

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

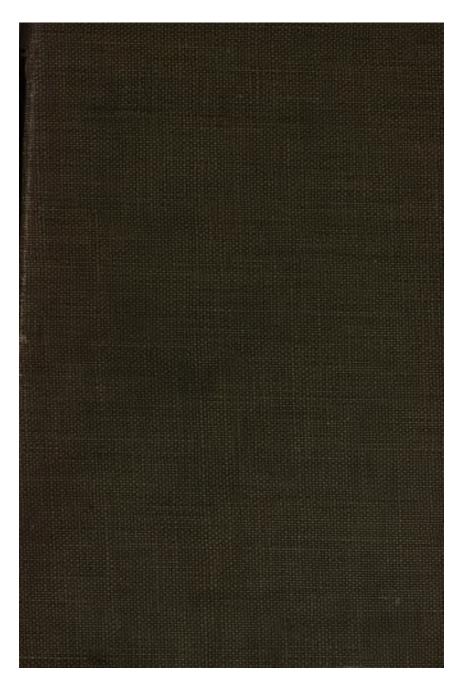

Dn 28.92.5.

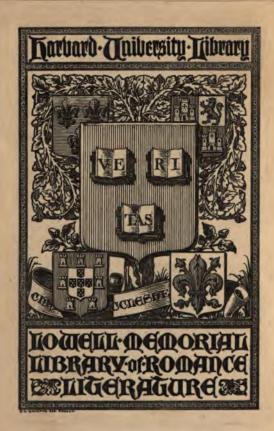

•

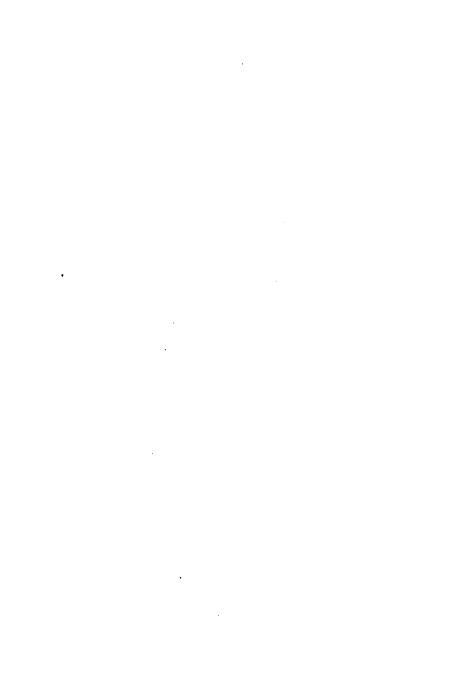

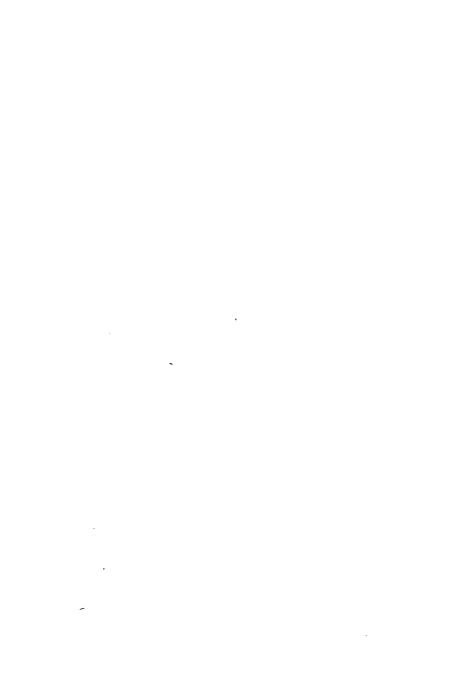

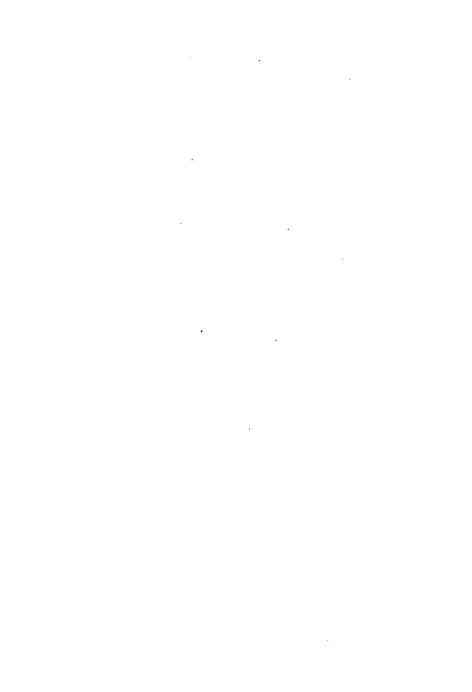

IOTECA SSIGA

BIBLIOTECA CLASSICA ECONOMICA Una LIRA al volume

DANTE ALIGHIERI

LA DIVINA COMM

CON NOTE TRATTE DAI MIGLIORI COMMENTI

PER CURA DI

EUGENIO CAMERINI

Volume unico



MIL ANO EDOARDO SONZOGNO, EDITORE 14 - Via Pasquirolo - 14

1892.

OMICA

Divina

media

LIRA

ANO

ONZOGNO

ITORE -

Si pubblica una volta al me

Prof. Bennett H. Nash.

## LA DIVINA COMMEDIA

DI

DANTE ALIGHIERI

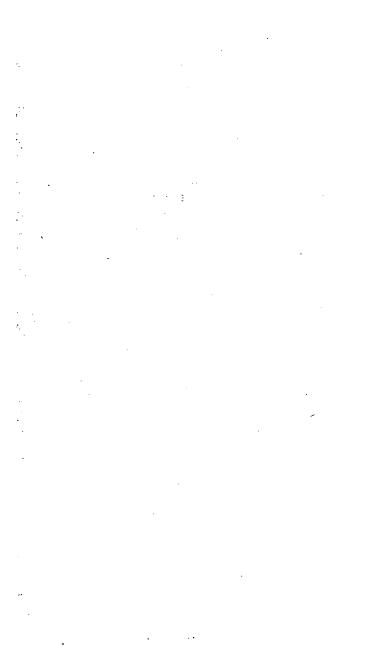

# LA DIVINA COMMEDIA

DI

# DANTE ALIGHIERI

CON NOTE TRATTE DAI MIGLIORI COMMENTI

PER CURA

DI.

## EUGENIO CAMERINI

Edizione stereotipa
Diciasettesima tiratura



## MILANO EDOARDO SONZOGNO, EDITORE

14. — Via Pasquirolo — 14.

1892.

Jen 28.92, 6

Harvard University Lowell Memorial Library.

> HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

### AL PROFESSORE

## CARLO WITTE

CHE PER GLI STUDJ SPESI O PROMOSSI

FECE DANTE CITTADINO DI GERMANIA

E SÈ STESSO D'ITALIA

EUGENIO CAMERINI

INTITOLA QUESTO VOLUME

COME AD AUSPICE ILLUSTRE ED ACCLAMATO MAESTRO.

• .

## INTRODUZIONE

#### Vita di Dante.

I maggiori di Dante, dice Leonardo Bruni<sup>1</sup>, furono in Firenze di molto antica stirpe, in tanto che lui pare volere in alcuni luoghi<sup>2</sup> i suoi antichi essere stati di quelli romani che posero Firenze; e Filippo Villani<sup>3</sup> specificò la famiglia, dicendo essere quella dei Frangipani, così chiamata dall'ayere in una carestia distribuito e franto gratuitamente il pane al popolo. Ma queste cose sono molto incerte, come notava il Bruni, ed è già onore da invanirsene in Cielo <sup>4</sup>, il venire dagli Elisei, antichi gentiluomini, dalla casa dei quali c era ab antico una vôlta, che si chiamava la vôlta della Misericordia, che tenea dall'una via all'altra, che qual uomo andasse alla giustizia o avesse meritato morte, essendo sotto, era franco da ogni persona <sup>5</sup>. p

Cacciaguida degli Élisei tolse in moglie donna Aldighiera degli Aldighieri di Ferrara, i cui discendenti si chiamarono Aldighieri, nome addolcitosi poi in Alighieri. Cacciaguida nel 1147 seguì l'imperatore Corrado III alla seconda crociata in Terra Santa, e pel suo valore meritò di esser fatto cavaliere. Ei vi morì.

Da Alighiero I, figlio di Cacciaguida, discese Bellincione, e da Bellincione Alighiero II giureconsulto. Di costui e di Donna Bella, di cui non si sa la famiglia, nacque Dante in Firenze verso la metà di maggio del 1265.

Le case degli Alighieri rispondevano da una parte sulla piazzetta di San Martino, dall'altra sulla piazza dei Donati e piegando ad angolo s'estendevano fino alla piazzetta de'Giuochi.

Se non possedevano molte ricchezze, non erano però gli Alighieri da dirsi poveri, poichè Dante aveva anche delle possessioni in Camerata, a San Martino, a Pagnolle e in piano di Ri-

poli; luoghi tutti vicini alla città.

Gli Elisei erano Ghibellini; gli Alighieri Guelfi. Questi doverono due volte lasciar la patria; nel 1248 cacciati da Federigo d'Antiochia, figlio dell'imperatore Federigo II; nel 1260 per la sconfitta di Montaperti. La prima volta tornarono nel 1251; la seconda nel 1266. Donna Bella era già prima in Firenze, poiche Dante vi nacque il 1265.

Al nascere di Dante il sole era nei Gemelli, costellazione influente attitudine, secondo allora si credea, alle lettere ed alle scienze; la stella, cui seguendo, non potea fallire a glorioso porto ".

<sup>1</sup> Vita di Danto - 2 Inferno, xv. Paradiso 1. - 3 Vita Dantie - 4 Paradiso, xxx, 1-5 - 5 Malispini. - 6 Inferno, xv.

Battezzato nel suo bel San Giovanni, ebbe il nome di Durante, accorciato poi in Dante. Nella puerizia sua, dice il Bruni i, nutrito liberalmente e dato a' precettori delle lettere, subito apparve in lui ingegno grandissimo e attissimo a cose eccellenti. Il padre suo Alighieri perdè nella sua puerizia (nel 1274 o 1275); nondimanco, confortato da' propinqui e da Brunetto Latini, valentissimo uomo, secondo quel tempo, non solamente a letteratura, ma agli altri studj liberali si diede, niente lasciando indietro che appartenga a far l'uomo eccellente. Nè per tutto questo si racchiuse in ozio, nè privossi del secolo, ma vivendo e conversando cogli altri giovani di sua età, costumato ed accorto

e valoroso, ad ogni esercizio giovanile si trovava.

Coltivò eziandio le belle arti, e di sua mano egregiamente disegnava. Nella Vita Nuova racconta come nell'anniversario della
morte di Beatrice, ricordandosi di lei, si pose a disegnare un
angelo sopra una tavoletta. E della sua conoscenza dell'arte è
prova altresì quanto dice di Oderisi e di Franco, nell'undecimo
del Purgatorio, e l'amistà che tenne con Giotto, il'quale lo ritrasse, tuttochè assai giovane, nella cappella del palazzo del podestà e si credono invenzione di Dante le storie dell'Apocalisse,
ch'egli dipiuse in una cappella di Santa Chiara a Napoli. Nè trasandò la musica. Fu ancora, dice il Bruni, scrittore (calligrafo)
perfetto, ed era la lettera sua magra e lunga e molto corretta, secondo io ho veduto in alcune epistole di sua propria mano scritte 2.

Il primo di di maggio del 1274, Dante, non compito ancora il nono anno, seguì il padre in casa di Folco Portinari, orrevole e facoltoso cittadino, che festeggiava, secondo l'usanza fiorentina, il ritorno della primavera. Quivi gli apparve una figliuola di Folco, il cui nome era Bice, che aveva appena d'un mese trapassato gli otto anni, bella oltremodo e gentile, la cui imagine, dice il Boccaccio s, con tanta affezione ricevè nel cuore, che da quel giorno mai, mentrechè visse, se ne diparti.

Ed ella, scorsi nove anni, mosse il suo primo sonetto, ch'egli indirizzò ai fedeli d'amore, per averne il parere, e comincia:

### A ciascun'alma presa e gentil cuore.

Beatrice (nome primitivo di Bice, per dirla col Boccaccio) si sposò a Simone de' Bardi, e il 9 giugno 1290 morì. — Intorno al 1291 Dante tolse a moglie Gemma di Manetto Donati.

Dante non attendeva soltanto agli studj, ma eziandio alle cure civili e militari. Pugnò a Campaldino, e due mesi appresso andò

all'assedio del castello di Caprona.

A poter entrare agli uffici della Repubblica, nel 1295 si ascrisse all'arte de' medici e speziali, la sesta delle sette arti maggiori. Fu più volte ambasciatore della repubblica ed una fra le altre

<sup>1</sup> Op. cit. - 2 Op. cit. - 3 Vita di Dante.

al Comune di San Gemignano nel 1299, col quale fermò un accordo concernente la Taglia (lega) guelfa. Più volte fu del Consiglio di Stato detto il Consiglio speciale, e finalmente nel 1300,

il 15 giugno, fu eletto priore. Le fazioni de' Bianchi e de' Neri passarono da Pistoja in Firenze. Ai Bianchi si aderirono i Cerchi, ai Neri i Donati. Fatte pubbliche le private discordie, non andò guari che le due fazioni vennero al sangue. Di che i Priori, e tra essi Dante, ad acchetar quei tumulti, che mettevano a pericolo lo Stato, confinarono Corso e Sinibaldo Donati, Gentile e Torrigiano e Carbone de' Cerchi, con altri principali. Di qua i risentimenti, gli odj e le vendette. Stettero costoro poco ai confini. I Neri, tornati che furono. posero l'animo ad opprimere gli avversari. Ed avvenendo che Carlo di Valois, fratello del re di Francia, passasse in quei di di Toscana, per alla volta di Roma, donde intendeva poi muovere al conquisto della Sicilia, gli chiesero di andare a Firenze col titolo di Paciere e di voler riformare lo Stato per modo che la parte guelfa si assodasse e fosse sicura da ogni pericolo. I più savi del reggimento, attinto il fine dei Neri, mandarono quattro ambasciatori, de' quali era Dante, a Bonifazio VIII perchè svolgesse Carlo dalla malaugurata impresa. Se non che il Pontefice s'intendeva già con Corso Donati e consorti; pertanto dando parole li tenne tanto a bada, che il Valois, già entrato a

Firenze, francò i turbolenti a manomettere la città.

Dante si parti allora da Roma e corse verso Toscana. Ma giunto a Siena, intese che i suoi nemici, accusatolo d'essere ghibellino e di aver contrariato la venuta del Principe francese, gli avevano assalito e guaste le case e le altre possessioni; e che Cante de' Gabbrielli, allora podestà di Firenze, lo aveva citato in giudizio, come reo di baratterie e, sotto false cagioni, condannatolo in contumacia, il 24 gennaio 1302, alla multa di cinquemila lire di Fiormi piccoli. Dante nè comparve, nè pago l'indebita ammenda; e il Gabbrielli il 10 marzo, mostrando tenerlo per reo confesso, scoceò sua sentenza atroce, condannandolo ad essere arso vivo, quando cadesse nelle forze del Comune.

Gli esuli procurarono di accozzarsi e far causa comune. Si assembrarono primamente a Gargonza, castello degli Ubertini, a mezza strada tra Siena ed Arezzo, e fermarono di collegarsi coi Chibellini di Toscana e di Romagna, e di stabilire la loro sede n Arezzo. Qui radunate le forze loro, fecero capitano della lega Alessandro da Romena e nominarono dodici consiglieri, de' quali in Dante, ed in quella città di speranza in speranza dimorarono

bino all'anno 1304.

Vedendo non poter rientrare in patria per via d'accordi, ricorsero alle armi. E messi insieme 1600 cavalli e 9000 fanti (e Perano i Ghibellini di Arezzo, di Romagna, di Bologna e di Pistoja) venendo giù celeremente pel Casentino e pel Mugello,

giunsero improvvisi la sera del 21 Inglio alla Lastra, presso a Firenze a due miglia. Guidava quelle schiere Baschiera della Tosa, il quale per impeto giovanile commise errori che fecero fallire l'impresa.

Dante, checchè altri abbia detto in contrario, non si trovò a questo fatto; forse non confidava troppo nei duci. È probabile che egli allora fosse presso Scarpetta degli Oderlaffi a Forli, donde poi si trasferì a Bologna. In questa città, fiorente di studi.

crebbe il suo sapere.

Dipoi andò a Padova, e v'era il 27 agosto 1306. In questo giorno, secondo si ritrae da un documento tuttora in piè, egli fu testimonio ad un Contratto rogato in casa di donna Amata Papafava. Pochi giorni appresso passò in Lunigiana, ove ebbe cortese ospizio da Moroello Villafranca e da Franceschino di Mulazzo, marchesi Malaspina, co' quali si strinse di vera ed affettuosa amistà. Volendo essi terminare le contese politiche che da gran tempo avevano con Antonio vescovo di Luni, fecero Dante loro procuratore a trattare la pace con lui. Ed egli con soddisfazione delle parti la conchiuse, apponendo la firma (insieme al Vescovo) all'atto solenne che il 6 ottobre 1306 fu rogato a Castelnuovo dal notajo Parente Stupio.

Dalla Lunigiana passò Dante nel Casentino, che tutto allora era posseduto da' conti Guidi, ed in vari di quei castelli dimoro; e più specialmente in quello di Poppi, o piuttosto di Pratovecchio, presso il conte Guido Salvatico. Credono alcuni che in questo tempo passasse pure nel Montefeltro, ove signoreggiavano i Faggiuolani; e facesse alcuna dimora nel monastero di Fonte Avellana e nelle case de' Raffaelli di Gubbio. Nella primavera del 1309 opinasi che nuovamente fosse in Lunigiana, e vuolsi che a frate Ilario, superiore del monastero del Corvo posto presso la foce della Magra, consegnasse una copia della prima Cantica del suo poema. Vuolsi pure che dalla Lunigiana movesse alla volta di Parigi, ove, secondo il Boccaccio, sostenne in quella celebre Università una disputa de quolibet, svolgendo, a senza metter tempo in mezzo, quattordici quistioni, proposte da diversi valent'uomini e di diverse materie, con loro argomenti pro e contra.

Dopo lunga vacanza dell'impero, Arrigo conte di Lussemburgo fu eletto imperatore, e coronato in Aquisgrana il 5 gennaio 1309 Scese in Italia dalle Alpi elvetiche nel settembre del 1310, dopo aver percorso il Piemonte venne a Milano, ove, come re de' Romani, si cinse la corona di ferro il 6 gennaio 1311, prendendo il nome di Arrigo VII. Dante, levatosi pertanto a grandi speranze, abbandonò Parigi e corse in Italia; ed in Milano, inchinando l'Imperatore, gli protestò la sua devozione. Di là s trasferì di nuovo nel Casentino, probabilmente per eccitare conti Guidi, già devoti quasi tutti all'impero, a prestare un va-lido ainto ad Arrigo nelle imprese che meditava.

Ma Arrigo, stato più di un mese sotto Firenze, non si attento di darle l'assalto; e veduto che a nulla poteva riuscire, il 1.º di novembre levò il campo, e per la via di Poggibonsi tornosene a Pisa. D'onde nell'estate dell'anno seguente partitosi per andare ad invadere il regno di Napoli, s'ammalò di febbre presso Siena, ma, proseguendo il cammino, ed il male aggra-

vandosi, morì a Buonconvento il 24 agosto 1313.

Ove Dante s'aggirasse in quel tempo, non sappiamo: forse continuò a starsi presso i conti Guidi; forse allora, come altri credono, e non nel 1303 riparò presso i Raffaelli di Gubbio e dimorò nel monastero di Santa Croce di Fonte Avellana, quivi vicino. Come che sia, egli riprese un poco a sperare, quando l'amico suo Ugoccione della Faggiuola, gran guerriero, tutto dei Ghibellini, recata già Pisa, nei primi mesi del 1314, in sua signoria, occupò anche Lucca. Qui Dante si trasferì in quel torno e s'innamoro di quella Gentucca ch'egli ricorda nel XXIV del Purgatorio.

Non è di questo luogo il narrare le gesta di Uguccione e la sua famosa vittoria di Montecatini del 29 agosto 1315, che prostrò le forze dei Guelfi. Direm solo che per Dante come per tutti i Ghibellini egli era allora il capitano (il cinquecento dieci e cinque), il messo di Dio che avrebbe ucciso la fuia, o sterminato la potenza guelfa. Intanto Zaccaria d'Orvieto, vicario del re Roberto in Firenze, condannò il 6 novembre 1310 per la terza volta Dante, probabilmente come amico e seguace di Uguccione. Venendo nelle forze del Comune, dovea perder la testa per mano del carnefice.

Ma per uno di quei subiti rivolgimenti, sì frequenti allora, Uguccione fu cacciato il 10 aprile 1316 non solo da Lucca, ma anche da Pisa. Dante lasciò allora la Toscana, ed è probabile che in sulla fine del 1316 o in sul principio del 1317 fosse ricevuto in corte dello Scaligero, per opera non d'altri che d'Uguecione. Egli scriveva di quel tempo la terza Cantica del divino poema. Ora, avendo già dedicato la prima ad esso Uguccione e la seconda a Moroello Malaspina, marchese di Villafranca, volle

dedicare questa terza a Cane Scaligero.

Morto l'imperatore Arrigo e caduto in basso Uguccione, i Fiorentini, sentendosi più sicuri, rimossero ser Lando da Gubbio dall'officio di lor Podesta, e nell'ottobre del 1316 elessero in iscambio il conte Guido da Battinolle. Il 16 dicambre del medesimo anno fecero uno stanziamento in virtù del quale quasi tutti i banditi potevano ripatriare, sì veramente che pagassero una certa somma, e, stati alcun tempo in prigione nella festa di San Giovanni andassero processionalmente con mitera in capo e coi ceri nelle mani ad offerire al santo; modo di grazia serbato ai malfattori ed esteso allora ai condannati politici. Dante rifiuto.

Pare che soggiornasse poi in Verona quasi tre anni continui, al perchè fece colà educare i suoi figli, specialmente il maggiore.

per nome Pietro, si perchè veggiamo che il 20 gennaio 1320.

nel tempietto di Sant'Elena, e in presenza di tutto il clero Veronese, sostenne, con le forme scolastiche di quell'età, una tesi; De Aqua et Terra.

Al principio del 1320 passò a Ravenna, ove Guido Novello da Polenta il chiamava e dove (secondo la tradizione) compiè il Paradiso. Dicesi che nella primavera dell'anno seguente egli andasse a Venezia a trattare con quel governo di affari del Polentano. Al ritorno infermò e il 14 settembre 1321, d'anni 56 e 4 mesi morì.

Gemma gli sopravvisse. — Egli ebbe di lei sette figli, cinque maschi e due femmine. Pietro, il maggiore, fu laureato in legge a Bologna e ferinò la sua dimora a Verona. Nel 1337 v'era giudice del Comune, e nel 1361 ebbe il titolo di Vicario del Collegio dei Mercanti. Morì nel 1364. Di Jacopo, il secondogenito, non sappiamo altro se non che fu uomo di lettere e poeta non ispregevole. Si trovava in Firenze nel 1332, e viveva tuttora nel 1352. Altri tre maschi, Gabriello, Alighiero ed Eliseo morirono in tenera età. Una delle femmine, di cui non si sa il nome, si maritò ad un Pantaleoni; l'altra, per nome Beatrice, si rese monaca nel monastero di Santo Stefano dell'Uliva in Ravenna. A lei, nel 1350, recò il Boccaccio dieci fiorini d'oro, dono della Repubblica fiorentina. Jacopo non ebbe discendenti e la famiglia di Pietro si estinse in una femmina per nome Ginevra, la quale nel 1549 si maritò al conte Antonio Serego di Verona.

Fu questo nostro poeta, dice il Boccaccio<sup>2</sup>, di mediocre statura, e poichè alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto. ed era il suo andare grave e mansueto, di onestissimi panni sempre vestito in quello abito ch'era alla sua maturità convenevole; il suo volto fu lungo, e 'l naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel disopra avanzato; e il colore era bruno, i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia maninconico e pensoso. Ne' costumi pubblici e domestichi mirabilmente fu compozto e ordinato, e in tutti più che alcun altro cortese e civile. Nel cibo e nel poto fu moderatissimo... Rade volte, se non domandato, parlava, e quelle pensatamente e con voce conveniente alla materia di che diceva; nonpertanto, laddove si richiedeva, eloquentissimo fu e facondo, e con ottima e pronta prolazione.

Sommamente si dilettò in suoni e in canti nella sua giovanezza, e a ciascuno che a que' tempi era ottimo cantatore o sonatore fu amico ed ebbe sua usanza; ed assai cose da questo diletto tirato compose, le quali di piacevole e maestrevole nota a questi cotali facea rivestire... Dilettossi similmente d'essere solitario e rimoto dalle genti, acciocchè le sue contemplazioni non gli

fossero interrotte.

l Seconde Il Fraticelli, Dante non fu mai a Genova, onde è da riflutare l'opinione che Dante nel Canto xxxiii dell'*Inferno* si vendicasse di Branca d'Oria per le male accoglienze fattegli in quella città. — 2 Op. cit.

Fu uomo, nota il Bruni 1, molto pulito; di statura decente e di grato aspetto e pieno di gravità; parlatore rado e tardo, ma nelle sue risposte molto sottile.

## Opere di Dante.

Dante scrisse la Vita Nuova, secondo il Fraticelli, nel 1292; il libro del Volgare Eloquio dal 1305 al 1307. Il primo Trattato n il terzo del Convito allo scorcio del 1313 o al principio del 1314; il secondo nel 1297; il quarto nel 1298. La Monarchia prima del 1310; forse verso il 1305 o il 1306.

Scrisse la Divina Commedia dal 1302 al 1321. L'Inferno fu compito alla fine del 1308, ma non pubblicato che al principio del 1309. Il Purgatorio fu compito, secondo il Troya, a cui aderisce il Fraticelli, nel settembre del 1315; il Paradiso fu finito, secondo il Fraticelli, prima della sua partenza per Venezia, che segui al principio del 1321. Si può dire, egli aggiunge, che Dante terminò la sua vita appena ebbe terminato il poema.

La Vita Nuova è il primo monumento ch'egli innalzò a Beatrice. Vi raccolse tutte quante le visioni, le vicende, le beatitudini di quel purissimo amore, ed espostele in una prosa appassionata, le condensò poi in liriche immortali. Secondo il Witte, Vita Nuova non varrebbe tanto vita giovanile, quanto una vita che purificatasi a traverso il fuoco della passione si è fatta più

sperta e più forte.

Compose, dice il Boccaccio 2, uno libretto in prosa latina, il quale egli intitolò De vulgari eloquentia, dove intendeva di dare dottrina a chi comprendere la volesse, del dire in rima; e comechè per lo detto libretto appariva lui avere in animo di dovere in cid comporre quattro libri, o che più non ne facesse, dalla morte soprappreso, o che perduti sieno gli altri, più non

appariscono che due solamente.

Nel primo libro, dice il Ferrazzi più partitamente, si fa dall'origine di ogni parlare umano e dalla divisione delle lingue. Vien poi ai dialetti dell'Europa romano-barbara, e li divide in tre, secondo le affermazioni dell'oc, oil e sì; fermasi sull'ultimo, ch'è quello degl'Italiani. Investiga l'indole e la condizione dei quattordici dialetti allora parlati nella nostra penisola e tutti li riprova, intendendo a formare un volgare illustre. Nel secondo libro non compinto ei cerca per quali persone e di quali cose delbano i poeti scrivere nel volgare illustre e discorre specialmente della Canzone, il modo più nobile che per lui si cercava.

Questo egregio autore, continua il Boccaccio, nella venuta di Arrigo VII imperatore, fece un libro in latina prosa, il cui titolo Monarchia, il quale, secondo tre quistioni le quali in esso determina, in tre libri divise. Nel primo, logicamente disputando.

<sup>1</sup> Op all - 1 Op. ait

prova al ben essere del mondo civile di necessità essere l'imperio; la quale è la prima quistione. Nel secondo, per argoment istoriografi procedendo, mostra Roma di ragione ottenere il titole dello imperio: che è la seconda quistione. Nel terzo per argo menti teologici prova l'autorità dello imperio immediatamente procedere da Dio, e non mediante alcuno suo vicario, come gl chierici pare che vogliano; e questa è la terza quistione. Questo libro più anni dopo la morte dello autore fu condannato da messer Beltrando cardinale del Poggetto e legato del papa nelle parti di Lombardia, sedente papa Giovanni XXII. E la cagione ne fu, perciocchè Lodovico duca di Baviera dagli elettori della Magna eletto in re de' Romani, venendo per la sua coronazione a Roma contr'al piacere del detto papa Giovanni, essendo in Roma, fece contro agli ordinamenti ecclesiastici uno frate minore, chiamato frate Piero della Corvara, papa, e molti cardinali e vescovi; e quivi a questo papa si fece coronare. E nato poi in molti casi della sua autorità quistione, egli e'suoi seguac trovato questo libro a difensione di quella e di sè, molti degli argomenti in esso posti cominciarono ad usare; per la quale cosa il libro, il quale insino allora appena era saputo, divenne molto famoso. Ma poi, tornatosi il detto Lodovico nella Magna, l suoi seguaci, e massimamente i chierici venuti al dichino e dispersi il detto cardinale, non essendo chi a ciò si opponesse, avuto il soprascritto libro, quello in pubblico, siccome cose eretiche contenente, dannò al fuoco. E'l somigliante si sforzava di fare delle ossa dello autore a eterna infamia e confusione della sua memoria, se a ciò non si fosse opposto uno valoroso e nobile cavaliere florentino, il cui nome fu Pino della Tosa, il quale allora a Bologna. dove ciò si trattava, si trovò, e con lui messer Ostagio da Polenta. potente ciascuno assai nel cospetto del cardinale di sopra detto.

a Del Convito dice egli stesso: Acciocchè la scienza è l'ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicità: tutti naturalmente al suo desiderio siamo suggetti. Veramente da questa nobilissima perfezione molti sono privati.. Oh beati que' pochi che seggono a quella mensa, ove il pane degli Angeli si mangia e miseri quelli che colle pecore hanno comune cibo! Ma perocchè ciascun uomo a ciascun uomo è naturalmente amico e ciascun amico si duole del difetto di colui ch'egl ama, coloro che a sì alta mensa sono entrati, non sanza misericordia sono inverso di quelli che in bestiale pastura veggiono erba ghiande gire mangiando. E perciocchè misericordia è madre di beneficio, sempre liberalmente coloro che sanno porgono della lore buona ricchezza alli veri poveri e sono quasi fonte vivo, della cui aequa si rifrigera la natural sete. E io adunque che non seggo alla beata mensa, ma fuggito dalla pastura del vulgo, a' pied di coloro che seggono ricolgo di quello che da loro cade e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in quello ch'io a poco a poco ricolgo, misericordevolmente mosso, non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale agli occhi loro già è più tempo ho dimostrata e in ciò gli ho fatti maggiormente vogliosi. Perchè ora volendo loro apparecchiare intendo fare un generale convito di ciò ch'io ho loro mostrato e di quello pane ch'à mestiere a così fatta vivanda, sanza lo quale da loro non potrebbe

essere mangiata a questo convito.

a La vivanda di questo convito sarà di quattordici maniere ordinata, cioè quattordici Canzoni si di amore come di virtù materiate, le quali, sanza lo presente pane, aveano d'alcuna scurità ombra... E se nella presente opera più virilmente si trattasse che nella Vita Nuova, non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo siccome ragionevolmente quella fervida e passionata, questa temperata e virile essere conviene. Chè altro si conviene e dire e operare a una etade che ad altra... E in quella dinanzi all'entrata di mia gioventute parlai e in questa di poi quella già trapassata. E conciossiacosachè la vera intenzione mia fosse altro che quella che di fuori mostrano le Canzoni predette, per allegorica sposizione quelle intendo mostrare, appresso la litterale storia ragionata: sicchè l'una ragione e l'altra darà sapore a coloro che a questa cena sono convitati. p

Per sventura, lasciando il Primo Trattato ch' è un'introduzione

a tutta l'opera, illustrò tre Canzoni senza più.

Lo studio suo principale, dice il Bruni<sup>1</sup>, fu poesia, non isterile, nè povera, nè fantastica, ma fecondata e arricchita e stabilita da vera scienzia e da molte discipline. Scrisse canzoni morali e sonetti. Le canzoni sue sono perfette e limate e leggiadre e piene

d'alte sentenze. Nei sonetti non è tanta virtù.

Chi dimandasse per qual eagione Dante, egli continua, piuttosto elesse scrivere in vulgare, che in latino e litterato stile, risponderei quello che è la verità, cioè che Dante conosceva se medesimo molto più atto a questo stile vulgare in rima che a quello latino o litterato. E certo molte cose son dette da lui leggiadramente in questa rima vulgare che nè arebbe saputo, ne arebbe potuto dire in lingua latina e in versi eroici. La prova sono l'egloghe da lui fatte in versi esametri, le quali, posto sieno belle, nientedimeno molte ne abbiamo vedute più vantaggiatamente scritte. E, a dire il vero, la virtù di questo nostro poeta fu nella rima vulgare, nella quale è eccellentissimo sopra ogni altro; ma in versi latini e in prosa non aggiunse a quelli appena che mezzanamente hanno scritto. La cagione di questo, è che il secolo suo era dato a dire in rima; e di gentilezza di dire in prosa o in versi latini niente intesero gli nomini di quel secolo,

ma furono rozzi e grossi e senza perizia di lettere; dotti nientedimeno in queste discipline al modo fratesco e scolastico. Cominciossi a dire in rima, secondo scrive Dante, innanzi a lui circa anni centocinquanta; e i primi furono in Italia Guido Guinizzelli bolognese, e Guittone Cavaliere Gaudente d'Arezzo, e Bonagiunta da Lucca, e Guido da Messina; i quali, tutti Dante di gran lunga soverchiò di scienza e pulitezza e d'eleganza e di leggiadria; intanto che egli è opinione di chi intende che non sarà mai uomo che Dante vantaggi in dire in rima.

Della Divina Commedia dice il dotto Carlo Hillebrand 1:

« C'est un poème didactique que Dante a entendu faire; c'est un poème épique qu'il a écrit. Un poème épique dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot, c'est à dire encyclopédie poètique d'une civilisation; un poème épique aussi dans le sens plus restreint qu'on donnait autrefois à ce terme, je veux

dire récit d'une grande action nationale.

« Eh bien, quelle fut la grande guerre de Troie du moyen-âge, si ce n'est la lutte entre la papauté et l'empire qui est la note fondamentale de la Divine Comédie? De même que le contraste entre le monde asiatique et européen qui se retrouve dans l'histoire grecque tout entière depuis Jason et Achille jusqu'à Alexandre et Antiochus a donné une actualité toujours nouvelle à l'Iliade, de même le grand contraste qui a rempli le moyen-âge tout entier a fait du poème de Dante, l'épopée nationale par excellence de la chrétienté entière. »

Il concetto fondamentale della dottrina e del poema di Dante

il Fraticelli lo trova in questo passo della Monarchia:

a Come l'uomo (dice l'Alighieri) solo fra tutti gli enti partecipa della corruttibilità e incorruttibilità, così solo fra tutti gli enti a due ultimi fini è ordinato: de' quali l'uno è fine dell'uomo secondo che egli è corruttibile, l'altro è fine suo secondo ch' egli è incorruttibile. Adunque quella provvidenza che non può errare, propose all' uomo due fini: l' uno la beatitudine di questa vita, che consiste nelle operazioni della propria virtu, e pel terrestre paradiso (la sommità del Purgatorio) si figura; l'altro la beatitudine di vita eterna, la quale consiste nella fruizione dell'aspetto divino (alla quale la propria virtà non può salire, se non è dal divino lume aiutata) e questa pel paradiso celestiales'intende. A queste due beatitudini, come a diverse conclusioni, bisogna per diversi mezzi venire. Imperocchè alla prima noi perveniamo per gli ammaestramenti filosofici (scienza delle cose umano. Virgilio) pure che quegli seguitiamo, secondo le virtù morali ed intellettuali operando. Alla seconda poi per gli ammaestramenti spirituali, che trascendono l'umana ragione (scienza delle cose divine - Beatrice), purchè quegli seguitiamo, operando secondo

I Brudes Maklennes. - Paris, Franck, 1863.

le virtà teologiche. Adunque queste due conclusioni e mezzi, benchè ci sieno mostre, l'una dall'umana ragione, la quale pe' filosofi e' è manifesta, l'altra dal santo Spirito, il quale pei profeti e sacri scrittori, per l'eterno Figliuol di Dio, Gesà Cristo, e pe' suoi discepoli, le verità soprannaturali e le cose a noi necessarie ci rivelò; nientedimeno la umana cupidità le posporrebbe, se gli uomini come cavalli, nella loro bestialità vagabondi, con freno non fossero rattenuti. Onde e' fu bisogno all'uomo di due direzioni secondo i due fini, cioè dal sommo pontefice (religione di Cristo), il quale, secondo le rivelazioni, dirizzasse l'umana generazione alla felicità spirituale, e dello imperatore (Veltro—potenza dell'armi ghibelline), il quale, secondo gli ammaestramenti filosofici, alla temporale felicità drizzasse gli uomini. p

Rispetto all'Allegoria, alcuni dissero l'oscura e selvaggia selva per la quale si trovò Dante, essere l'immagine de'molti vizi ed errori, nei quali egli era inviluppato; il dilettoso monte significare la virtù; e la lonza e il leone, la lupa, che il suo salire al monte impedivano, simboleggiare la libidine, l'ambizione e l'avarizia di lui. La misericordia divina mandò in suo soccorso la filosofia morale (figurata in Virgilio) e la teologia (figurata in Beatrice): la prima delle quali col fargli dall' acerbità delle pene conoscere la turpitudine del vizio, l'altra dalla beatitudine de' premi la bellezza della virtù, lo condussero ad una vita morigerata ed onesta. Altri pensarono che non si figurassero i vizi

del poeta, ma piuttosto del secol suo.

Il Fraticelli intende: c La grazia preveniente (vale a dire la divina misericordia), avendo compassione dell' uomo smarrito e pericolante in mezzo al disordine politico-morale del secolo, lo degna d'un raggio della sua grazia illuminante. Allora quest' nomo, che, sebbene bramoso di pervenire all' ordine e alla felicità, non seguiva dapprima che il proprio naturale talento, è preso ad ammaestrare e condurre dalla scienza delle cose umane, che muove e trae origine da quella delle cose divine. Ma dalla scienza umana egli non vien condotto che per i due terrestri emisferi, limite della civile filosofia: e però ad aggirarsi su per le sfere celesti, e pervenire all'ultimo fine, ch'è Dio, abbisogna d'altra e più nobile guida, vale a dire della scienza divina. Questo è quanto alla parte morale, ossia al fine della felicità dell' nomo individuo. Quanto alla parte politica, ossia al fine universale dell'umana civiltà, come il disordine era prodotto dal vizioso partito guelfo, così dal virtuoso eroe ghibellino, da questo profetizzato messo di Dio, verrà distrutta la guelfa potenza, e procurato il ritorno dell'ordine ed il felice stato umano '. n

Quanto all'originalità della Divina Commedia disputarono molti; e chi ne rivilicò le origini nella visione di Frate Alberico, chi

<sup>1</sup> Per l'Allegoria del Poema vedi Ferrazzi. 11, 600 e segg.

LA DIVINA COMMEDIA.

nel Tesoretto e chi altrove. Ne discorse eruditamente Carlo Labitte, del quale diamo questo bellissimo passo, che dimostra come la materia del divino poema fluitasse da per tutto, e come il genio di Dante ne facesse una creazione così bella e bene geo-

metrizzata da gareggiare con quelle della natura.

c Ce poème, en effet, si original et si bizarre même qu'il semble, n'est pas une création subite, le sublime caprice d'un artiste divinement doué. Il se rattache au contraire à tout un cycle antérieur, à une pensée permanente qu'on voit se reproduire périodiquement dans les âges précédents; pensée informe d'abord, qui se dégage pen à peu, qui s'essaye diversement à travers les siècles, jusqu'à ce qu'un grand homme s'en empare et la fixe

définitivement dans un chef-d'œuvre.

« De quelque côté qu'il jetât les yeux autour de lui, Dante vovait cette figure de la Mort qui lui montrait de son doigt décharné les mystérieux pays qu'il lui était enjoint de visiter. Je ne crois pas éxagérer en affirmant que Dante a beaucoup emprunté aussi aux divers monnments des arts plastiques. Les légendes infernales, les visions célestes, avaient été traduites sur la pierre, et avaient trouvé chez les artistes du moyen-âge d'ardents commentateurs. Les peintures sur mnr ont disparu presque toutes; il n'en reste que des lambeaux. Ainsi, dans la crypte de la cathédrale d'Auxerre, on voit un fragment on est figuré le triomphe du Christ, tel précisément qu'Alighieri l'a représenté dans le Purgatoire. Les peintures sur verre, où se retrouvent l'enfer et le paradis, abondent dans nos cathédrales, et la plupart datent de la fin du douxième siècle et du courant du treizième. Dante avait dû encore en voir exécuter plus d'une dans sa jeunesse. Entre les plus curieuses, on peut citer la rose occidentale de l'église de Chartres. Quant aux sculptures, elles sont également très-multipliées: le tympan du portail occidental d'Autun, celui du grand portail de Conques, le portail de Moissac, offrent, par exemple, des détails très-bizarres et très-divers. Toutes les formes du châtiment s'y trouvent, pour ainsi dire épnisées, de même que dans l'Enfer du poète; les récompenses aussi, comme dans le Paradis, sont très-nombreuses, mais beaucoup moins variées. Est-ce parce que notre incomplète nature est plus faite pour sentir le mal que le bien? Lorsque Dante fit son noyage de France, tout cela existait, même le portail occidental de Notre-Dame de Paris, où sont figurés plusieurs degrés de peines et de rémunérations. Sans sortir de nos frontières. notre infatigable archéologue M. Didron a pu compter plus de cinquante illustrations de la Divine Comédie, toutes antérieures au poème. Evidemment Alighieri s'est inspiré de ce vivant spectacle.

Il Tasso nei discorsi del poema eroico nota: a Se tutte le azioni (umane e divine) possono essere imitate, essendo molte le spezie delle azioni, molte saranno le spezie de' poemi, e perchi

in questo genere equivoco, come dice Semplicio ne' predicamenti la prima spezie è la contemplazione, la quale è azione dell'intelletto, la contemplazione ancora potrà essere imitata dal poeta; e, come pare ad alcuni, il poema di Dante ha per soggetto la contemplazione, perchè quello suo andare all'inferno ed al purgatorio altro non significa che le speculazioni del suo intelletto. p Onde la Divina Commedia non sarebbe soltanto la più grande delle visioni in voga ai suoi tempi, ma un' estasi filosofica.

Il modo d'intendere questo Libro si ritrae dalla Lettera in

cui Dante intitola il Paradiso a Can Grande della Scala:

c . . . . Quest' opera non che di un solo senso, può chiamarsi polisensa, cioè di più sensi. Imperocchè l'uno si ha per la lettera, l'altro per le cose dalla lettera significate; e 'I primo dicesi letterale, il secondo poi allegorico o morale od anagogico. Il quale modo di trattare, a fine che meglio si paia, giova osser-rarlo in questi versi: « Nell' uscita d'Israele dall'Egitto, della casa di Giacobbe d'infra 'I popolo barbaro la Giudea divenne santa, e Israele in sua potestà. » Invero, se ne riguardiamo solo la lettera, ci viene significata l'uscita de' figliuoli d'Israele dall'Egitto a'tempi di Mosè; se l'allegoria, ci si dimostra la nostra redenzione operata per Cristo; se il senso morale, scorgevisi la conversione dell'anima dal lutto e dalla miseria del peccato, allo stato di grazia; se l'analogico, vi si ravvisa il passaggio dell'anima santa dalla servitu della presente corruzione alla libertà dell'eterna gloria. E sebbene questi sensi mistici abbiano vario nome, tutti generalmente dir si possono allegorici, essendo dal letterale o istoriale diversi: dacchè allegoria si dice dal greco alleon, che in latino suona alieno ovvero diverso.

« Le quali cose manifestano dover esser doppio il soggetto, su cui gli alterni sensi discorrano. E perciò è da vedere del soggetto di quest' Opera considerata nella lettera; quindi del soggetto di essa, in riguardo alla sentenza allegorica. Il sogretto adunque di tutta l'opera, secondo la sola lettera, si è a lo stato delle anime dopo la morte, preso semplicemente: » perocchè di quello, e intorno quello, tutto il processo dell'opera intende. Ma ove questa prendasi nell'allegoria, il soggetto n'è « l' nomo, in quanto per la libertà dell' arbitrio meritando o demeritando, va incontro alla Giustizia per premio o pena. »

a La forma poi n' è duplice, del trattato cioè e del trattare. La forma del trattato è triplice, giusta le tre divisioni: la prima delle quali è di tutta l'Opera in tre cantiche; la seconda di ciasenna Cantica in canti; la terza, d'ogni Canto in ritmi. La forma, ovvero il modo di trattare, è poetico, fittivo, descrittivo, digressivo, transuntivo, e inoltre, definitivo, divisivo, probativo, reprobativo, positivo d'esempi.

a Il fitolo del libro è: Comincia la Commedia di Dante Alighieri, florentino di nazione non di costumi. » A ciò intendere convien sapere, che commedia derivante da comos villa, e ode canto, vien come a dire canto villano. Ed è la Commedia un certo genere di poetica narrazione, diverso da ogni altro. Quanto alla materia, differisce dalla tragedia, perchè questa in principio è ammirabile e quieta, nel fine od esito sozza ed orribil (essendo denominata da tragos, capro e oda canto, quasi canto caprino, schifevole cioè a simiglianza del capro); ciò appare nelle tragedie di Seneca. Laddove la Commedia incomincia con alcun che di avverso, ma termina felicemente: il che Terenzie fa vedere nelle sue commedie... Parimente la Tragedia e la Commedia tengono differente modo nel parlare: l'una, alto e sublime l'altra, dimesso ed umile, secondo che vuole Orazio nella sur Poetica... Di che si palesa onde sia, che quest' opera si chiam Commedia: dappoichè, se riguardiamo alla materia, da principio è orribile e ingrata, perchè Inferno; nel fine, prospera, deside rabile e graziosa, perchè Paradiso: se al modo di parlare. dimesso ed umile, perchè volgare, nel quale pure comunicano l femminette 1. D

#### Lezione della Divina Commedia.

Trent'anni forse dopo la morte di Dante, la lezione vulgata dice Carlo Witte, sottentrò al testo primitivo della Divina Commedia. Questa lezione svariò per certo numero di codici che le stesso Witte chiama i patriarchi, perchè generarono tutti gl altri, e se non mancassero alcuni anelli alla loro perfetta concatenazione, si potrebbero tutti i manoscritti che s'hanno partire per diverse famiglie. Nè questi manoscritti son pochi; forsi cinquecento, ma di pregio molto ineguale. Gli scrittori erano i più persone rozze e materiali, e lavoravano per mestiere. Si conta d'uno che abborracciò cento copie della Commedia e ne trasse tanto da maritare parecchie sue figliuole, e quei codici si chiamavano di quei del cento, e non erano i più cattivi. Peggio quande crano non solo idioti, ma stranieri, come quel Niccolò, cuoco tedesco, che nel 1430 in Arezzo scriveva un Dante pel suo padrone. Ondechè a voler fermare l'ottimo testo della Commedia non mette conto, come parrebbe alla prima, far lo spoglio d tutti i Codici, e il Witte, che vi si provò, e pel Canto III dell'Inferno ne spogliò 407, s'avvide che questa sua fatica era più feconda di storpiature che di buone lezioni. Ne trasse però lume a conoscere i migliori, ed a trovare il criterio, da provarli più vicini alla lezione primitiva; il quale non è l'antichità o altra ragione: a La strada migliore per arrivarvi, dice il Witte, mi è sembrata quella di determinare un certo numero di varianti

Pei Sette Saimi penitenziati, per le Eglophe e le Epistole, vedi l'edizione del Fraticelli (Pirene, Barbera 1856-7, 3 vol.) ed altresi la Storia della Vita di D. Alighieri, scritta dal medesimo Fraticelli, che abbiamo ricopiato nelle nostre notizie; opere di progio inestimabile (unvaleabis) come disse teste un Daniata inglese.

che a fronte d'una lezione difficile ad intendersi, ma da giudicarsi genuina, ne mettono un' altra d'un senso più ovvio, ma pure erroneo. Ponendo i codici manoscritti a questo cimento, si conosce quanto sieno pochi quelli, che, invece delle lezioni secondarie e facili, danno regolarmente le primitive; ma quei pochi mostreranno la stessa correzione, l'istesso carattere primitivo

per tutto il corso della Commedia. »

Posto questo principio che il Witte in altro luogo traduce con la frase: a la lezione difficile è da preferirsi alla facile » egli elesse ventisei codici e di questi ne riscelse quattro, che prese a fondamento della sua edizione. Il primo è quello tanto pregiato dal Dionigi, che lo credeva il più antico e più tenace della lingua Dantesca, il codice di Santa Croce detto di Filippo Villani (Laurenz. XXVI, I. De Batines N. 1). Il secondo è il Vaticano (N. 3199), detto del Boccaccio (De Batines N. 319). Il terzo è di Berlino (Biblioteca Reale) che fu già di Tommaso Rodd (De Batines N. 525). Il quarto del duca di Sermoneta-Caetani a Roma (De Batines N. 375). Oltre questi codici il Witte confrontò tre edizioni: I. l'Aldina. Venezia, 1502. II. la Fiorentina della Crusea, 1505. III la Fiorentina di quattro Accademici della Crusca, Fruttuoso Becchi, G. B. Nicolini, G. Capponi, e G. Borghi, 1837. Le varianti dei Codici pose a destra del testo, quelle delle stampe a sinistra. Appiè di pagina altre varianti somministrate alle edizioni auteriori, o ad altri lavori critici, dal confronto di molti testi a penna. Aggiunse alcune congetture proposte da qualche felice ingegno e segnò con l'asterisco poche varianti che egli giudicò preferibili alla lezione eletta da lui, fondata unicamente sulla fede dei quattro codici summentovati.

Nella dotta prefazione del Witte è da vedere il raggnaglio critico così dei codici, come delle edizioni anteriori della Divina Commedia e da ammirare la ingenuità con che parla del suo lavoro e di quello ch'egli medesimo vi desidera. Confessa che non si potè valer sempre a suo modo, nemmeno dei quattro Codici da Ini più pregiati; che restano a spogliare, in servigio della lezione del poema, i miglieri commenti antichi, e in ispezialità quelli del Boccaccio, del Buti e di Benvenuto da Imola, ch'egli non riuscì a fermar la vera grafia del poema, e che molte lezioni elette non gli piaccion più. Parecchie non piaceranno veramente al gusto e all'orecchio italiano; ma il lavoro nel complesso è un tentativo energico e serio per costituire criticamente il testo della Commedia . Questa lezione fermata con tanta quisitezza di diligenza e di giudizio ho qui seguito; sebbene non costantemente; attenendomi principalmente per le varianti

alle due edizioni degli Accademici della Crusca.

l He tratto questo passo dalla mia Avvertenza, fatta in nome degli Editori alla ristampa ini Dante del Witte, nella Biblioteca rara, da me diretta, — Milano, Daelli, 1864, 3 vol.

## Ragione di questo Commento.

Quanto alla esposizione del divino poema, altri era tra due vie e brame: o si voleva rifondere nella propria mente i lavori degli ottimi espositori precorsi; ma a ciò si richiedeva la sapienza e la forza di mente del Tommasèo; o si poteva raccogliere il meglio e ordinarlo convenevolmente, ponendo a ciascun passo il nome dell'annotatore, che aveva per primo o più argutamente spiegato questo o quel passo. A questa via m'attenni; studiandomi di ricostituire il pensiero dei più intendenti sul

senso del testo della Commedia.

Con questo fine spogliai il Boccaccio, Benvenuto, il Buti, nella diligente e bella edizione di Crescentino Giannini, il Lanco del valente Scarabelli, tenendo a riscontro l'Ottimo del Torri, il Commentario di Pietro di Dante e le Chiose, pubblicazioni di Lord Vernon, e in parte i due volumi dell'Anonimo Fiorentino, curati dall'illustre Fanfani. Non lasciai di vedere il Borghini, il Varchi, il Giambullari dove mi tornavano ad uopo; e dei moderni ebbi del continuo innanzi il Lombardi, il Tommasco, il Bianchi, il Fraticelli, e spesso ricorsi al Kopisch, al Blanc, Filalete, al Longfellow. Nella prima edizione, sebbene costretta anch'essa a quattro pagine per canto, potei far più ampio luogo a' miei estratti; in questa seconda, se dovetti ancor più abbreviarli, mi riusci di meglio chiarire molti passi, mercè dei più recenti studi, che mi vennero a mano: al che mi giovò altres il Manuale del Ferrazzi, e più mi avrebbe giovato se si potessero accettare a chius' occhi le sue citazioni, sovente scorrette, e che sempre non m'era dato riscontrare.

Nei punti dubbi, e controversi allegai spesso i diversi parci, ma brevemente; così volendo la tirannia dello spazio; e i giovanetti potranno invogliarsi di ricorrere ai fonti ed escreitare l'ingegno. I brani del Buti e d'altri antichi lasciai quasi sempre nella propria forma, il che non istuona col testo, ed aiuta l'ini-

ziazione alla lingua dei nostri vecchi.

L'edizione grande con le illustrazioni del Doré (Milano, 1869) trovò grazia presso il chiarissimo Dantista G. A. Scartazzini, che la lodò così nella Gazzetta d'Augusta, come nell'Annuario Dantesco (Anno III), consenziente Carlo Witte, il quale mi confortò poi a ristampare questo commento in forma più comoda.

Un commentatore recente di Virgilio disse: Choix est invention. La parola è superba. — Diremo: Scelta è discrezione — non è

già il brancolare dell' orbo, che

Non sa ove si vada e pur si parte

ma l'appoggiarsi del fievole al robusto ed al saggio.

Eugenio Camerini.

## TAVOLA DEI LIBRI

#### DAI QUALI SONO PRINCIPALMENTE TRATTE LE NOTE

DI QUESTA NOSTRA

## Esposizione della Divina Commedia

Le abbreviature usate s'indicano dietro al titoli fra parentesi.

- Il Purgatorio. — Ivi. 1863 d. P.). musnto di Prancesco Buti ppra la Divina Commedia, er cura di Crescentino Gian-nii. — Pisa. Nistri. 1628-561. 3 voi. — Ne seguiamo eneralmente la grafa; pur llora, a fuggire saxietà, l'ab-iame ammodernata (B. dal . 18 del o. xvii dell' Inferno

13 del o. XVII dell'aliano della Dina Commedia. — Pisa. Caarro. 1827-29 (Ott. od o.).
asse (italiane) sopra Dante,
Firenze, Piatti, 1846.
asse (italiane) al Paradiso,
anti x-xxxiii, nel vol. II
es Manoscritti Palatini di
reone, ordinati ed esposii
a F. Palermo. — Firenze,
risoprofia Galileiana, 1860.

La Commedia di Dante Allighieri, illustrata da Ugo Foscolo. — Torino, Tipografia
Economica, 1852 [Fosc.]
La stessa, col comento di G.
Bingioli. Milano, Silvestri,
1819 (Bing.).
La Commedia di Dante Alighiori, nuovamente riveduta nel
testo e dichiarata da Brunone Bianchi. — Sesta Edizio-

ne. — Firenze, Le Monnier, 1862 (B. B.). Bellezze della Commedia di Dante Alighieri. Dialoghi di Antonio Cesari. — Verona, P. Libanti, 1824-26 (Ces.). — Si cita il più la ristampa del Silvestri. — Milano, 1845.

La Divina Commedia, col co-mento di Pietro Fraticelli. — Firenze, Barbera, 1865 (F.). La Divina Commedia di Dante a Divina Commedia di Dante — Epistolia a Can Divinae:
Allighieri, ricorretta sopra Lett. de Ep. a Cangr.;
quattro dei più autorevoli Te-Studj sopra Dante Allghieri di
sti a penna da Carlo Witte. Emilio Ruth, tradotti da P.
— Berlino, P. Dicher. 1862. Mugna. — Venezia, Anto1 vol. in-4 (Witte o W.). melli, 1865.
— Si cita anche la ristampa Danto's Leben und Werke kulda noi curata della Ediziona turgeschichtich dargestella wittiana in-8. - Milano .
Daelli, 1864.

Il Comento di Giovanni Boccascoi sopra la Commedia, con le annotazioni di A. M. Salvini. — Firenze, Le Mondier, 1863, [B., sino al v. 17] del c. xvii dell'Inferno.]

Ricepta Historica ca Commento del Recchi. — Firenze, Le Mondie i Missi Benvenuti de imola in Commediam Dantis. Nal Tomo I della Antiquitata is Halica medii avri del Mundia in Commediam Commento del Padre Bonaventura Lombardi, con le illustrazioni degli Editori padovani del 1822 e l'Appendice di Pietro dal Rio. — Patri Allegherii super Dantis ippius Genitoris Commediam Commentarium. — Firenze, Lombo ol. L.).

Commento di Giovanni Boccarbelli . Le divina Commedia di Dante dell'Inferno. I Romandia di Dante degli Allaghieri, col commento del Padre Bonaventura Lombardi, con le illustrazioni degli Editori padovani del 1822 e l'Appendice di Pietro dal Rio. — Patso III. 1847-52 (Lomb. o L.).

Commento del P. Pompeo Venturale del Control, 1864 (P. d. 19.). La Divina Commento del Padre Bonaventura Lombardi, con le illustrazioni degli Editori padovani del 1822 e l'Appendice di Pietro dal Rio. — Patri Allegheri, 1847-52 (Lomb. o L.).

Commento del P. Pompeo Venturale in C. v. V. V. Vent. o V.)

— Lipsia, Tauchniti, 1897 (Lt.).

La Divine Comédie, tradulte par P. Lamennais — Paris, Didier et C., 1863 (Ls.).

La Divino Comédie, traduction nouvelle par Pier Angelo Fiorentino. — Paris, 1846.
Opere minort di Dante Alighieri, per cura di Pietro Fraticelli. — Firenze, Barbera, Bianchie C., 1856-57. (Convito: Conv. — Vita Nuova: V Bianchie C., 1856-57. (Convito: Conv. — Vita Nuova: V N. — Rime: R. — De Vulgarl Eloquio: Vulg. El. — De No-narchia: De Mon., o Mon. — Epistola a Can Grande: Lett. od Ep. a Cangr.). Studj sopra Dante Alighieri di Emilio Ruth, tradotti da P. Mugna. — Venezia, Anto-nelli. 1885.

turgeschichtlich dargestellt von D. Franz X. Wegele. -Jena, Manke, 1852.

ne. — Firenze, Barbera, Bianchi e C., 1859 (Bl.). Saggio di una Interpretazione filologica di parecchi passi oscuri e controversi della Dioscuri e controversi della Di-vina Commedia, per L. G. Blanc, versione di O. Oc-cioni. — L'Inferno. — Trieste, Coen , 1865 (Bl.). — Si cita talora l'originale tedesco. - Si - Halle, Anton, 1860-61.

Metodo di commentare la Commedia di Dante Allighieri, proposto da Giamb. Giuliani. - Firenze, Le Monnier, 1861 (Giul. o G.).

Studi sulla Divina Commedia di Galileo Galilei, Vincenzo Borghini ed altri. — Firenze, Le Monnier, 1855 (Borgh.). Postille alla Divina Commedia. per Guseppe Torelli, nel to-mo II delle sue Opere Varie. - Pisa, Capurro, 1834 (Tor.).

Vocabolario Dantesco di L. G. Opere di Benedetto Varchi.
Biano, versione di G. Carbono. — Firenze, Barbera,
Bianchi e C., 1859 [B1]. (Yarchi o V., nel c. xxv del
Purgatori e nd l e 11 del Paradiso).

Le Lezioni ed il Gello di Pier Francesco Giambullari. — Milano . Silvestri .

(Giamb.). Nannucci, Teorica de' No della Lingua Italiana. — Fivenze, 1858. Teorica de' Nomi

Idem. Analisi critica de Verbi Italiani. - Firenze, 1843-44. Intorno alle voci usate da Dante, secondo i commentatori in grazia della rima. Osser-vazioni di V. Nannucci. — Corfu. Tipografia del Gover-no, 1840. — Si cita anche il Manuale della Letteratura del Primo Secolo della Lingua Italiana. - Firenze, Barbera, Bianchi e C., 1856-58 (Nann.).

Varchi. I sette Cerchi del Purgatorie amperia di Dante, Saggio di studi di 00, 1859. Paolo Perez. — Edizione se-xxv del conda. — Verona, Libreria e 11 del della Minerva, 1867. Storia della vita di Dante Ali-

ghieri , compilata da Pietre Fraticelli. — Firenze, Barbera, 1861.

Cronaca di Giovanni Villani.
— Firenze, per il Magheri.
1823 (G. Vill.).
Cronaca di Matteo e di Filippe

Villani. — Firenze, per il Magheri, 1825-26 (M. Vill.). Storia Florentina di Ricordano Malispini, - Livorno, Masi. 1830

Ferrazzi G. S. Manuale Dan

Ferraxi G. S. Manuale Dan-lesco. — Bassano, 1865-71. Volumi 4 (Perr.). Aquarone Bartolomeo, Dants in Siena. — Siena, Gati, 1865. Michelet, Histoire de France. — Bruxelles, 1835-42. Velumi 7.

## INFERNO

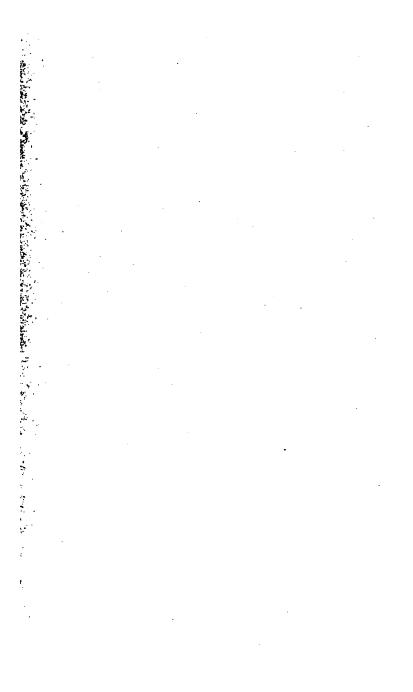

# INFERNO

#### CANTO PRIMO.

Smarritosi il Poeta in una selva intricata ed occura, vi si aggira tutta una notte, et inci-tone sul far del giorno, comincia a salire su per un colle, quando gli si attraversano una lonsa, un leone e una tupa, che lo ricacciano verso la selva. Gli appare altora Viryltio, che lo conforta, e gli si offre a trario di la, facendolo passare per l'Inferno e pei Pur-guiorio, donde Beatrice l'avrebbe poi guidato al Paraclico. El Dante lo segue.

Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura, Chè la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura Questa selva selvaggia ed aspra e forte, Che nel pensier rinnova la paura!

Tanto è amara, che poco è più morte: Ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, Diro dell'altre cose, ch'io v'ho scorte.

I' non so ben ridir com'io v'entrai; Tant'era pien di sonno in su quel punto, Che la verace via abbandonai.

Ma poi che fui al piè d'un colle giunto, La dove terminava quella valle,

Che m'avea di paura il cor compunto, Guardai in alto, è vidi le sue spalle Vestite già de' raggi del pianeta, Che mena dritto altrui per ogni calle.

Allor fu la paura un poco queta, Che nel lago del cor m'era durata La notte, ch' i' passai con tanta pieta. E come quei, che con lena affannata

Uscito fuor del pelago alla riva, Si volge all'acqua perigliosa e guata;

SI Volge all acqua periginosa e guata;

e che dall Harvey con sonugliante fraze de citta sanguerinis

1. Nel mezzo, cco. Dante stabilisce nel suo Convito che il precedente al venerdi santo, cioè not. cord., cap. 4). Il loco.:

mezzo della vita degli uomini la notte del 24 al 25 marzo: il E nel cuore una parte concava,

per fettamente maturati è nel

momento in cui termina, è l'ot
sempre abbondante di saugue,

realizimequesimo anno (1v.23).

Lava di Pasqua; cosicochè tutta nella quale, secondo l'opinione

li tale mezza eta dee qui in
tandersi, de gli dee averla scel
ta per questo viaggio (che in

realizimon è che un viaggio

della mente o meditazione) al
lustramente alle parole del re

finable merorum: Vadam ad gli anni al Incarnatione, sio
sico Ezechia; Ego dizi in dimidio

sierum merorum: Vadam ad gli anni al Incarnatione, sio
seguita l'interpretazione di tichi, e fra essi i Fiorentini. E

an Bernardo (Serm. de Can
che Dante, pur in particolare,

della divina grazia, per cui tichi, e fra essi i Fiorentini. E

an Bernardo (Serm. de Can
che Dante, pur in particolare,

della divina grazia, per cui tichi, e fra essi i Fiorentini. E

an Bernardo (Serm. de Can
che Dante, pur in particolare,

della divina grazia, per cui tichi, e fra essi i Fiorentini. E

an Bernardo (Serm. de Can
che Dante, pur in particolare,

della divina grazia, per cui tichi, e fra essi i Fiorentini. E

3. Chè la diritta via era

rila, ecc. (Tommaséo).

23. Pelago. mare. M. Vill.,

24. Purg., IV. 116-116 (c).

25. Por lena affannata, con

respire affertato dall'angoscia.

Promo dimezza i giorni suot e

citamente al canto xv., v. 34 e

vere d'apprendente della para

con della divina grazia, per cui tione, lo dice egli stesso espit
Promo dimezza i giorni suot e

citamente al canto xv., v. 34 e

vere d'apprendente della para

con della divina grazia per cui

tione, lo dice egli teve con anno ni pro

sura l'apprendente della para

con della divina grazia per cui

tiche, e con con si preca

citamente della para

con della di

tri 8 - Dura, difficile e pe-

nosa.

5. Selva selvagia, incolta e disabitata: aspra, intricata; forle, difficile a superaro.

7. Amara. Il Blanc riferisco questo epiteto alla selva e l'avverbio el ripetuto nel versi 8 e 9 conforta il suo parere.

9. Legriamo altre col Blanc, e non alte. Egli spiega: Benche dure e contrario mi sia il parlare della selva selvaggia, intravia a trattare del bene ch'i vi trovai, voglio vincere la ripugnanza, e dire delle altre cose cho vi scorsi. Leggendo alte abiamo un aggettivo vano, sobiamo un aggettivo vano, so-speso in aria, dal quale non deriva alcun senso determi-

11-12. Pien di sonno: è 16 sonno onde viene occupata l'anima quando abbandona e di-mentica Iddio. - La verace via fu smarrita da Dante alla morte di Beatrice avvenuta nel 1290. V. Purg., xxx, 124-132. 17. Nel sistema tolemaico il

17. Nel sistema tolemaico il sole era un planeta.
19-21. Lugo del cor appella Dante quella cavità del cuore ch'ò ricettacolo del sangue, e o che dall'Harvey con somigliante frase à detta sanguivite

25. Fuggiva di paura (T.).
27. Che non lasció giammai (uscire di si) persona vira (B.)
30. Si che il piè fermo, coc.
Andando come si va per le plaggie: che il piè fermo è sempre nel basso (Buti). Il poeta intende dol salire un montè erio, malagevole a guadagnare; poiché, solo chi monta un'altezza molto erta trascinasi dietro del continuo l'uno dei piero del continuo l'uno dei piero. tro del continuo l'uno dei pie-di, mentre si avanza coll'altro; di, mentre si avanza con attro, e in salita leggiera il pie che si ferma e quel che si muove, stanno a vicenda quande l'ano, quando l'altro più basso

(Blanc).

31. Ed ecco, quando avea fatti pochi passi su per l'erta, ecc. 
Bria e piaggia son quasi sinonimi, ma quella è più ripida (F).

32-33. Lonza, lat. lynar. Il

Blanc dice non poter definire se D. intendesse della Lince, della Pantera o del Leopardo. — Leggiera, agile — Maculato, di color vario.

La lonza, il leone e la lupa La tonza, il leone e la lupa significano nel sense morale l' invidia, la superbia e l' avarizia, che si oppongono all'uo-mo nel conseguimento della virtu (Vedi Inf., canto vi, v. 74, 75); e sul senso politico, lo tre principali potenze guelfe che tenevano l' Italia divisa ed osfavano all'autorità imperiale, e per conseguenza al ristabilie per conseguenza al ristabili-mento dell'ordine e della pace. La lonza è Firenze divisa in Bianchi e in Neri; il leone la casa reale di Francia; la lupa la Curia romana, o la potenza tem-

porale dei papi (F.).

36. Ch' io fui per ritornar.
ecc. Tanto che più volte io fui
volto (mi voltai) per tornare in-

37-38. Dal principio, al principio. - E il Sol montava in me con quelle stelle, ecc.: in-tendi e spiega: E il sole sorgora, ascendeva sul nostro orizzonte, essendo congiunto col segno dell'ariete, sicoras allas

essendo congiunto col segno dell'ariete, siccome allora, quando iddio impresse il primo movimente a quelle cose celesti. D. s' attiene all' opinione che il mondo avesse principio di primavera, quando il sole dimorava in Ariete.

42. La gaietta pelle: così leggiamo col Blane: altri alla gaietta pelle. Egli spiega: la gaietta pelle. I' ora del tempo e la dolce stagione mi davano cagione a bene speraro, a nutrire buona speranza, a dessere di buon ardire per vincere sere di buon ardire per vincere la paura; al che ottimamente accordasi l'altro verso: Ma non st, che paura non mi

46. Venesse, vonisso.

Cosi l'animo mio, che ancor fuggiva, Si volse indietro a rimirar lo passo, Che non lasciò giammai persona viva. Poi ch'ebbi riposato il corpo lasso,

Ripresi via per la piaggia diserta, Si che il piè fermo sempre era il più basso; Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, Una lonza leggiera e presta molto,

Che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto; Anzi impediva tanto il mio cammino, Ch'io fui per ritornar più volte volto.

Tempo era dal principio del mattino; E il Sol montava in su con quelle stelle Ch'eran con lui, quando l'amor divino

Mosse da prima quelle cose belle; Si che a bene sperar m'era cagione Di quella fera la gaietta pelle, L'ora del tempo, e la dolce stagione:

Ma non si, che paura non mi desse La vista, che mi apparve, d'un leone.

Questi parea che contra me venesse Con la test'alta e con rabbiosa fame, Si che parea che l'aer ne temesse:

Ed una lupa, che di tutte brame Sembiava carca mella sua magrezza, E molte genti fe' già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza

Con la paura, che uscia di sua vista, Ch'io perdei la speranza dell'altezza. E quale è quei, che volontieri acquista, E giugne il tempo, che perder lo face

Che in tutt'i suoi pensier piange es'attrista; Tal mi fece la bestia senza pace, Che, venendomi incontro, a poco a poco Mi ripingeva là, dove il Sol tace.

Mentre ch'io rovinava in basso loco, Dinanzi agli occhi mi si fu offerto Chi per lungo silenzio parea floco.

47. Con la test'alta, due condizioni li dà di ferocità : l' al-tezza della testa che manifesta l'audacia del nuocere, e la rab-bia della fame che dimostra la

volontà del nuocere (Buti).
50, Sembiava, sembrava. V.
Bocc., Teseide, 1v, 58.
52-54. Mi porse tanto di gra-

vezza, mi turbò sì forte. - Con la paura, ecc., era si orribile nello aspetto che metteva pau-ra. — Ch'io perdei la speranza di potere pervenire alla sommità del monte.

55-57. Acquista beni. — Face, fn. — Che in tutt' i suoi pen-sier, ecc. Più forte nelle Rime: Mi pianse ogni pensiero, Nella mente dogliosa (T.). 60. Mi ripingeva ld. dove il Sol lace. Mi respingeva nel buio.

59

builo.

63. Chi, uno che — per tungo silenzio, ecc. Dante vede dalla lunga un fantasma, e spora naturalmente sia per venirgil in soccores; ma perche ciò non accade subito, chè anzi l'ombra si arresta in silenzio, egli me conchiude che debba essere fiscalasso, al che si necorda susi co, lasso, al che si accorda assal bene l'altro verso:

od womo certo (Bl.).

11 Boccaecio spiega: pe non essere in uso lo suo par-lare poetico e ornato a mo-deral.

Quand'io vidi costui nel gran diserto, Miserere di me, gridai a lui, Qual che tu sii, od ombra, od uomo certo, Risposemi: Non uomo, uomo già fui, E li parenti miei furon Lombardi, E Mantovani per patria ambidui. Nacqui sub Julio, ancorchè fosse tardi, E vissi a Roma sotto il buono Augusto, Al tempo degli Dei falsi e bugiardi. 73 Poeta fui e cantai di quel giusto Figliuol d'Anchise, che venne da Troia, Poiche il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perchè ritorni a tanta noia? Perchè non sali il dilettoso monte, Ch'è principio e cagion di tutta gioia? Or se' tu quel Virgilio, e quella fonte, Che spande di parlar si largo fiume? Risposi lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume,
Vagliami il lungo studio e il grande amore, Che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu se' lo mio maestro e il mio autore: Tu se' solo colui, da cui io tolsi Lo bello stile, che m'ha fatto onore. Vedi la bestia, per cui io mi volsi: 88 Aiutami da lei, famoso saggio, Ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, 91 Rispose, poi che lagrimar mi vide, Se vuoi campar d'esto loco selvaggio: Chè questa bestia, per la qual tu gride, Non lascia altrui passar per la sua via, Ma tanto lo impedisce, che l'uccide: Ed ha natura si malvagia e ria, Che mai non empie la bramosa voglia, E dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali, a cui s'ammoglia,

E più saranno ancora, infin che il veltro Verra, che la fara morir con doglia, Questi non ciberà terra nè peltro, Ma sapienza e amore e virtute,

E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro.

64. Net gran dizerto, per quale primo imperatore di Roquella tenebrosa valle
66. Certo, reale,
67. Purenii, genitori.
68. Purenii, genitori.
69. Purenii, genitori.
60. Purenii, genitori.
60. Purenii, genitori.
60. Purenii, genitori.
60. Purenii, genitori.
61. Casare, ancorche tardi, per gilio dicesse d'essere nato sotto corche forse tardi. Il difficile di quasto passo sta in ciò, che sotto Augusto, chè alla morte è mai parlato in tutto il Poetra il consolato di Cesare, anconave ache 25 anni, ma; o d'un papa santo e degno, rante 6. Cesare, mentre nacrutato della giovinezza il che repugna al concetto formula il consolato di G. Pompeo e di casare non aveva che 25 anni, ma; o d'un papa santo e degno, rante di cesare non aveva che e dell' al-damentale della Divina Commetra parie il sentimento del verso sulera considerare G. Cesare (Bi.).

71. Chiamato il buon Augusto, perciocche, quantunque crudel giovane fosse, nella età matura diventò umano e beniguo principe e buono per la re-pubblica (B.).

73. Quel giusto. Enca. Nol primo dell' Encide Ilioneo dice

a Didone: A noi era re Enea. del quale non fu alcuno più giusto.

75. Superbo. Ceciditque 211-perbum Ilium (En. 111) combusto, arso.

76. Nota, lat. nowia, la pona, il tormento.

79. Nella immaginazione po-polare Virgilio divenne un perpolare Virgilio divenne un per-sonaggio mitico ed un possente mago. Vedi la storia di Virgi-lio in Thom's Early Prove Romance, Il. Domenico Com-paretti, Virgilio net medio evo — Livurno, 1872. 81. Risposi lui, risposi a lui, con vergognosa fronte reve-rente, dimessa per rispetto 83-84. Vagitami, presso te. Que me soit compté (Lamen-nair.). — Cercar, attentamente

que me soit compte (Lamen-nais.). — Cercar, attentamente considerare, studiare. 85. Il mio autore, la fonte a

cui aveva attinto, il suo modello.

37. Lo bello stile che aveva fatto onore a Dante, era quello da lui usato nei suoi sonetti o nelle canzoni.

nelle canzoni.

89-90. Saggio usò Dante per Pocta. Così chiamà nelle Rime il Guinicelli e nel Convito Giovenale. — Polst, arterie.

91-94. Viaggio, via — esto, questo. — Grute, gridi.

100. Molti son gli avimali a cui s' ammoglia. Intendi nel sense politico, molti sono i potentati co' quali Roma si coilega per far più forte la sun parte guelfa (F).

101. Vettro , vale levriere, cane da corso. Trovasi nel signif, prop. Inf. xii, 126; qui nel signif, prop. Inf. xii, 126; qui nel signif, allegorico. L'Anonimo e il Landino intendono per il veltro una conglunzione di pianetti il cui influsso deve capiant pianeti il cui influsso deve ca-gionare mutazioni nella religionare mutazioni nella reli-gione e nei costumi. (Ueltro, secondo l'antica grafia, ana-gramma di Lutero). Il Vellu-tello fu il primo a dire che sotto il nome di Veltro si nasconde Can Grande della Scala, opi-

Gli Italiani lo prendono per: lo stagno purificato; altri con più verisimiglianza per: lo zinco allora ancor raro, o finalmente per una lega di stagno e antimonio. Danto l'usa qui, evidentemente, per un metallo nobile, o per: argento o in gonere per: ricchezze (Bl.). Brunetto Latini a Luigi IX: Che per mente quele Terra, coro ca per neente avete Terra, oro ed argento (Nannucci). - E sua nazion sarà, ecc. Nazione può nazion sara, ec., Nazione può intendersi e per luogo di nascita e per nazione ghibeilinescamente costituita; lo presedgo il secondo, perche Cane fu capo della lega ghibeilina; nè d'uomo nato nel 1300 si dirà che la sua nascita sarà in tale o tal luogo (T.)— Tra Fettro e Fettro. L'opinione più probabile è che Dante indichi la città di Feltre nella Marca di Treviso, e Monte Feltro nella Romagna, come confini del dominio di Can Grande della Scals, ma facendoli un poco più ampi ma facendoli un poco più ampi

nio di Can Grande della Scala, ma facendolli un poco più ampi del vero (BL).

106. Di quell' umile Italia L'umile Italia L'umile Italia è l'antico Lario e massimamente Roma capo laziale, che, secondo Dante, vuol esser diletto a tuti gl' Italia quale comune principio della loro civiltà. Virgilio avva chiamato il Lario Humilem Italiam. En. 11, 552 (G).

107-108. Cammilla, figlia di Metabo re de' Volsci, e Turno figlio di Dauno re de' Rutuli, combattundo per la difesa; e morirono Eurialo e Niso, giovani guerrieri troiani, combattendo per la conquista; donde si ripete il principio dell'impero latino (F). — Ferute, ferite.

109. Villa, città.

111. La onde invidia prima dipartitale; l' Invidia di Luciforo, che primamente volse le svalle al suo Estinos. Invidia

fero, che primamente volse le spalle al suo Fattore. Invidia diaboli mors introivit in orbem terrarum : perocchè il de-monio, invidiando alla felicità dell' nomo che doveva succedergli nella gloria da lui perduta, fentò i nostri primi parenti, dalla cui trasgressione venne ogni male.

ogni male.

112. Me'. da meglio, mejo e
per apocope mej, o mej'. me'.
Fra Guittone: Pei. peggio —
Nann. Verbi 414. — Discerno,
giudico, quasi decerno (T.).
114. Per loco eterno, che durar dee eternamente — a traverse l'il-ferno.

Di quell'umile Italia fia salute. 106 Per cui mori la vergine Cammilla, Eurialo, e Turno, e Niso di ferute: Questi la caccerà per ogni villa, Fin che l'avrà rimessa nello inferno, La onde invidia prima dipartilla. Ond'io per lo tuo me' penso e discerno, Che tu mi segui, ed io sarò tua guida, E trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, Vedrai gli antichi spiriti dolenti. Che la seconda morte ciascun grida: E poi vedrai color, che son contenti Nel fuoco perchè speran di venire, Quando che sia, alle beate genti: Alle qua' poi se tu vorrai salire, Anima fia a ciò di me più degna; Con lei ti lascerò nel mio partire: Chè quello imperador, che lassù regna, Perch' io fui ribellante alla sua legge, Non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera, e quivi regge, Quivi è la sua città e l'alto seggio: O felice colui, cu'ivi elegge! Ed io a lui: Poeta, i' ti richieggio Per quello Dio, che tu non conoscesti. Acciocch'io fugga questo male e peggio. Che tu mi meni la dov'or dicesti, Si ch'io vegga la porta di san Pietro, E color, che tu fai cotanto mesti. Allor si mosse, ed io li tenni dietro. 136

abbandonato da virgillo nei xxvii del Pungatorio, apparisco e scopresi nel xxx per indi accompagnarlo al Paradiso (L). 125. Perch' to fui ribellante, ecc., alieno dalla vera fede; da quella fede cioò nel venturo Messia, che D. con tutti I teologi pone essere stato in ogni tempo necessaria per conse-guire l' eterna beatitudine (L.). 126. Non vuot. ecc., ch' io venga in cielo.

127. In tutte parti, ecc. In tutte l'altre parti dell'universo stende il potere del suo domi-

114. Per loco elerno, che durar dee eternamente — a traverso l' Inferno.

116. Antichi epiriti, appella
Virgilio tutti gli stati al mondo prima di Dante (L.).

117. La seconda morte ciapeggio l'eterna dannazione.

128. Per quello Dio, G. C.
cloè ci
129. Cu' sive leegge, a stare.

129. Cu' sive leegge, a stare

alla prima già seguita morte Dante, ma nè Virgilio poteva del corpo (L.). 122. Anima... di me più de-Purgatorio innanzi che di ar-gua. Beatrice, la quale a Dante rivasse, e poi, che Virgilio. abbandonato da Virgilio nel nonche guidar Dante a vedere questa pretesa porta di san Pic-tro, lo conduce per essa a tra-verso tutto il Purgatorio fine verso tutto il Purgatorio fine alla cima del monte, e da ul-timo che qui s'indica di necesità il confine dove Virgilio cessando di essergli guida, do-veva fidarlo ad altra compa-gnia, il che avviene solo al fi-prie del Purgatorio a cuindi nire del Purgatorio e quindi al limitare della città di Dio, s'avlimitare della città di Dio, s'avwedra che D. qui segue la credenza generale del popolo, is
quale assegna al Paradiso una
porta commessa alla custodisdi san Pietro, o nessuno si fara
ombra di quello che Virgilla
s Dante risanno solo sul luogo,
cioè che anche il Purg, abbia,
secondo il Poeta, una pe
guardata da un angelo (Bi.
135, Fai, rapporsaenti. 135. Fai, rappresenti. 0

#### CANTO SECONDO.

Donte, fatto suo esame e considerando la sua insufficienza, dubita non sia folle l'avveniu-rarsi al viagoto; ma dicendogli Virglito che a tui lo mandava Batrice, e che in cielo si curava di sua salute, torna nel primo proposto, el entra col suo duce nel difficile cammino,

Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno Toglieva gli animai, che sono in terra, Dalle fatiche loro; ed io sol uno M'apparecchiava a sostener la guerra Si del cammino e si della pietate, Che ritrarrà la mente, che non erra. O Muse, o alto ingegno, or m'aiutate: O mente, che scrivesti ciò ch'io vidi, Qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai: Poeta che mi guidi, Guarda la mia virtù, s'ella è possente, Prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici, che di Silvio lo parente, 13 Corruttibile ancora, ad immortale Secolo ando, e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male Cortese i fu, pensando l'alto effetto, Che uscir dovea di lui, e il chi, e il quale, Non pare indegno ad uomo d'intelletto: Ch'ei fu dell'alma Roma e di suo impero Nell'empireo ciel per padre eletto: La quale e il quale (a voler dir lo vero) Fur stabiliti per lo loco santo,

U siede il successor del maggior Piero.

1.3. Lo giorno se n'andava: vede che egli non si peritava di finiva, moriva — l'aer bruno, confessare il suo ingegno, che la notte sopravvegnente (B.). — insleme alle Muse eccita all'improprieva, ecc. Petr. A qualtur- presa. que animale alberga in ter- 8-9. Che corrivesti, in te racva, ecc. Tempo da travogliare cogliesti, ciò ch'io vidi, nel quanto è 1 giorno. Sol uno, cammino da me fatto, qui nella nolo del tutto, perchè Virgilio presente opera si parrà la tua suf-46. La guerra (les èpresues, ficienza in conservare; percionale del marchia del difficalis che la nobilità della cosa conen d'altra natura (B. Bianchi).
4-6. La guerra (Ite épreuves.
Le.), il travaglio, le difficoltà
si del cammino, che nel discendere all' Inferno e poi salire al
l'urgatorio, o si della pietate,
che dall' anime sternalmente
dannate a diversi crudeli tormenti dovera assezi (1, 1).

che la nobiltà della cosa consiste molto nello esercitar bene asse motto neuto esercitar pene e compiutamente quello che al suo ufficio appartiene [B.]. — Si parra, Booc., Tes. 11, 54: 0 Marte, — Or si parranno gli tuoi colpi duri — Or si conquerei la tua grand'arte.

11-12. Guarda, esamina — s'ella è possente a sostenere

il Cielo a cui fu rapito l'Apo-stolo delle genti (G.). — Chiana secolo l'altro mondo, seguendo Section l'auto mondo, seguendo l'uso del parlar florentino, nel quale volendo dire in questo mondo spesso si dice in questo secolo B.— Nella Vita nuova, § vii: L'ineffable cortesta della mia donna è oggi meritata nell'altro secolo. — Sensibil-

mente, col corpo e non per visione (L.).

16-18. Se l'avversario d'ogni

16-18. Se l'avversario d'ogni male, Dio -i, a lui, - Pensan-do l'alto effetto, ecc., contem-plant les hautes destinées ren-fermées en lui. (Ls.) - Chi, quale, termini scolastici: Quis, qualis (Bl.) - Il chi, qual ge-nerazione di nomini - il qua-le, che amplità d'impres (B. B.).

ie, che qualità d'impero (B. B.). 19-21. Non pare indegno ad nomo d'intelletto: ad nomo che intenda non pare cosa indegna che Dio fosse corteso ad Enea di lasciarlo discendere all' Inferno e vedere le cose segrete, ed avere relazione delle cose future, pensando chi era colui che ture, pensando chi era colui che dovera uscire di lui; le quali cose li predisse ancora Anchise, come finge Virgilio nel sesto, acciò che Enca fosse più animoso a sostenere ogni fatica per inducere si fatto effetto da sè (Buti).

— Ch', impercoche — Et, Encs. 22-24. La quale alma gente Romana e il quale Impero universale fur stabiliti (per ordine eterno di Provvidenza predestinati; Conu., IV, d) che accisinati; Conu., IV, d) che

dine eterno di Provvidenza pro-destinati: Cove., 1v. 4) che a-vessero a dimorare nel luogo santo, nelle sante mura cipe dell'eterna Città, dove ha altresi la sua sede il successore del primo Pietro (G.).— A voler dir lo vero. In queste parole noi vediamo il peeta cristiano che modestamente emenda le idee di Virgilio pagano. Tu non vede-sti in Enea che il fondatore di Roma e di suo innero: io ti noto dannate a diversi crudeli tormanti doveva avere (L.). Il Matuoi colpi duri — Or si competiti devesa avere (L.). Il Matuoi colpi duri — Or si competiti devesa a far forza al suo animo per non pronder pietà dei persano pronder pietà della è possente a sostenere per sè, ma perchè sieda colà il successore del maggior Apostonico de la la parola ne parente, padre.

13. Di Sitvio lo parente: — s'abbia solo l'impero emporale, con l'impero per la della della

Papale ammanto. M.

Vill., 111, 44. 28, Andovvi. 28. Andovví, al terro cielo, alle beate genti (L.). Il Buti; Trovasi in uno libro, che non è approvato, che san Paolo andasse all' inferno, e per questo ne fa qui menzione l'autor nostro, ma che fosse ratto al terzo cielo è migliore intendimento Vedi la Nota ai versi 14-15.

29. Conforto. Per le riportate notizie alla nascente fede cri-

stiana (Venturi). 30. Principio alla via di salessere il primo requisito per entrare nella Chiesa, ed ante-riore di natura sua allo stesso battesimo, prima di ricevere il quale, se l'uonio è capace di

quale, se l'uono è capace di ragione, dee professar di cre-dere (L.).

34 Se del ventre io m'ab-bandono, s' io mi lascio ire a far questo viaggio, dubito forte del ritorno. Il Bocc.: se mi metto

in aventura di, ecc.

36. Ms' ch' io non ragiono,
meglio ch'i' non ti so dire (B.).

39. Tolle, leva.

40. Octura costa. La costa del monte qui rammentata è la deserta piaggia, l'erta da cui (inf. i, 29, 31) Dante si partiva colla scorta di Virgilio. E deta oscura quella costa perchè ivi il giorno omai se n'era andato e l'acre bruno già s'annerava (G.) 41. Penaendo consumat la impreza, la finii, vi posi termine, cessai da essa, lasciando di recarla a compinento (G.). Il Touma: Precorsi col pensiero le difficoltà dell'impreza difficoltà dell'impreza difficoltà dell'impreza difficoltà dell'impreza. 40. Oscura costa. La costa del

difficoltà dell'impresa

42. Tosta, subita, in quanto senza troppo pensare aveva ri-sposto a Virgilio pregandolo che il menasse (B.).

44. Del magnanimo quel-l'ombra: metatesi; l'ombra di quel magnanimo: Virgilio. quel magnanimo: Virgilio. — Magnanimo. Virtù, nota l'Ot-timo, contraria alla pusillani-

più andare avanti [B].

Di le mi loderò sovente a lui.

49-50. Solve, esioliga — Dolve, — nei quali non ci sarebbe sen e piana. Soave è tanto quad dolse, ebbi pietà.

20. Solve, esioliga — Dolve, — nei quali non ci sarebbe sen e piana. Soave è tanto quad dolse, ebbi pietà.

21. To era tra color che son ranza di Beatrice di acquistare centa, dilettoso, dice Dante ravene che, secondo molti e rinemati teologi cattolici, la nuova terra della quale paria la richiesi, offersimi presto ad Quanto ti moto lontana, du san Pietro neil' 2p. 11, cap. 111, cap. 111, cap. 112, cap. 113, dopo il giudizio universale sarebbe per divenire dimora ai tatori pensarono che egli abbia grandi del che Dante siasi permesso di Volpi e lo Scolari, tengono più aggiungervi la finzione che pari per la stella di Venere. Noi con A noi queste due voci sono destino avessero a sperare le alouni de' moderni intendiamo asse, l'una afre distina savesero a sperare le alouni de' moderni intendiamo asse, l'una asse, l'una asse, l'una asse, l'una sas, l'una sas l'una sas

Per questa andata, onde gli dai tu vanto, 12 Intese cose, che furon cagione Di sua vittoria e del papale ammanto.

Andovvi poi lo Vas d'elezione,

Per recarne conforto a quella fede, Ch'è principio alla via di salvazione. Ma io perchè venirvi? o chi 'l concede?

Io non Enea, io non Paolo sono: Me degno a ciò nè io nè altri 'l crede.

Perchè se del venire io m'abbandono, Temo che la venuta non sia folle: Se' savio, e intendi me' ch'io non ragiono.

E quale è quei che disvuol ciò che volle, 37 È per nuovi pensier cangia proposta, Si che dal cominciar tutto si tolle;

Tal mi fec'io in quella oscura costa: Perchè, pensando, consumai la impresa,

Che fu nel cominciar cotanto tosta: Se io ho ben la tua parola intesa, Rispose del magnanimo quell'ombra,

L'anima tua è da viltate offesa: La qual molte flate l'uomo ingombra, Si che d'onrata impresa lo rivolve,

Come falso veder bestia, quand'ombra. Da questa tema acciocchè tu ti solve, Dirotti, perch' io venni, e quel che intesi

Nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi,

E donna mi chiamò beata e bella, Tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella: 55

E cominciommi a dir soave e piana, Con angelica voce, in sua favella: O anima cortese Mantovana,

Di cui la fama ancor nel mondo dura, E durerà quanto il moto lontana:

paganesimo, le quali stanno nel nel Convito: Succome è il Cich Limbo, Quest'asserzione ci pare dovunque è la stelta. Nella V un po' troppo speciale; ma che N.: Poi mi parve vedere a poc Dante abbia mirato a un pos- a poco Turbar lo sole ed apmità, da cui Dante era preso.

17-48. Onrata, onorata. — Dante abbia mirato a un pos
Come faiso veder, ecc., come sibile miglioramento della sorte
quand'ombra (L.). Ombra, a
dai versi di questo canto: Quandombra e temendo non vuole

do saro dinanzi al Signor mio

Di andare avanti (B.). — Dabra.

49-50. Sopte sciales. — Dabra.

der Comounts succome e ( 1.134 dovunque è la stella Nella V N.: Poi mi parve vedere a poce a poco Turbar lo sole ed apparir la stella. V. Inf. xviii 33, dove la fiammella è prediamente usata nello stesso modo. (N.)

do (Bl.). 56. Cominciommi a dir soan 5b. Comincionimi a conservation de piana. Sauve é tanto quant suaso, cios abbellito, dolce, piacente, dilettoso, dice Dante ne Convito. – Piana del tono T. In sua favella natia o angelica 59-60. Dura - Viget (B. B.). Quanto il moto lontana, dure anno il moto lontana, dure anno il moto lontana, dure anno il moto lontana, dure di moto lontana.

rà quanto il moto lunga e per petua. Il Blane preferisce i ger mondo. — Loniana. I i

61 ) mio, e non della ventura. diserta piaggia è impedito l cammin, che volto è per paura: che non sia già sì smarrito, mi sia tardi al soccorso levata, uel ch'io ho di lui nel Cielo udito. ivi, e con la tua parola ornata, i ciò ch'è mestieri al suo campare, ta si, ch'io ne sia consolata. Beatrice, che ti faccio andare: o di loco, ove tornar disio: · mi mosse, che mi fa parlar**e.** sarò dinanzi al Signor mio. mi loderò sovente a lui. te allora, e poi comincia' io: a di virtù, sola per cui ana spezie eccede ogni contento iel ciel, che ha minor li cerchi sui: n'aggrada il tuo comandamento. 'ubbidir, se già fosse, m'è tardi: ion t'è uopo aprirmi il tuo talento. imi la cagion, che non ti guardi scender quaggiuso in questo centro ampio loco, ove tornar tu ardi. tu vuoi saper cotanto addentro. ti brevemente, mi rispose, i'io non temo di venir qua entro. si dee di sole quelle cose anno potenza di fare altrui male: altre no, che non son paurose. fatta da Dio, sua mercè, tale, la vostra miscria non mi tange, amma d'esto incendio non m'assale. è gentil nel ciel, che si compiange 94 iesto impedimento, ov'io ti mando, le duro giudizio lassù frange. chiese Lucia in suo dimando, se: Or ha bisogno il tuo fedele , ed io a te lo raccomando.

nfortunato uomo tu e questo aggiugne iettere compassione di gilio, il quale intende cre che l'aiuti; per-legl' infelici si vuole passione (B.). Il Tomm. nte; me ama, non i nseci a me. suo campare, alla le: pel qual benefizio, nacquito, Beatrice sa-aziata dall' Alighicri : 1, 8) (G.).

co mto, ecc. il caro 70. Beatrice, figliuola di Forpresagliato dalla sorte, co Portinari, cittadino di Firato amico mio. (L.). renze, primo e supremo amore
ardi consente il Bucc., di D. Fu aposata al cavalicre
spiega; E non della Simone de' Itardi, e morì nel
della fortuna, per- 1290 in età di circa 24 anni. Il memoria culto eterno; non con-tento di porla fra gli eletti l'ha fatta simbolo della Teologia e della Rivelazione divina (Bl.). 72. Amor che a costui porto

(L.).
73-75. Al Signor mio, a Dio. Di te mi lodero. - Lodarsi d'uno ad un altro è acquistare grazia ad uno da un altro contandogli i meriti di colui colla persona che parla Ces Tacette, tacque.

76. O donna di virtù. Vir-

tuosa; ebraismo. 77. Ogni contento, ecc., ogni cosa contenuta. Questo è il cicio della luna, il qualo è l'ultimo inverso la terra e il più basso, e però il suoi corchi son minori di quelli delli altri cicli (Inti). — Al 114, 11, del Par. è detto che nella virtu dol Mobile primo L'esser di tutto suo con-

primo l. reter at tutto suo con-lento gine (G.). 80-81. Se gia fosse, in atto, m' è tariti, mi par tarlo, al mio desiderio parrebbe tardi. — Più non t' è uopo aprirmi di la talente, miogrami mactuo talento, spiegarmi mag-giormente la tua volonta.

82. Ma dimmi la cagion che non ti guardi, ecc., per la qua-le non ti preudi guardia, non temi dallo scendere in questo centro. In questo abisso, inten-di, che è il fondo di tutto l' universo; perchè il mezzo den-tro, che è appellato abisso (Tes. 1, 2, c. 35), è il punto o il centro della terra e questa del mondo: centrum terres idem est cum centro mundi:

idem est cum centro mundi .

Questio de duobus elementis. » § xx (G.).

81. Dall' ampio loco: dall' Empireo, ciclo che è pien d'annore e pièn dianpio si spazia (Pur. xxvi), G3. Ep. ad Can.,

§ xxv). perchè in esso tutto il mondo s' inchiude o (Conv. t. N. c. 4) cioè le universe cose vi son conleunte. (Ep. ad Can., son contenute. (Ep. ad Can.,

§ XXIII) (G.). 85. Ardi, ardentementa desideri. — cotanto a dentro; si à fond (Ls.). 90. Paurose, terribili: vive in

Toscana. La sentenza è dell'Etica d' Aristotele, lib. VIII. Somm. Il timore riguarda due oggetti, cioè il male e la cusa da cui può essere il male re-

cato (T.).
92. Non mi tange, non mi vz. Non mi tange, non mi tocca. — Toccare per tornen-tare, travagliare, e pungere e simili, è usate al xxxi, 72, Inf.: Quand'ira o altra passion ti tocca; al xxxii, 104, Inf. qual diarol fi tocca, e al xxxi, 72, Purçat. (G.). — ne m' atteint pass (I.s.)

pas (Ls.) 93. Incendio, qui s'intende generalmente per quello del-l'Inferno, di cui il primo cer-chio o lembo è il così detta

Limbo (G.). 94-96. Donna, la Vergine. — Si compiange, si duole a Dio.

Ovio ti mando, al quale impedimento riparare o togliere io ti faccio andare, v. 70. — Fran-ge, tempera lo sdegno celesta. — Duro, severo. 97. Lucia, carità illuminante.

Dimando, dimanda

98. Il tuo fedele, il tuo ser-vo. — Dante volle dimostrard

٠ ٤

fosse divoto della come egli Vergine di Siracusa, forse per-che gli intercolesse la sanità dalla vista offesa (G.). 101-102. Venne al loco dov'so sra, eco Beatrice in cielo è scanto a Rachele a

era, eco Beatrice in cielo e collocata accanto a Rachele, e di sotto, benchè non diretta-mente, a Maria. E quindi ella rimaneva dalla parte opposta a Lucia, la quale perdiò e ve-risimile che si movesse di suo luogo per parlare con Beatri-ce (G.). — Rachele figlia di Labano e moglie di Giacobbe, simbolo della vita contemplativa. 103 Loda, lode. Il Bocc. lau-

datrice. 106. Pianto è quello che con rammarichevoli voci si fa quan-tunque il più i volgari lo in-tendano ed usino per quel pianto che si fa con lagrime (B.).

Pangoisse de sa plainte (Ls.). 107-108. Non vedi, esc. Am-mettendo con alcuni interpreti una vera flumana, che, ingrossata dai torrenti, straripa e, per sata dal torrent, straips e, per questa, Acheronta, non solo contraddiciamo a D. stesso, il quale non dice nè qui ne al-trove che scorra un fiume al-l'uscita della selva, e da ben altra origine s) ad Acheronte, s) a tutti i flumi infernali, Inf., xiv, 115 e segg.; ma veniamo altresì a notare una circostanza di nessun conto. All' incontro seguendo coi più il senso allegorico, vediamo nella morte la morte spirituale e nella fiumana la vita dell' uomo tem-pestata dalle passioni; ove il mar non ha vanto non vuol dir già che il mare non ha vanto sopra Acheronte poichè Acheronte non isbocca tributario al mare, sibbene che il mare non può aver vanto sulla flumana, come quello ch' è meno burrascoso e meno pericoloso. D'onde è chiaro che la morte, la quale minaccia il poeta, è una cosa sola colle tre fiere, e la flumana colla selva (Bl.)

109. Ratte, veloci, preste (L.). 116. Volse per avventura ver-so il cielo, dove desiava tor-

nare (B.).
118-120. Volse, volle. - Fiera, lupa. - Del bel monte il corto andar ti tolse, t'impedì la corta via di salire al monte della virtu, obbligandoti a cercar meco la più lunga strada dell' luf. e del Purgatolunga rio (L.)
121. Che e, che e ciò che tu

fai ! - ristai, l' arresti.

132-123. Alle'te. Allettare dai latino allectare, frequentativo di allicere (da lacco, zimbel-lare, secondo Pesto), onde ot-timamente il Boco: allette,

и Lucia, nimica di ciascun crudele, Si mosse, e venne al loco dov'io era, Che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, Chè non soccorri quei che t'amò tanto, Che usclo per te della volgare schiera! Non odi tu la pieta del suo pianto, Non vedi tu la morte che il combatte Su la flumana, ove il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte A far lor pro, ed a fuggir lor danno, Com'io, dopo cotai parole fatte, Venni quaggiù dal mio beato scanno, Fidandomi nel tuo parlare onesto, Che onora te e quel che udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, Gli occhi lucenti lagrimando volse; Perchè mi fece del venir più presto: E venni a te cosi, com'ella volse; Dinanzi a quella flera ti levai, Che del bel monte il corto andar ti tolse Dunque che è perchè, perchè ristai? Perchè tanta viltà nel core allette? Perchè ardire e franchezza non hai? Poscia che tai tre donne benedette Curan di te nella corte del cielo, E il mio parlar tanto ben t'impromette! Quale i floretti dal notturno gelo Chinati e chiusi, poi che il sol gl'imbianca Si drizzan tutti aperti in loro stelo; Tal mi fec'io, di mia virtute stanca: E tanto buono ardire al cor mi corse, Ch'io cominciai come persona franca: O pietosa colei che mi soccorse, E tu cortese, che ubbidisti tosto Alle vere parole che ti porse! Tu m'hai con desiderio il cor disposto Si al venir, con le parole tue, Ch'io son tornato nel primo proposto. Or va, che un sol volere è d'amendue: Tu Duca, tu Signore e tu Maestro: Così gli dissi: e poiche mosse fue,

Entrai per lo cammino alto e silvestro. cioè chiami, con la falsa esa- porse/ inf.,viii, 112: Udiri minazione la qual fai delle pote quello ch'a lor pe cose estoriori, e il But ag- An. v. 9: Talka dicta de giunge dirsi degli uccellatori che 138-142. Proposta, propo zimboliano gli uccelli (Bi.). di seguirti. — Tu Duca, qui 128-129. Imbianca, rischiara. è nell'andare, tu signore, qu

dal ted. blank affine a blinken, to è alla preeminenza e al brillare. — Tul. risponde a Qua-mandare, e tu Maestro qu le, usato come avv. nelle comparazioni, e intende: così riconfortai la mia languente virtù.

132. Franca, intropola. 135. Alle vere parole che ti cammin silvestro.

di seguirti. - Tu Duca, qui mandare, e tu Maestro qui è al dimostrare (B.). — Fue, Si/04 - Alto, difficile. selvatico, aspro. Inf. xxi., Ch to mostri altrui que

# CANTO TERZO.

Il Poeta alla porta dell'Inferno, dove, dopo lette le parole spaventose che v'erano emira incorato da Virgilio. Questi gli mostra nel vestibolo puniti gl' ignava, se-di cammino arrivano sull'Acheronte, ove il nocchiero infernale che traghetta le ill'altra riva ai supplitzi, segue un terremoto, balena una luce, e Dante cade tra-

me si va nella città dolente, ie si va nell'eterno dolore, me si va tra la perduta gente. ia mosse il mio alto fattore: mi la divina potestate, omma sapienza e il primo amore. i a me non fur cose create, on eterne, ed io eterna duro: ate ogni speranza, voi, ch'entrate! » parole di colore oscuro o scritte al sommo d'una porta: n'io; Maestro, il senso lor m'è duro. a me, come persona accorta: i convien lasciare ogni sospetto; viltà convien che qui sia morta. am venuti al luogo ov'io t'ho detto, 16 tu vedrai le genti dolorose, anno perduto il ben dello intelletto. hè la sua mano alla mia pose, lieto volto, ond'io mi confortai, rise dentro alle segrete cose. ospiri, pianti ed alti guai navan per l'aer senza stelle, l'io al cominciar ne lagrimai. lingue, orribili favelle, e di dolore, accenti d'ira, alte e floche, e suon di man con elle, no un tumulto, il qual s'aggira 28 re in quell'aria senza tempo tinta,

la rena quando a turbo spira.

la rena quando a turbo spira.

la rena quando a turbo spira.

la primi nove versi sochione sopra la porta condo i principi d'Aristotele, al primo entrare.

Vi s'induce per proche insegnava che delle cose 25-28. Diverse, strane. — Paparlar la porta di sò create slucue erano eiserne, alparlar la porta disò create slucue erano eiserne, alparlar la porta disò primo genere erano quelle che
d'ira fluti). — Alte per le pun
atre me. B. — Città
Dio aveva creato direttamente e ture della deglia : Acoche per la
Dio aveva creato direttamente e ture della deglia : Acoche per la
con elle, come sogliono fare lo
con elle, come sogliono fare lo dus genis, i dannati; senza mezzo, ceme in principio istanchezza. — E suon di mosa itrastite (Inf. 12, 79) i la materia prima, i cieli, gli ancia mosse, eco., mosla bi carmi. La massima teocopera a de zatra sunt.

della cause secondo. Vedi Par.

della cause secondo.

della cause

mo, che ancora non esisteva, ma si per gli angeli ribelli, come dice Cristo medesimo del fuedo etorno, qui paratus est Diabolo et angelis cjus [B. B.]. — Altri legge Eterno per eternamente al modo latino. Æn., vi. 401; Eternum latrans. — La-sciale ogni speranza. Dumas, nell'Alchimiste: Vous qui pas-sez le seuil, laissez-y l'esperance

11-12. Al sommo d'una por-ta, sopra l'arco della porta dello Inferno. Buti. Georg. 1v; Alta ostia Ditis (T.) — Duro, spia-

13-15. Come persona accor-ta, che s'avvide ch'io era invi-lito. — Sospetto, paura. — Morta, cacciata da colui il quale vuole entrare qua entro. È son queste parole prese dal sesto dell'*Eneide*, dove la Sibilla dice ad Enea:

billa dree ad Enea:
Nunc animis opus, Ainea,
nunc pectore firmo (B.).
17-18. Dolorose, plene di dolore, di malvagità e di miseria.
— Il ben dello intelletto, iddio, il quale è via, verità e via,
e il ben dell' intelletto è la ve-

e il ben dell'intelletto è la verità (B.).

19-21. E poiché, ecc. E poiché m' ebbe preso per mano.

Seprete cose, nascosto agli cechi degli uomini.

22-24. Guai. Questi appartengono ad ogni spetis di dollore e massimamente a quello che con altissime voci e dolorose si dimostra (B.).

Stelle, per ogni lume celesto. — Perch'io, onde. — Al caminciar, al primo entrare.

girava quello tumulto nell'a-ere, come s'aggira l'arena quando soffia il vento in giro (Buti). — Altri legge: quando il turbo spira — comme le sa-ble roulé par un tourbillon

(Ls.).
31-33. D'orror, altri d'error.
Il Cass.: idest propter horribilem clamorem. - Cinta Lor. Med.; di tanti pensier cinto. -Vinta, abbattuta, stanca

36. Senza infamia e senza lodo, senza infamu si per male azioni e senza meritarsi lode per buone; in una parola pol-tronescamente (L.) — Lodo, lode di bene. Virgilio chiama illaudato Busiride, Georg. 111.

37-39. Cuttivo coro, vile masnada: d la troupe abjecte(Ls.). - Per sè foro, furo, furono. Stettero neutrali, pensarono solo

40-42. Caccianis, altri legge Cacciarii, - Ciel. Cieli. - Per non esser men belli perche se ne assozzerebbero d'essi (Buti). - Chè alcuna gloria i rei avrebber d'elli, d'essi. Il Monti prendo alcuna per nessuna e spiega: Gli scacciò il ciclo per spiega: thi search of the case per non perdero il fore di sua bel-lozza ritenendo nel suo seno quei vili. Non li riceve e gli scaccia puro l'Inferno, perchè nessuna gloria no verrebbe ai dannati dall'averli in lor compagnia. — Altri, non parendo loro che l'inferno dovesse avere tal riguardo ai dannati, lasciano ad alcuna il suo senso or dinario, e spiegano: Non li vuole il profondo Inferno, per-jhe , rei trovandosi con questi vill n una pena stessa, avreb-bero la gioria di poter dire: almeno noi l'abbiano meritata pugnando.

43-45. Che è tanto greve, qual tormento (B.). — Dicerolti da dicere, te lo dirò — breve,

brevemente.

46-48. Questi non hanno speranza, ecc. Sono certi di dover durare eternamente nella loro miscria. — Cieca, senza alcuna luce di merito, inono-rata — Bassa, depressa (B.). — D'ogni altra sorta, di tutti cui pre sia toccata una sorte diversa (G.). quantunque di gravissi-mi supplici tormentati siano

31 Ed io, ch'avea d'orror la testa cinta Dissi: Maestro, che è quel ch'i' odo? E che gent'è, che par nel duol si vinta? Ed egli a me: Questo misero modo Tengon l'anime triste di coloro. Che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro Degli angeli, chê non furon ribelli. Ne fur fedeli a Dio, ma per se foro. Caccianli i Ciel per non esser men belli: Nè lo profondo inferno gli riceve, Chè alcuna gloria i rei avrebber d'elli. Ed io: Maestro, che è tanto greve A lor, che lamentar gli fa si forte? Rispose: Dicerolti molto breve. Questi non hanno speranza di morte. E la lor cieca vita è tanto bassa. Che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, Miscricordia e giustizia gli sdegna: Non ragioniam di lor, ma guarda e passa Ed io, che riguardai, vidi una insegna, Che girando correva tanto ratta, Che d'ogni posa mi pareva indegna: E dietro le venia si lunga tratta Di gente, ch'i' non avrei mai creduto. Che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, Vidi e conobbi l'ombra di colui Che fece per viltate il gran rifluto. Incontanente intesi, e certo fui, Che quest'era la setta dei cattivi, A Dio spiacenti ed ai nemici sui. Questi sciāurati, che mai non fur vivi. Erano ignudi e stimolati molto

Da mosconi e da vespe ch' eran ivi.

nime che la segue, girano torno ch'io non avrel mai credute che torno la bolgia in cui sono tanta ne fosse morta (Buti). Però se questo giro intorno al 59-55. Victi l'ombra dicoles. primo cerchio infernale, il cui diametro equivale al raggio della terra, può parer troppo lun-go, si consideri che D. fa semandar così i dannati al quali è concesso di muoversi, anche la lunghezza della via

tanta ne fosse morts (Buti).

59-65. Vidi l'ombra di colta.

60. — Celestino V, che abdicò il papato. Rifisto, abdicazione.

G. Vill. VIII. 5-6 P. C. apper rifistato il papato. L'Ottimo: Vuole alcun dire, che l'Antore intenda qui che costui sia Fra (G.), quantunque di gravissi- anche la lunghezza della via te Piere del Murrone, il quale ni supplici tormentati siano poco monta dovendo l'andata fu eletto Papa nel sectanxantii, (B.), parani, girano il monte del transcribe e sedette Papa mel cianque, di 49-50. Famo, eco., il Mondo, purganti girano il monte del purgatorio.

Il poeta ha voluto raffigurare i quale in Napoli fece una Desistere alcuna memoria di loro. Sepiano correndo senza posa, e quelli che nel mondo marcisistere alcuna memoria di loro. Sepiano correndo senza posa, e sepiano correndo senza posa, e così nel Purg. avvilt per corse citatori il di di Santa Lucia in nunziare al Papato, poi in Constanti del me paratristati condamnes di correndo senza piposo. — Midesa di vindici) il di Santa Lucia in l'ammanto e la corona, e ricelte me paratristati condamnes di corona di corona, e ricelte me paratristati condamnes di corona di corona di corona di corona di corona, e ricelte me paratristati condamnes di corona di cor te Piero del Murrone, il quale

Elle rigavan lor di sangue il volto, Che, mischiato di lagrime, ai lor piedi, Da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardare oltre mi diedi, Vidi gente alla riva d'un gran fiume: Perch'io dissi: Maestro, or mi concedi, Ch'io sappia quali sono, e qual costume Le fa parer di trapassar si pronte, Com'io discerno per lo floco lume. Ed egli a me: Le cose ti fien conte Quando noi fermerem li nostri passi Sulla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, Temendo no 'l mio dir gli fusse grave, Infino al flume di parlar mi trassi. Ed ecco verso noi venir per nave Un vecchio bianco per antico pelo, Gridando: Guai a voi, anime prave; Non isperate mai veder lo cielo! 25 vegno per menarvi all'altra riva, Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che se' costi, anima viva, Partiti da cotesti che son morti. Ma poi ch'ei vide ch'io non mi partiva, Disse: Per altra via, per altri porti Verrai a piaggia, non qui, per passare: Più lieve legno convien che ti porti. B il Duca a lui: Caron, non ti crucciare: Vnolsi così colà, dove si puote Ciò che si vuole, e più non dimandare. 97 Quinci fur quete le lanose gote Al nocchier della livida palude, Che intorno agli occhi avea di flamme rote. Ma quell'anime ch'eran lasse e nude, Cangiar colore e dibattero i denti, Ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavano Iddio e i lor parenti, L'umana specie, il luogo, il tempo e il seme

Di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, Forte piangendo, alla riva malvagia,

Che attende ciascun uom che Dio non teme. denti, come coloro fanno, il species papatui rementiavit. — Ed ai quali a febbre piglia (E.), Conserve (siù la Popa Bonifizio memici sui, ai Demoni che li me queste anime possano sognifica Cardinale) con certi arvorrebbero più rei. — Mai non me queste anime possano sognifica in condusse a fur evir, mai al mondo fur nomente in male. The coordarono il Cardinale, però che era più atto a Simolati trafitti (B.). — Recolto, Per viltate, il Pallatta viva sta nelle righo mendo incorrea in grandi pede che sil, — Per viltate, il Pallatta viva sta nelle righo e segg. (G.). — Per viltate, il Pallatture giù per le guanoe, o toscio della sua immondes (Lis.). — Ricolto, viva dell'antico croolsta: qui rassoni della sua immondes (Lis.). — Ricolto, steme di lor nascimento, i loro genitori atesti. — riscontrandosi coi succiato. — "73-75. Costume.legga. — (Inf. 106. Si ritrasser, eran venuta stetter suom insufficentiam ziv. 19. D'anime quade vitti sparté (B.).

molto gregge. ecc. E parea posta lor diversa tegge. — Pronte, volonterose. — Poco lume, lume assai languido, an-

nacquato.
76-78. Fien, saranno — conte,
palesi. — Trista riviera d' Apaiesi. — Trista riviera d'A-cheronte, flume infernale, George, vi. Palus inamabilis. 80-81. No 'L, che non il. — Mi trassi, m'astenni. 87. Caldo: gelo, i due sup-plizi dominanti nell'Inferno del

87. Caldo: geto, i une supplizi dominanti nell'inferno del.
Dante (T.)

89. Non disse da codeste,
perchè come anime eran vive,
disse da cotesti, cie uomini,
de' quali si potea dire veramente che fossero morti (M.).

91-93. Per attra via, per attri porti. — Il Blanc costruisce volentieri così: Per attre
vie (legge vie), per altri porti
e tragitti verrai alla piaggia
di là: non devi venir qui per
passare, — siccome colqui che,
essendo destinato alla gloria
dei diclo, dovea dopo la morte
del corpo adunaria con le altre
anime buone alla imboccatura
del Tevero presso Ostin, duve
un angelo le raccoglie sopra
leggiero barchetto e le conduce
alle rive del Purgatorio. Vedi
i cante "del Prepratorio. Vedi
i cante "del Prepratorio." alle rive del Purgatorio. Vedi il canto il del Purgatorio al versi 100-105.

94-96. Duca, Duce, Virgilie. — Caron. Caronte. — Vuolsi così cold, in cielo, dove si puole, ecc. Voluntas Dei omni-potentin est cocqualis, Dante

prote, ecc. Voluntas Dei omnipotentiar est coaqualis, Bante
nelle Epistale (G.).
97-49. Lanose, barbute. Boca.
Tex., iv., 28: Le quance lanuie
Di folto prio. — Livido, propriamento quel, nero colore ofre
fa il sangus venuto alla pelle;
qui torbido, nericcio. Virg.,
Eln., vi., 380: remis vadas tivida
verriust — di famme rota; cerchi di fuoco
100. Nuda. Nel 1304 allo spettacolo del ponte alla Carraia
rappresentante l' Inferno, altri
aveano figura d'anime ignuda,
Villani, vii, 70 (T.).
101. Canpiar colore, mostrando l'angossia di fuori, la quale
dentro sentivano, e dibattero i
denti, come coloro fanno, Il
quali la febbre piglia (B.), Come queste anime possano soggiacere a simili passioni o dimostrarle vieblimente vuolsi
attendere che esse non si tosto abbandunano il corpo mortale, un altro ne rivesiono di
agresa forna. V. Pure, xxv., 79

109-111. Di bragia, infocati. - Loro accennando, facendo lor cenno d'entrare in barca, -le raccoglie, le riceve. - S' a-dagia, si trattiene, s'indugia.

dagia, si tratione, i manga.
113. Appresso, dopo.
114. Rende, altri Vede. Ecco
per questo ed altri passi alcuni
riscontri dal vi dell' Eneide;
Quindi preser la via la 've
si varca Il tartareo Acheronte.

Il barca il tarineo scherone.
Un fiume è questo Fangoso e
torbo e fa gorgo e vorago,
Che bolle e frange e vol suo
negro loto Si devolve in Cocito. E guardiano E passeggiero a questa rica imposto
Caron demonio spaventoso e sozzo A cui lunga dal mento incolla ed irta Pende canuta barba. Ha gli occhi accesi Co-me di bragia, Ha con un grop-po al collo Appeso un lordo ammanto e con un palo Che gli fa remo e con la vela regge L'affumicato legno onde tragitta Su l'altra riva ognor la gente morta... A questa riod d'ogn'intorno ognora D'ogni età, d'ogni sesso e d'ogni gra-do A schiere si traean l'anime spente. Non tante foglie nel-l'estremo autumo Per le selve cader, non tanti augelli Si veggon d'allo mar calarsi a terra Quando il freddo li cac-cia ai litt aprichi Quanti eran questi. I primi avanti orando quess. 2 prim avanti oranto Chiedean passaggio e con le sporte mani Mostravano il divid dell'altra ripa. Ma 't severo nocchiero or questi or quelli Segotiendo o riputando, una gram parte Lunge tenea dat porto e dall'arrena... Enea la mottitudine e'i tumuito Maravigliando: Ond' è, vergine, disse, Questo concorso al fiume l'e qual disio Mena que-

115. Mal seme i rei uomini. 117. Richiamo, Qui fa similitudine dell'uccellatore che richiama lo sparviero con l'uc-cellino, e lo falcone con l'alia delle penne, e l'astore col pol-lastre, e ciascun con quel di

lastro, e clascun con quei di che l'uccello è vago (Buti). 421. Cortese, perchè risponde adesso all' interrogazione fat-tagli da D. sopra. V. 72, e segg. 124. Rio. Può essere più che ruscello; in altre lingue ro-

ruscello; in altre lingue ro-manze e gran fume (T.). 126. Siccome nel Purgatorio, l'anima fin che non abbia espiato, vuole il proprie tor-mento, così qui la tema delle pene si converte in desio d'andare ad esse per soddisfare al-l'eterna giustizia. Ogni anima, dice il Buti, costretta dalla sua coscienza va al luego che ha meritato.

Caron dimonio, con occhi di bragia, Loro accennando, tutte le raccoglie; Batte col remo qualunque s'adagia.

Come d'autunno si levan le foglie L'una appresso dell'altra, infin che il rai Rende alla terra tutte le sue spoglie, Similemente il mal seme d'Adamo:

Gittansi di quel lito ad una ad una, Per cenni, come augel per suo richiamo Così sen vanno su per l'onda bruna,

Ed avanti che sian di là discese, Anche di qua nuova schiera s'aduna. Figliuol mio, disse il Maestro cortese, Quelli che muoion nell'ira di Dio

Tutti convegnon qui d'ogni paese: E pronti sono a trapassar lo rio, Chè la divina giustizia gli sprona Si che la tema si volge in disio.

Quinci non passa mai anima buona; E però, se Caron di te si lagna, Ben puoi saper omai che il suo dir suoi

Finito questo, la buia campagna Tremò si forte, che dello spavento

La mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, Che baleno una luce vermiglia,

La qual mi vinse ciascun sentimento: E caddi, come l'uom cui sonno piglia.

129. Suona, significa. 130-132. Finito questo, la buja campagna (dove l' aria è sempre nera, v. 29) tremò si forte che la memoria dello spavento di sudore ancor mi bagna, ancora a pensarvi gli eccita il sudore; si grande fu il travaglio sofferto (G.). 133-136. La terra lagrimosa

(per le tagrime di quelle triste anime) mandò fuori un vento. Il tremuoto nasce per che in terra si nasconde (Pur., che in terra si nasconde [Pur., xx1, 105]; e il vento si genera per gil avversi ardori della spura del sole o da vapori accesi sotto terra per nascente solfo o per altra incopnita cargione: inf., x, 77. Cans., fo son venuto al punto della rota. Di che nascono que' trenuoti pe' quali dalle viscere della terra proronpono calde e zecche szadazioni productirici del che salazioni producitrici del vento; e questo nel contra-stare col freddo dell'aris, di-spiega in forma di baleno il fuoco rinserrato (G.).

sponda all' altra; form dell' Inferno e il solo me sorpassarlo essendo appu legno del navicellaio infe Il solo Buti sciolse il no cendo che durante il so poeta fu condotto all'altra da un angelo. Questa opi è confermata : 1. dal pa e confermata: I. dal pas tutto simile, Inf., ix. 61 e i E già venia su per le to onde, dove allresì un leva gli ostacoli frapposi gli spiriti internali, o v'e come qui un greve tuono suon pien di spavento un remoto, per cui tremavan bedue le sponde, un venia petuoro. E si riscontra quel che riferisco san Mais 3: El ecce terra motus fi est magnus, anoclus ext magnus, ext magnus, angelus Domini descendit de col 2. D. Purg., 1., 52: Dian Calba ecc. si fa portare d stare col freddo dell' aria, di-spiega in forma di baleno il fucco rinserrato (6.). Osserviamo ora, come dopo il rifuto di Caronte potesse pimento delle parole di effettuarei il passaggio da una

# CANTO OUARTO.

Rincenuto Dante per un forte tuono dal suo tramortimento, si trova sull'orto del prime cerchio. Entra poi nel Limbo, ove stanno i non battezzati; bambini e adulti; più avanti in un recinto ituminoso vede gli eroi della scienza e virtù antica, che non creatima in Cristo. Scende poi nel secondo cerchio.

Ruppemi l'alto sonno nella testa Un greve tuono, si ch'io mi riscossi, Come persona che per forza è desta: E l'occhio riposato intorno mossi, Dritto levato, e fiso riguardai Per conoscer lo loco dov'io fossi. Vero è che in su la proda mi trovai Della valle d'abisso dolorosa, Che tuono accoglie d'infiniti guai. Oscura, profond'era e nebulosa, Tanto che, per ficcar lo viso al fondo, lo non vi discerneva alcuna cosa. Or discendiam quaggiù nel cieco mondo, Incominciò il poeta tutto smorto; Io sarò primo, e tu sarai secondo. Ed io, che del color mi fui accorto, Dissi: Come verrò, se tu paventi, Che suoli al mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me: L'angoscia delle genti Che son quaggiù, nel viso mi dipigne Quella pictà, che tu per tema senti. Andiam, chè la via lunga ne sospigne: Cost si mise, e cost mi fe' entrare Nel primo cerchio che l'abisso cigne. Quivi, secondo che per ascoltare, Non avea pianto, ma' che di sospiri, Che l'aura eterna facevan tremare: E ciò avvenia di duol senza martiri, Ch'avean le turbe, ch'eran molte e grandi, D'infanti e di femmine e di viri. Lo buon Maestro a me: Tu non dimandi Che spirti son questi che tu vedi? Or vo che sappi, innanzi che più andi, Ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi. 34 Non basta, perchè non ebber battesmo, Ch'è parte della fede che tu credi:

16-18. Color, pallido suo. — Dubbiare, dubitare (T.).

sa, com'erano disposti i gradi intorno agli antichi anfiteatri, non ha, per formare idea dei cerchi dell'Inferno Dantesco, a far altro che concepire divisa in soli nove altissimi e larghis-simi ripiani circolari, a guisa di gradi d'anfiteatro, tutta l'infernale discesa; e sopra i ri-piani intendervi ripartite le ani-me de dannati (L.).

25-26. Secondo che per ascol-tare, secondo che si potra ascoltando comprendere. Torelli : . . . secondo ch'io pote' ascoltare - Non area piunto, ecc., non era pianto se non di sospiri. Ma' che, e il magir quam dei Latini e il mas que degli Spagnuoli; non più che, altro che (B/.).

28-33. Di duol senza martiri. da puro interno dolor d'animo, senza cagione d'alcuno esterno

tormento; dalla pena del danno, non da quella del senso (l..). —
D'infanti, di pargoli — viri d'eta perfetta. - Andi, vada. 34-35. Mercedi. Se essi ado-

perarono alcun bene, il quale meritasse premio, non busta alla loro salvazione (B.).

36. Parte. — Porta, lessero gli Accademici, allegando che i teologi chiamano il battesimo Janua socramentorum, e che oltre all'essere indivisibile la ragion formale della fede, non pare che possa dirsi aver parti. Il Lombardi osserva all'incontre tesimo porta della fede, ma piuttosto la fede porta del bat-tesimo, imperocche apre il battesimo la via a ricevere gli altri sacramenti, ma non gia a rice-vere la fede; anzi la fede dispone a ricevere il battesimo; e la Chiesa ordina che protesti credere essere G. C., figlio di Dio chi vi sspira; che poi, egli soggiunge, la ragion formale della fede, cioè l'autorità di Dio rivelante, sia una e indivisibile è verissimo, ma è pur vero che la fede ha distinti articoli, e che per la stessa ragione che si chiaman così (Catech, rom., girai l'occhio riposato nel sonno, sco. — fiso, attentamente.

diohi timore. — Ne sospigne, parti. Boco.: Ch'e parte della
ne fa fretta. — Si mise, entrò, fede, sco., ciò della fede cattosponda.

4. Nel primo cerchio. nel lica, perciocchè gli articoli della

4. Nel primo cerchio. 10-13. Per ficcar, per quanto primo ripiano circolare che cir- fede son dodici, de quali dodici agutamente mandassi gli occhi conda la buca infernale. — Chi è il battesimo uno.

1-2. Alto, profondo. — Un verso il fondo, ecc. (B.). Cieco, rece tuono, il tuono d'infiniti ecro, buio. **guzi** che dirà nel v. 9 (L.). 15. lo sarò primo, lo andrò 4-7. E l'occhio. E lo, dritto avanti e tu mi seguirai. levato (corrisponde al caddi come l'uom, ecc.), intorno mossi,

38. Non adorar debitamente Dio, richiedendosi per cotal de-bita adorazione la fedo che essi

non ebbero in Cristo venturo.
V. Inf., 1, 125 (L.).
40-42. Per tai difetti, per
cose ommesse, non per cose comcose ommesse, non per cose commesse - rio. reita. - sento.
siamo - per-duti. dannati - viceno. viviamo in desiderio della beata vision di Dio senza speranza di ottonerla (L.).
45. Sozyper. V. Int., II, 52.
49-51. Usciune, del Limbo. - Berrier convento. domanda co-

Parlar coverto : domanda copertamente se G. C., dopo mor-te, discendosse colaggiu e ne traesse l'animo de' giusti, a lui premorti, per non parer dubbio in questo punto di fede, volendo tuttavia averne maggior chia-

52-54. Era muovo, eco., giunto di fresco, essendo morto dician-nove anni avanti Cristo. — Un Possente, Cristo redentere, con zegno di vittoria incoronato. zeron di vittoria picorondio.
ceronato come re, con palma, che significa vittoria, e col gonfalona della croce che significava
che avea triunfato in sulla croce
del demonio (Buch).
55. Trassect, trasse di qua.—

So. Transect, trasse di qua.

Drimo parente, Adamo.

57. Leyicta, legislatore — ubbidiente. Moiss obbediente nu
da cunndo Iddio mandò lui scillingmato al re d'Egitto, e sempre poi: Mayses famuluse Domini. Jos., xxxii, v. 2 e d (T.).
Altri: "ubbidiente, collegandolo ad Abramo.

59-60, Israel, Giacobbe, figlio
d'Issaco. (Generi, xxxii, v. 28.)

— Nati, figli. — Per cui tanto
fe. Petr.: D'aver non gl'incresee Sette e sett'anni per Rachet
servito (Genesi, xxix, v. 23. 30.)

62-63. Dinanzi da eszi, prima
d'essi, — Non eran salvati, non
strano in Paradiso, perocche da!

d'essi. — Non eran salvati, non srano in Paradiso, perocchà dal momento in cui Adamo peccò dino alla redunzione retò chiuso. 64-69, Perch'ei dicessi, ancorche ei favellasse — dicessi, dicesse, escleua, eco. cala di spiriti. — Non era lunga, ecc., non c'eravamo di moito dilungati, — Altri: lungi. — Di qua. ri-spettivamente al lungo, ove erano alloro i poeti — dal sommo, dalla sommità della valle d'abisso, dalla proda su cui Dante si poda su cui so, dalla proda su cui Dante si trovò quando in sè riuvenne (verso 7) (F.). — Altri: dal sonno. — Vincia, da vincire, secondo alcuni, circondava; meglio da vincere, vinceva. 72-75. Orrevol, onorevole

possedes, occupava, Inf., xi, 69: Questo baratro e il popol che il possiede. — Onori, metti in pregio co' tuoi scritti. - Orranza. onoranza. - Dal modo, dalla sondizione. Altri: dal mondo. 76-78. Onrata, oporata - no- gloria.

E se furon dinanzi al Cristianesmo, Non adorar debitamente Dio: E di questi cotai son io medesmo. Per tai difetti, non per altro rio, Semo perduti, e sol di tanto offesi,

Che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando lo intesi.

Perocchè genti di molto valore Conobbi, che in quel limbo eran sospest. Dimmi, Maestro mio, dimmi, Signore,

Comincia'io, per voler esser certo Di quella fede che vince ogni errore:

Uscinne mai alcuno, o per suo merto, O per altrui, che poi fosse beato? E quei, che intese il mio parlar coverto Rispose: Io era nuovo in questo stato,

Quando ci vidi venire un Possente Con segno di vittoria incoronato. Trasseci l'ombra del primo parente, D'Abel suo figlio, e quella di Noe,

Di Moisè legista e ubbidiente; Abraam patriarca, e David re, Israel con lo padre, e co' suoi nati, E con Rachele, per cui tanto fe', Ed altri molti; e fecegli beati:

E vo' che sappi che, dinanzi ad essi, Spiriti umani non eran salvati.

Non lasciavam l'andar, perch'ei dicessi, Ma passavam la selva tuttavia, La selva dico di spiriti spessi.

Non era lunga ancor la nostra via Di qua dal sommo; quando vidi un foco, Ch' emisperio di tenebre vincia.

Di lungi v'eravamo ancora un poco. Ma non si, ch'io non discernessi in parte Che orrevol gente possedea quel loco. O tu, che onori ogni scienza ed arte,

Questi chi son, ch'hanno cotanta orranza Che dal modo degli altri li diparte?

E quegli a me: L'onrata nominanza, Che di lor suona su nella tua vita, Grazia acquista nel ciel che sì gli avanza

Intanto voce fu per me udita: Onorate l'altissimo poeta; L'ombra sua torna, ch'era dipartita.

minanza, nome, fama. - Suona minanza, nome, fama. — Suona seu nella tua vita, nel mondo. — Grazia, favore — gli avanza, il vantaggia, il privilegia. — 72-90. Per me, da me. — L'allissimo poeta, Virgilio. — Dipartita, per assistera a Dante, (Inf., 11, 52 e segs.) — Nè triata, perchè non erano in pena, nè lieta, perchè non erano in gloria.

E. Ruth, if quale crede D, nel suo poema abbia rel ammaestrare gli uomini iuto al doppio loro destino, con stente nel conseguimento di terrena felicità sotto il freno un sovrano universale, di imperatore filosofo, e della leste felicità a guida del Vi-rio di Cristo, dice cost: e tre specia sono la anime

a voce fu restata e queta, uattro grand'ombre a noi venire: anza avevan ne trista ne lieta. Maestro cominciò a dire: colui con quella spada in mano, en dinanzi a' tre si come sire. Omero poeta sovrano, è Orazio satiro, che viene, è il terzo, e l'ultimo Lucano. ciascun meco si conviene me, che sonò la voce sola, mi onore, e di ciò fanno bene. I adunar la bella scuola al signor dell'altissimo canto, pra gli altri com'aquila vola. ber ragionato insieme alquanto, si a me con salutevol cenno; io Maestro sorrise di tanto: 100 onore ancora assai mi fenno, i mi fecer della loro schiera, io fui sesto tra cotanto senno. ndammo infino alla lumiera, do cose, che il tacere è bello, 'era il parlar colà dov'era. o al piè d'un nobile castello, volte cerchiato d'alte mura, intorno d'un bel flumicello. 109 passammo, come terra dura: tte porte intrai con questi savi; emmo in prato di fresca verdura. eran con occhi tardi e gravi, nde autorità ne' lor sembianti: an rado, con voci soavi. oci cost dall'un de'canti 115 go aperto, luminoso ed alto,

go aperto, luminoso ed alto,
veder si potean tutti quanti.
itto, sopra il verde smalto,
mostrati gli spiriti magni,
el vederli in me stesso n'esalto.

matra: e sono parte versale, vi è introdotto per le
ella Monarchia naisue satire, ricche di sapiena.

codi), perte operapratica e inculcatrici di temformazione di essa peranza e modestia, Ovidio,
co (il flosofi, gli venerato in tutto il medio evo,
actini, o con la e sommamente pregiato da D.
mogli di Atalante e made
ni faruno i poeti, massime per le Metamorfori,
di Dardano, il fondatore di
no gli uomini a coe che nelle sue descrizioni della
no gli uomini a cose che nelle sue descrizioni della
no gli uomini a cose che nelle sue descrizioni della
no gli uomini a cose de nelle sue descrizioni della
condi di fire dell'impero roporte nello spizzo
stavasi assai alto idee cristiane.

porte nello spizzo
stavasi assai ala vittoria di Come l' quale, Lucano poi serisse la Farzare di guerra, porta glia, ossia la vittoria di Come l' quale, Lucano poi serisse la Farzare di guerra, porta glia, ossia la vittoria di Comusi principe, gli sare sopra Pompeo, l' ultimo
quasi principe di sare p

altamente e meglio l'uffizio dell'Imperatore, e con profe-tico presentimento collegollo al regno di Cristo, alla Chiesa. ... (V. Il resto alla nota 118-120).

(V. Il resto alla nota 118-120).

91-92. Si constens, à egualia

Nel nome di poeta, che sono, che foco risonare la voce, che disse; Onorate l'altissimo poeta.

Voce sola, per voce di molti che gridino insieme lo stesso, — E di citò fanno bena, Fanno bena a onorarmi, poiche siamo tutti poeti, e l'onore chi siamo futti poeti, e l' siamo tutti poeti, e l'onore ch'e

siamo tutti poeti, e l'onore ch'è fatto ad uno torna supra tutti. G. Vill., XI, 140: Di ciò fectiono saviamente.
Di quet signor d'Omero (L.)
Altri: Di quet signor d'Omero (L.)
Altri: Di quet signor.
97-90. Con salutevol cenno Me saluant du gette (Ls.).
Di tanto, di ciò.
101-102, Ch'essi mi fecer, essendosi prefisso, poetado, uno scopo simile al loro (E. Ruth). — Ch'esser leggo il Witte. Witte.

103. Atla fumiera, al fuoco che disse nel v. 68, 106-108. D'un nobile castello,

106-108. D'un mobile castello, ecc. Il castello, secondo il Tomm., è simbolo dell'umana scienza e bonta, anche a pagani accessibile. Nelle sette mura altri vede le sette arti liberali, altri le tre teologali e le qualtro virtò cardinali. Nel fumiccello, chi una cosa, chi altra. Il Bl. non vede qui altre che un luogo formato a mo' di fortezza. e periò difeso da mura.

tezza, e perció difeso da mura e e cerchiato come le fortezze di una fossa d'acqua corrente: separato così saldamente dal resto del cerchio, perche nessun profano vi entri. 109. Dura, asciutta. 118-120. Cold diritto, Ivi ap-

marchia, 11, § 3). Bruto, che liberò Roma dai tiranni, com Lucrezia, Giulia, figlia di Cesare, Marria, sposa a Catone, a Cornelia (madre dei Gracchi), nelle quali quattro donne lo veggo figurate le virtù che resere grande il popole romano. Separato da loro vedono il Saladino, ammirato per le sue alte qualità, e principalmente pel suo animo generoso verso i cristiani di Gerusalemmo dopo la battaglia di Tiberiade, Dipol D. vede i diozofanti, schierati intorno ad Aristotelo, che per lui è il dottore irrefragabile ed inattaccabile in tutte le quistioni che stotele, che per iui e il dottroro irrefragabile di nattaccabile in tutte le quistioni che
alla teologia non si riferiscono.
(Conv., 1v. 6). Rispetto all'ordinanza de savi o de' contemplativi, ne giova un passo del
(Convito, 1u, 1l), dove si legge;
e le acienzio nelle quali più fermina la sua vista, sono chiamate per lo suo nome, siccome la scienzia naturale, la
quale perche più necessariamente in quella termina lo
auo viso, e con più fervoro,
prima Filosofia è chiamata, >
bl qua due serie decrescenti di
filosofi, Nell'anteriore stanno i
filosofi morali ed i naturaliati che scrutano la morale ed
il mondo nel generale e nel all che scrutano la morale ed ll mondo nel generale e nel complesso, nelle sue leggi a no principl. Quindi sicdono inmanzi tutti presso Aristotele i moralisti Socrate e Platone, poi i naturalisti, Democrito, Anassagora, il fondatore del Deismo, il discepo la no Diogene di Apollonia (altri intende il Cinico), Talete, Empedoele, Zenone eleatico e Diosocride, tutti filosofi appunto, i quali diedero una metalisica dei mondo, investigandone l'origine e l'attinonza ch'esso ha con Dio. Nell'altra schiera sono i filosofi, i quali pri particocon 190. Nen'atta schiera sono i filosofa, i quali più partiso-larmente si addentrano nella moralo e nello studio della Na-tura. E qui di bel nuovo ven-gono primi i moralisti, Orfeo, Lino, Cicerone e Sencea; a segono primi i moralisti, Orfeo, Lino, Cicorone e Sencea; e seguono i naturalisti che attesero a scienzo speciali, siccome
il matematico Euclide, l'astronomo Tolomeo, ed i quattro
medici Ippocrate, Galeno, Avicenna e Averroè. L'estremo
adunque della prima schiera,
il botanico e medico Dioscoride accessia acil, ultimi dalla. de, accostasi agli ultimi della seconda, ai quattro medici; lalchò le due schiere aunodansi insieme, e compongono così un

Io vidi Elettra con molti compagni. Tra' quai conobbi Ettore ed Enea. Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Cammilla e la Pentesilea Dall'altra parte, e vidi il re Latino, Che con Lavinia sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino. Lucrezia, Julia, Marzia e Corniglia E solo in parte vidi il Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, Vidi il Maestro di color che sanno, Seder tra filosofica famiglia. Tutti l'ammiran, tutti onor gli fanno. Quivi vid'io Socrate e Platone, Che innanzi agli altri più presso gli stan Democrito, che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone: E vidì il buono accoglitor del quale. Dioscoride dico: e vidi Orfeo. Tullio e Lino e Seneca morale: Euclide geometra e Tolommeo. Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averrois, che il gran comento feo. Io non posso ritrar di tutti appieno; Perocchè si mi caccia il lungo tema, Che molte volte al fatto il dir vien me La sesta compagnia in duo si scema:

Per altra via mi mena il savio duca. Fuor della queta, nell'aura che trema: E vengo in parte, ove non è che luca.

cerchio, l'anima e il principie s. 9), ma e di molte aliri del quale è Aristotele, unente (piante, metalli, terre, in sè tutte le diverse discipline buone per medicamenti (qui rappreseutate, come Virgilio la tendenza de' poeti che vanno con lui, >

con lui. >
123. Grifagni, rapaci (T.).
Dal tedesco: greifen, ghermire,

afforrare.

127-129, Tarquino, Tarqui- arabo Ilon Roscha, filos nio.— Solo, senza nà prede- rabo di Cordova, n. nel cessori, nà successori che gli quarto del secolo xii, somigliassero (Foscolo).— In Marocco nel 1188, comer

det quate, valente a consistere 100-151. I rema il il e e radunare in ordine di dot- poi di turbine (T.). — i trina non pure le qualità o che luca, non è cosa c virlù dell'erbe (Conv., t. iv, lumo, astro, nè altro [T

Aristotele, nato nel 980, nel 1037.

hio. — Schools of the still quarte conscious consort, ne successori, ne successor 136. Che il mondo a custo pone, che pone il mondo essere stato fatto a caso pel dieco Arrighetto: Sellima co concorso degli atomi.
139-140. Il buono accoglitor In due si scema, di due, sue a consocre isolità. Trema di soriali valente a conoscere isolità. Trema di soriali unchiana [7].

### CANTO OUINTO.

cesso del secondo cerchio, ore son discesi i Poeti, sta Minas, che giudica le anime. pra loro la pena. Sal ripiano d'esso cerchio vedono i la scariosi che sono continuaraj ili in giro e tormentati da un oravile tarbine. Qui Innte trova Francesca da i, che gli wirra la storia del suo amore infelice.

iscesi del cerchio primaio nel secondo, che nien loco cinghia, nto più dolor, che pugne a guaio. Minos orribilmente e ringhia; nina le colpe nell'entrata, lica e manda, secondo che avvinghia. che quando l'anima mal nata ien dinanzi, tutta si confessa; iel conoscitor delle peccata qual loco d'inferno è da essa: iesi colla coda tante volte, ntunque gradi vuol che giù sia messa. e dinanzi a lui ne stanno molte: no a vicenda ciascuna al giudizio; no e odono, e poi son giù volte. che vieni al doloroso ospizio, e Minos a me, quando mi vide, siando l'atto di cotanto ufizio, a com'entri e di cui tu ti fide: t'inganni l'ampiezza dell'entrare! Duca mio a lui: Perchè pur gride? 92 mpedir lo suo fatale andare: lsi così colà dove si puote che si vuole, e più non dimandare. comincian le dolenti note rmisi sentire: or son venuto love molto pianto mi percote. ni in loco d'egni luce muto, mugghia come fa mar per tempesta, la contrari venti è combattuto. fera infernal, che mai non resta,

a gli spirti con la sua rapina, ando e percotendo li molesta.

ando e percotendo li molesta.

rimaio, primo. — Cinde Cretensi, uomo di severa di ge, enserremoins d'es-giustizia, il quale finscro i potti s.). — E tanto più do-cho fosso giudico all' Inferno nuinen tanto più doro con Eaco e Radamanto (Vojri), ne a guato, che pungo Danto ne fa un demonio, in cui ta quelli spiriti fino a raccoglie le due pitture virgine nel Limbo. Guaio è (T.). — Orribimente, in atto. nntiene tanto più dolore con Eaco e Radamanto (Vo/pi).

ne a gunio, che pungo Danto ne fa un demonio, in cui
ta quelli spiriti fino a raccoglie le due pitture virgirguai, e non soli soc gliane di Minosse e Radamanto
ne nel Limbo. Guaio è (T.).— Orribitmente, in atto
nente la voce lamentemanda fuori il cane denti, frene d'ira. — Reil' ene allora si dice il cane
(V).— Discendendo si soun'anima, o meglio sull'insito del luogo e cresce
gresso d'esso cerchio (F.).—
Munda, manda il denne te rate Manda, manda il dannato tanti

finos, figliuolo di Giove cerchi giù quante volte rivolge vpa, re e legislatore intorno a se la coda.

7-12 Mal nata, sciaurata cui meglio sarebbe stato il non nascare. - Tutta, pienamente, non lasciando alcuna colpa. (Boti). - Conoscitor, cee., proprio voce tutta del foro, che vien dal latino cognoscere, in senso di far il processo (Ces.).

— Peccata, peccati. — E da essa, si conviene all'anima confessata (Bati). — Cignest, 1131.
non sapendosi sequetare all'idea che la coda fosso si mostruosamente lunga da poter avvolger-sela interno sino a nove volte, che tanti sono i cerchi dell'In-ferno, spicga: Il demonio cinge tante volte intorno a se a colpi semplici e ripetuti la coda (ch'è ai giusta lunghezza), quanti sono i cerchi ch' o' vuole indi-care. Come il leone quando levasi in ira, si sferza colla coda, così questo dimonio, il cui bestiale furore è si ben descritto, Inf., xxv11, 124 e segg. - Quantunque, quanti - gradi appella i cerchj infernali, perocchè sono appunto como i gradi di anfiteatro

(L.).

13-15. Molte, anime. — A vicenta, l'una dopo l'altra. —
Dicono i p eccii, e odono la
sentenza. — Volte. Una forza
superna, quella che detta a Minosse il giudizio, lo caequisco,
sainezada chi l'anima per l'ana spingendo giù l'anima per l'appunto nel luogo assegnato. Int., xiii. e Purg., xxv, in questo senso: cade (T.). 16-19. Ospizio, hospitium, le dolenti case. — Lascian-

do. ecc., suspendant l'exercice

to, privo.

31-32 Bufera, è un vento impetueso, forte, il quale percuote o rompe e abbatte ciò che dinanzi gli si para (B.).

Mei non resta, non cessa mai. Vedi al verso %. — Meno, tras seco. — Rapina, rapinoso mo-vinento (B.). Dante, Conv La rapina del primo mobile. Emporte les esprits dans sa

course rapide (Ls.). 34. Davanti alla ruina, Il Tommaseo e Filalete intendono per ruina il lembo interiore di questo cerchio, cioè quello che ricace a' cerchi più bassi, e spiegano: le ombre gittate qua e là dal vento, appressandosi a quest'orlo, temevano di essere precipitate all'ingiù. Ma D. pose per legge fondamentale dell'Inferno, che ne demonj, ne dannati possano mai abbandonare il cerchio loro assegnato, e che anzi le ombre dovevano man mano essere fatte certe di questa legge per propria esperienza, e non potevano quindi temere del contrario... Il Vellutello pensò che i lamenti e le strida incominciano al punto che le anime mandate da nosse toccano l'orlo del cer-chio, e sono turbinate dalla bufera, e della stessa sentenza sono lo Scolari e lo Zani de' Fornanti. Una sola oblezione po-trebbesi fare, che a questo modo le parole di D. varreb-bero solo per l'anime giunte di fresco, mentre è manifesto che nel poema non solo a queste riguarda, ma più a quelle altresi che sono là da gran tempo. Perciò noi crederemmo tunpo. Percio noi crederemmo
col Magalotti, che, come por
gli altri cerchi, così per questo,
uno solo sia il luogo accessibile, e che questo formi
l'ingresso. E proprio là nasce
la bufera, là la bufera coglie
le anime, tanto le nuovamente 

mentandolo dalla natura della pena. — Talento, appetito sensuale. — Stornei, plurale di Storneilo. — Ali. Caso retto. — Nel freddo tempo, nel verno (T.), locc., Tes., iv., 64: Nel tempo caldo — A schiera larga e piena, à bandes épaisses et larges (Ls.). — Fiato, vento — mali, malvagi. Dopo mali il Witta col Tarelli pone punto il Witte col Torelli pone punto

46-47. Lor lai, lor versi, ed 8 questo vocabolo preso per ribus imperavit, ut questum parlar francesco, nel quale si facerent ne sola esset infamis, chiamano lai certi versi in 58-60. Succeedette, altri sugforma di lamentazione nel lor volgare composti (B). Purg., IX, 13-14: I trivii lai della rondi-

Quando giungon davanti alla ruina, Quivi le strida, il compianto e il lamento Bestemmian quivi la virtù divina. Intesi, che a così fatto tormento Eran dannati i peccator carnali, Che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali, Nel freddo tempo, a schiera larga e piena, Così quel flato gli spiriti mali Di qua, di là, di giù, di su gli mena: Ø. Nulla speranza gli conforta mai, Non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando lor lai, Facendo in aer di sè lunga riga; Così vid'io venir, traendo guai, Ombre portate dalla detta briga: Perh'io dissi: Maestro, chi son quelle Genti, che l'aer nero si gastiga? La prima di color, di cui cui novelle Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta. Fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu si rotta, Che libito fe' licito in sua legge, Per torre il biasmo, in che era condotta Ell'è Semiramis, di cui si legge Che succedette a Nino, e fu sua sposa: Tenne la terra, che il Soldan corregge. L'altra è colei, che s'ancise amorosa, E ruppe fede al cener di Sicheo;

Poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vidi, per cui tanto reo Tempo si volse, e vidi il grande Achille, Che con amore al fine combatteo.

chè stendono il collo, il quale storica tradizione di Semiraessi hanno lungo, innanzi, e le gambe, le quali similmente hanno lunghe (B.). Se formant

galleggiando su larga fiumana, come arriva allo shocco d'infuriato torrente, è rapinato e dans l' dir en une longue libuttato qua e la (BL).
37-42. Intest, o udi da Virgilio, o intese da per sè, argomentandolo dalla natura della Allotta, allora. – Fivelle, narona. — Tulento, appetito senol ardente in lussuria. — Libito, il beneplacito (B.). - Fe', disse lecito (licito) quel che piace. - Per torre il biasmo. per levar via l'infamia in che era condotta per l'opre sue disoneste. Laciantii Epit., c. ix: Venus deorum et hominum libidinibus exposita cum regnaret in Cypro, artem me-retriciam reperit, ac mulie-

ger delte. Si le stampe si i donna groca per vendetta de mss. del poema leggono con marito, uccisole sotto Trois rarissime varietà succedette, e Tutti i qui nominati da Dans mella, - Lunga riga, percioc- ciò conviene a capello colla morirono di mala morte (T.)

mide, che era stata consorto Nino, e, morto costui, area usurpato l'impero del figlio Ninia. Ma nè storia nè leg-gende accennano punto che la fosse stata sposa del figlio Nise (il \_nale veramente chiamavani Ninia); anzi la tradizione suo-na ch'ella volesso usare con na ch'ella volesse usars dis-lui, e ch'egli perciò l'uccis (B!.).— Tenne, regnò dore— la Babilonia.— Corregge, regge-61-63. Colei. Didone— che

s'ancise amorosa, che, abban-donata da Enca, s'uccise per disperazione d'amore, e ruppe fede, non si tenne casta, come avea promesso, al cener di Sicheo, stato suo marito (Buti).
— Cleopatras, regina d'Egita.
che dapprima si diede a Giulio

Cesare e poi ad Antonio. 64-66. Elena, uccisa da un

ris, Tristano; e più di mille e mostrommi e nominolle a dito, mor di nostra vita dipartille. ch'io ebbi il mio Dottore udito r le donne antiche e i cavalieri, mi vinse, e fui quasi smarrito. nciai: Poeta, volentieri rei a que' duo, che insieme vanno, on si al vento esser leggieri. a me: Vedrai, quando saranno resso a noi; e tu allor li prega uell'amor che i mena; e quei verranno. come il vento a noi li piega, 79 la voce: O anime affannate, e a noi parlar, s'altri nol niega. olombe dal disio chiamate, ali aperte e ferme, al dolce nido per l'aer dal voler portate; uscir della schiera ov'è Dido, i venendo per l'aer maligno, rte fu l'affettuoso grido. al grazioso e benigno, visitando vai per l'aer perso che tignemmo il mondo di sanguigno: e amico il Re dell'universo, pregheremmo lui per la tua pace: ie hai pietà del nostro mal perverso. I che udire e che parlar ti piace udiremo e parleremo a vui, rechè il vento, come fa, si tace. la terra, dove nata fui, marina dove il Po discende aver pace co' seguaci sui. che al cor gentil ratto s'apprende, 100 e costui della bella persona mi fu tolta, e il modo ancor m'offende.

Tedi legge R. B. — gliuolo di messer Malatesta da cunerra (T.). — Achille tie nell'armi, d'amore del corpo; il marito e ra sorianto. (E.R., v.) (T.).

di (livre che s'astentis Perica del compo; il marito can un suo il regundo come Lanciolto avea un suo il regundo tero combatteo, combetteo, combet

Il tragico fallo segui nel 1784 o 1285, non in Rimini, ma a Peasro (P.). — Al wento, con minor fatica volanti (B.). 78-81. Che 4, che II. — Venite a noi parlar, a parlare con noi — s'attri, modo antico per indicare forza auperiora indeterminata. Inf., xxvi. 141: Com"altria piacque (T.). Dio. In Inferne si evita al possibile di mentovare il nome di Dio [Fil.). 82-84. Con l'ali, sec. Inten-

82-84. Con l'ali, ecc. Inten-S2-84. Con l'all, sec. litendi: volan per l'aere con l'all aperte e ferme, cioè dirette al dolce nido; e volano al dolce nido con l'all aperte a forma descrivendo in tal guisa il volo delle colombe, quando con l'all tese volano velocissicon l'ali tase volano velocissi-mamente, senza punto dibal-terle; in che si ruffigura un certo non so che più di vo-gina e di desiderio di giun-gere (M.).
84-87. Op' è Bido. E' pare che Dante distingua pur qui, come nel cerchio antecedente, le anime nobili viate dalla passione, ma non corrette del

passione, ma non corrotte del tutto, da quelle che peccarono per brutale sensualità, Di Francesca, della cui sorte è profon-damente commosso, stretto co-m'era per amicizia alla fami-glia di lei, nota questa parti-colarità ch'ella era uscita della colarità ch'ella era usatra della sohiera ove trovavasi Didone, e quindi da compagnia ben diversa da quella ove sono Semiramide e Cleopatra... Di siffatte distinzioni non si trovano nel resto del poema, che al canto av in fine, ove le conbre sono divise in diverse schoure secondo il grado e la condizione che tenenno nel monde (Bt.). — 33 forte, si possento, si efficace. efficace.

88-90. Animal, D., 1. E.: Sensibilis anima et corpus, est

latino. — Dove il Po discende, in vicinanta, a circa una diecina di miglia dove si scarda il Po. — Per aver pare co' seguari sui, per riposare le acque suo e de' suoi influenti. — Sui, suoi. — Amor, cc. V. N.: Amore essenza dei cuor gentite. — Prese, invaghi. — Costiti, Paolo. — Bi il modo ancor m'offende, il modo onde fui necisa ancora mi crucia per la macchia che impresse al mio nome; o, secondo il Fossolo, alinde all'inganno d'arref fatto credere a Francesca. scolo, allude all'inganno d'aver fatto credere a Francesca, come vuole il Boccaccio, che Pasto, andato a Ravenna a sposaria con procura del fratello, dovesse essere il suo marito. — Mi martira il modo della mia morto, perchè mi colse nel peccato, e non mi lazció tempo a pontrun Bl. Al-iri: il mondo, la nominanza e fona (Lanelo, il liarlow sottiene che Francesca non fosse rea che d'innocente e mai rea che d'innocente e mal guardata simpatia verso Paolo guardata simpada con la con la

amato non riami. — Mi prese, ecc., m' invagh) sì forte della contui bellezza. Bocc. Più del piacer di lui s'accese. — Non m' abbandona. Intendi : amore (B.B.). - Ad una morte, peroc-che ambedue a una otta li uccise (Chiose). - Caina, luogo nell'inferno assegnato al traditori ed uccisori de' propri con-sanguinei, detto così da Caino, uccisore del fratello Abele. chi vita ci spense; altri: Chi in vita ci spense, -- Da lor, perchè parlava Francesca in nome anco del cognato, -- Porte, dette. - Offense, offese di

doppio dolore. 114. Al doloroso passo, alla

morte e dannazione. 119-120. A che, a qual indi-

morte e dahusación de la come de la come de la come, per qual modo!

10-120, A che, a qual indi101-120, A che, a qual indi102-120, A che, a qual mode, a qual indi102-120, A che, a qual McLestmum genus infortunii est fuisse felicem. — Il Caro, famigliarmente: quel ricor-darsi d'aver godulo e star male è un gran consumamento de malestanti.

prima origine. - Cotanto offello, si grandesiderio,

Amor, che a nullo amato amar perdona Mi prese del costui piacer si forte Che, come vedi, ancor non m'abbando Amor condusse noi ad una morte:

Caina attende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Da che io intesi quelle anime offense.

Chinai 'l viso, e tanto il tenni basso, Finchè il Poeta mi disse: Che pense? Quando risposi, cominciai: Q lasso.

Quanti dolci pensier, quanto disio Menò costoro al doloroso passo! Poi mi rivolsi a loro e parla' io,

E cominciai: Francesca, i tuoi martiri A lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi: al tempo de' dolci sospiri.

A che e come concedette amore. Che conosceste i dubbiosi desiri? Ed ella a me: Nessun maggior dolore, Che ricordarsi del tempo felice

Nella miseria; e ciò sa il tuo Dottore Ma se a conoscer la prima radice

Del nostro amor tu hai cotanto affetto Farò come colui che piange e dice.

Noi leggevamo un giorno per diletto Di Lancilotto, come amor lo strinse: Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più flate gli occhi ci sospinse

Quella lettura, e scolorocci il viso; Ma solo un punto fu quel che ci vinse Quando leggemmo il disiato riso

Esser baciato da cotanto amante, Questi, che mai da me non fla diviso, La bocca mi baciò tutto tremante:

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: Quel giorno più non vi leggemmo ava Mentre che l'uno spirto questo disse, L'altro piangeva si, che di pietade

d'outre les marches. V. sopra, 74-75. Qui il nome proprio è a est d'avec godulo e star ma-preso per appellativo, e vuol e en gran Consumamento dire, che quella impura legr-é maleriunti. 124-125. La prima radice, la suro Paole e Francesca a pec-rima origine. — Cotanto of- care. come Salcotto a far che Ginevra desse il bacio a Lan-

seguenza il passaggio i manti baci agli amor-bracciamenti (M.). 140-141. L'attro, Paok

geva sentendosi autor pale della sventura del donna. - Morisse, mo

## CANTO SESTO.

cerchio i Poets trocuno i golosi, abbattuti sotto una preve pioggia di grandine, e neue, e strusiati dalle unghie e dai denti di Cerbero. Pra que' dannati è Cucco, ino, che si fa riconoscere da Dante, e lo chiarivee coti delle discordie della poliria, ella sorie dell'amme di alcuni suoi illustri citiatimi. Dante parla poi con Virgilia ita futura e scende Con lui nel quarto ecchio.

nar della mente, che si chiuse nzi alla pietà de' due cognati, di tristizia tutto mi confuse, tormenti e nuovi tormentati eggio intorno, come ch'io mi mova, me ch'io mi volga, e ch'io mi guati. o al terzo cerchio della piova na, maledetta, fredda e greve: da e qualità mai non l'è nuova. ne grossa, e acqua tinta, e neve l'aer tenebroso si riversa: la terra che questo riceve. o, fiera crudele e diversa, tre gole caninamente latra a la gente che quivi è sommersa. thi ha vermigli, la barba unta ed atra, 16 ventre largo, e unghiate le mani; fia gli spirti, gli scuoia ed isquatra. 19 gli fa la pioggia come cani: un de lati fanno all'altro schermo: onsi spesso i miseri profani. o ci scorse Cerbero, il gran vermo, ocche aperse, e mostrocci le sanne: avea membro che tenesse fermo. uca mio distese le sue spanne; e la terra, e con piene le pugna itto dentro alle bramose canne.

da una pioggia con — Isquatra, squarta.
si gelata (B. B.) 20-21. Schermo, riparo, da pulive, puzza — Voigonsi spesso, mutano secupito ciorve (B. B.) lato — Profani, reprobl.

tornor, ecc., al ria-a mente, che, per la teste, che, secondo la mitologia me de' due cognati, pagana, stava a guardia del-all'impressione degli l'inferno. Qui è demonio. me de bue all'impressione degli i morea, strana icrni. — Dinonzi, il Diversa, strana icso poc'anzi, il mente. Il Petrarca: Nemica ubeso poc'anzi, il mente. Il Petrarca: Nemica approva. Ma il Ce-natieralmente di pace. Sono male consentono i più, versi, dice l'Affò, senza cella vista della pista, sura, ma l'accento si trasporta nito, sco. sulla sesta sillaba, pronuncio, sco. sulla sesta sillaba, pronuncio, sco. sulla sesta sillaba.

mi guardi. — Terzo — sommersa nel fetido fasso tante braccia. — Crebero coi l passaggio dal se- prodotto dalla pioggia.

le reo cerchio s'è fatto 16-18. Unita, proprio de' gocoscienza, della quale Isaia a venimento del Poelosi (T.). — Atra, nera. — Un— Piova ploggia. ghiate le mani (le zampe). Coi Lxvi, 24 (T.).

de d'un modo (B.). riori dell'orso. — Scuota, scorzaha, dente, inc., xxi, 55: A de, torba, in qualche tica. Il Boco. e il Buti leggono cui di bocca uscia D'omi parla Toscana chiamasi ungoja lezione difera dal Bianc. te una anna, come a porco, ta una constitució de l'un constitució

22. Il gran vermo. D'un gran serpente feroce il Pulci, 1v. 15, disse: E conoscea che questo crudel vermo L'offendea troppo col fato e coi caldo. Johnson a quel passo dell'An-lonio e Cleopatra di Shak-speare: Hast thou the pretty toorm of Nilus there — That kills and pains not... — (Hat In recato il gentil verme «l'a-spide » del Nilo che uccide zenza datore) nota: Womn (verme) è il nome teutonico di serpente; noi diciamo ancora blind-scorm e stote-scorm, e i Norvegi chiamane un mostro enorme che si vede lalora nell'oceano settentrionale, il verme marino (the sea-scorm). osserva: Da' tempi più antichi gli uomini ebero un mistico orrore de' serpenti e de' rettili che li somigliano. e de rettill che il somigliano. A quest'iden reggesi altresi il racconto del sorpente nel Generic cap. In, onde si raffigurarono i demoni in forme di serpenti, di draghi. Era ezinadio fede universale nell' eta di mezzo. che i pagani nolla loro ceciti avessero adorato i demoni, e proprio seconde questa eredenza D. mise in iscena nell'Inforno ile prorpro dalla mi. l'Inferno le persone della mitologia pagana, certo di aver loro dato la vera forma. Così pure gli Dei di nobil figura umana dovettero vestire nel-l'inferno Dantesco una forma l'inferno Dantesco una forma tra fiera ed ucomo, come, p. e., Carotte, Plutone, ecc. Per la stessa ragione il suo Cerbero, mostro codato, mezzo cane e mezzo dragune, non somiglia punto al Cerbero di Virgilio, e a buon diritto il potva dir vermo. Così egli chiama Luciforo (Ind. XXXIV. 1883) il verco. vermo. Così egli chiama Luci-fero (Inf., xxxiv, 108) il vermo reo che il mondo fora, tutto-che il dipiga di forne umane con tre faccie, sei ali, e altret-tante braccia. — Cerbero co' suoi latrati è simbolo della rea coscienza, della quale Isaia; Vermis corum non moriciur, LXVI, 24 (Th.). LXVI, 24 (T.).
23. Sanne (zanne), dall' all.
2ahn, dente. Inf., 1XII, 56: A
cui di bocca uscia D'ogni par-

— Isquatra, squarta.

20-21. Schermo, riparo. — Aperse le sue mani dal dito
Volgonsi spesso, mutano spesso pollice al mignolo; a guisa che
lato — Profani, reprobi.

fa colui che alcuna cosa cosa

la grandezza della mano miia grandezza deila mano misura (B.) Spanna è il palmo,
cioè l'apertura della mano
(Butt),—Terra. Mostra la viltà
della fiera, cioè del vizio. Qui
meglio è intenda quello del
canto 1: Non ciberà terra (T).

"On piene le zuma con la - Con piene le pugna, con le pugna piene. — Bramose can-ne, fameliche gole.

ne, taneliche gole.
28-30. Ayegna, agogna. Agognare è propriamente quel disiderare, il quale alcun dimostra veggende ad alcuna cosa, quantunque e lusi in qualunque cosa l'uomo vede con aspetiazione desiderare; ed è questo atto proprio di cani, li quali davanti altrui stanuo quando altri mangia (B.).— Intende e pugna, Lo strappare e l'affaticarsi del cane intorno a un osso o altro (G. Giusti). Seneca, osso o altro (G. Giusti), Seneca, nel Tieste, del cane da caccia: Præda quum propior fuit Cer-vice tota pugnat (nititur). 32-36. Introna, stordisce co'

34-36, Infrona, sfordisce co's suoi latrati. — Adona, prieme e macera (B.). Fa staro giù o dona) Butt). — Sopra lor vanità (vide apparence (L.) sopra la loro ombra vana che par persona, che ha sembianza di

persona, en al corpo umano.
38-39. Ratto ch'ella, ecc., toste ch'ella ci vide passare

caso di morte. - Ti tira fuor della mia mente, della mia ricordanza: fa sì che io non ti abbia in mente.

48. Maggio, maggiore. In Firenze abbiamo Via Maggio. cioè Via Maggiore, e Rimag-gio, fuor di Firenze, cioè Ri-ous major (Salvini). — Nulla,

501-51. Giá trabocca il sacco, gia con dolorosi effetti la versa fuori (B.). - G. Villani, viii. 49: Essendo pregna (Firenze) dentro del veteno della setta de' Bianchi e Neri, convenne che partorizze dolorozo fi-ne. - In la vita serena, nel

me. — In to vita serena, nel mondo of the period of the pe

Qual è quel cane che abbaiando agugna, E si racqueta poi che il pasto morde, Che solo a divorarlo intende e pugna;

Cotai si fecer quelle facce lorde

Dello demonio Cerbero che introna L'anime si, ch'esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre che adona La greve pioggia, e ponevam le piante Sopra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante,

Fuor ch'una che a seder si levo, ratto Ch'ella ci vide passarsi davante.

O tu, che se' per questo inferno tratto, Mi disse, riconoscimi, se sai:

Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto. Ed io a lei: L'angoscia che tu hai Forse ti tira fuor della mia mente,

Si che non par ch'io ti vedessi mai. Ma dimmi chi tu se', che in si dolente Loco se' messa, ed a si fatta pena, Che s'altra è maggio, nulla è si spiacente Ed egli a me: La tua città, ch'è piena

D'invidia si, che già trabocca il sacco, Seco mi tenne in la vita serena. Voi, cittadini, mi chiamaste Ciacco:

Per la dannosa colpa della gola, Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco; Ed io anima trista non son sola,

Chè tutte queste a simil pena stanno Per simil colpa: e più non fe' parola. Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno

Mi pesa si, che a lagrimar m'invita: Ma dimmi, se tu sai, a che verranno Li cittadin della città partita?

S'alcun v'è giusto: é dimmi la cagione Perchè l'ha tanta discordia assalita. Ed egli a me: Dopo lunga tenzone

Verranno al sangue, e la parte selvaggia Caccerà l'altra con molta offensione.

miglia de' Ciacchi. B. B os- strando doglia e pesanza miglia de Clasceni. B. B os stranta dogue serva che Ciacco è altresi cor- sua partita. ruzione di Jacopo (V. il Dec. 60-62. A che verranno, G. 1x, N. 8). G. 1x, N. 8). G. 1x, N. 8).

esso convien che questa caggia e soli, e che l'altra sormonti forza di tal che testè piaggia. à lungo tempo le fronti, o l'altra sotto gravi pesi, he di ciò pianga, e che ne adonti. n due, ma non vi sono intesi: ia, invidia ed avarizia sono faville che hanno i cori accesi. fine al lagrimabil suono. 76 lui: Ancor vo' che m'insegni, li più parlar mi facci dono. e l Tegghiaio, che fur si degni, Rusticucci, Arrigo e il Mosca, ltri che a ben far poser gl'ingegni, re sono, e fa ch'io li conosca: an desio mi stringe di sapere el gli addolcia o lo inferno gli attosca. : Ei son tra le anime più nere; colpa giù li aggrava al fondo: o scendi, li potrai vedere.

, sua visione, Fi- nel quale anno al 1 di no-asi tutta de'Guelfi, vembre i Bianchi all'impaziclle parti dei Neri i. gli ultimi de i. cfi ultimi de i. cfi tittà, o questi conandò ritor-lesini. Capo de nassero i Neri, fossero confi-vieri de Cerchi, nati molti de Bianchi, tra' ilte ricchezze, ma quali Dante, saccheggiati e dis-uova, e di poco latti i loro palagi ed i beni sua famiglia era (poi appresso convica, ecc.) venuta alla città (B'.).—Giov. Villani, vii., 39, ieve, onde fores il.—(Uraviere, Divo. Converventua ana città [B.]. — citob. Vultan, VIII, 39. ieve, onde forso il — [J' avione. Dino Compaalla sua parte il gni: Tritti i fihitellini tennono
vaggia. Capitano coi Cevili, perchè speravano
Corso Donati, di aver da loro meno offera. ia ricchezza e di Il Bocc. spiega: mali, oppres-a; e per l'invidia sioni e condannagioni pecule loro famiglio i niario grandissime.
ono divisi. Dopo 67. Caggia dello Stato e della me, massime pol maggioranza (B.).
de più alti ufde più alti ufde più alti ufde solt, tre anni, cioè
une, le due parti tre corsi solari. Dal plenilunio
ne ad aperta batdi marzo del 1300, epora della

anno al sangue), ra i quali Dante. a pace cacciarono alcanti, l'amico di ardinale d' Acquaindato a pacificare ma non ci riusci

zata lasciarono entrar Carlo in

di marzo del 1300, epoca della visione, all'aprile del 1302, quando i Bianchi furono totalmente cacciati, corrono ventilcuni de principali cinque mesi, sicche si avvera arti, Corso Donati la profezia prendendosi il terzo anno incominciato per finito (B.B.). — Sormonti. — G. Vill., ix, 62: Messer Bernahò sor-

ardinare d'acquaindato a pacificare ix. 62: Messer Bernaio sorma non ci riusci montava, prevaleva.

tezza de Bianchi 69. Con la forza di tat che Guilton d'Arezzo, si proferita tenevano la siteste piaggia. Dicesi appo i scono primat, uccella of, Pri
tutti i Neri avefiorentini colui piaggiare il stoi (Satvini).— Gli andulcia,
ti in esiglio, comequale mostra di volere quello con dolcezza consola — goi atsero privati delle chi egli non vuole, o di che toveu, riempie d'amaritunine
(caccerd l'altra).

toma, dove era anla qual cosa vueliono alcuni
10 di Valori, primare colpa, ecc., pora Firenze con forze papa Bonifazio, cioè d'aver ciocchi per lo disonesto pecalo di Valois, framostrata cgual temerezza di cato della soddomia Tegnialo
ppo il Bello, sotto ciascuna delle parti (B<sub>1</sub>), In- Aldobrandi e Jacopo Rustare
ai Nori la siBonifacio VIII, il qualo recittà di Dite (nel c. xvi di queaccadde nel 1301: gnava in quel tempo che fu sto libro), Farinata per creata

questa cacciata de' Bianchi a che ne fu cagione e che testè piaggia; clos ora si sta di mezzo et indifferento; clos non da vista d'esser dall'una parto dà vista d'esser dall'una parte ne dall'altra, perché piaggière e andure fra la terra e l'alte nare (Buti). Piaggitre, da piaga, piagita de medii tempi: tenersi alla spiaggia, Intende di Bonifacio VIII e non ndi Carlo di Valois. V. Par. xvii, 49 (Bl.). 70-72. Alte terral, ecc. La fazione de' Neri terrà alto la fronte. Si mostrera orgoniesa.

fronte, si mostrerà orgogliosa e superba per molti anni, sebbene l'altra, la parte Bianca, si dolga e si rechi ad onta una si iniqua oppressione. — Sotto gravi pesi. Dino Compagni: Vacante l'impero per la morte di Federico II, coloro, che a parte d'impero altendeano, tenuti sotto gravi pesi e quasi venuti meno in Toscana e in

73-76. Giusti son duc. Probabilmente accenna se e l'amic) suo Guido Cavalcanti, che Benvenuto disse: Alter oculus Florentic tempore Dantis. —
Interi, ascolati; non è alcut
lor consiglio creduto (B.). — Dino Compagni: Arevano s Guelfi bianchi ambasciatori is corte di Roma, mu non erant intesi. — Suono, ragiona. mento (B.). 79-84. Farinata degli Uber:1, - Suono, ragiona

79-84. Farmum uega e il Tegghiajo Aldobrandi, cue fur si degni d'onore, quanto è al giudicio de' volgari; Jacopo Rasticucci, Arrigo Gianda-Rasticucci, Arrigo Giando-nati, e il Mosca de Lamberti, e n'i altri nostri cittadini che ben fare corteseggiando e onerando altrui, non a ben onerando altrui, non a ben fur secondo Iddio, poser gi'in-mento e sollecitudine (B.). Co-stui (dice d'Arrigo, B. B.), che più non si trova mento-vato, è Arrigo Filanti, uno di vato, e Arrigo Flianti, uno di quelli a cui fu commessa l'uc-cisione di Buondelmonte. — Trophiato, leggi Tegghiai'. Le due sillabe finali aio, oto, ota vennero dai poeti toscani va-lutate per una; così Primaio (Purg., xiv), uccellatoio (Par. xv), o Pictoia nel verso del Petrarea: Ecco Cin da Pistoia,

(ncl c, x), e'l Mosca perchè fu seismatico (nel c, xxviii); i quali peccati, perchè sono più gravi assal che non è la gola, gil aggrava e fa andare più giuso verso il fondo dell'inferno (B.). — Se tanto scendi quanto essi son giuso (B.).

SS. Prepoti ch' alla mente, eco. L'autore fingo l'anime dell'infernal desiderare fama.

delli Infernali desiderare fama,

ss. Pregoti ch' alia mente, ecc. L'autore finge l'animo delli infernali desiderare fama, per accordard con Virgilio, che pone che Palinuro godesse, quando Intese lo promontorio dovar essere denominato da ini; et allegoricamente di quelli del mondo, che quanto più sono viziosi e vill. più fanno procaccio d'esser nominati (Buts), 91-93. Git diviti occhi; eco., D. nulla dice dello stato intellettuale di questi sciagurati, ma per siffatto portamento di Ciacco è lecilo immaginare che siano in condizione bazzissima, a mo' di bestie, e quasi privi di conosenza, e che il solo Ciacco, affatandosi ad un vivente, sia risvegliato a maggiore attività d'intelletto, la quale cessa di nuovo non appona finicce il colloquio conessogli dal cielo. Come gli opilettici si sopravvenire mel conessogli dal cielo. Come gli opilettici al sopravvenire del male stralunano gli occhi e piombano a terra, così Ciacco, assalto dalla sua mala ventura ricade nello stato di prima. Tuttochò noi sappiamo assal bene che D. non conosceva Omero che per fama, e che non avrà certamente letto l'Odissea, non di meno questo passo ci rammentò sempre mai il canto xi di quel poema, ove le ombre son fatte forti e deste ad intendere chiaramente, a parlare, a profetare soltanto dopo aver gustato il sangue delle vittime; e come quivi nell'ombre l'assaggio di sangue, e così qui fa l'effetto in Ciacco la presenza di Dante (Bib.).— Di qua dal suon, coc., innanzi che sia il di del giudicio, quando li due angeli soneramo due trombe; l'una per i giusti e l'altra per il dannati, che vengano all'ultimo riudineranno due trombe; l'una per i giusti e l'altra per li dannati, che vengano all' ultimo giudicio (Buli). 96. La nimica podesta. Cri-

sto giudice che verrà in pote-state magna et majestate (Ces.). 96. Ritrovera la trista tomba.

ritornerà alla sua sepoltura.
99-105. Quel, la sontenza.
Matth., xxv. 41: Itene da nic.
maledetti, nel fuoco eterno.—
La vita futura. dello stato del Panime dopo la resurezione.
(Buti). — Si cocenti, cocenti
come son ora, no più ne meno
106-108. Ritorna a tua scien-

sa, domandano la tua scienza

Ma, quando tu sarai nel dolce mondo, Pregoti che alla mente altrui mi rechi: Più non ti dico e più non ti rispondo. Gli diritti occhi torse allora in biechi: Guardommi un poco, e poi chino la testa: Cadde con essa a par degli altri ciechi. E il Duca disse a me: Più non si desta Di qua dal suon dell'angelica tromba, Quando verrà la nimica podesta. Ciascun ritroverà la trista tomba,

Ripiglierà sua carne e sua figura, Udirà quel che in eterno rimbomba. Si trapassammo per sozza mistura Dell'ombre e della pioggia, a passi lenti, Toccando un poco la vita futura:

Perch'io dissi: Maestro, esti tormenti Cresceranno ei dopo la gran sentenza, O flen minori, o saran si cocenti? Ed egli a me: Ritorna a tua scienza. Che vuol, quanto la cosa è più perfetta, Più senta il bene, e così la doglienza.

Tuttochè questa gente maledetta In vera perfezion giammai non vada, Di là, più che di qua, essere aspetta. Noi aggirammo a tondo quella strada, Parlando più assai ch'io non ridico:

Venimmo al punto dove si digrada: Quivi trovammo Pluto il gran nemico.

danne la glorificazione al cor-pec cioè aglittà, sottilità, cla-rità et impassibilità, e l'altra falsa, che è dei dannati che non le hanno (Bust). 111-112, Di la, Aspetta di es-sere più perfetta di la dal suo-no, dopo il suono dell'angelica tromba, che di qua da esso, che prima di esso. — Noi ag-ciramma, esc. Dupa narlata con

(filosofia aristotelica) che vuol. quale personaggio miteleziche insegna. — Quanto la e enstode del cerchio il Pluts casa è più perfetta, come sarà de' Romani, è uma suppositio perata (Buti). — Il beme e la diopica del filosofia di la diopica a, il piacere e il dolore. E di fatto, fuorchè il 6 in 109-110. Tuttoché, ecc. Paria te, negli antichi non y'ha, di qui de' dannati; questo dice perche sono due perfezioni: opinione stante che tuti qua l'una vera, la quale è de' beati che anno la glorificazione al corte di filosofie di la filosofia di glorificazione al cortello di Giove e di Netune. poi cide aglittà, sottilità, cla-solo di ligiore e di Netune. ti conoscevano soltanto I tono, il Dio dell' Inferno, tello di Giove e di Nettuno solo Guiniforto è di parare D. abbia saputo che mlour significa ricchezza, e abbia p clò trasportato qui l'anti-ben noto Pluto, il quale, co Dio dell'Inferno, dispone de' tesori sotterra. — Noi p tiamo opinione che Dante che prima di esso. — Noi aggiranmo, esc. Dopo parlato con
Ciacco non andarono per mezzo il cerchio, ma sull'orio (7),
114-115. Si digrada, si discende nell'altro cerchio. Lat.:
de gradi (Bl.). — Quini frovamno Pluto. Che Dante, parlando
qui de prodighi e degli avari, co più che vero, è si di ra
di quelli cioè che non tennero
giusto modo nel godimento de' romana, che D. appena appe
boni del mondo, abbia scelto abbia pensato ad altri che Plutone, Dio dell'Inferno, e segnatogli un uffizio secone rio, perchè così volle la ra presentazione cristiana di S

111

#### CANTO SETTIMO.

Palo, che sta in guardia sull'ingresso del quarto cerchio, tenta spaventar Dante con parole sone da Virgilio lo fa tacere, e conduce il discepolo a veder la pena dei prodighi o degli mari, Al di vitolare gravi pest col petto e divsi villania. E dopo ragionato della For-luna seniono nel quinto cerchio, e vanno lungo lo Stige, ovi erano fitti gi tracondi e soll'essi ple accidiosi,

Pape Satan, pape Satan aleppe, Cominciò Pluto colla voce chioccia. E quel Savio gentil, che tutto seppe, Disse per confortarmi: Non ti noccia la tua paura, chè, poter ch'egli abbia, Non ti torrà lo scender questa roccia. Poi si rivolse a quell'enflata labbia, E disse: Taci, maledetto lupo: Consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion l'andare al cupo: Vuolsi nell'alto la dove Michele Fe' la vendetta del superbo strupo.

seascità esser tali da farara, da shigottire, da paass olitera e rabbia, come
olitera e rabbia, come
si virgino tranquilla Dan, e la sitre rivolte a Pluto,
minimo acconsentiamo a quei antichi spositori, i quali
sommo nelle parole di Pluto
meraviglia del vedere quel
mandar per l'inferno, e un
nole d'ainto al suo signore e
mera a Salanasso; solo in enre, a Salanasso; solo in ste non ci accordiamo, che uni tra essi voglion scoprire 'ultima parola aleppe un'ealto, il che non conviene al Musto, A miglior ragione, and the dusto, A miglior ragione, in the dubbio, parecchi moral presero Satanasso per sime, capitano a altro titolo saore, solo negli ultimi temperato in mente ad alcuni

l. Pape Satan, pape Satan de' rimasti fedeli, quanto de' (1978). Dante e Virgilio sono ribelli. Giuseppe Venturi di Verentare nel quarto cerchio, rona fu il primo che, prese logie Caronte, Minosse e Cerqueste parole per ebraiche, le su ne' cerchi antecedenti si spiegò così: Qui, qui Satannaso de intimorire il poeta so, qui, qui Satannaso è interestato, coi anche Pluto gli si di Roma con più d'arte, però rese indubitabilmente in pari tenendosi più da presso al suomassità esser tali da far certare la significazione: splentare, da shipotire. da par-di aspetto di Satanna, splendi di aspetto di Salana, splendi aspetto di Satana primaio. Un terzo, il professore Olivieri di Roma, vorrebbe prendere queste parole di Piuto per greche, leggendo: Παπαι Σαταν, Inggano: Παπαι Σατανα ληπτε,
Corpo / Salanusso / Corpo /
Salanusso invitto / e in vero
non ci sarebbe male, se non
si dovesse a modo italiano
fare alette di αληπτε, in cambio di aleppe, come atto da aptus, e ci fosse dall' altro lato buona ragione che Dante facesse parlar il demonio in greco, o, meglio ancora, se fosse dato comprendere come Dante, che non sapeva punto di quella lingua, avesse raccolto queste parole, quando, a detta del Boccaccio, niuno in Italia la intendeva. Benvenuto Cellini tenes in mente ad alcuni del Boccaccio, niuno in Italia caria) prese sorspo per one in mere colla lingua ebrai- la intendeva. Benvenuto Cellini piemoniese, anzi meglio, come una volta in un ggli avvisa, per todesca, asservameno sciocca di quanto tribunale di Parigi, accalcan- rendo che in quel dialetto equi- con a nauno apparisco. Era dosì con forte strepito, non o- vale a greggia di pecoretle con universale a que' tempi stante la resistenza degli uscle- si pur strupus, nella latinita Petralia fossa la lingua ri, gran folla alla porta, ebbe de' tempi di mezzo, che perio antes dogli uomini, e che ndito un giudice, molestato da ciò potrebbe ottimamente alcadamo, e fossa quindi anco paixi l'acamo, paixi per schiera d'uomini, danno, e fossa quindi anco paixi l'acamo, paixi qui qui angell, tanto Satan, attes? e come allora gli latisi a Dio (Bt.).

balenasse alla mente il vero zenso di queste parole. Altri fantasticarono altro; ma questo verso aspetta ancora il sno Edipo (Bl.), v. Ferrazzi, Manuale D., IV, 59.
2-3. Chioccia, stridente e rotta (Buti). — Che tutto seppe, anche la lingua in cui parlò Pluto (B. B.).
5-6. Chè, poter, ecc., poiche qualunque poter ch'egli abbia. Non fi torra, ovvero terrat lo scender questa roccia,

ra lo scender questa roccia, che tu non iscenda questa ripa,

dov'era lo descenso del terso cerchio nel quarto (Buti). 7. Enfiata tabbia. Labbia per volto, come il latino os (T). Seneca nel Tieste: Ponite inflatos tumidosque vultus.

10-12. L'andare di costul al cupo, al profondo inferno. —
Nell'alto, in cielo. — Fe' la vendetta del superbo strupo.
Del Lucifero superbo che commise strupo contro a Dio. Onde tacitamente rimprovera a Pluto et a Satan che furono cac-ciati dal cielo per l'arcangelo santo Michele, quando li angeli buoni combatterono con li rei, e furono rovinati li rei dal cielo nell'inferno e parte nell'aere caliginoso (Buti). — Da' più vecchi a' più moderni, gl'imterpreti si accordano tutti che strupo sia una metatesi di stupro. Noi entriamo perfettamente in questa sentenza, perche la metatesi della r è usitatissi-ma nell'italiano, come drento, per dentro, drieto per dietro, e più ancora perchè è proprio del genio di Dante di notaro. secondo il linguaggio della Bib-bia, colle parole adulterio, stu-pro la ribellione a Dio. l'apopro la ribellione a Dio, l'apo-stasia. (S. Agostino: Idoloia-tria et qualibet nozia super-stitio fornicatio est). Il Grassi (dopo il valente fisico P. Bec-caria) prese strupo per voce piemontese, anzi meglio, come egli avvisa, per tedesca, asse-sendo che in puel dialette ami-

43. Quali dal vento. Rocc.. Fiamm.: Poiche il forte albero rollo da' polenti venti con le vele ravviluppate in mare a forza di quelli e trasportato. 16. Lacca, fossa, cavità. Giu-stamente sono così chiamati i ripiani infernali, perciocche a chi gli riguardi dal piano su-periore appariscono altrettante

me (B. B.). — Insacca, mette dentro a sè, contiene. 19-21. Tante chi stipa, ecc.

Non è questa un' interrogazio-ne di chi ignori, ma un' escla-mazione di chi ammira. Qual mano onnipotente (chi se non tu, Signore !) stipa, ammucchia laggiù, nell'Inferno, tante nuologgio, nell'interbo, tante uno-ve travaglie e pene, quante io non ne vidil e perche i nostri pecati ei straziano (scipano) così! (B. B.). M. Vill. vitt, 80, Tormando alle travaglie del reame di Francia. — Qui Danreame di Francia. — Qui Dan-te pon mano alla meravigliosa pitura de prodighi e degli ava-ri. Costoro peccarono si gli voi come gli altri, nel mal uso delle sostanzo; però hanno la pona medesima; all' una parte ponta lleusana, an uta parte e assegnata la metà di questo girone, e l'altra metà all' altra parte: e a' due punti opposti del circolo, dove esso è tagliato che circolo, dove esso è tagliato par mezzo, scontratisi, si partono insieme: ecco il come. Clascuno viene dalla sua parte portande col pette e rotolando grandi assi, gli uni contro gli altri. Arrivati a scontrarsi ad uno de' punti, e datosi insieme di cozzo, con agro rimprovero che ciascun fa all'altro della sua colpa, danno la volta indictro: e pur rotolando per la via medesima i sassi, arrivano e Caridili. Questo fenomeno dei lanese vale ratzolare (e Caridili. Questo fenomeno dei lanese vale ratzolare (e Caridili. Questo fenomeno dei lanese vale ratzolare (e) il redui e vortici apparendi 33. Asobe, al nuovo e processo de contrario della contra

monte s'affrontano e si franço-sempio di così fatte rime. Inf., sinistra; sompre a sinistra no insieme, così era il modo di xxx, 87: non e i ha rima con peggio (T.).
guella pena (Ces.) Descrivo la oncia. Nol Furisso: over de' 40-48. Fur guerri, coc.

Quali dal vento le gonflate vele Caggiono avvolte, poiche l'alber fiacca; Tal cadde a terra la fiera crudele. Cosi scendemmo nella quarta lacca, Prendendo più della dolente ripa, Che il mal dell'universo tutto insacca. Ahi giustizia di Dio, tante chi stipa Nuove travaglie e pene, quante io viddi E perchè nostra colpa si ne scipa? Come fa l'onda là sovra Cariddi,

Che si frange con quella in cui s'intopi Così convien che qui la gente riddi. Qui vid'io gente più che altrove troppa.

E d'una parte e d'altra, con grand urli, Voltando pesi per forza di poppa: Percotevansi incontro, e poscia pur li Si rivolgea ciascun, voltando a retro,

Gridando: Perchè tieni e perche burli! Così tornavan per lo cerchio tetro. Da ogni mano all'opposito punto, Gridandosi anche loro ontoso metro: Poi si volgea ciascun, quand'era giunto

Per lo suo mezzo cerchio all'altra giosti Ed io che avea lo cor quasi compunto, Dissi: Maestro mio, or mi dimostra Che gente è questa, e se tutti fur cherc

Questi chercuti alla sinistra nostra. Ed egli a me: Tutti quanti fur guerci Si della mente, in la vita primaia. Chè con misura nulla spendio ferci.

Quando vengono a' due punti del cerchic

and a verticose tra Scilla and a verticose tra Scilla and a vertica apparenti del Bosforo Zancico è causato dalle correnti sottomarine inalia guisa medesima al punto non già dai venti; poichè i vortici apparenti del petino scontro, e così, continando via via senza tregua fon tormentati (Ces.).

22-24. Come fa l'onda, cc. — La gente riddi, balli. Riddi, Tirreno e Jonio, fra la Calacon canto.

Tirreno e Jonio, fra la Calacon canto.

Tirreno e Jonio, fra la Calacon canto.

Tirreno e Jonio, fra la Calacon massi le onde levate e cacciate dal la forca del petto.

vento, che quinci e quindi soffa 28-30. Pur li l'importati (Ces.) sesso, nel se si remonte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e si franzo no insieme, coè era il monte s'affrontano e s'affrontano e s'affrontano e s'affrontano e s'affrontano e s'affrontano e s'aff dene onto de lanese vale ruzzolare (T.)
ali redui e vortici apparenti 33. Anche, di nuovo via medesima i sassi, arrivano e Cariddi. Questo fenomeno dei lanese vale rittzolore i al punto dell'opposta metà qui- alli redui e vortici apparenti 33. Anche, di nuovo — i vi altresi il cozzarsi insieme e 'l del Besforo Zanelco è causato so metro, ingiuriose parol mordersi, rammentando l' uno dalle correnti sottemarine in— 35-39. All'altre giotire, all'altre juo delle correnti sottemarine in— 35-39. All'altre giotire, all'altre di colpa sua. Quindi contrantisi dal Junio e dal Tirpercossa: e chiamata renalte gio della colpa sua. Quindi contrantisi dal Junio e dal Tirpercossa: e chiamata renalte gio della percossa: e chiamata renalte giuna medesima al punto non già dal venti: poicho i vor-giotratori s' anche collega percosca della percosca collega collega

marina e il fluire o il rifluire via. Burtare nell'antico senese mondo, sicche nulla spos-

w a percenters instance [B]

Chestic thercuti; ees, a
la chierica (B, B), — o
la chierica (B, B), — o
ch hanno mozzi i capetti a
do di chierici (tonduli a
de' conversi de fratij al
sinistro del cerebio. Non
tende già eth' avessero la
rica di sopra, che di
pon avvebe dubiano
[Buti], — Sinistra (Ili av
sinistra sompa, a sinistra
sinistra sompa, a sinistra

Maestro, tra questi cotali e'io ben riconoscere alcuni. furo immondi di cotesti mali. i a me: Vano pensiero aduni: conoscente vita, che i fe' sozzi, ogni conoscenza or li fa bruni; no verranno alli due cozzi; ti risurgeranno dal sepulcro pugno chiuso, e questi co' crin mozzi. re e mal tener lo mondo pulcro olto loro, e posti a questa zuffa; ella sia, parole non ci appulcro. di, figliuol, veder la corta buffa oen che son commessi alla Fortuna, hè l'umana gente si rabbuffa. tto l'oro, ch'è sotto la luna, e già fu di queste anime stanche potrebbe farne posar una. o, diss'io lui, or wi di' anche. ta Fortuna, di che tu mi tocche, è, che i ben del mondo ha si tra branche? gli a me: O creature sciocche, ita ignoranza è quella che vi offende! o' che tu mia sentenza ne imbocche; lo cui saper tutto trascende, li cieli, e diè lor chi conduce, e ogni parte ad ogni parte splende, uendo ugualmente la fuce: Iemente agli splendor mondani no general ministra e duce, ermutasse a tempo li ben vani, ente in gente e d'uno in altro sangue, la difension de' senni umani. una gente impera, e l'altra langue, 82 endo lo giudicio di costei, è occulto, come in erba l'angue. saper non ha contrasto a lei: provvede, giudica e persegue regno, come il loro gli altri Dei. permutazion non hanno triegue: ssità la fa esser veloce, esso vien chi vicenda consegue.

misurs, non tennono te vita, senza discrezione me
si in dare, nè in tenata. — Bruni, oscuri e non

ti). — Ferci, ci feceabbaia. Lo grida, 10

57-60. Col pumpo chiuso;

to delte, cioè perchè colpa loro, cioè la tenacità. la

colle parole inglustificando per questo atto la

ra dette, cioè perchè colpa loro, cioè la tenacità. la

colle parole ingludivide il uni dalli uni dalle per lo pugno chiuso rindivide il uni dalli proverbi si dice perdere e dis
nana coperchio, cec., gli scialacquatori, de' quali in

no coperto il capo di proverbio si dice perdere e dis
sura (Buth).

la monodi, brutti e ma
suri, dei due coxi, e del rim
suri, con gli sitri tuoi

proverarsi l' uno all' altro.

Se-90. Persegue, nel senvo

latino di persequi just suura,

49 abbellisco le parole a descri-verla, non el spendo amplifica-

zioni (T.).
61-63. La corta huffa. la breve derisione. Sencez, nel Tie-sts, dei deni di fortuna: Exper-

ste, doi doni di fortuna Espertus est... quam facile effuant
— Per che, per i quali bent es

75 rebbuffa, e la quistioni, piati,
guerre, ecc. (B.).

65-66. O che gid fu, che fu
posseduto da toro nel mondo
— poichò il tempo si ensi ne
han sottratto molto all'uso degii uomini. — Stamche in queste fatiche del circuire. — Franse posar una, nouchò traria
di questa perdizione (B.).

68-69. Di che tu out toccne,
che tu mi ricordi nei tuo ragionamento. — Ha si re brouche, ha si in sua podestà.

Branche, parela di apregio,
onde Virgilio lo riprende, e dimostra che la Fortuna è spirio

celeste, ministro di Dio (T.).

72. Mis sentenza ne imbor-

celeste, ministro di Dio (7.).

celeste, ministro di Dio (71).

72. Mia sentenza ne imbocche, ne imbocchi la mia sentenza cioò, voglio che tu ri-ceva la mia sentenza, come i fanciulli il cibo quando sono imboccati. La Nidobi: Or vo'che tutti mia sentenza imbocche (B. B.).

74-81. Face il cietti, ecc. Croò li cieli e deputò a reggerii le intelligenze o gli angoli. — il Varchi: Le sostanze astratte e separate da comi materia, les

Varchi: Le soitanze attratte

6 e separale da coni materia, le
quali sono primi, perfettasimi
enti, e sichianano ara anime
de'etcii e ora motori celesti,
50 sono ne più ne memo quanti
sono i celi, o veramente gli
6, orbi; perche ciazcuna inteliagenza muove un orbe. — Danigenza mutori degli splendori mondani. — Splende. Allo
splendore d'ogni cele risponda
un lume spirituale; e, da quasto diretti, tutti i cieli rifettono la propria luce a vicenda sto diretti, tutti i cieli rifictio-no la propris luce a vicenda in armonica proporzione (T.). - Splendor di ricchezza, potero, fama, — D' uno in altro san-gue, d'una stirpe in un' altra. — Ottre la difension, ecc., dal

no avvedimento che si difenda, 84-85. Che è, l'Aldina: chea è, seguita dalla Crusca. Ma è

quale ordinamento non è uma-

che seguiva all'atto del giudizio. Nota I tre atti di vedere, giudicare, operare secondo la sentenza data (T.).— Dei, « Co-ci (dice Dante nel Convivio) chiamano i gentiti te intelligenze celesti. » E gli angeli nelle Soriture chiamano i Dei. Nel Paradiso le gerarchie degli angeli chiama Dee (xvvii 121) (T.). — Le sue permutare 121) (r.). — Le sue permutare delle cose mondane, permutare delle cose mondane, e dice che elle non hanno tre-gue, cioè interrompimento ne sospensione. Ecco dunque che per questa fermezza e necessita del divino ordinamento andando queste permutazioni difilatamente, vanno veloci senza ritardi; e così spesso avvengo-no i detti avvicendamenti, che è il vicenda consegue, cioè se-guita l'avvicendar d'una cosa con altra; che è un dire: Vien con atra; one e un oire: Ven qui vicem atterius excipit (Ces.). - Chi. Il Blanc legge che coi più antichi interpreti e spie-g.. Virgilio dichiara a Dante co-ne operi la fortuna, com'ella futta veloce da necessità divina (dalla Provvidenza) senza contrasto e senza posa ministri; anzi a maggior chiarerza ag-giunge: Cosi spesso vien, av-viene che consegue vicenda (mutamento di stato).

96-98. Volve sua spera, ecc. volge la sua sfera come le altre intelligenze, beata nella sua attività eterna (E. R.). — A maggior pieta, a maggiori tor-menti. — Già ogni stella, ecc.; menti. — 6ta ogni stetta, ecc.; è passata la metà della notte. Dell'apertura del poema a questo punto son passate diciotto ore, Si cominciò col mattino: pui si fe' notte. Lo giorno se ne andava: dunque esco già dodici ore, perche era l'equinozio. Ora le stelle cadono. dunque han passato il meridia-no, ossia mezzanotte, ed ecco

Quest'è colei, ch'è tanto posta in croce Pur da color che le dovrian dar lode, Dandole biasmo a torto e mala voce.

Ma ella s'è beata, e ciò non ode: Con l'altre prime creature lieta Volve sua spera, e beata si gode. Or discendiam omai a maggior pieta;

Già ogni stella cade, che saliva Quando mi mossi, e il troppo star si vieta Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva Sopra una fonte, che bolle e riversa Per un fossato che da lei diriva.

L'acqua era buia molto più che persa: E noi, in compagnia dell'onde bige, Entrammo giù per una via diversa. Una palude fa, che ha nome Stige, Questo triste ruscel, quando è disceso

Al piè delle maligne piaggie grige. Ed io, che di mirar mi stava inteso, Vidi genti fangose in quel pantano, Ignude tutte e con sembiante offeso. Questi si percotean, non pur con mano, Ma con la testa, col petto e co' piedi, Troncandosi coi denti a brano a brano.

Lo buon Maestro disse: Figlio, or vedi L'anime di color cui vinse l'ira: Ed anche vo' che tu per certo credi. Che sotto l'acqua ha gente che sospira, E fanno pullular quest'acqua al summo, Come l'occhio ti dice, u' che s'aggira.

Fitti nel limo dicon: Tristi fummo Nell'aer dolce che dal sol s'allegra, Portando dietro accidioso fummo:

Or ci attristiam nella belletta negra. Quest'inno si gorgoglian nella strozza. Che dir nol posson con parola integra. Cosi girammo della lorda pozza

Grand'arco tra la ripa secca e il mezzo.

ounque han passato il meridiano, ossia mezzanotte, ed ecco altre sei ore, che, aggiunte alle prime dodici, fan diciotto (R. B).

100. Noi ricidemmo ecc., attraversammo il cerchio infine all' altra riva; noi risecammo la sinada circolare per trovar politica ripa che scende nel giano da sinada circolare per trovar so, con vista sdegoosa. — Si terra, la qual suole lossiare a percotem l'un l'altro.

111-112. Con sembiante offeno de la convenida d

## CANTO OTTAVO.

Poet girano inforno la palude. Flegias, avutone il segno, corre con la sua barca sasti alla citta di Dita. Nel tragitto incontrano Pilippo Argenti, Giuenti alle porte, si non vogliono lasciar entrar Danie. Provasi Virgilio a svolgerli, ma gitale serfaccia. Tultavia si rincora di vincer la prova, e dice a Dante non esser lungi

seguitando, ch'assai prima noi fossimo al piè dell'alta torre, cchi nostri n'andar suso alla cima, e fiammette che i' vedemmo porre, 'altra da lungi render cenno o, ch'a pena il potea l'occhio torre. rivolto al mar di tutto il senno, : Questo che dice? e che risponde 'altro foco? e chi son quei che il fenno? a me: Su per le sucide onde puoi scorgere quello che s'aspetta, fummo del pantan nol ti nasconde. non pinse mai da sè saetta, sì corresse via per l'aere snella, io vidi una nave piccioletta per l'acqua verso noi in quella, il governo d'un sol galeoto, gridava: Or se' giunta, anima fella! , Flegias, tu gridi a voto, lo mio Signore, a questa volta: ion ci avrai che sol passando il loto. colui, che grande inganno ascolta gli sia fatto, e poi se ne rammarca. i fe' Flegias nell'ira accolta. a mio discese nella barca, mi fece entrare appresso lui, , quand'io fui dentro, parve carca. 28 ido se ne va l'antica prora acqua più che non suol con altrui.

venire (B. B.). - Fummo, ecc., la nebbia (ch'espressamente dirà nel canto seg. v. 6), perche formata da esalazioni stumanti da esso pantano (L.). — Corda d'arco o di balestro non pisse mai, sec., quando si lascia e scocca, snella, leggiera, assettata e ritta, senza torcere in qua o in la, ma andare ritta con forza (Buti). Dante nelle Rime: Distendi l'arco tuo, si che non esca. Pinta per corda, la saetta fore... - Petr.: Tempo ben fora omai d'avere spinto L'ultimo strat la dispietata

corda.

16-18. In quella, in quel punto: si dice tuttora T. — Galeoto, galeotto, Gatiotz e Galeoto, galeotto, Gatiotz e Galeoti in provenzale. Cost patriota e patriotta. Nano., V. 663. — Galeotti son chiamati que' marinari, i quali servono alle galee; qui nomina galeotto fi governatore d'una piccola barchetta (B.). — Felia, perla all'uno; chè conosce che l'altro non era già ombra (T.).

19-21. Flegias Questo Flegias fu padre di Coronide, la quale Febo villos e nacquene Essu-

Febo vizioe e nacquene Escu-lapio, che fu detto dio della modicina. E per questo, indegnato, Flegias mise fuoco nel tempio di Febo, e arselo (Buti). — Più non ci avrai, dannati non sia-mo (T.). - Che sol, ecc., se uon tanto quanto noi peneremo a passare questa palude, 24. Nell'ira accolta, nell'ira

che avea accolta in seno (B. B.), acqua più che non suoi con attrui.

27-30. Reol. eco, per non aver corpo alcuno dei tre se non esso e cominciato nel canto risce per la sua distanza piccorpo alcuno dei tre se non esso e, intorno agli iraconcolo dei poeta, dimostra la gran e corpo alcuno dei tre se non esso e, intorno agli iraconcolo dei poeta, dimostra la gran e corpo alcuno dei tre se non esso da lontano rispondeva ponevano, quanti erano coloro che venivano; come si da tocario di una città ben e dei di capana alco castella di e più d'una fissura di granti secondo vegnono cavallede aperse... Senti il peso sterna di Stige, l'altra lieri (Bail). — A pena.., torre. — Lucano, ammoendo Neronanno in sontiacila. vedere o scorgere. — Tauto va dere in ciclo: Æletis immensimo di sontiacila. Vedere o scorgere. — Tauto va dere in ciclo: Æletis immensimo de su mandara la barca. (B. B.).

7-3. Atmar di tutto il senno, cules Furens, itt: Scandit que a mandara la barca, vedere o scorgere de pupper, cumba populorum capax Succubuit uni. — Theb, che derezo passare.

barca (Biag.), Quello che ha da gno, nella barca. Usa qui fi 27-30. E sol, ecc., per non aver corpo alcuno del tre se non esso Dante. — En., vi: Disceso Enca

general nome delle navi per lo speciale, perciocche gene-ralmente ogni vasello da na-vicare è chiamato legno, quantunque non s'usi se non nelle gran navi (B.). — Secando, ta-gliando. Petr.: Con la mia spada, la quai pange e seca, Secare s'usa per fender l'acque, l'aria, ecc. En., v : Secat ... equora, Bocc., Fiamm., 214: Essi con urdita nave non secavano il mare. – Prora. Penchè prora sia la prima (anteriore) parte della nave, qui si piglia per lo tutto, e dice antica, perchè intende che fosse tatta in fin che (dacche) fu fatto l'Inferno (Butti) — Quell'antica ci mette ti) - Quell'antica ci mette su gli occhi quel battellaccio tarlato e sdruscito che faceva acqua per tutto (ces.). - altrui, colle ombre (B. B.).

31. Gora è una parte d'acqua tratta per forza dal vero corso d'alcun fiume, e menata ad al-cun mulino o altro servigio, il quale fornito, si ritorna nel flu-me, onde era stata tratta (B.).

Qui per palude.
33-34. Anzi oca, prima del tempo. Mostra di credere che un giorno quel vivo vercebbe in Inferno davvero. E anche perciò Dante risponde cruccioso (T.). Rimango in Inferno.

 Ancor che — sir, sii (T.)
 Ambo le mani, per ribal-torlo (T.). Per afferracio e per tirare Dante sotto nella palude (Buti). Per gettarsi dentro

41-42. Lo sorpiase, il rimosse dalla barca. - Cani, de' quali, adirati e commossi, è usanza di stracciarsi le pelli co'denti, como quivi dice si stracciavano gli iracondi (B.). Questa parola, dico l'Ottimo, bene ci cadde, come a quello proverbio: A cane orgaglioso, cioè arrogante enon patente, quai alla sua pelle : perche n'e di-lacerato. — Dio, in Milton, chiama i mostri infernali Dogs of hell, Hell-hounds. a cane à il complimento che si scambiavano già cristiani e infedeli.

44. Sdegnosa, Non disse iraconda, ma sdegnosa, in quanto giustamente adirandosi, e quanto si conviene conservando quamo si conviene conservando l'ira, mostrò lo silezno della sua nobile anima (B).— Sde-gnosa ha qui nobil senso: che non degna il m. le (T.). scolata con loto, il quale le pa-45. Che in te a incinve, che ludi fanno nel fondo e percioc-

rimase incinta in te : che s'ingravidò di te. Incim ta in latino propriamente: Donna che non porta cintura, secondo dice Isidoro.

Mentre noi correvam la morta gora, Dinanzi mi si fece un pien di fango, E disse: Chi se' tu che vieni anzi ora? Ed io a lui: S'io vegno, non rimango; Ma tu chi se', che si sei fatto brutto! Rispose: Vedi che son un che piango. Ed io a lui: Con piangere e con lutto, Spirito maledetto, ti rimani: Ch'io ti conosco, ancor sie lordo tutto. Allora stese al legno ambo le mani: Perchè il Maestro accorto lo sospinse. Dicendo: Via costà con gli altri cani. Lo collo poi con le braccia mi cinse, Baciommi il volto, e disse: Alma sdegnosa, Benedetta colei che in te s'incinse. Quei fu al mondo persona orgogliosa: Bontà non è che sua memoria fregi: Così è l'ombra sua qui furiosa. Quanti si tengon or lassù gran regi, Che qui staranno come porci in brago, Di sè lasciando orribili dispregi! Ed io: Maestro, molto sarei vago Di vederlo attuffare in questa broda, Prima che noi uscissimo del lago. Ed egli a me: Avanti che la proda Ti si lasci veder, tu sarai sazio: Di tal disio converrà che tu goda. Dopo ciò poco vidi quello strazio Far di costui alle fangose genti, Che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavano: A Filippo Argenti: Lo Fiorentino spirito bizzarro In sè medesmo si volgea co'denti.

50-51. Brago, loto. Nel Purg., tanto spesso rissano costore. v. 82: braco. — Dispregi, vil che nou può accadere che la ima di turpitudini. Nel Dit- non goda del bramato spettatamondo... Ogni vila è cassa colo (L.). - Quello sirazio, in estato del contrato, in contrato del contr Salvo che quella che contem-pla Iddio, O che alcun pregio dopo morte lassa,

53. Attuffare. Intendi passivam.: essere tuffato da al-tri (B B.). — Broda. Il proprio significato di broda, secondo il nostro parlare, è quel superfluo della minestra il quale davanti si leva a coloro che mangiato hanno; ma qui l'usa l'autore largamente, prendendolo per l'acqua di quella palude me-

chè così son grasse e unte co-me la broda (B.). 56-59. Sazio di quel che desideri (B.). - Di tal disio con-

verra che tu goda, che tu n'abbi 47. Bond non 2, non ha ve-adempimento. Suppone per son-Vanni Fucci, nel canto xxv, v. 4
runa sima di bontà. — Dante damento della promessa. che all'incontro compassiona i lesnelle Rime: L'anima cui a-avessero i tormenti di costoro suriosi, nel canto v., v. 62; 80°
dorna esta bontute. — cortissima tregua, quasi dica: losi, nel canto v., v. 59, eco. L'A-

siffatto strazio. Il Petrarca dice d' Amore, nel Trionfo delle Castità : Legar il vidi, e farme quello strazio, che basto sen a mill'altre vendette; Ed 10 per me ne fui contento e sasto - Far farsi (Ces.). - Alle.
dalle (T.).
60-63. Che Dio ancor ne lodo.

ecc. Dal confronto de luoghi ove D. compassiona i dannati el ove compiacesi del loro gasti-go, sembra che possa stabilira che compiacesi egli del gastigo che quilli che se la sono press immediatamente contro Dio 0 contro il prossimo, e che tutti gli altri compassioni; e perè compiacesi di costut qui, di Capaneo, nel canto xvi. v. 63; di Vanni Fucci, nel canto xxv. v. 4;

asciammo, che più non ne narro: 64 li orecchi mi percosse un duolo, o avanti intento l'occhio sbarro: Maestro disse: Omai, figliuolo, ssa la città che ha nome Dite, vi cittadin, col grande stuolo. aestro, già le sue meschite ro certo nella valle cerno lie, come se di foco uscite Ed ei mi disse: Il foco eterno, ro le affoca, le dimostra rosse, zu vedi in questo basso inferno. giugnemmo dentro all'alte fosse, llan quella terra sconsolata: ra mi parea che ferro fosse. a prima far grande aggirata, no in parte, dove il nocchier, forte, ci gridò, qui è l'entrata. iù di mille in sulle porte l piovuti, che stizzosamente : Chi è costui, che senza morte regno della morta gente? vio mio Maestro fece segno r lor parlar segretamente. usero un poco il gran disdegno, r: Vien tu solo, e quei sen vada, ardito entrò per questo regno.

ti nddosso a Pilippo nsi voglian dire: gione corrono in ira, në mai da quale fuor delle mura if fa por tin addesso a Pfilippo questo Argenti, estrimuovere si possono (B.).—Si cita direa ricchiesimo, do alcuna volta fece denderi (B.) direa ricchiesimo, di calcuna volta fece della coloro a gli percosse gli orecquile usava di casco chi (B.)—Si corro, quanto posso della corra (B.) direa ricchiesimo, di coloro a gli percosse gli orecquile usava di casco chi (B.)—Si corro, quanto posso della corra (B.) d ti adouse a Pilippo quella per alcuna dimestrazione questo Argenti, se-rimuovere si possono (B.).— Si cionar solea Coppo volgea co' denti; per ira mor-Domenichi, de'Ca-dendori (B.).
altero ricchiesimo, 65-56 Un duolo, una voce so alcuna volta fece delorosa gli percosse gli orecquale usava di ca-chi (B.).— Sourro, quanto posso are d'argento, e da apro (B.). Spalanco.
il soprannome, Fu 69. Gravi di colpa e anche di caracte de apre man. Il Ponta crede che questi B). Nei Riccardi di loro il nome di cittadini, come sineciardini dice di prini abitatori dell'Inferno obe nato: Fu womo di per loro fu fatto, e l'aggiunto de ancora mano di gravi, perchè molesti ai dan-mutio vecchio adi-nti (B. B.).

"bbe dato delle bus-ro, di vecchio adi-nti (B. B.).

"bbe dato delle bus-ro, di vecchio adi-nti (B. B.).

"la vita che allora da che non è oggi, di fueco: erano roventi. Metada nitile delica-tolta, e vocabolo sarainesco, et vie femminiti, non è luogo ove il Saracini vanno per la che la fami-ad adorare, e perche quelli luo-leciuli-adimari era ghi hanno torri a modo di camerita all'Alichieri, montano il sacerdoti

davano quei dan- Bizzarro, iracondo, Noi te-do l'un l'altro ad gnamo bizzarri coloro che su-n'anima: A Filippo bitamente e per ogni piccola cagione corrono in ira, ne mal da quella per alcuna dimostrazione

baldi moschete. Latino: mo-squita; arabo: mescia. Dice il Sigoli: Le chiese de' Seracini si Sigoli: Lechiese de Seracini si chiamano movelette ed hanno campantle, e lasse dose comincia la cupola del campanite si ha di fuori un ballatolo (galleria) di lepname, 71-72. Nella valle, Questa valle è di esso corchio, che, ssendo sopra lo stesso ripiano del quinto, più senardo de fost a pure.

to. n'è separato da fossi e mura, onde prende forma d'una città, che si chiama di Dite dal si-guer dell' Inferno. — Certa... cerno, con certezza, chiaramente vedo (B. B.). - Vermiglie co-me, ecc. Che non solo l'arche, nelle quali si rinchiudevano i miscredenti, ma anche le terri intese dal Buti per le merchite

intese dal Buti per le merchite, reventi fossoro, apparisce dal canto seguente, v. 36; Ver l'alta terre alla cima revente (L.), 75. Basso inferno, Distingue Il Poeta P Inferno in alto è in basso o profondo. Il profondo comincia da questa città di-Dite, e va fino a Luciforo, nel qual tratto sono puniti i poccati di pura ed inescusabile malizia (B. B.).

pura ed Inekcushbile maura-(B. B.).
76-77. Pur, alfine (T.). Atte fosse, profunde fosse (B. B.).— Vallan, cingono. Vallo, secon-do il suo proprio significato, à quelle palancato il quale à tem-pi di guerre si ta d'intorno alle terre, acciocche siano più forti, e che noi volgarmente chiamia-na steculo: e da questo pare mo steccato, e da questo pare venga nominata ogni cosa la quale fuor delle mura si fa per afforzamento della terra; e per-

(B. B.). — Chiusero, celarono, repressero, — Quei, Dante.
91-93, La folle strada, cioè la strada che follemente ha presa (B. B.). - Provi se sa ternar-sene indistro solo (B.). - Faccia esperienza del suo sapere (Buti). - Scorta, mostrata (T.). Altri leggono: Che scorto l' hai per

96. Ritornarci al mondo. Il Boccaccio: Ciascuno che ci nasce. — Sempre che ci viverai. E ve n'ha mille esempj.

E ve n'ha mille esempj.

97. Sette. Nella selva delle fiere; poi quando sciolse i suoi dubbj; poi quando lo prese per mano all' entrare della porta: poi quando rispose alle grida di Caronte, di Minos, di Pluto, di Flegias; e quando gli rese ragione dell'improvviso pallore sil'entrare del Limbo son più di sette, ma oni sette sta per di sette; ma qui sette sta per numero indeterminato (T.). 100-102. Disfatto, smarrito e

scoraggiato (B. B.). — Ritro-viam l'orme nostre, torniamo, (T.). — Ritrovare, ripetere, Nel-la Vita di santa Maria Maddalena: In questo modo si consumava tutta, ritrovando ogni parola e ogni cosa che le era detta: riandando, ripensando

(Ces.). 105. Da tal, tal è chi cel dà, Dio. Petr.: Ma miracol non è,

da tal si vuole (T.).

111. Tenzona, combatte, Bocacc., Flamm., 308. Benchi ::
sl e il no, credendo o non credendo nel cuore mi vacillasse. Dittam.: Pensar tra l'Esse e

112. Pote', potei. — E qui possiam pensare che Virgilio di-cesse loro che Dante veniva per grazia concedutali da Dio, e che Iddio volca cosi; ma quelli, che sono ostinati in male, più che li altri non vollono credere a Virgilio anche loro come Ca-rente e li altri demonj (Buti).

114. A prova si ricorse, quasi

114. A propa si ricorse, quasi
a gara si ritirò (T.)
116-117. Nel petto, contro il
118-119. Rase, contrario di
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte (B.). — Rari, lenti.
118-119. Rase, contrario di
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora rai
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora rai
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Inf., III (T.). — Morte, d'
segrottate (T.). Alla lottera il cuore si ragionava. Nelle Riporte: che d' allora cio
segrottate (T.). Inf., III (T.). — Morte, d'
segrottate (T.). Inf., III (T.). — Morte, d

Sol si ritorni per la folle strada: Provi se sa; chè tu qui rimarrai, Che gli hai scorta si buia contrada.

Pensa, Lettor, s'io mi disconfortai Nel suon delle parole maledette: Ch'io non credetti ritornarei mai.

O caro Duca mio, che più di sette Volte m'ha sicurtà renduta, e tratto D'alto periglio che incontra mi stette, Non mi lasciar, diss'io, così disfatto:

E se l'andar più oltre c'è negato. Ritroviam l'orme nostre insieme ratto. E quel Signor, che li m'avea menato,

Mi disse: Non temer, che il nostro pas Non ci può torre alcun: da tal n'è date Ma qui m'attendi; e lo spirito lasso

Conforta e ciba di speranza buona, Ch'io non ti lascerò nel mondo basso.

Così sen va, e quivi m'abbandona Lo dolce padre, ed io rimango in forse;

Che 'l si e 'l no nel capo mi tenzona. Udir non pote' quello che a lor porse: Ma ei non stette la con essi guari

Che ciascun dentro a prova si ricorse. Chiuser le porte que' nostri avversari Nel petto al mio Signor, che fuor rima

E rivolsesi a me con passi rari. Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase, D'ogni baldanza, e dicea ne' sospiri: Chi m'ha negate le dolenti case?

Ed a me disse: Tu, perch'io m'adiri, Non sbigottir, ch'io vincerò la prova, Qual ch'alla difension dentro s'aggiri. Questa lor tracotanza non è nuova,

Chè già l'usaro a men segreta porta, La qual senza serrame ancor si trova. Sovr'essa vedestù la scritta morta:

E già di qua da lei discende l'erta,

### CANTO NONO.

ubbio e la paura Dante interroga Virgilio se abbio altra volta fatto quel cammino, gli è risposto che si è narrato il come e il quando, compationo di tratto a minac-le Furte. Virgilio lo salva, e intanto giunge un messo del cielo che apre at Pocce e della contrastata città, dove entrati, vedono puniti entro tombe infocate gli erse gl'increduli.

olor che viltà di fuor mi pinse, endo il Duca mio tornare in volta tosto dentro il suo nuovo ristrinse. si fermò com'uom che ascolta; l'occhio no 'l potea menare a lunga 'aer nero e per la nebbia folta, noi converrà vincer la punga, nciò ei: se non... tal ne s'offerse. uanto tarda a me ch'altri qui giunga! ben, si com'ei ricoperse ominciar con l'altro che poi venne, fur parole alle prime diverse. h'io traeva la parola tronca e a peggior sentenzia ch'ei non tenne. sto fondo della trista conca nde mai alcun del primo grado, sol per pena ha la speranza cionca? question fec'io; e quei: Di rado atra, mi rispose, che di nui ia il cammino alcun per quale io vado. che altra flata quaggiù fui iurato da quella Eriton cruda, richiamava l'ombre a' corpi sui.

sel color, ecc., lo coto che venne per villa
ma Il dubbio l'ascale: se non...
mon per aparie parole, ma per corticae modo dire a Vieglio:
non per aparie parole, ma per cortes modo dire a Vieglio:
non per parole porto, ma per cortes modo dire a Vieglio:
non avenuto nella faccia: resta; se ne sdegna e li rinontratadosi con rosgetta: tal ne s'offerse l'ale in
ando il busoli capitnone dice Virg. di
per vero è chi di ascale: se na dile nella primo cerchio dimonone bigottire il suoi
sis Beatrice, o iddio stesso, per
ustrano addire per rincome dice Virg. di
per vero è chi di ascale: se na della cose prima della corte della corte della
mente s'acquietta, e manifesta
neme s'acquietta,

to (Buth). — Dienne, ne die, ne diele, mi diede, La parola tronsca, nota Il Torelli, è se non., — Egli notò bene che Virgilio, a non crescerell la paura corprisse di bei nuovo lo prime parole dubblose, se non colle altre tai ne s'offerse. Con turto ciò il palare di Virgilio s'il spirava timore, forse perchio aveva tratto quelle parole furerotte a intendimento pegiore che non era, p. es., se non ha forse smarrito la vis. e tai ne s'offerse, un nemico così poforse smarrtto avide et al les et al les et offerse, un nemico così potente ci si fece contro. Al fine, per uscire d'ogni dubbio, c's'imforma se alcuna ombra dol Limbo avesse fatto mai quel viaggio per l' Inferno (Bi.).

16-20. Conca dell'Inferno, dalles essistiudica che hanno alcone

la similitudine che hanno alcuna conche alla forma essen-tiale dell'Inferno, il quale è ampio di sopra e di sotto vien restringendo (E.). — Del primo grado. Del Limbo. — Cionco, moneo. Il Becc. vocabulo lum-bardo e vale mozzo. Qui figi. Ou la scule peine est la man-que d'espérance (L.). — La qual domanda scaliritamente fa per certificarsi di qualle pa-role: Questa tor tracotanza non è nuova, Che gid l'unavo a men segreta porta Volca l'autora non per aparte parole, ma pur cune conche alla forma essen-

smo, perdiochè al tempo della battaglia Farsalica Virgilio non era morto, avendo virgilio non Roma, come egli ha detto po-o'anzi, sotto il buon Augusto, no potea per conseguenza quella Eriton cruda valersi allora di lui nei suoi incantamenti. Ma qui tutta la difficoltà nasce da una supposizione gratuita Dove mai dice Virgilio che Eritone lo congiurasse per gli interessi di Stato di Pompeo! S'immagini che questa maga sopravvivesse a Virgilio, che è naturalmente possibile, e che in una delle so-lite operazioni le venisse l'estro di costringer l'anima di quel famoso Poeta, di fresco mancato ai vivi; e così allora tutto sarà piano (B. B.). — Sui,

25-27. Di poco tempo - nudo, priva, disgiunta da mo. - Come dobbiam noi figurarci che la maga tragga senz'altro un'anima dell' Inferno, e in ispe-cialità ch' ella si valga a ciò d' un abitatore del Limbo! Il Bingioli afferma accortatamente esservi questa legge infernale che se un' anima è cavi ti fuori dai cerchi più bassi, un'altra (e però in questo caso Virgilio) pel tempo di sua as-senza dero esser mandata quasi per ostaggio in cambio di lei. Nel poema non c'è in vero pur ombra di siffatta legge; e la spiegazione del Biagioli è finora la sola (Bl.). - Quel muro. le mura della città di Dite. -Del cerchio di Giuda, del cerchio appellato poi di Giuda, il traditore di Cristo. E di avere Virgilio tratto uno spirito da cotal cerchio, non dec finger Dante per altro fine, che per farsi credere Virgilio prafarsi credere Virgilio pra-tico dell'Inferno da cima a

tico dell'inicato fondo (L.).

29. Dul ciel, ecc., dal cielo detto primo mobile, che contiene e muove in giro tutti gli altri cieli (B. B.). Nolle Rime: La spera che più larga gira.

31-33. Spira, esala (B.).—Senz'ira, con le buone.

39-40. Atto, attitudine.—

39-40. Atto, attitudine. - Cinta, avean serpenti verdis-

simi per cintura.

41-44. Ceraste sono una spezio di serpenti li quali hanno (Salvini). Et reque a tanto, ciocchè tu no guardi versu uno o due cornicelli in capo e taque a questo parole, o, ciò le mura della città — e ita (B.). Boco. Tes. 1x. 5: Venne detto, si tacque (B. B.). lo viso chiuso, chiuditi glio (Erinni) costei, di ceraste cri
52-34. Il faren di smalto, ec. chi. — Gorgon Il capo di Mo (crinin) costet, at ceraste cristics and in the state of the cost die tal vocabolo della lingua upop, ecc., quasi dicano: So (lluti).

di Flandra e di Brabanzia. Il Tesco fosse stato ben punito 58-63, Stessi, stesso, — Mi
Du-Frosne ne dà esempi di delle offensioni, ch'elli fece, voice indictro. — Si tenne, si
zcrittori francesi (L.). — Della nullo altro sarebbe stato mai allidò. — Mi chiudessi, mi tu-

Di poco era di me la carne nuda, Ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro, Per trarne un spirto del cerchio di Giuda Quell'è il più basso loco e il più oscuro, " E il più lontan dal ciel che tutto gira: Ben so il cammin: però ti fa securo. Questa palude, che il gran puzzo spira, 31 Cinge d'intorno la città dolente. U' non potemo entrare omai senz'ira. Ed altro disse, ma non l' ho a mente: 34 Perocchè l'occhio m'avea tutto tratto Ver l'alta torre alla cima rovente, Ove in un punto furon dritte ratto 37 Tre furie infernal di sangue tinte Che membra femminili aveano ed atto; E con idre verdissime eran cinte: Serpentelli e ceraste avean per crine, Onde le flere tempie eran avvinte. E quei, che ben conobbe le meschine 43 Della regina dell'eterno pianto: Guarda, mi disse, le feroci Erine. Questa è Megera dal sinistro canto: Quella, che piange dal destro, è Aletto: Tesifone è nel mezzo: e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto; Batteansi a palme, e gridavan si alto. Ch'io mi strinsi al Poeta per sospetto. Venga Medusa: si 'l farem di smalto, Dicevan tutte riguardando in giuso: Mal non vengiammo in Teseo l'assalto. Volgiti indietro, e tien lo viso chiuso; Chè se il Gorgon si mostra, e tu il vedessi, Nulla sarebbe del tornar mai suso. Così disse il Maestro; ed egli stessi Mi volse, e non si tenne alle mie mani. Che con le sue ancor non mi chiudessi. O voi, che avete gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'asconde Sotto il velame degli versi strani.

regina, ecc., di Proserpina, ardito di avere assalito l'Is-46-48, Megera, da Meyaipity ferno. Queste furie temono che odiare, invidiare. - Sinistro l'andata di Dante sia per trarat canto della torre. — Aletto, alcuna delle loro care cost.

Lat.: irrequieta. — Tesifone, siccomo Tesco fece (ottimo).

Lat.: homicidiorum ultrix 55-57. Volgiti indietro, 20-

lo viso chiuso, chiuditi gli ochi. — Gorgon. Il capo di Medusa, così appellato dal Pocta

nia su per le torbid'onde casso d'un suon pien li spavento, i tremavano ambedue le sponde; imenti fatto che d'un vento oso per gli avversi ardori, er la selva, e senza alcun rattento 70 schianta, abbatte e porta fori: i polveroso va superbo, ıggir le fiere e li pastori. mi sciolse, e disse: Or drizza il nerbo 73 o su per quella schiuma antica, di ove quel fummo è più acerbo. rane innanzi alla nimica per l'acqua si dileguan tutte, e alla terra ciascuna s'abbica; iù di mille anime distrutte · cosi dinanzi ad un, che al passo a Stige colle piante asciutte. o rimovea quell'aer grasso, do la sinistra innanzi spesso; di quell'angoscia parca lasso. ccors io ch'egli era del ciel messo, 85 imi al Maestro: ed ei fe segno, stessi cheto, ed inchinassi ad esso. nto mi parea pien di disdegno! alla porta, e con una verghetta se, che non v'ebbe alcun ritegno. ti del ciel, gente dispetta, ciò egli in su l'orribil soglia, sta oltracotanza in voi s'alletta?

chi Chivdessi, chiu- châtiment coleste, cette vin-o voi, ecc. Tale av- dicte de la diviaté qui s'otyels per questo et tache à la poursule du con-hi del poema. Qui pable, se personnifiat pour les dubitare che per le onciens, dans les Erynnies, sia significats il ri- autrement dit (par cuphane sono più special- sme) les Euménides, Dans la iti i delitti di pura tragédie qui portait le nom de d'è questo il mini- ces divintés, se déroulaient cradele d'Il ira di acce toute la vivacité et tort eradie d'I' ira di acce toute la vivacité et tout ceatori cost in quo-l'intirie du drame, les effets come neil' ultra. Il de la vengennee divine: la di Melasa, che avec croyance à ces implementes dimplementes la gente dieves, l'opinion qu'elles s'al-il Virgilio tien chiusi tachaient avec un secret et li suo alumo, rep-sauvage pluisir à tourmenter il piacere sensuale le crintinel, y étaient consatiune dell'unon, crées Cétait une conception l'intellette, e spe-analogue à celle du Satan du is orai custo delle linre de Alph et des diables du l'intellette, e speut ogni gusto delle libre de Job et ac.

l'intellette, e speut ogni gusto delle libre de Job et ac.

l'intellette, e le malivolcan servirsi di avendo potuto Dante distintasiesso spirito di Dio. —

volcan servirsi di avendo potuto Dante distintasiesso spirito di Dio. —

volcan servirsi di avendo potuto Dante distintasiesso spirito di Dio. —

verphette, cho nella doin gli ha insegnato cose, colle quali gli antichi segna l'ulicio del messo el l'auibile Gorgone, la cuscrittori e poteli le avenno date torità di coluche l'inanda (B.).

a Minosse, a Cerilo e dagli uomini. — Soglia,

della porta dell' interno, o per

della porta dell' interno, o per ibile Gorgone, le cu- scrittori e poeti le aveano date torità di cocti, il giurata nel ad intendere agli uomini : ciò — Dispetta, dispregiatà da i da sè sè ses, e lo a Carone, a Minosse, a Cer- Dio e dagli uomini. — Soglia, le coso filosofiche, si bero, alla palude Stige et a della porta dell'inferno, e per nell'ajuto di Virgilio. cose simili, alle quali sono an- questo mustra che non vi ca-Alredo Maury: Le co ricorsi gli scrittori ecole- trasso dentro per secondard

sinstici. Velume, coprimento - Strani, differenti dalla sentenza allegorica (Buti.).

64-66. Unde di Stige. fracasso, ecc., un rempimento (B.) — Et factas est repente de cerlo sonus, tanquam adrenientis spiritus vehementis. S'accorda con li Teologi, che dicono che, quando l'angelo viene, prima da spavento o poi sientta; è il demonj fan il contrario (Buti.). 68. Per gii avversi ardori, per

avere opposto a se un gran tratto d'eria per calore rare-fatta. Una delle cagioni del vento è il disequilibrio di calo-rico nell'atmosfera (B. B.).

70-75. Porta fori, intendi: fuori della selva nel grando impeto, dopo avergli schiantati e abbattuti. — Virg. Georg.: Silver, Quas animori Euri adsidue franguntque feruntque (B'.). — Alcuni leggono men bene porta i fiori. — Misciolse della chiusura delle sue mani

d-lla chiusura delle sue mani (R). — Prizza il merbo Del vivo, il vigoro del senso visivo (B.). — Acerbo, più fitto, siecome nuovamente prodotto (B.). 77-78. Bircia. Usa questo vocabolo generalo quasi di tutte le serpi, per quello della idra, la quale è quella serpe che sta nell'acqua, e che inimica le ranc, come quella che di lor si pisco (B.). — S'abbica, S' ammonzicchia l' una sopra l'altra (B.). Semplicemente vuol l'altra (B.). Semplicemente vuol dire si riducono o si ammassano, c, a dir a modo nostro, si ammucchiano. E chi è stato nel Mantovano, dovo se ne vedo i monti, intende benissimo, come propriamente us se questa metafora (Borghini). — S' aggiugno (Buti). Se ramasse en soi (Ls.

79-93. Distrutte, infelici, dosolate, perdute. — Al passo. Intendi: al punto in cui è il passo della palude, o dovo Danto stosso l'avea sulla barca passat (B, B.).— Con le piante asciutte, sonza immollarsi i piedi (B.).— Grasso, per i funmi e per le nobbie che vi erano (B.).— Il prof. Di erano (B.). — Il prof. Di Giovanni: Quel messo del cielo non è punto qualcuno dell'an-gelica schiera e molto mono un Mercurio (Betti), un Enca

alla sentenza di Virgilio, nel vi: Nulli far casto sceleratum inivitere timen (Buti). — S'al-tetta, si chiama e si ritiene (B.). - Ricalcitrate, date di calcio, contrariate.

contrariate.
97-98. Dar di cozzo, ostare
alla volontà divina, contrastare evolere impedire le fata; all'ordine delle cose provvedute da Dio e al loro avvenimento (Butt). — Pelato, V.
sopra, v. 52-54.
102-105. Morda, solliciti (Butt). — Sicuri, identi. — Appreven dono.

ff) — Sicuri, Identi. — Apprevio dopo. 106-108. Guerra, impedimento o contrasto. — La condition, il genere di pecatori e di tornenti che erano in quella fortezza, Quel che è accusative (B. B.). 110. Ad ogni man, a destra e a sinistra. — Campagna.

e a sinistra. — Campagna, Petr.: Ed ecco di traverso Piena di morti tutta la cam-

pagna.

112-114. Arli, città di Provenza sul Rodano. — Fola, città dell'Istria. — Quarnaro, golfo che bagna l'Istria, uttima parte d'Italia, e la divide dalla Croazia (E. B.).

115. Varo, vario, disaguale.

La engione perchè ad Arli sia-no tanti sepoleri, si dice che, avendo Carlo Msgno combat-tuto quivi con Infedeli, ed estuto quivi con intedell, ea es-sendo morta grande quantità di Cristiani, fece priego a Dio che si potessono conoscere dai-l'Infedell per poterli sotterrare; e fatte lo prego, l'altra ma-tina si trovò grande moltitu-dine d'avelli, et a tutti il morti una scrista in su la fronte, che dicca io nome ed il fronte, che dicea lo nome ed il sopranneme; e così conosciuti, li seppellirono in quelli avelli (Butt). V. Ariosto, XXXX, st. 72.

Varo, incamerellato (B.).

La plaine est toute bosselée de

La plaine est loide possete ue tombes (La).

120-121, Che ferro pui acceso cloè rovente, non chiede verundate, la quale di ferro lavori (B.). Ve aucun art nexige que le fer le soit plus (La.).— scopesi, levali in alto 125-129. Arche. sepoleri.— Eresiarche, il principi delli erettoi.— Carche, combles (La.).

(Ls.). 130-132. Simile, ecc., ogni tomba aveva la sua setta. — Monimenti, sepoleri. Albert: Se io avessi 'l mio piede nel Se to avesa. I mio piede nel queste cose.

Qui i poeti diviano dal loro 133, Passammo tra i monumento, ancora vorrei apparare. — Queste tombe erano volgere sempre a sinistra. E la liri e gli alti spaldi, per qui nel così detto prato grande, ra- ragione è questa. Per discen- stretto calle (che nel princ dunate in quella valle, che sta dere al cerchi infernali più del seguente canto dira) pa a piede di S. Michele in monte, bassi, essi dovevano attraver- tra le infecate arche, de che solamente in questo punto sare il cerchio degli eretici gli eretici soffrixano i meri i vede in tutta la sua esten- nel quale erano; ma il punto le pene, e tra gli alti spal sicos, non da Pola ne dal ca- da passare gisceva alla loro le alte mura di Dite.

Perchè ricalcitrate a quella voglia, A cui non puote il fin mai esser mozzo, E che più volte v'ha cresciuta doglia! Che giova nelle fata dar di cozzo?

Cerbero vostro, se ben vi ricorda, Ne porta ancor pelato il mento e il gorni Poi si rivolse per la strada lorda,

E non fe' motto a noi: ma fe' sembiante D'uomo, cui altra cura stringa e morda.

Che quella di colui che gli è davante. E noi movemmo i piedi in ver la terra, Sicuri appresso le parole sante.

Dentro v'entrammo senza alcuna guerra: 10 Ed io, ch'avea di riguardar disio La condizion che tal fortezza serra,

Com'io fui dentro, l'occhio intorno invio; 10 E veggio ad ogni man grande campagna Piena di duolo e di tormento rio.

Si come ad Arli, ove il Rodano stagna, Si com'a Pola presso del Quarnaro, Che Italia chiude e i suoi termini bagna

Fanno i sepoleri tutto il loco varo: Cosi facevan quivi d'ogni parte,

Salvo che il modo v'era più amaro; Chè tra gli avelli flamme erano sparte, Per le quali eran si del tutto accesi, Che ferro più non chiede verun'arte.

Tutti gli lor coperchi eran sospesi, E fuor n'uscivan si duri lamenti, Che ben parean di miseri e d'offesi. Ed io: Maestro, quai son quelle genti, Che, seppellite dentro da quell'arche,

Si fan sentir con gli sospir dolenti? Ed egli a me: Qui son gli eresiarche Co'lor seguaci d'ogni setta, e molto Più che non credi, son le tombe carche.

Simile qui con simile è sepolto, E i monimenti son più, e men caldi. E poi ch'alla man destra si fu volto, Passammo tra i martiri e gli alti spaldi.

stello d'essa; così il Kandler destra, e però, arrivatio che ne induce che il Poeta ha rivolgono naturalmente a che ne induce che il Poeta ha che ne induce che il Poeta ha visitato Pola ed anzi ch' egli fu nel convento di S. Michele in monle, da cui si vede netta la pianura (endulata) di Lis-sano, il Carnero, Cherso, mentre da Pola non si vedono queste cose,

nistra, Voltando subito . a sinistra, la discesa al fondo Inferno avrebbe pir destra, la qual cosa fan contro al disegno di tuti poema. V. al canto xvii.

(Bl.). 133, Passammo tra 1 T

### CANTO DECIMO.

ando i Poeti tra l'arche e le mura , Dante dimostra a Virgilio il suo desiderio di) a g ente in quelle sepolta , e di parlare ad alcuno. In questo ode una voce che lo s. E Ferinata degli Uberti. Mentre ragiona con lui è interrotto da Cavalcanie Ca-cti. che lo richiede di Guido , suo folio. Dopo avergli in parle risposto , continua sinciato discorso con Ferinata , che gli presagisce oscuramente l'esilio , e lo chia-i quanto vedano i dannati delle cose del mondo.

n va per uno stretto calle il muro della terra e li martiri nio Maestro, ed io dopo le spalle. u somma, che per gli empi giri volvi, cominciai, com'a te piace, ami, e soddisfammi a'miei desiri. ate, che per li sepoleri giace, ebbesi veder? giá son levati i i coperchi, e nessun guardia face. 10 li a me: Tutti saran serrati, ndo di Josaffa qui torneranno corpi che lassù hanno lasciati. mitero da questa parte hanno Epicuro tutti i suoi seguaci, l'anima col corpo morta fanno. alla dimanda che mi faci ac entro soddisfatto sarai tosto, disio ancor che tu mi taci. Buon Duca, non tegno riposto mio cor, se non per dicer poco; m'hai non pur mo a ciò disposto. co, che per la città del foco ten vai, così parlando onesto, ciati di ristare in questo loco. loquela ti fa manifesto uella nobil patria natio, qual forse fui troppo molesto. mente questo suono uscio na dell'arche: però m'accostai, endo, un poco più al Duca mio. mi disse: Volgiti: che fai? là Farinata che s'è dritto: a cintola in su tutto il vedrai. già il mio viso nel suo fitto; ei s'ergea col petto e colla fronte, e avesse lo inferno in gran dispitto:

ra sen va, ecc. Conti- ma calle (B.). — Della terra di nio a canto, passando Dito. — Martiri, i sepoleri ne' riigi e gli alti spaldi quali martiri e pena sostene— Streetto, altri: un se- vano gli eretici. — Dopo le — Calle, è propriamente spalle, appresso a lui (B.). — Il quali sono per le d'erite somma. O Virgilio. — er il buschi trili dalle dit empi giri, i crudoli cerdidile bestle, ciolè delle chi dell'i Herro (R.); pioni di a degli armonti. Qui empiezza e di nalitia (Buti), cuitara quella via non — Mi volvi. Scendevano giritata da gente, la chia- rando in tondo, lnf xiv (T.).

8. Levati, alzali in su (Buti, — Uplified (Lf.).
10-11. Saran serrati, dopo il giudizio non n'avrà a cadere altri (T.). — Josaffa, Tasso, xı, 10: La cupa Giosaffa che, in mezzo è posta. — Altri Josaffat.

xi, 10: La cupa Giósaffa che, in mezzo è posta. — Altri: Josaffat.

15. Che l'anima, ecc. Tennero (li Epicurei), che il summo bene, cioù la folicità degli uomini, fosse nella delettazione della carne, e tenevano che, morendo il corpo, muore l'anima dell'uomo, come quella de' bruil. In questo errore caddono molti del presente tempo, connumerati sotto il generale vocabolo Paterini (Ott.).

19-21. Non tegno riposto caltri: nascosto. Qui la certa sua scusa a virgilio per quello parole: E al disto, ecc., e dico che non fa por celara; ima per non rincrescerii (O.) — Non pur mo, non solamente ora. Mo, dall' avv. lat. modo, voce dell'antico dialetto forentino (B. B.). — A ció disposto. ti me u' hai ammastrato abcora altra volta (Buti). V. Inf., itt, 5i e 78, e 1x, 86 (T.).

22-27. Città del foco, perocche fuori di essa non sono anime tornentate dal huco (L.) — Onesto, reventemente (B). — Lo tau loquela, ecc., al parliare

Onesto, reventemente (B)

31

Onesto, reventemente (B). —
Lo tua loquela, ecc., al parlare
ti manifesti esser florentino
(Buti). — Forse, Volendo questo forse s' intenda per l'esser
paruto a molti lui essere moiesto; al giudicio de' quali por
avventura non era da credero,
siecome di nemici (B.).
31-33. Che fait come fuggi
tut (B.). — Farinata degli
Uberti. Fu dell' opinione d'Epicuro, che l' anima morisse
col corpo; e per questo tenno
che la beatitudine degli uomini fosse tutta ne' diletti temini fosse tutta ne' diletti temini fosse tutta ne' diletti temche la beatitudine degli nomini fosse tutta ne' diletti temporali; ma non segui questa
parte nella forma che feca Epicuro, di digiunar lungamento,
per aver poi piacore di mangiar del pan secco, ma fu deaideroso di buone e dileate
vivande, e quelle erlandio sonza aspettar la fame usò (B).

— Dalla centola, dai lombi sopra i quali l'uom si cigne (B).

34-36. Filto, per riconosceria
già lo riguardava fiso (Buti).

- In gran displito, a vilo e per

niente (B.). 39. Conte, composte e ordinate a rispondere; quasi vo-gla dire; tu non vai a par-lare ad ignorante (B.). Da comptus, Ariosto, xxxx, 27: ormu e come. Altri da cognifus. - Manifeste e chiare (L.). -

Nettes (Lv.). 45-47. Ond' ei levò le ciglia un poco in soso. Sogliono fare

un poco in soso. Sogliono fare questo atto gli uomini quando odono alcuna cosa, la quale non si conformi bene col piacere loro, quasi in quello levare il viso in su, di ciò che odono si dolgano con Domeneddio, o si dolgano di Domeneddio, el collegano di Domeneddio (B.). — A me, in singularità, ed a' miet primi, a' miet passati (B.).

48. Si che per due fiate gli dispersi, gli cascial di Firenze insiene con gli altri Guelli, e questo fa la prima volta, essordo l' Imperador Federigo privato d'ogni dignità imperiale da Innocenzo papa e comunicato, e trovandosi in Lombardia, per abbattere cd indebolire le parti della Chiesa in Toscana; mando in Firenze suoi ambasciadori; per opera suoi ambasciadori; per opera de' quali fu racceso l'antico fu-rore delle due parti Guelfe e Ghibelline nella città e cominde' quali fir racesso l'antice furore delle due parti Guelfo e
Ghibelline nella città e cominciaronai par le contrade di firenze, alle sbarre e sopra le
torri, le quali allora e' cano
altissime, a combattere insieme, e a danneggiarsi, gravissimamente; e ultimamente in
socorso della parte Ghibellina
mandò Federigo in Firenze
millescicento cavalieri; la venuta de'quali sentendo i Guelfi
ne avendo alcan soccerso, a
di 2 di febbrajo nel 1248, di
notte s'usciron della città, e in
diversi luoghi per lo contado
si ricolsono, da quelli guerreggiando la città. E vero che
pol venuta la novella in Firenze come lo imperador Federigo era morto in Puglia, si
levò il popolo della città, e o
volta che i Guelfi fossero rimeesi in Firenze, co così funenci in Firenze, co così furono, e il Ghibellini se n'
conda volta ne furon cacciati,
quando l' Fiorentini furono
seonda volta ne furon cacciati,
quando l' Forentini furono
seonda volta ne furon cacciati,
quando l' Forentini furono
seonda volta ne furon cacciati,
quando l' Forentini furono
seonda volta ne furon cacciati,
quando l' Forentini furono
seonda volta ne furon cacciati,
quando s' accor e così
renze come lo imperador Ferenze come lo imperador Ferenze come lo imperador Fevolta che i Guelfi fossero rimeesi in Firenze, co così funono a di 7 di gennaio 1250,
serieno foroni, de' quali mai poi
data ai Ghibellini a Figline
a'20 ottobre 1250 B. B.). La seconda volta ne furon cacciati,
quando s' accor e di la cutta de re
volta che i Guelfi fossero rimeesi in Firenze, co così funono a di 7 di gennaio 1250,
serieno foroni, de' quali mai poi
data ai Ghibellini che i Sanesi
ebbero dal re Manfredi per
opera di messer Farinata, il
nale avea mandato la piecola
assuada avuta da Manfredi
con la sua insegna in parle
che tutti terase stati tagliati a
pozzi. La quale novella come
ha in Firenze, sentendo i Guelfi
con la sua insegna in parle
che futti virtora.

Serieno foroni, de' quali mai poi
con la sua insegna in parle
che futti crane stati tagliati a
poz

E l'animose man del Duca e pronte Mi pinser tra le sepolture à lui, Dicendo: Le parole tue sien conte. Tosto che al piè della sua tomba fui,

Guardommi un poco, e poi quasi sdem Mi dimando: Chi fur li maggior tui?

Io, ch'era d'ubbedir desideroso, Non gliel celai, ma tutto gliel apersi; Ond'ei levò le ciglia un poco in soso,

Poi disse: Fieramente furo avversi A me ed a mici primi ed a mia parte,

Si che per due fiate gli dispersi. S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte, Risposi lui, l'una e l'altra fiata;

Ma i vostri non appreser ben quell'art Allor surse alla vista scoperchiata

Un'ombra lungo questa infino al ment Credo che s'era inginocchion levata.

D'intorno mi guardo, come talento Avesse di veder s'altri era meco;

Ma poi che il suspicar fu tutto spento,

Piangendo disse: Se per questo cieco Carcere vai per altezza d'ingegno, Mio figlio ov'è, e perchè non è teco? Ed io a lui: Da me stesso non vegno:

Colui, che attende la, per qui mi meni

ll'altro magnanimo, a cui posta to m'era, non muto aspetto, osse collo, nè piegò sua costa. ontinuando al primo detto, han quell'arte, disse, male appresa, ni tormenta più che questo letto. cinquanta volte fia raccesa cia della donna che qui regge, u saprai quanto quell'arte pesa. mai nel dolce mondo regge, ni, perchè quel popolo è si empio tro a miei in ciascuna sua legge? a lui: Lo strazio e il grande scempio, 85 ece l'Arbia colorata in rosso, orazion fa far nel nostro tempio. ebbe sospirando il capo scosso, non fui io sol, disse, nè certo cagion sarei con gli altri mosso: io sol colà, dove sofferto er ciascun di torre via Fiorenza, che la difese a viso aperto. riposi mai vostra semenza, 'io lui, solvetemi quel nodo, ui ha inviluppata mia sentenza.

te disponevano le loro ritorno in Fi-

gge, torni. — Legge, e porchè d'ogni leg-facea a grazia delli Uberti n'erano ecsi facea a danno, ninati (Buti). sso, in sangue. Es-

ricadde, ritornò rosiù non si vide poi
sua parte e seguaci fuori di
A la revverse il reti.
cui posta, a cui rij. — Nè piegò sua
is immobile (Bust).
gii han, altri : segii di, presso a uno fiume chiamaggior dolore che
qui in questo sepolnocesa ia faccia di
la quale è reina ventò renza, o fu fatto grande stratia quale è reina ventò ressa (Bust). — L' Arbia
e et i una nal ciclo
I cinquanta pleniis qui si paria, por
a poco all'apriles dei
ndo I Blanchi, tra'
sur la route de Rome. — On
a poco all'apriles dei
ndo I Blanchi, tra'
todisponevano le
spiendide cathetrale de Sienloro ritorno in Fine. le crucifiza, qui servicit de

nte, disponavano le spiendide cathédrale de Sienloro ritorno in Pine, le crucifiz, qui servait de
tte non convenne nei
time si crede, il sefaxione (Par., xvii,
Il colpo fu poi tengelio e ando fallito
Peza, è gravo (ce que
set. Ls.); volendo
e parole anuunciarantiche quattro anni
sso sarebbe cacciato
e. Il che avvenne
fossero i due, o poco
sege corni. — Legge.

20 quali chiamavano talvoita famina, il
parce de considera de

ria, ringhiera. Qui quotidie templum tenet. Cic. Qui monte tous les jours à la tribune. — Dice nel nostro templo, o per porre la parte per lo tutto, o perchè al vero le leggi e li statuti si soleano fare coi con-

porte as paras per lo tunto, uperche al vero le leggi e il statuti si soleano fare coi conaigli, che si faccano nelle chiese anticamente per la moltitudine del popole (Bust),—Certo i versi e il loro contesto mi suonano le pubbliche imprecazioni usate nelle Cattedrali a sterminio dei nemici della casa e della setta regnante. Odo che la ceremonia si celebra da' tirannucci in Irlanda contro a' rapisti; ed allora i preti, a nome del popole fiorentino, rinfressavano la scomunica ne'solenni giorni d'ogni anna sovra tutte la razza de' Ghibellini (Forcolo).

So-6a. Ne certo Senza cassion con gli altri, che a ciò tunnero, sarei mosso, a dover fare quel che si teco; vogliendo per questo intendere, che i comune di Firenze, il quale il teneva fuori di casa sua, gli dava giusta cagione d'adoperare ciò che per lui si poteva, per dover tornare in casa sua (B.).— Ma fu' to sol eco. Un antico: A stanza del conte Giordano, ch' era per lo re Manfredi in Toscana, dopo la sconfitta di Monteperti si fece parlamento a Empoli; donde tutti gli Ghibellini inducano il detto conte a dispare Firenze (e recarla a borphi, B.); se non che meser Farinata si oppose con tanto animo a mino e vigore che la difese contro a tutti, e il conte recarnita a lui— Con molte e tanto animo e vigore che la difese contro a tutti, e il conte assentie a lui. - Con molte e ornate parole contradisse a questo (B.). — Non furono ornate parole, ma rispose con certi bassi proverbi. « Com'asino sape, così minuzza rape. quelques milles après Sienne, corti hassi proverbi. « Com'asur la roule de Rome. — On sino sape, così minuzza rape.
conserve et l'on montre en— Vassi capra zoppa, se lupo
core aujourd' hai, dans la non la intoppa. » Diede, a sò
aplendide cathedrale de Sienne. le crucifia, qui servait de aini e da ignoranti (Salv).
bannière aux Siennois, ainsi — Fallo degli, Überti; Qui
que le mai planté sur le carnoccio des Florentius, et qui cano, — Che nel consiglio mi
portait leur éntenderd., (Ampoère). V. Aquarone, Dante in econ la spada in mano. —
Siena, 21-35.

87. Tale orazion, composinioni contro alla vostra famiglia, fa far nel nostro tempio,
quarto grado al figituol del ficlio nol nostro senato, nel pliuolo. Arleggia al Prometeo
luogo dove si fanno le riformagioni, e gli ordini e le legnagioni, e gli ordini e le legnagioni, e gli ordini e le legnagioni, e gli ordini e le legpipo Il lugo dove la Romani, i — Se, così abbia pace; forma
quali chiamavano talvolta temiquali chiamavano talvolta temidesiderativa. — Vostra semena,
pio Il lugo dove la loro dei vostri discondenti (B.). —
Templum, terreno conacrato quel nodo, quel dubbia. Cha
dagli auguri. Ivi si facevano 1 qui ha invituppata mia semsenotoconstutti, onde per Cutenza . Il mlo giudicia (B.).

97-99. Veggrate.... Dinanzi, clob preveggiate quel che il tempo seco addice, nol futuro. E nel presente tempo, tenete altro modo, in quanto non par veggiate le cose presenti (B). 100.—C.ha mala fuec, cativa vista; ch'è presbita (B. B.). 102-105. Ancor ne spiende, presta di luce, il sommo Duce, ildio (B).—Tutto è vano, eco. noi non vediamo più niente.—E s'altri, o demonio o ani-

- E s' altri, o demonio o anima che tra noi discenda, non li apporta, vegnendo dell'altra vita, e di quella ci dica novelle (B.). — Di vostro atato umano, della vostra vita ter-

umano, della vostra vita terrena (BL).

108. Che del futuro, cco,
Après le Jugement demnier, ou
il n'y aura plus d'avenir,
parce qu' in y aura plus de
temps (Ls).

113-114. Et, a lul. — Gid nell'error ecc. Parce que je croyat, d'ort, que les danness
convaitacient les choses pré-

sentes (Ls.). 119-120. Qua entro è, coo. I dest istam in qua sum. tulra arcam tstam in qua stim. El cui non sufficiebant tet re-gna in mundo, nunc jacet in-clusus in isto carcere execo (Benv.).— Secondo Federico. L'Imperador Federico II: G. Vill., vi. 1. di Federigo II: In tutti i diletti corporati volte chondara e quata vila enita. abbondare e quasi vita epicuria tenne, non facendo conto che mai fosse altra vita. Inno-cenzo IV lo chiamò eretico musulmano, sperguro, bestem-miatore, spoglutore de tempi, persecutore degli ecclesiastici — e lo fece deporre nel Concilio di Lione, abominando che lo secttro del governo tra Cristiani rimanesse più oltre appo lui, e la sua viperea propaggine. — E il Cardinale delli Ubaldini. — Fuil vir valentissimus tempore suo, tagax et audax qui Cu-riam romanam vexabat pro velle suo, et aliquando tenuit cam in montibus Florentiæ in terris suorom per aliquot men-ses. Et surpe desendebat palam rebelles Ecclesiæ contra Papum et Cardinales. Fuit etiam magnus protector et fautor Gibellinorum. Et quasi obti-nebat quidquid volebat. Ipse fecit Archiepiscopum Mediolani, qui exaltavit stirpem suam ad dominium illius civitatis, et alterum potentiam in Lombardia. Erat multum honoratus et formidatus, Ideo quando dicebatur tunc, Cardinalis diwit sic: Cardinalis fecit sic; intelligebatur de Cardindli Octa- disegnando, come fanno coloro puzzo

E' par che voi veggiate, se ben odo, Dinanzi quel che il tempo seco adduce. E nel presente tenete altro modo. Noi veggiam, come quei ch'ha mala luce, 100 Le cose, disse, che ne son lontano; Cotanto ancor ne splende il sommo Duce Quando s'appressano, o son, tutto è vano Nostro intelletto: e s'altri non ci apporta Nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi, che tutta morta Fia nostra conoscenza da quel punto Che del futuro fia chiusa la porta Allor, come di mia colpa compunto Dissi: Or direte dunque a quel caduto Che il suo nato è co'vivi ancor congiunto E s'io fui dianzi alla risposta muto, Fat' ei saper che il fei, perchè pensava Già nell'error che m'avete soluto. E già il Maestro mio mi richiamava: Perch' io pregai lo spirito più avaccio Che mi dicesse chi con lui si stava. Dissemi: Qui con più di mille giaccio: Qua entro è lo secondo Federico, E il Cardinale, e degli altri mi taccio. Indi s'ascose: ed io in ver l'antico Poeta volsi i passi, ripensando A quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse; e poi così andando, Mi disse: Perchè sei tu si smarrito? Ed io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel ch'udito Hai contra te, mi comandò quel Saggio, Ed ora attendi qui: e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio Di quella, il cui bell' occhio tutto vede, Da fei saprai di tua vita il viaggio. Appresso volse a man sinistra il piede: Lasciammo il muro, e gimmo in ver lo mezzo

viano de Ubaldinis per excelche più vogliono le lor par
lentiam. Fuit tumen Epicureus impriemere nell' intelletto e
sex gestis et verbis ejus. Nam l'uditore (B.). — Drizzost ei
quum semel pettisset a Gibellinis Tusciae certam pecuniae
quantitatem pro uno facto, et ligioso e solenultà d'espressi
non obtinuisset, prorupit indignauler et ivate in hanc vocem: Si anima est, ego perdidi città: avendo fino allora camillies mo Gibellinis ipvan.
minato lungo il muro di cem: Si anima est, ego perdidi millies pro Gibellinis ipsam, 123. Nemtco, minaccioso: pe-ró ch'annunciava male (Buti).

129-131. Edrizzo il dito, quasi

minato lungo il muro di s (B. B.). 135-130. 135-136. Fiede, rieses Ih Aboutit (Ls.). - Suo lezzo,

Per un sentier ch'ad una valle flede,

Che in fin lassù facea spiacer suo lezzo.

### CANTO DECIMOPRIMO.

Giungono i poeti all'orio della ripa che rovranta ai settimo cerchio; ma, offesi dal puzzo che si leva da quel baratro, si ritirano dietro all'avello di papa Anastasio, ed vis soffermandosi, per arvaefarsi un poco al tristo fiato, Virgilio spiega a Dante la condizione dei pre cerchi che restano a vedersi. Il primo, che è il settimo, è dei violenti; e perche la molenza può farsi contro il prossimo, contro se sesso, e contro Dio, natura ed arle, a molenza che e l'ottovo, è dei fraditori, contro di sesso, e contro Dio, natura ed arle, cerchio che è l'ottovo, è dei fraudolenti, che vederen poi distinto in dici dope; e il tercondo cerchio che è l'ottovo, è dei fraudolenti, che vederen poi distinto in dici dope; e il tercondo con nono, e dei traditori, che verra diviso in quattro spartimenti concentrici. Anche gli spiego perche non sian puniti nella città di Dito gl'incontinenti, e come l'usura offenda Dio. Poi muovono verso il luogo dove si scende la ripa.

In su l'estremità d'un'alta ripa, Che facevan gran pietre rotie in cerchio, Venimmo sopra più crudele stipa: E quivi, per l'orribile soperchio

Del puzzo, che il profondo abisso gitta, Ci raccostammo dietro ad un coperchio D'un grande avello, ov'io vidi una scritta

Che diceva: Anastasio papa guardo, Lo qual trasse Fotin della via dritta. Lo nostro scender conviene esser tardo,

Si che s'ausi prima un poco il senso

Al tristo fiato, e poi non fia riguardo.
Così il Maestro; ed io: Alcun compenso,
Dissi lui, trova, che il tempo non passi
Perduto, ed egli: Vedi che a ciò penso. Figliuol mio, dentro da cotesti sassi,

Cominciò poi a dir, son tre cerchietti Di grado in grado, come quei che lassi.

era nel sesto cerchio; questa ettà, che dalla parte dove entrò Dente, avea le mura rosse come ferro rovente, dovette a-ver qui, in lnogo di mura, questa ripa allissima, per la quale secole canno i poeti a suo tem-po nell'altro cerchio (Ces.). — Repa o o artificiale o naturale che clia sis, o terreno o pio-tre: la quale da alcuna al-tezza discenda al basso si diritta che o non presti, o presti con difficultà la scesa per se di quoll'altezza al luogo nel quale essa discende, siccome in assai parti si vede ne' luo-

 Ripa: Essi crano entrati e s'intende che sotto il luogo per la porta guardata da' dia- dove pervennero erano stivate soli nella citta di Dite, la quale grandissime moltitudini di pecgrandissime mollitudini di pec-catori in più crudel pena, che quelli i quali infino a quel luogo veduti avea (8.). — Strea, stivare è empiere bene quanto cape, come si dice; La nave è stivata (Buti). Inf., xxiv, 82: stipa di serpenti. — Soperchio, eccesso. — Gitta, esala, svapo-rando in su. — Ciraccostammo rando in su. - Ciraccostammo indietro, acciocche men lo sentissimo, che standovi diritta-mente sopra (B.). 9. Trasse Fotia, ecc., fe-

celo errare nella fede. Questo Fotino ebbe questa eresia, che in Cristo non fosse se non una in assal parti si vede ne' luoni montuosi naturalmente esce e come per fortificamento così fece credere a papa Anadella castella e delle città gli stasio, e tanto si mise questa guardo, non bisognera di molto
ampini artificiosamente fanescia in lui, ch' elli volle restituire (nei Dittici) uno cretico
fit passio (B.).— Compenso,
stituire (nei Dittici) uno cretico
fit passio (B.).— Compenso,
stituire (nei Dittici) uno cretico
fit passio (B.).— Compenso,
stituire (nei Dittici) uno cretico
fit passio (B.).— Compenso,
annala mente (B. B.).
dananto, se non che i cardidell'aspetare (T.).
3-6. Sopra più crudete stipa,
nali non cossentirono; o fistipa le cose stipate, cioè nenalmente male morì, imperò
gradanti (T.).— Come quei
i matganti le molte cose poste go della natura, per miracolo se passati, così de' esure de
la lor legui dicono sticate; divino gittò fuori tutte le intre che sono a vedere (Batt). natura; cioè umana tanto, e

testine (Buti), Isidoro: Foti-niant a Fatino Gallogracias Sirmice episcopo nuncupat, Simile episcopo sinoricero, qui ebionitarian horeson siscitais asseruit. Christian a Maria per Joseph supitati cottu fuissa conception. — Il Venturi volle che Dante sambiasse l'imperatore Anastasio I. — Il Borghini: Segnitò quello che aveva scritto Graziano, il quale melesimamente s'inganno. — Il Blanc, col prof. Thilo di Halle, crede che s'intenda veramente di papa Anastasio, per essersi mostrato conciliante nelle quistioni prodotte dalla pubblicazione dell'Enotico, farta da Zenone Issurico nell'anno 482, per consignio di Acaeu. ta da Zenone Isaurico nell'auno
482, per consiglio di Acacu,
patriarca di Costantinopoli, eper oredersi che volesse rimottere nei libri ecclesiastici il
nome di esso Acaclo, fattone
radore da papa Geltaio. E pore
verisimile ch'egli avesse accolto Fotino diacono di Tessaionica, che fu uno dei mediatori della pace. — Il Longfellow, appoggiandosi allo storico dei Cristianestimo, Milman,
s'accorda col prof. Thilo, o
vedi che così l'intese anche il
Rati.

Buti.
10-14, Tardo, adagio (B.). —
Si che s'ausi, s' assuefaccia at
tristo fiato. Quel compagno di san Francesco, il quale, nella sua visione infernale, vide la sua visione infernale, vide la donna ch'avea falsate la mi-sura del grano e della biada, ardere stretta in una misura di fuoco (avello singolare), trova poi un fiume terrible, pieno di serpenti e di deagoni e di scorpioni, e gilutava uno grandissimo piezzo: proprieta dell'Inferno. — Non fio ri-guardo, non biognerà di multo suprarsone mid assueri:

19-21. Maledetti, dannati: per-19-21. Maledetit, dannati per-ché pos it basis pur la vista, a ciò che non abbi poi a doman-dare, Intendi come e perché, ecc. vedi lo modo e la cagione (Buti). — Costretti, stretti in-sieme, sitvati. — Il Todeschini, a cuti s' accessorebbe volontieri il Ellane, riferisco non hene il Blanc, riferisce non bene costretti ai cerchi, spiegando: stretti, serrati l'un dentro

l'altro. 22-23. Malizia, Alfredo Maury: Cette méchanceté de l'homme, souillé de vices, est ce qu' Apules nomme malitia (De dogmat. Platon.), expres-sion qui fut adoptee dans le même sens par les chrétiens. — Acquista, in mal senso Petr. Biasmo s'aquista (T.) — In-giuria è il fine, qualche atto ingiusto ne è lo scopo (L.)

25, Frode, ecc., consistendo nell'abuso della ragione, doto propria di lui e non comune, ome la forza, agli altri animali.

26-27. Suito: lat.: subtus, solto (T.). — Più dolor gli assale, sono oppressi da maggior tormenti (E.)
28-31. È tulto, perciocche il

28.31. E tuito, perciocchè il distinguo in tre parti, le quali tutte e tre son piene di violenti (B.). — A tre percone, a tre sorie di persone (B. B.). — Cose, inf., xix: 2. Le cose di Dio (T.).

33. Regione, dimostrazione 34-36. Morie per forza, come uccidere col coltello, col veluno, col capestro, col fueco o

leno, col capestro, col fuoco o in altra maniera (B.). - Dogliose. Il Ferranto leggo do-lose. — Nel suo avere, nelle ene possessioni e ricchezze. Ruine, come è disfargli le case, e incendi, come è ardergliele o ardergli le biade, o tottette donnose, como è il rubargli le sue cose, como è il rubargli le sue cose, torgil la moglie, la figliola, il bestiame, e simili sustanze (B.). — Tottette, latrocini, spiega il Blanc, con gli antichi interpreti, rispondendo a predon, como ruine, incendi a guastatori, Par., v. 33: Mal toltetto, bene di mal acquisto. Altri per gabella, extorsione, dalla voce medieva toltetum: exactio guaz per vim fit, ondo malatoleta, maltolletum, male tottetum, node il franceso mal-tetum, node il franceso mal-tetum, node il franceso mal-tetum. gliele o ardergli le biade, e letum, onde il franceso mat-letum, onde il franceso mat-tôte (da tollere, rubare). — Al-tri legge collette, e questa le-zione place al Foscolo, che dice: lo trovo nell'aurea latinità collectam exigere (Cicero, De Orat., 11, 57), e parmi che Dante alluda allo tante taglio e tasse e concussioni, sotto nomi di doni gratuiti per pub- sizia, giustamente uccidono e grezza. (Buti).
blico bene, imposte da principi feriscono; guastatori, come 47-54. Col cor negando, ecc. magistrati, o perciò vi ag- sono incendiari e simili uo- Salmi xiu, i Dixit ensipiene

Tutti son pien di spirti maledetti: Ma, perchè poi ti basti pur la vista, Intendi come, e perchè son costretti. D'ogni malizia, ch'odio in cielo acquista, 22 Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale O con forza o con frode altrui contrista. Ma, perchè frode è dell'uom proprio male," Più spiace a Dio; e però stan di sutto Gli frodolenti, e più dolor gli assale. De'violenti il primo cerchio è tutto: Ma, perchè si fa forza a tre persone. In tre gironi è distinto è costrutto. A Dio, a sè, al prossimo si puone Far forza, dico in loro ed in lor cose, Come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose Nel prossimo si danno e nel suo avere Ruine, incendi e tollette dannose:

Guastatori e predon, tutti tormenta Lo giron primo per diverse schiere. Puote uomo avere in sè man violenta E ne'suoi beni: e però nel secondo Giron convien che senza pro si penta Qualunque priva sè del vostro mondo, Biscazza e fonde la sua facultade, E piange là dove esser dee giocondo. Puossi far forza nella Deitade. Col cor negando-e bestemmiando quella. E spregiando natura e sua bontade:

Onde omicide e ciascun che mal fiere,

E però lo minor giron suggella Del segno suo e Sodoma e Caorsa. E chi, spregiando Dio, col cor favella La frode, ond'ogni coscienza è morsa, Può l'uomo usare in colui che si fida. Ed in quel che fidanza non imborsa

giugne dannose. Alfrove (nel mini, e predon, cioè rubator. Convito) s'adira ch'ei le voqui fors' anche cebbe iu mente di passo della Scrittura: Poputum meum exactores sui re, cioè guastatori con guata spotiaverunt (Isata, 111, 12).

37-38. Onde. Il Boco, legge Odi, coc., e spiega: Odi, coloro che odib portano al prossimo, volendo per questo s' inse de medisino, uncidendo i, cotendano coloro in questo mene s' suoi beni, arcendo il cosimo, volendo per questo s' inse s' suoi beni, arcendo il cose s' suoi beni, arcendo il cos' suoi beni, arcendo il cotendano coloro in questo medesimo luogo essere dannati, i quali, quantunque queste vio-lenze non facciano, le farebbono volentieri se potessono, e perche più non possono, hanno in odio il prossimo; omicide (plur. di omicida) e ciascun che mal fiere, a distinguer da che mal fiere, a distinguer de giocondo, hen as questi cotali coloro, i quali, ser des giocondo, hen as posti per escutori della giu-vita, ove dovrebbe avere alli sizia, giustamente uccideno e grezza. (Butt).

"unastatori", come 47-54. Col cor negando, co

a se medesimo, uccidendori, ne' suoi beni, ardendoli s sfacendoli, giocando e gittam il suo. — Si penta, pentire i questa parte s'intendo soste nero pena et avero stimota dolore d'aver fatto tal peccai (Buti).

44-45. Fonds. Il Giuliani da. — E piange la dove e ser des giocondo, nell'altr vita, ovo dovrebbe avere alle

modo di retro par che uccida lo vincol d'amor che fa natura; e nel cerchio secondo s'annida sia, lusinghe e chi affattura, sità, ladroneccio e simonia, fan, baratti e simile lordura. altro modo quell'amor s'obblia fa natura, e quel ch'è poi aggiunto, che la fede spezial si cria: nel cerchio minore, ov'è il punto 'universo, in su che Dite siede, lunque trade in eterno è consunto. : Maestro, assai chiaro procede tua ragione, ed assai ben distingue sto baratro e il popol che il possiede. mmi: Quei della palude pingue, mena il vento, e che batte la pioggia, he s'incontran con si aspre lingue, è non dentro della città roggia ei puniti, se Dio gli ha in ira? e non gli ha, perchè sono a tal foggia? di a me: Perchè tanto delira, se, lo ingegno tuo da quel ch'ei suole? er la mente tua altrove mira?

er la mente tua altrove mira!

so. Non est Deus (T.). l'antico francese passò a signiofando natura e sua dere usuraio. Nann., V. 125.
e. adoperando contro alle — B chi, colui che fintamente.
Legri (B.). — Sua bonper mondano utlle o tema, acide dell'ellor, secondo la fizione
dell'autore siede; imperò che
legri (B.). — Sua bonper mondano utlle o tema,
suci doni (T.). — Misso,
mazzo più stretto del
— R chi, colui che fintamente,
legri (B.). — Sua bonper mondano utlle o tema,
suci doni (T.). — Misso,
mozzo più stretto del
— Rocatori, e quelle
fucco sopra quelle tre
fucco sopra quelle tre
fucco sopra quelle tre
scuno che l'usa n'an rimofucco sopra quelle tre
scuno che l'usa n'an rimodi marchie rovania,
di marchie rovania,
a e suggellane celle
onde que copri sono
i, a colore del sangue
nutrine vestat, stumo quemque
otture e delle ulceri tutti, più o meno, n'erano macc'acoraz; latino: Cachinti a quel tempi, — Nonin gia capoluogo deltimboraa, il quale non ha filueroy, ora capoluogo
ortimento del Lob, vemala voce al tempi di
or vizio di usura. Vedi za in borsa al metterla in pacon, xxvi, SS. — Cooraz
aità si del tutto data al

"S-57 Questo modo di retro,
za usura, che in quella
ne uomo ne femmina, fida, par che uccider, rompa,
le serventi, non che ili Che fa, caso obliquo (T.). — pioquia, i golosi, i quali son
ore e non che altri, ma
no uomo e l'altro (Butt).

e non corre gran cosa (T.).

e non corre gran cosa (T.).

nella palued di Signe, la quale
cognomina pisque per la grasse usura, che in quella
ne uomo ne femmina, fida, par che uccida, rompa,
le serventi, non che ili Che fa, caso obliquo (T.). — pioquia, i golosi, i quali son
orne con l'uom dice
factura l'uni processione la la contro di sopra nol secondo corrio, ma se d'altra patte
to denari venisser loro s'annida, l'é dato per stanza,
no, tantosto gil disponrestano ad alcun prezta quala cosa è tanto di
contro de l'uni processione la supre l'unica describ, e
con d'arora, colo
di sopra nol secondo corrio, ma se d'altra patte
della

mercata le cose sacre; ruftan, ingannatori di femmine; baratileri che vendono le grazie dei lor signori, e simile lordura, altre spezie simili a queste (Buti). — Iporisia, inf., xxiii, Lusinghe, xviii. Affatina, xxi. Falsida, xxii. - xxi. Ladroneccio, xxi. Simonia, xxx. Ruftan, xviii. Baratti, xxiixxii (T.). — Per l'altro modo, per l'usar frode in colui che d'altrui si fida — quel (amore) ch'è poi aggiunto al naturale, o per amista, o per benefici ricevuti, o per parentado; Di che, delle quali cose, la fede speziali si cria, la singolare è intera confidenza che l'une tomo prende fidenza che l'uno uomo prende dell'altro, per singolare ami-cizia congiuntogli (B.). — Na-tura, caso retto (T.(. 64-65. Onde nel cerchio m'

nore, none et ultime, ov'd a punto Dell'universo, contrale, non della terra, ma dell'uni-verso, cioè di tutti li cerchi non della terra, ma dell'universo, cioè di tuti li cerchi
de' cieli; e questo dice per verificare la fizione, che porrà di
sotto, della terra, che essa venisse più su verso il nostro
emisperio per fuggire lo Luciero, quando caide dal cielo,
sis ve che Dite, cioè Plutone,
secondo i poeti, lo quale e
Lucifero, secondo la fiziono
dell'autore siede; imperò che
l' autor fingo che Lucifero,
quando cadde, venisse in fine
al centro e qui si ferransse;
imperò che le cose gravi non
possono andare se non infiao
al centro (Buti).
66, Quatunque trade, tradisco, in ctirno è consento,
tormentato (B.).
66, Quatunque trade, con, questa vorngine e il peccatori che
ci sono (Buti).—Ci desta alla
dolorosa meditazione che l' luforno è l' unica possessione la
quale avanza ai dannati
frosc.).

80--84. Tua Etica. Tua, per darne a vedere che questo libro fosse familiarissimo all'autore (B). — Pertratta, tratta di-(B). — Pertratta, tratta distesamente (B. B). — Dispo-sirion, abiti vitiosi. — V. Aristotile, nel principio del vu li-hro dell'Etica a Nicomaco. — Mattia, perche al tutto è acce-cato l'incliette (Buti), il Biano col Boco., al rovascio degli al-tri interpreti, ponsa che nel settinita e nel seguente la ma-lizia: I. perche Aristotile dice la bestinita non esser el gran male quanto la malizia mo-rale, e alla bestialità ascrive le passioni snaturate; 2. per-che presso lo stesso Dante le rale, e alla bestialità ascrive le passioni snaturate; 2. per-ché presso lo stesso Dante le persone mitologiche del set-timo cerchio, il Minotauro, i Contauri e le Arpie inferiscono degenerazione bestiale della na-tura umana, quindi bestia-lità lità.

87-90, Su di fuor della città di Dite. – Vendetta. Altri: giustizia. – Li martelli, tormenta, e dice men crucciata, imitando nel parlare il costume umano, il quale quanto più di cruccio porta verso alcuno, tan-to più crudelmente il batte (B.). 94-96. Indietro ti rivolvi, ri-

torna alla sentenzia già detta,

torna alla sentenzia già detta, e il gruppo avolvi, aviluppa il nodo, sciogli il dubbio, ecc. 97-98. A chi la intende, Il Tomm. legge: a chi l'attende, e cita quel passo del Convivio, il, 4. Aristotele pare ciò sentire, chi bene lo vulende, nel primo di Cielo e Mondo (T.). 99-105. Natura lo suo corso prende, suo processo. Dat di-

prende, suo processo, Dal di-vino intelletto, perchè Idio è prima cagione di tutte le caprima cagione di tutte le ca-gioni, e da sua arte, dal suo operare; lo suo operare è il suo volere, imperò che come Iddio intende, così vuole, e come vuole, così opera; imperò che così le cose vengono ad efcosì le cose vengone ad ef-fetto. Non dopo molte carte, presso al principio del libro, dice : « Ars imitatter naturam in quantum potest » (Buti) — Note, riguardi, — Nipote. Il Tasso: L' arte è prima nel-l'intelletto divino, econdo i Platonici, e poi nella natura, «litimamente nell'intelletto ultimamente nell'intelletto dell'uomo; la qual arte è in terzo grado lontana dal divino artifizio

107-108. Genesi. Il Tomm. contra natura (Bus).
legge Genesis. e dice: L'ac110. Sua seguace. l'arte (Ces.),
cento posa sull' altima come in (B.).
Semirantis. Int., v, 58. — Faxio
112. Ma seguimi oramat. Fivia la ottre, lontano di qui
degli Uberti: Come nei Gene- nora sono stati fermi presso (B. B.).

Non ti rimembra di quelle parole, Colle quai la tua Etica pertratta Le tre disposizion che il ciel non vuole: Incontinenza, malizia e la matta Bestialitade? e come incontinenza Men Dio offende e men biasimo accatta? Se tu riguardi ben questa sentenza, E rechiti alla mente, chi son quelli, Che su di fuor sostengon penitenza,

Tu vedrai ben, perchè da questi felli Sien dipartiti, e perchè men crucciata La divina vendetta gli martelli. O Sol che sani ogni vista turbata, Tu mi contenti si, quando tu solvi,

Che, non men che saver, dubbiar m'aggrata Ancora un poco indietro ti rivolvi. Diss' io, la dove di' che usura offende

La divina bontade, e il groppo svolvi. Filosofia, mi disse a' chi la intende, Nota non pure in una sola parte, Come natura lo suo corso prende Dal divino intelletto e da sua arte; E se tu ben la tua Fisica note,

Tu troversi non dopo molte carte. Che l'arte vostra quella, quanto puote, Segue, come il maestro fa il discente, Si che vostr'arte a Dio quasi è nipote.

Da queste due, se tu ti rechi a mente Lo Genesi dal principio, conviene Prender sua vita ed avanzar la gente. E perchè l'usuriere altra via tiene,

Per sè natura, e per la sua seguace Dispregia, poichè in altro pon la spene. Ma seguimi oramai, che il gir mi piace: 113 Chè i Pesci guizzan su per l'orizzonta, E il Carro tutto sovra il Coro giace,

E il balzo via là oltre si dismonta.

sis trovar poi is.— Le parole la tomba di papa Anastasi son queste: Posuit Deus homi- V. verso 6 (B. E.), nem ut operaretur, Visceris IIS-114. Chè i Pesci, ecc. in sudore vuitus tui (F.). Il Pesci codiacali, son nol pur Poscolo: Dall'esempio dei pri- dell'oriente due ore prima d mo padre conviene a noi procacciarci vita dalla natura e dall'arte. E il La.: De ces deux (arts, celui de la nature et le vôtre) il convient que l'homme

tire sa vie et son progrès. 109. Altra via tiene, imperd ch'elli vuole che il danalo faccia dansio, la quale cosa è contra natura (Buti).

deli oriente due ore prima di sole, quando questo e in Ariet Si viene qui dunque ad ac-cennare il principio dell'an rora (B. B.). — Orizzonte, orizzonte, Fazio degli Uberli Camalconta (V. Nann, Nome 237). — E il Carro, ecc. L'arr maggiore era scesa sopra luogo onde trae il Poner maestro, detto Caurus, Cor

100

## CANTO DECIMOSECONDO

Spenta l'ira del Minolauro, che sta a guardia del sellimo cerchio, sede dei violenti, e superata la difficialia della acesa, giungono i Poeti nella valle, nel cui primo girone vedona
una riviera di sangue bollente, ove sono puniti i violenti nella vita e nella roba del prorsmo. Una schiera di Centauri va attorno la stagno per sorvegiare i dannati, suettandoli se tentino uscir del sangue più che non è loro concesso. Alcumi di questi Centauri
si provano di arrestare con minacce i Poeti che scendono la costa; ma Virgitio vince
l'attacolo, ed anche oltiene che un Centauro gii scorga e sulla groppa passi Dante all'ultra riva. Da lui, nel passare, intendono i Poeti la condizione del luogo, e il nome di
molti tiranni che dentro vi gemono.

Era lo loco, ove a scender la riva Venimmo, alpestro, e per quel ch'ivi er'anco, Tal, ch'ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco Di qua da Trento l'Adice percosse O per tremuoto o per sostegno manco, Che da cima del monte, onde si mosse, Al piano è si la roccia discoscesa, Ch'alcuna via darebbe a chi su fosse; 10 Cotal di quel burrato era la scesa: E in su la punta della rotta lacca L'infamia di Creti era distesa, . 13 Che fu concetta nella falsa vacca: E quando vide noi, sè stesso morse Si come quei, cui l'ira dentro flacca. Lo Savio mio in ver lui grido: Forse lu credi che qui sia il duca d'Atene, Che su nel mondo la morte ti porse? Partiti, bestia, chè questi non viene Ammaestrato dalla tua sorella, Ma vassi per veder le vostre pene.

Qual è quel toro che si slaccia in quella Che ha ricevuto già I colpo mortale, Che gir non sa, ma qua e la saltella, Vid'io lo Minotauro far cotale.

E quegli accorto gridò: Corri al varco; Mentre ch'è in furia, è buon che tu ti cale.

1-3, Riva, ripa (B.).— Per viuj di Marco tengono forse tre quel ch'ivi er'anco, per lo Mi-miglia; e qui D. parla d'una acacta, coo, qui rompi ses noturro, che in quel luogo gia-rotta lacca, che finiva in pun-tura (B.).— Schiva di riguariatrio.

4-9. Qual è quella ruina, eco, et tratta della largheza, ma Piglia la similitudine da una della qualità della ruina (B.). e dalla sinistra uccise le virona del nonte, che di qua — Il Valery, Voyages en Italie, time, un toro apparentato dat un trento, che, diroccandosi, crode che s'adatti meglio alla colpo della schre ruppe i lercosse nel fiance dell' Adige: rovina della Chiusa, verso Ri-gani ed assaltò il suo carro la che alcuni credono essere voli, seguita nel 1310. V. For- e co' piè dinanzi atzatori to quel rovescio che dicono gli moiari, N. Ant., sett. 1872.— Per parse tutto di sanque, Boccan-Stavinj (forma dialettica di sostegno manco, manchevole; cio, Fiammetta, 297; Quale il averano di lo credo essere la castello della Pietra, sopra il quale e un dirupo di (Buti).— Ch'alcuna via da-so, ove è la scesa del settime monte stagliato, che a me par rebbe, a venir giuso al piano, cerchio (Buti).

Ariona.

Ar

(B.). - La roccia era rotta al acconciamente, che dava alcuna via; avvenendo talora che sta via, avvenendo talora che in tali rovine i sassi el macigni rotolando, si formino poi in tal luogo e postura che lascino qualche viunza o formino un po' di scala (Cex.). — Che accura stia per nessuna fu sostenuto acremente dal Monta, stenuto acremente dal Monta, su la recipia addata dal Cex. ma le ragioni addotte dal Ce-sari e dal Blanc mestrano l'insussistenza di tale opinione.

sussistent et alle opinione.
10-13. Burrato, Burrati: trarupi di luoghi alpigni e salvatichi (B.). — Su la pienta della
rotta lacca, su la cima, su l'orlo
della cavità erenhiata dalle rotto
pietre (L.). L'informa di Crett.
Il Minotauro, mostro mezzo unas mezza hus, ande l'isola di mo e mezzo bue, onde l'isola di 16 Creta era infamata. - Falsa vacca. Pasife, che si rinchiuse nella vacca del legno, perche il toro si congiungesse con lei

19 (Buti). 14-15. Sè stesso morse. Altri, së stessa. - Parmi che il passaggio istantaneo dal femminino infamia al mascolino, che di subito fa immaginare il Minotauro, abbia energia ed ele-ganza (Fosc.). - Fiacca, rompe e divide dalla ragione

(B.). 17-20. Il duca d'Atene, Tesen. Anche Shakspeare lo chiama: The duke of Athens. - Sorella, Arianna.

28-32, Giú per lo scarco di quelle pietre, le quali crano dalla sommità di quelle scoglio cadute, come caggiono le cose che taivolta si scaricano (B.).

— Per lo nuovo carco, imperò ch' lo era col corpo. e quindi non soleano passare se non anime (Buti). — Tu pensi Farse, coo. come sia potula. non anima (Buti).— Tu penni Forse, coo., come sia potuta avvenire, avendo riguardo al luogo nel quale tu non estimi dover potere esser quelle alto-razioni le quali sono vicine alta superficie della terra (B.).

34-36. L'attra fiata. V. sopra canto 1x, 22 e segg. — Questa roccia, ecc., imperocche vi era disceso morto di poco, e Gesu Cristo, alla cui morte intende quella ripa essersi rovesciata mori una cinquantina d'anni dopo Virgilio (L.). 38-39. Colui, Cristo, che levo

a Dite, a Lucifero, la gran pre-da, ecc., le grandi anime del Limbo. Nell'ora, insomma, della morte di Gesù Cristo, quando terra mota est, et petræ scis-sæ sunt (Matt. xxvii, 51), la qual morte non fu se non poco pria della discesa di esso Re-

dentore all'inferno (L.).

40-46. L'alta, profonda - feda,
puzzolente (B.). brutta (Buti). Sentisse amor, concordia, per to quale amor è chi, alcun che, creda, ecc. Empedocle. — Fece riverso, si rovesciò. - A

valle, giù alla valle; s'approc-cia, s'approssima (Buti). 49-51, O ira folle, altri: o ria e folle, ma D. intende il doppio furore, di superbia e di avidità, che sospinge i violenti a dar nel sangue e nell'aver di piglio

stet sangue e neu aver ai pullo (Fosc.). - Spront, molesti. - C'immolle, ci bagni (Buti). 54. Secondo ch'avea detto, ecc. Facendo cotal fossa il primo dei tre gironi, ne' quali Virgilio (Inf., xi. 30) disse distinto quol cerchio (L.).

55-56. In traccia, in brigata

(Buti). - Qui TRACCIA non sta per truppa, ma è la tracea del harbaro latino, che significava perquisizione per qualunque via e TRASSARE perquirere. Nann., V. 108. - Centauri, mostri mezzo uomini e mezzo ca-

Cosi prendemmo via giù per lo scarco Di quelle pietre, che spesso moviensi Sotto i miei piedi per lo nuovo carco.

Io gia pensando: e quei disse: Tu pensi Forse a questa rovina, ch'è guardata

Da quell'ira bestial ch'io ora spensi. Or vo' che sappi che l'altra flata,

Ch' i' discesi quaggiù nel basso inferno, Questa roccia non era ancor cascata.

Ma certo, poco pria, se ben discerno, Che venisse Colui, che la gran preda Levò a Dite del cerchio superno.

Da tutte parti l'alta valle feda Tremò si, ch'io pensai che l'universo

Sentisse amor, per lo quale è chi creda Più volte il mondo in Caos converso: Ed in quel punto questa vecchia roccia Qui ed altrove tal fece riverso.

Ma ficca gli occhi a valle; chè s'approccia La riviera del sangue, in la qual bolle

Qual che per violenza in altrui noccia. O cieca cupidigia, o ira folle, Che si ci sproni nella vita corta,

E nell'eterna poi si mal c'immolle! Io vidi un'ampia fossa in arco torta, Come quella che tutto il piano abbraccia, Secondo ch'avea detto la mia scorta:

E tra il piè della ripa ed essa, in traccia 🎏 Correan Centauri armati di saette, Come solean nel mondo andare a caccia.

Vedendoci calar ciascun ristette, E della schiera tre si dipartiro

Con archi ed asticciuole prima elette: E l'un gridò da lungi: A qual martiro Venite voi, che scendete la costa?

Ditel costinci, se non, l'arco tiro. Lo mio Maestro disse: La risposta Farem noi a Chiron costà di presso: Mal fu la voglia tua sempre si tosta.

Poi mi tentò, e disse: Quegli è Nesso, Che mori per la bella Deianira, E fe' di sè la vendetta egli stesso: E quel di mezzo, che al petto si mira

atiri mezzo uomini e mezzo cavalii (L.). — I Centauri sono simbolo della vita ferina e senza legge, in cui fu diritto l'appletto e la forza. Onde qui stan lene a punire i tiranni e gli assassini (B. B.).

58-60. Vedendoci, perciocchè bante faeva muovere, e per por mente a ciò che vuoi dirvide perduci della costa feri rugario alle coste (Cez.). — ei ne mort. — Chirone era discendeva giù, sopra le quali Nesso, tentò di rapire Deianira; glio di Saturno, Poto, di poneva i piedi, la qual cosa far ma Ercole lo feri colle freccie in con soglione gli spiriti (B.). — tinte nel sangue dell' idra; e Nuvola. Omero, nell'a dicarsi, la propria veste insan— Centauri (I più giusto (Lf.).

64

al fosso vanno a mille a mille, do quale anima si svelle gue più, che sua colpa sortille. pressammo a quelle flere snelle: prese uno strale, e con la cocca barba indietro alle mascelle. 'ebbe scoperta la gran bocca, i compagni: Siete voi accorti, iel di retro move ciò ch'ei tocca? soglion fare i piè de morti. io buon Duca, che già gli era al petto e duo nature son consorti. Ben è vivo, e si soletto rli mi convien la valle buia: ità 'l c'induce, e non diletto. rti da cantare alleluia, i commise quest'uficio nuovo; ladron, ne io anima fuia. quella virtù, per cui io movo si miei per si selvaggia strada, un de tuoi, a cui noi siamo a pruovo, limostri là ove si guada, porti costui in su la groppa; on è spirto che per l'aer vada. i volse in su la destra poppa, e a Nesso: Torna, e si li guida, ansar, s'altra schiera v'intoppa. 100 novemmo colla scorta fida la proda del bollor vermiglio, bolliti facean alte strida. ente sotto infino al ciglio; an Centauro disse: Ei son tiranni, èr nel sangue e nell'aver di piglio. piangon li spietati danni: 106 Alessandro, e Dionisio fero, Sicilia aver dolorosi anni: fronte ch' ha il pel così nero 109 lino; e quell'altro ch'è biondo zo da Esti, il qual per vero to dal figliastro su nel mondo. 112 mi volsi al Poeta, e quei disse; ti sia or primo, ed io secondo.

Virgilio Chirone, e non nomina Die, perchà l'infernali non sono degni d'udire il nome di Die (Buti). — A pracovo, allato (B.). Dal latine ad prope, e vive tuttora nel popolo genovase (C. Giannin). — Prov. • prob. V. Nann., 445.

94-95. Dove si guada (questo flume). E che porti costuti in sui la groppa, acciocchà al passar non si cuoca (E.).

97-99. Poppa, puppola; in sui

passar non si cuoca (R.).
97-99. Poppa, puppola; in sul
lato ritto (Buti). — Cansar,
cosare s' altra schiera v' intoppa, vi si scontra di Centauri (B.).
101. Del bollor, soc., del sangue, che nella fossa bolliva (B.),
106. Danni dati nelle persone
a nell'avere del prassimo (B.).

106 Danni dati nelle persone e nell'avere del pressimo (B.). 107. Quivi è Alessandro. Non si può bene accertare se intenda del Magno o del Ferce, ma tutt'a due faron violenti e fercei, il Blanc pende pel Macedone, e cita quel di Lucano (x, 20-21): Illic Pelizai proles vesana Philippi, Fetix prado incet. — Dionitio ferce; l'uno diecet. jacet. — Dionisio fero: l'uno e l'altro dei due Dionisii di Sicilia, immanissimi tiranni ambedue (B. B.). 108. Sicilia. Forse meglio, Ci-

cilia. G. Vill., 1, 8: Fu prima Pisola chiamata Sicania e per la varietà di volgari de-gli abitanti è oggi da loro chiamata Sicilia e dai Taliani

Cicilia. 110. Aszolino, Ezzelino (Etzelein, Attilino) di Romano, vicario imperiale nella Marca Trivigiana. Fu della famiglia dei conti d' Onara, e tiranno crudelissimo. — Egli venne in tale abominaziono, che fu bandita la crociata contro di lui, e morì dono un regno di 34 morì dono un regno di 34 e mori, dopo un regno di 34 anni, nel 1259, in prigione, flero e indomito fin all'ultimo, stracciando le fasce delle ferite.

ciando le fasce delle ferite. V. Simondi. cap. xix, e Ampère, Voyage Dantesque.

111-114. Opizzo da Esti. Fu dei marchesi da Esti. i quali noi chiamiamo da Ferrara, e fu fatto per la Chiesa marchese della Marsa d'Ancona, nella quale, più la violenza che la ragione usando, fece un vella.emerges (Lf.). (B.). — Da cantare atleluia: la ragione usando, fece un le assegnò, li ha di vita eterna ove si canta si gran tesoro, e con quello e far Par. xxi, 69, im- fatta laude (Buri). — Apoc., con l'ainto dei suoi amidi occadi e assai, secondo turbarum muttarum in cato, più o meno vio— dicentium: Alleluja. — Cocca, l'estre- a alla punta, dove il quale il guido; e dice la- quella la famiglia e alla punta, dove il quale il guido; e dice la- quella carda, che nel cerchio si puniscono il ladroni, mente ne cacciò dei quella ce dell'arca spinge la mè to anima fuia; quasi dica: gianti: ultimamente dice lui dell'arca spinge la mè to anima fuia; quasi dica: gianti: ultimamente dice lui mana de la bestiale, fuie (B.). — Per quella virtiò.

11. per congiunzione Per la virtù divina scongiura di de già da molti si diase, cios

questo Azzo, Il quale Opizzo reputava suo figliuolo, non essere stato suo figliuolo; vo-lendo questi cotali la marche-sana moglie d'Opizzo averlo conceputo d'altrui, u dato a veders ad Opizzo che di lui concederi al Upizzo en di ili conce-puto l'avesse (B.). - Figitastro, perché pare una abominazione lo chiama figitastro (Buti). - Il figitastro e azzo VIII. Fu Obiz-zo II guelfo acci zito; fo' lega con Carlo di An fiò e cooperò alla rovina di Manifredi e di Cornidino, Mori nel 1293 (B. B.).

— Per vero, accenna che il fatto si voleva per alcuni mettere in dubbio (B. F.). Altri il tere la dubbio (R. R.), Altri II negano recisamente e sostengono anzi ch egli salvasse la 
vita al padre. V. Finazzi, v. 380.

— Primo dimostratore (B.). —
Cest maintenant Nessus qui te guidera et l'instruira le 
prémier (Ls.).

115-117. S'affisse, si fermò (Buti). — Dittum:, Indi partio, che più non s'affisse. —
Rubicame, ecc. Da un laco il

Bulicame, eco. Da un lago il quale è vicino di Viterbo, il quale dicono continuamente bollire; u da quello bollire o bollichio, essere, dinominato bullicame (B.). E tanto caldo, che, gittandovi dentro una bestia, non se ne vedrebbono se non l'ossa (Buti). - Fazio degli Uberti: Ma, gettato un mon-ton dentro, si cosse - In men che un uomo andasse un quarto miglio, - th'altro non ne

to miplio, — th'altro non ne vedea che proprio l'osse.

118. Un'ambra, ecc. Simone di Monforte, conse di Leicester, avea fatti prigionieri il re Enrico III e suo fratello, Riocardo di Cornovaglia, re dei Romani, Edoardo, figilo di Enrico, scappò, e nella battaglia di Evesnam, il 1205, battè ed uccise il Monforte; ed Il cadavere, è bun vero, fu vituperato, ma da Mortimero. Mondavere, e han vero, it vitupe-rato, ma da Mortimero. Mon-forte lasciò due figli: Simone e Guido, l'onicida mentovato da Dante. Enrico, figlio di Riccardo, il quale fu fatto pri-gione insiene al padre alla bat-raviti af Eucahara gione lusieme al padre alla cat-taglia di Evesham, e non era quindi al tutto colpevole della-morte del Monforte, fu man-dato il 1270 dal principe Edoar-do — Il quale con Luigi IX era andato alla volta di Tunisi a Guienna, per difendere quel paese contro i Francesi. Cammin facendo, nella chiesa di Viterbo, nell'atto della elevazione dell'ostia, egli fu ucciso da Guido,

Poco più oltre il Centauro s'affisse Sovra una gente che infino alla gola Parea che di quel bulicame uscisse. Mostrocci un'ombra dall'un canto sola, Dicendo: Colui fesse in grembo a Dio Lo cor che in sul Tamigi ancor si cola. Poi vidi genti, che di fuor del rio

Tenean la testa ed ancor tutto il casso: E di costoro assai riconobb'io,

Così a più a più si facea basso Quel sangue si, che cocea pur li piedi: E quivi fu del fosso il nostro passo. Si come tu da questa parte vedi

Lo bulicame che sempre si scema, Disse il Centauro, voglio che tu credi, Che da quest'altra a più a più giù prema Lo fondo suo, infin ch'ei si raggiunge

Ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge Quell'Attila che fu flagello in terra, E Pirro, e Sesto; ed in eterno munge

Le lagrime, che col bollor disserra A Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo, Che fecero alle strade tanta guerra: Poi si rivolse e ripassossi il guazzo.

partigiano di Carlo d'Angiò flagetto di Dio. — Pirro, Il flatano). E in segno di viduità d'Epiro, o meglio, secondo le porte della detta chiesa non Blano, il figlio di Achille, is aprono se non a sportello spietato uccisore di Prasso fu portato in Inghiliterra e se-polio a Hayles, nel Gloucester-saltri, il figlio di Pompesi polio a Hayles, nel Gloucester-saltri, il figlio di Pompesi polire, nell'abbazia che il pamari di Sicilia. — Retra dre vi aveva edificato pci mo-mange, spreme eternamente del pradi dell'ordine Cisterciene: lagrime, alle cuali apre la vi naci dell'ordine Cisterciense; ma il suo cuore fu posto, in un calice d'oro, sovra la tomba di Edoardo il Confessore, nel-l'abbazia di West-Minster, probabilissimamente, come alcuni scrivono, in mano di una statua (Barlow).

119-120. Fesse, aperse vio-lentemente col cottello, in grembo a Dio, nella chiesa. — Si cola, s'onora. Colere e co-

lare, come spegnere e spegnare.
V. Nann. Verbi, 337.
122. Tutto il casso, la parte concava del corpo circondata dalle costole; lat.: capsum

(L.). 125-128. Cocea. Altri: copria

lagrime, alle qualt apre la r quel bollore. Il Cod. Antali. quel bollor (B. B.). 137-139. Rinier da Cornel

Questi fu messer Rinierl Corneto, uomo crudelissim di pessima condizione, a drone famosissimo ne' suoi ran parte della Marittima Roma tenendo, con le sus p verse operazioni e ruberie, tremore (B.). - Rinier Pazi. Messer Rinieri de' Pazzi. Valdarno, uomo similme pessimo e iniquo, e natissi predone e malandrino (B.). Per aver derubato ed ucc un vescovo ed altri eccles stici, fu scomunicato nel l' - Sempre at scene, tanto che, da Clemente IV [F]. - p. come tu vedi, non copre più su che i piedi [B]. - 133-136. Punge, tormenta, - guarzo, quel fossate del en Attita, re degli Unni, dette gue [B].

#### CANTO DECIMOTERZO.

voeta nel seconda girone, dove sono puniti i violenti contro se stessi, e i dilapi-elle proprie sostanze. I primi sono trasformati in nodosi bronchi, ove gan nulo i i secondi inseguiti da bramose cagne, e a mano a mano dilacerati. Incontra le Vigne, da cui intende la cagione per che si socise e le leggi della divina giu-rapetto di suicidi. Vede poi Lana Sanese, e Jacopo da Sant'Andreo Padovano: e sie ode da un Fiorentino, impiccatosi nelle proprie case, l'importanza del Palladio ze. la statua di Marte.

ancor di la Nesso arrivato, lo noi ci mettemmo per un bosco, la nessun sentiero era segnato. ondi verdi, ma di color fosco, ami schietti, ma nodosi e involti, pomi v'eran, ma stecchi con tosco. n si aspri sterpi, nè si folti e fiere selvagge, che in odio hanno Cecina e Corneto i luoghi colti. e brutte Arpie lor nido fanno, cacciar delle Strofade i Troiani tristo annunzio di futuro danno. nno late, e colli e visi umani, on artigli, e pennuto il gran ventre: o lamenti in su gli alberi strani. on Maestro: Prima che più entre, che se' nel secondo girone, ominciò a dire, e sarai, mentre verrai nell'orribil sabbione. riguarda bene, e si vedrai che torrien fede al mio sermone. ia da ogni parte tragger guai, n vedea persona che il facesse; h'io tutto smarrito m'arrestai. lo ch'ei credette ch'io credesse tante voci uscisser tra que' bronchi ente che per noi si nascondesse. lisse il Maestro, se tu tronchi che fraschetta d'una d'este piante, ensier ch' hai si faran tutti monchi. porsi la mano un poco avante, lsi un ramuscel da un gran pruno: tronco suo grido: Perchè mi schiante? uvi lamento che di mulo di Polidoro (Æn., 11).

27. Per not, ecc., venati de gens qui se cachaient de gens qui se cachaie

vinetto e schietto. Schietti arboscelli (L.). -- Pomi, Frutta in genere (T.). -- Steechi con tosco, pieni di tosco; cioè punissoco, piem di tosco; cioe pungiglioni pieni di sangue nero
come tosco (Buth. — Sterpt.
Sono pruni et altri piecoli arboscelli, i quali sono molto foldi
et involti insieme, nella maremma che è tra Pisa e Corneto,
che si chiamano macchie (Buth).
— Cecina, fiume che sbocca in
mare, mezza giornata ioniano. — Cecina, flume che abocca in mare, mezza giornata iontano da Livorno, verso Roma. Cometo, piccola città del già Stato ecclesiastico (V.).

11-13. Stroptade, isole del mar Jonio; oggi Le Strivati. — Controla del c

tristo annunzio, ecc. Annun-ziando loro la fame ch'elli dovevano patire. Andate, Tro-iani, che voi non troverete la terra a voi dalli Dii pro-messa, si verrete voi prima a tale, che voi, per difetto di vi-vanda, mangerete li vostri taglieri (O.). Predizione che forte li shigotti, ma che poi l'evento dimostrò enigma-tica, e per le mense intende-vansi le stiacciate di pane, che vansi le stiacciate di pane, che una fiata mangiando nel prato fecero servire di mense mettendole su l'erba, e soprapponendo alle medesime le frutta destinate per cibo (£n. vii. 107 e sugg.) (L.) — Late, lurghe, — Umani. Virginei vullus (£n., 11, 216).
18-21. Mentre, fin. — Sabbione del girone terzo (L.) — Torrien fede. ecc. Se lo tel dicessi, nol crederesti (Buti). Altri: daran fede al. E il Follonia del girone del girone del girone del girone fede.

Altri: daran fede al. E il Fo-scolo: Allude alla meraviglia narrata da esso, del giunchi, che, svelti da Enea, stillavano

41-42. Geme. acqua, cigola, fa un sottile stridore, quasi a modo d'un sufolare (B.).
43-44. Scheggia, ramo rotto (T.).— Usciva insieme Parole

e sangue, sillessi, come quella di Virgilio, nel 1 dell' Encide : Hic Allius arma, hic currus fuit. Int., viii, 28: Tosto che il Duca ed to nel legno fui (L.), Stetti, ecc., parendogli aver fatto men che bene (B.).

fatto men che bene (B.).

46-48. S'egli avesse, ecc. Ordina: O anima lesa, se egli avesse prima potuto pur con la mia rima credere ciò che ha voduto, ecc. (B.). — Lesa. Lesione per mutilazione era voce del tempo, ed è tuttavia termine medico (T.). — Pur con la mia rima, per le mie sole parole (L.). — Rima Metro per grido, Inf., vii., 33. Altri intende del 111 Eneide (T.). — V, al v. 21.

intende del 111 Everide (T.) — V, 81 v. 21.
55-57, M'adeschi, m'induci al tou volere, come l'uccello per l'esca s'induce a fare quel che l'uomo vuole (Buti). — Voi non pravi, non vi sia noioso (B.). — Che mi lasci vincere dal piacere di ragionare e dall'allettamento di quella cortese promessa (Monti).
58-60. Io son colux, Pier delle Vigne o più correttamente della

Vigne o più correttamente della Vigna capuano, cancelliere di Vigna capuano, cancelliere di Pederico II, morte allo scorcio d'aprile del 1249 — che tenni, ecc., il quale, con le mie di-mostrazioni, feci dire si e no all'imperadore di qualunque cosa, come io volli, — Si soavi, con tanto suo piacere e assen-timento (B.), V. G. Vill., v11, 22. Nicola de Rocca nel suo Elogio di Pietro (secondo il Bréholles dopo il 1244): qui tamquam Imperii claviger claudit et nemo aperit, aperit et nemo claudit. 61-63. Dal secreto, ecc., tanta

fede mi dava, che quasi niuno era al suo consiglio socreto se non lo (Buti). — Fede portat, ecc. Si scusa contro quello che li fu apposto, che dovesse ri-velare il sogreti dello impera-tore a' suoi nimici, cioè a papa Innocentio, coi quale era in discardia. E chi dice che gli fu apposto discardi della imfu apposto disonestà della im-peradrice (Buti). Altri, come Matthieu Paris, che fosse tenuto Matthieu Paris, che fosse tenuto complice di un avvelenamento tuntato contro Federigo dal papa. — Ne perdei le vene e i polsi. La vita che sta nel sangus, che è nelle vene, e nelli spiriti vitali, che sono nell'arterie, che si manifestano per li polsi (Buth). Sì credeva allora helle arterie essere acqua non sangue (BL). Altri It sonno, e i sonni e i polsi. B D Tomm.; prima la pace, poi la vita.

Come d'un stizzo verde, che arso sia Dall'un de' capi, che dall'altro geme, E cigola per vento che va via;

Cosi di quella scheggia usciva insieme Parole e sangue: ond io lasciai la cim Cadere, e stetti come l'uom che teme. S'egli avesse potuto creder prima,

Rispose il Savio mio, anima lesa, Ciò ch'ha veduto pur con la mia rima Non averebbe in te la man distesa;

Ma la cosa incredibile mi fece Indurlo ad ovra, che a me stesso pesa.

Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece D'alcuna ammenda, tua fama rinfresch Nel mondo su, dove tornar gli lece. E il tronco: Si col dolce dir m'adeschi.

Ch'io non posso tacere; e voi non gr Perch'io un poco a ragionar m'invesc

Io son colui che tenni ambo le chiavi Del cor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi.

Che dal segreto suo quasi ogni uom toli Fede portai al glorioso ufizio, Tanto ch'io ne perdei le vene e i poli

La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte comune, e delle corti vizio. Inflammò contra me gli animi tutti.

E gl'inflammati inflammar si Augusto Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno, Ingiusto fece me contra me giusto.

(Lf.). 65-66. Putti, malvagi e disleali (B.). Her strumpet eyes (Lf.). — Morte comune, ecc. M. Villani, 1x, 95: Come operare suole l'invidia, comune morte e vizio delle corti, con false informazioni mosse il re a disdegno contro messer Nic-colò. Il Hottari, nei Dialoghi sulle tre arti del disegno: (L'invidia) è una maledizione universale

70. Per disdegnoso gusto, per l'amaro piacere che ispira la sodisfazione di flero disde-

gno (T.).
72. Ingiusto, ecc., fece me, ch'era giusto et innocente, inorudelire contro me medesimo... biografi di Pier della

64. La meretrice ecc. Chaucer, Legende of Goode Womania del Tedesco,
men: Envie ys lavendere of mettere in prigione, a
the court alway: — For she face abhacinare, e foe
no parieth neither nyght ne tare a Pisa in su uno
day — Out of the house of quando in posato a s
Cesar, thus saith Daunte
dressin Barattularia, s dros in Barattularia, do réclii era, e detfoil o Pisa (per me' la chiese Polo in riva d'Arno, vendo l'animo sdegn falso che gil era stato percosse tanto lo capo n (della chiesa, B.) [Alter pitandosi al suolo e se dosi disperatamente vella] ch'elli s'uccise — Dove egil stimò, nea mostrare la sua innoce sepne (forso) che molti venne (forse) che molti rono lui non averio fatto; ma sospinto di scienza la quale il r del fallo commesso (B Giuseppe de Blasis e Bréholles, i due pi

nuove radici d'esto legno iuro che giammai non ruppi fede nio signor, che fu d'onor si degno. li voi alcun nel mondo riede, forti la memoria mia, che giace or del colpo che invidia le diede. co attese, e poi : Da ch'ei si tace, e il Poeta a me, non perder l'ora; parla, e chiedi a lui, se più ti piace. a lui: Dimandal tu ancora uel che credi che a me soddisfaccia; o non potrei: tanta pietà m'accora. icomincio: Se l'uom ti faccia ramente ciò che il tuo dir prega, ito incarcerato, ancor ti piaccia ne come l'anima si lega uesti nocchi; e dinne, se tu puoi, una mai da tai membra si spiega. soffio lo tronco forte, e poi onverti quel vento in cotal voce: emente sarà risposto a voi. o si parte l'anima feroce corpo, ond'ella stessa s'è disvelta, os la manda alla settima foce. n la selva, e non l'è parte scelta; à dove fortuna la balestra, i germoglia come gran di spelta; in vermena, ed in pianta silvestra: pie, pascendo pol delle sue foglie, io dolore, ed al dolor finestra. l'altre, verrem per nostre spoglie, ion però ch'alcuna sen rivesta: non è giusto aver ciò ch'uom si toglie. strascineremo, e per la mesta saranno i nostri corpi appesi, uno al prun dell'ombra sua molesta. avamo ancora al tronco attesi, endo ch'altro ne volesse dire, do noi fummo d'un romor sorpresi, ente a colui che venire e il porco e la caccia alla sua posta, le le bestie e le frasche stormire. 115 o duo dalla sinistra costa, e graffiati, fuggendo si forte, della selva rompieno ogni rosta.

questa [T.]. — Æn., vi: Faucibus Orci... Fauces Averni.
Ogni cerchio è come becca che
inghiotte e divora [T.]. Non itparie scella, una più che un'altra, nella quale ella debba il
supriicio determinatole ricever (B.). — Germonita, nascendo fa cesto (B.). — Spella,
spelda, binda, la qual griata in
buona terra cestisce mollo (B).
— Vermena, sottil verga, come
tutte le piante fanno ne' lor — Vermena, sottil verga, come tutte le piante fanno ne' lor principi (B.). — Pianta, quella verga degli alberi che già ha alcuna fermezza (B.).

101-1-9 L'Arpie, ecc. Il quale tormento mostra che stea nel

alcuna formezza (B).

101-1.0 L'Arpie, eoc. Il quale
tormento mostra che stea nel
rompere che fanno l'Arpie delli
loro ramicelli; e così pare quel
tormento essere simile a quallo
che nella presente vita si da a'
disleali e pessimi unomini, in
quanto sono attanaglinti (B).

— Arpie, cagne di Giore (E).

— Finestra. Danno per quelle
rotture l'uscita alle dolorose
voci (B).

103. Come Faltre, ecc. Riaponde ora alla seconda interrogazione: S'alciena mai da
tai membra si spiega, che neppur dopo il finale gludizio
tuchrana. le anime dalla prigloni di quel tronchi; non
prescudando dalla verità dei
penultimo articolo del Credo,
ma, con libertà poetica, accordando loro la sola resurrezion
della carne, e non la formal
riunione (L.).

— Per nostre
apoglie, per i nostri corpi.

108. Moletta. Al pruno (che è
l'anima legatavi), il quale farà
al corpo così diviso ed impeso
ombra dolorosa e increscevole;
dolendogli di non poter essere
alla natural sua forma ricongiunto (Ces.).

113-114. Il porco salvatico
la caccia, quelli cani e uomini
che di dietro il cacciane (B.).

— Le bestie, le cacciate e quelle
che cacciano — le frasche i
rami e le frondi della selva stormire, far romore per lo
stropiocio del porco e de' cani

« Ab cacciatori (B).

— Ale cacciatori (B).

— Ale cacciatori (B).

rami e le irona della selva — stormire, far romore per lo stropiocio del porco e de' cani e de' cacciatori (B.). 117. Rosta. frasca, imperò che dello frasche si far rosta alcuna volta (Buti). Propria-mente chiamiamo roste quelle che ner risure del funt che remente chiamiamo roste quelle per radici, perciocche lontà (T.). — Nocchi, pruni che per riparo de d'anni che roste quel logo convertito (B.). Gropposi pali e intrecciando rami fra el Foresti. — Si spiega, si conforti, rischiari la sviluppa o si scioglie (B.). — Si gono delle roste da far vento o apposto a lui (Buti). per una sola parola, nu per più, quelle che così anticamente di core fore del doman- come exta parola, nu la vento core exta parola, nu con exta pa

18-120. Ora soccorri, sccorri, Morte; Ora soccorri, Morte; perche l'anime dannate, per terminare i loro martiri, vorriano poter morire, V.Inf., t. 117.

— E l'attro, ecc., a cui sembrava troppo tardo il sue corso per tener distro al primo, e fuggire le cagne che l'inseguivano (L.). — Lano. Questo Lano fu cittadino di Siena (della brigata spendereccia. V. 118-120, Ora accorri, accorri, Lano fu cittadiao di Stona (della brigata spenderecia, V. Inf. xxix), lo quale per molti modi fu guastatore e disfactore di sua facultade... nella battaglia ch'ebbono i Sanesi con li Arctini alla pieve del Toppo (fatta a corpo a corpo per la angustia del valico), nel distratto d'Arczza, oge i Sanesi per la angustia del vanco), hei distretto d'Arezzo, ove i Sanesi furono sconfitti, Lano fu morto (Buti). - Lano. abbreviatura di Ercolano; nipote di un Mez-zolombardo di Squarcia, del Maconi, affine perciò a Mino rimatore. Nel Cartolario del Duomo di Siena: Anno Domini 1287, indictione prima, die 2v1 mensis junii, afflicti et deavi mensis junii, afflicti et de-bellati fuerunt seumses cum mititibus Tatiæ (dolla taglia guelfa, oui i Sanesi appartene-vanojapud plebem de Toppo in comitatu Aretino (Aquarone), 121-125. Alle giortre, agli secontri delle lance (H). — Di rè e d'un cespuglio, ecc. Ap-nistrassi ad un oruno, metten-

piattossi ad un pruno, metten-dosi in esso. Questi fu Giacomo della Cappella da Sant'Andrea, della Cappella da Saut Andrea, padovano, le quale consumò e distrusse tutta la sua facultà innanzi che morisse (Buti). Fu figlio della famosa Speronella, che lo lasciò erede del patrimo-tio di due ricchiestime famiglie, sio di due ricchissime famiglie, da Curano e quella dei Sicherii. Dicono che Excelino 10 facesse morire nel 1239. Fu detto da S. Andrea, dalla villa di S. Andrea di Codiverno, 7 miglia da Pradova (V. Ferrazzi, 1v. 38). — Chi fosse legato nel pruno vedi alla nota dell'ultimo verso. — Cagne. Dimoni posti a tormento di questi peccatori (Butt). 132. Per le rotture, intendi : per la via delle rotture, non in per la via delle rotture, non in

per la via delle rotture, non in grazia o per causa delle rot-ture (Torelli). Altri punteg-gia: Sanguinenti invano, e chiosa : invano sofferte.

137-138. Pertantepunte, quante eran quelle rotte e strappate dalle cagne (Buti). - Soffi, ecc. Col sangue uscia lo parlare la-mentevole (Buti). - Sermo,

Quel dinanzi: Ora accorri, accorri, Morte. E l'altro, a cui pareva tardar troppo, Gridava: Lano, si non furo accorte Le gambe tue alle giostre del Toppo. E poichè forse gli fallia la lena, Di sè e d'un cespuglio fece groppo. Diretro a loro era la selva piena Di nere cagne, bramose e correnti, Come veltri che uscisser di catena In quel, che s'appiattò, miser li denti, E quel dilaceraro a brano a brano: Poi sen portar quelle membra dolenti, Presemi allor la mia scorta per mano, E menommi al cespuglio che piangea, Per le rotture sanguinenti, invano. O Jacopo, dicea, da Sant' Andrea, Che t'è giovato di me fare schermo! Che colpa ho io della tua vita rea!

Quando il Maestro fu sovr'esso fermo, Disse: Chi fusti, che per tante punte Soffi col sangue doloroso sermo? E quegli a noi: O anime che giunte Siete a veder lo strazio disonesto. Ch' ha le mie frondi si da me disgiunte, Raccoglietele al piè del tristo cesto. Io fui della città che nel Batista Cangiò 'I primo padrone; ond'ei per que

Sempre con l'arte sua la farà trista: E se non fosse che in sul passo d' Arno Rimane ancor di lui alcuna vista: Quei cittadin, che poi la rinfondarno Sovra il cener che d'Attila rimase, Avrebber fatto lavorare indarno. Io fei giubbetto a me delle mie case.

pire a cavallo e armato, lo stico orrore, fu posta sopri pose in un tempio che è l'odierno un pilastro in capo dei P Battisterio. Le città, divenuta Vecchio. E là restò fino nel cristiana al tempi di Costantino, nel quale una grande ino scelse a patrono San Giovanni zione distrusse il postattista invece di Marte, la cui portò via ogni traccia e statua fu tratta dal tempio. Se non che, sentendo ancora al- grande dell'errore pagano, non la volloro i Fiorentini distrug- diubbetto, franci gibet, le capadantala soma palala vollero i Fiorentini distruggere, e, guardandola come palgere, e, guardandola come palladio, la posero su d'una torre per la gola in casa sua, e
presso Arno. E quivi rimase, sti si conta che fosso m
insino che Attila (il quale, coRucco de' Mozzi. E chi die
me ugnun sa, non passò mai fu messor Lotto degli ac
l'Appennino), o meglio Tottia quale era giudice, e
p(ciò che è pur contro la storia),
diede una faisa sontenza,
presse là città e la discee, onde piecò per la gola con la
poi la statua cadde in Arno, cintola dell'ariento: pacche
liedificata, Ficanza da Carlo, conatti cittàdini formatic mentovole (Bati). -- Sermo, prese la citta e la disfece, onde piece per la gola can la sermone.

140, Strazio atsonesto, lo sconelo e lagrimevole strazio.

143-147, to fue della citta che storia), si ritrovò nel flume la l'autore una lo numina, mel Batista, ecc. Pirenze, da parte della statua dalla cintola scrivelo per la patria e persuo protettore, e fattolo scol- sempre con un tal quale mi- intendere di qual vuole (di sermono del patria della statua dalla cintola scrivelo per la patria e persuo protettore, e fattolo scol- sempre con un tal quale mi- intendere di qual vuole (di sermono di sempre con un tal quale mi-

## CANTO DECIMOQUARTO.

girone del settimo cerchio, ove ora vengono i Poeti, è una campagna di cocentra-trena, sovra la quale piovono del continuo larghe falde di fuuco. Yi soffron pen nti contro Dio, contro la natura e contro l'arte. Tra i primi è Copano, che shida no. Dipoi, nell'andare, è abbattono ad un fiumicello sanguigno, del quale e degli tumi d'Inferno narra Virgitio l'origine muleriosa.

la carità del natio loco trinse, raunai le fronde sparte, nde' le a colui ch'era già fioco. enimmo al fine, ove si parte econdo giron dal terzo, e dove ede di giustizia orribil arte. manifestar le cose nuove, che arrivammo ad una landa, dal suo letto ogni pianta rimove. orosa selva l'è ghirlanda rno, come il fosso tristo ad essa: i fermammo i piedi a randa a randa. zzo era un'arena arida e spessa, d'altra foggia fatta che colei, fu da' piè di Caton già soppressa. letta di Dio, quanto tu dei r temuta da ciascun che legge che fu manifesto agli occhi miei! e nude vidi molte gregge, piangean tutte assai miseramente, rea posta lor diversa legge. giaceva in terra alcuna gente; na si sedea tutta raccolta. Itra andava continuamente. che giva intorno era più molta, ella men che giaceva al tormento. niù al duolo avea la lingua sciolta. tutto il sabbion d'un cader lento ean di fuoco dilatate falde, di neve in alpe senza vento. Alessandro in quelle parti calde lia vide sovra lo suo stuolo me cadere infino a terra salde: el provvide a scalpitar lo suolo le sue schiere, perciocchè il vapore stingueva mentre ch'era solo:

tunat al casto suo 10-12, L'è ghirlanda, eigne su raconte aucun historien, se Le fronde aparte per questa pianura, informo, come trouve dans la lettre apocry-elle cagne, le quali il fosso tristo, Flegeton, ch'à phe d'Alexandre d'Aristote, Il secrate Giacomo da nel primo girone, cigne in- y est dit, non par qu'il fit frea [B]. — A coiui, torno la solva (Buil), — A fouter le sot par ses soldats, pirito rilegato in quel randa a randa, in su l'estre- « mais qu'il opposa au feu ). — Floco, arrocato ma parte della selva e in su teurs vetementa. 3 li pourrait to gridare; e forse il principio della rena (B.). Etre question du simoun, doni il rinnovar che il Sur ia tiniere (L.). su della fama di lui 13-15. Lo spazzo, il suolo vetoppant le corps et la fete austo (B.). — Fine, (B.). Lissas, Strega, iv, 3'; (Alla (L.). — Appare che Dante counat al cesto suo 10-12, L' è ghirlanda, cigne

volte coll'arme indosso esopra lo spazzo (sur la dure). - Non d'altra foggia, fatta come quel-4 la di Libia, per la quale passo Cato con quella gente che desi-deravano libertade, moi to Pompeo. Lucano, libro ix (O.). - Colei, quella rena - Sop-pressa, calcata (Buti). 16. O vendetta di Dio. O giu-

stizia di Dio: imperò che ven-10

stizia di Dio: imperò che vendetta è propriamente sacra-mento d' Ira, et in Die non è ira, e però si dee intendere giustizia (Buth).

19-24. Nude, perchè nolasse loro lo fuoco (Buth). - Gregge, brigate, schiere (B). - Supis, ecc., avv., col viso volto in su. Alenni giacevano supini e que-Alcuni giacevano supini e questi sono li bestemmiatori; al-cuni sedeano, e questi sono gli usurai; alcuni andavano del usurai; alcuni andavano del continovo, e questi sono soddo-miti (O.).— Gente. Qui per schiera, — Raccolta, con le gambe raccolte sotto l'anche (B.). Ramassées en soi (Ls.). 27-30 Scoolta, spedita (B.). Subbion, è rona grossa e pien-ait pietrelle piccoline; ma quel-la era rena sottile e senza pie-tre; ma è usanza delli autori 25

25 di transumere i vocaboli (Duti). -- Come di neve, ecc., come nevica la neve a falde nell'alpi, quando non è vento (But). —
28 In alpe, in montagna (Bl.).
31-36. Parti, regioni.— Stuolo.

esercito (Buti). - Salde, non si spegnevano in quelle parti 31 calde, come per lo umido della terra avvieue tra noi (Buti). -Nealpitar, scalcare, scalpic-ciare; ond elli provvide che l'esercito le scalpitasse, nociocche non pigliassono vigoro (liuti). - Me si stingueva, eco., meglio si spegneva prima che con l'altre parti accese si con-giugnesse (B.). — Ce fait, que ne raconte aucun historien, se

se alls libera, mutando a ragione l'essenza della leggenda.
Imperocche premere co piedi
le fiamme, mentre ancora cadevano ad una ad una, fu
certo il solo partito convenevole a scemarne il danno, e
togliere che tutte insieme non
divampassero in Incendio inestinguibile (Bl.). — Nel veochio romanzo metrico inglese
di Alessandro (Romance of
Alexandro) si trova il piover
del fuoco e il cader della neve;
ma i soldati scalpitano la neve, ma i soldati scalpitano la neve, non il fuoco. E così della tra-duzione francese (Lf.).

39. Focile: strumento d'acciaio a dovere delle pietre focale fare percotendole uscir faville di fuoco (B.). L'accia-

40-42, La tresca, ecc. È la tresca una maniera di ballare, la quale si fa di mani e di piedi, a similitudine della quale piedi, a similitudine della quale vuol qui che noi intendismo i peccalori quivi le mani menare (B.) — Bonv.: Et heir nota, ut bene videas, si Auctor venatur fuit ubique quidquid faciebat ad steum propositum, quod Trescha est quedam Danza, sive penus tripudii, quod fit Neupoli artificialitier valde. Nam est Ludus nimis intricatus. Stant enim nivera sti in. tus, Stant enim plures sibi invabit manum ad unam partem, et subito alti, intenti, fa-cient idem. Deinde movebit manum ad aliam partem, et ta facient ceteri. Et aliquando ambas manus simul: aliquando vertetur ad unam partem, utiquando ad aliam: et ad omnes motus ceteri habent respondere proportionabiliter. Unde est mirabile videre tantam dimicationem manuum et omnium membrorum.-L'ar-

etomium memororum. L'ar-sura fresca, il fuoco che con-tinuamente di nuovo piovea (B.), 43-44. Vinci Tutte le cose, quelle che per umano intel-letto o potenza si possono vin-cere, fuor che i Dimon duri, il quali non si possono vincere

Il quali non si possono vincere per umana possa; ma bisognavi la grazia di Dio, siccome l'Angelo all'entrata di Diu (O).

46-45. Non par che curi L'incendio, eco. Capaneo, uno dei sette re greci confederati con Polinice contro Tebe, fulminato da Giove. Stario lo chiama Superum contemptor et cruu, Eschilo, nei Sette a Tebe, ne fa una pittura mirabilo. gelo all'entrata di Dite (0).

40-48. Non par che curi L'encendio, eco. Capaneo, una dei sette re greci confederati con Polinice contro Tebe, fulminato da Giove. Stario lo chiama Superum contemptor et aqui. Eschio, nei Sette a Testino di Cipi, habbricava i fulmini a dolente. — Ataiser, sa caput. Eschio, nei Sette a Testino (Buti).

che Danta divinò dalle fiace.

18 de Testino della Testino (Buti).

19 de Testino della Persona

19 de quali prima diconsi acerbe, e a rencerci (Buti).

Tale scendeva l'eternale ardore; Onde l'arena s'accendea, com'esca Sotto focile, a doppiar lo dolore. Senza riposo mai era la tresca

Delle misere mani, or quindi or quinc Iscotendo da sè l'arsura fresca.

Io cominciai: Maestro, tu che vinci Tutte le cose, fuor che i Dimon duri, Che all'entrar della porta incontro usc Chi è quel grande, che non par che curi L'incendio, e giace dispettoso e torto

Si che la pioggia non par che il matu E quel medesmo, che si fue accorto Ch'io dimandava il mio Duca di lui, Grido: Qual fui vivo, tal son morto. Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui

Crucciato prese la folgore acuta, Onde l'ultimo di percosso fui;

O s'egli stanchi gli altri a muta a muta In Mongibello alla fucina negra, Gridando: Buon Vulcano, aiuta aiuta;

Si com'ei fece alla pugna di Flegra, E me saetti di tutta sua forza, Non ne potrebbe aver vendetta allegra.

Allora il Duca mio parlò di forza Tanto, ch' io non l'avea si forte udito:

O Capaneo, in ciò che non s'ammorza La tua superbia, se' tu più punito: Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, Sarebbe al tuo furor dolor compito.

Poi si rivolse a me con miglior labbia, Dicendo: Quel fu l'un de sette regi Ch'assiser Tebe, ed ebbe, e par ch'egli s Dio in disdegno, e poco par che il pregi Ma, come io dissi lui, li suoi dispetti Sono al suo petto assai debiti fregi.

per la vampa del sole (qui plog-gia di fuoco) divengon mature. te. — Udito ancora pi 54-57. L'ultimo di di mia vita — Non s'animorza, noo (B. B.). - Stanchi, insino all'ultimo della lor forza fatichi. muta a muta, facendogli, poiche alcuni stanchi ne fieno. fabbricar gli altri, e così que'

tuta per martirio che t bi (B.). 66. Compito, sufficient bito (Buti). Adequato (B. 67-72. Con mightor aspetto (B.). Pariand mansuetamente (Buti).

Or mi vien dietro, e guarda che non metti 73 Ancor li piedi nell'arena arsiccia: Ma sempre al bosco li ritieni stretti, Tacendo ne venimmo là ove spiccia Fuor della selva un picciol flumicello, Lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del Bulicame esce il ruscello Che parton poi tra lor le peccatrici, Tal per l'arena giù sen giva quello. Lo fondo suo ed ambo le pendici Fatt'eran pietra, e i margini da lato; Perch'io m'accorsi che il passo era lici. Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato, Posciaché noi entrammo per la porta, Lo cui sogliare a nessuno è negato, Cosa non fu dagli tuoi occhi scorta Notabil come lo presente rio, Che sopra sè tutte fiammelle ammorta. Queste parole fur del Duca mio: Perchè il pregai, che mi largisse il pasto, Di cui largito m'aveva il disio. In mezzo il mar siede un paese guasto, Diss'egli allora, che s'appella Creta, Sotto il cui rege fu già il mondo casto.

Una montagna v'è, che già fu lieta D'acqua e di fronde, che si chiamò Ida: Ora è diserta come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida D'un suo figliuolo, e, per celarlo meglio, Quando piangea, vi facea far le grida,

Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, 103 Che tien volte le spalle inver Damiata, E Roma guarda si come suo speglio.

La sua testa è di fin oro formata, E puro argento son le braccia e il petto, Poi è di rame infino alla forcata:

tes, ma della storia generato de genera unano; e come approacione de general del controlo della collecta della storia general del general

quali per ciò chiama pendici, perchà pendono verso l'acqua (B.). – Fatt'eran pietra, como nel Bulicamo di Viterbo Is sponde erano impletrite: o coni fa l'Elsa in Toscana (Purg., 2XXIII), is Tivoli l'Anione (T.). — Per la qualità dell'acque el

Extiti), in Tivoli l'Anione (L.).

— Per la qualità dell'acque si pietrificarone, come, p. e. lis sorgente di Cartebad forma degli stalattiti (Bl.). — I margini, i dursi delle sponde (B. B.). — Lici, il. 87-90. Soptiare, soglia. — Negate. Altri, men bone: servato, — Notabili, Altri: Notabile, com' el presente rio. — Ammorta, spegue.

22-93. Mi largisse il pasto, ecc., che mi desse quel cibo di cui mi avera messo voglia. 95-99. Creta, isola del Mediterranco. — Casto. Regnante Saturno fu il mondo e non corrotto e men corrotto alle lascivis che poi stato non si (B.). Senza vini di cupidigia (Lan.). — Vueta, veschia e guanta (B.).

100-102. Rea, moglis di Saturno e madre di Giovo. — Per cuna fida, per fedele allevamento (Butt). — Fida, sicurno (B.). — Le gruta, Avva ordinato che, piangendo il fanciulo, vi si lacesse rumore da coloro alli quali raccomandato l'avea, seciocchè il pianto del fanciullo da alcuno circunstante non fosse udito, nà conosciuto (B.).

nosciuto (B.). 103-108. Un gran regito. È chiaro che l'immagine del velus-lus. On pran reysu. Is chiano che l'immagine dei reglio dentro dai monte in Creta, e tratta dal sogno di Nabucco nel libro di Danielo, ci è chiano inottre che Dante la spiega a suo modo. Non trattasi qui di parcechie monnechie succedentisi l'una all'altra, ma della storia general del genero umano, e custa appresso gli antichi occorre la tradizione dell'età dell'oro, d'argento, ecc., così in Dante il peggiorane de' metalli dinota il poggioramento degli uomini. Egli locò in Creta la statun, tra per l'antica tradizione che quivi dortase l'età dell'oro sotto Saturno, e per essere quell'irită, la quale în Roma si ac-centra. L'un de' piedi ha di ferro, l'altro di creta, e în su questo più che sull'altro par che ai post. La dichiarazione più covia sarebbe certo, che il peggiorare della raza umana fosse il por toccare l'estremo; ma è del pari assai verisi-mile che in siffatti piedi dob-basi cercare un altro rissontro nascoso; hel piè del ferro, come pensan pure parecoli degli innascoso; hol pie del ferro, come pensan pure parecchi degli in-terpreti più antichi, l'impero, e in quel di terra cotta, la Chiesa; con questa sola dif-ferenza che il Buti, perchè è detto: la statua sta eretta in su quel (di creta) più ch'in su Valtro, stima simboleggiarvisi apprtamente la preponderanza della Chiesa, e il dare all'ingiù della potenza imperiale, il che non conviene colla fragilità del piede onde si rappresenta la piede onde si rappresenta la Chiesa; dove al contrario l'Ottimo e il Guiniforto, e senza umo e il Guinforto, e senza dubblo più consentaneamente alle idee di Dante, veggono nel piede di creta il sommo de-cadimento della Chiesa. I mo-derai non fan parola di catali interpretazioni, e non iscoprono nella allegoria che il decadi-ranto desti pomini in generale mento degli uomini in generale (Bl.). — Infino alla forcata, infino al punto ove termina il busto e comincian le cosce (F.). 109. Da indi in giuso. dalla inforcatura insino al piedi — ferro eletto, senza alcuna mistura d'altro metallo (B.).

sura d'airo metalio (B.).

113-114. Lagrime poccia. Virgilio, nel descrivers l'origine de flumi infernali, il deriva dalle lagrime che gocciano dalle fessure de metalli declicanti a bassers., a dimostrare che il peccato gonera da se la sua pena. Le harima se la sua pena... Le lagrime si raccolgono, e foran la crosi racceigono, e form la cro-sta della terra per penetrare giù giù nell'Inferno; quivi ap-pariscono la prima volla sotto forma di Acheronte, che ac-cerchia l'orlo superiore del-l'ingame Questo noi scorre cerbits l'orio superiore un-l'Inferno, Questo poi scorre sotterraneo, ne nasce Stige, che cinge alla sua volta la città di Dite (viii, 76), e poi passa via via sotterra, finche riappare (xiv, 76) qual Flegetonte s accompagna i poeti fino all'abisso, dove si precipita, per accogliere, col nome di Cocito, tutte le acque infernali

(Bt.). 115-116. St diroccia, va cadende di reccia in reccia; di balzo in balzo, per i quali, di cerchio in cerchio, si di-scende al profondo dell' In-

ferno (B.).

117-118, Doccia, canale, condotto (P.). — Ove più non si

Da indi in giuso è tutto ferro eletto, Salvo che il destro piede è terra cotta, E sta in su quel, più che in sull'altro, erett Ciascuna parte, fuor che Poro, è rotta D'una fessura che lagrime goccia, Le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia: Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; Poi sen va giù per questa stretta doccia Infin là ove più non si dismonta: Fanno Cocito; e qual sia quello stagno. Tu il vederai: però qui non si conta Ed io a lui: se il presente rigagno Si deriva così dal nostro mondo, Perchè ci appar pure a questo vivagno?

Ed egli a me: Tu sai che il luogo è tondo, Il E tutto che tu sii venuto molto Pur a sinistra giù calando al fondo, Non se' ancor per tutto il cerchio volto; Perchè, se cosa n'apparisce nuova, Non dee addur maraviglia al tuo volto. Ed io ancor: Maestro, ove si trova Flegetonte e Letè, che dell'un taci,

E l'altro di' che si fa d'esta piova? In tutte tue question certo mi piaci, Rispose: ma il bollor dell'acqua rossa Dovea ben solver l'una che tu faci. Letè vedrai, ma fuor di questa fossa, Là dove vanno l'anime a lavarsi, Quando la colpa pentuta è rimossa. Poi disse: Omai è tempo da scostarsi Dal bosco: fa che diretro a me vegne: Li margini fan via, che non son arsi,

E sopra loro ogni vapor si spegne.

atsmonth, h. terra (B.).

121-123, Rigagno, plecolo rivo (F.). — Vivagno, propriamente estremità del panno; l'usa per estremità in genere.

127-129. Volto, non hai ancor compiuto di dar la volta in-torno (Buti). - Non hai per anche col tuo girare compito il cerchio. Dante, avendo immaginato nove cerchi infernali, nel visitarli percorre la nona parte di ciascuno, talche, an-dando sempre a sinistra. quando sara giunto al termine dulando sara giunto al termine stre, che esco d'una tonte della nona parte dell'estremo un altro che si chiama Eucircolo, arra girato tutto il sicohè quel che descende tondo. Di oche non poteva avere verso mane sinistra si chi prima d'ora incontrato il Fle-Leta, e quel che descende getonte, direcciandosi da quel mano destra si chiama Etiato manco che non era ancora (Buti). Vedi Furg., xxviii. stato tutto trascoreo (B.B.). 133. La colpa pentuta, 132-136. D'esta piova delle scontata per penitenza (B.

dismonta, infino al centro della lagrime uscenti dalla fer della statua (B.). — Il bu dell'acqua rossa, ecc. A I bollente non bisognava qu notizia di greco, che par c D. non avesse; bastava 12 il verso di Virgilio: Qua pidus flammis ambit tor tibus amnis Tartareus I geton (Bl.). - Lete vedrai, geton (Hi.).—Lete veera-fuor di questa fossa dell' ferno, imperò che finga Purg, cho sia uno fume all'entrata dei paradiso to stre, ch'esco d'una fonis-un altro che si chiama Eu-sicchè quel che descende verso mano sinistra, si chi

# CANTO DECIMOQUINTO.

o i Poeti sul margine della arenosa landa, incontrano una uchiera di violenti altura. Brunello Latini è fra essi, riconosciuto il discepolo, gli fa mollo, e lo voler camminare immanzi a lut, perche postano regionare un po' insteme. Pur-Firenze, delle wenture e della gioria serbate a Dante, Anche Brunelto gli da anla sua masnada, e fugge por per raggiungerla

porta l'un de' duri margini, ummo del ruscel di sopra aduggia e dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia 4 ndo il fiotto che in ver lor s'avventa, lo schermo, perchè il mar si fuggia: i Padovan lungo la Brenta, ifender lor ville e lor castelli, che Chiarentana il caldo senta; magine eran fatti quelli, che nè si alti nè si grossi, che si fosse, lo maestro felli. vam dalla selva rimossi , ch'io non avrei visto dov'era, io indietro rivolto mi fossi. incontrammo d'anime una schiera, venia lungo l'argine, e ciascuna guardava, come suol da sera l'un l'altro sotto nuova luna; ver noi aguzzavan le ciglia, vecchio sartor fa nella cruna.

rico- mandulo scarrettamente, forse uggla; ammorla le per errore di stimpa Guirzan-B). Adombrant les te; ove ancora oggi si fanno cate, les garantit du continuamente gran ripari di argini, perche vit e per quelle al Wituand, dice il fotto, o vogliam dire il flusso ni nome rispondereb- per la situazione e bassezia zante, adesso non si della terra ha grandissima ma, sendo che il postanza, massime regnante il uelle parti fe' di gran venta maestro, G. Vill., xu., 54: na, bassare stata al I Frisoni rispono i dicchi (les al Witand, dice il fotto, o vogliam dire il flusso uni nome rispondoreb- per la situazione e bussessa izante, sdesso non si della terra ha grandissima; ma, sendo che il postanza, massime regnante il polle parti fo' di gran venta maestro. G. Vill, x11, 54: i, può essore stata si I Frisoni risppono i dicchi les bante. Altri credono diques): ciò sono gli argini sola di Cadasand, ove fatti e altati per forza a modo nale di Bruges en- del Po, alla viva del mare per el pice Lod. Guiociar- riparare il fiotto. Lo stesso Vil- Descrizione di tutti lani ha Guizzante, x11, 68. — avett 2l tvi a faccia Trovandosi Wissant (paesetto) dell' Esclusa (tarra verso il confine occidentale del-tante da Brugota tre la Fisadra dantesoa. Bruggia dell' Esclusa (terra verso il confine occidentale delstante da Britggiu tro la Fisindra dantesca, Bruggia cuna cosa (L). Inf xxx, 85,
sioletta Cadsand, con
pio del medestino nono del medestino nono la pia l'isvola molto
indicare la diga flamminga, da
con una terra e con
un capo all'altro del paese (dievichti villaggi, ma stanza di circa 120 chil.) (Giute del mare coi flusso seppe Dalla Vedova).

Thanno a poco a
B. Fanno lo schermo, la detunata più che per fensione con li argini grossi et
sto è quel medestino alti dal lato, fatti di roveri e
spiende la notte n tramonta
quale ti nostro grom grosso le sponde; cioè le due
le fa menzione nel xy pareti do agni lato beno conca20. Aguzzavan le cujtia, ed
alti Inferso, chia- transfer

fa mentione nel 11 pareti da ogni lato bene conca- 20. Aquatavan (Biscioni).

pieno in mezzo tra li detti due stencati, perchè tra quelli scorra l'acqua e non si sparga per la pianura (Buti). — Si l'uggia si lugga. Pour repossser la si fugga. mer (Ls.)

7. Quale i Padovan. Al tempo di Dante vegliavasi alla peren-ne conservazione di ben 350 miglia di doppi argini, di una lar-ghezza variante tra i 4 ed i 40 piedi. Dante non ricordò i magpiedi. Dante non ricordo i mag-giori, ma i ben piu alti e groesi, ecc. (Dalla Vedova, Gti avgina della Brenta attempo di Dante, presso Ferrazzi, IV, 383). 9. Chiarentana; altri Caren-tana. Beny.: Carentana ubi re-

quant quidam domini qui vocantur ducer Carinthia. Carintia. Ne fa caso che la Brenta non iscaturisca dalla Carintia, aa dal lago di Levico nel Tirolo, perche Dante pote scambiare facilmente paesi contermini, come i detti, massime che si può credere che a tempi snoi I duchi di Carintia signoregiassero, una parte del Tirolo (Bt.) È piuttosto il monte Carenzana o Canzana, che sorge fra Vilvignola e Valfronte nel Trentino e si dilunza alla sipicantur duces Carinthia. - Ca-Trentino e si dilunga alla sini-stra del Brenta al quale da origine con due laghi che gii origine con due laghi cho gii scorrono al piede, e grands tributo d'acque co' torrenti cne gli scendono da fiauchi (Luemetti). H'actido senta, quando si struggon le nevi per lo caldo e ricrasce la Brenta (Busti).

12. Qual che si fosse, lo maestro, cioè il fabbricatore. Mostra dubitare se, come alla terra creata da Dio hanno gli nemini agriunte delle opere,

terra creata da Dio hanno gli uomini aggiunte delle opere, così all'Inferno, pur fatto dalla Divina Potentate (Inf., rit., 5), abbiano i Demoni aggiunto ai-cuna cosa (L.). Inf xxxi, 85, parlando d' Efalte incatenato; A cinger lui qual che fosse il maestro, Non vo io dir (Bl.). 14. Dov'era la celva (B. B.) 18. Da sera, nel crepuscolo, che non è di e non e notto (Bl.).

24-29. Lembo, la estrema parte del vestimento, dalla parte inferiore (B.). – Dante cammi-nava su l'argine del ruscello e quell'ombra veniva a piè del-l'argine, dentro l'infocata arena, onde non poteva prendere che il lembo (L.). — Qual meraviglia è questa che io ti veg-go qui I - Per lo cotto aspetto, per lo suo volto arsicciato (Bu-ti). Abbrucciato, e però alquanto trasformato (B.). — Non difese, non tolso. Il Petr.: L'aria fosca, Contende agti occhituoi (il ri-

conoscermi). 30. Ser Brunetto Brunetto

Latini nacque in Firenze verso il 1220. Fu dittatore o segretario del Comune. Andò ambaseindore ad Alfonso re di Ca-stiglia, per muoverlo a favo-reggiare parte Guelfa, combat-tuta da Manfredi; onde nel Tesoretto: Esso Comune saggio -Mi fece suo messaggio - Al-l'alto re di Spagna. In questo segul la rotta di Monte Aperti a' di 4 di settembre 1260, e Brunetto, uscito di patria con gli altri Gueld, riparò in Francia; ond'egli nel Tesoro, 11, 29: Fece ond egit hei Tesoro, 11,25. rece egit (Manfredi) molle guerre e diverse persecuzioni contra a lutti quelli d'Italia che si le-neano con Santa Chiesa e conneano con Santa Chiesa e con-tra a grande partita (contre la Guelle partie) di Firenze, tanto che ellino fura cacciati di loro terra, e le loro case furon messe a fuoco ed a fiamma e a distruzione. El avec els en fu chacié maitres Brunes Latin et n'estoti di var cal averse et si estoit il par cele guerre essilliez et en ala en France, quant il fist cest livre por l'a-mor de son ami. Di che la causa dell'esilio non può esser quella narrata dal Bocc. e ripetuta da Benv.: Habuit tamen magnam opinionem de se ipso. Quum esset magnus notarius et commisisset unum parvum fallum in sua certa scriptura per errorem, quem poterat facilecor-rigere, voluit potius accusari el infamari de falso, quam re-vocare errorem suum, ne videretur deliquisse per ignoran-tiam. Unde propter hoc fuit coactus recedere de Florentia et datum fuit sibi Bannum de igne. Nel 1269 era restituito in patria, e vi morì nel 1294. Fu se-polto in Santa Maria Maggiore, - Il poeta della rettitudine mise in Inferno il suo maestro, perchè pare realmente peccasse contro natura. Egli stesso nel Tesopare realmente peccasse contro cammino? Virgino non rispon- el calivó (riducemia cel natura. Egli stesso nel Teso- de a questa domanda, e il Blano ciò era occorso il riorrello confessa d'esser tenuto un solve così: Raffrontando gli al- nana; di buon matino poco mondanelto, a mondano tri passi ne quali el poteva es- le spalle alla salva, e regie nomo il disse G. Villani. Oltre sere o fu nominato, come, p. e., con Virgilio passò la gio il Tesoroto, chi egli chiama inf., x, 62; xvi, 53, xvi, 60, e verso sera (r. 1) \* il Tesoro, sorisso il Favolello Purc., xxi, 125, vedremo che minò per l'interno, e v specife di sermone dello stes- dice il suo nome o lo la dire da sò la suote e il giorno so metro, vale a dire di sette- altri, proprio quando gli è ne- fino al presente (841 -

Cosi adocchiato da cotal famiglia, Fui conosciuto da un, che mi prese Per lo lembo e grido: Qual meraviglia! Ed io, quando il suo braccio a me distese Ficcai gli occhi per lo cotto aspetto St, che il viso abbruciato non difese

La conoscenza sua al mio intelletto; E chinando la mia alla sua faccia, Risposi: Siete voi qui, ser Brunetto? E quegli: O figliuol mio, non ti dispiaccia

Se Brunetto Latini un poco teco Ritorna indietro, e lascia andar la tracci Io dissi lui: Quanto posso ven preco;

E se volete che con voi m'asseggia, Farol, se piace a costui, chè vo seco. O figliuol, disse, qual di questa greggia S'arresta punto, giace poi cent'anni Senza arrostarsi quando il fuoco il fegg Però va oltre: io ti verrò a' panni,

E poi rigiugnerò la mia masnada, Che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scender della strada Per andar par di lui: ma il capo chino Tenea, com'uom che riverente vada. Ei cominciò: Qual fortuna o destino

Anzi l'ultimo di quaggiù ti mena? E chi è questi che mostra il cammino!

Là su di sopra in la vita serena Rispos'io lui, mi smarri' in una valle, Avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina le volsi le spalle:

Questi m'apparve, tornand'io in quella, E riducemi a ca per questo calle.

nari rimati due a due, e del cessario, come quando pa Tesoro vedi al verso 119. Il Pa-Ulisse e quando scontra s taffio non è suo, ma è scrit- Negli altri casi non dica tura del scolo av.

33-35. La traccia, la file (Ls.).

— Preco, prego. — Masseggia,
a sedere mi ponga (Buti). Ri-

stea (B.).
37-40. Greggia, brigata. — Il feggia, il ferisca (B.). — A' panni, appresso (B.). V. sopra v. 24.

42. Masnada, Questa voce si torse più tardi a mal senso (L.). 43-44. Della strada, d'in tal margine in sul quale lo era (Butt). — Par di lui, a coppia con lui (Fr.).

48. Chi è questi che mostra il camminot Virgilio non rispon-

perifrasi per non esser

chio. 49-54. Ld su di sopre vita serena, eco. Quest rispondono a capello a qu D. disse al principio del L'età dell'uomo è piena tocca il mezzo della vita anno. Egli s' era trovote selva prima di cotesta solo se n'accorse l'anue allora le voise le spalle, did di salire il monte. respinto dalle fiere: gli Virgilio (tornand to fu e lo salvà (riducemi a ca

Ed egli a me: Se tu segui tua stella, Non puoi fallire a glorioso porto, Se ben m'accorsi nella vita bella: E s'io non fossi si per tempo morto, Veggendo il cielo a te così benigno, Dato t'avrei all'opera conforto. Ma quell'ingrato popolo maligno, Che discese di Fiesole ab antico, E tiene ancor del monte e del macigno, Ti si farà, per tuo ben far, nimico Ed è ragion; chè tra li lazzi sorbi Si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, Gente avara, invidiosa e superba: Da' lor costumi fa che tu ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba, 70 Che l'una parte e l'altra avranno fame Di te; ma lungi fla dal becco l'erba. Faccian le bestie Fiesolane strame Di lor medesme, e non tocchin la pianta, S'alcuna surge ancor nel lor letame, In cui riviva la sementa santa 76 Di quei Roman, che vi rimaser, quando Fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse pieno tutto il mio dimando, 79 Risposi lui, voi non sareste ancora Dell'umana natura posto in bando: Chè in la mente m'è fitta, ed or mi accora 82 La cara e buona imagine paterna Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora M'insegnavate come l'uom s'eterna: E quant'io l'abbo in grado, mentre io vivo, Convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, E serbolo a chiosar con altro testo A donna che il saprà, s'a lei arrivo.

Che alla fortuna, come vuol, son presto. siens, perfetta. — A ca, a casa, dice che da quelle stelle rico-lleco., Tes., vii, 32; La ca dello nosceva il suo ingegno (Nann.). Letto. I chiosatori antichi in— 61-66. Quell'ingrato. Dell'in-161-06. Quell'ingrafo. Dell'inil eltorno a Firenze, alla
161-06. Quell'ingrafo. Dell'inil eltorno a Firenze, alla
161-06. Quell'ingrafo. Dell'inil eltorno a Firenze, alla
161-06. Quell'ingrafo. Dell'in161-06. Quell'ingrafo. Dell'ingrafo. Dell'in161-06. Quell'ingrafo. Dell'ingrafo. Dell'ingrafo. Dell'ingrafo

Tanto vogl'io che vi sia manifesto, Pur che mia coscienza non mi garra,

allestirono nna flotta poderosa per assallre l'Isola di Majorea, tenuta allora dai Saracini, ed essendo la città in loro assanzia minacciata dal Lucchesi, la lasciarono in guardia si Florentini; e per meritari di averla ben custodita, tornando con la preda, li misero al partito fra due bellissime porte di bronzo (il Boccaccio le dice di legno) e due coltone di porfido. I Fiorentini presero le colonne, che i Pisani avevano guaste col fuoco (abbacinate. M. Vill., xi, 30) e coperte di scanzato, perchè non si vedesse l'inganno, il quale fu manifesto sobo quando si rizzarono le colonne. le quali sono tuttora davanti il

le quali sono tuttora davanti il Battisterio; e pertanto i Fio-rentini s'ebbero quel sopran-nome. Altri credono che l'adanome. Altri credono che l'adagio nascesso quando si lasciarono adescare dalle lusinghe
di Attila (leggi Totila) ad arrendere la città, onde la poscia
malmentat, (BL). — Da'lor costumi, ecc. Decrasse-tot de
lesers mozers (Ls).
70-72, La tua fortuno, il tuo
celeste corso — tauto ben ti
serba in laudevole fama, in sufficienza, in amierite di grandi

serba in laudavole fama, in sufficienza, in amiczie di grandi uomini - Che l'una partee l'ul-tra, i Fiscolani e i Fiorentini, avranno desiderio di te, peichè eacciato l'avranno [B], Bianchi e Neri (Buti). - Ma lungi fa, l'effetto dal desiderio, perciocche essi non ti riavranno mai (B.). - Becco. L'Ottimo, curiosamente: Il becco è animale dannoso, ispido, fetido, co. E il Lf. lo segue; far from goat E il Lf. lo segue: far from goat shall be the grass. 73-76. Faccian le bestie, ecc.,

li Fiorentini discesi da Fiesole. diventati bestiali — strame, pascinsi e faccino strazio — di lor medesme, cioè di quelli che sono di lore origine e non delli altri (Buti). — La pianta, l'uo-mo virtuoso e fruttifero (Buti). In lor letame, nella loro viltà

— In low letame, nella loro viltà e viziosità (Buti). — Rivina, per buone operazioni risurga (B.), Ruima, legge il Buti, cioè si guasta e vien meno de la cioè de la compania de vien meno de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del compania del la compania del la

Scrivo nella mia memoria (B.).

— A chioxar con alivo testo, a dichiarare con quelle cose insieme, le quali gli avea predetto Ciacco e messer Farinata (B.).

— A donna che il sapra fure; Beatrice. — Non mi garre, non mi rimorda d'alcuna cosa la coscienza (B.). Garra, garrisca, Par., xix. 147. — Alla fortuna, a'casi sopravvegnanti, — son presto a ricevere e a socianere (B.).

94. Tale arra, tal patto: arra è la caparra che e formetza del patto fatto, cioè non m's nuovo lo patto che è tra il comini e la fortuna, ch'altra volta l'ho udito: che chi entra nel mondo conviene ch'ubbidi-Scrivo nella mia memoria (B.).

nel mondo conviene ch'ubbidisea alla fortuna e stare con-tento alle sue mutazioni (Buti).

tento alle sue mutazioni (1944).
Tale annunzio (B.).
95-96. Giri fortuna, eco.,
faccia il suo unicio di permutare gli onori e gli stati (B.).
— E il villan la sua marra.
Intende che essi Ficsolani (i
quali qui descrive in persona
di villani), come piace loro, il
lor mulvaria ascretgio adopelor malvagio esercizio adope-

for malvagio esercizio adoperino (B.).

99. Bene ascolta, non invano ascolta (B.). — Loda Dante di aver notato, come sppare nei suo detto: giri fortuna, coc., qualche cosa che udi, ed è quel che Virgilio disse della Fortuna nel vir, 73-96, perchò di concetto che la Fortuna a da un' intelligenza ordinata da Dio, e regga per ciò gli umani destini non ad arbitrio, ma secondo gli eterni decrott, è ben atto ad afforzare un'anima contro i casi avversi delle vita. tro i casi avversi della vita (BL.).

Non è nuova agli orecchi miei tale arra; Però giri fortuna la sua rota,

Come le piace, e il villan la sua marra Lo mio Maestro allora in sulla gota Destra si volse indietro, e riguardommi

Poi disse: Bene ascolta chi la nota. Nè per tanto di men parlando vommi Con ser Brunetto, e domando chi sono

Li suoi compagni più noti e più sommi. Ed egli a me: Saper d'alcuno è buono; Degli altri fia laudabile il tacerci,

Chè il tempo saria corto a tanto suono: In somma sappi che tutti fur cherci, E letterati grandi, e di gran fama,

D'un medesmo peccato al mondo lerci. Priscian sen va con quella turba grama, E Francesco d'Accorso anco; e vedervi,

S'avessi avuto di tal tigna brama, Colui potei che dal servo de' servi

Fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, Dove lasciò li mal protesi nervi.

Di più direi: ma il venir e il sermone Più lungo esser non può, però ch'io veg La surger nuovo fummo dal sabbione. Gente vien con la quale esser non deggio;

Sieti raccomandato il mio Tesoro

Nel quale io vivo ancora: e più non chieg

Poi si rivolse, e parve di coloro Che corrono a Verona il drappo verde Per la campagna; e parve di costoro Quegli che vince e non colui che perde

[B.].

100 Ne per tanto, nè per ciò lasco di parlare, ecc.

105 A tanto suono, a coni lugar racconto, a coni lugar racconto de lugar racconto

#### CANTO DECIMOSESTO.

Presso al termine del terzo girone del settimo cerchio, donde gid udiva il Poeta il rumore di Fiegetonte, che caden nell'ottavo, incontra un'altra masnada d'anime di adomniti, della quale si partono tre tilustri asoi concittadini. Pattisi consocre e consociutolo, pariand dello scadimento delle viriu politiche e civili in Firenze. Giunge poi sull'orlo dell'altra tipa, dove a un espesale che manda Virgilio, vien su, nuotando per l'aria, un novissimo

Già era in loco ove s'udia il rimbombo Dell'acqua che cadea nell'altro giro, Simile a quel che l'arnie fanno rombo; Quando tre ombre insieme si partiro, Correndo, d'una torma che passava

Sotto la pioggia dell'aspro martiro, Venian ver noi, e ciascuna gridava: Sostati tu, che all'abito ne sembri Essere alcun di nostra terra prava.

Aimè, che piaghe vidi ne' lor membri Recenti e vecchie dalle fiamme incese! Ancor men duol pur ch'io me ne rimembri.

Alle lor grida il mio Dottor s'attese, Volse il viso ver me, e: Ora aspetta, Disse; a costor si vuol esser cortese: E se non fosse il fuoco che saetta

La natura del luogo, io dicerei, Che meglio stesse a te, che a lor la fretta.

Ricominciar, come noi ristemmo, ei L'antico verso; e quando a noi fur giunti, Fenno una ruota di sè tutti e trei.

Qual soleano i campion far nudi ed unti, Avvisando lor presa e lor vantaggio, Prima che sien tra lor battuti e punti:

Cost rotando, ciascuna il visaggio Drizzava a me, si che in contrario il collo Faceva a piè continuo viaggio.

Deh, se miseria d'esto loco sollo Rende in dispetto noi e nostri preghi, Cominciò l'uno, e il tinto aspetto e brollo; La fama nostra il tuo animo pieghi

A dirne chi tu se', che i vivi piedi Cosi sicuro per lo inferno freghi.

2. Nell' altro giro, nell' ottavo ecchio (But).

3. L'arrite, il bugni delle agli abiti atano (B.). — L'abito ori (But).

4. L'arrite, il bugni delle agli abiti atano (B.). — L'abito ori (B.). — Fonno rombo. Le cassette civile degli antichi fiorentini oril' api, e qui per le api stesse distingaevasi pel lucco ed il (B.). — Fonno rombo. Le appuecio. Il lucco era una transcriptione del composito del caso 2. Nell' altro givo, nell'ottora non eravamo divenuti intavo ecchio (Busi).

3. L'avaiz.

4. L'avaiz.

5. L'avaiz.

5. L'avaiz.

6. L'avaiz.

6. L'avaiz.

6. L'avaiz.

7. L'avaiz.

8. L'avaiz.

8. Sestati.

8. Brun. Lat.

7. L'avaiz.

8. Sestati.

8. Brun. Lat.

8. Sestati.

8. Sest

fatte. — Pur ch' io me ne ri-membri, pur lo raccordare mi duole ora, non che aliora lo vedere (Buti) — S' attese, si fermò (Buti).

16-18. Che saetta, Nelle Rime 16-18. Che nactta. Nella Rime, di danna accorata dice: Che di tristitzia anettavan foco. Meglio stesse a te, andando lor incontro, che a lor la pretta di correre verso to (B.). 19-21. El, essi (B.). Altri leggono, cht. interjezione di dolore. — Perso. Immento (Ls.). — Fenno una ruota, cc. Porgendosi le mani, come in una

Forno, - Verso, lamento (18.1).

Forno una reola, ecc. Porgendosi le mani, come in una ridda, giravano atterno ad un centro vuolo, studiandesi in pari tempo, con torcimenti continui del capo, di tener d'occhio Dante e Virgilio (18.1).

Tutti e frei, Prov.: fut trei Nann.; V., 148.

22-24. Qual solvino, ecc. - L'Ottimo: dice soleuno, percochò in Italia e in molte parti l'uso de'campioni è ito via, e la Chiesa il divieta; ma ancora s'usa in Francia. - B. B. legge stuolen: siccome sogliono fare i campioni, lottatori o puglili. - L'Adriani nelle Vite di Piut.: - Campioni di lotta. - Avvisando tor presa, lotta. — Avvisando lor presa, come dovesse l'uno afferrare, cioè pigliare alle gavigne l'al-

dice e lor vantaggio (Buti).

Battuti dal cesto o dal pu-— Battuit dal cesto o dal pu-gno — punti da arme (T.). 25-27. Rotando, andando in cerchio (Buti). — Si che in contrario, ecc. Essendo D. fermo sull'argine, el essi ro-tando sotto di lui nell' arena, per poterio veder sempre in viso eran costretti a mandare

pledi a terra frego Inverso

piedi a terra frego Inverso

lui.

15-38. Dipelato , perciocobò

ia fiamme gli avevano tutta
arsa la barba e' capelli. — Di

grado maggior, di nobittà di
sangue, di stato e d' operazioni
(B.). — Gualdrada. diglia di

Bellineion Berti (Par., xv. 112;
xv. 99) doi Ravignani. Sposò

il conte Guido il Vecchio, d'origine germanics. onde vennero i conti Guidi signori del
Casentino. Di Guido e di Gualdrada nacque fra gli altri.

Marcovaldo, e di Marcovaldo
Guidoguerra (F.). — Gualdrada i quale egli tolse per
moglie per una leggiadria che
te vide fare helia cattedrale
chiesa di Firenze ad una festa,
alla quale e ra Otto Iv imperadore. Era la fanciulla in compagnia di donne ed era motto

colla: il conte la motteggiò di

voletta baciare; la fanciulla
diase che ne elli, nà altri potrebbe ciò fare, se suo marito
non fosse: onde il conte, con
siderata la savia risposta, per
mane dell' imperadore la sposò siderata la savia risposta, per mano dell' imperadore la sposò (O.). — Altri vogliono che ella rispondesse così al padre, il quale aveva detto a Ottone IV, meravigliato di sua bellezza, ch'era ligliuola di tale che a lui basterebbe l'animo quando gli piacesso, di fargliela bagli piacesso, di fargliefa ba-ciare. Ma il Borghini la prova una favola. - Ista egregia juinghirdruda. Auctor tamen utilur vocabulo communi et corrupto guo utinitur multeres et vuigares.— A coté du champo de bataile de Campatlino de bataile de Campatlino d'élèce la joise ville de Poppi, dont le chaleau a été bati en 1230 par le père de cet Arnolfe, qui élèux quelques amnées pius tard le palais vieux de Florence. Dans ce chéleaus on montre la chambre à couchea de la belle et sage Gualdrade de la belle et sage Gualdrade (Ampère). — Guido Guerra. Questo messer Guido, conte e avalero, fu saputo uomo et mandia et la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la belle de col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la cola col quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col re Carlo quando venne in Toscana et a Florenta de la col recursa moglio, si che, on potendola soscuror e la con amore parlar di volta de la col recursa moglio, si che, on mande de la col recursa moglio, si che, on mande de la col recursa moglio de la col recursa de la col recursa moglio de la col recursa de la col recursa de la col recursa de la c corrupto quo utuntur mulieres

Aldobrando Adimari. — Voce, 51-54. Ghiotto, desideroso (B.). 64. Conduca, ecc., vi nomiranza o fama (B.). Ditta- — Dispetto, risponde alle pa- se abbi lunga vita. mendo: Molto era grande de role del verso 29. — Tardi 67-68. Cortessa e valo Zatin la voce. Sconsigliò la tutta si dispoglia, starà molto tessa par che consistano

Questi, l'orme di cui pestar mi vedi, Tutto che nudo e dipelato vada, Fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrada: Guido Guerra ebbe nome, ed in sua vi Fece col senno assai e con la spada. L'altro che appresso me l'arena trita, È Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce Nel mondo su dovrebbe esser gradita. Ed io, che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui; e certo La fiera moglie più ch'altro mi nuoce. S'io fussi stato dal foco coperto, Gittato mi sarei tra lor disotto, E credo che il Dottor l'avria sofferto. Ma, perch' io mi sarei bruciato e cotto, Vinse paura la mia buona voglia, Che di loro abbracciar mi facea ghiott Poi cominciai: Non dispetto, ma doglia La vostra condizion dentro mi fisse Tanto, che tardi tutta si dispoglia. Tosto che questo mio Signor mi disse Parole, per le quali io mi pensai,

Che, qual voi siete, tal gente venisse, Di vostra terra sono; e sempre mai L'opre di voi e gli onorati nomi Con affezion ritrassi ed ascoltai.

Lascio lo fele, e vo pei dolci pomi Promessi a me per lo verace Duca: Ma fino al centro pria convien ch'io te Se lungamente l'anima conduca

renza, andessene con lui in una perversa meglio, si che, renza, andessene con lui in una perversa meglio, si che, renza, andessene con lui in una perversa meglio, si che, renza, andessene con lui in una perversa meglio, si che, sono e con la sua prodezza (Buti).

30. Fece col senno assat, coc., si che fu utile in consiglio et in battaglia (Buti).

40-41. Tella, scalplta (B.).

Adobrandi. Il Borghini: E della rena (Buti).

detta Aldobrandi da nome del padre e non della famiglia: rando che essi erano uomini da perolle fo Tegghiaio di messer devere onorare (Buti).

con amore parlar di voi, altrui ricordafi (Ces) 6l. Lascio to fete. Pa tudine dell'inferno (Ban marezza, il peccalo. dolci pomi, la fede,

(K.).
63. Fino al centro delle cloè infino al profondo de ferno (B.). — Tomt. di (B.). cada. Petr.: O tom nell'amorosa selva.

. . . . . .

lmo Borsiere, il qual si duole per poco, e va là coi compagni, cruccia con le sue parole. uova, e i subiti guadagni, e dismisura han generata, in te, si che tu già ten piagni. colla faccia levata: che ciò inteser per risposta, un l'altro, come al ver si guata. olte si poco ti costa, tutti, il soddisfare altrui. , che si parli a tua posta. mpi d'esti luoghi bui i riveder le belle stelle, i gioverà dicere: Io fui, noi alla gente favelle. per la ruota, ed a fuggirsi piaron le lor gambe snelle. non saria potuto dirsi si, com'ei furo spariti: l Maestro parve di partirsi. va, e poco eravam iti, ion dell'acqua n'era si vicino. parlar, saremmo appena uditi. flume, ch'ha proprio cammino ı monte Veso in ver levante listra costa d'Apennino, ama Acquacheta suso, avante ivalli giù nel basso letto, ·li di quel nome è vacante, là sopra San Benedetto 100 per cadere ad una scesa, cheta è vacante, privato, per chè non più Acquacheta, ma li per mille esser ricetto, li vivere insieme contro alla comune; dicendo lictamente e fa- che in Firenze era più cortosia nill'Alpi sopra Forli. È il pris secondo la pos- e valure che al tempo loro.

Targuacheta è un liume di Romagna, che ha la sorgente di lictamente e fa- che in Firenze era più cortosia nill'Alpi sopra Forli. È il pris propre par che ri- 72-74 La gente nuova coloro la sintra costa dell'Anenni dell'Anenni coloro la sintra costa dell'Anenni coloro la coloro la sintra costa dell'Anenni coloro la coloro

lictamente e fasocondo la posvalore che al tempo loro.
re par che riromore della rel'auli, oltre gli antichi, divonnero abitatori di Firenze; dice
a sgli essercizi
essercizi
stoma suole
o (Buti).
ietmo Borstere,
poco davanti a' tempi dell' auBorsserius futt tore, oran venuti dal Pivier
Florentinus, fad' Acono ad abitare in Firenze
vir, secundum (B). Cittadini venuti e fatti di vir, secundum (B). Cittadini venuti e fatti di am, placibilis et subito (But). Vedi Par., xvi, trartu temporis 49 e segg. — Subiti guadagni officium Bursa- la substantia festinata, della lauditur pecu- quale dicono i Proverbi, xiii, t homo Curialis 11, che minuetur (Ces). —

perchè Firenze, che apostro-fava, era sopra al suo capo. 79-84. Se l'altre volte che tu rispondi altrui (B.). A tua posta, il Castelvetro spiega con questo verso quelle parole latinizzate del Gorgia di Pla-tore. Mana Cacilitate resnome. intifizzate del Gorgia di Pla-tone: Magna facilitate respon-des, o Gorgia. — Se campi, se esci. — Ti gioverà, diletterà.

83-87. Alla gente favelle.

83-87. Alla gente favelle.

Finge che' dannati son' affettuosi di fama, perch' nella
fama par loro vivere ancora,
et acciò che per esempio die
loro altri non facola male, che
sarebbe per ciò a loro accresciuta la pena (Buti). — La
ruota, il cerchio che fatto
aveano di sè (B.). — Ale, eco.
parve che volassero (B.). Il
locc. e il Witte: Ale sembiar
le gambe loro snelle. le gambe loro snelle.

88. Un ammen, ecc. Dittam .: Che appena dir potresti piu tosto amme.

93. Che, per parlar, per aver parlato — saremmo appena uditi, l'un l'altro (B.). Qu'd

with, Pun I altro (B.), 40 a peine sussions nous pu nous entendre parler (Lr.).
94-102. Come quel fiume, ecc. Ordina: Come quel fiume ch ha proprio cammino (non unendosi ad altri flumi) primieramente da monte Veso (Monviso) in ver levante, dalla sinistra costa d'Apennino, che si chiacossa a Apennino, che si chia-ma Acquacheta esso, sopa-Forli, avanti che si divalti (si precipiti) giù nel basso letto, nel piano di Romagna, eta Forti di quel nome di Acqua-chota d'aquella nome di

la sinistra costa dell'Apennino e dirigendosi verso levante abbia proprio cammino fino al mare e non immetta nel Po, siccome fanno tutti gli altri che muovono da monte Veso in siccome fanno tutti già altri che muovono da monti Veso in poi, fino al punto onde muove l'Acquacheta. (Così era al tom-po di Dante. Ora il Lamone, più al nord, si è aporta una nuova uscita, ed è il primo a shoccare nell' Adriatico. Bar-locol. Chimasi casi fino a che low). Chiamasi così fino a che, \*\*Aukliur pecu- quale dicono i Proveròj, nii, unicos coi torrenti Riodestro thomo Curialis II, che minuetur (Ces.).— e Toncalasso, non cambia il re CuriasDomi- Diemitura, prodigalità (Buti). nome in quello di Montone che so Nobilium Co- Colla facera levata, se- il del Bocc. (Ce insieme col grido: et ancora monerva fino al suo sbocco in mare presso Ravenna.— Rimita del Bocc. (Ce insieme col grido: et ancora mome Dante bone si può intendere che significht o, cec. Come questo flume rimidice in opera di ardire, e che mostrava che pocc, da poco in dicesse vero: imperocchò il ve- pocc, da poco in dicesse vero: imperocchò il ve- pocc, de con la caduta ch'egli che venne (Buti). ro si dice con ardire (Buti). Ta ad una scesa, ad un luogo ne affigge—con Quasi della pazienza di Dio di lode. Il Buti, dolendosi (B.). Altri, men bene: cal puno ove questo flume si unitosi coi torrenti Riodestro

precipita, rimbombando, al bas-so, è la Badia di San Benedet-to in Alpe: ove dovrla esser abitazione per mille monaci, e invece ve ne stanno pechi Altri legge: ove dovea, e intende ovo dovea esser un castello capace di mille abitanti, che i

capace di mille abitanti, che i conti Guidi, signori di quel paese, avenno in animo di edificari (F).

104-105, Tinta, rossa — ora, tempo — offesa, assordata (T).
106-108, Una corda. Intendi ch'elli fu frate minore, ma non vi fece professione, aal tempo della sua fanointiezza. Questa tonza significa la sussuria, la quale l'autore si pensò di la gare col voto della religione di San Francesco (Buti). — Il Tomm: Corde sign: lea la mortificazione, con cui Dante sperò rincere la lussuria. E significa la buona fede per cui sperò trarre a sè i Florantini, e ora spera patteggiare con la lor frode, sì cho non gli possa far male. Altri per la corda intende la furtezza, contraria insieme alla iusuria, alla frode, — L'Ottimo: la frodelezza e così intende il Ripisch. — San Francesco, fondatore dei cordigileri, solea chiamare il suo corpo azino da suggiogarsi col capestro; onde la corda è simbolo del domare la natura animale (Lr). — Lonza. Il Fraticelli, la dice simbolo della faziosa Firenze. Altri la intendono per lussuria, e il Wegele, citando quel passo di Boezio (lib. 11): Avaritia fervet cilemarum opum violentus ereptori simiem tupo diacris. Ira intemperans fremiti leonta animam gestare diizeris. Fradis. vi fece professione, nel tempo della sua fanciullezza. Questa Iru intemperans fremiti leonis animum gestare dixeris. Fædis immundisque libidinibus im-mergituri Sordida suis voluptate detinetur; dice: Di questi simboli, tanto accetti nel medio evo. Dante si valse: solo la scrofa, che ben quadrava al suo fine morale, era poco ri-spondente al fine estetico e poeepondente al fine estetico e poetico, on d'egil le sostitui la pantera, animale appropriato a
Bacco, e che, come suo attributo, vien figurata nel sarcofagi del Pagani. — Alla pelle
dipinta, come si dee: lo ho un
mantello a frecti d'ore, debe che
ha li fregi dell'ore (Butt).

111-114. Agyroppata e ravvolte, fattone un gomitolo per
poter gettar lontano. (B. B.).
— Lo destro lato. E questo il
movimente che fa chi vuole
sengilare qualche cosa. — Dalla
sponda del settimo cerchio. —
La gittò, ecc. Ed è questo come

La gitto, ecc. Ed è questo come gli gettare li dadi verso un barat-

Cosi, giù d'una ripa discoscesa, Trovammo risonar quell'acqua tinta, Si che in poc'ora avria l'orecchia offesa lo aveva una corda intorno cinta,

E con essa pensai alcuna volta Prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta. Si come il Duca m'avea comandato, Porsila a lui aggroppata e ravvolta. Ond'ei si volse inver lo destro lato,

Ed alquanto di lungi dalla sponda La gittò giuso in quell'alto burrato. E pur convien che novità risponda, Dicea fra me medesmo, al nuovo cenno Che il Maestro con l'occhio si seconda.

Ahi quanto cauti gli uomini esser denno Presso a color, che non veggon pur l'op Ma per entro i pensier miran col senno Ei disse a me: Tosto verrà di sopra

Ciò ch' io attendo, e che il tuo pensier sogo Tosto convien ch'al tuo viso si scopra. Sempre a quel ver ch'ha faccia di menzogna De' l'uom chiuder le labbra quant'ei puot

Però che senza colpa fa vergogna; Ma qui tacer non posso: e per le note Di questa commedia, lettor, ti giuro,

S'elle non sien di lunga grazia vote, Ch'io vidi per quell'aer grosso e scuro Venir notando una figura in suso. Meravigliosa ad ogni cor sicuro, Si come torna colui che va giuso

Talora a solver ancora, ch'aggrappa O scoglio od altro che nel mare è chius Che in su si stende, e da piè si rattrappa

tiere, che immantinente viene, rime S'elle, ecc. Se io non credendo che quelli che li gettreando che quent che in ges-ta voglia giuccare (O.). — In quell'alto burrato, profondo precipizio (F.). In quel fiume, il quale chiama burrato per lo

il quale chiama burrato per lo avviluppamento d'esso (E).

115-117. Risponda a questo atto di gittar così quella corda (Buti). Che sia per avvenire alcuna cosa nuova ed insolita al nuovo ed insolito cenno. — Sì seconda, sì seguita, avvisando giuso (Buti).

Comme le joueur pourse; en quelque fuçon, et dirige de l'eti la boule qu' il vient de lancer (Ls.).

lancer (Ls.).
122. Sogna, imagina (Buti).
124-126. Ch'ha faccia di menzogna, che somiglia bugia (B.). Senza colpa di chi lo dice li fa vergogna. 127-129. Per le note, parole,

il vero, che questo mio non duri lungamente

non duri lungamente igrazia delle genti (B.).
132, Maravigliosa, da tur anche uno spirito intrepid Qui aurati troubie le car plus ferme (Ls.).
133-136. Si come torsa.

così veniva su notando, fa lo marinalo che ra a rare l'ancora, che ra a rascoglio o ad altra cosa piattata nel mare, che qu torna su si raccoglie li torna su si raccoglie li alle natiche e in su si si (Buti). — Semblable è qui, syant plongé pourdé l'ancre retenue par un rou quelque empéchement dans la mer, étend les ble corps, ramenant à si pieds (L.).

#### CANTO DECIMOSETTIMO.

ione, segue il Poeta dicendo che, mentre il Maestro si trattiene con quell'or-per disporla a calarti al fondo della ripa, egli visita da sè i violenti nell'arte, no seduti presso al gran baratro sotto l'ardente pioggia. A ciascuno pende ul petto con certo segno e colore, o con la loro arme; ondegli ne riconosce torna a Virgilio, che, assettatosi già sulle spalle di Gerione, lo fa salire di-perchè la coda non gli noccia, e con discendono nell'ottavo cerchio.

ra con la coda aguzza, a i monti, e rompe mura ed armi; ei che tutto il mondo appuzza: o lo mio Duca a parlarmi, nolle che venisse a proda, I fin de passeggiati marmi. ozza imagine di froda, ie ed arrivo la testa e il busto; illa riva non trasse la coda. ua era faccia d'uom giusto; nigna avea di fuor la pelle, erpente tutto l'altro fusto. he avea pilose infin l'ascelle: e il petto ed amenduo le coste avea di nodi e di rotelle. olor sommesse e soprapposte mai drappo Tartari ne Turchi, ai tele per Aragne imposte. olta stanno a riva i burchi, 19 e sono in acqua e parte in terra, là tra li Tedeschi lurchi s'assetta a far sua guerra; iera pessima si stava che, di pietra, il sabbion serra.

aguta e pu- 7-8. E quella sozza, ecc. Ge-alcun ferro (B.). rione, simbolo della frode: Ge-ora. — Monti, le ryon o Geryoneus, verisimilbra. — Monti, le ryon o Geryoneus, verisimilgrandi cose — mente da γηρύω, che grida,
città e di quata — e l'armi
gio di Crisaore e di un'oceae di qualunque
ardite cavaliere
sore d'armenti nell'isola Eurye nura et armi,
vince (Buth).
morba. G. Vill.
h., 1.2: Piovvono
con tre corpi, tergenimus, tre
e bisce con sante contrade.

asta col suo inilicule adoperare
te rutti di pecto bracato e goloso. A questo
contradi prosent. con tre corpi, lergeminus, tre lestri non vegliono più navite biuce con tanteste, con sei mani, sei piedi,
care, sogliono menare i burchi
izzarono e corile contrade.

io, terribilmente forte e con
nata col suo iniilente adoperare
a teniese figurava un sere grase brutta di pecconto starebbe bens nel terro
conto starebbe dell'acco. Il Boccacala senisse insino
ci nella Genealogia degli Dei,
biber, onde alcuni mss. hanno la
sest passeggiando 1, 21: ... Regnans apud baleacon biero, il castoro (El).
La lontra maschio: questo anial fon, eco., cios biandisque verbis el omni cola fine dell'armitatu consucuerti hospites
però sta nella riva del Danubio,
ch'era di piosectipere el demum sub hac bemotte la coda, che l'ha motto
resultimo.

Arrivo, mise sopra la riva (B.). molto grassa, per li port esce

- Il busto, il rimanente del

corpo (B.). 13-15. Duo branche, due piedi artigliati, come veggiamo che a dragoni si dipingono (B.). — Infin l'ascelle, infino alle di-tella delle spalle (Butt). — Lo dosso, ecc., tutto il corpo, fuo-ri che la testa, e'l colle e la coda (B.). — Nodi, compassi i

duali parevano nodi — rotelle, figure rotonde (B.). 16-21. Con più color, ecc., a variazione dell' ornamento 16-21. Con più color, ecc., a variazione dell'ornamento (B.). — Non fer mai drappo. Non fecer mai drappi con più colori, con più sommesse s soprapposte. Altri: mai in drappo, a intanti. No Transai. prapposte. Altri: mai in drappo. e intendi: Nè Tartari, nè Turchi fecer mai in drappo sommesse e soprapposte con tanti colori. — Soprapposta è quella parte del lavoro, che ne' drappi a vari colori rileva dal fondo; sommessa, il contrarlo (B. B.). Pondo e ricamo. Bocc. Fiama. 201: dramai son. Bocc., Fiamm., 201: drappi so-prapposti di perte e di care pietre vestiti. — Tartari ne Turchi, i quali di ciò sono ottimi maestri, siccome noi possiamo manifestamente veder nei drappi tartareschi, i quali vera-mente sono si artificiosamente tessuti, che non è alcun dipintore che col pennello gli saposse fare simiglianti, non che più belli. (B.). (Qui finisce il commento del Boccaccio, e d'ora innanzi B. vorrà dis Buti). — Aragne, cangista in ragno da Minerva. V. Purg., xii, 43. — Imposte, composte (B.). Messe sul telalo (V.). — Stanno a riva i burchi. L'An. Fior.: Quando i navalestri non vegliono più navicare, sogliono menare i burchi fare simiglianti, non che

l'untume e il grasso al, che l'acqua diventa unta come d'o-lio, onde i pesci vi traggono et elli si volge a pigliare quelli che vuole (B.). Segue l'opinione erronea e volgare che il ca-storo si nutra di pesci (Bl.). — Su l'orlo, ecc., su l'orlo di Su l'orlo, ecc., su l'orlo di pietra, che rinserra, circonda il sabbione.

26-27. Forca, coda biforouta
(B.). La fourche vénéncuse,
armée de dard come celle du
scorpion (Lt.).
28-29. Or convien che si tor-

ca La nostra via, ecc., dalla spenda sulla quale camminato aveano, rettilinea e mirante al mezzo dell' Inferno, passando mezzo dell'interno, passano sul circolar evol di pietre, che torminava quel settimo cerchio, au del qual orlo erasi Gerione appostato, v, 23-24 (L.).

31-33. Seendemmo, perchè la sponda del fiume era più alta dell'orlo del cerchio (L.).

Alta destra manmella, in ver

man rilla (B.). — Stremo d'esso orlo; estremità. — Cessar. Ni-dob.: cansar. — La fiammella dob. carisar. — La hammeila per le hammelle, come altrove la stella per le stelle (Bi). 35-36. Veggio, ecc. Gli usurai

35-36. Feggio, ecc. Gli usurai sono nell'arena ardente come violenti contro l'arte, ma vicini al posto dei fraudolenti, perche s'accostano ad essi nella astura del loro peccato.

Proprinqua al loco scemo, vicini cina el vano della buca infer-nale (B B.).

39. Mena, condizione. Mena di serpenti. Inf., xxiv, 83, 42. I suoi omeri forti, le sue buone spalle a portarel giù

nell'altro girone.

43. Ancor, avendo già visi-tate le altre parti del cerchio. — Su per la strema testa, sul-

l'ultima parte. 46-48. Lor duolo, le lagrime ch'erano stillamento e manife-stamento del dolore (B.). -Soccorrien, soccorrevano, stu-diavan fare schermo. — A' va-pori, alle fiamme che cade-vano — al caldo suolo, alla rena infocata.

rena infocata.

52. Porsi. Petr.: Nel fondo
del mio cor gli occhi fuoi porgi.
56-57. Certo colore e certo
segno. E l'arme col proprio
colore della famiglia di ciasunno. — Certo, determinato.

Nel vano tutta sua coda guizzava, Torcendo in su la venenosa forca

Che, a guisa di scorpion, la punta arm Lo Duca disse: Or convien che si torca La nostra via un poco infino a quella

Bestia malvagia che colà si corca. Però scendemmo alla destra mammella,

E dieci passi femmo in sullo stremo, Per ben cessar la rena e la fiammella: E quando noi a lei venuti semo,

Poco più oltre veggio in su la rena Gente seder propinqua al luogo scemo. Quivi il Maestro: Acciocchè tutta piena

Esperienza d'esto giron porti, Mi disse, or va, e vedi la lor mena I tuoi ragionamenti sien la corti:

Mentre che torni, parlerò con questa, Che ne conceda i suoi omeri forti. Così ancor su per la strema testa

Di quel settimo cerchio, tutto solo Andai, ove sedea la gente mesta. Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo;

Di qua, di là soccorrien con le mani, Quando a vapori, e quando al caldo su Non altrimenti fan di state i cani,

Or col ceffo, or coi piè, quando son mo O da pulci o da mosche o da tafani. Poi che nel viso a certi gli occhi porsi,

Ne' quali il doloroso fuoco casca, Non ne conobbi alcun; ma io m'accorsi Che dal collo a ciascun pendea una tasca Ch'avea certo colore e certo segno,

E quindi par che il loro occhio si pas E com'io riguardando tra lor vegno.

In una borsa gialla vidi azzurro, Che di lione avea faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, Vidine un'altra come sangue rossa,

Mostrare un'oca bianca più che burro. Ed un, che d'una scrofa azzurra e grossa Segnato avea lo suo sacchetto bianco, Mi disse: Che fai tu in questa fossa!

Or te ne va; e perchè se' vivo anco, Sappi che il mio vicin Vitaliano Sedera qui dal mio sinistro flanco.

sato delli Ebriachi, il quali Duomo, ove ora è il 59-50. In una borsa, coc., la fanno un'oca bianca nol campo di pietà. Morì impenite caza de Gianfigliazzi, che fa vermiglio (B.). — Burro. Il Ferrazzi, iv. 387. — (do to (B.).)

direc (B.). Procedended into testo conferi ora la sua concon, especial de la cuara del c

Fiorentin son Padovano; late m'intronan gli orecchi, o: Vegna il cavalier sovrano, rà la tasca coi tre becchi! orse la bocca, e di fuor trasse a, come bue che il naso lecchi. rendo no'l più star crucciasse di poco star m'avea ammonito, indietro dall'anime lasse. Duca mio ch'era salito ulla groppa del fiero animale, a me: Or sie forte ed ardito. cende per si fatte scale: inanzi, ch'io voglio esser mezzo, a coda non possa far male. ui ch'ha si presso il riprezzo 8 nartana, ch'ha già l'unghie smorte, a tutto, pur guardando il rezzo, n'io alle parole porte; gogna mi fer le sue minacce, anzi a buon signor fa servo forte. tai in su quelle spallacce: dir ma la voce non venne credetti: fa, che tu m'abbracce. he altra volta mi sovvenne , forte, tosto ch'io montai, praccia m'avvinse e mi sostenne; 97 derion, moviti omai: e larghe e lo scender sia poco: nuova soma che tu hai. avicella esce di loco 100 o in dietro, si quindi si tolse; i'al tutto si senti a gioco, 103 l petto, la coda rivolse, , tesa, come anguilla, mosse, e branche l'aere a sè raccolse. baura non credo che fosse, Fetonte abbandonò li freni, il ciel, come pare ancor, si cosse;

contemporanei risti l'arme de' Buiamonti vecontemporanei risti l'arme de Sujamonti veno, prode e gene- desi con tre teste (rostri) di
italiano di Jacopo aquila (F.). Altri sostiene di
cchissimo usuraio avervi veduto tre capri.
presso agli Suro74-75. Distorse la bocca, ecc.
ogni.
Atto di disprezzo dietro a coadovano.Rinaldo la iche altri ha lodato per iroIl cavalier sovrenia. — L' Asinalo, battuto da
presse Enjamonta Internativa desi Il cavaller sovre- nia. — L'Asinsio, battuto da lo capo. — Come anguilla, messes Bulamonte Dante, perché frammetteva arri mosse per l'acre, come anquale faces l'ar- al cantare il suo libro, quando guilla per l'acqua (B.). L'acre becchi gialli di si fu un peco dilungato, gil si a sè raccolse, come fa chi mpe azzurro (B.). volse, cavandogli la lingua e nuota avezolse, come fa chi mpe argurro (B.). volse, cavandogli la lingua e nuota avezolse, come fa chi netava per arme il facendogli con la mano la fica, lor. Li freni de cavalli che e tre becchi neri diocnolo: Togli. Così il Sac- tiano il carro del sole. altro, come stanno chetti citato dal Lt. E Persio. 108. Come pare ancor alla e sono nell'arme nella prima satira: Te fetice, via, lattua - ricosse. Conv. 11. hillerra. Pietro di o Giano. — A cui le terga non 15: È da sapere che di quella venuto intendono beccò cicoqua. — Nè del ciuco Galassia ti filosofi tanno con- pri. — Il fatto è pinto mobile mano — L'orec- te diverse opinioni. Che li Pulichi nostri Prio- chie, nè la lingua siziente, — tagorici dinero che'i sote al-

D'apula cagna besfutor viltano. Accenna in tre versi, dice il Monti, tre modi antichi di derisione fatta dietro le spalle, cioè il collo della cicogno, le orecchie dell'asino, e la fingua anelante del cane.

82. Omai si scende, ecc. Gu-

82. Omai si scende, ecc. Gurione ora, poi Anteo (Inf., xxx, 139, e segg.), dualmente Lucifero (Inf., xxx, 70-89).

83-84. Esser mezzo, star in mezzo fra te e la coda della bestia. — Far male, farti malo.

85-87. Quale è colus, ch' ha si presso, ecc., altri è al presso, co., altri è al presso, el riprezzo, ribezzo — brividore — quel tremito e freddo che vien colla quartana: d'onde diceno: Egli ha avuto un ribrezzo di febbre (Borph.).—
Il rezzo. Chiamasi in Toscana, e crodo per futto, rezzo ve non e credo per tutto, rezzo ove non batte sole, e stare al rezzo ove non sia sole... I quarianari so-lamente a vedere il rezzo ri-cordandosi che vi si ritiravan per sentir fresco, la imagina-zione sola gli fa come tremaro

(Borgh.).
89-00. Le sue minacce, i rimproveri di Virgilio pel preso timore. — Che innanzi a buon signor, ecc., cette honte, qui devant un maître intrépide, rend un serviteur courageux

93. Fa che tu m'abbracce. Cosi vollo dire; ma la voce gli falli.

96. Ad altro, forte. Altri leg-96. Ad altra, forte. Altri legge: ad alto, suppl. luogo, cioè nelle cerchie superiori. Alcuno poi lega forte con altro, spiegando forte, pergilioso incontro — e altresi forse, prendendo forse per sost. in senso di pericolo. Noi facciamo forte avv., con B. B., è ad altro soluntendiamo pergitio o simile. 98-99. Le ruote, i giri — Lo scender sia poco, obliquo e lento a larga spirale, Que la decente soit douce [Lx.]. — La nuova soma, un corpo vivo.

descente sou a acute [Lr.],

La nuova sona, un corpo vivo.

101-105. In dietro in dietro
tirandos [B.]. A giucoo nell'aere. Lorenzo de Medici,
287: Quando e (lo sparvioro) non piptia e si levana
a giuco. — La coda rivolas
in verso la proda del settimo cerchio, ove prima avea tenuto lo capo. — Come anguilla, mosse per l'aere, come anguilla, mosse per l'aere, come anguilla per l'aequa (B.). L'aere a sé raccolse, come fa chi nuota. V. xvi, 131.

107. Li freni de 'cavalli che tirano il carro del sole.

cuna fiata errò nella sua via; e passando per altre parti non convenienti al suo fervore, arconvenienti ai nuo fervore, ar-se il inuogo per lo quale passò, e rimasevi quell' apparenza dell'arnura. E credo che si mossero dalla favela di Fe-tonte, la quale narra Ovi-dio nel principio del secondo di Metamorfoscos V. Bocc., Genealmote, m. 20

Genealogia, vii, 42, 110-115. Senti spennar per la scaidata cera dell'alie, che to scaldata cera dell'alle, che s'avea fatte di panne appiccate con la cera (B.). — Il padre. Dedalo, — Che fis la mia, di quello che fu la mia paura. — Nell'aer d'opni parte, tutto circondato d'aere. — Spenia opni vedista, ecc., perduta di vista la proda onde s'era partito, non vedeva più altre che Gerione e l'aria intorno.

116-117. Ruola, piglia giro per discondere più agovolmente (B.). — Se non ch'al vio, ecc., se non perche sente disotto la resistenza dell'aria ch'egli vien rompendo e il sottentrar della nuova che gli feriace il viso (B. B.). — Mi

risce il viso (B, B.). — Mi venta, mi soffia, al viso per il ruoture, e disotto per lo scen-dere (F.).

118-120. Io sentia gid dalla man testra il gorgo. Questo dice per mostrare che la ficra era ita verso man sinistra, et avea pussato lo flume detto di sopra, si che s'elli era ito in verso siuistra, da man ritta si dovea sentir lo flume (B.) — Stroscio, strepito d'acqua che cade. Scroscio, legge il Buti, e spiega: suono di cadimento di acqua pauroso. - Per che. per le quale suono - con gli occhi in gin la testa sporgo, con li occhi chinati in giuso feci la testa in fuori a guardare di

121-123. Alto scoscio, (ri-guardando) al precipizio. O meglio: timeroso di non uscir di sella allentando la di sella allentando le cosce (B.B.). Al cadere; perchè l'uomo si scoscia (B.). — Tutto mi raccoscia, tutto mi ristringo e riserro le cosce alla fiera (B.). 124-126. Vidi — vedea : al-tri: udii — udia. Il Blanc di-

fende la prima lezione così : Primamente al v. 116 ruota e disconde (Gerione), ma non se n'accorge, perchè egli all'o-scuro e sospeso nell'aere sopra l'abisso, non poteva accorgersi di rotare che dal vento che lo feriva nel viso, e di discendere che dal vento che sentiva di sotto. Calato più basso (v. 118 a segg.), sente lo seroscio dei gorghi cadenti, e sporce la to-

Nè quando Icaro misero le reni Senti spennar per la scaldata cera. Gridando il padre a lui: Mala via tieni, Che fu la mia, quando vidi ch'i'era Nell'aer d'ogni parte, e vidi spenta Ogni veduta, fuor che della fiera.

Ella sen va notando lenta lenta; Ruota e discende, ma non me n'accorgo, Se non ch'al viso e disotto mi venta. lo sentia già dalla man destra il gorgo Far sotto noi un orribile stroscio; Per che con gli occhi in giù la testa sporgo

Allor fu'io più timido allo scoscio: Perocch'io vidi fuochi, e sentii pianti; Ond'io tremando tutto mi raccoscio. E vidi poi, chè nol vedea davanti, Lo scender e il girar, per li gran mali Che s'appressavan da diversi canti.

Come il falcon che stato assai sull'ali, Che, senza veder logoro o uccello. Fa dire al falconiere: Oimè tu cali: Discende lasso, onde si mosse snello, Per cento ruote, e da lungi si pone Dal suo maestro, disdegnoso e fello: Cost ne pose al fondo Gerione

A piè a piè della stagliata rocca, E, discarcate le nostre persone, Si dileguò, come da corda cocca.

sta, volge gli occhi all'ingiù, ant.: Ruoder (Ruder, onds e in fine vede fuochi e ode la-alcuni mss. anche Rudoro), menti. Solo ora vede altresi condo un antico libro di che il mostro discendeva e ro-cia, così è descritto da Fi che il mostro discendeva e ro-tava, laddove prima poteva ciò argomentare, ma non vedere (che not vedea davanti, pri-ma) (Bi.). 127-132. Come il falcon che stato assai sull'ali, ecc. Il fal-

cone addestrato a cacciare è portato dal falconiere sul puportato dai falconiere sul pu-guo guardato da un guanto di cuolo. Quando si giungo al-l'aperto si leva il cappello al falcone, e questo dritto dritto poggia velocissimo in alto. Nell'alto el si aggira rotando, finchè adocchi una preda, uc-cello, o sia richiamato dal falconiere col logoro. Che se non iscorge preda alcuna e il fal-coniere nol richiama, stanco, cala a terra da sa larghe ruote, discende lasso per cento ruote, onde si mosse suello o di bolcione, che sal luogo donda parti agli e si parte (B.) Qui lieto), ma si pone distiegnoso coca, che l'estre e fello lungi dal suo mestro. Freccia che si adulta li logoro, franc. teurre, alem. per la freccia stessa.

condo un antico libro di ci cia, così è descritto da Fi lete: « Il logoro è uno sir mento di due ali d'uccello gate insiemo, con un filo ; dente, che al capo estri porta un uncinello di corni Era quindi una figura d'a cello fatta alla grosan, cui falconiere si lasciava and intorno al capo, per allei

inforno al capo, per luci il falcono (Bt). 133-138. Cost Gerione, die gnose e fello di aver tra gliato senza far preda. (L.). — Ne pose al fondo d l'ottavo cerchio. — A più l'ottavo cerchio. — A più piè, rasente rasente - stagliata rocca, della score rocca, del rovinoso batto. Discarcate, scaricate. — Cad corda d'arco o di bale — cocca di strale, o di su o di bolicone, che sublisme si parte (B.) Qui è presente cocca, chè l'estremità di freccia che si adatta alla cor

#### CANTO DECIMOTTAVO.

ciassette canti ci mostrarono divisi in zette cerchj i dannati che peccarono d'incataseite conti ci mottrarono atori in sette cerca; i annati che peccariono d'in-za e di bestialità; gli ultimi diciazzette ci mostreranno i peccatori dannati per malizia o frode. Costoro poi si distinguono in fraudolenti propriamente detti, et tori. I primi, molto maggiori in numero, sono esparitti in dieci giri concentrici o se; gli ultimi si partono in qualtro classi, secondo che usarono la frode contro si i (Caina), contro la patria (Antenora), contro gli ospiti (Tolommea), contro i be-i (Giudecco). In questo canto si ragiona delle prime due bolge di questo ottavo mell'una delle quali sono puniti a colpi di staffile, per man de demonj, i ruf-ell'altra stanno nello sterco gli adulatori e le femmine tusinghiere.

in inferno, detto Malebolge, di pietra di color ferrigno, la cerchia che d'intorno il volge. to mezzo del campo maligno gia un pozzo assai largo e profondo. suo loco dicerò l'ordigno. nghio che rimane adunque è tondo, 7 l pozzo e il piè dell'alta ripa dura, distinto in dieci valli il fondo. ove per guardia delle mura, più fossi cingon li castelli, rte dov'ei son rende figura: agine quivi facean quelli; ie a tai fortezze dai lor sogli ripa di fuor son ponticelli, imo della roccia scogli n, che recidean gli argini e i fossi al pozzo, che i tronca e raccogli. to luogo, dalla schiena scossi rion, trovammoci: e il Poeta a sinistra, ed io dietro mi mossi. n destra vidi nuova piéta; tormenti e nuovi frustatori, e la prima bolgia era repleta. lo erano ignudi i peccatori: ezzo in qua ci venian verso il volto, con noi, ma con passi maggiori: Roman, per l'esercito molto, del Giubbileo, su per lo ponte a passar la gente modo tolto:

Tra muro e muro resta perciò una gran fossa che ha un ambito perfettamente rotondo, ed ognuna di esse è appellata bolgia, quasi fossa e cavita, ov'e punita una maniera di fraudolenti (B. B.). – Valli, piurale di vatte e non di valto, battione, come intescro alcuni, perche valti o fosse sono appunto le bolge, a perchè le van perciae vata o fosse sono ap-punto le bolge, e perchè le pa-ragona alle fosse di una for-tezza. Quelli evidentemente si riferisco a fossi. Se il poeta avesse inteso bastioni, avrebbe dovuto dire store vatili, e non diect, perchè difatti sono solo rocce all'arristi sha ca le dinove gli argini che con le due ripe esteriori formano le bolge (Bl.).

13-18. Tale imagine, ecc., tale rappresentagione faceano quelli fossi dell'ottavo cerchio (B.). — E come a tai fortezze, ecc. E come dalle soglie delle porte di tai fortezze vi son dei ponti che vanno sino alla ripa esterna della fossata, così dalesterna della fossata, così dal-l'imo della petrosa bella pro-cedeano allineati scogliosi pon-ti, che attraversavano gli ar-gini e i fossi ineino al pozzo centrale, ove gli tronca e gli raccoglie come il mozzo d'una rota raccoglie i raggi che par-tonsi dalla circonferenza (B. B.)

tonsi dalla direonterezza (B. B.)

— Dall'imo, ecc., dalla base, ecc.

(Lf.). — Raccogli per raccoglic

23-30. Nuovi, veduti per la

prima volta. — Repleta, piena

(B.). — Ignudi, Sebbone D. non

ei abbia mai datta a la a passar la gente modo tolto:

di abbia mai detto se le ombre
fosser nude o vestite, par pre
o ripostiglio (B.). Il c. xxxII. — L'ordigno, la strutca. Mulevolge, mai tura e disposizione.

(B.). L'A. F.: tanto

7-8. Quel cinghio, cec., adunquanto male valigo, que quel cinghio, cec., adunquanto male valigo, que quel cinghio, cec., adundi pietra, ecc. Dice
di terreno) che rimane tra il
tutti gli artisti che rappresondi pietra, ecc. Dice
di terreno) che rimane tra il
tutti gli artisti che rappresonle di dura (della stagliata rocca.

l'itio messo. nel mezse maligno, ripie9. Distinto, sompartito. - Nel faticoso mando sta il modo
se frandolenti e mavaneggia un posso. Toltavo cerchic, si apre un amvito a similitudine
pio pozzo, dal quale si vantra (B.). Lat.: hata no allargando di mano in mano

Suo loco. Il Witte: verso la periferia, dicci muri o
Dante accenna la nutità della
vo, ma vale lo stesse; bastioni sircolari e concentrici, ombre sol quando la vogliaci abbia mai detto se le ombre

dipingere nel più miserando abbandono, prive d'ogni schermo, p. e., un, 65, 100; vn; 111; xn; 116; xv; 12. Delle ombre del Purgatorio tace il poema; ma è pur lecito figurarecle ve attie (Bt.). — Dat mezzo in qua della fossa, ci veriua cervo il volto quelli peccatori, e coal era partia quella fossa. — di da, dall'altra metà della fossa, con sof veniano verso mano sinistra, ma con passi maggiori, che non anciavam virgilio e lo Dante (B.). — Per l'esercito motto, per la gran mottiudine. 10 Gante (B.). — Per l'essrétio motito, per la gran moltitudine. — L'avmo dei Giubbileo, questo anno è ogni cinquanta sanni, quando si rimetto colpa e pena per 10 papa a chi va a Koma (B.). Fu bandito il Giubbileo dal Natalo del 1299, e dovea celebraria egni centi anni, che poi, rendendo troppo bene, curono ridotti a cipauanta. rono ridotti a cinquanta. Su per lo ponte, ecc. Alors le
pont Saint-Ange, qui s'appelait pont de Saint-Pierre n'élait pont de Naint-Pierre n'e-tait point outé par les anges minaudiers du Bernin. Un portique immense conduisait du pont jusqu'à la Basilique; le long de ce portique se pres-zait la multitude venue de tous les pointes de l' Europe pour cette grande pompe de la pa-pauté. Le mont était proba-blement le Monte-Giordano, elévation peu considérable qui maintenant a presque disparu sous les édifices modernes, par suite de cet exhaussement par suite de cet exhaussement du sol, dont Rome offre tant d'exemples (Ampère). Filalete e il Blanc stanno pel Gianicolo, dicendo che la postura del pante non solo guarda al Gia-nicolo, ma in ispecialità alla chiesa di San Pietro in Mon-torio, che sorge la in alto.— Modo totto. Il Buti modo colto ont regle la manulpe de par-Ont réglé la manière de pas-

Ont réglé la manière de pas-ser sur le pont (Ls.).

34-39. Su per lo sazzo tetro, su per li argini che sono di sazso nero (B.). — Le berze, i calcagni; alemo.: Ferse (Bl.). Il Lami inteso per berze, vescchez: onde far levar le berze varrebbe fare svescicar la pelle (B. B.). - Nessuno Le seconde

aspettava, ecc., si li doleano le

Che dall'un lato tutti hanno la fronte Verso il castello, e vanno a Santo Pietro Dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là su per lo sasso tetro Vidi Demon cornuti con gran ferze,

Che li battean crudelmente di retro. Ahi come facean lor levar le berze Alle prime percosse! e già nessuno

Le seconde aspettava, nè le terze. Mentr'io andava, gli occhi miei in uno Furo scontrati; ed io si tosto dissi: Già di veder costui non son digiuno. Perciò a figurarlo i piedi affissi;

E il dolce Duca meco si ristette. Ed assenti ch'alquanto indietro gissi: E quel frustato celar si credette

Bassando il viso, ma poco gli valse; Ch'io dissi: O tu che l'occhio a terra ge Se le fazion che porti non son false, Venedico se' tu Caccianimico:

Ma che ti mena a si pungenti salse! Ed egli a me: Mal volontier lo dico; Ma sforzami la tua chiara favella, Che mi fa sovvenir del mondo antico,

Io fui colui, che la Ghisola bella Condussi a far la voglia del Marchese Come che suoni la sconcia novella.

E non pur io qui piango Bolognese: Anzi n'è questo luogo tanto pieno, Che tante lingue non son ora apprese

50. Venedico se' tu Cacciani- nio Aldini (in Bologna mico. Benv. Vir quidem nobi- quale fu già convento de' tis, liberalis et placibilis. Qui Minori osservanti riform tempore suo fuit vaide potens una angusta valle assai in Bononia, favore Marchio- fonda, circondata di nit Estensie, qui fuit Aza III coste sonza alberi mis Estensis, qui fuit Azo III (detto per eccellenza il Mar-chese), qui gessit magnum bel-lum cum Bononiensibus (Purg. v). Et tandem procuravit sibi facere magnam partem in Bo-

nonia, que vocata est ob hoc Pars Marchiana, 51. Ma che li mena a si pun-genti salse i per che colpa se' condannato a si fatta pena i (B.). Salsm est quidam locus bene concavus et declivus exapettava, ecc., si il doleano il proper di prime (B.).

4d-4d. Gid di veder costuli ciam Mariam in Monte in favella Questo discreta di discreta di prime (B.).

4d-4d. Gid di veder costuli ciam Mariam in Monte in favella Questo discreta in son adigliano, altra volta quem solebant profici corpora Dante l'avea nominato (La fino son adignino, altra volta quem solebant profici corpora Dante l'avea nominato (La fino son adignino), en de la precisione e la ricora discreta discreta del partir del profici de l'anciente sunum atterda dirigne del paccatore. Nissun dannato sin qui s'è impropertum Tuus pater futi lugos simila (In, s. sv.) 20) cercato di ascondere. Il frau-projectus ad Salsas... Qui du- 5:-60. Che la Ghisofa delento rufisno, è il primo che cit te ad vallem sam infamem coc, Questa fu una sich ha vergogna di esser visto nella sua pena (T. Tasso).

49. Ezzion, fattezze — non si trova un terso di miglio circa a fare la valla del mon sopra la villa del conte Anto-Oblico da Esti, mar sopra la villa del conte Anto-Oblico da Esti, mar

ina angusta vanie fonda, elreondata da coste senza alberi, e qui coperta di sterili erbe i sito e veramente accordi polero dei corpi infami, nostri antichi sdegnava ricevere ne' sacri recinti luoghi colti ed abitati. che vi conduce oggi è el la strada de'tre portoni corrotta, la dicono and Surse (Costa). — Salse, scana fanghi vulcanici (

pa tra Savena e il Reno: ciò vuoi fede o testimonio. mente il nostro avaro seno. ndo il percosse un demonio a scuriada, e disse: Via, qui non son femmine da conio. giunsi con la scorta mia: on pochi passi divenimmo, o scoglio della ripa uscia. rieramente quel salimmo, a destra su per la sua scheggia, le cerchie eterne ci partimmo. vi fummo la, dov'ei vaneggia , per dar passo agli sferzati, disse: Attienti, e fa che feggia te di questi altri mal nati, ancor non vedesti la faccia, è son con noi insieme andati. o ponte guardavam la traccia, ia verso noi dall'altra banda, ferza similmente scaccia. aestro, senza mia dimanda, : Guarda quel grande che viene. olor non par lagrima spanda. petto reale ancor ritiene! Jason, che per cuore e per senno il del monton privati fene. per l'isola di Lenno, le ardite femmine spietate maschi loro a morte dienno. gni e con parole ornate gannò, la giovinetta, ma l'altre avea tutte ingannate. quivi gravida e soletta: a a tal martirio lui condanna; di Medea si fa vendetta.

61 conlate s ingannate con le tue seduzioni, che tu ti debbi restare a parlar con loro (B.). L'A. F.; Qui non ha femmine da poluele conjare et ingannare per dansci o per altro illecto modo. L'Ottime : Quando uno inganna altro, quello si dice confare: mostra uno, ed saltro. — Da aver per denari.
69-72. Della ripa uscia, della ripa che cigne il 7.0 cerchio e la prima boigia dell'S.0 (B.). —
70 Voiti a deutra, verso man ritta, perché necessario erà torhar verso man ritta, volendo montare in sul posto, et ancora per mostrar che vi moulavano per considerare la sua condizione e non altrimenti (B.). — Su per la sua excegia su per l'acconsione dello scoglie che scheggiava dalla ripa, o vero dalla banda ritta del ponte, e quest' era necessario, volondo vedere quell' altra turba ch'ora venuta con loro (B.). — Da quelle cerchie eterne, da quelle circulationi che faccano in eterno quelle due brigate dotte di sopra, che andavano l'una contraria all'altra (B.). Il circular allo muro, ond'erano i Poeti da Gerione stut deposti ed a oui erano vicini, ed il circolar argine apple d'esso muro, sopra del quale stavano; s lo

ed a sul erano vicini, ed if circolar argine appie d'esse muro, sopra del quaie stavano; e le dice etervie, perche parti di 23 luogo cierno. Inf., i, 114 e aitrove [L.].
73-75. Dov'ei vaneggia, dove lo scoglio, fatto a guisa di ponte, lascia passare sotto di sè per lo suo vano gli sferzati (B. B.).— Fa che feggia; elerisca i tuoi occhi il volto, ecc.; mettiti il modo da vederil di faccia (B. B.).
78-79. Insteme andatti, quando venimmo oltre verso man

venimmo oltre verso man manea (B.). — La traccia, la brigata e moltitudine grande

manca (B.).—La tracetta in manca (B.).—La tracetta is a lei che ue le si poi, no-po, ma no.—11 K.:
grande bene (B.). Sipa, accenna pure alla compiasioni la sconcia cancia dei lenoni.—Savena, gis ivede cader una lagrima che si racconti la piccolo flume che passa vicino chè molti dicea- Reno, altro piccolo flume che possa vicino che molti dicea- Reno, altro piccolo flume crema che fu elli che passa vicino a Bologna e socca nell'Adria- ri e molti che fu tico — Reno, altro piccolo flume crema che que di conserva che passa vicino a Bologna e socca nell'Adria- ri e molti che fu tico — Reno, altro piccolo flume crema che fu elli che passa vicino a Bologna e socca nell'Adria- ri e molti che fu tico — Reno, altro piccolo flume crema che que di conserva che passa vicino a Bologna e socca nel Po (Bt.).

SS-96, Per l'isola di Lenno.

SS-96, Per l

Isifile, che perdonò al suo padre Toànte (verso 33). — Con segni di grandezza o d'amore (E.). Il Palermo legge sensi, astuzio. — Isifile inganno, lussingò isifile con accorte parole, promettendole di sposaria, e posola l'abbandonò. — Ed anco 4t Meden, ecc. Es i pumico pure d'aver sedotto Medas, la figlia d'Auto re de'Colchi, ch'egil. dopo aver fatto gravida, abbandonò (B. E.). — 97-104. Con tui, con Giasone — chi da tal parte, ceux qui usent de la meme Praude (Ls.). Valle, bolgia (E.). — Assanna, morde con pena e con tormento

ratte, boigia (B.), — Assama, morde con pena e con tormento (B.), — Lo stretto calle, il ponte che soprasta la prima bolgia (B.), — Con l'argine secondo s'incrocicchia, passando sopr'esso, e di sè o dell'argine fa una croce (B.), — Ad un altro arco spalle, all'arco secondo, o le va sopra alla secondo, che va sopra alla secondo. condo, che va sopra alla se-conda bolgia (B.). — Si nicchia, al rammarica sommessamente. Nicchiare, dicesi propriamente del gemiti che manda la donna nelle doglio del parto. — Col muso sòvifa, soffia con la bocca (B.). L'A. F.: smuffavano, cicè traevano il muso di fuori, a guisa che fa il porco del fango. — Ben avevano alta bocca ed al muso cha soffia via (Ces.) si rammarica sommessamente.

torno alla bocca ed al muso che soffiar via (Ces.).

106-108. Grommale, incrostate, quasi di una gruma.

Per l'atito di giù, per la puzza che di giù su flatava (B.).

Vi si apparta, s'y épaissit (Ls.).

- Con giù occhi, ecc. Offendea
11 occhi e il naso (B.).

109-111. Cupo, oscuro e cavo (B.).

- Non ci basta L'occhio, ecc., non bastava la vista a di-

(B). — Non ct dasta L'occato, ecc., non bastava la vista a discernere quel ohe v'era (B.). Altri: loco. — Dell'arco del ponte secondo. — Più sovrasta, ov'elli è più alto. (B.) Est le pius di più [Lis.).

114. Che dagli uman privati

parea mosso, che parea che discendesse del mondo, de' luoghi comuni (cessi) delli uo-mini giù nella detta fossa (B.). — Privati, dicesi tuttavia (T.).

117. Che non parea, ecc., non apparia per la bruttura, che lo ricopriva, se aveva chierica o no (B. B.).

120. Alessto Interminei, Messer Alessio degl' Interminelli di Luca, o per ostal nota tutti gli altri Lucchesi essere lordi di questo vizio (0.), (Antelmi-nelli), V.C. Minutoli: Gentucca e pli altri Lucchesi, 124-127. Battendori le rucca.

Parla lucchese che chiamano il capo succa dileggiatamente.
— Stucca, sazia. — Che pinghe, she tu pinga, spinga

Con lui sen va chi da tal parte inganna: E questo basti della prima valle Sapere, e di color che in sè assanna.

Già eravam là 've lo stretto calle Con l'argine secondo s'incrocicchia, E fa di quello ad un altr'arco spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia

Nell'altra bolgia, e che col muso sbuffa E sè medesma con le palme picchia.

Le ripe eran grommate d'una muffa Per l'alito di giù che vi si appasta, Che con gli occhi e col naso facea zuffa Lo fondo è cupo si, che non ci basta L'occhio a veder senza montare al doss

Dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta. Quivi venimmo, quindi giù nel fosso

Vidi gente attuffata in uno sterco Che dagli uman privati parea mosso: E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco, Vidi un col capo si di merda lordo,

Che non parea s'era laico o cherco. Quei mi sgridò: Perchè se' tu si ingordo Di riguardar più me, che gli altri brut Ed io a lui: Perchè, se ben ricordo,

Già t'ho veduto coi capelli asciutti E sei Alessio Interminei da Lucca: Però t'adocchio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca:

Quaggiù m'hanno sommerso le lusinghe Ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo Duca: Fa che pinghe,

Mi disse, un poco il viso più avante, Si che la faccia ben con gli occhi atting Di quella sozza scapigliata fante,

Che la si graffia con l'unghie merdose, Ed or s'accoscia, ed ora è in piede stan Taide è la puttana che rispose

Al drudo suo, quando disse: Ho io gra Grandi appo te i Anzi meravigliose. E quinci sien le nostre viste sazie.

129-130. Attinghe, aggiunghi Gnatone fosse così ammae (B.). Giunga cou gli occhi tuoi a vedere la faccia, ecc. — Fante, bagascia (Monti). Il Tappe le servante, parce qu' elle siati au service de tous (L.).

133-135. Tatide, la meretrice di Terenzio, nell'Eunaco (in, reita che questi fa si, ly veramente Terenzio fa che Trasone così interroppi e odi mea. Meum savvium, que risponderei, non da Taida mediena, ma dal mezano Gnatone all'interropazione, desima, ma dal mezano Gnatone altrica l'h.: Plus sentare in dono una vaga schiava; ma Dante ben può rasentare in dono una vaga schiava; ma Dante ben può rasentare. Sentava i ma dal mezano Gnatone si sentare in dono una vaga schiava; ma Dante ben può rasentare. Sentava i ma dal mezano Gnatone supporte e viate sazie. B qui s'è via gionevolmente supporte che sai (T.).

### CANTO DECIMONONO.

s bolgia, sopra la quale vengono ora i Poeti, sono puniti i simoniaci, con lo star in altrellanti fori di cui è seminata per lo fondo e per le coste la bolgia. Le i piedi, che fino alle polpe avanzano al fosso, hanno accese dalle fiamme. Ora condiscendendo a Dante, che voleva uver novelle di un dannato che più degli izava i piedi, lo porta di peso giù a lui; al quale appressatori, ode ch'era Nical di casa Orsini, e che aspettava lo scambio da altri papi simoniaci; onde il degnato, esce in una fiera invettiva contro l'avarizia e gli scandali dei pontefici irgilio lo riporta sul ponte.

n mago, o miseri seguaci, e cose di Dio, che di bontate essere spose, voi rapaci e per argento adulterate; nvien che per voi suoni la tromba. chè nella terza bolgia state. vamo alla seguente tomba ti, dello scoglio in quella parte ppunto sovra mezzo il fosso piomba. a Sapienza, quanta è l'arte nostri in cielo, in terra e nel mal mondo, nto giusto tua virtù comparte! per le coste e per lo fondo la pietra livida di fori largo tutti, e ciascuno era tondo. parean meno ampi nè maggiori uei che son nel mio bel San Giovanni per luogo de' battezzatori;

larmente, al mezzo del fosso di nontate Deone esta che alla bonta deon la mitien de la fosse (Ls.). Innte, che ai buoni lo-12. Quant' è l'arte, ecc., intere, che ai buoni lo-12. Quant' è l'arte, ecc., intere, et possa del la come accortamente provvedi al prienza, secondo che titura, è sposa del terrene ed infernal. — Mattura, e sposa del voi rapaci, altri e giustamente — comparte, di — Adulterate, propente el pene, — Et combien es: Noi non riamo sont justes les dispensations de anti è quait avolte la puizance (Ls.). a: Not non riamo tont justes les dispensations de nella mente d'alcuni - ch'ogni anti s'quati avolte- ta putisance (Lt.).

rota di Dio. - Suoni 13-15. Per le coste. Si vede fosse stato altrimenti (B.). -

che gli argini delle bolgie non che gli argini delle bolgte non cadone a piombo, ma sono a scarpa o inclinati per modo che danno, sebbene nialagevolmente, accesso al fondo [F]. Lividat, nericcia. — Dien largo tutti, tutti d'egual grandezza e rotondi.

18-24. Baitezzatori. Erano a similitudine di quelli quattro pozetti, i quali nel tempio del Battista Giovanni sono intorno alla fonte posta nel mezzo del

alla fonte posta nel mezzo del tempio, fatti perche vi stiano 1 preti che battezzano, e siano più presso all'acqua (ove bat-tezzavano per immersione). Cosi il Landino, al cui tempo erano in piè. Ma nel 1576 il Battistero fu demolito, essendo cessato l'antico costume di non battezzare, fuori del caso di necessità, che nel sabbate santo necessita, che nei sanoate santo e nella vigilia di Pentecoste; il che, adducendo gran folla, s'era provveduto che i hatter ranti fosser sicuri da ogni calca ella bocca a ciascun soperchiava

peccator li piedi, e delle gambe
, al grosso, e l'altro dentro stava.

mago, del borgo di la tromba, si parli, si dica epinosamia, disceptole camente, altamente (L.).

nome Dentro, fices producti di lor dentro stava.

mago, del borgo di la tromba, si parli, si dica epinosamia, disceptole camente, altamente (L.).

turgo Desiteo, faces producti di lor costume, uno cadde in un prodigi, e il popolo di lor costume, uno cadde in un prodigi, e il popolo di lor costume, uno cadde in un del porto di producti dello ritti di Dio. Fattosi tomba (bolgia) Montati dello del costume di Rimonia a prominenta.— Dello montato e maledetto, scopito, dello scoglioso ponte.— scampò il fanciullo (Landino), nome di Simonia a piombo, perpendicola traffico delle cose sorranta a piombo, perpendicosche alla bonta deon te mitieu de la forse (La.).

serio dello spirito Santo, — Qui surplombe escarcionenti di ragazzotto salvato dal poeta la meta de la forse (La.).

serio della contro della contro stava.

serio per amnitostera tenendo de sino, e spingimento (Landino), e in que pozzotto della vita), e non so del mortato e maledetto.

serio della contro serio della contro della co Secondo da comentatore antico il ragazzotto salvato dal poeta sarebbe stato Antonio di Bal-dinaccio de Cavicciuli. Ferr., 1v. 388. — Vi annegava, vi sof-fegava. Il Buti: per quialche fanciullo che vi s'era rinobiuso dentro, sì che vi spasimava; o perchè v'era acqua — trapela-tavi dalla fonte. — E questo fia sugget, e questo testimoni ch'io noi feci per violare le cose sa-gre, e purghi l'inganno natone

Bocca, orifizio — a ciascun foro — soperchiavano, soperchiavano, avanzavano — al grosso, alle polpe — s l'altro, il resto del

oorpo.
25-27. Accese dalle flamme —
intrambe, tutte e due le piante - Guizzavan, vibravano, brandivano. Passav.: Guizzar le tance (Ces.). Il Lanco: sgam-bettavano. - Le giunte, i colli de' bettavano. - Le giunte, i colli de' piedi. - Ritorte, legami; propr. di vermene attorcigliate. Il Blanc: strambe, legami fatti di ginestra di Spagna. Il Lanco: di giunchi attrecciati. Pannosi in Barberia, e viene legati con essi ii boldroni e il corame mi-nuto di quelle parti. Matt. Vili., v. 37: Furono menati in cami-cia cinti di stramba di cunchia cia cinti di strambe e di cinghie.

28-33. Qual suole il fiammeg-giar, ecc. Il Cesari: quelle flamme scorrevano a fior di pelle, come la fiamma che lambe pelle, come la namma che lamore l'ello rimaso sopra carta o roba unta, senza intaccar la sostanza. — Da' calcagni atte punte delle dita, vale a dire per tutta la pianta de' piedi. — Puizzando, agitando i piedi. — Canardi di pana — Director.

Gutzzando, agitando i piedi-Consorti di pena. — Più rossa, più ardente, come di colui ch'era di maggior degnita e più reo - Succia, disecca ed arde.

35-39. Che più giace, ch'e più bassa dell' altra. perchè più prossima al centro di Malebolge. Inf., xxiv 37 (F.). Che e più piana (B.). — Torti, pecati. — M'è bel, piacevole (B.). — Sai quel che si tace. Il pensieri dentro (B.).

40-42. Allor venimmo, Dante

40-42. Allor venimmo, Dante portato da Virgilio — in su l'argine quarto, che separa la terza bolgia dalla quarta. Stanca, sinistra. — Foracchiato. pieno di fori contenenti pecca-tori. — Arto, stretto, pel pendio

piano di fori concensul peccaiori. — Arto, stretto, pel pendio
delle coste (F),

43-45. Anca, l'osso che è tra
it fianco e la coscia, sopra cui
i portava (V) — Non mi
dipose. Il B.: Non mi dispuose,
non mi pose giù a terra, anzi
mi tenne in su l'anca infino
che funmo al buco di colui
che guizzava così, come è detto.

— Si piangeva, facea segno di
dolore con la zanca, o gamba;
solo modo ch'avea ni esprimerlo (Bl.). Altri: si piangeva si
dolea, se plaignati. O risponde
al lat. plangere, Ov. Plangthuac trepidans adstringt vincula
mota, (l'angello preso al l'accio)
si dibatte. Il Frat.: si piangeva,
spingea, spingava.

si dibatte. Il Frat.; si pingeva, spingea, spingea, spingeava.

46-48. Qual che, qualunque
— che 'l di su, ecc., lo capo
che de stare di sopra tioni di
sotto, ove denno stare il piedi
— Commerso, piantata. — Fa mollo, parla

49-51. To stava, ecc. Accenna

Le piante erano a tutti accese intrambe: Perchè si forte guizzavan le giunte,

Che spezzate averian ritorte e strambe Qual suole il flammeggiar delle cose unt Muoversi pur su per l'estrema buccia; Tal era li da' calcagni alle punte.

Chi è colui, Maestro, che si cruccia, Guizzando più che gli altri suoi consor

Diss'io, e cui più rossa flamma succia? Ed egli a me: Se tu vuoi ch'io ti porti Laggiù per quella ripa che più giace, Da lui saprai di sè e de suoi torti.

Ed io: Tanto m'è bel, quanto a te piace: Tu se signore, e sai ch'io non mi parte Dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allor venimmo in su l'argine quarto:

Volgemmo, e discendemmo a mano stan Laggiù nel fondo foracchiato ed arto. E il buon Maestro ancor della sua anca Non mi dipose, si mi giunse al rotto Di quei che si piangeva con la zanca.

O qual che se', che 'l di su tien di sotto, Anima trista, come pal commessa,

Comincia' io a dir, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa Lo perfido assassin, che poi ch'è fitto,

Richiama lui, per che la morte cessa: Ed ei gridò: Sei tu già costi ritto. Sei tu già costi ritto, Bonifazio?

Di parecchi anni mi menti lo scritto Se' tu si tosto di quell'aver sazio,

Per lo qual non temesti torre a ingana La bella Donna, e di poi farne strazio?

al supplizio detto del propag- come intese l'A. F., o alti ginare, nel quale i rei, a modo mile; onde stupiva che di viti, si ficcavano col capo in giunto prima. di viti, si ficcavano col capo in giù in buche scavate a tale effetto, e si soffocavano col gettarvi entro della terra. Ora come il frate per udire la confessione del reo, posto a tal pena, dovea abbassare l'orecchio alla buca, e così Dante per udir quel dannato — Per giustiria e legge municipale così l'assassino si sotterra in Firenl'assassino si sotterra in Firenl'assassino si sotterra in Firenzevivo (O.). — Richiama lui, io frate ancora, e dice che ha ancora a dire. — La morte cessa, resta sospesa; l'asciando in quello i giustizieri di gettar terra. 52-54. Ed ei grido, l'anima di Niccolò III. — Di parecchi anni mi menti lo scritto. Avea praveduto, per nuella facoltà. preveduto, per quella faceltà che Dio dona ai dannati (Inf x, 100), che Bonifacio VIII dovesse morire alcuni anni dopo (nel 1303, come segui), e questo vane de Colonnest A e lo scritto, e non gl'indovina- quam Bonifactus trottat menti dell'abate Gioschino, dam nepoti suo (Bene.)

come Intese P.A. F., o altimile; onde stupica ole giunto prima.
55-57. Aver. Picchezze.—
re a inganno, imposso frode di, ecc. Allude sengti di Benifanio cut e a re di Napoli, contro Celev.—
La bella Donn Chiesa, non habenten i san Paolo macutara mu gam aut attquid Aujas (Ephez., v. 27). Il Bultipapa è come morito Chiesa, e la Chiesa e a lui san spass. — Farme 48 san spane su san spane. sua sposa. - Farne as perocchè non la tenne a di donna, o di sposa, avolterio la concedetto della terra ed alli prela sciandola puttaneggiare — Straziarla col mal ge — Aliqui tamen dicus potest intelliga de quad milissa Margarita (un vano de' Colonna d quam Bonifactus trodis

ec'io, quai son color che stanno, n intender ciò ch'è lor risposto, scornati, e risponder non sanno. gilio disse: Dilli tosto: n colui, non son colui che credi; risposi come a me fu imposto. lo spirto tutti storse i piedi; spirando e con voce di pianto, e: Dunque che a me richiedi? er chi io sia ti cal cotanto, abbi però la ripa scorsa, ch'io fui vestito del gran manto: ente fui figliuol dell'orsa, si, per avanzar gli orsatti, l'avere, e qui me misi in borsa. al capo mio son gli altri tratti ecedetter me simoneggiando, fessura della pietra piatti. ascherò io altresi, quando colui ch'io credea che tu fossi, ch'io feci il subito dimando. il tempo già che i piè mi cossi, son stato così sottosopra, ion stara piantato coi piè rossi: lui verra, di più laid opra, ponente un pastor senza legge, e convien che lui e me ricopra. ason sarà, di cui si legge ccabei: e come a quel fu molle , cosi fia a lui chi Francia regge. o s'io mi fui qui troppo folle, pur risposi lui a questo metro: mi di', quanto tesoro volle Signore in prima da san Pietro onesse le chiavi in sua balia ? non chiese se son: Vienmi dietro. nè gli altri chiesero a Mattia l argento, quando fu sortito ogo che perdè l'anima ria. sta, che fu se' ben punito; rda ben la mal tolta moneta, er ti fece contra Carlo ardito.

e i piedi, per diersi ingannato (F.).

gui me in questa buca.

sina d'aver parlato
ine a complice suo cec., tirati giù per la fessura
della pietra, cice pel foro menulf fondo. — Gran tato, sono piatti, stanno distesi Vienmi di detro. Sequere menilficio — Orsa, non capofitti come me, ecc.; Jo., XXI. — Nè Pier ne giì alcoristit, igili delpietra. — Coiut, Bonifazio. — Giuda. Atti, 1.

r mandar innanzi Il subito dimando, l'improvsia famiglia. Beny. : Visa domanda.

us, in cujus curia. 70-84. Ma più è il tempo, ecc.

stantiturgo I 300, eran già venti sei punito come meriti. — Benstitteretur simonia l'ingendo D, questo suo viagsta a te, non flatare, perche us

stitteretur come di malla de pietra.

1300, XXI. In provinci per di stat.

14 subito dimando, l'improvsia famiglia. Beny. : Visa domanda.

us, in cujus curia. 70-84. Ma più è il tempo, ecc.

sta sia imperativo, e spiega:

smitteretur simonia l'ingendo D, questo suo viagsta a te, non flatare, perche us

stitticenter — Che su gio nel 1300, eran già venti sei punito come meriti. — Ben-

anni che Nicolò (morto nel 1280) stava condito: e tra la morte di Bonifazio VIII e quella di Clemento V (morto nel 1314), che è quel pastor che dice che verre di ver pomente, cioè di Guascogna, ch' è al ponente di Roma, corsoro appena quindici anni. Ond'e vero che era più tempo che egli se he stava così riversato, che non vi sarebbe stato dopo di lui Bonifazio (L.).

— Dopo al supplizio, non el triregno; essendo a Bonifazio succeduto Benedetto XI, che pontificò pochi mesi. — Senzo legge, illigittimo, perchà non eletto escondo legge (Strocch).

— L'Ott.: nulla legge razionale userà, ma viverà como bestia. — Il Petr., de Tedeschi I. Popol senza legge (T.). — Tal che convien che lui e me ricopra, litteralmente quanto all'infamia, ch' elli avra tanta infamia per le sue piggiori opere, che non si dira più di Nicolao ne di Bonifazio (B.).

83-87. Nuovo Jason, ecc. Paragona Clemente V, eletto per favore di Filippo il Bello, al quale avea promesso, tra l'altre cose, trasferir la sode pontificia in Francia e I estinizione del Tordine del Templari, a Jassone, fatto per favore d'Anticos sommo sucerdoto. — Molle, flessibile (B.). Macc., 11, 4.— Clemente V. Il Guascone Bertrand de Gol vassava di Car. 70

flessibile (B). Macc., 11, 4.— Clemente V. Il Guascone Ber-trand de Got, vescovo di Comtrand de Got, vescovo di Com-mingre, poi arcivescovo di Bor-deaux. Vedi in G. Fillani, viti, So, il contratto in sei puti stretto coi re di Francia, por-che gli facesse conseguire il papato. – Di lui, V. Le Clero: Lorsqu'il se justifiatt de sub-stituer ses propres choix auxa tibres élections du clergé, il se borvait d'dire: C'est que jus-qu' à present on ne savait pas-ètre pape... Un abbe de l' ab-baye bénedictine de la Seauce majeure, au diocèse de Bornajeure, au diocèse de Bor-deaux, Gaillard de la Chas-saigne, qui dut son titre, en 1311, à la nomination directe du souverain pontife, donna

giustamente. — E guarda ben, custodisci bene; ironicamente. — Contra Carlo ardito. Il Lanéo; Che ti fece presuntuoso a domandare allo re Carlo una sua figliuola (R. Mal.; nipote) per prop. di cara cha cha che carlo una sua figliuola (R. Mal.; nipote) per uno di casa tua, che noi volle assentire: onde l'ira.

100-104. Ancor quantunque sii nell'Inferno. — Piu gravi, plus rudes (Ls.). — Attrista. Il Parenti: immalvagisce.

106-111, Divoi pastor, sec. Ce 914 fut vous pasteurs, qu' eut sous les yeux l'Evangeliste (Ls.). — Apoc., xvii: Quando udii: Vieni e mostrerotti la dannazione della gran me-retrice, che siede sopra le molte acque, colla quale fornicarono i regi, et coloro che abitano la terra inebriarono abiliano la terra inebriarono del vino del suo bordellaggio; el trassemi in ispirito nel discreto; el vidi una femmina sedere sopra la bestia sanguinea, piena di nomi di bestemmie, la quale avea sette teste e dicci corra, e la femmina era in porpore, e in cocco e in oro, pietre preziose e margherile, avendo un vaso d'oro in mano, pieno d'abominazioni e di sozzure di sue formicazioni e di sozzure di sue formicazioni e nella sua fornicazioni, e nella sua fronte era scritto: Mistero. Io sono la grande Babilonia, madre delle fornicazioni e delle abominazioni della terra. E vidi questa femmina ebbra del sangue de Santi e di quello de' Martiri. - Similmente il Petr.nell'Epist, sine titulo aviii - Dante interpreta con libertà le allegorie de libri sacri. Alla donna che siede sopra molte acque (Roma, o meglio il pa-pato), egli dà teste e corna, quando nell'Apocalisse si assegnano a bestie. Noi crediamo che le sette teste siano i sette sacramenti, e le dieci corna i dieci comandamenti, e che la buona amministrazione di quelli, e la giusta osservanza di questi acquistino alla Chiesa Pargomento di sua verità e purezza. L'altra esposizione, rimessa in campo dal Frati-celli, che le sette teste signicelli, che le sette teste significhino i sette colli di Roma, e
le dicci corna i popoli vinti da
Roma (il determinato per l'indeterminato), ha questo di buono che s'accorda al tutto con
la spiegazione che dà di queste imagini l'Apocalisse (Bi.),
ll2-ll4. Fatto v'avete, ecc.
Simulacrovam servius, dice
l'avarizia anche san Paolo (Ad
toloss, ili, 5).— E che altro,
ecc., e che divario è da voi
agrifichati, se non chessì n'aart'idolati, se non chessì n'aart'idolati, se non chessì n'a-

agl'idolatri, se non ch'essi n' a-

E se non fosse, che ancor lo mi vieta La riverenza delle somme chiavi, Che tu tenesti nella vita lieta,

l' userei parole ancor più gravi: Chè la vostra avarizia il mondo attrist Calcando i buoni e sollevando i pravi.

Di voi pastor s'accorse il Vangelista, Quando colei che siede sopra l'acque, Puttaneggiar co' regi a lui fu vista: Quella che con le sette teste nacque,

E dalle dieci corna ebbe argomento. Fin che virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento:

E che altro è da voi all'idolatre. Se non ch'egli uno, e voi n'orate cent Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, Non la tua conversion, ma quella dote

Che da te prese il primo ricco patre! E mentre io gli cantava cotai note, O ira o coscienza che il mordesse,

Forte spingava con ambo le piote. Io credo ben che al mio Duca piacesse, Con si contenta labbia sempre attese Lo suon delle parole vere espresse.

Però con ambo le braccia mi prese, E poi che tutto su mi s'ebbe al petto, Rimontò per la via onde discese;

Nè si stancò d'avermi a sè distretto. St mi portò sopra il colmo dell'arco, Che dal quarto al quinto argine è tras Quivi soavemente spose il carco,

Soave per lo scoglio sconcio ed erto, Che sarebbe alle capre duro varco: Indi un altro vallon mi fu scoverto.

dorano uno e voi cento! Il Lanéo: - Contenta labbia, s corano uno e voi centol II Lanéo; — Contenta labbia, r Ogni dennio è vostro lollo e dente (Laneo). — Verse adoratelo, e per lui vi pensate empreintes de vérite la avere vita. — Idolatre, Degii autichi espositori alcuni pren-dono questa voce per singolare, A se distretto aburace altri per plurale. Vedi Nann. (B.). Serre contre soi I Nomi, 140-285. — Si, coc. Altri; sin mes 115-117. Ahi, Costantin, di oguanto mai, ecc. Intenda. ein. — Tragetto, passaggio quanto mai, ecc. Intenda. ein. — 130-122 — Questo

115-117. Ant. Costantin, as quanto mal, ecc. Intende, giusta la credenza che si aveva a' suoi tempi, che Costantino donasse Roma a san Silvestro (V. Par. xx, 55 e segg.), che però chiama il primo reco patre.

120. Spingava, eco., guizzava fortemente con amendu' la no generi pracilis printe, che tenea fuori del 183. Indi dal colmo buco (B.). Altri: springava. quarto — un altro vo Ditt., 14, 2 Dat capo alle piote: quarta bolgia — mi fii 121-123. Piaccese il mio dire. to ; cle prima nul ved

Si, ecc. Altri: sin me - Tragetto, passaggio 130-132, Quivi, sul c ponte — souvemente mente (B.). — Souvemente mente. Altri lo fa agge Sconcio ed erto, dia alto tanto, che saved passaggio eziandio alle ecc., Pacuvio: Qua vir no generi pradilis gri 133. Indi dal colmo

## CANTO VENTESIMO.

rta bolgia, materia a questo ventesimo canto, sono puniti gl'impostori che pro-lo l'arte divinatoria. Hanno essi il viso e il collo stravolti sulle reni, onde sono a cammisnar all'indietro, non potendo vedere davanti a sè. Vigilio ne montra polo alcuni de più famost, tra' quali la tebana Manto, onde origina Mantova, di a la fontazione e le vicende.

za pena mi convien far versi. materia al ventesimo canto prima canzon, ch'è de'sommersi. ia disposto tutto quanto guardar nello scoverto fondo, i bagnava d'angoscioso pianto: gente per lo vallon tondo tacendo e lagrimando, al passo anno le letane in questo mondo. viso mi scese in lor più basso, dilmente apparve esser travolto un dal mento al principio del casso: le reni era tornato il volto, dietro venir gli convenia, è il veder dinanzi era lor tolto. er forza già di parlasia volse così alcun del tutto; nol vidi, nè credo che sia, ti lasci, Lettor, prender frutto a lezione, or pensa per te stesso, o potea tener lo viso asciutto, la nostra imagine da presso d torta, che il pianto degli occhi tiche bagnava per lo fesso. piangea, poggfato ad un de' rocchi <sup>25</sup> uro scoglio, si che la mia scorta sse: Ancor se'tu degli altri sciocchi? e la pietà quando è ben morta. più scellerato di colui I giudizio divin passion porta?

a testa, drizza, e vedi a cui

se agli occhi de'Teban la terra,
n'ei gridavan tutti: Dove rui,

m, cautica. — Ch' è fanno le letane, al passo lento
rei che tratta ési e posato delle processioni, detto
clos messi sotto letane (titane, suppricazioni),
alle sue interiora; per le preghiere che vi si fanno.
I coloro che sono — Così chiamano le processioni detche che sono — Così chiamano le processioni de cherici coi per le preghiere che vi si fanno.

F.). — un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, o compasrea più disposto, ecc. lirici del rito greco (T.). Les
sioni i Greci tuttavia e gi'llprocessioni de'cherici coi posioni i Greci tuttavia e gi'llprocessioni de'cherici coi posion porta.

Nello scoverto polo dietro quando circundano
fondo che dal sommo restremità della città e li luovera (linc, 1xx. 128), shi pubblici cantando le lesua ampierza. — 10-18. Come il viso, ecc., ro fupo lonorato come profeta
la testa, drizzado de li processioni, detto
passione te postavia (di vepassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, un di di luglio) (Ces.). Altrisioni i Greci tuttavia e gi'llpassion comporta, lugli

basso (Ces.), Quando essi furono più presso, più sotto a
me (B. B.), — Al principio del
casso, fin dove comincia il 104 race. — Casto, imbusto (B.)
— Delle reni, dalla perte delle
reni, sul di dietro — tornato,
votato. — Nella Vita di sars
7 Vincenzo Ferreri v'è appunto
contato di uno così travolto,
e da lui raddrizzato (Ces.) —
Ed indietro, ecc., avendo il
viso dalla parte della schiena,
per vedere ove si andiasero,
convenia loro andare all'indietro. — Parlasia, paralisia.
— Né credo che sia, che tro13 visi al mondo — che alcun si
rivolgesse così (Fani').

10-20. Se Dio, ecc. forma desiderativa. — Prender fruito
16 Di ista lezione. Lezione, lutura, del leggere queste cose.
22-24. La nostra imagine,
l'umana figura. — Le notiche,
ecc. Finge che le lagrime, che
cadeano dal volto in sulla concavita delle spalle, entrassono
nel canale delle reni, e cooì
nelle reni e cooì

cadeano dal volto in sulla con-cavita delle spalle, untrassodo nel canale delle reni, e così andassono giù tra il fesso delle natiche (B.).

25-39. Rocchi, Rocchio, tanto è a dire quanto pezzo informe di legno o di sasso (B.), Ad un masso sporgente da quello so-glio sul quale stava a guar-dane. — Cui vive la pieta, ecc. Qui è pietà (rollgione) il non sentire pietà (compassione). Pieto ha qui senso di piete o pi-tié. — Chi è più scellerato, eco., chi è più emplo di colui che sen-te dispiacere dei giudizi di Dio, te dispiacere dei giudizi di Dio.

quando portarono la guerra in Grecia, consultarono il suo oracolo. Cic., De Divin., 1-88. — Ruinava a valle, al fondo. - Afferra : sopra nell'inferno : assanna.

39. Fa ritroso calle, va addietro (B.). Cammina a ritroso, all' indictro. - Marche a re-

all'indistro. Marche a re-culons (Ls.), 40-45. Tiresta, indovino gre-co, privo del vedere. — Can-giandost le membra tutte quante. La femme ne diffère pas seulement de l'homme par le sece, mais elle en diffère encore par la taille, qui est moins élevée, par ses os, qui présentant moins d'aspérites, présentant moins d'aspériles, par sa poitrine plus évads, son bassin plus ample, ses fémurs plus obtiques, son lorryna plus étroit et moins aditant, eac. [BL]. — Eprima, ecc. E a Tiresia convenne poi ribatter son la verga il due serpont avvolt, prima che riavesse le maschill penne. Il sesso maschille. — Gli, altri; le. — Avvolti insieme, come stanno quando sono in amore (B.). — Penne, la barba. Vedi Purg., 1, 42.

(E.). — Penne, la barba. Vedi Purg., 1, 42.
46-51. Aronta, aruspice e-trusco; preasgl, dalle osservate viscere (Lucano.), la guerra civile e la vittoria di Cesaro. — Ai ventre gli s'alterga, oppose il dosso al ventre di Tiresia (E.). — Luni, antic. Luna, città distrutta; era situata presso la foce della Magra (B. B.). — Che nei monti, ecco, che ebbe per sua dimora la spelonea tra' bianchi marmi nei monti di Luni, dove lo Carrarese (quelli di Carrara), che alberga disotto i medesimi monti, ronca, coltiva la terra. Romcare, propr. medesimi monti, ropr. desimi monti, ronca, coltiva la terra. Roncare, propr. me-tur la ronca per nettare i campi dall'erbe inutili e no-cive. — Ronca, direglia II boschi e dimestica: imperò che roncare è divegliare le piante (B). — Onde a guardar la stelle, soc., per formane i suoi vaticini, non gli era la veduta tronca per l'altezza del sito. — Tronca, rotta per alcuna tramezzo (B.). Sans que rien lai coupat la vue (Ls.), 52-57. Le mammelle, che tu non vedi. Eran nella parto oppasta alla faccia, o pertanto

non vedi. Eran nella parte opposta alla faccia, e pertanto coperte dalla faccia, e pertanto piace che m'ascolli un poco.

50. Serva del tiranno Croonte a Apannino, si bagna per mi bit dalla trecce sciolte.

50. Serva del tiranno Croonte a Apannino, si bagna per mi bit dalla trecce.

50. Serva del tiranno Croonte a Apannino, si bagna per mi bit dalla trecce.

50. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mi bit dalla trecce.

50. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mi bit dalla trecce.

50. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mi lino, distanca non che Aperino.

50. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mi lino, distanca non servira tebana, figliuola di Tiresia.

51. Lucco lago.

52. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mino, distanca non servira tebana, figliuola di Tiresia.

52. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mino, distanca non servira tebana, figliuola di Tiresia.

53. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mino, distanca non servira tebana, figliuola di Tiresia.

54. Lucco lago.

55. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mino, distanca non servira tebana, figliuola di Tiresia.

56. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mino, distanca non servira tebana, figliuola di Tiresia.

56. Per mille fonti, credo.

57. Serva del tranno Croonte a Apannino, si bagna per mino, distanca non servira distanca, non servira del mino, distanca non servira del mino, distanca non servira distanca, non servira distanca, non servira distanca, non servira del mino, distanca non servira distanca, non servira dis

Anfiarao? perchè lasci la guerra? E non restò di ruinare a valle Fino a Minòs, che ciascheduno afferra Mira, che ha fatto petto delle spalle: Perchè volle veder troppo davante, Dirietro guarda e fa ritroso calle. Vedi Tiresia, che mutò sembiante, Quando di maschio femmina divenne, Cangiandosi le membra tutte quante; E prima poi ribatter gli convenne Li duo serpenti avvolti con la verga. Che riavesse le maschili penne. Aronta è quei che al ventre gli s'atterga, Che nei monti di Luni, dove ronca Lo Carrarese che di sotto alberga, Ebbe tra bianchi marmi la spelonca Per sua dimora; onde a guardar le stelle E il mar non gli era la veduta tronca. E quella che ricopre le mammelle, Che tu non vedi, con le trecce sciolte

E ha di là ogni pilosa pelle, Manto fu, che cercò per terre molte; Poscia si pose la dove nacqu'io. Onde un poco mi piace che m'ascolte. Poscia che il padre suo di vita uscio, E venne serva la città di Baco,

Questa gran tempo per lo mondo gio. Suso in Italia bella giace un laco Appiè dell'alpe che serra Lamagna Sovra Tiralli ch'ha nome Benaco.

Per mille fonti, credo, e più si bagna, Tra Garda e Val Camonica Pennino Dell'acqua che nel detto lago stagna.

nel Limbo degli antichi spiriti mille fonti, e credo anche pi

nel Limbo degli antichi spiriti mille fonti, e credo anche pi magni, Il Biano, nel Saggio, lo dell'acqua, che poi, giù vo crede un fallo di memoria; dendo, va a stagnare nel e altri che Dante sapesse, come to lago (B. B.). — Fennie dicono Diodero Siculto e Pau- Il Ces. Nicate più presanla, che Tiresia ebbe due Pennino sono le Alper Peniglie, Dante e Istoriate. El o poste a settentrione del les stesso Blanc, nel Vocabolario Dantesco, crede che nel Purgatorio la figlia di Tiresia sia da di nuon canno antico del les stesso Blanc, nel Vocabolario di mino dunque è pieno e baga nando errando (B.). S'avvolse che cola e stagna nel lago, per molti paesi (Ces.). — Dove nota e stagna nel lago. per molti paesi (Ces.). — Dove nota e stagna nel lago. pennino, che anche così e mia patria, Mantova. — Un poco piace che m'ascolti un poco. 59. Serva del tiranno Creonte — la città di Baco, Tebe, patria di Baco. (B.). — Sovra la Tiretti (Serve II) Tirota (B.).

nel mezzo là, dove il Trentino e, e quel di Brescia e il Veronese potria, se fesse quel cammino. schiera, bello e forte arnese nteggiar Bresciani e Bergamaschi, riva intorno più discese. en che tutto quanto caschi e in grembo a Benaco star non può, flume giù pei verdi paschi. e l'acqua a correr mette co, iù Benaco, ma Mincio si chiama Governo, dove cade in Po. to ha corso, che trova una lama, mal si distende e la impaluda, di state talor esser grama. assando la vergine cruda erra nel mezzo del pantano, cultura e d'abitanti nuda. uggire ogni consorzio umano, e co' suoi servi a far sue arti, e vi lasciò suo corpo vano. ni poi, che intorno erano sparti, sero a quel luogo, ch'era forte pantan che avea da tutte parti. ttà sopra quell'ossa morte; colei che il luogo prima elesse, a l'appellar senz'altra sorte. e genti sue dentro più spesse, che la mattia di Casalodi, amonte inganno ricevesse. senno che, se tu mai odi ur la mia terra altrimenti, tà nulla menzogna frodi.

nonte di Casalodi, castello nel Bresciano. — Casalodi, cantoli ne tre intime valli Verona. Scende poi il poeta a gueld, insignortitsi di Mantova, ago, di Salò e di parlare di Peschiera, posta in il 1272. Il ghibellino Pinamonte unali corrispondono fondo al lago, e dove esco lago romani di delimita- esce nel Mincio (L.). Di que- cano le state e i sto luogo si è variamente di- tre divinità capisulo; alcuni pendono per brito relegasse per alcun tempo de nel mezzo, pel Campione, V. Ferrazzi, IV, renti sch' eran più forti. Fatto pel acui piè disse la riva intorno più discese, è uccise gli altri nonii, e si foce ceinnoo, e, venendo più bassa, è situata Peschiera, signore (T.). Dicti eray bene cui vuolo princi- ai vicini popoli di Breschiera signore (T.). Dicti eray bene cui vuolo princi- ai vicini popoli di Breschiera signore (T.). Dicti eray bene cui vuolo princi- ai vicini popoli di Breschiera i cudio, quod fere t. famitica nuo giuniti insieme contro i signori la passando, se- della Scala, padroni altora di e faccioti savio e cauto (B.). Ti benedire tre Ve- Peschiera e di tutto il Verone- ververto. — Originar ia mia terra, ecc., dare origine e della Scana, padroni altora di e faccioti savio e cauto (B.). Ti principio a Mantova altrimenti

A correr mette co, capo, come l'acqua comincia a correre (B). Melle co, sbocca a correre (L.).

91

94

Matte vo, Succa a correct (f., p. Governo, or a Governolo, piccola terra, presso alla quale il Minicio mette in Po. 79-82. Una tama, una concavità (B.). Pianura avvallata (Ces.). Lama par che pigli sempre Dante, e oggi è l'use comune in tutto il florentino di chiamare così lugghi bassi lungo i flumi, dove, perchè non vi fruttrebbe altro, si pongono alberi; (specie di dipoppi) (Borghini). — Si distende, si allarga e comprende assai terreno a modo di una lago (B.). — La impalsufa, fis diventar quel lungo pantanose e incolto (B.). — Ou ette setande, et allarga e comprende assai terreno a modo di una lago (B.). — La impalsufa, fis diventar quel lungo pantanose e incolto (B.). — Ci ette marécage, (Ls.). — E suol essa acqua. — Grama, postilenziale. 82-87. Cruda, perchè fuggiva il consorcio umano (B.). Cruda, come l'effera Erichtho (r., 23), crudele e spicata ne' suoi venefici. Il Cos.: Cruda in panome naturalmente proprio delle vergini; che val rigida, schiva d'amore, e con gi amanti dura e feroce. La vierge sauvege (Ls.). — Ustuniadi, senta abitanti. — Arti magiche (B.). — Vano, vite dell'anima (B.). — Casalodi, d'Alberto conte di Casalodi, castello nel Bressino. — Casalodi, conti guelf, insignoritisi di Mantova, il 1272, Il ghibellino Pinamonte de' Bonacossi, nobile, conossendo quanto i nobili fossero odiati, persuase al conte 'Alberto relegasse per alcun tempo i gentiuomini, suoi aderenti sh' eran più forti, Fatto questo, Pinamonte col popolo uccise gh altri nobili, esi fece signore (T.). Dicti ergs bene: le genti suo, scilict Mantua-me, fue più spesse dentro, Nun

benedire tre Ve- Peschiera e di tutto il Verone- avverto. — Origina? da mia nitno, il Bresciano se (L.).

Il punto comune 73-78. Ivi convien, ece Per principio a Mantova altrimenti le acqua del fiume esser ivi la riva più bassa con- ch'io t'abbia detto, nulla bugia occano nel lago vien ch'indi si versi la sovrab- inganni la verità (B.). Dice sinistra di que- bondante acqua, della quale così perchè altri originavana dicessi di Trento, fassi tra que' verdi prati un Mantova non da Manto, ma da Brescia ed il fiume appellato Mincio (L.). — Tarcone, toscano

102. Carboni spenti, senza

elfetto.

103-105. Procede. è inoltra.

Degno di nota, che sia degno d'essere notato e nominato in questa mia opera (B.).

Rifiede, ferisce e intende solo a quello (B.).

106-111. Dallia gota, dalle gota, - Pra...

Augure e con Calcante indico il momento propizio a salpare da Aulide, dove eran le navi greche, destinate all'assedio di Troja, quando la Grocia si volò di uomini, per la guerra. e rimasero appeaa i bambini in fasce. in fasce.

e rimasero appena i bambini in fasce.

112-114, Euripilo. Em., 11,
114, — Tragedia. L'Encide;
Commedia, chiama la propria, come poesia più dimessa al suo credere (T.).

115-117, Guell' altro che ne' fianchi è così poco. Poco, smilzo, suttile. Lor. de' Med.;
287: In vero egli era un certo sparverugio che somigiava un pheppio; tanto è poco. — Era costui spagnuolo, e perche i organica più ne' fianchi, però dice così (B.). — Michele Scotto, scozzese, gran maestro in negromantia, nato a Balmeare, nella conten di Fife in Iscotia, e non a Toledo, come altri vollero. Era già in fama al tempo di Onorio III, che morì nel 1227. — Il gioco, arte d'ingannare. Armobio: Magicarum, artium tudi (Betti), V. Ferr., v. 390.

118-119. Guido Bonatti. One-

118-119. Guido Bonalti, Questi fu fiorentino; ma bandito dalla città, si fece chiamare da Forli (F.) Fece sue arti col conte Guido da Montefel-tro, e dicesi che per colui il conte Guido schifo molti peri-coli, e molti danni diede a suoi avversari. Dicesi che usava di stare nel campanile della ma-stra chiesa di Forli, e faceva armare intta la gente del detto conte; poi, quando era l'ora, suonava la campana, e questi ascivano fuori verso i nemici. Dicesi che tra per l'astuzia del conte e l'arte di costui, elli Dices one to prove the costul, elli co (A. F.). fece de Francei sanguinoso imagini di c
nucchio, come è scrito cap. Envouteme
xxvii, 44 Inferno (O.). Fece Guido Bonati più libri gindiciali 124-126. T
in astrologia, che hanno più cornell' orizzon
the d'astrologo mo- rio tra il derno (A. F.). - Forlivese. Scrisse derno (A. F.). - Forlivese Scrisse quel sotto di noi. - L. tocca
Decem tractatus Autonomice, l'onda del mare. - Sotto, al
Vinggiò fino in Arabia e fu di là di Siviglia, clità maripiù volte a Parigi. Vedi la tima di Spagna, e occidentale
Monografia del Boncompagni, rispetto all'Italia (L.). - Sotto
Roma, 1851. - Asdente, it cal - Sotto all'Italia (L.). - Sotto
che s'era fatto indovino. Di- sto intende la luna, parlando
cono si chiamasse Benvenuto, a modo de'volgari, che dicono

Ed io: Maestro, i tuoi ragionamenti Mi son si certi, e prendon si mia fede Che gli altri mi sarian carboni spenti. Ma dimmi della gente che procede,

Se tu ne vedi alcun degno di nota; Chè solo a ciò la mente riflede. Allor mi disse: Quel che dalla gota Porge la barba in su le spalle brune,

Fu, quando Grecia fu di maschi vota Si che appena rimaser per le cune. Augure, e diede il punto con Calcanta In Aulide a tagliar la prima fune.

Euripilo ebbe nome, e così il canta L'alta mia Tragedia in alcun loco: Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta. Quell'altro che ne' flanchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente,

Delle magiche frode seppe il gioco. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, Che avere inteso al cuojo ed allo spago Ora vorrebbe, ma tardi si pente.

Vedi le triste che lasciaron l'ago. La spola e il fuso, e fecersi indovine; Fecer malle con erbe e con imago. Ma vienne omai, chè già tiene il confine

D'amendue gli emisperi, e tocca l'onda Sotto Sibilia, Caino e le spine, E pur iernotte fu la luna tonda:

Ben ten dee ricordar, chè non ti nocqu Alcuna volta per la selva fonda. Si mi parlava, ed andavamo introcque.

121-123. L'ago, il cucire — che Caine eta nella lu La spota, il tessere — il fuso, su un fascio di spine il filare (B.). — Con erbe e genti, e disono che quel con imago, rusosi fare ma-lle per virtà di certe erbe, medianti alcune parole o per im- tocca accordato con le s magine di cera o d'altro, fatte proprio costrutto nosi co (A. F.). — Con imago, con imagini di cera e di terra (B.). Envoutement. Vedi la Strega

124-126. Tiene il confine. sta nell' orizzonte, cerchio divisorio tra il nostro emisperio e quel sotto di noi. — E tocca l'onda del mare. — Sotto, al

proprio costrutto nosti vale Caino con le apine fa il Petrarca: Onde vo gran rischio uomini e per twomin armati, ed tresi il pateris tibam auro di Virgilio, per la Endiadys (Ces.). 127-130. Tonda, piens. plenitunio o nel tempo quinozio, la tuna tr quando si leva il sole.

quando si leva il sole, dunque in terra fatto ed era questa la matit sabato (F.). — Non ti a anzi ti feca pro, dandod no lume (B.). Ti dire Alcuna volta, ecc., per cuna volta no, secondo ghi della solva spessi (B.). — Fonda, profor Introcque, inter hoc, tra

## CANTO VENTESIMOPRIMO.

Nella quinta bolgia sono puniti i burattieri: coloro che barattarono e recarono a trafico gli unci del comune, o la grazia e gl'interessi de' lor signori. Dei primi tratta puritico-larmente questo canto. A guardia di questi dannati stanno demoni che arroncigliano quai s'attenta di uscir fuori della pece bollente, in cui sono immersi. Un demonio arriva con un barattiere lucchese in lipulla; lo getta giù a bollire, e, tornando quegli a yalla, s'e fatto strazio. Virgitio si salva dai loro rafi, facendo intendere che quel viuggio è voluto dal cielo: se non che si studiano a fuorviario; e con le ingamevoli indicazioni e la perfida scorta de' demon), essendo rotto l'arco del ponte sulla sesta bolgia, prende col discepolo la via lungo l'argine

Cosi, di ponte in ponte, altro parlando he la mia commedia cantar non cura, Venimmo, e tenevamo il colmo, quando Ristemmo per veder l'altra fessura Di Malebolge, e gli altri pianti vani; E vidila mirabilmente oscura. Quale nell'Arzana de' Viniziani Bolle l'inverno la tenace pece A rimpalmar li legni lor non sani, Che navicar non ponno, e in quella vece Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa Le coste a quel che più viaggi fece; Chi ribatte da proda, e chi da poppa; Altri fa remi, ed altri volge sarte; Chi terzeruolo ed artimon rintoppa: Tal, non per fuoco, ma per divina arte, 16 Bollia laggiuso una pegola spessa Che inviscava la ripa da ogni parte. I vedea lei, ma non vedeva in essa Ma' che le bolle che il bollor levava, E gonflar tutta e riseder compressa. Mentr'io laggiù fisamente mirava, Lo Duca mio, dicendo: Guarda, guarda, Mi trasse a sè del loco dov'io stava. Allor mi volsi come l'uom cui tarda Di veder quel che gli convien fuggire, E cui paura subita sgagliarda, Che, per veder, non indugia il partire; E vidi dietro a noi un diavol nero Correndo su per lo scoglio venire. Ahi quanto egli era nell'aspetto fiero!

E quanto mi parea nell'atto acerbo, Con l'ale aperte, e sovra i piè leggiero!

1-5. Di ponte in ponte, pro- sono puniti 1 barattieri: offito fonte in ponte, proceitendo dal ponte della quarta,
ciali e giudici vili e venali,
E riseder, ecc., ricadere e
bolgia a quello della quarta,
to colono, del quinto ponte.
Persura, fossa. — Vant, per
ceite arall (Ces.).
7-15. Quate nell'Arzand, ecc.
forse da mpotreta, mercatre.
Saggiarda, svigorisce, disa
tute le lingue romanze, a cui par l'ora mill'anni.
Tuta D, mella quinta bolgia, D, paragona quel lago di pece nima — Che, occ., che per
tuna fossa circolare, coa' vasi stragrandi, ove nell'arvolgersi o guardare non inceite del dell'Arzand, ecc.
To tra D, mella quinta bolgia, sonale di Venezia facevasi bol- dugia ch'elli si parta meno
di pece bollente a scroscio, ove lire la poce, a calafatare le tosto, però che, guardando. ceiendo dal ponte della quarta ciali e gludici vili e vanali, bolgia a quello della quinta. — fraudelenti, eco. Le voci baratto fraudelenti, eco. Le voci baratto per truffare, sono in cia tardi (Ces.).

navi... L'armeria di Venezia chiamasi oggidi arsenale, pari al franc. arsenal, al bisantino apoevalns. Altri leggono arsend, abbrev, della forma mosena, aborev, deula forma mo-derna; ma arzana e più vi-cino all'arabico Dūr çanah (casa d'industria, o d' arte); onde la darsena de' Genoveai (porto interno delle gaiero), la Ternahana de' Turchi (il cantiere di Costantinopoli) e it

Tarsanah dei Persiani (BL). Il Barozzi dice doversi leggere Arsena L'arsenale fomilato per quanto commemente si credo, nel 1104 fu ingrandito del triplo nel 1303. — L'inverno.

tempo men opportuno alla na-vigazione, e però impiegato a riattar le navi. — Rimpalmar, rimpeciare. — Che navicar non

ponno. Altri legge chè, inten-dendo de' Veneziani, e non che, relativo di legni. — In quella vece, invece del navicare — Ristoppa, ritura le fessure con

la stoppa o altre materie. ('alla stoppa o stre materio. Cat-feutre (Ls.). — Le coste, i lati del legno. — Ribatte, radoube la proue, etc. (Ls.). — Volge sarte, attorciglia la canape per far sarte. — Terzeruolo, ecc. La nave porta tre vele: una grande, che si chiama arti-mone: una mezzana, la quale si chiama la mezzana, et un'altra, la minore, che si chiama

terzeruolo (B.). - Rintoppa. ierzeruolo (B.). — Rintoppa, rappetta (B.).

17-21, Pegola spessa, pece densa. — Vedea lei, la pece — ma non vedeva, ecc., non iscorgeva in essa altro che le bolle che il caldo alzava alla superficie. Non vedea gl' inmersi, perchè i demoni non il lasciavano venire a palle ve sil.

lasciavano venire a galla (v. 51).

continuamente corre (A. F.). -Scoglio, il sasso che face ponte su quella bolgia (L.). 34-36. L'omero suo, accus. facea 34-36. L'omero suo, necus.
Acuto e superbo, appuntato ed
alto (B.). Nel Giudizio universule Michelangelo rappresentò
un diavolo in tale atto.— Carcava, premea. L'Antaldino:
calcava — Con ambo l'anche,

cateura — Con ambo l'anche, con amboule le cose serrandosi al demonio; sedendogli a cavalcione sulle spalle. — Il nerbo. il garetto con gli artigli sool perchè non gli fuggisse (B.). Così gli aitri; ma il Hlane crede intenda la corda magna, il tendine di Achille, che il posto più siouro e più facile d'afferrare.

37-40. Del nostro ponte, disse: O Malebranche, dello scoglio in su che gravamo Virgilio ed

in su che eravamo Virgilio io, disse quel demonio: O Ma-lebranche. - Altri ordina: Disse, o Malebranche del nostro ponte, ecc Pare che i ponti siano le varie stazioni de' demoni custodi, i corpi di guardia, come si manifesta dal v. 47 e dal 67 e seg. (Bl.). - Un degli anzian. Gli anziani di Lucca, che corrispondono al Priori di Firenze, erano allora dieci, due per cia-scuna delle cinque porte della città. Questo si crede fosse Martia Bottai, morto, secondo il Buti, nel 1300. — Santa Zita, martia Bottai. morto, secondo il Buti, nel 1300. — Santa Zita, vergine lucchese, compatrona della città. Si conserva anche ai di nostri il corpo a Lucca, in San Frediano, in una cappella dei Fatinelli (Poggiafi). Fu oriunda di un villaggio in quel di Pontremoli, ma nata in Monsagrati, piccolo luogo a sei miglia da Lucca; fantesen in casa di Pagano Fatinelli, morta nel 1272 o 1273, — Per anche, per pronderne altri. G. Vill., vi., 74: Ce ne mandi anche (altri cavalieri) M. Vill., vi., 70: Mando per certi cittadini, e auuti i print, mando per anche. — Che n'e ben, 11 Witte: ch'i n'ho ben. 41-42. Bonturo Dati; è detto

ben, Il Witte; ch'i "n'ho ben.

41-42. Bonturo Dati; è detto
per ironia, essendo egil pegdo-48. Quei s'attuffò e tornò
trovua la asinta tele sur
gior barattiere di tutti gli su convolto, ecc. Il demonio et con œuvre acheves par a
sitci. — Capo della parte pipolana in Lucca, Mori in Firence e in espellito in Santa
Maria Novela,— Costul foce sorperendere i Lucchesi dai Pisant, il 18 novembre 1315.— in che s' immerge, torna a
perendere i Lucchesi dai Pisant, il 18 novembre 1315.— in che s' immerge, torna
sa calcamente, facendo un s' e
su s' della, ma convolto, con vecada all'insu, a lucca, ove segliono bar
graficamente, facendo un s' e
ma colla schiena, sicché testa i Lucchesi la state, et era ce
un s' delle due aste dell' n, e e gambe restano nella pece (BL).

dell' un a, aggiungendovi una — Convolto, piegato in arco, cioè di San Quirico, il co
lines curva (F.). Il Lanòo; in arcum convolutus, col capo
Usanzia è a Lucca che al Conall' ingiò, atteggiamento di chi
sar se due bussoli attorno, profondamente adora, ondei il nol Serchio, entrandava al ru
un dove si mette la ballotta sarcasmo seguente. V. anche
ni passando di la (B.).

del sie, l'altro è quello dovo axin, 22. — Dei ponte avenno.

de sono divin modèle, il deronte de convenir s'
an mette la ballotta del noc. E verchio, etavano sotto al ponte.

— Pot, poicha — l'adden

L'omero suo, ch'era acuto e superbo. Carcava un peccator con ambo l'anche. E quei tenea de' piè ghermito il nerbo. Del nostro ponte, disse: O Malebranche, Ecco un degli anzian di santa Zita: Mettetel sotto, ch'io torno per anche A quella terra che n'è ben fornita; Ogni uom v'è barattier, fuor che Bontur Del no, per li denar, vi si fa ita. Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro Si volse, e mai non fu mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo furo. Quei s'attuffo, e tornò su convolto;

Ma i demon, che del ponte avean coverchio Gridar: Qui non ha luogo il Santo Volto; Qui si nuota altrimenti che nel Serchio; Però, se tu non vuoi de' nostri graffi, Non far sovra la pegola soverchio.

Poi l'addentar con più di cento raffi: Disser: Coverto convien che qui balli, Si che, se puoi, nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuochi a' lor vassalli

Fanno attuffare in mezzo la caldaia La carne cogli uncin, perchè non galli.

dice elli ch'essi sono sì corrotti a danari torre, che, dovendo mettere per lo ben comune nel bussolo del noe, ed elli baratta per denari, e mettelo in lo bussolo del sie.

solo del sis.

43-45. Per lo scoglio, pel sasso che facea il ponte, sopra al quale stavano i poeti, ed era quel demonio venuto. — Mari non fu mastino sciolto, ecc.

Ordinando: non fu mai mastino sciolto con tanta fretta, si mastinosha la similiudine. si guasterebbe la similitudine, che non consiste già nella fretta con cui è disciolto, ma sì nella fretta onde il cane sciolto se-guita il ladro. Bene il Lom-bardi: non mai mastino dal padrone sciolto ed aizzato fu a seguitar con tanta fretta il

- Qui non ha luogo il Sai Volto, qui non vale grida Santo Volto, aiutami; inve-il Santo Volto, tanto vene-a Lucca, che fu indicato an a Lucca, che fu indicate an in alcune monete. — Secon Filalete è un'antichissima e tua del Redentore, bella di bili fattezze, lavoro, a qua credesi, bisantino; è tutta venerata in una cappelle particolare nel mezzo al buo di lavora. di Lucca (Bl.). Après la vet l'ascension du Saus et l'ascession du Saviglier Nicodème voulut sculpter souvenir la figure de l'a Christ crucipe: dejà il ut taillé en bois la croix a buste, et tandis qu'il sep-cait de se rappeter les in de son divin modèle, il v

Lo buon Maestro: Acciocchè non si paia Che tu ci sii, mi disse, giù t'acquatta Dopo uno scheggio, che alcun schermo t'haia; B per nulla offension che a me sia fatta, Non temer tu, ch'io ho le cose conte, Perchè altra volta fui a tal baratta. Poscia passò di là dal cò del ponte, E com'ei giunse in su la ripa sesta, Mestier gli fu d'aver sicura fronte. Con quel furor e con quella tempesta Ch'escono i cani addosso al poverello, Che di subito chiede ove s'arresta; Usciron quei di sotto il ponticello, 70 volser contro lui tutti i roncigli: Ma ei gridò: Nessun di voi sia fello! Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, Traggasi avanti l'un di voi che m'oda, E poi d'arroncigliarmi si consigli. Tutti gridaron: Vada Malacoda; Perchè un si mosse, e gli altri stetter fermi; E venne a lui dicendo: Che gli approda? Credi tu, Malacoda, qui vedermi Esser venuto, disse il mio Maestro, Sicuro già da tutti vostri schermi, Senza voler divino e fato destro? Lasciane andar, chè nel cielo è voluto Ch'io mostri altrui questo cammin silvestro. Allor gli fu l'orgoglio si caduto, Che si lasciò cascar l'uncino ai piedi, E disse agli altri: Omai non sia feruto. E il Duca mio a me: O tu che siedi I'ra gli scheggion del ponte, quatto quatto, Sicuramente omai a me ti riedi. Perch'io mi mossi, ed a lui venni ratto: E i diavoli si fecer tutti avanti, Si ch'io temei che non tenesser patto. E così vid'io già temer li fanti Ch'uscivan patteggiati di Caprona, Veggendo sè tra nemici cotanti. Io m'accostai con tutta la persona Lungo il mio Duca, e non torceva gli occhi Dalla sembianza lor ch'era non buona.

Ei chinavan gli raffi, e, Vuoi che 'l tocchi? Diceva l'un con l'altro, in sul groppone,

E rispondean: Si, fa che gliele accocchi.

The string of t E rispondean: Si, fa che gliele accocchi.

tal baratta, mi trovai a tal con-trasto; quando fu Congiurato da quella Eriton cruda. Inf.,

da quella Eriton crista.

13. 23.

65.-66 Su la ripa sesta. Essendo egni ponte possio tra
dua ripo, doveva di la dal capo
del ponte quinto, sul quale
stavano i poeti, esser la ripa
sesta, quella cioè che partiva
la quinta dalla sesta fossa (L.).

Sicura fronte, aspetto in-

67-75. Tempesta, impeto, vio-lenza. G. Vill., vin, 70: Con grandissime grida e strida e tempesta. — Bocc., Tes., 11, 55

tempesta. — Bocc., Tes., 11, 55. — Chiede, per l'amor di Dio — ove s'arvesta, alla casa ovo si rogge (terma) (B.). — Fetto à colui che pensa di mal fare ad altrui (B.). — Aronciptiarni, stracciarmi (B.). — St consigli, deliberisi tra voi (B.). — 78-82. Che gli approda, che cagione è che il fa venir a questa proda della bolgia (B.). Il Blane: Che coss potrà giovargil i perch' lo vada a lui, non ne sarà gli salvo. (Approdare per giovare). — Schermi al mio poissaggio (T.). — Destro, favorevole.

85. Gli fu l'orgoglio sì cadu-

favorevole.

85. Gli fu l'orgaglio sì caduto, si raumiliò così.

93. Temei che non tenesserpatto, che non osservassero
quello che a Virgilio promesso
avea Malcada.

patto, che non ossirvassero quello che a Virgilio promesso avea Malacoda.

94-96. Li fanti lucchesi — Ch'uscivan patteggiviti, per accordo sgombravan il castello di Caprona, tolto già ai Pisani. — Caprona è uno castello del contado di Pisa, di lungi dalla città forse cinque miglia, che è ora disfatto, ma anorsa appaiono le vestigio cloè le nura d'intorno et una torre; et è in su uno monte presso all'Arno (B.). — Tra nivité colanti, che gridavano: Appica i appica ! — Il conte Guido da Montefettro, capitano dei Pisani, gli aveva fatti legare tutti ad una fune, acciò che non si partissono l'uno dall'altre, et andando spartiti non fossono morti dai spartiti non fossono morti dai contadini; e quando furono alla via d'Asciano, all'antiporto di pace, furon lasciati andare soni e salvi. D. secondo Bev. vi si trovò e aveva allora 25

106-111. Più oltre andar per questo Scoglio, ecc. Il demonio vuole ingannarli, mescolando vero e falso, poiche, com' appare al xxiii, l33 e sogg.. sopra la sesta bolgla ch'è degl'ipocriti son tuti i ponti ruinati.
— Grotta, argine dirupato (F.). - Che via face che da passag-

112-114. Ier. ecc., fecero 1266 anni, che rovinò lo scoglio. Si credeva allora che, come la concezione di Cristo segui il 25 marzo, così pure la nascita fosmarzo, così pure la nascita fosses avvenuta il 25 dicembre, o il 25 marzo la morte. Altresi che Cristo alla sua morte avos-se 33 anni e 3 mesi; ai quali aggiungendo l'anno dalla con-oczione alla nascita (in tutto oezione ana nascua (in tutto 34 anni), ne viene che D. finge d'aver fatto il suo viaggio nel-l'anno 1300, il che, essendo egli nato nel 1265, riscontra col primo verso della Commedia. — Il colloquio segui il 26 marzo in giorno di sabato. Rispetto all'ora, tutto dipende dall'ora in che Cristo mori. Gli Evanin the Cristo mori. On Evani-gelisti non concordano ap-pieno; solo san Matteo (xxvir, 45 e segr.) pone la cocifis-sione all'ora sesta, la morte e il terremote alla nona. A tal razione, so la rovina ala morte venne cinque ore più tardi del colloquio, questo non segui già alla prima ora, come molti af-fermano, ma sibbene alla quarta, o altrimenti, secondo la nostra maniera di contare le ore, non alle 7, ma alle 10 di giorno (B'.). - Che qui, ecc. D. afferma che il tremuoto avvenuto alla morte di Cristo fu la cagione di siffatte rovine. Così Virg (x11, 36) dire che una parte della roccia cingente il cerchio de'violenti era cascata poco pria della discesa di Cristo all'Inferno (IV, 56), a significare che la morte di lui fu causata dalla somma violenza e ipocrisia de'Farisei; onde quel terremoto dovette sentirsi in Inferno per appunto ne'cerchi de'violenti e degli ipocriti (Bl.). 115-117. Di questi mici demo-

nj, che son sotto al mid comando. - Alcun se ne sciorina, se alcun de' dannati esce all'aria. - Non saranno rei, non vi

faranno male (L.).

120-124. Decina, con Barba-riccia son dieci. Scarmiglione resta fuori. — Sannuto, che ha sanne. V. Inf., xxII, 55 e ha sanne. V. Inf., xx11, 55 e segg. — Pazzo, brutale, furibondo, (Betti) — Pane, panie.

125-126. Costor sien salvi, com'è falso che l'altro schegMa quel demonio che tenea sermone 103 Col Duca mio, si volse tutto presto E disse: Posa, posa. Scarmiglione. Poi disse a noi: Più oltre andar per questo 100 Scoglio non si potrà, perocchè giace Tutto spezzato al fondo l'arco sesto: E se l'andare avanti pur vi piace, Andatevene su per questa grotta; Presso è un altro scoglio che via face. Ier, più oltre cinqu'ore che quest'otta, 112 Mille dugento con sessanta sei Anni compier, che qui la via fu rotta. Io mando verso là di questi miei 115 A riguardar s'alcun se ne sciorina; Gite con lor, ch' e' non saranno rei. Tratti avanti, Alichino e Calcabrina, Cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo, E Barbariccia guidi la decina. Libicocco vegna oltre, e Draghignazzo, Ciriatto sannuto, e Graffiacane. E Farfarello, e Rubicante pazzo. 124 Cercate intorno a le bollenti pane; Costor sien salvi insino all'altro scheggio Che tutto intero va sovra le tane. O me! Maestro, che è quel ch'io veggio? Diss'io: deh! senza scorta andiamci soli. Se tu sa' ir, ch'io per me non la chieggio. Se tu sei si accorto come suoli, Non vedi tu ch'ei digrignan li denti, E con le ciglia ne minaccian duoli? Ed egli a me: Non vo' che tu paventi; Lasciali digrignar pure a lor senno, Ch'ei fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta dienno;

Ma prima avea ciascun la lingua stretta Coi denti, verso lor duca per cenno, Ed egli avea del cul fatto trombetta.

gio, cius il seguente scoglio stretta, atto di chi vuol befintersecante quelle fosse, vad , fare senza farsi sentire a ridere passi intero sopra le tare. so- (L.). - Verso lor duca per pra lo rosse, e intendi tutte, cenno, verso Barbariccia, de eziandio sopra la sesta (L.). cennandogli il poco scorgittica di rigilità in ordere tu sar ir (Inf., 1x, 30 e in questo centu) come dicesti. — Con le digrignassero così i dendi per

al 1x, 123. E36-139. Per l'argine sinistro,

canto) come arcest. — Con te digriginasero così i demo prigita, con lo sguardo bicco. — Il lessi dolenti. Il B.; per cerDuoli, guai. Il Blanc, men no, per segno che seguitassi
bene: per doli, inganni. — Lescompagni suoi — Ede gli, Barsi; altri: lesi: come offesi, bariccia, sonava con la bocca di sotto a modo d'una trombetta. Terucci. Aristof. Le Nuvole per la parte dell'argine che i. 4: Dunque della zanzara ul dal ponte scendendo, stava alla buco puotesi Nominare uns sinistra mano. — La lingua tromba?

# CANTO VENTESIMOSECONDO.

ando i Poeti lungo l'argine a sinistra, vedono nella bolgia molti barattieri che si ano. Son quelli che traficarono le grasie e la giustizia nelle corti de principi. So-esgono i divoli, ed un peccalore che fu tardo ad atunfarsi n' è lacerato. Questi è solo, navarrese, che da conto a Virgilio d'altri suoi consorti di pena, e presa gara robi, si libera assistamente dalle lor branche, e ne nasce suffa fra due d'essi, che stiri insieme, cadono sullo stagno, il cui calore li divide, restando tuttavia impa-

già cavalier muover campo, minciare stormo, e far lor mostra lvolta partir per loro scampo: or vidi per la terra vostra, retini, e vidi gir gualdane, r torneamenti, e correr giostra, o con trombe, e quando con campane 7 tamburi e con cenni di castella, in cose nostrali e con istrane; con si diversa cennamella lier vidi mover, nè pedoni, nave a segno di terra o di stella. idavam con li dieci dimoni; flera compagnia! ma nella chiesa anti, ed in taverna coi ghiottoni. illa pegola era la mia intesa, veder della bolgia ogni contegno, Ila gente ch'entro v'era incesa. 19 delfini, quando fanno segno iarinar con l'arco della schiena. s'argomentin di campar lor legno: cost ad alleggiar la pena rava alcun dei peccatori il dosso, scondeva in men che non balena. all'orlo dell'acqua d'un fosso no i ranocchi pur col muso fuori,

ome s'appressava Barbariccia,
si ritraean sotto i bollori.

soer campo, nettersi uomo pratios di scampamenti.
per qualche faione,
da campo, che parte l'adare viali.
do fi la guardie.
In guardie.
In

e in tempo di pace si diletta-vano assai di giucchi e di spet-tacoli cavallereschi (B. B.). Due volte Dante prese parte a que-ste scorrerie (F.). - Gualdane, cavalcate, le quall si fanno al-cuna volta in sul terreno de nemici a rubare et ardere e pigliar prigioni (B.), G. Vil-lani, vi, 40; M. Villani, vi, 14.

Razzie.
7-9. Con campane, Giov.
Villani, vi, 77: Quando l'oste
de' Fiorentini andava (la campana detta Martinella), pone-vasi in uno castello di legname in in uno carro, e al suono 13 di quella si guidava l'oste. — Con tamburi, tamburelli e nacchere (B.), e con cenni di ca-ste/ta, fummi se è di di, e fuochi se è di notte. — Con cose nostrali, ecc., con altri segni (o strumenti) usati da noi o strani da noi (B.). 10-12. Diversa, strana, biz-zarra.— Cennamella Altri cia-

ramella. In Sicilia dicesi ciaramedda la cornamusa. Strumento a fiato. Qui strumento in genere. — Nè nave, ecc. Muovere per mare quando al levare d'alcuna stella, quando al segno d'alcuno lume che si pone nel porto (A. F.). 14-15. Ma nella chiesa, eco.

Secondo il luogo hassi la com-

32-36. Uno aspettar cost. ristar col caps fior della pe-rola, mentre gli altri si ri-travano sotto -- com egi in contra, avviene, -- Che una rana cimane col muso fucci dell'acqua -- ed attra spiccit, salta sotto l'asqua (B). Si ri-trae sotto e statecia (Cex.). — Gli cen più di contra, gli stava più direttamente incontro. — tili acconciglio, col ronciglio pre e (B.). — Lontra. Forse, come altri dice, così si tirano su dell'acqua le lontre con le gambe spenzolate e gocciolanti (res.).

39. Sichiamaro, l'un l'altro attesi come si chiamarono (B.). 41. Lo sevoi, scortichi.

48-54, Nato, notivo, -- Ri-batto, Uomo devoto a Signo-ve; e perchè costoro erano anno devoti al misfatto, però ribablo prese col tempo mal sen o, Cosi Misanti re (T.). --- Instrugjitar di sé, ecc. Innanzi che morisse ribaldeggiò e distrusse il suo, onde, morto il padre, la madre, per neces-sita, ch'era venuta meno la roba per lo cattivo padre, quando fu grandicello lo pose quando fu grandicello lo pose per servo d'uno barone del re Tebaldo, ch'era re di Navarra, che fu buono, secondo la fama che di lui e ancora. Et in processo di tempo, costui crescinto. divenne f-miglio del re, e seppe si fare, che tutti i tatti del re andavano per rue mani e tutta la corte; però ch'elli fu saputo uomo, segado il mondo. E quando fu venuto in questa grandezza, elli sa di de a far lematteria, vendendo le grazio, e li offei et ogni e es che po 6 It off q et egin e es che potente (B). Bow, del p afte di Cr impel et desperate trapea se esperate, i.a. uno della fonia il e e questi e i servi di ce a (Cp.). — Re Telado, Teledo VII conte di Sciano. perna e secondo re di Navarra, Mori in Trapani nel 1270, mentre tornava da Tunisi coll'ocea del santo suo suocero Lodovico IX. - Di che io cen lo ragione, peccato che sconto — la questi caldo, nelle bollenti paraire.

57-63, Selevelet, fenden, -Ma'e, leste e feroci. - Il vorco, il sorcio - Mentrio la in-forco, mentr'io l'afferro con le braceja, o vero col forcone del ferro ch'avea in mono (B.), Fatto forca delle braccia, l'af-

Montefeltrano. - Di la vicino rafli (B.).

Io vidi, ed anche il cor mi s'accapriccia, " Uno aspettar cosi, com'egli incontra Che una rana rimane, ed altra spicia E Graffiacan, che gli era più di contra, Gli arronciglio le impegolate chiome, E trassel su, che mi parve una lontra Io sapea già di tutti quanti il nome, 37 Si li notai, quando furono eletti, E poi che si chiamaro, attesi come. O Rubicante, fa che tu li metti Gli unghioni addosso si che tu lo scuol, Gridavan tutti insieme i maledetti. Ed io: Maestro mio, fa, se tu puoi, Che tu sappi chi è lo sciagurato Venuto a man degli avversari suoi. Lo Duca mio gli s'accostò allato. Domandollo ond'ei fosse, e quei rispose: Io fui del regno di Navarra nato. Mia madre a servo d'un signor mi pose, Chè m'avea generato d'un ribaldo Distruggitor di sè e di sue cose. 52 Poi fui famiglio del buon re Tebaldo: Quivi mi misi a far baratteria. Di che io rendo ragione in questo caldo E Ciriatto, a cui di bocca uscia D'ogni parte una sanna come a porco, Gli fe' sentir come l'una sdrucia. Tra male gatte era venuto il sorco; Ma Barbariccia il chiuse con le braccia E disse: State in là, mentr'io lo inforco. Ed al Maestro mio volse la faccia: Dimanda, disse, ancor se più desii Saper da lui, prima ch'altri il disfaccia Lo Duca: Dunque or di' degli altri rii; Conosci tu alcun che sia Latino Sotto la pece! E quegli: Io mi partii Poco è da un, che fu di là vicino; Così foss'io ancor con lui coverto, Che io non temerei unghia, nè uncino. E Libicocco: Troppo avem sofferto, Disse, e presegli il braccio col ronciglio, Si che, stracciando, ne porto un lacerto. Draghignazzo anche i volle dar di piglio

Giuso alle gambe; onde il decurio loro Si volse intorno intorno con mal piglio Quand'elli un poco rappaciati foro, A lui che ancor mirava sua ferita, Domando il Duca mio senza dimoro:

Fatta torica unic practia, 121-ferro, Purg, vt. 19, e vita. 133, di quelle vicinante, cioù del-- Patisfaccia, ne faccia brani. Pisola di Sardegna, che resta nous acons trop patiente (Leb-Le des coc (Les). vicino all'Italia (F). — Co — Na portò, ne portò vicino all'Italia (F). — con spiccò (Ces). — Lacertò è pre-tino, Pallano, Conc.; Pandi- ghia ve arcino: quelli denoni priamente conciunzione di fila Service aconstante (Patro, Guido, aconso la mani unchinta et li cani di nervi insigne et e l'a Visimo costro Litino Guido aveano le mani unghiate et li

copi di nervi insieme et e in alcuno parti del braccio; ma

Chi fu colui, da cui mala partita Di' che facesti per venire a prodat Ed ei rispose: Fu frate Gomita, \_Quel di Gallura, vasel d'ogni froda, Ch'ebbe i nimici di suo donno in mano, E fe' lor si, che ciascun se ne loda: Denar si tolse, e lasciolli di piano, Si com'ei dice: e negli altri ufici anche Barattier fu non picciol, ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche Di Logodoro: ed a dir di Sardigna Le lingue lor non si sentono stanche. O me! vedete l'altro che digrigna: I' direi anche; ma i' temo ch'ello Non s'apparecchi a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a Farfarello Che stralunava gli occhi per ferire, Disse: Fatti in costà, malvagio uccello. Se voi volete vedere o udire. Ricominciò lo spaurato appresso, Toschi o Lombardi, io ne farò venire. Ma stien le male branche un poco in cesso 100 Si ch'ei non teman delle lor vendette; Ed io, seggendo in questo loco stesso, Per un ch'io son, ne farò venir sette. Quando sufolerò, com'è nostr'uso Di fare allor che fuori alcun si mette. 106 Cagnazzo a cotal motto levò il muso, Crollando il capo, e disse: Odi malizia Ch'egli ha pensato per gittarsi giuso. Ond'ei ch'avea lacciuoli a gran divizia, Rispose: Malizioso son io troppo, Quand'io procuro a' miei maggior tristizia. Alichia non si tenne, e di rintoppo Agli altri, disse a lui: Se tu ti cali, lo non ti verrò dietro di galoppo.

comunemente s'intende per la parte di sopra del braccio (dal cesso (T). Di bel parto, senza promon, — Froci decen si mette, gonito alla spallo) (B.). Lat: difficulta (Ces.). Essendo mache per stro' grando et ufficiale del mus-olo in genere, e qui sta giudice Nino di Gallura (I gonito di Gallura (I gonito di Gallura)) (B.). Lat: difficulta (Ces.). Essendo mache per brano di carne (F.). — fino, secondo il Manno; Gio-cerco a' meta, cec. O si creat I volte, a lui volte. — Con mat volto, per facili vicanti d'un control di Gallura (I gonito di Gallura).

desco; di sua potenza (P.).

Twotte, a lui volle. — Con mat vannino, secondo il Elane. de siglio, con mal volto, per farli Visconti di Pisa. V. Purg., vint. stace tutti cheti (B.). Col viso 53 e se.g.), avendo questi presi dell'armi (Ces.). — Rappaciati, suoi nemici, e datogli in guaraquetsti. — Senza dimoro, senza indugio.

73-83. Da cui mala partita, gli grande quantita di denari; sec., di' che partisti in mal egli aperse loro una notte e punto. Per lo tuo peggiore fece vista ch' eglino si fursono (Ces.). — A proda, alla ripa fingitt; ma ultimamente, v.g.-(B.). — Galltora, uno de giu-dicatt di Sardigna (B.). — Var ricco che non sole, cero della zet a togni frotta, pieno d'ogni verità del fatto, e trovatolo froldelenza. — Vaset non è dini—collevole, il fece impiecare per nutivo, ma significa quanto va—la gola (A. F.). — Negli altri vannino, secondo il Blanc, de' Visconti di Pisa, V. Purg., viii. nutivo, ma significa quanto va- la gola (A. F.). — Negli altri
so (F.). — Di suo donno in ma- ufici commessigli. — Usa, conno, di suo signore; parla sar- verso, confabula. — Donno Miusers control in the stage and altri. So that each so the verso, contabula. — Donno Missappi giù nella pece. — Si tu chel Zanche. Alasia o Adela— plonnes (La). — Lo new the

sia, figlia di Mariano III, signor di Logodoro, la quale in prime nozze avet speciale Bal-do II, signor di Gellure, dopo qualcho anno di vedovenzo, sposò Enzo, figlio naturalo dell'imperadore Federico II, mortandodi un della indicaportandegli in dete il giudi-cato di Logadoro, ch'era la provincia pia ampir della Ser-degna. Morta costei nel 1243, non estante ch'ella avesso nel suo testam nto istituito erede del suo Stato p. pa Gregorio IX, Enza, già nominato dal p dre re di Sardegna, occupà i giudi-cati di Lagodoro e di G flura, e di rite une fino al 1249, al qual tempo pass do a guerre ggiare in Italia, rimese prigioniero de Bolognesi, Allora Michele Zanche, suo siniscalco, prese a governare in nome di lui, finche sposata Branca Luiza, madre di esso Enzo, della qualo era stato drudo, malmeno la provincia a suo falento, fino all'anno 1275, in cui fu ucciso a tradimento dal suo genero Branca Doria, genovese, xxxiii, 137 e segg. (B. B.).

91-96. Digrigant, apre la bocca in traverso storcendola (B.). Sott.: i denti. — A grattarmi la tigna, ad aggingner in de a male, come colui che grafta la tigna che la fa crese re (B.). - Proposto, e nome d'oficiale, e significa maggioria (B.). -Fatte in costa, tirati in la. -- Uccello. Tutti li dimonj si possono chiamar uccelli però che

sono chiamar uccelli però che sono alati (B.). 98-106. Lo spanivato Gimp-polo, per quel che minaccivas Farrivello (B.). — Ne fucò ve-nico qua su alla viva (B.). — In cesso, seostati (B.). — Delle lor vendette, delle lor pene, che si denno in vendetta di giustifia (B.). — Ne discono giustizi. (B.). -- Sufficeo, per avcisarii che non vi son de-mon. - Fuori alcan si mette, se herarde dehors. I.s.

io son malizioso, che tirando i mici sozi fuor della pegala, cioc ad es ere da voi uncinati, mi acquis: 1 de loro morsi e pergio (Ces.). — Non si teane ch'elli non rispondesse (B.). Il Ces.: Non si fermò, non ristette a questo, di credece, che cessandosi i demonj, il barat-ticre potesse fuggir loro di mano, come gli altri crede-vino — non resse alla tentazione dello sperato piacere. Di rintoppo, di limundo; meglio: contro il parere degli

verrò, ecc. La sentenia e questat io non solamente ho piedi come tu hal, ma ho anche l'all, e però se tu tenterai fuggirtene, non ti correrò già appresso, galoppando co piedi, ma battendo l'ali, volando per aria sopra lo stagno; onde sicuramente raggiungerotti prima che nella pece ti atunti (L.). 116-120, Laucris il colle, il Lombardi collo, il sommo luf. XIIII, 43: E giu dat colto della ripa dura. si scenda dal colle. — E sia la ripa scudo, e la riva el ricopra, sicche i barattieri esoano dalla pece sicuri non vedendoci. — Ludo, giuboo; burla. — Clascum, eccuscumo si rivoltò per calar giù dalla cima nell'opposta falda di quell'argine. — Ques prima, che gil altri demonj: e questo fu Cagnazzo, che scoperso la malizia (B.). — Crudo, duro, renitente, Il Higioli intende Calcabrina, che al verso il 33 si mostra adirato sopra gil altri, e si scaglia contro ad Alichino. altri, e si scaglia contro ad Alichino. 121-123. Lo navarrese, Ciam-

polo. — Suo tempo coise. pi-gliò il suo punto, il destro (Ces.). Fermò le piante a terra, atto di chi vuole spiccare un salto. - Dal proposto, ecc., dalla intenzione e proposito loro, an-dandone sotto la pegola, ch'elli s'avien proposto di stracciarlo (B.). Altri, men bene: da Barbariccia; ma questi s' era riti-rato con gli altri. V. al v. 145. 124-126. Di coipa. Altri: di colpo. o del colpo. — Fu com-

colpo. o del colpo. — Fu compunto, ebbe dolore, fu rimorso.

— Ma quei più, ecc., Alichino,
perch' elli diede col suo dire
sieurtà alli altri, che lo Navarrese non potesse fuggire (B.).

— Tu se giunto, l'acchiappo (T).
127-132. L' ale, ecc. L' ali di
Alichino non poterono avanzare la paura del Navarrese,
Paura fa vecchia trottare (Bl.).

— Aumarce il sospetto, esser

Paura fa vecchia trottare (B.).

— Avanzare ti sospeito, esserpiù pronto della paura. — quepiù ecc., Clampolo si attuffo
nella pecc. — E quei, Alichino — della burla. — Che quei,
gii, ecc., Clampolo si attuffo
nella pecc. — E quei, Alichino — drizzo e volando, susso il
petto, esprime il ritornare in su volando, che necessariamente dovea farsi col drizzare, (B.). — Ghermito, afferrato con
col dirigere il petto all'issu,
come nello scendere dovette
drizzario in giu. — L'antira,
che nuota e vaga a for d'acqua. — Di botto, di colpo [B.).
— Ed et, il falcono. — Ritorna
su, in aere [B.). — Crucciato,
animaso (B.). Lo sparviero di
disdegnoso e fello. — Rotto,
stanco, faccato.

Ma batterò sopra la pece l'ali: Lascisi il colle, e sia la ripa scudo A veder se tu sol più di noi vali.

O tu, che leggi, udirai nuovo ludo! Ciascun dall'altra costa gli occhi volse; Quei prima, ch'a ciò fare era più crudo. Lo Navarrese ben suo tempo colse,

Fermò le piante a terra, ed in un punto Saltò, e dal proposto lor si sciolse. Di che ciascun di colpa fu compunto,

Ma quei più, che cagion fu del difetto; Però si mosse, e gridò: Tu se' giunto. Ma poco valse: chè l'ale al sospetto

Non potero avanzar: quegli ando sotto E quel drizzò, volando, suso il petto: Non altrimenti l'anitra di botto, Quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa

Ed ei ritorna su crucciato e rotto. Irato Calcabrina della buffa,

Volando dietro gli tenne, invaghito Che quei campasse, per aver la zuffa. E come il barattier fu disparito,

Così volse gli artigli al suo compagno, E fu con lui sopra il fosso ghermito. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno

Ad artigliar ben lui, e ambedue Cadder nel mezzo del bollente stagno. Lo caldo sghermitor subito fue:

Ma però di levarsi era niente, Si aveano inviscate l'ale sue. Barbariccia, con gli altri suoi dolente,

Quattro ne fe' volar dall'altra costa Con tutti i raffi, ed assai prestamente Di qua, di la discesero alla posta: Porser gli uncini verso gl'impaniati,

Ch'eran già cotti dentro dalla crosta: E noi lasciammo lor così impacciati.

contro di Alichino — della buf- ben lui, ad afferrario fin fa, della burla. — Che quei, mente con gli artigli. — C Ciampolo — campasse, non si der nel mezzo, ecc., per

na. — D. 2016, al colpo (B.). gnermito, in sopra il fosso (Ces.). opposta alto sergo 
S'atturfa sotto l'acqua (B.). 130-141. Berse, del pari. — (L.) — Ditecessor 
Ed et. il falcono. — Ritorna Sparvier grifagno, superbo ed lor provveduto, e 
u, in aere (B.). — Crucciato, animoso (B.). Lo sparviero di sero ben aiutare 
isdegnoso e fello. — Rotto, nido dicesi sidiace; quando (Ces.), — Impani 
lanco, fiaccato. 
133-138. Irato Calcabrina grifagno (T.). — Ad artigitar quello stagno (L.).

l'uno tirava qua e l'altro la 142-143. Sphermitor da s

mire, contrario di gher Il caldo li separò subit Era niente, non v'ora mo 146-150. Datt'attra costa 146-150. Dall'altra costa bolgia (E.). Perocehe enesi sceso con gli altri pagni nella falda dell' si opposta allo stagno della (L.) — Discessro in luo lor provveduto, donde p sero ben aiutare gl' imp. (Ces.). — Impaniati, imp lati. — Crosta, la superile onello stagno (L.).

### CANTO VENTESIMOTERZO.

ori destramente dai diavoli, intenti a sollevare i compagni dalla pece ove coceano. proteground il toro cammino; ma, veggendoli tornar à cora; Vigilio prende Danie to et l'ascia ander supino per l'argine a scarga nella bolgia sesta, dove troueno et il ascia ander supino per l'argine a scarga nella bolgia sesta, dove troueno et l'estato de protego de la promoco de la promoco de la frai el la pesanti cappe di prombo dorate e faultanti. Parlano con due frai l. Calaiano e Loderingo, bolognesi; vedono Caifasso crocifisto in terra e calcato inque passo. E, richiesto da Virgilio, uno del frati gli dimostra il modo di salire ine della settima boloia.

soli e senza compagnia, lavam l'un dinanzi e l'altro dopo, e i frati minor vanno per via. era in su la favola d'Isopo nio pensier per la presente rissa, ei parlò della rana e del topo: non si pareggia mo ed issa, l'un coll'altro fa, se ben s'accoppia ripio e fine con la mente fissa: l'un pensier dell'altro scoppia, nacque di quello un altro poi, la prima paura mi fe' doppia. sava cosi: Questi per noi scherniti, e con danno e con beffa tta, ch'assai credo che lor noi. a sopra il mal voler s'aggueffa, e verranno dietro più crudeli 'l cane a quella levre ch'egli acceffa. i sentia tutti arricciar li peli paura, e stava indietro intento, ido io dissi: Maestro, se non celi ne tostamente, i'ho pavento Ialebranche: noi gli avem già dietro: 'immagino sì, che già gli sento. : S'io fossi d'impiombato vetro, agine di fuor tua non trarrei tosto a me, che quella d'entro impetro. o venieno i tuoi pensier tra i miei 28 simile atto e con simile faccia, ne d'entrambi un sol consiglio fei.

me i fratt, ecc., di San nibbio, volando per l'aere, si sare maggior crudeltà. — Aco. L'A. F.: Eusan-calò per pigliare il topo, onde ceffa, prende col ceffo, abstit minori più che egli prese il topo e la rana, et bocca.

ri frati, andande a amendue rimasono morti (A. andar l'uno innant, F.).

più antorità, l'altro 7-10. Più non si pareggia, dietro. — Parento, paura — proper l'agrandia del consenio del con

ratia minori più che egli prese il topo e la rana, et bocca.

le fi frati, andando a amendus rimasono morti (A. 20-24. Slava indietro intento, andar l'uno innanti, F.).

piò antorità, l'altro a seguiaria. La non s'eguaglia nel senso, mo g'eguaglia nel senso, mo g'espechio, ch's vetro coperto di no. — Della rana, ecc. ora, di quello che si pareggino, dietro da una sottle piatra di loro, il topo di la dai flume, fatto del due demoni ed il fatto misieme pe' piodi, della rana se del topo; se ben l'inagin tua di fluor, del to uno non abbandonasse ni confronta con la mente atessendo la rana in tenta, principio e fise, chè il acquisto, quella d'entro l'imfume, vollesi atur-principio fine, chi chi acquisto, quella d'entro l'imfume, vollesi atur-principio fine, chi chi acquisto, quella d'entro l'imfume, vollesi atur-principio fine non richi del due della che moto l'altro, nimo tuo (L.).— Pur mo, eca sectea quanto potea; Calcabrias contro Allchino, e Ora appunto si appressularono esto combattere uno la rana contra al topo: e il fine a' miei pensieri i tool, con se

fa che ugualmente pure capi-tarono male e gli uni e gli altarono male e gli uni e gli al-tri per una terza cagione; la rana e il topo furono gher-miti dal nibilo, e i due de-monj presi dalla pece (La). — Scoppia. Intese di que pen-sieri che straordinariamente e sieri she straordinariamenta e all'improvviso e quasi fuor di proposito, pur con l'occasione di quel primo, vengono fuori; il che propriamente noi dicia-mo scoppiare, come d'usa fonte, che rompendosi il con-dotto o fendendosi in qualche parte, l'acqua che n'esce si dice scoppiare e non succere; come ancora d'un albero si dirà scoppiare i emesse, quando e-

come ancora d'un albero si dirà acoppiere le messe, quando escon fuori del gambo, o di luoghi insoliti e non aspetati, nè procurati (Borghint)
15-18. Per not, da not, per nostra cagione. - La voglia che il poeta ebbe di parlare a Ciampolo fu occasione alla ria-sa (T). - Not, rincresca. - Il mal voler, sopra la perversa volontà naturale al demouj - s' aggueffa. a' aggiunge. Il Blanc: dall'alem, Weifen, annaspare L'A. F.: E detto Gueffa lo spago avvolto insieme l'un la spago avvolto insieme l'un suppositione l'un la suppo naspare, L'A. F.; E detto Gueffa lo spago avvolto insieme l' un filo sopra l'altro, il Buti: Aggueffare è filo e filo aggingnere, come si fa ponendo lo filo dal gomito alla mano, innaspando con l'aspo. Il Ces.: Saggueffa dovrebbe venire da gueffo, sporto, che è cosa sopraggiunta alla casa; a di qui aggueffarai per agginngersi.— Più crudeli. disposti ad usare maggior crudelità.— Ac-

mile atto, col medesimo sepetto e con simile faccia, con aria simile di spavento (L.). — Si che, coc., presi il tuo stesso partito, e così ne feci uno col mio

(Cos.). 31-34. S'eglid, ecc. S'il se trouve (Lr.). - Destra costa, destra falda dell'argine sul quale camlatida dell'argine sul quale cam-minazano, quella cioè che ca-lava nella sosta bolgia degl' i-poertii. Di fatto, essendosi i poeti, dal ponte sopra i barat-tieri, mossi su quell' argine a sinstra (Inf. xxx, 130), venivano nel lore cammino ad avere pure a faistra haleis della artifeti a sinistra la bolgia de'barattieri, a sinistra la bolgia de'barattieri, e alia destra quella degl' ipo-criti (L.) — Giaccia, abbia tale pendio, che, eoc. Lucr, 1v. 518; fecta cubuntia, i tetti che pen-dono da un lato. V. Inf., 213, 35 (Lev.), — L'immaginata caccia, che temiamo dai demonj. - Ren-dere. Vite SS. PP.; Rendendo consigli salutevoli, Lat.; profe-renten.

38-45. Al romore, o delle rog vine che l'incendio cagioni, o delle strida della gente (L.). — Non s'arresta... Tanto che : della strida della gente (L.). — Non s'arresta... Tanto che : fugge nuda. — Collo, cima. — Storin s' diede, ecc., si abbandonò con tutto il di distro del corpo alla pendente rupe (V. Int., vit, 6), per scendere structure del consociale del consoc ciolando a quel modo nel fondo, portando me sopra il petto. — Che l'um, ecc., che termina da una parte la seguente belgia

46-49. Doccia, canale. - Mu-lin terragno, fabbricato nel terreno, a differenza di quelli che si fabbricano nelle navi so-pra flumi, ove l'acqua non ha doccia, o sia canale che la fac-cia da alto in basse scorrere ed urtare nelle pale della ruota, ma muovesi collo stesso movimento muovesi collo stesso movimento che ha in tutta la larghezza del flume, e però alla mancanza di forza nell'acqua si supplisce col far le pale delle ruote larghis-sime d'intiere tavolo per lungo (L.). Lo mulino terragno è quello che ha la ruota niccolina setto. che ha la ruota piccolina sotto, come lo mulino francesco l'hae

S'egli è che si la destra costa giaccia, Che noi possiam nell'altra bolgia scende Noi fuggirem l'immaginata caccia.

Già non compiè di tal consiglio rendere, Ch'io gli vidi venir con l'ali tese,

Non molto lungi, per volerne prendere. Lo Duca mio di subito mi prese, Come la madre ch'al romor è desta,

E vede presso a sè le flamme accesc. Che prende il figlio e fugge e non s'arresta Avendo più di lui che di sè cura, Tanto che solo una camicia vesta:

E giù dal collo della ripa dura Supin si diede alla pendente roccia, Che l'un dei lati all'altra bolgia tura. Non corse mai si tosto acqua per doccia

A volger ruota di mulin terragno, Quand'ella più verso le pale approccia Come il Maestro mio per quel vivagno Portandosene me sovra il suo petto, Come suo figlio, non come compagno. Appena furo i piè suoi giunti al letto

Del fondo giú, ch'ei furono in sul colle Sovresso noi; ma non gli era sospetto:

Chè l'alta provvidenza, che lor volle Porre ministri della fossa quinta, Poder di partirs'indi a tutti tolle. Laggiù trovammo una gente dipinta, Che giva intorno assai con lenti passi Piangendo, e nel sembiante stanca e vi

Egli avean cappe con cappucci bassi Dinanzi agli occhi, fatte della taglia Che per li monaci in Cologna fassi. Di fuor dorate son, si ch'egli abbaglia;

Ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, Che Federigo le mettea di paglia.

O in eterno faticoso manto!

Noi ci volgemmo ancor pure a man mai Con loro insieme, intenti al tristo pian

una città nella Magna (B). Il circa (un'oncia, Londo). Witte: Cituony — rinomata abceali mettere in una continuata de la cituony — rinomata abceali mettere in una continuata della finati Benedettini, nel sopra il fuoco, e face moderno dipartimento della grande fuoco, tenio che a sonna e della Loira nella Borgana, il Biane sta per Cologna, condancato, e così misera Lo Zamboni crede che intenda e deloresamento la face di Cologna in sul Veronese, dove rire (B). Leonardo vigue sescritara l'arté edila lana. — che i rei di maesti con la continuata del continuata del continuata del continuata del continuata del continuata del continuata continuata continuata continuata del continuata continuata continuata del continuata continuata del con come lo mulino francesco l'hae grande e da lato, et ha bisogno di più acqua che il francesco, coperè convience che la sua doccia abbia maggior core (B.).—
Approccia, s'approccia—Vivagno, ripo.inf., xiv., 123, Furg., xiv., 127.
S2-60. Letto Del fondo, piano del fondo. — Sour esvo, sovra.—Oli, vi, Purg. xiii, 7; Par., xiv., 124. — Stanca pel grave preso—vinta dal disaglo.
Gi-65. Basis Dinarai agli occidi, chi abbasali talimente sopra la faccia, che ricopriran loro gli occidi—falte daglica, a quella forma che sono in Cogiana — Cologna (sul Reno) è veste di plombo grossa un dito avevano, int., xxi, 134.

Ma per lo peso quella gente stanca Venta si pian, che noi eravam nuovi Di compagnia ad ogni muover d'anca. Perch'io al Duca mio: Fa che tu trovi Alcun, ch'al fatto o al nome si conosca, E gli occhi si andando intorno movi. Ed un, che intese la parola tosca, Diretro a noi grido: Tenete i piedi, Voi, che correte si per l'aura fosca; Forse ch'avrai da me quel che tu chiedi. Onde il Duca si volse, e disse: Aspetta, E poi secondo il suo passo procedi. 82 Ristetti, e vidi duo mostrar gran fretta Dell'animo, col viso, d'esser meco; Ma tardavagli il carco e la via stretta. Quando fur giunti, assai con l'occhio bieco 85 Mi rimiraron senza far parola; Poi si volsero in sè, e dicean seco: Cestui par vivo all'atto della gola: 88 E s'ei son morti, per qual privilegio Vanno scoverti della grave stola? Poi disser me: O Tosco, che al collegio Degli ipocriti tristi se' venuto, Dir chi tu sei non avere in dispregio. Ed io a loro: Io fui nato e cresciuto Sovra il bel flume d'Arno alla gran villa, E son col corpo ch' i' ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla, Quant'io veggio, dolor giù per le guance, E che pena è in voi che si sfavilla? E l'un rispose a me: Le cappe rance Son di piombo si grosse, che li pesi Fan così cigolar le lor bilance. Frati Godenti fummo, e Bolognesi, 103 lo Catalano, e costui Loderingo Nomati, e da tua terra insieme presi,

Come suole esser tolto un uom solingo Per conservar sua pace, e fummo tali,

Ch'ancor si pare intorno dal Gardingo.

The fine questic contratti important according to the contract of the contract

opni muover d'anca, a ogni e poi vieni avanti con passo
passo mulavamo compagnia uguale al suo. Marche d son
pas (Ls). — Mostrar, ecc.,
24-54. Al fatto o al nome si mostrar col viso gran fretta
conorco, di cui sia noto il (sollectudine) dell'animo d'uscome o qualche azione famosa. ser meco. — Il carco del fatiL'a in questi costrutti im- coso manto — la via stretta

do questo puro effetto a seguo di vita, Dante l'osclude dalle ombre dei morti; mentre da loro altre proprietà vitali, che servono a ricavere pona o a manifestaria: come vedere, madiceteria: coma vedere, mudre, muoversi, contercarsi, piangere, sospirare e perfino soffare (verso 113). (V. se fun contro, xiii, 122; xxxiv, S3. Bd.). In sostanza fa l'ombre vive ai tormenti e morte alla vita. Contro de la contro pose patero le internationale de la contro pose patero le internationale de la contro pose patero le internationale de la contro patero patero le internationale de la contro patero patero la contro patero patero la contro patero patero la contro patero tormenti e morte alta vita. Com Agostino pone potersi le infer-nali fiamme congiungere agli spiriti dannati come il corpo organico s' unisce all' anima, a condiziono perè che le fiamme sol rechino pena agli spiriti, e non ricevano da essi vita: ac-

sol rechino pena agli spirili, e non ricovano da esai vita: vecipientes ex ignibus poruam, 
non dantes ignibus vitam (L.).
— Me, a me. Inf., i, 81: Risposi 
lui. — Collegio, alla congregazione delli lpocriti tristi, che 
così li chiama lo Evangelio: 
Nolite fieri, sicut hypocrite 
tristes (B.).

95-102, Alta gran vilta, Florenza; parla al modo di Francia, che chiamano le cittali 
vilte (B.). I Franzesi e i Fiamminghi chiamane propr.: vilte 
tutta quelle terre che non hanno vescovado (Lod. Guicc.). — 
Distilla, gocciolan lagrime di 
dolore. — Rance, color d'arrancia (mathum aureum); sopra: dorate. — Che li pest, 
coc., i pesi fanno sospirare chi 
li sostiene, come cigolano (gemono) le bilance pe' troppi 
pesi che loro si sovrapponguo. 
103-108. Frati Godenti, ecc., 
Essendo Firenze travaglista 
dalle fazioni Guelfa e Ghibellina, fu pensato d'eleggere duo 
potestà. l'uno guello e l'altro 
potestà. dalle fazioni duglia e dinielina, fu pensato d'eleggere duo potestà, l'uno guelfo e l'altro gibiellino, affinchè, bilanciata le parti, l'una non soverchiasse l'altra. Così nel 1266 il guelfo Catalano (de' Malavolti) e il ghibellino Lodoringo (o Odo-rigo, o Lotorico delli Andalò) furono ad un tempo eletti po-testà di Firenze. Ma invece di textà di Firenze. Ma invece di procurar il ben comune, cosloro favoreggiarono bentosto i Guel-fi, tanto che Guido Novello, vicario in Firenze del ra Man-fredi, dovè fuggirsene (F.). Benvenuto: Late enim Or-do habet caput et funda-mentum Dononiae, unde ha-best suum monasterium prin-cinale extra Homonam unud

Intorne dal Gardingo, cioè a' casolari degli Uberti, che furono le case loro disfatte per le operazioni di quelli fratt. Gil Uberti aveno le loro case presso a San Piero Scheraggio. so a San Piero Scheraggro, et dirietro ove è oggi il palaglo de' Priori, che al chiama il Guardingo (A.F.), Oggi si chiama Capacolo (U). Era una contrada dov'è ora la Dogana veochia (F.). E secondo Benv. ne pagarono presto il fio: Loderingo che abbben di parte diringo, che, sebben di parte di-versa, s'era unito con l'altro a fare il suo pro a danno di Fi-renze, fu cacciato anch' egli co' suoi consorti, e disfattegli le case: Quorum ruina adhuc apparent Bononiæ juxta stu-dium Legistarum. Cattelani in totum defecerunt, nec aliquid apparet de eis, nisi turris satis alta, que so pe solet fulmi-

nari.
103-112. Io cominciai, ecc.;
vi stanno assas bene, voleva
seguitar Danto, a cui troppo
dolea di quol fatto (Cer.).—
Un. croctirso, ecc. Era diateso
in terra, l'uno braccio con un palo confitto per la mano, e l'altro con un altro, e li piedi amenduni con un altro palo, come Cristo nostro Salvatore fu crocifisso con tre chiedi in su la croce (B.). Pone tra gl'ipocriti Caifasso, Anna, e tutti gli altri giudei sacerdoti (del gindrio), li quali crocifissero Cristo, della qualo morto cad-deno in maledizione (Lanco). Distorse, perche vedea B. salvato per la passione di Cristo, per la quale egli era dannato (B.).

116-117. Consiglio, coo. Disse

nel concilio adunato da' Sacerdoti e Farisci, dove le costoro dottrine prevalevano: Expedit ut unus moriatur homo pro

populo (Jonn., xt, 50), 121-123. Il suocero, Anna, nella cui casa Cristo prigione fu primamente condetto (Joan., AVIII, 13). — Si stenta, si stende attraversato, o vogliam dire fa stente e patisce pena (B.). — Mala sementa, fruttando loro l'ultimo sterminio per opera di Vespasiano e Tito (L.). Che diede loro frutto di morte

eterna (non convertendosi) (B.). 124-131. Maravigliar, per la novità, non essendovi ancora questi esempj di supplizi in In-ferno l'altra volta ch'egli v'era stato Per trarne un spirto del

\_\_\_ . . . . \_

Io cominciai: O frati, i vostri mali... Ma più non dissi: chè agli occhi mi corsi Un, crocifisso in terra con tre pali. Quando mi vide, tutto si distorse, Soffiando nella barba co' sospiri: E il frate Catalan, ch'a ciò s'accorse, 11 Mi disse: Quel confitto, che tu miri, Consigliò i Farisei, che convenia Porre un uom per lo popolo a' martiri. Attraversato e nudo è nella via. Come tu vedi, ed è mestier ch'ei senta Qualunque passa com'ei pesa pria: Ed a tal modo il suocero si stenta In questa fossa, e gli altri del concilio Che fu per gli Giudei mala sementa. Allor vid'io maravigliar Virgilio 124 Sopra colui ch'era disteso in croce Tanto vilmente nell'eterno esilio. 127 Poscia drizzò al frate cotal voce: Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci Se alla man destra giace alcuna foce, 130 Onde noi ambedue possiamo uscirci Senza costringer degli angeli neri Che vegnan d'esto fondo a dipartirci. Rispose adunque: Piu che tu non speri S'appressa un sasso, che dalla gran cerchia Si muove, e varca tutti i vallon feri, Salvo ch'a questo è rotto, e nol coperchia. Montar potrete su per la ruina, Chè giace in costa, e nel fondo soperchia Lo Duca stette un poco a testa china, Poi disse: Mal contava la bisogna Colui che i peccator di là uncina. 142 E il frate: Io udi' già dire a Bologna, Del Diavol vizi assai, tra i quali udi Ch'egli è bugiardo e padre di menzogna Appresso il Duca a gran passi sen gi, Turbato un poco d'ira nel sembiante, Ond'io dagl'incarcati mi parti' Dietro alle poste delle care piante. geli neri, alcuni tra i diavoli, costa, che, rotolando nel fond

Inf. xxvii, 113: Nericherubini. fecero un ammasso ben alto, — A divartirei, a cavaroi quin-oi (B.). 134-138. Un sasso, ecc., un altro degli scogli che ricidean assai rompe e risparmia del montata (Ces.). Chè. ecc., p rocchè è inclinata nella fale tanto, che vi si può acceder - Superchia, sovrasta, s'innal

auro aegu scogii che ricidean tanto, che vi si può accidei gli argini e i fossi (Inf., xviii., - Soperchia, sovreata, sinnal 17 e seg.). — Gra cerchia che sopra la supericie del fondo, circonda tutto Malebolge (ivi, che puro aguvola il salire, verso 3), dove Geriono li pose (ivi, 19-20). — A questo, altri: prendo l'Inganno di Malacci che questo. Molcoperchia, non (Inf., xxi., 109 e seg.). — l'accavalcia (F.). — Non vi fa Bologna, Frizo contro la carco sopra, come sopra intii di caralle. serno l'attra volta ca egui vera verso 33, dove deriono il posso 139-148. A festa china, si stato Per trarne un spirto del (ivi, 19-20). — A questo, altri: prendo l'ingano di Malaccerchio di Giuda (ix, 27). — che questo. Nolcoperchia, non (Inf., xxi, 109 e segg.), — Cotal voce, così fatto parlare l'accavalcia (F.). — Non vi fa. Bologna. Frizzo contro la c (B.), Alla man destra, perchè arco sopra, come sopra tutti gli ta guelfa. — Padre di nien: rimontando a sinistra torne- altri valloni. — Per la ruina. gna (Joan., viii, 44). — Increbbero indietro (Bag.). — Rovinando il ponte ha fatto cati delle gravi vesti. — Po. Foce. passo, varco. — Degli an-

## CANTO VENTESIMOOUARTO.

eti a gran fatica fuor della sesta bolgia, riprendon via per lo scoglio e vengono ima, dove, tra orribiti serpi, vedono i ladri, che, da quelli trafiti, s'incendono e trorpono dal loro cenere. Questo conto tratta specialmente dei ladri di cone sacre, Dante riconosce il priloiese Vanni Fucci, che, a sfogare il dispetto d'esser colto rgogna e miseria, gli predice la sconfitta de Bianchi.

a parte del giovinetto anno, sole i crin sotto l'Aquario tempra. le notti al mezzo di sen vanno: la brina in su la terra assempra zine di sua sorella bianca, co dura alla sua penna tempra; nello, a cui la roba manca, ı e guarda, e vede la campagna neggiar tutta, ond'ei si batte l'anca: a casa, e qua e là si lagna, il tapin che non sa che si faccia; ede, e la speranza ringavagna, lo il mondo aver cangiata faccia co d'ora, e prende suo vincastro, r le pecoresle a pascer caccia: fece sbigottir lo Mastro, l'io gli vidi si turbar la fronte, . tosto al mal giunse lo empiastro: ne noi venimmo al guasto ponte ica a nie si volse con quel piglio ch'io vidi prima a piè del monte. cia aperse, dopo alcun consiglio seco, riguardando prima ruina, e diedemi di piglio. quei che adopera ed istima, empre par che innanzi si proveggia; evando me su ver la cima nchione, avvisava un'altra scheggia, 28 lo: Sopra quella poi t'aggrappa; nta pria s'è tal ch'ella ti reggia. 31 . via da vestito di cappa, oi a pena, ei lieve, ed io sospinto. am su montar di chiappa in chiappa. n fosse che da quel precinto. he dall'altro, era la costa corta, o di lui, ma io sarei ben vinto.

vinetto, di fresco in- di, Di prendesi qui per lo spa--- cominciando l'an- zio di 24 ore, che è il di civile, mo di gennalo, se- E vuol dire che la durata delle ile romano (B. B.). notti scema e si accosta ad escui — i crin, i rag- sere di 12 ore (L.). uario, segno dello 4-6. Assempra, ecc., ritragge l quale cammina il l'imagine della neve. Il Buti: irica una terza parte i "appresentia. — Ma poco dura sves corpo vero, que dos si e due terze parti di alla sua penna tempra, la fosso stato (B.). — Ma to sarei — Tempra, rinforza temperatura le dura poco. As— stato ben vinto, trafsiato, prima riscalda. — Al meszo semprare valeva in antico ri— d'arrivaroi (Ces.).

copiare, onde la conseguente imagine delle ponna temperata. 7-9. La roba manca onde pascere il gregge. Purg., xiii, bl: A cut la roba falla. — La campagna, la latitudine de canapi (B.) — Si batte l'unca par l'amagico. per rammarico.

12-18. Ringavagna, riacquista. L'A. P.: Gavagne sono certi cestoni che fanno i villani: si che ringavagnare non vuole dire altro che incestare, cioè insucare speranca. Il mondo, la terra aver cangiata faccia, non esser più bianca. Vincatro, è quella vergella che portano il pastori del bestiame (Lando). E cori tosto, come si dilegna la brina per sole, al mot eco., fu applicato il rimedio. — Al mio terre la conforte [8]. ni: si che ringavagnare non vuole

mere lo conforto (B.).

20-25. Piglio, aspetto. Brun.
Lat. Tesoret. 132: E quando
siedi a mensa Non fare un latdo púglio. — A piè del monte, quando gli apparve a soccorrerlo e scorgorio all'inferno (1, 61 e segg.). — Le braccia, ecc. madopo eletto seco alcun glio, o fermato il modo di farmi salire, aperse le braccia e mi die di piglio (L.). Lo afferrò per di dietro, in modo da averlo davanti a sè e spingerlo su per quella macia di sassi (F.)

26-30 Che adopera ed istima, che mentre colle mani opera una cosa, cogli cochi ne atlissa e scandaglia un' altra (L.). e scandiglis un' attra (L.). — Ronchione, grande rocchio — pezzo di scoglio (B.) — Avvi-sava, notava. — T'aggrappa, t'appicca (A. F.). — Reggia, regga. — T'afferra innanzi che tu ti li affidi (B.). 31-36. Da vectito di cappa,

da quegl'ipocriti, a cui la capda quegl'ipocriti, a cui la cap-pa impacciava mani e picdi; che qui bisognava avere spediti. — Ei tieve, come spirito — io sospinito da lui, da Virgilio. — Di chiappa in chiappa, di scheggia in scheggia. — Pre-cinto, dal latino preccingo, ar-gine cingonte la fossa. — Non so di lui, di Virgilio, che non avea corro verm, qual che si

37-45. Porta, bocca. — Sito, struttura. — Porta, è si fatta, è di tal natura che, cco. — L'una costa surge e l'altra scende. La postura di Malebolgo è un piano ritondo, diviso in dioci bolge, ciascuna fra due argini rilevali e ponti da un argine all'altro, fino al due argini rilevati e ponti da un argine all'altre, fino al 190220 che i tronca e raccoglie Or la ragione per cui Dante dice la costa che sale (venendo giù) esser più corta di quella che sende, è la pondenza di questo fondo di Malebolge fino al pozzo (Cas.). — Su la punta, su la ciuna dell'argine. — Onde Full'insa vista ca ce, calla qual l'ultima pietra, ecc., dalla qual punta si distacca l'ultima delle sconnesso pietre, che ivi termina colla rottura anche la salita (L.), — La lena... munta, esuusta. — Non aveva fiato (T.).

enunta, — Non aveva flato (T),
—Nella prima giunta, al prima
giungero che feoi lassa.
40-54, Ti apoltre, il spoltronisca. — Chè segpendo, coc
Ordina: Chè non si vione in
tama, seggendo in piuma, nò
sotto coltre; oziando e poltendo. — In piuma, in guanciale o piumaccio (B.). Cav.
Pung., 131: Giaccia in piuma
Canti carnasci. E'n piume non
pensar mai d'arricchire. —
Coltre, coperta da letto. Lo
Stroechi prende coltre per baldacchino, onoranza principedacchino, onoranza principe-sca, e ordina: Non si viene in fame ne sotto coltre. - Senza

sca, e ordina: Non si vicale in fama ne sotto coltre. — Senza la qual fama. — Ambascia è proprio la difficita del respiro (Ces.). — Non s'accascia. Proprio dictamo una cosa accasciarsi quando, non potendosi sostenere per la sua graveza, si lascia andare a terra. (Lancino) — Social Più lunga scala, ecc. la sailta del Purgatorio — per veder Beatrice (T.). — Non batta, ecc. Non sarebbe perfezione di scienza pur a considerare le parti sottoposte avigi ma conviensi etiandio sapere delle sottoposte alle virtudi (Lanco). — Or fa chesi tivagia d'avermi inteso; sforzati di procedere oltre e d'andare a pursati (B). — Forte sa describe proposi del producto del proposi purgarti (B.). — Forte ad ardito. Parole dettegli da Vir-gillo, xvii, Sl (T.). Ronchioso, tutto massi (T.). 65-68. Ed. Altri: Onde. il

perchè, essendo lo stato udito — Dall'altro, vale dai seguente luogo che sovrasta al mezzo quella che facera tutto di para lesto già descritto fosso; della fossa.

della fossa.

70-77, Volto in giù, piegato porei (L.). — Dall'altro circolare enguente, non conveniente, non per guardare abbasso. — Co- all'altro circolare argine (c. atta, inarticolats, qual è di chieti, ancora vivanti in carne, e segg.). — Demonies fatto la voce di chi ad tra è perocche questi per vedere ab- lo maro. V. Demonies dall'essere veduti nella pena gli occhi di Virgillo e delle quel muro o ala argine, dei ludri (V. verso 133 e segg.). altre ombre, nelle quali non que' medesimi borne che abbasso. — Sopra ti dossom, dell'arco, e rano gli occhi se non appa- vano toro fatto scala per la su la sommità di caso ed in rentemente, e l'anima sola era scendera. — Affonero, discer perche, essendo io stato udito

Ma perchè Malebolge in ver la porta Del bassissimo pozzo tutta pende, Lo sito di ciascuna valle porta Che l'una costa surge e l'altra scende: Noi pur venimmo alfin in su la punta Onde l'ultima pietra si scoscende. La lena m'era dal polmon si munta Quando fui su, ch'io non potea più oltre, Anzi mi assisi nella prima giunta. Omai convien che tu così ti spoltre, Disse il Maestro, chè, seggendo in piuma, In fama non si vien, nè sotto coltre: Senza la qual chi sua vita consuma, Cotal vestigio in terra di sè lascia. Qual fumo in aere od in acqua la schiuma: E però leva su, vinci l'ambascia Con l'animo che vince ogni battaglia, Se col suo grave corpo non s'accascia-Più lunga scala convien che si saglia: Non basta da costoro esser partito: Se tu m'intendi, or fa si che ti vaglia. Leva'mi allor, mostrandomi fornito Meglio di lena ch'i'non mi sentia; E dissi: Va, ch'io son forte ed ardito. Su per lo scoglio prendemmo la via, Ch'era ronchioso, stretto e malagevole, Ed erto più assai che quel di pria. Parlando andava per non parer flevole, Ed una voce uscio dall'altro fosso, A parole formar disconvenevole.

Non so che disse, ancor che sovra il dosso Fossi dell'arco già che varca quivi; Ma chi parlava ad ira parea mosso. Io era volto in giù; ma gli occhi vivi Non potean ire al fondo per l'oscuro;

Perch'io: Maestro, fa che tu arrivi Dall'altro cinghio, e dismontiam lo muro; 2 Chè com'i' odo quinci e non intendo, Così giù veggio, e niente affiguro. Altra risposta, disse, non ti rendo,

Se non lo far: chè la dimanda onesta Si dee seguir con l'opera tacendo. Noi discendemmo il ponte dalla testa Dove si giunge con l'ottava ripa, E poi mi fu la bolgia manifesta:

entro terribile stipa penti, e di si diversa mena, memoria il sangue ancor mi scipa. si vanti Libia con sua rena; e chelidri, iaculi e faree ce, e ceneri con anfesibena; e pestilenzie nà si ree ò giammai con tutta l'Etiopia, n ciò che di sopra il mar Rosso ec. sta cruda e tristissima copia van genti nude e spaventate, sperar pertugio o elitropia. pi le man dietro avean legate: ficeavan per le ren la coda apo, ed eran dinanzi aggroppate. ad un, ch'era da nostra proda, entò un serpente, che il trafisse ve il collo alle spalle s'annoda. tosto mai, nè I si scrisse, i s'accese ed arse, e cener tutto nne che cascando divenisse: he fu a terra si distrutto, ner si raccolse per sè stessa, quel medesmo ritornò di butto: li gran savi si confessa, a Fenice muore e poi rinasce, to al cinquecentesimo anno appressa. è biada in sua vita non pasce, d'incenso lagrime ed amomo; do e mirra son l'ultime fasce. è quei che cade, e non sa como, orza di demon ch' a terra tira, tra oppilazion che lega l'uomo, si leva, che intorno si mira smarrito dalla grande angoscia i ha sofferta, e guardando sospira. il peccator levato poscia. enzia di Dio quanto è severa, otai colpi per vendetta croscia!

isone. — O potenza. Cost legge content of the chelidri, ecc. Il Lombardi dirità o giusta; come fa il che tu chiedi (L.). legge: Chersi, chelidri, iccult W. Altri in vece di potenza ipa è detta ogni cosa e faree Producer cencri, che legge giustizio. — Croscia, ta et ristretta in-rispondo più pienamente alla scarica, vibra. Metafora presa e guasta ancora il fatta da Lucano (Farsaglita, iz). — Scipar è detta — Mostrò la Libia. — Ciò che a che non viene a di sopra, ecc., l'Egitto, posto ordinate; come una tra la Libia ed il mar Rosso — ano produce il fette e, è — Copia di scrpenti. — etta scipata. Gli fa- periugio, buco ove si potes- attempe della morte sono applattare (B.). — Eti- antenpe controli conse. — Vanni Fucci etta scipata. Gli fa- periugio, buco ove si potes- attempe della morte sono applattare (B.). — Eti- (de l'azzari da Pistoia, bazardo; e, nello estremo, co- che, secondo che dice il Lapi- fontana della vita, dario, vale contro a'veleni, si di spiritti vitali, et che questi miseri peccatori non o resistanza (A. F.), sperano rimedio alle morsure o controli e contro

S2 invisibile; el che bene à pietra da ladri (A. P.). V. Boocaccio.
Decamerone, viul. 3.
94-96. Con serpi, ecc. Quel
55 sciaurati avevano le mant legaie di dietro dai serpi, e per
meglio tonergitele ivi fisse ed
immobili, le serpi medesimo
che annodavan le mant, ficcandosi per le reni, traforavano col capo e con la coda, il
corpo di coloro, ed alla parte
dinanzi col medesimo capo e
coda facean groppo (L.).
97-99. Da nostra proda, della
parte dell'argine ov'eravananoi (T.). — S'auventò un serpente. ecc. Qui introduce uno
di questi peccatori ad esser
trafitto da un serpente ch' è
chiamato seps tabifico (il Torri: Fè, per erroro), il quale
come morde l'uomo immantononte il consuma (O.) — La
dove. ecc., alla collottola (T.).
100-105. No O, ecc. Queste
due lettere O et I zi serivono
più velocemente che l'altre, che
con più tratti di penna à date
lor forma (A. F.). — Di butto,
di botto subito.
106-111. Per ti gran savi, per
11 filosofi naturali — si confessa, si manifesta (B.).
Che la Fenice, ecc. Vedi Tuctio, al vi degli Annati.
Lagrime. Galileo: Bracciare
tona l'acrima d'incenzo (T.).
100 Ed amonto. Altri, men bene:

una lacrima d'incenso (T.). -

3. una lacrima d'incenso (T.).

109 Ed amomo. Altri, men bene;
e d'amomo. Ovidio: Sed thuris lacrimis et succe vivit
amomi (Bt.). — L'ultime fatec. lo nido, in che muore ed
onde rinasce (B.).
112-114. Como, come, — Per
forsa di demon. eco. Quasi
dica: per oppilazione (riserramento delle vie degli spiriti
vitații). o cagionata dal demonio, come negli ossessi avyieno.
o naturalmente, come in quelli

nio, come negli ossessi avyanne, o naturalmente, come in quelli che patiscono di mal caduco, e simili mali (L.).

116-126, Angoscia, oppressione, - O potenza Cosi legge il B. - E severa, Il B. dice

127-135. Che non mucct, che 127-158. Cos mon mucct, the non si parta (B.). — Ummo di tanque; ecc., si che a lui si convenia lo cerchio de violenti e non de fraudelenti (B.). Giov. Vill. 1111, 51: Ummo dissoluto e di sanque e crudette. — Non rinfinse, non finse di non aver inteso. — Che pusati la cui con inteso. rinfinse, non finse di non aver inteso. — Che quand' io pui, cec., che quand' io pui qualtiziolo; più che la morie stessa; pel rossore d'essere scoperto ladro sacrilego, e molto più per la persuasione che Dante si compiacesse di tale sue castigo, come di parte le contraris. Vanni Fucci era di parte Nera, Dante allora di parte Bianca (L.).

138-139. Alla sagrestia de belli arrecti, alla sacristia di San Jacopo di Pistoia, chiamta il Tesoro, L'A. F.; Vanni Fucci venne in Pistoia segremente a casa ser Vanni della

tamente a casa ser Vanni della Monna: il quale, volendo bene a una donna, andò una notte a fare una mattinata et con lui andò Vanni Fucci. Sonando e cantando costoro, Vanni con e cantando costoro, vanhi con alcuno suo compagno si parti da loro, e andò alla chiesa di Santo Jacopo, e per forza e per ingegno rompendo i serrami, entrò nella sagre-stia e nella cappella e la rubo, stia e nella cappella e la rubà, e venne con queste cose ch'egli avea imbolate a cara ser Vanni, e diss'egli il fatto. Ser Vanni, e per non vituperare ne i parenti suoi, nè lui, gli ritunne. La mattina, trovandosi l'uscia rotte, e rubata la sagrestia, tutti quelli che per verun modo si potè pensare che fatto l'ayesono, furono presi, fra'quali un Rampino, figituolo di messer Francesco Vergellesi (e de Foresi) (B. e Benv.)... et tanto fu tormentato, ohe disse ciò che il Rettore volle udire. ciò che il Rettore volle udire. Fugli assegnati tre di ad avere Fight assegnant tre di au avere acconci i fatti suoi; la novella si spande... A Vanni increbbe di questo giovane, ch' era suo amico; mandò per messer Fran-cesco; gli disse come avea tolte quelle cose e messe in cusa ser Vanni. Detto il fatto di Debesti mandò a tenzi ch'. si epande... A Vanni increbe di questo givane, ch' era suo amico: mandò per messer Francesco; gil disse come avea tolte quelle cose e messe in casa ser Vanni. Detto il fatto al Podestà, mandò e trovò ch'egil era vero, et richbonsi le cose, et il Rampino fu libero et i colpevoli condunati...

Da un documento sincrono pubblicato dal Ciampi, si ritras che primamente i Neri in Pistoia pas-picano lo avendo dal Ciampi, si ritras che primamente i Neri in Pistoia pas-picano lo atta della Monna, e Vanni stoia myrance la Neri in Pistoia pas-picano la dica della Monna, e Vanni stoia myrance con questa allegoria, la rotta con que se della Dolce, Vanni fella Monna, e Vanni stoia myrance la Neri in Pistoia pas-picano la dica mente i Neri in Pistoia pas-picano la dica mente i Neri in Pistoia pas-picano la dica della Monna, e Vanni stoia varanno la peggio, e ne Bianchi di Firenze fossero Vanni della Monna, e Vanni stoia varanno la peggio, e ne Bianchi di Firenze fossero vanni cella Monna, e Vanni stoia varanno la peggio, e ne Bianchi di Firenze fossero vanni cella Monna, e Vanni della Monna, e Vanni

Lo Duca il dimandò poi chi egli era: Perch'ei rispose: I' piovvi di Toscana, Poco tempo è, in questa gola fera. Vita bestial mi piacque, e non umana,
Si come a mul ch'io fui: son Vanni Fuor Bestia, e Pistoia mi fu degna tana. Ed io al Duca: Dilli che non mucci, E dimanda qual colpa quaggiù il pinse:

Ch'io'l vidi uom già di sangue e di corrue E il peccator, che intese, non s'infinse, Ma drizzò verso me l'animo e il volto. E di trista vergogna si dipinse; Poi disse: Più mi duol che tu m'hai colto

Nella miseria, dove tu mi vedi. Che quand'io fui dell'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi; In giù son messo fanto, perch'io fui Ladro alla sagrestia de' belli arredi;

E falsamente già fu apposto altrui. Ma perchè di tal vista tu non godi, Se mai sarai di fuor de' luoghi bui, Apri gli orecchi al mio annunzio, ed odi: Il

Pistoia in pria di Neri si dimagra, Poi Firenze rinnova genti e modi. Tragge Marte vapor di val di Magra, Che è di torbidi nuvoli involuto, E con tempesta impetuosa ed agra

Sopra campo Picen fia combattuto: Ond'ei repente spezzerà la nebbia, Si ch'ogni Bianco ne sarà feruto: E detto l'ho, perchè doler ten debbia.

Rampino di Rampino di Rampino di Rampino di Rampino di Rampino di Rampino della per di capprana che finalmente Vanni della per di capprana di capprana

## CANTO VENTESIMOOUINTO.

to il Poeta a riguardare nella settima bolgia, vede Cdco, centauro, il quule o di serpi, corre dietro al bestemmiatore Vanni Fucci. - Riconosce poi alcuni entini, ladri del pubblico denaro, e descrive le loro scambievoli trasformazioni serpi e di serpi in uomini.

lle sue parole il ladro alzò con ambeduo le fiche. o: Togli, Dio, chè a te le squadro. qua mi fur le serpi amiche. na gli s'avvolse allora al collo. cesse: I' non vo' che più diche; a alle braccia, e rilegollo, do sè stessa si dinanzi, potea con esse dare un crollo. ь Pistoia, chè non stanzi rarti, si che più non duri, in mal far lo seme tuo avanzi! i cherchi dello inferno oscuri on vidi in Dio tanto superbo, il che cadde a Tebe giù de' muri. 1, che non parlò più verbo: di un Centauro pien di rabbia ridando: Ov'è, ov'è l'acerbo? non cred'io che tante n'abbia, bisce egli avea su per la groppa, ve comincia nostra labbia. spalle, dietro dalla coppa, e aperte gli giaceva un draco, affoca qualunque s'intoppa. aestro disse: Quegli è Caco. o il sasso di monte Aventino ue fece spesse volte laco. suoi fratei per un cammino, urar frodolente ch'ei fece ide armento, ch'egli ebbe a vicino: ar le sue opere biece mazza d'Ercole, che forse iè cento, e non senti le diece. negluo le fiche. sostene.— Squadro, Squadralurio, ma quelle, müggundo, to di bestiai ira, dra; e vale: Le aggiusto a te o l'ilo con quelper l'appunto (Ces.).

sheo, di mettere

1. As. Aif un le serpi amiche, ci schiantò e gettò nel sottopriva la caverna di Caco, e che Ersteccindo a lui che una gli si avvoise al collo

1. Nello statuto e un'altra alle braccia, per
aque ficas fecerit modo che non potea dir altro, erit nates versus — ne punto scuotere le braccia ver sus adgii altri Centauri, poerit nates versus — ne punto scuotere le braccia, per
sum figuram Dei (S). — Der un crotto, 
i.e, paga dicci lire Passav: Le pare avere uno 
je se no, frustato gran peso addosso, in tanto che
le castagne Ni- non pare che si possa muoTogli. Il Petr.: vere o crollare.— Ribadendo

31-38. Biecc. bieche, sec.,
ando tristo che'i se stessa, riforcendosi in sè torte, inique. Marce per Martheduo le fiche. sostene. - Squadro. Squadra-

stessa, come si ritorce la punta del chiodo e si ribatte nell'as-se, per cui s'è trapassato. 10-15. Chè non stanzi, ecc.,

perchè non decreti d'arderti, farti cenere, siochè cessi d'esi-stere, poichè nel male operare superi quelli onde crescesti, vale a dire i malvagi satelliti di Catilina, che nel tuo terri-torio ebbero rifugio! — In Dio Passav. Contr'a Dio superbo, contro al prossimo spietato e contro al prossimo spisitato e crudete. — Non quel, ecc., neppure Capaneo (xiv. 46 e segg.).
16-24. Non parlo piu verbo, 
non disse più parola. — L'accerbo, Vanni Fucci, cui la 
pena non maturava: come è 
detto di Capaneo, xiv. 48. — 
Maremma, vasio tratto di paese 
scivoso o pulustre in Toscana, 
presso il mare (F.). — Groppa, 
croure (L.). In sui nelle arrie croupe (Lt.). In su quella parte che era cavallo (B.). — Labbia, forma umana. — Dietro dalla coppa, nella nues. — Affoca. coppa, nella nuce. — Afoca, ecc., abbrucia qualunque si scontra in lui. Servio: Cacus, secundum fabulam, Vulcani fitius fuit, ore ignêm ac fumum vomens, qui vicina omnia populabatur. Dante ne fa un Centauro, forse perchè Vir-gilio lo chiama seminomo e semifer, epiteti dati qualche volta ai Centauri.

25-30. Caco, ecc., rubo quattro tori e quattro vacche dei-l'armento che Ercole avea tolto a Gerione, re di Spagna, e che pasceva presso il Aventino, e traendo quelle bestie per la coda, le fe'andare all'indietro fino alla sua spe-lonca, perche Ercole non potesse ormarie e scoprire il furto, ma quelle, muggendo, resero vana la frode. — Sasso, quello altissimo che ricopriva la caverna di Caco, e che Er-

che. G. Vill., ix, i36. — Ses cou-vres louches (Ls.). — Sotto la maiza d'Ercole. Lo uccise, se-condo Ovidio, a colpi di clava. — Non senti le diece. Era morto al nono colpo

to al nono colpo
34-35. Mentre che si Virgilio
parlava ed et, il Centauro,
trascorae, passo oltre. — Ed et,
ecco che ogli. E val talora, stmul, nell'atto stesso (Ces.), —
Tre spirilli. Agnolo o Agnello
Hunnelleschi, fluono degli Abati
e l'uccio Sciancato de Galigia,
tonali continuit di enti pica; i quall, costituiti in afti ufici, rubarono il Comune di Firenzi - Sotto not, sotto l'argine sul quale noi eravamo.

38. Nostra novella, lasciammo di novellar di Caco, e ba-dammo solo ad essi. - No-

dammo solo ad essi. — No-vella per nevellare, parlare. Così Pung. xxx. 130: ragioni per ragionari (Ces.). 40-45. Ma ei sepuelle, ecc., na syvenne, come suole av-venire per qualche caso, che all'une di quegli spiriti fu necessario nominar l'aitro. — Cienta, ecc., dove sarà rima-sto Cianta I del Donati o degli Abati di Firenze (P.). Questi fue de Donati di Firenze, mi-rabile ladro (Landeo). Il Poeta vuol indicare ch'egli era spa-rito dalla vista degli altri tre, trasformandosi nel serpente a sai piedi, che or ora dirà avvitice-chiarsi e immedesimarsi con sei piedl, che or ora diră avviticchiarsi e immedesimarsi con
Agnolo Brunelieschi (F.).—
Mi posi ti dilo, ecc., quasi
panendo ŝanga e chiusura
alla bocca (B.). Zillo; siamo
a vedere che ne riesca (Ces.).
48. Il mi consento di cresterio. Il credo a me stesso.
50-50. Ed un serpente, ecc.,
ecco che un serpente a sei
piedi, ecc. E quasii il trasformato Cianta.— Ali'uno d'essi,
ad Agnolo Brunelleschi.— Gii
diretoni, i pis di dileto.—
Trambetise, tra le due conco58-60. Abbarbicata, aterrata
con barbe (B.).— Avviticchio,
con barbe (B.).— Avviticchio,

58-60. Apparoteata. alternata con barbo (B.). — Aprificchio, avvolse come fa lo vitiochio, che è un'erba che s'avvolge alli arbori (B.).
61-66. S'appicar. s' attaccarono, s'incorporarono. Putsi its recollèrent comme s'ils custossi de che comme s'ils cust

- Ne l'un ne l'attro colore. -- Ne l'un ne l'altro colore.

-- Come procede, ecc. Quel bruno che, appicacior fucco, piglia la carta l'ungo il lembo della flumen che per dice che del papiro si fanno come dice Bante, procede l'Intiera arsione diventi nera lucignoli e carta. -- Vedi il innenzi dall'ardore, dove (Ces.), Siccome lo papiro, o Gigli nel Dis. Cateriniano, alla lo contrario nel lucignolo carta bambasina, spiega il La-voce Papejo, che spiega con arde, la flamma va sempre neò, è blanca, e, ardendo, di csempi pel lucignolo, della lu-concigna diventa nera, così, cerna, aggiungendo: E oggime-doi, desimi un di luci della nei della minima de di diversi colori uniti, uno terro colore Siona. -- E a prender papiro Agnolo el la aplacio, e colori uniti, uno terro colore Siona. -- E a prender papiro Agnolo el la superiore generouna. Il Buti spiega: il per carta è miglior senso, se- (F.). - Perduti, inxieme con fucignolo della candela, ovvero condo nota il Bianc, perche l'uomo ed il serpente. -- 2

Mentre che si parlava, ed ei trascorse, E tre spiriti venner sotto noi, De' quai nè io nè il Duca mio s' accorse, Se non quando gridar: Chi siete voit Per che nostra novella si ristette,

Ed intendemmo pure ad essi poi. Io non gli conoscea; ma ei seguette, Come suol seguitar per alcun caso, Che l'un nomar all'altro convenette.

Dicendo: Cianfa dove fla rimaso? Perch'io, acciocchè il Duca stesse attenti Mi posì il dito su dal mento al naso. Se tu sei or, Lettore, a creder lento

Ciò ch' io dirò, non sarà maraviglia, Chè io, che il vidi, appena il mi conscat Com'io tenea levate in for le ciglia, Ed un serpente con sei piè si lancia Dinanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia.

Co piè di mezzo gli avvinse la pancia, E con gli anterior le braccia prese, Poi gli addentò e l'una e l'altra guancia

Gli deretani alle cosce distese. E misegli la coda tr'ambedue, E dietro per le ren su la ritese. Ellera abbarbicata mai non fue Ad alber si, come l'orribil fiera

Per l'altrui membra avviticchio le sue: Poi s'appiccar, come di calda cera Fossero stati, e mischiar lor colore;

Në l'un në l'altro già parea quel ch'era: Come procede innanzi dall'ardore Per lo papiro suso un color bruno,

Che non è nero ancora, e il bianco muoi Gli altri due riguardavano, e ciascuno Gridava: O me, Agnèl, come ti mutil Vedi già che non sei nè due nè uno.

Già eran li due capi un divenuti, Quando n'apparver due figure miste In una faccia, ov'eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste;

Le cosce con le gambe, il ventre e il ca Divenner membra che non fur mai viste

Ogni primaio aspetto ivi era casso: Due e nessun l'imagine perversa Parea, e tal sen gia con lento passo.

Come il ramarro, sotto la gran fersa De di canicular, cangiando siepe, Folgore par, se la via attraversa: Cosi parea, venendo verso l'epe Degli altri due, un serpentello acceso, Livido e nero come gran di pepe. E quella parte, donde prima è preso Nostro alimento, all'un di lor trafisse; Poi cadde giuso innanzi lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse; Anzi co' piè fermati sbadigliava, Pur come sonno o febbre l'assalisse, Egli il serpente, e quei lui riguardava: L'un per la piaga e l'altro per la bocca Fumayan forte, e il fumo s'incontrava. Taccia Lucano omai, là dove tocca Del misero Sabello e di Nassidio, E attenda ad udir quel ch'or si scocca. Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio:

Chè se quello in serpente, e quella in fonte converte, poetando, io non l'invidio: he duo nature mai a fronte a fronte Non trasmutò, si ch'ambedue le forme A cambiar lor materie fosser pronte. Isieme si risposero a tai norme, Che il serpente la coda in forca fesse, l'al feruto ristrinse insieme l'orme.

E il feruto ristrinse insieme l'orme.

acambia con la cosce seco stesse, l'acambia con la cosce seco stesse l'acambia con la corazia scoppi (Luc., ta) secocat, si lancia dal-race; quit : si manieta (su l'acambia corazia scoppi (Luc., ta) secocat, si lancia dal-race; quit : si manieta (su l'acambia corazia scoppi (Luc., ta) secocat, si lancia dal-race; quit : si manieta (su l'acambia corazia scoppi (Luc., ta) secocat, si lancia dal-race; quit : si manieta (su l'acambia corazia scoppi (Luc., ta) secocat, si lancia dal-race; quit : si manieta (su l'acambia l'acambia l'acambia corazia scoppi (Luc., ta) secocat, si lancia dal-race; quit : si manieta (su l'acambia Chè duo nature mai a fronte a fronte Insieme si risposero a tai norme, Le gambe con le cosce seco stesse

S'appicear si, che in poco la giuntura Non facea segno alcun che si paresse. Toglica la coda fessa la figura Che si perdeva là, e la sua pelle

Si facea molle, e quella di la dura. lo vidi entrar le braccia per l'ascelle, E i due piè della flera, ch'eran corti, Tanto alfungar, quanto accorciavan quelle.

risultato una sola faccia, che pa, forse dalla sua velocità, ri dato delle fattezza dell'uno e dice il saettone, Minucci, N, al dell'altro, ma insiema smar- Malm., v, ilà. — L'epe, le pan- rità (Ces.). Perdutti, dannati cic. — Un serpentello. Il tras- L'orme, i picdi. — Le gambe, (T.). — Ferri le braccia, co., formato Francesco Guercio co., aderirono lalmente tra loro le braccia, di quatro liste pes- di alle dell'uno e del superio del serpentello. Il tras- L'orme, i picdi. — Le gambe, (T.). — Ferri le braccia, co., formato Francesco Guercio co., aderirono lalmente tra loro le braccia, di quatro liste pes- di di elebo.

36-33. E quella parte, cc., lornato primato, ecc. Ogni primato seno materno riceve alimento. — Bene però la medesima primato, ecc. Ogni primato espetto (si serpentino come unano. Larico.) dell'uno e dell'altro era cassato, scancellato in quel mostro. — Perverra, sca fuori, come fa che n'esca tranutata (B.). — E tat, e coi trasfigurata.

18-33. Icamarro, specie di fatto, a guisa di fumo (L.). — E contentara, sporto dell'uno dell'altro era cassato, scancellato in quel mostro. — Perverra, sca fuori, come fa che n'esca tranutata (B.). — E tat, e coi trasfigurata.

18-33. Icamarro, specie di fatto, a guisa di fumo (L.). — La contentare, giorni che il propina della morbidezza dell'unana, principale contentare, giorni che il ser polici sermo su' piodi, senza muoverei, e la pelle serpentina si facova della morbidezza dell'unana, cioè del solleone. se o febbre o conno, il morso l'accidenta della contellazione della Pur, appunto, come La suatir- e la pelle serpentina si facova della contellazione della Pur, appunto, come La suatir- e la pelle serpentina si facova contentare, giorni che il propina della morbidezza dell'unana, quella dell'unono dura come la pelle serpentina si facova contentare per la dell'unono della contellazione della solleone. se o febbre o conno, il morso l'accidenta della morbidezza dell'unono della contel

till produce in realta il sonno a cui succede la morte (B. B.). a cui succede la morte (B. B.).

— If Pumo s'incontrava, conciossiachà per una medesima
via, con direzioni opposte, novendosi i due fumi, quello del
serpente estrava nel belise
dell'aomo e quello dell'aomo
entrava nella bocca del serpente, Dai versi 101-102 si ruccoglie ch'esalassero quell'uomo
e quel serpente, e si cambiassero l'un con l'altro le proprie
forme sostanziali; quelle che,
secondo gli scolastici, determinano la materia ad essere

88 sconado gli sconatici, determi-nano la materia ad essera questo e quell'altre corpo (L.). Il Ces.: intende pel fumo l'es-senza risolata e quasi recata all' ultimo atto in ambedue questa nature. V. la neta seg.

95-102. Sabello ... Nurvidio. soldati di Catone, punti in 1.1-bia da serpi velenasi. A Sabel-lo il corpo andò in cenere; a Nassidio si gonfiò siffattamento

non trasmuto mat que divorse nature, l'una in presenza del-l'altra, sicché questa passassa in quella e quella in questa, pronte essendo ambedue le for-me a scambiare le loro nate-rie; ma mutò semplicemente

altra (F.). 103-108. Insieme si rispurero, ecc. I successivi modi delle traseco. I ruccessivi medi delle tras-mutazioni corrisposcro gli uni agli altri, con l'ordine so-guente. – La coda in forca fesse fenda, divise in due parti, le quali dovean diventar piedi d'uomo. – E il feruto, l'uomo già ferito nell' ombilico. – L'orme, i piedi. – Le gambe, ecc., aderirono talmente tra loro che in poce d'ora la linea in

un essere di una forma in una

entro le ascelle, por divenire gambe anteriori di serpente. — E i due piè, ecc. I due piedi davanti

davanti.

115-117. Poscia II piè dirietro, del serpento. — E il misero, l' uomo fa gambe serpentine del suo pene hiparito.

Quell'attorti è a ragione contrapposto al porti, cio dittest,
allumgati a formar il serpentini piedi di dietro (Ces.).

115-123 Mentra che il fumo
da il colore del serne all'umno.

da il colore del serpe all'uomo, e quello dell' nomo al serpe, e nel serpente genera il pelo umano, doveche lo toglie all'uomo, che diventa serpe, l'ul'nomo, che diventa serpe, f umo, il serpe che diveniva uomo,
si alzò in piedi, e l'altro, l'uomo che diveniva serpe, — cadde boccone in terra (B.). — Il
pel suso per la superficie. —
Lucerna corporis tui est oculus tuise (L.). il Cesari: Perocche in trasformazione compiuta
verta, cu roule fatta pel cacarta, cu roule fatta pel caresta a far nella testa, nel cascare e nel levarsi medesimo non voltano l'occhio l' un datl' altro, fleramente sguardan-dosi, Quel lucerne empie dice il

uent, quei meeme empte die il fammeggiar feroce degli occhi, 124-129. Quet ch' era dritto, ecc. Raccolto il muso acuto all'indietro, e cost ritondato all'umana, di questa materia che corse alle tempie spuntaron gli orecchi dalla guanace, che aci orecchi dalle guance, che pri-ma erano lisce e piane; ma questa materia non corse in-dietro tutta, e d'alcun avanzo,

che rimase a mezza via, usoi il naso e le labbra convenevol-mente iogrossate (Ces.).

131-138. Ritira per la testa, dontro nella testa (B.). - Face, fa. - Lumaccia, G. Vill., 13, 110: Dicono (i Francesi) che i Lombardi hanno paura della I Lomoara hamo paura della lumacia, ctoè tumaca. — La limace (Ls.). — Si fende, ecc., si biforca. Le lingue dei serpi credevansi dagli antichi biforcute. — E la forcula, ecc., e quella che nel serpente era diquesta che nel serpente era di-visa si riunisce, e qui cessa il fumo, essendosi compiuta la trasformazione. — Sufotando, questo è atto proprio del ser-pente (B.). Sputa, proprio del-l'nomo.

139-141. Poscia, ecc., gli ri-voltò, voltò dalla parte opposta al serpe le spalle sue (fatte di nuovo. B.) di fresco formate, e disse all'altro, a Puccio Scian-

Poscia li piè dirietro, insieme attorti, Diventaron lo membro che l'uom cela,

E il misero del suo n'avea duo porti. Mentre che il fumo l'uno e l'altro vela Di color nuovo, e genera il pél suso Per l'una parte, e dall'altra il dipela, L'un si levò e l'altro cadde giuso.

Non torcendo però le lucerne empie, Sotto le quai ciascun cambiava muso. Quel ch'era dritto, il trasse in ver le tempie, 124 E di troppa materia che in là venne,

Uscir gli orecchi delle gote scempie: Ciò che non corse in dietro e si rifenne, Il Di quel soverchio fe' naso alla faccia, E le labbra ingrossò quanto convenne.

Quel che giaceva, il muso innanzi caccia, 13 E gli orecchi ritira per la testa, Come face le corna la lumaccia:

E la lingua, che aveva unita e presta Prima a parlar, si fende, e la forcuta Nell'altro si richiude, e il fumo resta, L'anima, ch'era fiera divenuta,

Si fugge sufolando per la valle, E l'altro dietro a lui parlando sputa Poscia gli volse le novelle spalle,

E disse all'altro: I' vo' che Buoso corra, Com'ho fatt'io, carpon, per questo calle. Così vid'io la settima zavorra

Mutare e trasmutare; e qui mi scusi. La novità, se flor la penna abborra. E avvegnachè gli occhi confusi

Fossero alquanto, e l'animo smagato. Non poter quei fuggirsi tanto chiusi, Ch'io non scorgessi ben Puccio Sciancato: Ed era quei che sol, de' tre compagni

Che venner prima, non era mutato: L'altro era quel che tu, Gaville, piagni,

settima bolgia. — Se fior la nero, Guercio Cavalcanii, penna; altri: lingua-abbor- trasformò Buoso in sero acciabatta, e non dice cosi ordinato come altrove, nè così a punto (B.). Se alcun poco la mia penna aberra (aborrare per aberrare). Non è ferma, precisa al solito (T.). Int., xxxi: Auvien che poi esel maginare aborri, vai lungi dal vero.

146-151. Smagato, smarrito. Chiusi, Chiusamente, G. Vill. Celatamente. - I tre primi ve-duti da Dante erano Agnolo disse all'altro, a Puccio Scian-cato: Io voglio, ecc.

142-144. Zavorra, propr. plePuccio Sciancato. Poi venne
tre, ghiaia, piombo ed altri pesi. Cianfa, in forma di serpente a
che si mettono nel fondo della soi piedi, che si gittò sopra del
stiva d'una nave per faria imBrunelleschi, e divennero un
merger nell'acqua: qui, figusol mostro, Quindi giunse, in
rat.: la genia che riempiva la forma di serpentello livido e

ranormo egli sisso trasformin nomo. Il mostro comin nomo. Il mostro comin di Cianta e del Brunell di cui dice il Poeta Insessus I' tmagine per Parea, se n'en andato lento passo. Buoso itrasformato in sorpont pue esco faggito per impure saco faggito per impure di cui d venendo egli stesso trasfor consorti a misura di carboni

#### CANTO VENTESIMOSESTO.

i Porti all'ottava bolgia, dove scorgono infinite fiamme, entro alle qualt sono i con-infirit frodolenti, Ogni fiamma contiene um peccatore, eccetto una, che ne e duc. Questi sono Diomede ed Ulisse, Ulisse, a preghiera di Virgilio, narra la sua infelice naviguzione.

'irenze, poi che se' si grande, per mare e per terra batti l'ali, r l'inferno il tuo nome si spande. ladron trovai cinque cotali cittadini onde mi vien vergogna, in grande onranza non ne sali. presso al mattin del ver si sogna, entirai di qua da picciol tempo iel che Prato, non ch'altri, t'agogna. ia fosse, non saria per tempo. foss'ei, da che pur esser dee; più mi graverà, com' più m'attempo. partimmo, e su per le scalee, n'avean fatte i borni a scender pria, ntò il Duca mio, e trasse mee. eguendo la solinga via e scheggie e tra' rocchi dello scoglio, iè senza la man non si spedia.

ti, ecc. Ironia amara quanto più invecchio-L'A. F.: li dispetto. — Batti I Pratesi sogliono essore mala tua fama. Il Buti: vaghi della signoria de' Fiorari i Fiorantini sparti renuni, e però l'autore, vose parti nel mondo: lendo mostrare che sinistri av-se se ne gloriavano: verranno sila città di Firenze, nome si spande, ve- usa le parole del testo. Quali lo tuoi cittadini per fossero i sinistri non nomina. cogna — e tu ancora spetitatrice del tormenti infer-quisti onore (B.).; ma nali rappresentati sopra Arno; io: in onta ne monti l'arsione di Calimala messo (il fucco) per ser Neri Abati, se presso al mattin, mentre che i Bianchi e i Nori o ho sognato il vero, e azzuffavano (distrusse più di redo. Il Passavanti: 1700 case); la venuta dello imgni che si fanno al- peradore Arrigo, che fu nel 1312; di, secondo ch'e' di- la sconfitta di Montecatino, che dl. secondo ch'e' dii a confitta di Montecatino, che genti dai canti degli edifizi per i più reri sogni che fu nol 1315; che tutte queste difendere la muraglia dagli o (V. Purg. 1x, 13 e cose poté vedere l'autore, benurti de' carri, e qui dunque
Tu sentirat, ecc., che finga d'indovinare e proprocchi, massi sporgenti; non gli effetti, di quello nosticare. — Victor Hugo: Que hanno il senso di addentellati
ilo la pircola l'rato, D. A. vit avec l'etitus rève. — o morse, che i l'rancesi dicono di altre città più Alcuni veggono in queste papierres d'attente. — Iborni: desidorano (F). — role un insanabile desio di add., leggono il Lanèo e il osse, quel male che vendetta, quasi dicesse: io non cod. Cassinose, e spiegano:
gna — non saria godrei più a lungo di tua pena, freddi e stanohi. E così pure
y, troppo presto. — se la ti cogliesse negli anni l'A. P., e spiega: gombi e chiet, ecc., così accamici tardi; altri: quanto più nati, cone va chi a tentone catache dee pur un tardo il castigo divino, tanto più nati, cone va chi a tentone catache dee pur un tardo il castigo divino, tanto più nati, cone va chi a tentone catache dee pur un tardo il castigo divino, tanto più nati, cone va chi a tentone catache dolore il tuo n'avrò più dolore; sitri in fine, Buti: Per la digradazione dell'
omi prie m'adtempo, e con questi andiamo noi, che soogli fatti come scale. Auconi om' più m' attempo, e con questi andiamo noi, che scogli fatti come scale, benche

Dante conti pure il suo esiglio fra tristi destini della patria, e desideri quindi che gli tocchi in giovinuzza, quando l'unomo comporta meglio anco le cose più dure, piuttosto che nell'eta avanzata (Bi.).

13-18. E su per le scales, ecc. il mio Duca rimontà a trasse

il mio Duca rimontò e trasse me per quell'ordine di gradi che erano formati dai borni, dai rocchi che sporgevano dal-Vargine, e pei quali prima era-vamo discesi, ovvero su per quelli stessi borni, o pietre quoin stess of the constraint do, v. 75: giu veggio e nienie affiguro; e però dice a Virgilio, v. 73: dismontiam lo muro, il quale non può essere che il ponte, cui dobbiamo immaginare a vòtte stogate, Al fondo della bolgia non discendon già parchia nuit intra don già, perche quivi tutto è pieno di serpenti, è perche al v. 79 è detto chiaramente come le tuoi cittadini per fossero sinistri non nomina, essi giungano all'estremità del i i cerchi infernali. ma molti possono essere che al poute (alla testa), ove s'agcotati, non plebei nè tempo dell'autore avvennono; giugue cull'ottava ripa, e di a nobili e famosi, e come fu la cacciata de Bianchi il possano quindi correr colque nominati nel pre- che fu nel 1302 infino nel 1303 l'occhio il (bodo della bolgia. nto. — Unde mi viere, (la rovina del ponte alls Car- E poi mi su la bolgia maniio, come fiorentino, rala, ove perì di molla gente sesta: come une al xxv. 35 e
ogna — e tu ancora spettatrice del tormenti infer- notato espressamente come lu
unisti onore (B.); ma nali rappresentati sopra Arno); ombre eran sotto di loro. E
io: in onta ne monti l'arsione di Calimala messo tre spiritvemer sotto noi. Qui trovansi tuttavia allo stesso luogo sull'argine, e ad andare più di innanzi devono risalire il ponte. Borni viene dal francese: les bornes, sono pietre les bornes, sono pierte spor-genti dai canti degli edifizi per difendere la muraglia dagli urti de' carri, e qui dunque rocchi, massi sporgenti; non hanno il senso di addentellati o morse, che i Francesi dicono pierres d'atteste.

malagovoli e faticose, le quali noi eravamo secsi, però che per lo buiore d'in sul ponto non poten discernere quel che ora nella settima bolgia. V. xxiv, 70 e segg. — Tra le scheggie e tra i rocchi dello scoglio, cioè della pietra che passa l'ottava bolgia in modo di ponte (B.).

— Lo piè, e.c., non si potea fare un passo senza l'aiuto delle mani. Il Buti: il piè non si spacciava, se la mano non s'afferrava o appoggiava. 22-24. Non corra che virtà

nol guidi, non corra senza la guida della virtù — Sì che se influsso di astro benigno o la divina provvidenza immediatamente mi ha dotato d'alto ingegno - io stesso nol m'invidi, usandolo male, siccome fecero i puniti in questa bolgia. — Questa è frase latina, per non met tolga (Ces.).

25-33. Quante, ecc., lucciole. Nel tempo d'estate - colui, il sole - schiara, illumina. La faccia sua, ecc., resta più tempo sull'orizzonte. Come la mosca, quando la mosca, cede il luogo alla zanzara, vale a dire al principiar della notte.

— Cold dove vendemmia ed ara, sopra li suoi colli e viappariva — donde si vedeva il

31-36. E qual, in quella guisa che, colvi, Elisco profeta, che si vengio cogli orsi, si vendicò per mezzo degli orsi. Cavale., Pung. 1, 73: Si narra nel detto libro de Re che, perchè certi fancialli feciono beffe di certi functura profeta, chiamandoto calvo e facendogli noia, gri orsi uscirono della selva, ed uccisonne quarantadue. dipartire, quando il profeta su quel carro abbandono la terra. — Erti levorsi, si levoro, si levoro eretti al cielo — alti in verso lo cielo (B.).

38-42. Ch'ci vedesse, ecc., che per tener dietro al carro con gli occhi, non vedeva altro che fiamma (Ces.). - Ciascuna fiamma per la gola, ecc., per l'apertura della bolgia. — Per la lunghezza dell'ottava bolgia - Nessuna mostra furto, lascia vedere quel che nesconde in sè. — Ed ogni finmma... invola, nasconde, si cela dentro, como i ladri le coso rubate (Ces.).

43-48, Surto, fermo; come si dice surta l'ancora quando è fermata (B.). In punta di piedi (T.). — Preso, afferrato con le (1), - 1) eso, alterrato con le Miso, messo, - 1 cadorei dei fiamma piam in mani. Si d'une saillie je ne due fratelli essendo stati messi l'inganno - vi e me fusse retenu (Lr.). - Urto, nello stesso rogo, la fiamma si nen e (Ir.). - 1 e metro essentia (Ir.). me fussa retinu (L). — Erto, nello stesso rogo, li flamma si pena (B). — I urtuo: sospinto (B). — Atteu, hiparti, dando sogno come tripo ta, con, cia atteuto. — Deutro da dentro l'odio loro durasso extandio a Trois piano del productiono d a'. - Ciascun spirito si fascia, dopo la morto (F.).

Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio, Quando drizzo la mente a ciò ch' E più lo ingegno affreno ch'io ne Perchè non corra, che virtù nol gu Sì che se stella buona, o miglior M'ha dato il ben, ch'io stesso nol

Quante il villan, ch'al poggio si rip Nel tempo che colui, che il monde La faccia sua a noi tien meno asc Come la mosca cede alla zanzara,

Vede lucciole giù per la vallea. Forse colà dove vendemmia ed ar Di tante flamme tutta risplendea

L'ottava bolgia, si com' io m'accor Tosto che fui là 've il fondo pare: E qual colui che si vengiò con gli o Vide il carro d'Elia al dipartire,

Quando i cavalli al cielo erti levo Chè nol potea si con gli occhi segu Ch'ei vedesse altro che la fiamma Si come nuvoletta, in su salire:

Tal si movea ciascuna per la gola Del fosso, chè nessuna mostra il f Ed ogni flamma un peccator invo-Io stava sopra il ponte a veder surte Si che, s'io non avessi un ronchio Caduto sarei giù senza esser urto. E il Duca, che mi vide tanto atteso, Disse: Dentro da' fuochi son gli s

Ciascun si fascia di quel ch'egli è Maestro mio, risposi, per udirti Son io più certo; ma già m'era av

Che così fosse, e già voleva dirti: Chi è in quel fuoco, che vien si div Di sopra, che par surger della pir Ov Eteocle col fratel fu miso? Risposemi: Là entro si martira

Ulisse e Diomede, e così insieme Alla vendetta corron come all'ira: E dentro dalla lor fiamma si geme L'aguato del caval, che fe' la porta Ond'usci de' Romani il gentil seme

si circonda della fiamma che 50-60. Si marti Pincende. Il Cesari: Quel fuoco Ulisse e Diomede fa le due: arde gli spiriti e gli belliche frodi. - A nasconde. 49-54, Per udirti, per averti come già insimu udito — per le tue parole, — altrim, agli ini. Meca avevo, m'immaginavo, genmi e alle let. — 81 dicto Di sopra, nella contro i Trois sua sommità diviso in due l'ira, al peresto i. punte così, ecc, — pira, rogo. Miso, messo. — I cadaveri dei

corron, vanno insa E dentro, eer. greci, causò l'us si entro l'arte, per che morta ia ancor si duol d'Achille, Palladio pena vi si porta. on dentro da quelle faville diss'io, Maestro, assai ten priego ego, che il priego vaglia mille, mi facci dell'attender niego, la fiamma cornuta qua vegna: ne del disto ver lei mi piego. ı me: La tua preghiera è degna ta lode, ed io però l'accetto; che la tua lingua si sostegna. urlare a me: ch'io ho concetto e tu vuoi: ch'e' sarebbero schivi, ri fur Greci, forse del tuo detto. ı flamma fu venuta quivi, rve al mio Duca tempo e loco, sta forma lui parlare audivi: e siete duo dentro ad un fuoco. eritai di voi mentre ch'io vissi, eritai di voi assai o poco, rel mondo gli alti versi scrissi, movete; ma l'un di voi dica er lui perduto a morir gissi. ior corno della fiamma antica :iò a crollarsi mormorando, me quella cui vento affatica. ima qua e la menando, osse la lingua che parlasse, oce di fuori, e disse: Quando ti' da Circe, che sottrasse d'un anno là presso a Gaeta, che si Enea la nominasse; zza di figlio, nè la pieta chio padre, nè il debito amore, l dovea Penelope far lieta, otero dentro a me l'ardore obi a divenir del mondo esperto. i vizii umani e del valore: 100 me per l'alto mare aperto un legno e con quella compagna a, dalla qual non fui deserto. e l'altro vidi insin la Spagna, l Marrocco, e l'isola de Sardi, e che quel mare intorno bagna.

ne la nobile proomani.

Sciro, e quindi tolto da Ulisso
gentis eco., e vi si (T.) — E del Palladio, coso,
gentis eco., e vi si (T.) — E del Palladio, coso,
gentis e vi si porta pena d'aver razioso generalmente del maro
le, abbandonando della, benche villanti — scintillamenti (O.); (B. B.).— Compagna, compalole ancora.— Dei- Veglia mille, per mille pregini.— Deserto, abbandonato,
la esser posta fra che non mi neghi d'aspettare, l'irupose el rafricano; di qua a
lmbo, e nel 1x, 37, eco.— Vedi che dei disro, vedi

Richardo del prisi menti del maro
l'ardente brana.— Valore;
l'artit.— Ma misi me per l'ato
mare aperto. Acconna al Mediterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
lore diversance di aperto, per cui arrebbe dovuto
los ancora.— Dei- Veglia mille pregia.— Deserto, abbandonato.
103-108, L'un tito e l'attro,
l'ardente brana.— Valore;
l'artit.— Ma misi me per l'atto.
diterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
lore diterranco, per cui arrebbe dovuto
los ancora.— Dei- Veglia mille pregia.— Deserto, abcandonato.
103-108, L'un tito e l'attro,
l'artit.— Ma misi me per l'attro.
nare aperto. Acconna al Mediterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
lore diterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
lore diterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
l'artit.— Ma misi me per l'attro. Acconna al Mediterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
lore diterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
l'artit.— Ma misi me per l'attro. Acconna al Mediterranco, più aperto, più spazioso generalmente del maro
lore d'artit.— Acconna al Mediterranco, più aperto, per conna d'artit. — l'artit. — Ma misi me per l'artit. — Ma misi me per l'attro. Acconna al Mediterranco, più spazioso generalment

che lo piego verso essa fiamma, come fu detto innanzi, ch'egli si piegava e chinavazi in su 'l ponte por meglio vedere (A. F.). — Si sostegna, si ritenga dal parlare. 73-75

Concetto nell' animo (B.). Concepito, capito. - Sa-rebbero schivi... del tuo detto, rebbero schivi... dei two detto, non degnerobbero risponderti.

— E come Groci superbi, e come nemici della città da cui sorse l'impero che il Ghibellino vapheggia (T.). — Questo finge l'autore, por far verisimile lo suo poem; che a quelle persone che non sono state di suo tempo. sempre finge che por sone can non sone state at san tempo, sempre finge che per altrui che per lui si parli (B), 77-78. Ove, quando. — Lui parlare audivi, l'udii parlare, 80-84. S'o meritat di voi, se acquistai merito presso voi quando serissi l'Eneldo. — S'lo vi feci servigio (B.). — E il la-

quando scrissi l'Eneido. — S'io vi feci scrigio (B.). — Bi llatino mereri de diquo (Ces.). — Atti, eroici, di stilio sublime, duve cantal di vol. — Ma l'un di roi. Chide l'un solo, cioè il più famoso (D.). — Dove per lui perduto, ecc., dove, essendosi perduto, andò a morire. Non e manifesio onde l'autore tracesse questa fizione, so non che la foce da sè (B.). Così il Blanc. Altri: che seguisse in parte Solino, il quale a Ulisse fondatore di Lisbona.

85-89. Lo maggior corno, quello ove si nascondeva Urlisse, come più fraudolento. — Pur come quetta, ecc., appunto come fa la flamma, cui agita il vento. — Indi la cima, ecc., dimenando la cima. — Come fosse la lingua, come vedromo al principio del seguente canto, comunica per di dentro quei moto alla flamma (B. B.).

91-102. Circe, famosa maga-sottrasse Me, lusingando riten-

91 102. Circe, famosa maga -sottrasse Me, lusingando ritenne. - Presso a Gaeta, ecc., presso monte Circeo o Circello, si-tuato fra Gaeta e Capo d'Anzio — anzi che Enea la chiamasse cosi, per Caieta, sua balia, la quale ivi morta, seppelli (O.). — Nè dolcezza di figlio, no a-more di Telemaco - ne la pieta, more al Telemaco - ne la pieta, nè l'affetto riverente — Dei vecchio padre Laorte — nè il debito amore di martio verso Penelope si fedele, — L'ardore, l'ardente brama. — Valore, virtà. — Ma misi me per l'alto

- Eravam vecchi e tardi, invecchiati e allassati nella lunga navigazione. — A quella foce stretta, allo stretto di Gibilterra. - Li suoi riguardi, i segni pe' quali il navigante si riguardasse

di non avventurarsi più oltre. Le colonne d' Ercole. 110-111, Sibilia, Siviglia. — Setta, città d'Africa, di contro a Gibilterra. Lat.: Septa, oggi

112-120. O frati, o fratelli — cento milia, centomila. — Al-Coccidente, all'estremità occi-dentale del nostro emistero. — A questa, eco. Ordina: Non vogliate a questa piccola vigilia de vostri sensi (a questa poca vita) — ch'è del rimanente, che vi rimane; al modo latino: quæ de reliquo est. — Negar l'esperienza...del mondo senza gente, negare di vedere e di conoscere l'emisferio terrestre vuoto d'abitatori (così credevasi allora).

— Diretro at sot, camminando, secondo il corso del sole, da oriente in occidente. - La vostra

oriento in occidenta. - La vostra temenza, la virtu e la scienza.

124-126. Volta nostra poppa nel mattrno. a levante; il loro corso era pertanto verso occidente. - De rend, coc. Virgitio disso: il remeggio dell' ale. - Avanzandoci, pigliando vantaggio di via a sinistra (Ces.).

123-135. Vedea la notte, io vodea di notte. - E il nostro tambo basso. Il polo settentrionalo veniva ad essere al di sotto del riva de sesere al di sotto del riva de sesere al di sotto del remembra de essere al di sotto del remembra del r

niva ad essere al di sotto del-l'orizzonte di quella parte del-l'oceano, ove il navigatore si trovava: il che vuol dire che avea passato l'equatore, e s'avantava verso il polo antartico (B. B.). - Cinque volte, ecc. Cin-que volte era avvenuto il pleque volte era avvenuto il pie-nilunio, cinque il novilunio; eran trascersi cinque mesi.— Carso, cassato; sigurat: spento, - Lo tuone...di sotto dalla luna, Essenda la luna un corpo sfe-rico, essa è illuminata e nell'emisferio superiore o nell'infe-riore, secondochè il sole la guarda o di la o di qua. Noi non possiam vederla che quando il sole la investe nella parte di sotto (B. B.). – Nell'alto passo, arduo, perigliaso – nelle alte acque dell'Occano, in cui s'entra per lo stretto delle colonne d'Ercole. - Una montagna bruna Per la distanza, che por la lontananza ci pareva bruna. Il Blanc: A bene comprendere la cosa, è da sapere come Dante ammetta essere Gerusalemme Il centro e il sommo dell'emi- tero poema, non può essere che forme al v. 81; call'il afero abitato, e nell'altro emi- il monte del Purgatorio. Ma per non ardisce di profe-

Io e i compagni eravam vecchi e tar Quando venimmo a quella foce stre Ov Ercole segnò li suoi riguardi,

Acciocche l'uom più oltre non si me Dalla man destra mi lasciai Sibilia Dall'altra già m'avea lasciata Setta.

O frati, dissi, che per cento milia Perigli siete giunti all'occidente. A questa tanto picciola vigilia

De' vostri sensi, ch'è del rimanente, Non vogliate negar l'esperienza, Diretro al sol, del mondo senza gen Considerate la vostra semenza:

Fatti non foste a viver come bruti. Ma per seguir virtute e conoscenza

Li miei compagni fec'io si acuti, Con questa orazion picciola, al cam Che appena poscia gli avrei ritenut

E, volta nostra poppa nel mattino. De' remi facemmo ale al folle volo. Sempre acquistando del lato mancir

Tutte le stelle già dell'altro polo Vedea la notte, e il nostro tanto ba

Che non surgeva fuor del marin su Cinque volte racceso, e tante casso Lo lume era di sotto dalla luna,

Poi ch'entrati eravam nell'alto passo Quando n'apparve una montagna brun Per la distanza, e parvemi alta tant Quanto veduta non n'aveva alcuna.

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in piar Chè dalla nuova terra un turbo nac E percosse del legno il primo canto Tre volte il fe' girar con tutte l'acque:

Alla quarta levar la poppa in suso, E la prora ire in giù, com'altrui pi Infin che il mar fu sopra noi richiuso

sfero, diametralmente opposto a arrivarlo era mestica Gerusalemme, sorgere isolato l'Equatore, dove per fra l'onde il monte del Purga-volta si mostran for torto. E però egli fa vela da dell'altro polo, e que Gibilterra, tenendo sempre a stro doveano toccare orza, poichè Il monte rispon- ficie del mare, dente alla situazione di Geru- 126-142 Torno in pe salemme, deve giacere sotto il la nostra allegrezza.-grado 32 di latitudine meridio- canto, la parte antenale e sotto il 155 di longitunale e sotto il 155 di longitu-dine occidentale; la distanza può essere poco più che di 2000 mi-glia, le quali si possono ben purcorrere in cinque mesi circa. È la montagna altissima, che alla fine avvistano i macinari. secondo la costruttura dell' in-

navo — la proca. — l'acque, a seconda de cose onde del mare. que e tutto (Ces.). Cad 147 : Con tutti i raffi. fe' levar. - Ire, fe' ir trui piacque - com di Dio, il cui nome il forme al v. 81: caltri

#### CANTO VENTESIMOSETTIMO.

a parlare co' Poeti Ouido da Montefeltro, che domanda novelle dello stato di a. Dante ne lo informa, e chiede in ricambio chi egli sia. Guido gli si palesa, e m'egli fosse dannato per un conviglio fradolento, che, solto fede d'assoluzione, insentito a dare a Bonifazio VIII

dritta in su la flamma e queta, on dir più, e già da noi sen gia a licenzia del dolce Poeta; un'altra, che dietro a lei venia, ce volger gli occhi alla sua cima, n confuso suon che fuor n'uscia, bue Cicilian che mugghiò prims anto di colui (e ciò fu dritto) avea temperato con sua lima, ava con la voce dell'afflitto. e, con tutto ch'e'fosse di rame, el pareva dal dolor trafitto: r non aver via nè forame, rincipio nel fuoco, in suo linguaggio ivertivan le parole grame. cia ch'ebber colto lor viaggio r la punta, dandole quel guizzo ato avea la lingua in lor passaggio, dire: O tu, a cui io drizzo ce, e che parlavi mo lombardo, lo: Issa ten va. più non t'aizzo; sia giunto forse alquanto tardo, incresca restare a parlar meco: the non incresce a me, ed ardo. ir mo in questo mondo cieco ) se' di quella dolce terra .. onde mia colpa tutta reco, se i Romagnoli han pace o guerra; 24 fui de' monti là intra Urbino iogo di che Tever si disserra. ngiuso ancora attento e chino, o il mio Duca mi tentò di costa, lo: Parla tu, questi è latino. ravea già pronta la risposta, indugio a parlare incominciai: na, che se laggiù nascosta, a tua non è, e non fu mai, guerra ne' cuor de' suoi tiranni; lese nessuna or ven lasciai.

sra dritta, ecc., non tenziato a morte vi fosse posto ne mormorava più. entro, e sotto fattivi fuoco, il licenzia. V sotto al racchiuso avrebbe muggito come un bue. Falaride fece attentes e alouno sengiusto — Dell'afflitto, del termal talento Flamine,
che se alouno sengiusto — Dell'afflitto, del termal talento l'un contra l'altro
che se alouno sengiusto — Dell'afflitto, del termal talento l'un contra l'altro
che se alouno sengiusto — Dell'afflitto, del termal talento l'un contra l'altro

mentato entro al toro. - Coci, ecc. Ordina: Così per non aver nel fuoco, per non esservi, ne via nel forame dal principio, ne via tra mezzo ne foro alla cima, le parole grame, dolorose del dannato, si convertivan in suo linguagio, nel linguaggio proprio della fiamma, in quel inormorio che fa la fiamma agitata dal vento (F.). Altri legge: dei fucco, riferendolo a via e forame, e spiegnado: per uscir dal fucco (lil.). Il Butti nel principio di quella fiamma.

nel principio di quella flamma. 16-24. Viaggio, via, andamento. - Guizzo, vibrazione. - Che dato avea loro in lor passaggio, nel passar dalla bocca. — Lombardo, italiano (T.). Il Blanc. È da credere che issa (Inf., xxiii, 7; Purg., xxiv, 55) e forse anco aizzo, ai tempi di Dante fossero in uso, massimo nell'Italia settentrionale, e che però Guido li domandi lombar-di. — Dicendo ad Ulisse — issa ten va, ecc. Vatti con Dio, io non ti richieggo di più (A. F.).

— Ed ardo, eppure brucio. 25-30. Pur mo, pur ora — cieco, buio. — Latina, italiana - onde mia colpa tutta reco Accenna d'esser italiano e d'aver rasuto e peccato in Italia. - Ch'io fui, ecc., di Montelfel-tro, posto sopra un monte tra Urbino e la sommità dell'Apennino, dal quale esce il Tevere. In che, come romagnolo, è naturale che voglia sapere di loro stato. 31-33. ...giuso, verso la fossa

- Mi tento di costa, mi toccò del gomito leggermente nel danco - Mi sottoccò (B.). Que-sti è latino, questi è italiano, e non greco come gli altri due (V. xxvi, 73-75). - Latino, contrario di oltramontano. G Vill., IX, 102: Grande scandato e zuffa fu nell'osle della Chie-sa, ch'era a Moncia, tra Tsde-schi e Latini. — Latino per italiano: se non che tutti coosse posto sono della parte inferiore d'I-fuoco, il talia, dal l'o in giù; dove co-muggito loro ch' ei dice Lombardi son

(qui sorpe bellum meditantur. Beno.); ma guerra aperta non era quando scesi quaggliù towne actualiter. Beno.). — Laquila da Polentani era un'aquila mezzo bianca in campo azurro, e mezzo rossa in campo d'oro. I. A. F., Buti e Laneo: Un'aquila verniglia nel campo giallo. — Qui l'arme per la famiglia. — Benov.: Est autem Polenia navum castellum cir-Polenta parvum castellum circa Bretenorium, unde isti No-biles dicuntur olim fuisse. biles dictantur olim fattas. — Signoregiaxano Ravenna e Cervia, e di quel tempo era signore Guido, amico al nostro poeta. — La si cova, la tiene in pace (A. F.) — Altri, men bene: la si cova, — Vanni, L'ala dell' aquila, come degli altri uccelli di ratto, han nel sommo dell' ala quattro penne, che si chiamano le coltella: poi cae si chiamano le coltella: poi da questo sommolo infino al grosso dell'ala, cioè dove l'ala si volge e fa gomito, quelle penne che vi sono si chiamano vanni (A. F.).
43-45. La tena, ecc. Forlì.
Quando il conte Guido da Montefeltro, sinpressorias, mantefeltro.

tacilro signoreggiava questa città, Martino IV gli mandò contro soldati, il piu Francesi, capitanati da Giovanni d'Apia-Dopo sostenuto un lungo as-sedio, per le arti di Guido, nel 1282 fu fatto strage di quei Francesi. – A un punto dato da Guido Bonatti astrologo. Ma-Guido Bonatti astrologo, Mach., St., 1. - Sanguinoso muc-chio. Comes Joannes habuit in isto prælio circa vccc equi-tes, de quibus fucta est mise-randa strages (Benv.). - Sotto le brasche verdi, sotto la si-gnoria degli Ordelaffi (quelli di Capalboli B), la cui arme era un leoncello verde, dal mezzo in giù con tre liste verdi e tre d'oro. L' A. F.: uno zoudo, dal mezzo in giù addogato, da indi in su uno mezzo leone verde e un mezzo in giù addogato, da indi in su uno mezzo leone verde in su uno mezzo leone verde nel campo giallo. - Allora signoregglava Sinibaldo. 46-48. Il Mastin vecchio, ecc.,

i due Malatesta, padre e fi-gliuolo, signori di Rimini, oriundi di Montefeltro, della Penna de Billi. - Mastini, cani, Crudeli tiranni — Da Verrucchio. Da questo castello, donato dagli Ariminesi al primo de' Malatesta avean preso il titolo. — Di Montagna, de' Parcitati, cavalier riminese. Il Lanco: cavaier rininese, il Lano: Quando preseno la signoria del-la terra, si lo incarcerarono, poi dopo poco fempo scoretamente lo fenno a nal modo morire, e però dice: mat gozerno, cioè che n' ebbet mala guardia. — La dove soption, nel lor solto dominio, la Rimini. — Fan de'

Ravenna sta, come è stata molt'anni: L'aquila da Polenta la si cova, Si che Cervia ricopre co' suoi vanni. La terra che fe' già la lunga prova, E di Franceschi sanguinoso mucchio,

Sotto le branche verdi si ritrova. E il Mastin vecchio e il nuovo da Verrucchi Che fecer di Montagna il mal governo Là dove soglion, fan de' denti succhio,

Le città di Lamone e di Santerno Conduce il leoncel dal nido bianco, Che muta parte dalla state al verno; E quella a cui il Savio bagna il flanco, Cost com'ella sie' tra il piano e il mon Tra tirannia si vive e stato franco. Ora chi se' ti prego che ne conte:

Non esser duro più ch'altri sia stato, Se il nome tuo nel mondo tegna fron Poscia che il fuoco alquanto ebbe rugghia Al modo suo, l'aguta punta mosse Di qua, di là, e poi diè cotal flato: S'io credessi che mia risposta fosse

A persona che mai tornasse al mondo. Questa flamma staria senza più scosse Ma, perciocchè giammai di questo fondo Non torno vivo alcun, s'i' odo il vero, Senza tema d'infamia ti rispondo.

denti succhio, trivello, o vero succhiello; forano e divorano co' denti li Ariminesi. (B.).
49-51. Le città, ecc., Ordina: Il leoncel dal nido bianco, ecc. Mainardo Pagani la cui impresa è un leoncello azzurro (vermiglio, B) in campo bianco, L'A. F.: Maghinardo di Piero de' Pagani, che fu d'una villa del contado d' Imola che si chiama Campo Paganico.
Portava per arme uno leonce bianco nel campo azzurro, benche l'autore pare intendere il chè l'autore pare intendere il contrario. — Dante, Purg., xiv., 118, lo chiama Demonio. — Che 118, 10 chiama Demonio. muta parte, che cambia partito, diventa guelfo o ghibellino da una stagione all'altra, se-condo gli mette più conto. — Dalla state, da Toscana, che è verso mezzodie, al perno, che è Romagna, verso settentrione (Lanco). Lasciato impubers dal padre sotto la custodia del Comune di Firenze, fu diligentemente rilevato e protetto : ond'egli cra guelfo in tutte quelle cause ove n'andava l'interesse cause ove n'andava l'interesse de Fiorentini, e ghibellino nel resto.—Conduce, regge, le cit-tà di Lamone, ecc., Fasaza, posta presso al flume Lamone, e Imola. posta sul flume San-torno.— Nido. campo dello scudo.

52-54. E quella, ecc. na, a cui il fiume Savi allato, in quella guisa siede, è situata tra la e il monte Apennino ( quæ vocatur Murata, ni monte pulcra rocha, tra tirannia, ecc., così fra tirannide e liberta. Al tempo dell' autore libertà per sè medesima chè ell'era intorno into enndata da' tiranni, d tra tirannia viveva lib tra tirannia vieva lib-popolare stato — avend Benvenuto, a oriente i testa, a occidente gil O: a settentrione quei da F — Il Lanao: Vive (ra la ria de suoi gentili, eb pella tiranni, et del quasi a dire ella è a c 55-57, Ora che ho sod alla tua dimanda, — Pri ler via stato vità obse

alla tua dimanda, — Pic tri sta store, più che al alcun altre degli spiriti terrogai [F], — Benv. lo sia stato a soddisi così il Butt. — Tegma 58-66 Ruppyrato At-tuo, fatto i usano run Die cotat noto, masse rucce. — Sio cressas Fasciato dalla famma avaya pottuo vedere an avaya pottuo vedere an

aveva potuto vedero ali

iom d'arme, e poi fui cordigliero, endomi, si cinto, fare ammenda: rto il creder mio veniva intero, fosse il gran Prete, a cui mal prenda, 70 mi rimise nelle prime colpe; me, e quare voglio che m'intenda. ch'io forma fui d'ossa e di polpe, la madre mi diè, l'opere mie furon lconine, ma di volpe. orgimenti e le coperte vie ppi tutte: e si menai lor arte. fine della terra il suono uscie. ) mi vidi giunto in quella parte ia età, dove ciascun dovrebbe · le vele e raccoglier le sarte, e pria mi piaceva, allor m'increbbe, ntuto e confesso mi rendei miser lasso! e giovato sarebbe. ncipe de' nuovi Farisei, do guerra presso a Laterano, n con Saracin, nè con Giudei: iscun suo nemico era Cristiano. ssuno era stato a vincer Acri. rercatante in terra di Soldano; amo uficio, nè ordini sacri dò in sè, nè in me quel capestro solea far li suoi cinti più macri. ne Costantin chiese Silvestro ro Siratti a guarir della lebbre, mi chiese questi per maestro ir della sua superba febbre: andommi consiglio, ed io tacetti, hè le sue parole parver ebbre. mi disse: Tuo cor non sospetti: r t'assolvo, e tu m'insegna fare

— Staria senza più dei prett. — Bonifazio VIII — sommo uficio, eco. Tangit in darebbe più orollo a cui mai prenda, che male rel. – Senza tema d'in-gl'incolga. — Ecome, e quare, baut rebus betticis: estiticet nanare su nel mondo. dagione (B.). naz en nel mondo.

unare su nel mondo.

unare su nel mondo.

unare su nel mondo.

unare su nel mondo.

agione (B).

73-78. Mentre ch' io fin nel corpo:

tiero. cinto di quello l'anima è forma del corpo vivo. che portano i frati e lo corpo è materia (B.). —
A. F.). — Sì cinto Louthe, d'uom forte e gonenenda, espiare i miei rose — divolpe, d'astuto e froventua intero, si
verato. — Videbattu
solterfugi. — Si menai lor arte, Werfall. — Yearness of the members o tulit paupertatem.

79-84. În quelta parte, considerate st publice 79-84. În quelta parte, considerate st publice 79-84. În quelta parte, considerate st publice 79-84. În quelta parte, considerate în que mortuus est et 74 (T.). — Dove clascun do- lo a far penitenza (B.). — Per (Benv.). Mori nel considerate con medico (B.).

800 ordine în Assisi mondo, Vedi Conv., 1v., 28. 97-102. Superba febbre, america non fosse stato. — Guido mori frate di bizione, mista d'odio, di struggen febbre de considerate de la conside

Raccoglier le sarte, serrer les corduges (I.s.). — Pentuto e confesso, o pontito e confessasato. L'autore tocca tre cose necessarie alla conversione: la contrizione, la penitenza, e la confessione (B.). — Mi rendei, mi resi frate. Dedicavi me neo (henv.). — E giovato sa-rebbe, e mi saroi salvato. 85-93. De' nuovi Farissi, de-

gl'ipocriti della Curia romana. - San Girolamo chiamò l'alto — San Girotamo chiamo l'aito clero ronano: phariscorum senatus. — Bonifazio VIII. — Presso a Laterano. In Roma stessa coi Colunnesi, che aveano i loro palagi presso San Giovanni Laterano. — E nestatorano del controlo del contr suno era stato a vincere Acri E nessuno de nemici suoi era E nossuno de nemici suoi ora stato ai espugnare Aori in compagnia de Saracini. — Acrs o San Giovanni d'Acri, l'Akka dei Turchi, la Tolemaide de Romani, in Siria, sul mare, espugnata da Saracini nel 1291. — Ne mercatante, coo, nè procacia la loca vativacalia, nova cacciato loro vettovaglie, prov-visioni. — Il Buti: ne alcuno de Colonnesi era ito in Ales-sandria o in Egitto alle terre recando provvisioni ed armi a Saracini, sarebbero come fel-loni ed empl sottoposti a tutte le folgori di S. Chiesa, Sicchè poi Ronifacio VIII escluse nominatamente costiro dai bene-dej spirituali del giubilco nella celebre bolla dell'indizione. summus pontificatus et ordo sacerdotalis ex parte petentis, et hibitus sancti Francisci ex

100

parle ejus, a quo nelebat (Benv.), 91-96, Costantin. Costantino Magno. - Silvestro, papa Silvestro. - Dentro Stratti, Soracte, Monte Sant' Oreste, posto a tramontana di Roma, nelle cui caverne si nascondeva per fuggir la persecuzione mossa ai Cristiani. — Cost mi chiese questi. Papa Boni-fazio fece corcare me dentro

briaco. - Ebbro d'ira e di mal volera (O.). - Non sospetti, non abbia dubbio o timore di non abha dubblo o timore di vendetta del peccato. M'in-segna fare. Altri: m'insegni e la cong. e arrebbe senso di a patto (Ces.). — Penestrino. Altri: Pellestrino. l'antica Promeste, oggi Palestrina, terra della campagna di Roma, fortezza de' Colonnesi. — In

ferra delfa campagna di Roma, fortezza del Calonnesi. — In lerra getti. atterri. 103-105 Lo ciel, ecc., io posso dare e togliere lo cielo a cui io voglio — Come tu sai. Ogni fedel cristiano dee sapere che il papa può ogni cosa, non errante la chiave (B.). E questo simboleggian le chiavi, di cui non calte a Celestino, che le riunniò. Inf., 111, 59-60 106-111, Altor mi prinser, ecc., allora gli argomenti autorevoli m' indussero a parlare — La 'ex. ecc., in un caso che il tacere mi parve fosse il peggior partito, e per la discondina che avrebbe potuto darmene. — Da che tu mi lavot, ecc., dacche mi assolvi anticipatamente del peccato che sono patamente del peccato patamente del pec patamente del peccato che sono paramente del peccato che sono per commettere; prometti molto, mantieni poco e verrai al 
tuo intento. — Nell'alto seggio, 
in sede papati, in civitate romana, qua nulla est altior inter christianos (Benv.). — Il Papa lo intese, mise trattatori in mezzo, che volea fare pace e restituire li cardinali nel suo titulo e li secolari nel suo stato; fece grandissime prof-ferte. Questi si fidono e tor-nonno a Roma e rendenno le nonno a Roma e rendenno le fortezze. Quando costui gli ebbe bene per la coppa, diessi allavolta, fece disfare le loro fortezze o cacciolli (Lanco) 112-120. Francesco venne, ecc. Quando lo ful morto, san

112-120. Francesco venne, ecc. Quando io ful morto, san — Et soggiugne, disputando sul principio, — E que con quando io ful morto, san — Et soggiugne, disputando sul principio, — E que con sunto francesco: chiunque forse, ecc., mi danno all' man uno de' diavoll gli disse: non si pente del peccato non bolgia, cingendosi du lascialo stare; non mi torre il può essere assoluto. Questi in-mio; egli dee venir giù tra i manzi al peccato chiese il per- Elli è degno dell'ottavi miel servi di pena. — Ma un dono; onde non si potò pen- de' meri Cherubini, Gli ordini tere: e s'elli non si potò nelle flamme (B.). — Vedi lafi., xxi. 2; Purg., v. 104. sciato di questa flamme (En.). — Vedi lanf., xxi. 2; Purg., v. 104. sciato di questa flamme (En.). — E si vento circo, et ciascomo ordine ha la -e segg. — Questa controversia rancheo, peno e mi dole sua proprietà. Questi Cherubini, tra il diavolo e i santi o gli lal-133. Dolorando degli alungioli, sanno per natura peccatore agli estreni, è spesso — Noi passammo ottuto 'I seuso delle Scrittere, bench' egli abbino perduto la carammatica nelle vecchie la nona bolgia. — B viciora; si node non senza ca- gione l'autor tolse un Cheru-bino al disputazione, piutosto che uno dimonio degli altri carammatica nelle vecchie la nona bolgia. — Da questione al siguate in qua, dopo il qual bene valermi del principio di peccato, e si fan devia quate in qua, dopo il qual bene valermi del principio di peccato, e si fan devia giuste in qua, dopo il qual bene valermi del principio di peccato, e si fan devia giuste in qua dell'ori per contradizione. — Ch' io sapena alla divina giusto pentirsi del peccato e volerio. A Minos mi portò, V. c. v. gent leurs ames (Li.).

Lo ciel poss'io serrare e disserrare, Come tu sai; però son due le chiavi, Che il mio antecessor non ebbe care Allor mi pinser gli argomenti gravi Là ve il tacer mi fu avviso il peggio, E dissi: Padre, da che tu mi lavi

Di quel peccato, ove mo cader deggio, Lunga promessa con l'attender corto Ti fara trionfar nell'alto seggio.

Francesco venne poi, com'io fui morto, Per me; ma un de neri Cherubini Gli disse: Nol portar; non mi far torto Venir se ne dee giù tra miei meschini, Perchè diede il consiglio frodolente,

Dal quale in qua stato gli sono a' crini Ch'assolver non si può chi non si pente, Nè pentere e volere insieme puossi, Per la contraddizion che nol consente.

O me dolente! come mi riscossi, Quando mi prese, dicendomi: Forse Tu non pensavi ch' io loico fossi!

A Minos mi portò: e quegli attorse Otto volte la coda al dosso duro, E, poi che per gran rabbia la si morse Disse: Questi è de rei del fuoco furo: Perch'io là dove vedi son perduto.

E si vestito andando mi rancuro. Quand'egli ebbe il suo dir cost compiuto La flamma dolorando si partio, Torcendo e dibattendo il corno aguto.

Noi passammo oltre, ed io e il Duca mie Su per lo scoglio infino in su l'altr'an Che copre il fosso, in che si paga il fic Da quei che scommettendo acquistan carco

#### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Giunti i Poeti alla nona bolgia, vi trovano i seminatori di scandali e di scismi. Un diavolo è preporto alla loro pena, ch'è d'esser tagliati dalla spada di lui, ad ogni giro del valtone, risablandon, nell'andare, le piughe. Dante ve le Maonetto, che l'invanica d'un'ambasciata per fra Dolcino: vede pure Ai. Pier da Medicina, Curione, il Mosca e Betramo dal Bornio.

Chi poria mai pur con parole sciolte Dicer del sangue e delle piaghe appieno, Ch'i'ora vidi, per narrar più volte? Ogni lingua per certo verria meno Per lo nostro sermone e per la mente, Ch'hanno a tanto comprender poco seno. Se s'adunasse ancor tutta la gente, Che già in su la fortunata terra Di Puglia fu del suo sangue dolente

Per li Romani, e per la lunga guerra, Che dell'anclla fe' si alte spoglie, Come Livio scrive, che non erra: Con quella che sentio di colpi doglie,

.

Per contrastare a Roberto Guiscardo, E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie A Ceperan, là dove fu bugiardo

Ciascun Pugliese, e la da Tagliacozzo Ove senz'arme vinse il vecchio Alardo: E qual forato suo membro, e qual mozzo

Mostrasse, d'agguagliar sarebbe nulla Il modo della nona bolgia sozzo.

Già veggia per mezzul perdere o lulla Com'io vidi un, così non si pertugia, Rotto dal mento insin dove si trulla:

salanio — con purole sciole, sporte in prosa, non che in rima (II.). — Diver... appieno, dir pienamente. — Chi ora vidi nella nona bolgia per narrar giù volte, schiene si rifacesse più volte a narrarle. — Verria meno, fallirebbe alla prova. — Per lo nostro vermone, per la limitazione della parola e della mente (memoria) umana — Poco seno, poca capacità, ecc. 7-21. S' ei s'adunasse ancor tutta la gente, si mettesse in-sieme... Con que/la che... B l'alsieme... Cun queila che... E l'al-tra, sec. Ad esprimere il saugue e le piaghe che vide, scooglie insieme la ferite e gli strazi di parecchi cruenti campi di bat-taglia. Fortunata. fortunosa — teatro de giucchi della for-tuna. — Fu del suo sangue do-lente, si doise delle sue forte. — Per il Romani – e il sangue sparso dai Romani nella con-

ezlandio - con purule sciolte,

1-6. Poria, potrebbe — pur, punica durò diciassette anni, mandio — con purote sciolte, nella quale Annibale, tra l'altre, diede a' Romani la sconfitta di Canne in Puglia, ove morirono tanti cavalieri romani, che degli anelli tratti loro di dito s'empierono tre moggia e mezzo, o, secondo più discreta stima, un moggio. V. Conv., IV. 5. - Come Livio scrive, che non erra, perchè Livio fu istoriografo e non poeta, e scrisse la pura veritade delle istorie romane (B.). — Con quella gente che sentio di colpi doglie, che sentì il dolore d'aspre percosse. — Per contrastare a Roberto Guiscardo, G. Vill., 1v. 18-19: Gli anni di Cristo 1070 passo in Italia (la prima volta) Roberto Guscardo, il quale non fuduca di Normandia, ma fratello del duca Ricciardo. Povero e bisoin quel tempo duca Roberto, nato del paese: moltevittorie con prodezze contro a' nemici con prodezze contro a' nemici nella — lulla, la parte di esso (di Roberto)mostro, e guiderilo fondo che sta di qua e di là da nato magnificamente, torno in mezzile — Così non si perquista della Puglia. — E per la con prodezza contro a' nemici lunga guerra punica. – Che del. (in Roberto) mostrò, e guide-do-Fanella, occ La seconda guerra nato magnificamente, tornò in

Normandia... (Tornato in Italia), Roberto, vegnendo alla morte, nel ducato i fece successore, e, come promesso gli area, la figliuola prese a moglie gli anni di Cristo 1078. E poro tempo passato, Alessio imperadore di Costantinopoli, che Cicilia e parte di Calavra, arcea occupata, o' Vineziani vinse, e tutto il regno di Pu-glia e di Cicilia prese. V. Pa-rad., XVIII. — El'altra, il cui ossame ancor s'accoolie A Ceperan, città del regno di Na-poli, sui confini dello Stato ceclesiestico, dove il conte collesiastico, dove il conte Giordano, capitano delle genti di Manfredi, pei frodolenti condi Manfredi, pui frodolenti consigli del conte di Casata abbandonò senza combattero il ponte del Garigliano e il passo d'una gola di monti insuperabile, ai soldati di Carlo d'Angiò, L'efusione di sangue non fu veramento a Ceperano, ma prima a San Germano, e con finale rovina a Benevento, nel 1266 (Purg., 11, 128), Dante pone Ciperano, perclie quivi era la chiave della vittoria. — La dove fu bugiardo, eco., falla a Manfredi, V. G. Vill. vi. 5-9. — B il da Tapliacozzo, e presso a fredi, V. G. Vill. vi, 5-9. — K Id da Tayliacozzo, e presso a Tagliacozzo, castello nell' A-bruzzo ulteriore, ove combat-terono Carlo d' Angiò, gia di-venuto re di Puglia e di Si-cilia, e Corradino, nipote dello spento Manfredi, venuto di Germenia. - Il vecchio Alardo, o Erardo di Valery, conestabile di Sciumpagna, vecchio cavalier francese, che co' suoi consigli fece vincer quella battaglia a Carlo d'Angiò, 23 agosto 1268. — E gli accorgimenti del vecchio Alardo non si restrinsero al primo aguato. V. G. Vi/l., vii, 26-27. — E qual mostrasse le sue ferito e quale le membra mutilite — surebbe nulla, non si arriverebbe a rappresentare l'aspetto orribilo e deforme della nona bolgia. 22.24. Gia v. quist ecc. butte.

M. Vill., viii,5: diecimi'a veggie di vino. — Per... perdere, per-dendo — mezzule, la parte di mezzo del fondo dinanzi della hotte, dove s'accomo la la can-

liegia, non rimane così forsta
come lo vidi uno spacchto, coc.
— si trullo, si spetezza.
25-30. Le minagia, le budella.
— La corata, il pericardio (B.).
Il Buti : fegato, cuore e polmone. Nello stesso senso si
dice ancora courre in qualche
provincia della Prancia, specialmente la Brettagna — i visceri
auperiori (Lr.). — pareva, si
vedeva — e il tristo succo, gl'intestini crassi, che separano le

vedeva — e il tristo succo, gl'in-testini erasti, che separano le fecce (Cex.). — M' attacco, m'af-diso (B.). — Mi dilacco, mi straccio et apro (B.). 31-33. Storpiato, guasto. — Maometto, fondatore dell'Isla-mismo, nato alla Mecca l'aprile del 509 d. C., morto a Medina nel 622. — Dante, dice il Ro-pisch, non fa di Maometto un avversario del Cristianesimo, ma un settario che ne ha rotto avversario del Cristianesimo, ma un settario che ne ha rotto l'unita. E fazio dios che Manmetto confessa Cristo procta santissimo, nato della Vergino, beato più che nomo: Figinol di Dio sono vuol dir ch' esso da — Con Ario se ne va da questo lato. — Ali, gonero ed alpostolo di Maometto, fondatore della setta degli Scitti. — Abubokr è il capo degli ortodossi o dei Sunniti. — Ai ciuffetto, infino alla sommità del capo infino alla sommità del capo

(B.).
35-42. Scisma è divisione e separamento dalla unità della fede e dalla carità. — Vivi, in vita. — N'accisma, dal provendi assumdr. ne acconcia, ne zale acermar, ne acconcia, ne concia male. Al taglio della spada, ecc., rifendendo a ciascuno da, ecc., ritudendo a ciascuno la sua piaga saldata (B).—
coma abbia compito il giro del doloroso vallone. — Risma si chiama lo legato delle carte della bambagia di Xir quaderni, e qui si pone per la setta (B).——Perceche le ferite, ecc., le nostre piaghe si risaldano — prima ch'altri, alcuno di noi torni a passare davanti a quel diavolo.

43-45. Mase, musi — guardi fiso — indugi (A. F.). V. verso 28. — Ch'è giudicata, ecc., stan-zinta secondo le colpe di che il sei confessato ed accusato a

Tra le gambe pendevan le minugia; La corata pareva, e il tristo sacco Che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco

Guardommi, e con le man s'aperse il petto Dicendo: Or vedi come io mi dilacco: Vedi come storpiato è Maometto.

Dinanzi a me sen va piangendo Ali Fesso nel volto dal mento al ciuffetto:

E tutti gli altri, che tu vedi qui, Seminator di scandalo e di scisma Fur vivi; e però son fessi cost.

Un diavolo è qua dietro che n'accisma Si crudelmente, al taglio della spada Rimettendo ciascun di questa risma, Quando avem volta la dolente strada;

Perocchè le ferite son richiuse Prima ch'altri dinanzi gli rivada. Ma tu chi se' che in su lo scoglio muse,

Forse per indugiar d'ire alla pena, Ch'è giudicata in su le tue accuse? Nè morte il giunse ancor, nè colpa il mena, a Rispose il mio Maestro, a tormentarlo;

Ma, per dar lui esperienza piena, A me, che morto son, convien menarlo Per lo inferno quaggiù di giro in giro: E questo è ver così com' io ti parlo.

Più fur di cento che, quando l'udiro, S'arrestaron nel fosso a riguardarmi, Per maraviglia obliando il martiro. Or di' a Fra Dolcin dunque che s'armi,

Tu che forse vedrai lo sole in breve, S'egli non vuol qui tosto seguitarmi, Si di vivanda, che stretta di neve

Non rechi la vittoria al Noarese, Ch'altrimenti acquistar non sarla lieve. Poi che l'un piè per girsene sospese,

Maometto mi disse esta parola, Indi a partirsi in terra lo distese.

43-45. Misse, muel — guardi fiso — indugi (A. F.). V. verso 28. — Ch'epiudicata, coc, stansista secondo le colpo di che di sei confessato ed accusato a Minos.

55-60. Fra Doicin, L'A. F.; Fu della montagne di Nosera, in Lombardia, grande scienziato, tante che git venne nei pensiori di fare, il per quelle montagne, di la cole di la pentide che se confessato ed accusato a di la che git venne nei pensiori di fare, il per quelle montagne, de la contra contr

o, che forata avea la gola aco il naso infin sotto le ciglia, avea ma' ch' un' orecchia sola, a riguardar per maraviglia li altri, innanzi agli altri apri la canna a di fuor d'ogni parte vermiglia: : Tu, cui colpa non condanna, io vidi su in terra Latina, ppa simiglianza non m'inganna, oriti di Pier da Medicina. ti torni a veder lo dolce piano, a Vercelli a Marcabò dichina. per ai duo miglior di Fano. sser Guido ed anche ad Angiolello e l'antiveder qui non è vano, saran fuor di lor vasello, zzerati presso alla Cattolica adimento d'un tiranno fello. ola di Cipr**i e di Maiolica** ide mai sì gran fallo Nettuno. la pirati, non da gente Argolica. iditor che vede pur con l'uno. 85 i la terra, che tal è qui meco, bbe di vedere esser digiuno, nirli a parlamento seco: rà sì, che al vento di Focara arà lor mestier voto nè preco. lui: Dimostrami e dichiara, oi ch'io porti su di te novella. colui dalla veduta amara. se la mano alla mascella suo compagno, e la bocca gli aperse ido: Questi è desso, e non favella; scacciato, il dubitar sommerse are, affermando che il fornito 'e con danno l'attender sofferse. o mi pareva sbigottito ı lingua tagliata nella strozza.

mitis truncantibus nie.— Sarmi.... di vivanda, si gli altri naviganti di far prespotiantibus usque proveda di vettovaglie — che ghiera a Dio che gli soampi
ductus vecation per n' abbia il verno (B.).— Qui dal vento di Foccar, Focara è
enta dicitur nunstar qui meso.— Ch'altrimenti una nonte della Cattolica dove è
avisse faciem, nisi acquistar socc., che non asrobbe — Non furd for mestiere, però
amputatione nasi, facile acquistar sopra lui foro
cit parun spatulas; di questo modo.

tatione viritis mem60-71.— Ma' che, eco., se
93-96. Dalla veduta amara,
nordam civitatis. non che una sola orecchia.— che mai non arobbe voluto

tatione virilis memportam civitatis, non che una sola orecchia. — che mai non arebbe voluto
tr Picta, ubi tra- innunzi agli altri, prima veder Rimini. — Enom favella,
um suspirium, cum degli altri — apri la canna e
non puo favellare. Ved verte narium. — Fu delia gola (B.). — Vermiglia,
a Vercelli il 1. sanguinosa (B.). — In terra
7. Pare che inten- Latina, in Italia.
8. Pare che mai non arebbe voluto
8. Pare che mai

Bologna e Imola, il quale semi-nò discordie tra Guido da Po-lenta e Malatestino da Rimini.

Gentiluomo dei Catani ienta è Malatestino da Rimini.

— Gentiliuomo dei Catani
(B.). — Lo dolce piano;
la bella pianura di Lombardia, che dal distretto di Vercelli, pel tratto di dugento e più miglia, dichina, si estende abbassandes infino, si estende abbassandes infino, a Marcatal abbassandosi infino a Marcabo. castello oggi distrutto, situato sulla foce del Po, non lungi da Porto Primaro.

76-78. Ai duo miglior di Farto. 76-18. At auo migiur aurano. Guido del Cassero ed Angiolello da Cagnano, che Malatostino allettò a venir seco a parlamento alla Cattolica, terra sull'Adriatico tra Rimini e Possaro. Entratt in mare, come furon presso alla Cattolica, secondo ro. Entrati in mare, come furon presso alla Cattolica, secondo l'ordine del tiranno, furono ammazzerati. — Questo fatto lo pongono fra il 1304 e il 1306, co fra il 1312 e il 1313. — Così Malatestino putè trarre Fano

in sua signoria.
79-90. Vasello, vascello, nave.
Il Buti: corpo. E Benv.: de corpore vel de navi. - Mazzerati. - Mazzerare è gittare l'uomo

— Mazzerare e gittare i uomo in mare in uno sacoo legato con una pietra grande, o legato le mani e i piodi et uno grande sasso al collo (B.). — Fello, falso e rio (B.). — Tra l'isola di Cipri, Ci-(B.). - Tra l'isota ai cipri, ci-pro, isola dol Mediterraneo, la più orientale - Maiolica, Ma-lerica, la maggiore delle Ba-leric, che sono le isole più occi-dentali del Mediterraneo. -Non vide mai, ecc. ball un Non vide mai, ecc. Dall' un capo all' altro del Mediterraneo. capo all' altro del Mediterraneo, Nettuno non vide mai commettere si gran misfatto nè da corsali, nè da gente Argolica, nè da Groci. Boco., Tes. 11, 14: Le donne argoliche — Che vede pur con l'uno, che vede solamente con un cochio, — L'altro perdè da fanciullo per un colpo che da uno di sua etade vi ricovette entro (O.). — Etien la terra con Rimini. ch' a dicer fu così ardito!

unge: Comederunt riore: e che le accuse fattegli di non vorrebbe mai aver veduto.

pellician. Della sua volere la comunanza delle — Poi fard si, ecc., che essi supplia]: Cum te- mogli e dei beni fossero culun- non avranno più bisogno, come nitts bruncantibus mie. — Sarmi... di vivanda, si gi altri navigniti di far prespoliantibus seque provveda di vettovaglie — che ghiera a Dio che eli saamal ductus magtina dei saamal

deponendo il comando, o, var-cato il Rubicone, portasse le armi contro alla patria, per nantenersi nel potece. — Il formito, l' apparecchiato (B.). Lucano, 1, 281. — Strozza, gula. — Curio, coa. Curione, coa ardito al consigli. Lucano: Audax venati comitatur Curio

lingua (B.). 104-108. moncherin, le brac-164-108. I moncherin, le braccia sensa mano — les moignons.
— Si che il sangue, ecc., grondante da quelli gl'imbrattava il vieo. — Masca degli Uberti cer de Lamberti, che, con altri compagni, uccise Buondelmonte de' Buondelmonte de' Buondelmonte de' Buondelmonte de' Buondelmonte de' Buondelmonte de' Buondelmonte de la vesa costui promesso di sposare una fanciulla di quella familita, ma tolse invece una familita, ma tolse invece una sposare una fanciula di quella famiglia; ma tolse invece una de Donati — come più bella; l'altra era restica del corpo (O.). Una bertuccia la chinava la vecchia Donati (B.). Ora, consultando gil Amidei della vendetta, il Mosca propose di uccidere il Buondelmonti, allegando il proverbio: Cosa fatta, cano ha ha poi fine; si aggiusta poi. Res facta finem capit (Benv.). — Il mai seme, per la gente tosca, di Toscana, che tutta entrò in parte e in divisione per questo (B.). Av-

che thura entro in parte e in divisione per questo (B.). Avvenne nel 1215.

109-177, Emorte, distruzione.

Duol con duolo, il dolor del tornenti internali, con la ricordanza della estinzione dei termenti internan, con ta ricordanza della estinzione della sua stirpe. — Matta, fuor di se, — Ma. Nel senso virgiliano di copula, non di ritrattazione (T.). — Aurei paura, ecc., temerei d'esser tenuto bugiardo narrandolo solo - a solo narrarlo (Tor.). - senza

solo narrario (10°). — senza testimon), o altre prove (B.B.). — M' assicura, mi raffida. — Francheggia, fa gagliardo e sicuro (I.). 118-126. Par ch'io 'l veggia, si l'ho in mewte. — Pesol, pencolone. — O mel ohimè! — Di zolone. — O me o onime: — Di sè faceva, ecc., degli occhi del suo capo, ch' egli portava in mano, si valea come di lucerna

Ed un ch'avea l'una e l'altra man mozza, 103 Levando i moncherin per l'aura fosca, Si che il sangue facea la faccia sozza. Grido: Ricordera'ti anche del Mosca, Che dissi, lasso! Capo ha cosa fatta, Che fu il mal seme per la gente tosca. Ed io v'aggiunsi: E morte di tua schiatta; 100 Perch' egli accumulando duol con duolo,

Sen gio come persona trista e matta. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, E vidi cosa ch' io avrei paura, Senza più prova, di contarla solo; Se non che coscienza mi assicura, La buona compagnia che l'uom francheggia

Sotto l'usbergo del sentirsi pura. l' vidi certo, ed ancor par ch'io 'l veggia, 118 Un busto senza capo andar, si come Andavan gli altri della trista greggia.

E il capo tronco tenea per le chiome, Pesol con mano a guisa di lanterna, E quel mirava noi e dicea: O mel Di sè faceva a sè stesso lucerna,

Ed eran due in uno, ed uno in due; Com'esser può, Quei sa che si governa. Quando diritto al piè del ponte fue, Levò il braccio alto con tutta la testa

Per appressarne le parole sue, Che furo: Or vedi la pena molesta Tu che, spirando, vai veggendo i morti: Vedi se alcuna è grande come questa;

E perchè tu di me novella porti, Sappi ch'io son Bertram dal Bornio, quelli Che al re giovane diedi i ma' conforti. Io feci il padre e il figlio in sè ribelli:

Achitofel non fe' più d'Absalone E di David co' malvagi pungelli. Perch'io partii cost giunte persone, Partito porto il mio cerebro, lasso! Dal suo principio ch'è in questo troncone Cosi s'osserva in me lo contrappasso.

mano, si valea come di lucerna
e guila ai passi del proprio
tivonco. — Ed evan due, ecc.,
soordia tra il padre e il figlinodue parti d'uno intero, e uno
intero in due parti (Lanko).
127-131. Diritto, ecc., sotto
noi appunto. — Levo, ecc., appresso la testa a noi, parchè — Achitofel. «so. Achitofel
ne vanissero più vicino le parote che da quella uscivano. —
Spirando, respirando.
134-138. Bertram dai Bornto,
viaconte d'Altaforte, in Guasoggna, guerriero e trovatore
celebre. Era l'amico favorito
di Enrico, figlinolo di Enrico II to, ecc., porto il capa diviso dal
d'inghilterra, chiamato il Re mano, el valea come di l'acerna e gallo al passi del proprio vita del padre; fomentà la di- (7.), — Lo contrappanto : se gallo al passi del proprio vita del padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-patt (Bt.). Egn scordia tra il padre e il figliuo- lat.; contra-

#### CANTO VENTESIMONONO.

Giunti i Poeti sul ponte che sovrasta alla decima bolgia, sentono il lamento dei falsatori che vi sono pumiti con fetide piaghe e schifose infernita, e scendendo di la dul ponte, o scoglio, per meglio vederit, trobano per primi gli alchimisti, tra i quali venpono in campo Griffolino e Capocchio

13

16

La molta gente e le diverse piaghe Avean le luci mie si inebriate, Che dello stare a piangere eran vaghe; Ma Virgilio mi disse: Che pur guate! Perchè la vista tua pur si soffolge Laggiù tra l'ombre friste smozzicate? Tu non hai fatto si all'altre bolge; Pensa, se tu annoverar le credi. Che miglia ventidue la valle volge; E già la luna è sotto i nostri piedi: Lo tempo è poco omai che n'è concesso, Ed altro è da veder che tu non vedi. Se tu avessi, rispos' io appresso, Atteso alla cagion perch'io guardava, Forse m'avresti ancor lo star dimesso. Parte sen gia, ed io retro gli andava, Lo Duca, già facendo la risposta, E soggiungendo: Dentro a quella cava, Dov'io teneva gli occhi si a posta, Credo che un spirto del mio sangue pianga La colpa che laggiù cotanto costa. Allor disse il Maestro: Non si franga Lo tuo pensier da qui innanzi sovr'ello: Attendi ad altro, ed ei la si rimanga; Ch' io vidi lui a piè del ponticello Mostrarti, e minacciar forte col dito, E udi''l nominar Geri del Bello. Tu eri allor si del tutto impedito Sovra colui che già tenne Altaforte, Che non guardasti in là, si fu partito. O Duca mio la violenta morte Che non gli è vendicata ancor, diss'io, Per alcun che dell'onta sia consorte, Fece lui disdegnoso; ond ei sen gio Senza parlarmi, si com' io stimo; Ed in ciò m'ha e' fatto a sè più pio.

1 3. Diverse, strane, orribili. ferenza. — E gid la luna, ecc. Nei plenilunj la luna sta sull'orizzonte al far della sera, o nello zenit a mezzanotte, e per tanto al mezzodi seguente si trova nel Nadir, ch'e quanto dire sotto i nostri piedi. Ma come dal plenilunio, che fu la notte che il poeta si ritrovò per pianto.

4-12. Che pur guate! che trova nel Nadir, ch'e quanto guardi tuttavia! — Si sossologe, dire sotto i nostri piedi. Ma Geri del Bello su ammazzato a rèappoggia. Lat.: sus/ucirre. Si come dal plenilunio, che su la tradimento da uno de' Sacficca (B.). Per che affisi tu più notte che il poeta si ritrovò per chetti, enessuno della faniglia qui che altrove! (A. F.). — La selva, sino al punto qui ac- dispieri en es aveva prese vensmozzicate, mutilate. — Le cennato, è corso un giorno detta. Se non che, trent'anni
credd le ombre. — Volge, gira. pessato fra la selva e il monte, dopo, su scut aun suo nigota.

Ha ventidue miglia di circone poi tutto quel tempo del se- da un figliuolo di messer Ciona

condo giorno impiegato a percorrere l'inferno dalla porta sino alla nona bolgia; essendo noto che la luna, dopo il suo pieno, ritarda ogni giorno più di tre quarti d'ora a tornare al meridiano, e altrettanto per conseguenza a venire al punto opposto, ne seguita che nel oppost, no seguita cue in caso presente la luna era al Nadir, sotto i piedi de' poeti, un'ora circa dopo m-zzogiorno, preso sull'orizzonte d' Italia (B. B.). — Lo tempo, ecc. Dice che restava loro poco tempo, poiche, dovevano avere perpoiche, dovevano avere per-corso tutto il resto dell'Interno prima che si facesse notte 14-15. Attero, badato. - Di-

messo, perdonato, concesso. 16-21. Parte, ecc., intanto in questo, in queste parele, il Duca mio sen gia, ed io die-trogli facendogli la detta ri-sposta (Ces.). — Cava, cavità, lussa. - A posta, fiso. mio sangue, mio consanguineo. - La colpa di seminar discordia — che laggiu cotanto co-sta, con si gravi pene si sconta. 22-30. Non si franga Lo

tuo pensier, ecc., non toini il tuo pensiero a lui. Frangere

per rinfrangere, abusiv. per rinfettere, traskto della luce. Altri: non si franga di piota, non impietosisca di lui, Il Buti: non si rompa dall' altre cose che hai a primere. — Mostarti agli altri spiriti. — Cul dillo scottalio. — Menando aito, scotendolo. - Menando ailo, scotendolo. — Menando II dito si minaccia, tenendol fermo si dimostra [B.]. — Udi' I, lo udii. — Grei del Bello. Geri fu figlio di Bollo, nato d'Alighiero, bisavolo di l'ante. M. Dante discendeva da un altro figlio d'Alighiero, chia-mato Bellincione, Da Bellin-cione, Alighiero II: da questo, Dante (B. B.). — Tu eri illor, Dante (B. B.). — Tu eri titor, ecc., sì intento sopra colai che, ecc., fu signore del castello d'Aitiqorte ciou Beltramo dal Bornio (xxviii, 118 e segg.). — Si fu partito, finche Geri non fu partito.
31-36. La violenta morte Geri del Bello fu ammazzato a tradimento da uno de' Sacradimento del uno de' Sacradimento

- Si inebriate di lagrime (B.).
- Che dello stare, ecc., ch' erano bramose di uno sfogo di pianto.

che uccise uno de' Sacchetti sulla porta della sua casa. — Fu scommettitore e falsificatore di moneta; ma perche la cagione di sua morte fu per casione di sua morte fu per seminare zizzania, lo metto nella nona bolgia, e perchè fu falsario si tratta di lui nel presente capitolo (O.). — Che dell'onta sia consorte, partecipe dell'ingiuria come parente. — Yendetta di cento anni tiene lattaiuoli, siccome il fanciullo che allatta (O). — Senza pariarmi, come l'ombra d'Aince nell'Odissea, si L(I.). d'Aiace nell'Odissea, x1 (Lf.).

— Si com'io stimo. Io disil-labo. Petr.: Ch'accolga il mio spirto ultimo in pace (T.). — Ed in ció, ecc. Pensando che Geri s'era partito con atto mi-naccioso per disdegno della viltà dei suoi che nol vendicavano, n'ebbe maggior compasvano, il cole inaggio comparationi sione; perche la vendetta dell'ucciso era in quel tempo una legge d'onore de'consanguinei.
V. Tacito dei Germani, xxi. V. Tacito dei Germani, ax., 37-39. Infino al luogo primo,

31-39. Infino al luogo primo, al limitare dello scoglioso ponte (F.). Insino al luogo dello scoglio che primo mostra, ecc, (L.). Altri: che primieramente dallo scoglio, ecc, — Tutto avv. totalmente. — Ad imo, sino al fondo sino al fondo

sino al fondo
40-44. Chiostra, In Toscana
chiostra significa: tuogo chiuso
da mara; e i cortili delle case
si chiamna la bolgia, perche
luogo chiuso da argini (F.).
I suoi conversi. Avendo chianata chiostra la bolgia, disse
conversi 1 suoi abitatori. —
Conversi sono propriamente i
frati laici o torzoni, e generalmente tutti i frati che finno
vita comune in un chiostro (B.). vita comune in un chiostro (B.).

vità comune in un chiestre (B.). Parere, apparire. — Ferruti, appuntati di picià (Ces.). 46-51. Qual dolor fora, ecc., qual avrebbe il lamento (al-trove, Inf., vin, 65: duolo per (americo), eppure: quanto e quale sarebbe il cumulo di mieris e di dolore se i mali, le malattie degli spedali, ecc. — Parla delli spedali posti in Valdichiana, sottoposti alla casa d'Altopassio, che è tra Fiod'Altopascio, che e tra Fio-renza e Lucca e Pistoia (B.).

— Insembre, insieme; lat.: insimut. — Quici, in quel luogo. — Valdichiana , campagna (Vallis palustris, mortua et marcida. Benv.), fra Arezzo, Cortona, Chiusi e Montepul-ciano, ove corre il fiume Chiana. — Provincia già maisana, ora una delle più fertili della To-scana. — Maremma, paese tra Pisa e Siena, non ancora tutta sanificata: la Sardigna, isola assai migliorata. La state que-sti luoghi avean gli spedali

Cosi parlammo insino al luogo primo Che dello scoglio l'altra valle mostra, Se più lume vi fosse, tutto ad imo. Quando noi fummo in su l'ultima chiostra 40 Di Malebolge, si che i suoi conversi Potean parere alla veduta nostra, Lamenti saettaron me diversi, Che di pietà ferrati avean gli strali: Ond'io gli orecchi colle man copersi. Qual dolor fora, se degli spedali
Di Valdichiana tra il luglio e il settembre, E di Maremma e di Sardigna i mali Fossero in una fossa tutti insembre: Tal era quivi, e tal puzzo n'usciva Qual suole uscir delle marcite membre. Noi discendemmo in su l'ultima riva Del lungo scoglio, pur da man sinistra, Ed allor fu la mia vista più viva Giù vêr lo fondo, dove la ministra Dell'alto Sire, infallibil giustizia, Punisce i falsator che qui registra. Non credo che a veder maggior tristizia Fosse in Egina il popol tutto infermo, Quando fu l'aer si pien di malizia, Che gli animali infino al picciol vermo -Cascaron tutti, e poi le genti antiche, Secondo che i poeti hanno per fermo, Si ristorar di seme di formiche; Ch' era a veder per quella oscura valle Languir gli spirti per diverse biche. Qual sopra il ventre, e qual sopra le spalle L'un dell'altro giacea, e qual carpone Si trasmutava per lo triste calle. Passo passo andavam senza sermone, Guardando ed ascoltando gli ammalati,

Che non potean levar le for persone.

pieni. — V. M. Vill., iv. 21 (Del giudice d' Arborea contro il re d'Araona): Aveva in suo aiuto l'aria Sardesca e'l tempo della fervida state che molto abbat-teva i Catalani di malattie e di morte. - Marcite, putrefatte.

52-58. Riva, ripa — argine
del cerchio di Malebolge. —
Del, dal — lungo, come quello
che traversava tutte lo dieci
bolge — pur, sempre — da
man rinitra, come tutte le
volte che discendemmo dallo
soccilo comp. le riva. volte che discendemmo dallo der, di quel che fosse a sescoglio sopra le ripe. — Più dere, ecc. — Biche, montre-ili viva. Avvicinatisi più, distin- di covoni; qui: mucchi. — V. is guono meglio i falsatori, che malcdizioni di Mose ai trasma-silicatori, che qui registra, che sori della legge (Deut., xuvu), alloga in questa bolgia. Che 68-72. Carpone, braccione, e qui rappresenta (B.). Nota, al- vero in quattre (Lanco). — 31 libra in questo mondo, per pu- nirili nell'altro (Lf.).

Senta sermone, senza pariare 58-66. Non credo, ecc., che — Levare, ecc., sollevare il fosse maggior tristeria o com- corpo — levarsi in piedi.

passione a vedere, in Egina tutto il popolo infermo, quando l'aria fu così piena di malignita Paria fu così piena di maliunta pestilentalio, che morporo tutti gli animali, infiana al que piccolo verme; e pti panted popolo si riprodussa di sossamaza di formiche, seccudo che i poeti tengono per certo, onda quelli d'Epima, Estetta prasso il Peloponaeso, luron detti Mirmidoni, Conv., 1v. 27; Boc. Tex., 1v. 15.— Ch. era a vader, di quel che fosso a vadere, ecc. — Biche, montreili di covora; qui: mucchi.— V. 1s malcdizioni di Mossa i trasgresa.

Io vidi duo sedere a sè poggiati,
Come a scaldar s'appoggia tegghia a tegghia,
Dal capo al piè di schianze maculati: E non vidi giammai menare stregghia Da ragazzo aspettato dal signorso, Nè da colui che mal volentier vegghia; Come ciascun menava spesso il morso Dell'unghie sovra sè per la gran rabbia. Del pizzicor, che non ha più soccorso. E si traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie, O d'altro pesce che più larghe l'abbia. O tu che colle dita ti dismaglie, Cominciò il Duca mio a un di loro, E che fai d'esse tal volta tanaglie, Dimmi s'alcun Latino è tra costoro Che son quinc'entro, se l'unghia ti basti Eternalmente a cotesto lavoro. Latin sem noi, che tu vedi si guasti Qui ambodue, rispose l'un piangendo: Ma tu chi se', che di noi dimandasti? E il Duca disse: Io son un che discendo Con questo vivo giù di balzo in balzo, E di mostrar l'inferno a lui intendo. Allor si ruppe lo comun rincalzo; E tremando ciascuno a me si volse Con altri che l'udiron di rimbalzo. Lo buon Maestro a me tutto s'accolse, 100 Dicendo: Di'a lor ciò che tu vuoli. Ed io incominciai, poscia ch'ei volse: Se la vostra memoria non s'imboli Nel primo mondo dell'umane menti, Ma s'ella viva sotto molti soli; Ditemi chi voi siete e di che genti: 106 La vostra sconcia e fastidiosa pena Di palesarvi a me non vi spaventi. 109 lo fui d'Arezzo, ed Albero da Siena, Rispose l'un, mi fe' mettere al foco; Ma quel perch'io mori' qui non si mena. Ver è ch'io dissi a lui, parlando a giuoco: 112 Io mi saprei levar per l'aere a volo; E quei che avea vaghezza e senno poco,
Volle ch' io gli mostrassi l'arte; e solo
Perch'io nol feci Dedalo, mi fece
Ardere a tal, che l'avea per figliuolo.
Ma nell'ultima bolgia delle diece
Me, per l'alchimia che nel mondo usai,
Danno Minos, a cui fallir non lece.

73-84. A sé poggiati, ecc. non vidi giammad... stregghia,
Pra il moro testo a testo, sicchò dal suo signor (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signor (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signor (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signor (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signor (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò dal suo signore (che voglia caPra il moro testo a testo, sicchò uno del popolo di
cortoro due per meglio reggersi me, ecc. — Stregghia, lat.; striSan Martino. — Il Carpellim
(fil). — Schianze, croste. — E giliz: ted.: striegel. — Rogazzo, lo vorrebbe de' Guadagnali a

latino barbaro: rapatius, servo o mozzo di stalla. – stynorso, signor suo: coei fratelmo, fratel mio, ecc. – H. morso, ecc., E. graffio. – Non ha più soccorso, non ha altro rimedio. – La medicina ultima del pizziora si à ch'elli insanguini con l'unghie, acciocche 'l' corrotto sangue versi (O.). – Esi tratevra, ecc. Così le unghie travan giù le croste, come il coltello, raschiando, tras le squame dal pesos scardova, – Scardova, cypriusa branta, volgamente latino barbaro: rapatius, servo cyprinus brama, volgarmente scaro. Ha larghe scaglie. (Bl.). 85-95. Ti dismoglie, ti disma-gli. — Dismagliare è rompera e spiccare le maglie le une dalle altre. Qui: stracciar la carne con l'unghie. — Ti levi la sca-glia. come si leva dal coretto maglia da maglia (B.). — Co-minciò a dire. — Che fui d'esse minciò a dire. — Che fui d'esse tatacolta tanaglie, stringendo la carne tra il pollice e l'indice, e atrappando (B. B.) Quando afferrava, e strappava, quando ils scaglis era aucora verde che non si spiccava (B.). — Latino, italiano. — Sei un-phia, ecc., così ti regga eternamente l'unchia a grattargi. mente l'unghia a grattarti. - Guasti, malconci. - Di balzo in balzo, di girone in girone, rappresentando i gironi come balzedigradanti d'un monte, (T.). rappresentanto I giron combalze digradanti d'un monte, [7],
97-99, Altor si ruppe lo comisa
rincalzo, appoggio. - Si stacarono l'uno dall'altro. - Per maraviglia lasciarono loro atto, se
volsensi a vedere (Lando). - Di rimbalzo, perchà por l'obliquo, non per
diritto a loro venne il sermone
(O.). Di sovraggiunta (Lando).
100-108, Tutto s'accoise, si
strinse, o s'attese. - Quel tutto
non è indarno, da che prima
egli era diviso, per intendere a
questo e quello (Cex.). - Vuoti,
vuoi. - Volse, volle. - Se, così.
- Simbolt, s'involi, dilegni. Net prima mondo, nel mortal
secolo, - Sotto malti soli, per
molti corsi di sole -- per malti
anni. - Pastidiora, schitosa. Non vi spaventi, non vi ri-Non vi spaventi, non vi ringliunio al vescovo Bonfiglioli gran bruciatore di crettici. — Mo gied perchio mori, ecc Ma non la colpa, per la quale fui messo a morte, non l'arte magica: ma la alchimia mi menò all'Inferno. — A giuo-co, in ischerzo. — Vaghezza, vanità, o curiosità. — Gli mo-strassi, ellinecanasi. — Nolfefigliunio al vescovo Bonfiglioli vanita, o curiosta. — Git mo-strassi, glinsegnassi. — Nol fe-ci Dedalo, non lo feci diventare un Bedalo, che, impennate l'ali, fuggi a volo dal labirinto di Creta. — Nell' utilima bolgia, ecc., la questa dov' lo sono e non nella quarta ove sono li malloni (B.). — A cui fallir non lece. che non ond arrare, come lere, the non pud errare, come i gindici terreni.

1 gindici terreni.
121-123. Si vena, ecc. Vedi il Buccaccio, della bessaggine sanese. Il Forsyth dice che a Firenze un chiodo scuza capocalità o testa si dice Chiodo sanese (Lf.) V. Purg., xxii. M. Vutt., vxii. 62: Stieno (avvisati i nostri lettori) a' rimedi della straboccata e ventosa volonta de' Saneri, i quali sovente per levità d'animo hunno tentata la loro sovversione e degli altri comuni di Toscana, che voyliono e amano di vivere in liberia. — Il Burchiello: Perchè i bessi sono si boriovi Che Narciso lasció la Fontebranda. — Certo non, ecc., non e si vana di gran lunga la nazion francese. — Essendo an-dati in Fiorenza alla festa di S. Giovanni, alcuni signori sa-nesi, facendo sopra un ponte dell'Arno una colazione a certi fiorentini, dispensarono una confettura con mandorle dentro

confettura con mandorle dentro d'argento, e gran cesto ne git-trono per allegrezza nel flume, onde e' ebbero fi titol di pazzi. Gigil, D. C., u. 186.

124-132. L'aitro, Capochio, che era appoggiato a Griffo-lino. — Tranne lo Stricca, fluorchò lo Stricca; come (xxi., 41): fuorchò lo Stricca; come (xxi., 42): fuorchò la come (xxi., 43): fuorchò la come (xxi., 44): fuorchò la come stricca, e Stricca aprebbe abbreviatura di Buldantricca; de' Marescotti, di dustrica, de Marescott, di Siena. – L'Aquarone lo dice dei Tolomei, cavaliere gau-dente. – Le temperate spese, sollgorate (O.). – ironicamente. dente. — Le temperate spere, V. Ferrazzi, v. 397. — Nelassignorate (2). — Ironicamento, Torto, in Siena, sua patria Bianc lo vuol sanse. — Atmere ordino egil la brigata — dove tati seme s'appicca, in Siena; Nell'archivio di Stat
spendereccia (verso il 1890, 80- deve codeste golaggiai trovam di questa città in data su
condo Benvenuto; Eran dodici... buon terrano. — In che dil'238 (u seritto: Item pagi
conceuno mise diciottomila fioperse Caccia d'Accian (osxxxviii sol. dicia die in ser
riti; onde ragunarono una somsello del Sanses), eis mangiò foreno de auro tribus giunti
ma di dugento e sodicimila, lo vigno e i boschi. — Era dei qui fecerunt unam justitive
Feore una specie di club. Avescisienghi. Il Carpulmi legge: ideo quod fecerunt unam justitive
Feore una specie di club. Avevano un bellissimo palazzo (La fonda ed il Carducci spiega la Caspochium, ecc. — Tadochi
Conviuma in borgo San Locassa o la borsa da riporri rafiguro. — Buona scissi
rearso, chacuno la sua camera entro il danaro, e non fundum,
simitatore. — Shakespeare,
ben arredata; pasteggiavano o stabile come vorrebbe il Carcontinosamente due volte al mason, gettando gli argonti che prannome di un tal Meo di
ma di Dio, detto allegato sp
avean servito alle prime men-

Ed io dissi al Poeta: Or fu giammai Gente si vana come la sanese? Certo non la francesca si d'assai.

Onde l'altro lebbroso che m'intese, Rispose al detto mio: Tranne lo Stricca Che seppe far le temperate spese;

E Niccolò, che la costuma ricca Del garofano prima discoperse Nell'orto, dove tal seme s'appicca;

E tranne la brigata, in che disperse Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda-E l'Abbagliato il suo senno profferse.

Ma perche sappi chi si ti seconda Contra i Sanesi, aguzza ver me l'occhio Si, che la faccia mia ben ti risponda; Si vedrai ch'io son l'ombra di Capocchio, 136 Che falsai li metalli con alchimia,

E ten dee ricordar, se ben t'adocchio, Com' io fui di natura buona scimia.

se per la finestra. La festa durò Abbagliato passò in nome dicol mesi, Alcuni finirono allo battesimo, e durò fino sgil spedale. Ne furon fatte due timi discendenti della casa, canzoni: una degli stravizi; fino al secolo XVIII (Carpelli l'altra della rovina. — Questa — Il zuo sepno profier brigata vivette molto lussuriosamento e prodigalmente, stando in cene et in desinari, sempre cavalcando bellissimi cavalli ferrati con ferri d'ariento, veferrati con ferra d'ariento, ve-stendo bellissime robe, tonendo famigli vestiti a taglia e spenditori, facendo sempre più e più vivande e di grande spesa; e tra l'altre pompe, faceano friggere i florini, e davansi per taglieri e succia-vansi a modo di calcinelli, e gittavansi sotto la mensa, cogittavansi sotto la mensa, co-me si gittano li guesi de' cal-cinelli (B), — E Nicolò de' Salimbeni o de' Bonsignori, il quale introdusse l'uso di arrostire i fagiani a fucce di garofani, allora di gran costo, onde fu detta la costuma (l'usanza) ricca, - Allora si dicono essere trovati i bramangieri e le frittelle ubaldine, et altre simili-cose, si che delle vivande il loro cuoco fece un libro (B.). V. Ferrazzi, IV. 397. - Nel-

timi discendenti della cam, ci tina discontenti della casa. casa fino al secolo XVIII (Carpellin — Il suo segno professiorinò il suo poco giuditio. Montra ce qu'il avatt de casa (Ls.). Altri: le inventive rendicalisi prodigalità.

prodigalità.

133-139. Chi si it seconda
ecc., chi ti tieu hordona a di
male della vanità de Sensi
Benv.: Hoc dicit quia thenie
male loquitur de civ. qui
fuit ibi combustus. — Aguzza ecc., riguardami attentamen (B.). — Ben ti risponda, mi (B.). — Ben it risponda in faccia palese, — Ti diea il ve (Cex.), Quasi interrogata da l'occhio, si che tu mi cono (T.). — Capocchio, Fu da f renze, et fu conoscente di l'Autore, et insieme studior et fu uno che a modo d'uomo di corte, seppe contr ogni cosa, tanto sh'egil pas propriamente la cosa o l'uom ch'egli contraffacea, lu d scuno atto: diessi all' ultime scuno atto: dressi all' utume contraffare i metalli, come si facea gli uomini (A. F.). Bianc lo vuol sansse. — At in Siena; Nell'archivio di Su di questa città in data 5: 1933 fu scriito: Hem pos xxxvii sol. dicta die in m

#### CANTO TRENTESIMO.

naniere di falsatori, puniti nella decima bolgia. E prima di coloro che falsificarono annere as passars, panets reas actions origin. Is prima acroore one passpearon, tra persona i cornona fariori per la fossi mordento quelli in aut s' integreno i quelli che folsifica ono la moneta; fatti i tropici sono tormentali da rubbiosa sete; ceti si comifesta al Poeti mastro Adamo da Brescia «Junhamenta di coloro che no la pavola, mentendo; sono travagliati da verardentissima febbre. Il canto fion un comico alterco tra maestro Adamo e il greco Sinone.

npo che Giunone era crucciata Semelè contra il sangue tebano, e mestrò gia una ed altra fiata. nte divenne tanto insano, veggendo la moglie co' duo figli ar carcata da ciascuna mano,

Tendiam le reti, sì ch'io pigli onessa e i lioneini al varco: si distese i dispietati artigli. endo l'un che avea nome Learco, stollo, e percosselo ad un sasso; sella s'annego con l'altro incarco. ndo la fortuna volse in basso ezza de Troian che tutto ardiva, he insieme col regno il re fu casso;

trista, misera e cattiva, cia che vide Polissena morta, el suo Polidoro in su la riva ar si fu la dolorosa accorta. sennata latrò si come cane; to il dolor le fe' la mente torta. di Tebe furie nè Troiane ider mai in alcun tanto crude,

punger bestie, non che membra umane, io vidi due ombre smorte e nude, mordendo correvan di quel modo, il porco quando del porcil si schiude. giunse a Capocchio, ed in sul nodo collo l'assannò si che, tirando, tar gli tece il ventre al fondo sodo. etin, che rimase tremando, lisse: Quel folletto è Gianni Schicchi. i rabbioso altrui cosi conciando.

r conto di Semele. popolo (B.). — Una ed negò con l'altro figlio di cui era ata, più titte, Il Boce: carcata, per nome Melicerta, a coya e con altra, con 13-21. E quanto, cec., la for-

el tropo, ecc. Senale, con due figiliudini, uno por C dino, fondatore di braccio, o credendola una lio-amata da Giove, che nessa co suoi lioneini prese l'un nerò Bacco, e perciò d'«si chi avea nome Leurco, lo a Giunone, — Per Se- aggirò a guisa di pietra in flonda, e scagliò contro un sasso; il sonque tehano, contro di che disperata la madre, s'an-

tie e sorella di Semele, Laomedonte o al ratto d'Elena de' Cavaleanti, abilissimo nel

(T.) - Volse in basso, arreco a disfacimento (B.). — Carso, abbattuto, estinto. — Ecuba, ecc. Ecuba, moglie di Priamo, dopo l'eccidio di Troja, vide Polissena , sua figlia , svenata dai Greci sulla tomba d'Achille, Dipoi, essendo condotta cattica, serva, sui lidi della Tracia, si abbatto a vedere il cadavere di l'olidoro suo figlio, vesiso da Polinnestore onde il doloro travol\_endone la mente, ella urlò come cane, e in cagna fu trasformata, Gioven .: Torra canino- Latravit ricta - Ecuba conciò male Polinnestore. Ovid.

ne umana (B.).

22-30. Ma ne, ecc., di Tebe, ne di Troja si videro mai furio

tanto crudeli contro alcuno, nè si videro straziare bestie non che uomini, quanto io vili furibonde e crudeli due ombre pallide o nude, ecc. Altri: Quantio velli ia, cec. Il Blanc intende per favie: frenesie di-sperate. — Si schiude, quando esce dal pereile, che 'l truova ap rto (B.). — Nodo Del collo. l'esofago, detto volgarmente gorgozzale o pomo d'Adamo; ma il contesto richiede che s' intenda : la nuca, poiche se il folletto avesse azzannato Capocchio alla gola e gittato a terra, costui sarebbe caduto supino, e non dato della pancia contro il suolo (B'.). — L' assanno sì, ecc., tirando col morso il detto Capocchio, il fece strofinar lo ventre, strascicandolo, al fondo della bolgia ch'era di pietra (B.). Il poeta introduce qui una porte dei dannati non solo quale paziente, ma altresì quale operante la pena altrui, come accade di Caco, xxv, 17, e in qualche modo anche dei suicidi e de' dissip (tori, x111,115, che vanno intorno e tormentano

gli altri (B'), 31-36, E t Arctin, Griffolino che rimase tremando, per paura che l'altro non mordesso acevan lecita ogni enormezza, *l'air (Ls)*. V. *Morg.* XXV. - Accenna allo spergiuro di 160-161. — Gianni Schiecht

contraffare le persone. Morto Huoso Donati, nome assai ricco, Simone Donati, suo lontano parente, per carpire l'eredità al più prossimi, cui, ab inteal piu prossimi, cui, aco miterato, perveniva, face entrar Gianni nel letto dei morto e testare. Onde da Simone ebbe in dono la più bella cavalla della sua mandra, la quale dicono si chiamasse Madonna Tonima (3. B.), La cavalla ch'e donna dell'armento; e che dior che fu una mula, ch'e ch'e donna dell'armento; e che dice che fu una mula, ch' è donna e guidatrice della torma de' muli vettureggiant (O.). Benv. ed altri fanno Simone figlio di nessor Buoso. — Conciando. — Se, così — l'altro folletto. — Non ti sia fatica, non t'incresca, non ti gravi. — Di qui si spicchi, ei parta quinci (B.).

38-39. Mirra, innamorato del suo padre Cinira. — Fuor del

suo padre Cinira. - Fuor del dritto amore, contro le leggi dell'amore legittimo e concesso - amica, amante. - In Mirra figurò Firenze unita in poli-tico incesto col Papa. Epist. ad Arrigo: Hæc (Florentia) Myrrha scelesta et impia in

Cmyra patris amplexus exe-etuans (B. B). 41-45. Falsificando, ecc., fin-gendo d'essere quella giovane condo d'essere quella giovane che la nutrice aveva promessa al padre. — Come l'aitro, Gian-ni Schicchi — sostenne, tenne l'impegno di contraffare la persona di Buoso Donati — Sostenne, pati di falsificare, coe, ii che noi diciamo di chi ci largia di presione strazia sec., il che noi diciamo di chi si lascia da passione strasci-nare a far cosa disonorata e laida come era questa : egli è modo latino (Cex.). — Dando ut testamento norma, osser-vando le formalità legali per-

the fosse valido.
42-57. Io vidi un. ccc., che, avendo il volto ed il collo scarni ventre, avrebbe avuto sembian-za di quell'istrumento da cor-de, che chiamasi liuto, se il suo wentre, avrebbe avec.

2n. d. quell' istrumento da cude, che chiamasi liuto, se il suo
corpo fosse stato tronco presso ventre grosso tunl' inforcatura delle cosce. (B. labbro — riverte, rivella, a.

1. inforcatura delle cosce. (B. labbro — riverte, rivella, a.

2. del il avesse avoto meno rovescia.

3. de li fosse rimosa pur l'unel mondo tristo, nell' inferno. Van gelo, che pregava
an come ha il liuto (B.). Il liu— Maestro Adamo da Brescia, di mandar Lazzaro a port
to infatti ha la cassa sonora, abile nel fondere e lavorare i
sulla cima del dito un su
to infatti ha la cassa sonora, abile nel fondere e lavorare i
sulla cima del dito un su
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione dei conti d'acqua: quale cructor se
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione dei conti d'acqua: quale cructor se
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione con constante di una contrada in un que
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione con constante di una contrada in un que
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione con constante di una contrada in un que
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione con con constante di una contrada in un que
sanatta in medo che s'asso- metalli; a seriore, seriore, con constante di una contrada in un que
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione dei conti d'acqua: quale cructor se
sanatta in medo che s'asso- metalli; a petirione dei conti d'acqua: quale riuctor se
sanatta in medo che pregava
sanatta niglia a una grossa paneia da Romena faisifeò il forino famina (fez.). — Casenti (B. B.). — Che si dispaja Le d'oro. — preso e processato dai una contrada in su que membra, fa disuguale l'uno governo di Firenze, fu arco Firenze, nell'alpi che esti membra dall' altro (B.). La (probabilmente dopo il 1231) tra Bologna e Firenze, quale così disproporziona le sulla via pubblica in faccia al scendon, ecc., quelli sie membra, alcune ingrossando- nel detto castello. — Di questi fo- caggiono dal Casentino ne, ed altre dimagrandone. — l'ini se ne spesono assai; ora entrano in Arno.

Concerte, assimila o rivolge a' nel fine venendo un di il mae- notrano in Arno. — Concerte, assimila o rivolge a' nel fine venendo un di il mae- nel ponsico. — A' arco — Che il viso, ecc., non ha giusta proporzione col ventre riconosciuli essere faisati; fu Che il male, ecc., che l' — essendo il volto piccolo e'i preso et ivi fu arso (A. F.). — pisia per la qualo per

Oh, diss'io lui, se l'altro non ti ficchi Li denti addosso, non ti sia fatica A dir chi è, pria che di qui si spicchi. Ed egli a me: Quell'è l'anima antica

Di Mirra scellerata, che divenne Al padre, fuor del dritto amore, amica. Questa a peccar con esso così venne, Falsificando sè in altrui forma,

Come l'altro, che in là sen va sostenne. Per guadagnar la donna della torma, Falsificare in sè Buoso Donati,

Testando, e dando al testamento norma E poi che i duo rabbiosi fur passati, Sopra i quali io aveva l'occhio tenuto, Rivolsilo a guardar gli altri mal nati. I' vidi un fatto a guisa di liuto,

Purch'egli avesse avuta l'anguinaia Tronca dal lato, che l'uomo ha forcuto.

La grave idropisia, che si dispaia Le membra con l'umor che mal converte Che il viso non risponde alla ventraia, Faceva lui tener le labbra aperte,

Come l'etico fa, che per la sete L'un verso il mento e l'altro in su river O voi, che senza alcuna pena siete

(E non so io perchè) nel mondo gramo, Diss'egli a noi, guardate ed attendete Alla miseria del maestro Adamo:

Io ebbi, vivo, assai di quel ch'i' volli, Ed ora, lasso! un gocciol d'acqua bramo. Li ruscelletti, che de verdi colli

Del Casentin discendon giuso in Arno, Facendo i lor canali e freddi e molli, Sempre mi stanno innanzi, e non indarno; Chè l'imagine lor via più m'asciuga, Che il male ond'io nel volto mi discarno

La rigida giustizia, che mi fruga, Tragge cagion del luogo ov'io peccai,

nena, là dov'io falsai suggellata del Batista, o il corpo suso arso lasciai. edessi qui l'anima trista do, o d'Alessandro, o di lor frate, nte Branda non darei la vista. è l'una già, se l'arrabbiate che vanno intorno dicon vero: mi val, ch'ho le membra legate? pur di tanto ancor leggiero, otessi in cent'anni andare un'oncia, messo già per lo sentiero, lui tra questa gente sconcia, to ch'ella volge undici miglia, d'un mezzo di traverso non ci ha. r loro tra si fatta famiglia: dussero a battere i florini, evan tre carati di mondiglia. ui: Chi son li duo tapini, nan come man bagnata il verno, lo stretti a' tuoi destri confini? vai, e poi volta non dierno, , quando piovvi in questo greppo, credo che dieno in sempiterno. falsa che accusò Giuseppo; è il falso Sinon greco da Troia: bre acuta gittan tanto leppo.

a commettere lo ina Commedia

il viso sottile. — querele contro al duca Alessanl stimola e puni- dro, dicevano: Ha ancora mumia colpa (B.). tato la forma delle monete e

p. ecc., dalle fre- levate il segne pubblico, e in
sentino. — A met- luogo di quello, messo da una

a farmi cospirar parte la insegna di casa sua,

t). Mi tien viva la e dall'altra, dove si solea scolfarmi più soffrire pire la imagine del Precursore

— dinostrando di Cristo, san Glovanni Battidia di giustizia e sta, profettore della città noche lo luogo che stra, vi ha fatto scolpire e porce

a commettere lo la imagine di san Cosmo e san

li sia a pona la Damiano, particolari avvocati che la luogo che stra, vi ha fatto scolpire e porre l'altro, al luo destro lato I cae a commettere lo il sia a pena la lungine di san Cosmo e an l'unan, coc. (V. v. 99). — Qui ti li sia a pena la Damiano, particolari avvocati trouti, ecc., quando discosì in cae della casa de Medioi, acciocchè questa bolgia dimperò che l'ausena, castello del caracteristica dell'antica tore finge che le bolgia avesson estale, che si fonde la piccola dese di inferiore metallo dese di inferiore metallo dese di discolario per dare di caracteristica del loro fratello Aghinolto II, l'altra, Greppo è vigliare di caracteriste che si fonde l'augentica del loro fratello Aghinolto II, l'altra, Greppo è vigliare di caracteriste che si fonde l'angento, per dirla col Fonte Branda, ecc. Il piacore into fatto a lega di vedere costoro qui meco a 19-29. La fatta, la bugiarda mogalicate, 'improni-patire, non cangurei con quello di poterni dissotare all'acqua mentendo, fe' coder nell'agguato Govanni Battista. di Fonte Branda, fonte bellisson di Greci Perche a Troja voranni Battista e alla città di Siena, e che va san'i Antonio da Padova, che fore di giglio, dato ii nome alla porta cui è era da Lisbona, dalle gran cose e seso fiorno si vicina. — Secondo l'Amprere e practe in quella città, n'ebbe meno nota, alla pedita (d.). Funo quale vi rifuggi proscritto, ed bructano (Bl.).

è un'imagine più naturale ni monetiere, che fu arse sul luogo. Il Barlow, insistendo sulla maggior fama di Fonto Branda di Siena, aggiunge che se ne cara un'imagine più adatta alla sete insanabile di

se ne cara un imagine pur adatta alla sete insaniable di maestro Adamo.
79-90. L'una, l'anima d'uno de conti di Romena. — Legate, impedite dall'idrope. — Legate, impedite dall'idro, a maesto a trovare l'anima di quel conte che c'è (B.). — Beconcia, in'etta d'infermità e guasta (B.). — Bila volge, coc., ia valle, indicata dal gesto del parlante. — Sebbene la bolgia abbia undidi miglia di circonferenza, e non ri sia meno di un mezzo miglio per andar di traverso da un lato all'altro. — E più d'un mezzo, lessero i vecchi Accademici della Crusca, assai male; da che questo Adamana che valore magnerare la assai male; da che questo Adamo, che volca esagerare la larghezza della bolgia, dovea notare il meno della medesima (Ces.). - Non ci ha rima con sconcia, come per li con merli, nel xx del Purg. (T.). - Fami-glia di dannati. - Tre carati. glia di dannati. — Tre carati. È il carato la 24 parte del-l'oncia. — Mondiglia, propr. la feccia, la scoria che nel fon-dere i metalti e nel ripuliri si stacca, e qui vaic la giunta ignobile, p. e. : di argento e di rame alle monete d'oro (Bl.). Attiage (L.). il florino dell'oro di Firenze è allegato fino di ventiquattro carati, quello che costui battè aveva le sette pari, d'oro fino e l'ottava di rame d' oro fino e l' ottava di rame

d'oro fino e l'ottava di ranse (O.).

91-96, Chi son, ecc., i due miseri stretti l'uno accanto alraltro, al tuo destro lato the fuman, ecc., (V. v. 93).— Qui it trovati, ecc., quando discesi in questa bolgia (imperò che l'autore finge che le bolgie avesson greppo dall'una parie e dall'attra. Greppo è «giliare di fossa e sommità di terra (B.).

e d'allora in poi non si messero punto, ne credo che sian per muoversi fino al di del giudizio.

97-99. La fatsa, la bugiarda moglie di Putifar. — Da Troja.

Lo qualifica dal paese che egli,

100-108. L'un di lor, Sinone. Si orcaro, si oscuramente, con infanda. — L'epa, la pancia—croia, tesa, irrigidita coms cuolo. Croto, forse da corium. Il Porticeri: epa croia, ventre infermo. Il Romagnoli disono: e'sta crot, è malaticolo. - Come forse sei tamburo. La timpante ha questo nome, perchè l'addome è disteso dall'aria raccoltavi, e suona come un tamburo quando è battuto (Lr). — Men duro, men forte del pugno di Sinone. — A tal mestier disciolto, libero a tale uso (B). — Al dar pugni. 110-129. Al fuoco, al supplizio del fuoco. — Non l'avei, coc., non avevi il braccio così spedito. — Chi è menato alla giu-

110-129, Al fueco, al supplitto del fueco. Non l'acet, ecc., non avevi il braccio così spodito. — Chi è menato alla giustiria è menato con le mani legate di rietro si che non può avere il braccio sciolto (B.). — Tu non fasti, ecc., tu menitati quando Priamo ti addimando: A che fine hanno — qui si grande edificio i Greci eretto I — Per consiglio di cui, con quat aveta — L'hom fabbricato I è voto, è magia, è macchina I — Che trama è questa I — E tu, all'incontro, per più falli, delitti, ecc. — Dimonio, anima dannata. Sopra, verso 32, folletto, dell'ombra di Gianni Schicchi. — E sicti reo, ecc., e i asppia amero, ti dolga, che ne se diffamato per tutto il mondo. — E a te, disso Sinono, sia tormentosa la sete, per cui ti si crepa la lingua; e sia tormentoso il putrido umore, il quale ti gonfia tanto il venire da fartene una siepe innani agli occhi. — Si squarcia, si spianca. — Mi ringarcia, mi riemple. Lat.: infarcire. Mi rinsscoa (A. F.). — L'arsura, l'ardore della febbre. — E per leccar, ecc., non it faresti molto pregare — alla prima parola d'invito correresti a bere. — Lo specchio di Narcisso, ecc. Il Marini: ..... Il bel garzon ch' all'ombra — La d'un liquido specchio in sulla riva, — Idolo ed idolatra è di se stesso.

stesso.

132-143. Non mi risso, non mi corruccio (B.). — Mi si gira, ancora vi penso (B.). — Dannaggio, danno — Si che quei ch'e, ecc., così che brama quello che e, quasi non fosso. — Bramà che sis sogno, quando è sogno di fatti. — Scusana Me, ecc., si scunava per la stessa sua confusione. — Maggior difetto, ecc., miner vergogna lava maggior fallo che il tuo non è stato. — D'ogni tristizia, cacconsolati. — E ja ragion, ecc. Ordina: E

E l'un di lor, che si recò a noia Forse d'esser nomato si oscuro, Col pugno gli percosse l'epa croia: Quella sonò come fosse un tamburo: E mastro Adamo gli percosse il volto

Col braccio suo, che non parve men d Dicendo a lui: Ancor che mi sia tolto Lo muover, per le membra che son g

Lo muover, per le membra che son g Ho io il braccio a tal mestier discioli Ond'ei rispose: Quando tu andavi Al fuoco, non l'avei tu così presto;

Ma si e più l'avei quando coniavi. E l'idropico: Tu di ver di questo; Ma tu non fosti si ver testimonio, La ve del ver fosti a Troia richiesto.

S'io dissi falso, e tu falsasti il conio. Disse Sinone, e son qui per un fallo, E tu per più che alcun altro dimonio Ricorditi, spergiuro, del cavallo,

Rispose quei ch'aveva enflata l'epa: E sieti reo, che tutto il mondo sallo. A te sia rea la sete onde ti crepa.

Disse il Greco, la lingua, e l'acqua m Che il ventre innanzi agli occhi si t'ass Allora il monetier: Così si squarcia La bocca tua per dir mal come spole

Chè s'i' ho sete, ed umor mi rinfarci.
Tu hai l'arsura e il capo che ti duole,
E per leccar lo specchio di Narcisso,
Non vorresti a invitar molte parole.

Ad ascoltarli er' io del tutto fisso, Quando il Maestro mi disse: Or pur i Che per poco è che teco non mi risso Quand'io senti' a me parlar con ira, Volsimi verso lui con tal vergogna,

Ch'ancor per la memoria mi si gira. E quale è quei che suo dannaggio sogni Che sognando desidera sognare, Si che quel ch'è, come non fosse, ago

Tal mi fec'io, non potendo parlare, Che desiava scusarmi, e scusava Me tuttavia, e nol mi credea fare. Maggior difetto men vergogna lava, Disse il Maestro, che il tuo non è sta Però d'ogni tristizia ti disgrava:

E fa ragion ch'io ti sia sempre allato, Se più avvien che fortuna t'accoglia, Ove sien genti in simigliante piato; Chè voler ciò udire è bassa voglia.

ecc., minor vergogna lava magglor fallo chell tuo non è stato. se altra volta avviene che for- fa pensioro che is sia
pli gia gni tristizia, racconsolati. faccia imbattere ove son genti indegno d'una meste
— E se ragion, ecc. Ordina: E che si villaneggino, fa conto, (B. B.).

### CANTO TRENTESIMOPRIMO.

all'ultima bolgia dell'ottavo cerchio, procedono i Poeti verso il centro, done ozzo, onde si cala nel nono. Intorno alla sponda del pozzo stanno i Giganti, lescrivono le figure inmani e spaventose. Ed Anteo, l'un d'essi, pregato da nde nelle braccia i due Poeti, e leggermente li posa sull'orlo dell'ultimo ri-

na lingua pria mi morse, tinse l'una e l'altra guancia, medicina mi riporse. che soleva la lancia e del suo padre esser cagione trista e poi di buona mancia. il dosso al misero vallone ripa che il cinge d'intorno. ando senza alcun sermone. nen che notte e men che giorno, 10 viso m'andava innanzi poco: iti' sonare un alto corno. rebbe ogni tuon fatto floco, ro sè la sua via seguitando, li occhi miei tutti ad un loco. lorosa rotta, quando gno perde la santa gesta, si terribilmente Orlando. in là volta la testa. arve veder molte alte torri; Iaestro, di', che terra è questa? ne: Però che tu trascorri nebre troppo dalla lungi, le poi nel maginare aborri. en, se tu là ti congiungi, senso s'inganna di lontano: anto più te stesso pungi, nte mi prese per mano, Pria che noi siam più avanti, il fatto men ti paia strano, ion son torri, ma giganti, pozzo interno dalla ripa lico in giuso tutti quanti.

desma lingua, ed ultima bolgia. — Su per la la tempe est romque: — Mais lio — pria mi ripa... Altraversando, cam- de son cor le son alla si loini resse crucciata- minando attraverso la ripa che 19-24. In ld, in verso lo suono di tinse di ros- cingava quella bolgia, ed avvidicina del con- cinandosi al centro dell'ottavo nel voler vedere più tenzorri dicina del l'on- cinandosi al centro dell'ottavo nel voler vedere più che l'os- per gii Senza alcun sermone, senza di lontano. — Maginare, imbet suo padre, parlare, per la novità del non majinare — aborri, aberti, al trista, ecc., veder nulla più in là, e per ava con la rug- l'espettazione (Ces). — Quivi, 2-57. Se tu la ti congiungi, dallo stesso fer- nel centro dell'ottavo cerchio se ti accosti là. — Conquengi. name stesse for- nel centro dell'ottavo cerchio se ti accosti la. — Congiungi.

10. — V. Ovidio, — era men, ecc., era in sul Disgiunto per allontanato nel

11. — Mancia, re- orepuscolo, infra la notte e 'l Cong.: Lo viso disgiunto nulla

12. — Ovidio, — era de la congresa de la vise (?). — Il serso della vista.

13. — Alto, di forte suono, sta — Te stesso pungi, studia il

14. — Alto, di forte suono, sta — Te stesso pungi, studia il

14. — Che, contra se, 33. Dall'umbilico, ecc., si

15. — Che, contra se, 33. Dall'umbilico, ecc., si

ecc., che gli occhi miei che se-guitavano la sua via (la via che faceva esso suono per vo-nire a gli orecchi di Dante), contra se, in direzione contra-ria, gli rivolse (gli occhi miei totalmente al luogo d' onde quel suono usciva (B. B.). — Rotta di Roncisvalle. — Ge-sta, impresa di caesiar gli innotta di Ronciavalle. — Ge-sta, impresa di cacciar gli ip-fedeli dalla Spagna. — Ben-venuto, il Daniello ed altri, torsero il significato che gesta ha di schiatta, di gente, a in-dicare la schiera dei paladini. Fil. Vill., ill: Giovanni dei-l'Agnello, cittadino di Pisa, di gesta nopolare, ese. Satingl'Agnello, cittadino di Pisa, di gesta popolare, ecc. Sotto ge-nia. — Non sond, ecc. Per tra-dimento di Gano, che s'intese con Marsillo, re di Spagna, 400,000 Pagant (secondo la Chanson de Roland) furono addosso a 20,000 Francesi del retroguardo di Carlo. Orlando, assalto, si difese arcinamente. assalito, si difese eroicamente; ma non voleva sonar il corne per avvertire Carlomagno e il per avvertire Cariomagno e il grosso dell'esercito di retroce-dere in ajuto. Finalmente, a caso disperato, sonò: Roland a mis l'olifant à sès lèvres.— Il l'embouche bien, et le sonne d'une puissante haleine. a une pussante nateine; — Les puys sont hauts et le son va bien loin, — On en enten-dit l'écho à trente lieues. — Charles et toute l'armée l'ont entendu, — Et le roi dit: Nos hommes ont batalle. — Gano voies far credere a Carlo che Orlando sonasse a giuco: ma Orlando sonasse a giuoco; ma il suono continuava. — Le comte Roland, à grand peine, à grand ahan, — Et très-douloureusement sonne son oli-fant. — De sa bouche jaillit le sang vermeil, - De son front

ch'erane fitti nella ghiaccia infino al bellico, e da indi in su erano fuori (B.).

34 39. 81 disripe, e disripe (B.). Si dirada (A. F.). — Ref-Raura, viene scorgondo. — L'aere stipo. Il Tomm.; addensa l'aria. Æm.; In nubem cogitur aer. — Forando, penetrando, trapassando con lo aguardo. Perçant l'air epais (L.). — Ver la sponda, in văr la eponda ultima dell'ottavo cerchio ch' è ripa si nono (B.). — Puggèni errore, coc., l'errore d'averle oredute torri si dileguava, o veniva invece in in a poura di quel mostri. Dante, Vita nuova: Mi giunse un si forte smarrimenio (T.). Altri: forte smarrimento (T.). Altri: crescèmi paura.

40-45. Come in su la cerchia tonda, ecc., come sulle rotonda mura che l'accerchiano. Mon-tereggione, castello de' Sanesi, ereggione, cascalo de sanesi, è cinto intorno di torri, che gli fan quasi corona. — Anche ora, secondo l'Ampère, questo verso è esattamente grafico. A sei miglia da Siena fuori di Porta Camullia, eretto nel marzo del 1213, elevasi il castello da callinate stolata in forma di collinetta isolata, in forma di pan di zucchero: la cerchia tutta è misurata da un dia-metro di 165 metri; da una parte all'altra il castello coronavasi di dodici altissime torri. navasi di dodici altissime torri.

— Cori la proda, ecc. Ordina:
così gli orribili giganti cui
Giove, ecc., torregiavano di
mezza la persona la proda she
circonda il pozzo; cosia facean
tyrrita la sponda con la metà
della loro alta persona (B. B.).
Rappresentavano torri (B.).
Minaccia, ecc., ricordando loro
il falmine che in Flegra li
colse (F).

47-48. Del ventre gran parte,
alcuna parta n'era coperta con
alcuna parta n'era coperta con

Come, quando la nebbia si dissipa, Lo sguardo a poco a poco raffigura Ciò che cela il vapor che l'aere sti

Cost, forando l'aura grossa e scura, Più e più appressando in ver la spe Fuggèmi errore, e giugnèmi paura. Perocchè come in su la cerchia tonda

Montereggion di torri si corona, Cosi la proda, che il pozzo circonda Torreggiavan di mezza la persona Gli orribili giganti, cui minaccia

Giove dal cielo ancora, quando tuon Ed io scorgeva già d'alcun la faccia, Le spalle e il petto e del ventre gran E per le coste giù ambo le braccia.

Natura certo, quando lasciò l'arte Di si fatti animali, assai fe' bene. Per tor cotali esecutori a Marte: E s'ella d'elefanti e di balene

Non si pente, chi guarda sottilmente Più giusta e più discreta ne la tien Chè dove l'argomento della mente

S'aggiunge al mal volere ed alla po Nessun riparo vi può far la gente. La faccia sua mi parea lunga e grossa Come la pina di San Pietro a Roma E a sua proporzion eran l'altr'ossa.

Si che la ripa, ch'era perizoma Dal mezzo in giù, ne mostrava ben Di sopra, che di giugnere alla chior Tre Frison s'averian dato mal vanto:

Perocch'io ne vedea trenta gran pal Dal luogo in giù, dov'uom s'affibbia il Rafèl mai amec zabi almi,

Cominciò a gridar la fiera bocca,

colse (B).

47-48. Del ventre gran parte, alcuna parte n'era coperta con le braccia, ch'erano legate dinanzi (B.). — E per le coste, ecc. E ambedue le braccia distese giù per le coste, avendole legate alla vita (F.). V. v. SS.
49-57. L'acciò l'arte, ecc., la sciò di fare giganti (A. F.). — Non vi pente, non lacia la produzione. — Più discreta, più savia — ne la tiene, la stima perciò — L'argomento della mente, la stima perciò — L'argomento della mente, il razionino.

59-76. Come la pina, ecc. Cotata n'ena di braccia e si la l'argo, uno d' quali ginifaczione; moste si al prina di bronzo ornava un tempo il mausoleo di Adriano (casiello Sant'Angelo), e al principiare del sesto secolo fu collocata da papa Silvestro in nanzi l'antico tempio di San Pletro, e quando si fabbricò la presente chiesa fu trasportata nel giardino Belvedere presso il Vaticano. — Il Galileo pone sarciensi vantati, montando un dice con Virgillo: Il Fallete che testa; e trenta palmi na ve- voto.

ca mio ver lui: Anima sciocca, i col corno, e con quel ti disfoga, d'ira o altra passion ti tocca. al collo, e troverai la soga, I tien legato, o anima confusa, li lui che il gran petto ti doga. se a me: Egli stesso s'accusa; i è Nembrotto, per lo cui mal coto, un linguaggio nel mondo non s'usa. nlo stare, e non parliamo a vôto: osi è a lui ciascun linguaggio, il suo ad altrui ch' a nullo è noto. no adunque più lungo viaggio a sinistra: ed al trar d'un balestro mmo l'altro assai più flero e maggio. er lui qual che fosse il maestro so io dir, ma ei tenea succinto nzi l'altro, e dietro il braccio destro atena, che il teneva avvinto ollo in giù, si che in su lo scoperto vvolgeva infino al giro quinto. superbo voll'essere sperto a potenza contra il sommo Giove, il mio Duca, ond'egli ha cotal merto. na nome: e fece le gran prove, do i giganti fer paura ai Dei: raccia ch'ei menò, giammai non move lui: S'esser puote, i' vorrei dello smisurato Briareo ienza avesser gli occhi miei. 100 rispose: Tu vedrai Anteo o di qui, che parla, ed è disciolto, ne porrà nel fondo d'ogni reo. e tu vuoi veder, più là è molto legato e fatto come questo, che più feroce par nel volto. tremuoto già tanto rubesto 106 cotesse una torre cosi forte, Fialte a scuotersi fu presto. emetti più che mai la morte, 109 v'era mestier più che la dotta, on avessi viste le ritorte.

che Anteo, sta congre, a modo che la doga il rebbe lungo il cammino.

A.— Cercati al cotlino: portavalo ad armacollo
overal la corda sa tu
(Ces.). Et vois-te en tracera de s'androbe a lui (B.). — Par
i collo, alla qualo è at targe pottrire (Lr.). Il Buti net voito, mostra al semil corno che ti pende ti toga, copre e veste. — Sacta la luna doga, cesse, mostra sua vil condilista; et sonando,
mo, sfoga la tua ira cofo, malvagio pensiero, di almo, sfoga la tua ira cofo, malvagio pensiero, di alpiena, come si fa a'
ortano le some (B.).
Il Buti: Mat voto, mal desidepiena, come si fa a'
ortano le some (B.).
Il Buti: Mat voto, mal desideintendea altrui ne
teco, un solo linguaggio. Erat
ses (B.). — Lui, Il terra iabii unius — bic confusos (B.). — Lui, Il terra iabii unius — bic confusos, — Lui, et ritorie, sta ferme
o, — Ti doga, ii oi- rumest labium universaterra. le legature (B.).

79-81. A vôto, invano. — Che cost è a lus, ecc., così intende egli aitrai, come altri lui (A. F.).

82-94. Facemmo, ecc., andammo più lungi volgendo a sinistra. — Ed al trar d'us balestro, di lungi una balestra (B.). — L'altro gigante — maggio, maggiore — più grande. — A ciuger lui, ecc., Ordina: lo non so dire chi fosse l'artefice che lo legò: ma egli taneva davanti il braccio sinistro (l'altro) e distro il braccio destro, cinto sotto da una catona. — Sì che in us lo scoperto, ecc., cotalchè su quella parte che rimaneva scoperta fuori del pozzo, la catona gli s'avvolgeva attorno per cinque girl. — Voll'essere aperto, volle fore sperimento, — Vostitt essayer sa force (Ix.). — Cotal merto, cotal rimerito. Petr.; E tal merito ha chi ingrato serve. — Fiatle o Efialle, Odisea, xi: Ingenero (l'amigrato serve — Fialte o Efialte, Odissea, xi: Ingenerò (ifimi-dea di Nettuno) due figli, — Oto, a un Dio pari, el melito Ifialte, — Che la luce del sol poco fruiro. — Non avean tocco il decim' anno ancora, — Che in largo nove cubili, e
tre volte — Tanto cresciuti
erano in lungo i corpi —

— Questi volendo ai sommi Dei, su l'etra, - Nuova portar sediziosa guerra — L'Ossa sovra l'Olimpo e sovra l'Ossa - L' arborifero Pelio impor - Largoriero Petto importentaro, - Onde il cielo teala di monte in monte: - E u fean, se i volti pubertà infio-rava, - Ma di Giove il Agliuolo di Latona — Stermi-

nolli ambo...

100-105, Anteo. V. Conv., III.,
3. - È disciollo, come dei meno 3. – B disciolto, come dei meno rei, non avendo pugnato contro Giove. — Reo, reita. — Quel che tu cuoi veder, Briareo. Ne l'avea invogliato Virgilio descrivendolo sì bene al x dell' Bneide. — Il poeta lo credeva di cento braccia, come Virgilio lo dipingo; il mestro lo toglie d'errore. Le cento braccia eran simbolo di sun forza (T.) — Più tà è molto che Anteo, sì che troppo sarebbe lungo il cammino. — Come questo, sì che invano s'andrebbe a lui (B.). — Par nel volto, mostra al sembianto.

113-114. Cinqu'alle, ells (Lf.). L'alla è una misura inglese di circa un metro e centosessan-totto millimetri, pari a due bracela forentine: un bracelo è tre palmi, onde cinque alle è tre palmi, onde cinque alle formano appunto trenta palmi, accennati sopra al v. 65 (F.). — Senza la testa, senza con-tare la testa. — grotta, pozzo. 115-128. Nella fortunata valle. Lucano finge che il Inogo ove Scipione vinse Annibale, sia stato un tempo il regno d'Anten. — Fortunata, fortunosa. V. xxviii, 8. — La valle del Bagrada, uno de' cui rami scorre presso Zama, ove Scipione vinse Annibale. — Reda, erede. Scipione, scrivendo al Senato: e Vinsi tutta l'Africa, disse; non ne riportai che la gioria. » (7.). No acquistò il titolo d'Africano. — Diede le spalle, si volse in riga. — Mille tion. ecc. Luc., vv. Latuisse sub alta — Rupe ferunt eppulas rapitos habuisse luogo ove Scipione vinse Anferunt epulas raptos habuisse leones. — Ancor par ch' e' si creda. Lucuno, ivi: Cœlo pe-percit. — Quod non Phlegræis creaa. Lucano, ivi. coto pepercit. — Quod non Phiegrois
Autaum sustuit arvis. Dio
par per moderare Pesagerazione di Lucano; ma intanto
iusinga l'orgoglio del mostro
(T.). — I figit della terra, i
giganti. — Mettine giuso, eco.,
calaci giù al fondo (a non to
ne lucresca, ovo il freddo
agghiaccia il flume Cocito.
— Serra, Danto Rime: E
Pacqua morta si comperte in
vetro, Per la freddura che di
fuor la serra (T). Ecocci all'inferno di ghiaccio, v. Michelet, La Hontagno, dei dannati ai ghiacciai della Svizzera tedesca. — Non ci far ire,
a chiedere questo favore, eco. a chiedere questo favore, ecc.

— Tizio, gigante; figliuolo di
Giove, ucciso da Apollo per aver voluto sforzare Latona.
Odiszea, xi; Ecco poi Tizio,
della Terra figlio, — Che
sforzar non temè l'alma di florar non teme tama at Giove — Sposa, Latona, che volgeasi a Pito — Per le ridenti panopée campagne, — Sul terren distendevasi, e ingombrava — Quanto in di nove ara di tauri un giogo, V. Encide, vi. — Tifo, o Tifo, uno de' giganti fuhainati da ano de giganti fulninati da insieme formammo di noi un fiore e sepuito sotto la roccia fascio [F].

d'Ischia, o secondo altri, sotto 12-145. La Carisenda, o Garletna. Fu padre di Geriono e discussione così detta dalla famidi Cerbero. — Guesti, ch'è gia Garisendi che la edificò, meco, può dar di quel, ecc., È una torre di Bologna molto fama net mondo. — Ti china, penalente; oggi è chiamata la a pigliarci. — Lo grifo, il torre mozza, per distinguerla muso — per disdegno (B). Il dall'altra intera ed altissima Tomm.: Dopò lodatolo e prodegli Asinelli. A chi sta rotto messogli fama, acciocche non il chinato, sotto il lato donde sia adulazione, gli dà della pende (suò curvatura. Benv.),

Noi procedemmo più avanti allotta, E venimmo ad Anteo, che ben cinqu'al Senza la testa, uscia fuor della grotta. O tu. che nella fortunata valle, Che fece Scipion di gloria reda, Quando Annibal co' suoi diede le spalle Recasti già mille lion per preda E che se fossi stato all'alta guerra De'tuoi fratelli, ancor par ch' e'si cred Che avrebber vinto i figli della terra; Mettine giuso (e non ten venga schifo) Dove Cocito la freddura serra Non ci far ire a Tizio, nè a Tifo; Questi può dar di quel che qui si bram Però ti china, e non torcer lo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama; Ch'ei vive, e lunga vita ancor aspetta, Se innanzi tempo grazia a sè nol chiar Così disse il Maestro: e quegli in fretta Le man distese, e prese il Duca mio, Ond'Ercole senti già grande stretta. Virgilio, quando prender si sentio, Disse a me: Fatti in qua, si ch'io ti prei Poi fece si che un fascio er'egli ed lo. Qual pare a riguardar la Carisenda, Sotto il chinato, quando un nuvol vada Sovr'essa si, che ella in contrario pendi Tal parve Anteo a me che stava a bada Di vederlo chinare, e fu tal ora Ch'io avrei volut' ir per altra strada; Ma lievemente al fondo, che divora

bestia: ed è perorazione infer- guardando in alto quale. — E lunga vila, ecc., passa sovr'essa un au e si promette viver ancora direzione contraria al lungamente, se la grazia di- inchinazione, pare che i vina nol chiama a sè prima dechini e cada. Così pa del tempo prescrittogli dalla pante che Anteo, il qualtative.

Lucifero con Giuda, ci posò; Nè si chinato li fece dimora E come albero in nave si levò.

131-135. Le man distese, ecc., distese le mani, dalle quali Ercole senti grande stretta

grande senti grande aretta quando lottò con lui. — Poi fece 21, abbracciandomi, che insieme formammo di nel un fascio (F.). 133-145. La Carisenda, o Ga-risonda, coa detta dalla fami-glia Garisendi che la edificò.

chinava per posarli. fo cader loro addosso (F.). dice che quando Dat sendo a studio in Bolo sendo a studio in Bologi vide, lo torre era più all paragone riuscia più ca — Che stava a bada, a — E fu tal ora, e ci fur mento che — Divora... t Inf. xxxiv, 63 — Prov... Deglutiamus eum sicut nus viveniem (T.). — chinato, ecc.; ne punto egli così chinato; ma e e si rifece diritto mbita come un albero in nave. me le mat

## CANTO TRENTESIMOSECONDO.

el nono cerchio è un pavimento di durissimo ghiaccio, formato dallo stagnante ; e, come il letto di Malebolge, pende verso il centro. È distinta in quattro sparticoncentrici, che si ravvisano dalle diverse situazioni de' dannati, e in ciascuno di puntita una specie di tradimento; ossia di quella pessima frode, che si usa in coci rassicura un acro diritto alla nostra fede. Nel primo, che da Caino, uccisore tello, si chiama Cana. sono i traditori del proprio saugue; nel secondo, che si una netello, si chiama Cana. sono i traditori del proprio saugue; nel secondo, che si una sono di traditori del proprio saugue; nel secondo, che si una sono i pale del proprio di Paladico e a prender Troia, stanno i traditori della patria e del proartito: nel terso, che dal traditore di Pompeo s' initiola Tolonta, i traditori degli
nel quarto, finalmente, nomato Giudacca da Giuda, quet che tradirono i loro bepri e signori, In questo canto si parla di vari traditori della Caina e d'alcuni
ell'Antenora, che a Dante sono manifestati mentre traversa la ghiaccia, avviandosi tro.

essi le rime e aspre e chiocce, e si converrebbe al tristo buco a il qual pontan tutte l'altre rocce, nerei di mio concetto il suco pienamente; ma perch'io non l'abbo, senza tema a dicer mi conduco. on è impresa da pigliare a gabbo, river fondo a tutto l'universo, la lingua che chiami mamma e babbo. elle Donne aiutino il mio verso aiutaro Anflone a chiuder Tebe, he dal fatto il dir non sia diverso. a tutte mal creata plebe, stai nel loco, onde parlare è duro, foste state qui pecore o zebe! noi fummo giù nel pozzo scuro o i piè del gigante, assai più bassi, o mirava ancora all'alto muro, udimmi: Guarda come passi; i, che tu non calchi con le piante este de fratei miseri lassi. io mi volsi, e vidimi davante tto i piedi un lago, che per gielo di vetro e non d'acqua sembiante. ce al corso suo si grosso velo verno la Danoia in Austerricch, Tanai là sotto il freddo cielo, a quivi : chè, se Tabernicch osse su caduto, o Pietrapana, avria pur dall'orlo fatto cricch.

avria pur dall'orlo fatto cricch.

Noi trovamo molticorpi morti sopra e quali noi passamo sopra e quali noi passamo sopra e quali noi passamo co piedi; i quali, nel passar lingua mi fossero date, di potere satisfare alla mate-sopra loro, si lamentavano e ce, mai resonanti (B.). Ta pigliare a gabbo, piagnevano che ci passassimo Patr.: Rime aspre e a befie. (B.).— ma seria e difere soprie chiare (T.). fielle.— Deverber fondo, ecc., 22-30. Perch' to, per la quali stato buco, al tristo descriver il fondo, il centro di cosa lo.— Un lago, Cocito.— questa sera mondiale. Parla Per gielo, per assere gulato.— s'eppuntano, gravita— secondo il sistema tolemaico La Danoia in Austria non fece ripe scoscese de'cer— di bimbo. Petr.: Che dat latte mai di verno i grosso velo ol mali (F.).— I preme- si scompagne.— Quelle donne, corso suo, si grosso velo ol io esprimerei meglio le muse.— Anfione, figlio di ghlacclo alle sue acquat, me'l necetto. Non Pabbo, Glove e d'Antiope, sonando, Tanai, la Tana e il Dou, la

faces muovere il sassi (dal monte Citerone) e veniva l'uno sopra l'altro, e così fece la maro intorno interes, zin. 52.—31 che doi faito, ecc., sì che le parole sien pari al subietto.

13-15. Oh sovra tutte, ecc., o turba vile d'anime sciagurate sovra tutte l'altre che sono in inferno. — O yous, ta tie du peuple maudit! (Lt.). — Net loco, nel già dette centre dell' Inferno. — Duro, malagevola — Mo foste, ecc., meglio per voi se foste state in questo mondo pecore o capre. V. Matth., XXVI. 24.

17-21. Sotto f piè, ecc., più al basso di quello che fossero i piedi del gigante. — Auche in questo nono cerchio il suolo in questo nono cerchio il suolo va sempre dechiando verso il centro (F.). — All' alto muro del profondo pozzo, ove gli aveva possti Anteo. — Dicere udiumi, udii dire a me (T.). — Guarda come passi. Le parolo sono dirette solamente a Dante, o perche l'ombra che parla si è accorta ch' egli solo ha corpo; o perchè vedendolo inteso a tuti'altro, temeva che pestasse lui o suo fratello. ch' erangli i più vicini. Sono questi i due fratelli alberti (B. B.). V. v. 55-57. — Caichi con le plante, scalpitt co' piedi (B.). Ne' viaggi di G. da Mandavilla, al capit. della Vatte pericolosa si legge: Noi revoamo molti corpi morti. Noi trovamo molti corpi morti

sotto il freddo cieto, sotto il gelato clima della Moscovia, come, ecc.; che se il monte Ta-bernicch o l'altro di Pietrapana vi fosse cadulo sopra, non si sarebbe quel ghiaccio smos-so, nà avrebbe scricchiolato neppure dall'orlo, ove suol es-sotible a prima di neppure dall'orlo, ove suol es-sere più sottile, e prima si stacca. — Non sarebbe pure (il lago) sgrossato dalle sponde, ne fatto suono cri cri (B.). Que les bords même u auraient pas craque (Ls.). Tabernicch. Non eraque (Ls.). Tabernicch. Non è ben siouro quale monte abbia voluto indicare: probabilmente is Frusta Gora, vicino a Tovaraico in Schiavonia, oi Javornick, ciò il monte degli Aceri, vicino ad Adelsberg, nella Carniola (Bl.). Pietrapana, o Pietra Apuana, monte in Garfagnana, sopra Lucca (F.).

32-39. Quando sogna, Di spigolar. Indica il principio della state. — Ivrim la dove appar vergogna, iniqua al vol-

della state. Initia di doce appar vergogna, initio al volto, che è quella parte del corpo che dimostra la vergogna (B.).

— Agli occhi, che Aristotile die sede della vergogna. Petr.: Vergogna con man dagli occhi forba (T.). Altri: Insin dove si mostrano le parti pudende. — Mettendo i denti, ecc., tremando a dente a dente, e percuotendo li donti l'uno con l'altro, come fa la cicogna quando peruote lo becco di sotto con quel di sopra (B.). — Da bocca di Preddo... Tra lor ecc., tra quella gente il freddo fa fede di so per la bocca, con lo sbattere de denti, e il cuor tristo, addolorato, fa fede di se per gli occhi gond di pianto. appar vergogna, infino al vol-

tristo, addolorato, fa fede di sè per gil occhi gond di pianto. 44-49. E quet piegaro i colti all' indietro, staccandosi l'uno dall'altro per poter guardare in su. — Le labbra, gli orti delle palpebre; poiche nel gran freddo non avrebbero le lagri-ma avito il tempo di sandera me avuto il tempo di scendere fino alla bocca. Altri legge: giù per le labbra, indicando la bocca (B. B.). — E il gielo strinse, agghiacciò le lagrime tra essi occhi e li riserrò. —

E come a gracidar si sta la rana Col muso fuor dell'acqua, quando sogna Di spigolar sovente la villana; Livide insin là dove appar vergogna

Eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, Mettendo i denti in nota di cicogna.

Ognuna in giù tenea volta la faccia: Da bocca il freddo, e dagli occhi il cor tristo Tra lor testimonianza si procaccia. Quand' io ebbi d'intorno alquanto visto,

Volsimi a' piedi, e vidi due si stretti, Che il pel del capo aveano insieme misto. Ditemi voi, che si stringete i petti, Diss'io, chi siete. E quei piegaro i colli,

E poi ch'ebber li visi a me eretti.

Gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli, " Gocciar su per le labbra, e il gielo strinse Le lagrime tra essi, e riserrolli.

Legno con legno spranga mai non cinse 4 Forte cosi, ond'ei, come duo becchi, Cozzaro insieme, tant'ira li vinse.

Ed un, ch'avea perduti ambo gli orecchi 🚆 Per la freddura, pur col viso in giue

Disse: Perchè cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, La valle, onde Bisenzio si dichina

Del padre loro Alberto e di lor fue. D'un corpo usciro: e tutta la Caina Potrai cercare, e non troverai ombra Degna più d'esser fitta in gelatina;

Non quelli, a cui fu rotto il petto e l'ombra Con esso un colpo, per la man d'Artù; Non Focaccia, non questi, che m'ingombra Col capo si, ch'io non veggio oltre più,

E fu nomato Sassol Mascheroni: Se Tosco se', ben sa' omai chi fu.

Alberti (conti di Mangona), fitto et morto, et quasi tufa i quali furono di si perverso sua gente, et che il re aca animo, che per torre l'uno al- si trovava, e pertanto non filatro le fortezze, che avevano cessono ragione di lui. Si in val di Bisenzio, vennono a fece coronare... Il re Ario per le labora, indicando la l'auro el ortezze, che sevena cessone ragione di iui... si pocca (B. B.). — E il gielo in val di Bisenzio, vennono a fece coronare.... Il re Ario strinse, agghiacolò le lagrime tanta ira ed a tanta malvagità venno verso Cammellotto cola tra essi occhi e il riserrò. — d'animo, che l'uno uccise l'al-suo fora; in grande batteglie d'animo, che l'uno uccise l'al-suo fora; in grande batteglie d'animo, che l'uno uccise l'al-suo fora; in grande batteglie d'animo, che l'uno uccise l'al-suo fora; in gine Mordarst i 5-25.5 E du un altro dannato en nacquero d'una stessa madre. passò per lo petto d'una linei tinuando a tenere il capo basso. — In gelatima, nella gilacion d'il uno lato all' altro. et al — Ti specchi, rimiri. — Il infernale; scherzosamente. — trarre della lancia, il sole pasgin. — Bisenzio, piecolo fiume di Toscana, che passa vicino a di Toscana, che passa vicino adare assediare Lancillotto. solto Firenze, di contro alla della sirocchia ch' era reina d'uno suo do, ch'era gran che Lastra (B.). — Di lor fue, fu d'Orgama Fece Mordaret con-uno per godersi più presso della sirocchia ch' era reina d'uno suo do, ch'era gran che Lastra (B.). — Di lor fue, fu d'Orgama Fece Mordaret con-uno per godersi più presso della sirocchia ch' era reina d'uno suo do, ch'era gran che Cuesti due fratelli furono Navano sorivosse, da sua parte lieri della parte Bianca; frodella e de l'alia della sirocchia ch' era stato scon-gliuolo di M. Berlacca; prod

E perché non mi metti in più sermoni, sappi ch' io sono il Camicion de' Pazzi, Ed aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid' io mille visi cagnazzi Fatti per freddo: onde mi vien riprezzo, E verrà sempre, de gelati guazzi. E mentre che andavamo in ver lo mezzo, Al quale ogni gravezza si rauna, Ed io tremava nell'eterno rezzo: Se voler fu, o destino, o fortuna, Non so: ma, passeggiando tra le teste, Forte percossi il piè nel viso ad una. Piangendo mi sgrido: Perchè mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta Di Mont' Aperti, perchè mi moleste? Ed io: Maestro mio, or qui m'aspetta Si ch'io esca d'un dubbio per costui; Poi mi farai, quantunque vorrai, fretta. Lo Duca stette; ed io dissi a colui Che bestemmiava duramente ancora: Qual se' tu che così rampogni altrui? Or tu chi se', che vai per l'Antenora Percotendo, rispose, altrui le gote, Si che, se fossi vivo, troppo fora? Vivo son io, e caro esser ti puote, Fu mia risposta, se domandi fama, Ch'io metta il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me: Del contrario ho io brama: Levati quinci, e non mi dar più lagna; Chè mal sai lusingar per questa lama. Allor lo presi per la cuticagna, E dissi: E' converrà che tu ti nomi, O che capel qui su non ti rimagna. Ond'egli a me: Perchè tu mi dischiomi, Ne ti dirò ch'io sia, ne mostrerolti, Se mille flate in sul capo mi tomi.

egagliardo molto di sua persona. Non attendea ad attro
di pigliarle per se, morto messona. Non attendea ad attro
di pigliarle per se, morto messono, non attendea ad attro
di pigliarle per se, morto messono, non attendea ad attro
di pigliarle per se, morto messono, non attendea ad attro
di pigliarle per se, morto messono, non messono, non messono, non di sono, e scussassi gli corse adosso con un colche meglio era dire: Quinci
tello, et diegli più colpi, et fii piorentini furono sconfiti
funorio il Focaccia. — Non Cartin che mi scogioni, con la
chio esca, ecc., d'un dubbio
questi che col capo mi sta dipanni e m'impediace di vedere
morzerà il mio (0,). Mi scolpi, sona di costui, quando egli
più oltre. - Sazsoi Marcheroni. Escebiello, xvi, 51. — Nel 1302, nominò Montaperti. — QuanEssendo tutore d'un suo nipote,
essendo l'oste del Comune di
per rimanere erede l'uccise (0). Firenze intorno a Pistoia, si
— Ben sa' omaichi fu. Il Giul, rubellò a' Fiorentini il castello
troppo fora, asrebbe troppo
V. sotto, xxxii, 135.
G-0-0. Non mi metti in più
d'Arno, per Carlino de' Pazzi forte. — Tra l'altre note del
comando. — Il Camicion de'
il Val d'Arno, et in quello, col
sermoni, non mi faccia altre
del Pazzi di Valdarno; et ansimini (sucori, C. Vill., vill, 53)
gen, noia—cagion di lamento.
Persti, Alberto Camicione. Fu dii Firenze usciti, Ghibellini et
el Pazzi di Valdarno; et ansimini (sucori, C. Vill., vill, 53)
gen, noia—cagion di lamento.
gen, ost egli, perocohe avedisopra. I Fiorentini n'andocorgino, et egli, perocohe avedisopra. I Fiorentini n'andodischiomi. Per dischiomarma,
vono certe fortezze comuni, rono al detto castello, et a o strapparmi i capelli cha tu

quello stattono ad assedio per ventotto di; alfine, per tradi-mento di Carlino, per moneta ch'elli n'ebbe, ebbono il castello. Essendo Carlino di fuori, fece a' suoi fedeli dare l'entrata del castello; onde molti vi furono morti et presi, pure dei migliori usciti di Firenze (A. F.). In cujus occupatione occisi sunt

cutists occupatione occisi sunt unus frater pairis et unus consanguineste ejus (Benu). 70-72. Capnazzi, paonazzi o morelli — Il Blano; cagneschi. — Riprezzo, arricciamento di freddo a ricordarmene (B.) Guazzi, stagni. 73-78. E mentre chc, ecc., entrando nella seconda sfera, detta Antenora, andavano verso il centro della terra, al quale tutti i gravi tendono per loro natura. — Rezzo, ombra — freddo (B.). — Se voler fu di Dio (F.). Int., xv. 45; Qual fortuna o destino (T.). 79-84. Mi peste, mi pesti, calpesti. — Se tu non vient, coc., ad accrescermi il castigo che

posti. — Se tu son vient, ecc., ad accrescermi il castigo che softro pel tradimento che feci a Mont'Aperti, perchè mi molestit — Quando i Sanesi et i Fiorentini Ghibellini, usciti di Firenze, uscirono di Siena contro all'oste de' Fiorentini, ch'era a Monte Aperti, più Ghibellini ch'erano nel campo de' Fiorentini et a cavallo et al piè, veggendo appressare le schiere de' nemici, come era ordinato il tradimento, si fuggirono dal-l'alira parte, et ciò furono di quelli della Pressa et degli Abati et più altri; et come la schiera de' Tedeschi percossono ruinosamente la schiera de' Fiorentini, ov'era la "negna cella ruinosamente la schiera de' Fiorentini, ov'era la 'nsegna della
cavalleria, la quale portava
messer Jacopo de' Pazzi, uomo
di gran valore, il traditore di
gran valore, il traditore di
messer Bocca degli Abati,
ch'era in sua schiera et presso
di lui, colla spada fedi messer
Jacopo, et aglifoli la mano
colla quale tenea la 'nsegna
del Comune di Firenze, onde
i Fiorentini furono sconfiti
(A. F.), V. Inf., x, 85-87. — 83
ch'io esca, ecc., d'un dubbio
che mi è venuto intorno la persona di costui, quando egli
nominò Montaperti. — Quantunque, quanto.

faccia. Ne mostrerotti, alzando In faccia. — Sul capo mi tomi.
Tomare, cadere — qui: mi percuota. V. v. 78.
105-107. In giu raccotti, volti
al basso. — Sonar con le ma-

al basso. — Sonar con le mascelle, înc strepito con le mascelle, battendole pel freddo.
109-123, Che più favelle, che
paril più. — La lingua pronta,
a manifestarti il mio nome. —
L'argeuto. voce ironica. È
come se dicesse: Egli piange
qui l'argent de Francesi (BL).
Quel da Duera, G. Vill. vii, 4:
1 Franceschi (di Guido di
Monforte, capitano di Carlo
d'Angiò) passarono senia
contasto di battaglia e arrivacono a Parma. Bene si disse rono a Parma. Bene si disse che uno messer Buoso della casa di que'da Duera di Chermona, per danari ch'ebbe da'
Franceschi, mise consiglio per
modo che l'oste di Manfredi
ton fosse al contasto al passo,
com gran archivatti com'erano ordinati. Onde poi il popolo di Chermona a fu-rore distrussono il legnaggio di quegli da Duera. — Stanno freschi, in ghiaccio. — Quel di Beccheria. Tesauro di Becche-Beccheria. Tesauro di Beccheria.— Negli anni di Cristo 1258, del mese di settembre, il popolo di Firenze foce pigliare l'abate di Valombrosa. Il quale era gentile nomo de' signori di Beccheria di Pavia (legato di Alessandro IV), essendogli apposto che a petizione de' Ghibellini usciti di Firenze, trattava tradimento; et quello per mantorio gli feciono confessare, et sederatamente in sulla piazza di gli feciono confessare, et scei-cratamente in sulla piazza di Sant'Apollinare gli feciono, a grido di popelo, tagliare la te-sta, non guardando a suo or-dine sacro; per la qual cosa Comune di Firenze et i Fioren-Comune di Firenze eti Fiorentini dal Papa furono scomunicati, et dal Comune di Pavia e
da quelli di Becchoria, suoi
consorti, il Fiorentini che passavano per Lombardia ricerevone molto danno (A. F.). —
Gorpiera, fig.; gola. — Giannidel Roldamier. G. Vill., vii, lu:
1 grandi (Ghibellini) ordinaromo di mettere la terra a
romore e disfare l'oficio dei
trentassi (ordinato dai due frati
Godentii. Ooni ucomo fie all'ar-Godenti). Ogni uomo fu all'arme ... e messer Gianni de' Soldanieri si fece capo del popolo per montare in istato, non quardando al fine che dovea riuscire a sconcio di parte Ghibellina e suo dammaggio. - Più ld, più presso al centro. - Ganellone, Gano, V. Inf. xxxi, 15-17. - Tribaldello o Tebal-dello de Zambrani, secondo dello de Zambrani, secondo ove siam tuttora, dalla Tolo- i torti di lui.

Beuv, nobile, ma spurio, tradi mea, che inimediatamente so- se la mia lingui
Frenza per vendicarsi de Lam- gue, poiche l'uno d'essi tradi lisce per morte,
bertazzi, esuli bolognesi, rifug- la patria, l'altro l'amicitia.

Io aveva già i capelli in mano avvolti, E tratti glien'avea più d'una ciocca, Latrando lui con gli occhi in giù raccolti: Quando un altro grido: Che hai tu, Bocca 7 106 Non ti basta sonar con le mascelle, Se tu non latri? qual diavol ti tocca? 109 Omai diss'io, non vo' che tu favelle, Malvagio traditor, chè alla tua onta Io porterò di te vere novelle. Va, via, rispose, e ciò che tu vuoi conta Ma non tacer, se tu di qua entr'eschi, Di quel ch'ebbe or cost la lingua pronta. Ei piange qui l'argento de' Franceschi: lo vidi, potrai dir, quel da Duera Là dove i peccatori stanno freschi. Se fossi dimandato, altri chi v'era, 118 Tu hai da lato quel di Beccheria, Di cui segò Fiorenza la gorgiera, 121 Gianni del Soldanier credo che sia Più là con Ganellone e Tribaldello. Ch' apri Faenza quando si dormia. Noi eravam partiti già da ello, Ch'io vidi duo ghiacciati in una buca Si, che l'un capo all'altro era cappello. E come il pan per fame si manduca, Così il sovran li denti all'altro pose, Là ve'l cervel s'aggiunge con la nuca. Non altrimenti Tideo si rose Le tempie a Menalippo per disdegno, Che quei faceva il teschio e l'altre cose. O tu che mostri per si bestial segno Odio sovra colui che tu ti mangi, Dimmi il perchè, diss'io, per tal convegno. Che se tu a ragion di lui ti piangi, Sappiendo chi voi siete e la sua pecca. Nel mondo suso ancor io te ne cangi; Se quella, con ch'io parlo, non si secca.

giù in quella citta, che gli Essi dunque son confinanli, a avevan rubato due porci. I in loro si tocano le due classi Lambertazzi, sorpresi, in gran (B. B.). — Cappetto, coverciu Lambertazzi, sorpresi, in gran parte sazzi, sorpresi, in gran parte sapolarono nudi, N'ando lamoso, D'un uomo di mai aspetto si dicea in Romagna; « Questi pare colui che tradi Faenza, » Fu fatto cavaliere dai Bolognesi, ai quali apri Faenza di nette tempo. Peri nella strage che i Forlivesi fecero de Francesi.

125-139, Ch'io pidi

125-139. Ch'io vidi, quando io vidi. — In una buca, in uno foro di ghiaccia (B.). La buca in che stanno questi due spiriti è la cavità circolare dello spar-timento che divide l'Antenora,

in loro si toceano le due class (B. B.). — Cappetto, covercime — Si manduca, è divoran. — Il sovran. colui che stava sopra. — Tideo, liglinolo d'inco, re di Calidonia. « Mesti lippo, tobano, combatterora presso Tebe, e si ferroso morte. Tideo, sopravivendo a nemico, si fe' recare la teta di lui, e per rabbia la si ross [B.]. — Per tal convegno, atal patto. — Ti pinna, ii due: tal patto. — Ti pianos, ti dustal patto. — La sua pecca, il peccio commesso contro di te. — In la ne cangi, te ne renda il cambio, col pubblicare le tue racioni i i torti di lui. — Se quella, co. se la mia lingua non ammuu-

### CANTO TRENTESIMOTERZO.

Il conte Ugolino narra come i Pisani, rinchiusolo con due figli e due nipoti nella torre del Gualandi, lo fiscessero, insieme co suoi, mortre di fame. Passando dell' Antenara alla Tolomea, il Poeta trosa frate Alberigo de Manfredi, dat quale sente come "anima dei traditori, appena futto il tradimento, cada in Infamo, e come un diavolo ne regga il corpo fino che sia scorso il tempo prescritto al viver loro nel mondo.

La bocca sollevò dal fiero pasto Quel peccator, forbendola a' capelli Del capo, ch'egli avea diretro guasto. Poi cominciò: Tu vuoi ch'io rinnovelli Disperato dolor che il cor mi preme, Già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser den seme Che frutti infamia al traditor ch'io rodo, Parlare e lagrimar vedrai insieme. non so chi tu sie, nè per che modo Venuto se' quaggiù; ma Fiorentino Mi sembri veramente quand'i' t'odo. Tu dei saper ch'io fui 'l conte Ugolino, E questi è l'arcivescovo Ruggieri: Or ti diro perch'i' son tal vicino. Che per l'effetto de' suo' ma' pensieri. Fidandomi di lui io fossi preso E poscia morto, dir non è mestieri.

Però quel che non puoi aver inteso, Cioè come la morte mia fu cruda, Udirai, e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda,

La qual per me ha il titol della fame, E in che conviene ancor ch'altri si chiuda, M'avea mostrato per lo suo forame Più lune già, quand'i' feci il mal sonno, Che del futuro mi squarciò il velame.

gettarne la chiavi in Arno, perche si morissero, come infatti morirono, di fame (B. B.), il Tronci, negli Annali Pitani, all'anno 1284, narra come alla battaglia della Meloria, Ugolino, quando era maggiore il pericolo dei Pisani e il hisogno d'aiuto, fuggi con tre galee, scorando i soldati ed agevolando ai Genovesi la piena vittoria. Anche guastava le pratiche di pace, perchè non tornassero quei cittadini di conto ch'egil aveva aiutato a far cadere in mano ai nemiòi. Invece s'aggraduiva i Florentini, e a quelli di maggiore autorità mandava fiaschi pioni di fiorini d'oro invece di greco, e quei che più rileva, dava pegni di fede guelfa. Così fu quasi signore di Pisa, fluche gli venne la mala meccianza predettagli da Marco Lonabardo. V. G. Vill., vil. 121 e 128. — Tat vicino, si molesto vicino -i, gli -tal, avv. a questo modo (Fant.). — Perch io il fo questo (B.). V. Inf., xxxii, 125. — Ma 'pensieri, perfidi, come astiaze d'Arpazo, non pensando all'ofiesa fattagli, v sopra al v. 13. — D'i non a mestieri, come notissimo.

19-24. Quei che non puoi exprete della mia carcere.

Brene pertuda, piccola finestra — mudare la aquile del Comuno. — Questa torre che fu già de' Gualandi, alle sette vie, poi degli Anziani, da ultimo de' cavaieri dell' Ordine di S. Stefano, era nel palazzo che adesso appartiene ai Finocchietti, e precisamente a man dritta

Che del futuro mi squarciò il velame.

2-12. Forbendola, nettandola. l'arcivescovo Ruggieri degli Breve pertugio, piccola fineDel capo, V. xxxii, 126 esegg. Ubaldini, cacciò di Pisa Nino tra — muda, quel chiuso ove
— Gid pur pensando, al solo de Visconti, giudice di Gallura,
tengonsi gli uccelli a mudane,
no. — Parlare e lagrimar, eco. n'era fatto signore, occupando
inf., v. 126; Farò come colvi il luogo di Ini. Ma poi l'arciche piange e dice. Il dottissimo vescovo, o per invidia, o per
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
prof. S. trosso allega qui il odio di parte, o per vendicare
proma d'aomo; vi ha zougma
l'aludo de Gualandi, de Sirelecontra col veder parlare e
blii famiglie pisane, a fuore so appartiene ai Pinocchisti,
formincia non a lagrimar sotamente, ma a piangere, —
quandi of odo. Accenna sile
parolo dettegli (xaxii, 133 e
asil le case del conte, e lo fece
cronaca pisana vuole che la
pronuzia il manifestavano fiorentino, V. Inf., x, 25.

13-18. Conte Ugolino. Ugolino della Gherardesca, conte sieme co' suoi, rinchiudrer neldi Donoratico, nobile pisano, di la torre dei Gualandi, alle
parte guelfo, di concordia con sette vie, e dopo sette mesi. Più lune giù. La luna s' era

rinnovata piu volte. Eran trascorsi parecchi mesi: dall'a-gosto 1287 al marzo 1288, se-condo G. Villani. Altri: più lume. - Che del futuro, ecc.,

tume. — Che del futuro, ecc., che mi svelò l'avvenire.
28-37, Questi, l'arcivescovo - Caccumdo, ecc., in atto di cacciare al monte San Giuliano, posto tra Pisa e Lucca; onde vieta che lo due città si possano vedere. — Con cagne magre. Queste sono lo popolo minuto, che comunemente è magro e povero. - Magre, fa-meliche - studiose, sollicite, desiderose (B.). – conte, am-maestrate. – S' avea messi di-nanzi dalla fronte, spingen-doli primi alla caccia, i Gua-landi, i Sismondi e i Lanfranlandi, i Sismondi e i Lantran-chi. — Lo padre e i figli, il lupo e i lupicini. — Scane, zanne. — Innanzi la dimane, nnanzi ta amane, Innanzi the fosse chiara mat-tina (B.). — ora del sogni ve-raci. Inf., xxvi, 7. '41-53. Che'l mio cor. Altri: Ch'al mio cor. — S'appres-

sava. Altri: trapassava. della terza (B.). — Ed io, ed ecco ch'io. — Chiavar, inchiodare. Altri: chiovar. — Elessono per loro capitano di guerra il conte Guido di Monguerra i cone cuitad at non-tefellro, dandoli grande giurisattione e signoriz. E giunto il detto conto del me-se di marso, feciono chia-vare la porta della torre e le chiavi gittare in Arno, e vietare ai pregioni ogni vi-vanda. Domandando con gri-

vunda. Domandando con grida i conte Ugolino pentlensia, non gli concedettono frate o prete che 'l confessasse. G, Vill., vii, 128, -Guardi si, si fiso, 57-66. Per quattro visi ilmio aspetto stesso, e per la somi-glianza di famiglia e per esser tutti del pari pallidi, macilenti e spauriti (F.). - Fessi, facessi. - Manicar, mangiare. - Larreyt, si alzarono. - Que-Leversi, si alzarono. - Que-ta mi, mi quietai. 67-71. Al quarto di venuti,

ta mi, mi quieta.

67-71. At quarto di venuti,
dal di che fu chiavato l'uscio.

— Mi si gittò, ecc. venendo
meno per la fame. — Dicendo,
ecc. Odi parole accoratorie che
l'autore finge! (B.). — Quivi
mori, c. nel lungo ove cadde,
mori. — Come tu mi vadi,
come tu vedi me (B.). — It ese come tu vedi me (B.). - Li tre, gli altri tre.

73-75. Gid cieco, ecc. Pel di-giuno mancategli le forze e anche il vedere, si diede a cercare tastando con le mani in-

Questi pareva a me maestro e donno, Cacciando il lupo e i lupicini al monte, Per che i Pisan veder Lucca non ponno. Con cagne magre, studiose e conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi S'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pareano stanchi Lo padre e i figli, e con l'agute scane Mi parea lor veder fender li flanchi, Quando fui desto innanzi la dimane, Pianger senti' fra 'l sonno i miei figliuoli, Ch'eran con meco, e dimandar del pane. Ben se' crudel, se tu già non ti duoli, Pensando ciò che'l mio cuor s'annunziava: E se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava Che il cibo ne soleva esser addotto. E per suo sogno ciascun dubitava: Ed io sentii chiavar l'uscio di sotto All'orribile torre: ond'io guardai Nel viso a' miei figliuoi senza far motto. I' non piangeva, si dentro impietrai: Piangevan elli; ed Anselmuccio mio Disse: Tu guardi si, padre: che hai? Però non lagrimai, nè rispos'io Tutto quel giorno, nè la notte appresso, Infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo Nel doloroso carcere, ed io scorsi Per quattro visi il mio aspetto stesso; Ambo le mani per dolor mi morsi. E quei, pensando ch'io il fessi per voglia Di manicar, di subito levorsi, E disser: Padre, assai ci fla men doglia, Se tu mangi di noi: tu ne vestisti Queste misere carni, e tu le spoglia. Queta'mi allor per non farli più tristi: Quel di e l'altro stemmo tutti muti: Ahi dura terra, perchè non t'apristi? Posciachè fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso a' piedi, Dicendo: Padre mio, che non m'aiuti? Quivi mori: e come tu mi vedi, Vid'io cascar li tre ad uno ad uno Tra il quinto di e il sesto: ond'io mi diedi, Già cieco a brancolar sovra ciascuno, E tre di li chiamai poi che fur morti:

care tastando con le mani intorno -- per conoscere s'eran bus sine nutrimento cibali conservare il grano! -- Poste,
vivi, o per modo d'uom vicino (Benu.). -- Nel luogo ove fu più che il dolur. eca., lo dia morire (7.). -- A brancolar raso il palazzo di Ugolino (pargiuno pote più che il delore i
itest, ad palpandum (Benu.). rocchia di S. Sepolero Lunfini la mia vita, che non l'ava
-- B tre di li chiamat. Altri: g'Arno), i Cavalieri di S. Stepotuta finire il dolore (B.due di. -- Et ste videtur cofano, padroni del suolo, fecero Più che la forza del dolore
mes Ugolinus vizziese octo dievolgendo gli anni, fosse da tenermi vivo, valse la forza

Poscia, più che il dolor, potè il digiuno.

Quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti Riprese il teschio misero coi denti, Che furo all'osso, come d'un can, forti. Ahi Pisa, vituperio delle genti Del bel paese là, dove il si suona; Poi che i vicini a te punir son lenti, Muovasi la Capraia e la Gorgona, E faccian siepe ad Arno in su la foce, Si ch'egli annieghi in te ogni persona. Chè se il conte Ugolino avea voce D'aver tradita te delle castella, Non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, Novella Tebe, Uguccione e il Brigata. E gli altri duo che il canto suso appella. Noi passamm'oltre, là 've la gelata Ruvidamente un'altra gente fascia, Non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso li pianger non lascia, E il duol, che trova in su gli occhi rintoppo, Si volve in entro a far crescer l'ambascia: Chè le lacrime prime fanno groppo, E, si come visiere di cristallo, Riempion sotto il ciglio tutto il coppo. Ed avvegna che, si come d'un callo, 100 Per la freddura ciascun sentimento Cessato avesse del mio viso stallo, Gia mi parea sentire alquanto vento:
Perch'io: Maestro mio, questo chi move? Non è quaggiuso ogni vapore spento? Ond'egli a me: Avaccio sarai, dove Di ciò ti farà l'occhio la risposta, Veggendo la cagion che il flato piove. Ed un de' tristi della fredda crosta 109 Gridò a noi: O anime crudeli Tanto che data v'è l'ultima posta, Levatemi dal viso i duri veli,

Si ch'io sfoghi il dolor che 'l cor m'impregna, Un poco, pria che il pianto si raggeli.

Frati minori a San Francesco, e sotterrati nel monimento che

della fame a finirmi (Monti). 80-90, Bel paese là, doce it — Sulla pretesa teonofagia di sisuona, l'Italia, D., Voly, El., Ugolino, vedi la bella nota i, 7: Alti hoo, alti oli, alti si del Hiano, che la annulla. affirmando logiumitur, ut puta — Dopo li otto di ne fu-Hispani, France et Latini. — rono cavati e portati, invilup-La, riempitivo frequente ai trepati nelle studie, al luogo de' centisti (T.). — I vicini, i portati minori a San Francesco. nell'inci confinanti. La, riempitivo frequente ai tre-centisti (T.). — I vicini, i po-poli tuoi confinanti. — La Capoir tuoi connuant. — La Ca-praia e la Gorgona, isolette non lungi dalla foce d'Arno. — La Gorgona pare chiuder l'Arno, chi guardi dalla torro torta. Questa non era in piè ai tempi di Dante, ma egli deve aver fatto l'osservazione e colto e sotterrati nel monimento che si alla calla con alli scaloni, a montare in chiesa, alla porta del chiestro, coi ferri in gamba; l'Arno, chi guardi dalla force del Arno, privo dell' attività del sole i e

La Gorgona pare chiuder se è privo di questi edito talla corre ond'e che spira il vento (B.S.). Il quali ferri vid'io, cavati del torta, questa non era in pica i — Avaccio, presto, — Che il detto monimento (B.).

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

76-78. Con gli occhi forti,toraver fatto l'osservazione e colto
vento.

toroendosi indistro contro Pisa, vi allaghi e sommorga ogni
persona. — Aveva voce, era
infamato (B.). — I figluori.
con questo nome abbraccia
anche i nipoti. — Lex civitis
appestati filios et nepotes liberos (Benv.). — Croce, supplinto. — I etd novella, giovanile, o intendicol Trinesperta delle cose pubbliche, sebbeno
atta all'armi, perche erano tutti
advilti ed uno anche padre (Scarabelti). — Nevella Trbe di
atrocita. — Il Buti: Pelope, ro
di Tebe, venne in Italia e fece
Pisa, dal nome d'una citta
ch'era nel regno suo. Il Brigata, era figlio del conte Guelfo, primogenito di Ugolino, ed
Anselmuccio, del conte Lotto
altro figliuolo Moglie del conte
Ugolino fu la contessa di Montegemoli, da Siena, ed ebbo antorcendosi indictro contro Pialtro figliuolo Moglie del conte Ugolino fu la contessa di Mon-tegemoli, da Siena, ed ebbe un-cora un altro figliuolo nomi-nato Banduccio, il quale nel 1235 sposò Manfredina figlia di Manfredi Malaspina, mar-chese di Villafranca (C. Gion-ninti). V. L. Vigo, Danie e la Steilia, a p. 40. — Appella, nomina.

Steilia, a p. 40. — Appella, nomina.

91-99. Not passamm offre, alla terza sfera, detta Tolomea, — La pelata, il gelo. — Ruvidamente, dice l'asprezza del ghiaccio, non liscio, ma rozzo e risaltante in ischeggie e quast groposso. Ms il maggior tormento vien loro dalla postura medesima (Ces.).— Faccia, intornia. — Non volta in giu, come quella del primo Farcia, Interna. — Non votta in giu, come quella del primo e secondo giro. — Riversata, supina. — E il avot, ecc., le lagrime che per duolo si gittano fuori. — Rivioppo ri sconto delle lagrime che sono scontro delle lagrime che sono aggelate in sulle palpole degli occhi (B.). — Fanno groppo, nodo; aggilacciate serrano la via all'altre. — Tutto ti coppo, la cavita dell'occhio. 100-108. Ed avvenya che, ecc. Per lo fredd che i aggil era, nel vise mio era mancato ugni sentimenta careli conservamento.

sentimento, quasi come avviene nella carne che ha fatto callo (A. F.). Cessar stallo, sgom-berare, sparire — Non è quagberare, sparire — Non è quag-giuso ogni vapore spento I La cagion del vento è il calor del role che solleva i vapori Però viene a dire; non è questo luogo privo dell'attività del sole i e se è privo di questa attività, ond'e che spira il vento i (B.B.). — Auaccio, presto. — Che il fiato prove, che muove questo vento.

l'Inferno; ovvero: crudeli tanto, che, ecc. — Un poco, si lega con sfoghi; ch' io pianga un poco. — S'io non ti disbrigo, un poco, - S'io non fi distrigo, ecc., se lo non ti traggo l'impaccio del gelo dagli occhi che io possa andare al fondo di questa ghiaccia. - Restrizion mentale (T.). - Alberigo, de' Manfredi, signori di Facuza, che in vecchiezza si rese frate gandante, Essendo in discordia (1285) onn Manfreda a col cache in vecchiezza si rese irate gaudante. Essendo in discordia (1285) con Manfredo e col costui figlio Alberghetto, suoi consorti, finse riconciliarsi con loro, e il invitò al castello di Cerata, — e quando essi ebbono desinato tutte le vivande, elli comandò che venessono le frutta, ed allora venne la sua famiglia armata, com'elli aveva ordinato, et uccisono tutti costoro alle mense, com'erano asedere, e però s'usa di dire: Elli ebbe delle frutta di frate Alberigo (B.). G. Vill., ix. 335, e x. 27. — Riprendo dattero per figo, pago con usura il male fatto. — Figo per fico.

121-138. Or se' tu ancor morto for se anche tu morto f — Ancor, di già, si tosto. V. Purg., xxii (Ces.). — Stea, ecc., stia su nel mondo, lo ignoro affatto.

su nel mondo, lo Ignoro affatto. — Cotai va staggió, ecc, questa Telomes ha sopra gli altri cerchi d'Inferno questo privilegio, ecc.; fronicamente. — Il Buti non crede la Tolomea detta dal traditor d' Egitto, ma da Tolomeo, principe del popolo giudaico (dux in campo Jerico), lo quale, essendo nel campo di Jerico, ricevette nel tabernacolo suo Simone, principe de Sacerdoti, suo suocero, con due suoi figliuoli, ed appareochiato il convito, a tavola lo - Cotal vantaggio, ecc. questa chiato il convito, a tavola lo fece uccidere co' suoi figliuoli, per avere tutta la maggioria e l'oro e l'argento ch' avea Si-mone, Machab. 1, 16. - Cicade, ada in assa. - tropos e mone, Machab., 1, 16. - Create, code in essa. — Atropós. la Parca che stronca il filo della vita. — Mossa le dec, le dia la spinta. — Mi rade, mi rada. — Trade, tradisce. — Mentre che, ecc., fino a che il tempo che dovea star congiunto all'anima sia compiuto. — Cisterna, fossa. — Parcancor, ecc., si fossa. — Parcancor, ecc., si fa fossa. — Pare ancor, ecc., si fa vedere su nel mondo il corpo dell'ombra. — Mi verna, sver-na (Bl.). — Trema dal freddo mo, pur ora. — Branca d'Oria, genovese, nel 1275 uccise a tradimento Michele Zanche tradimento Michele Zanche segretamente e (XXII. 88), suo succero, per tor- altresi che qui gli il giudicato di Logodoro a Genova gli di n Sardegna. — Nel 1308 con accoglienze. — Opicino Spinola, signoreggiò in questa ghia Genova, tenendone i Fieschi in 140-150. Um bando, i quali rientrarono con ancora, mai.

Perch'io a lui: Se vuoi ch'io ti sovvegna 115 Dimmi chi se', e s'io non ti disbrigo. Al fondo della ghiaccia ir mi convegna. Rispose adunque: Io son frate Alberigo, lo son quel delle frutta del mal orto, Che qui riprendo dattero per figo. O, dissi lui, or se'tu ancor morto? 121 Ed egli a me: Come il mio corpo stea Nel mondo su, nulla scienzia porto. Cotal vantaggio ha questa Tolomea, Che spesse volte l'anima ci cade Innanzi ch'Atropòs mossa le dea. E perchè tu più volentier mi rade 127 Le invetriate lagrime dal volto, Sappi che tosto che l'anima trade, Come fec' io, il corpo suo l'è tolto Da un dimonio, che poscia il governa Mentre che il tempo suo tutto sia volto. Ella ruina in si fatta cisterna; E forse pare ancor lo corpo suso Dell'ombra che di qua dietro mi verna. Tu il dèi saper, se tu vien pur mo giuso: 136 Egli è ser Branca d'Oria, e son più anni Poscia passati, ch'ei fu si racchiuso. I' credo, diss'io lui, che tu m'inganni; Chè Branca d'Oria non mori unquanche, E mangia e bee e dorme e veste panni. Nel fosso su, diss'ei, di Malebranche La dove bolle la tenace pece, Non era giunto ancora Michel Zanche, Che questi lasciò un diavolo in sua vece Nel corpo suo, e d'un suo prossimano Che il tradimento insieme con lui fece. Ma distendi ormai in qua la mano, Aprimi gli occhi: ed io non gliele apersi, E cortesia fu lui esser villano. Ahi Genovesi, uomini diversi D'ogni costume, e pien d'ogni magagna, Perchè non siete voi del mondo spersi? Chè col peggiore spirto di Romagna Trovai un tal di voi, che per sua opra In anima in Cocito già si bagna, Ed in corpo par vivo ancor di sopra.

Arrigo, pacificati ai D'Oria, e su, coc V. Inf., xxxx. — Questi, morto Arrigo, cacciarono i Branca D'Oria. — Un suo D'Oria is estine (7). — Branca D'Oria, — Un suo D'Oria s'era mostrato favorento estine (7). — Branca D'Oria, — Un suo D'Oria s'era mostrato favorento estine (8). — Branca D'Oria. — Un suo de prosimento con quello Dicono — 151-155. Uomini diversi D'Oricovitume, hommes de movies egretamente co d'ouello Dicono — part (1xx). — Magogua, vizionale estine con la Genova gli facesse fare male Col peggiore spirito, coc., con accegliente. — Si racchiuso fin questa schiaccia.

101-105. Commativers Bo-oni costume, hommes de movies a part (Lt.), - Magagna, vizlo.-Spersi, dispersi, sterminati. -Col peggiore spirio, ecc., con frate Alberigo. - Un tal si vot, un tal vostre concittadino. - Che per sua opra, in pona delle vizzone de la concentración. accognence.

10-150. Unquanche, unque — Che per sua opra, la neora, mai. — Nel fosso della sua opera infame.

## CANTO TRENTESIMOQUARTO,

Nella Giudecca, quarta ed ultima sfera del nono ed ultimo cerchio, i traditori stanno con tutto il corpo sommersi nella ghiaccia. Nel meszo è fitto Lucifero, che con tre bocche dirompe tre peccatori; il traditore della maesta divina, Giuda, e i traditori della maesta imperiale, Bruto e Cassio. Virgilio, auvinghiato che Dante gli si è al collo, s'aggrappa ul foito pelo del corpo di Lucifero. E così i Poeti passavo il centro della trera, donde, seguitando il mormorio di un ruscello, salgono a rivedere le stelle nell'altro emisfero.

Vexilla Regis prodeunt inferni Verso di noi: però dinanzi mira, Disse il Maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira, O quando l'emisperio nostro annotta, Par da lungi un mulin che il vento gira; Veder mi parve un tal dificio allotta: Poi per lo vento mi ristrinsi retro Al Duca mio: chè non v'era altra grotta. Già era (e con paura il metto in metro) La, dove l'ombre tutte eran coperte, E trasparean come festuca in vetro. Altre stanno a giacere, altre stanno erte, Quella col capo, e quella con le piante; Altra, com'arco, il volto a' piedi inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, Ch'al mio Maestro piacque di mostrarmi La creatura ch'ebbe il bel sembiante, Dinanzi mi si tolse, e fe' restarmi, Ecco Dite, dicendo, ed ecco il loco: Ove convien che di fortezza t'armi. Com' io divenni allor gelato e floco.

Nol domandar, Lettor, ch' io non lo scrivo, Però ch'ogni parlar sarebbe poco. Io non morii, e non rimasi vivo: Pensa oramai per te, s'hai fior d'ingegno, Qual io divenni, d'uno e d'altro privo. Lo imperador del doloroso regno Da mezzo il petto uscla fuor della ghiaccia; E più con un gigante io mi convegno, Che i giganti non fan con le sue braccia: Vedi oggimai quant'esser dee quel tutto Ch' a così fatta parte si confaccia. S'ei fu si bel com'egli è ora brutto, E contra il suo Fattore alzò le ciglia, Ben dee da lui procedere ogni lutto. O quanto parve a me gran meraviglia, Quando vidi tre faccie alla sua testa!

tiers nel 600. Eccone la prima strofa: Veccilla regis prodeunt, — Fulget crucis mysterium, - Quo carne carnis conditur - Suspensurest patibulo (Lf.). - Se in il discerni, Lucifero. — Se iu il discerni, Lucifero, — Come par da liungi, ecc., quale da lontano apparisce un mulino a vento. — Dificio, edificio, macchina. — Alira protia, speco. Difesa contro il venio gelato [EL].

10-77. Il metto in metro, il riferisco in versi. — Tutte, totalmente. — E traspareau, ecc., a trasparivano come nel

totalmente. — E traspareau, ecc., e trasparivano come nel corpo del vetro un fuscellino di paglia che vi sia racchiuso. — Erte, ritte. — Quella sis erta col capo, col capo all'insi. — e quella sta erta colte pinnte, colle gambe all'insi. — Inverte, ripiga. — La creatura, ecc., Lucliero, prima della ribellione. — Dite, Dit. V. v. 28. — Di fortezza, di sicurta, si per la diversa e paurosa immagine, e si che puradocaso di li contra di la contra della contra di cont

paurosa immagine, a si che pur adiosso lui li convenia passe lo centro del monde (Lande). — Shat for d'ingenono, se hai punto d'ingeno (Liure) de la punto d'ingeno (Liure) del moire d'altroprio fatto del virere e del moire (B.). 28-45, E più con un gigante, cec, La mia statura d'avvicina più a quella d'un gigante, che la statura d'un gigante, corrisponda. Posta a misura fondamentale la pina in Bel-vedere; Filalete dà al giganti un 'alteza di 54 piedi di Favedere; Filalete da ai giganti un'altezza di 54 piedi di Pa-rigi; e ad un uomo comune, di piedi 6, cotalchè il braccio di Lucifero dovrebb' essore pari almeno a 34 + 34 ov-

vero a piedi 486 di Parigi. Or se il braccio è al solito il terzo dell'intera lunghezzza del corpo

L'una dinanzi, e quella era vermiglia;

1-9. Vezilla, ecc. I vessilli ciplo d'un inno del sesto secolo E contra il ruo Fattore, ecc., del re d'Inferno escono — si che si cantava nelle chiese la e si mostrà tarto frattore, ecc., manifestano (B.). Sono le ale settimana santa, e scritto da nam sedem meam in aquillone sevotolanti di Lucifero. — Le Fortunato, italiano di nascita, et ero similis attissimo (A.F.). Per prime parole sono il prin- ma che morì vescovo di Poi- — Ben dee da tui, ecc., ada

e meravigita che da lui proceda ogni male. - Tre faccie...

Rovresso il mezzo, sul mezzo appunto dell'una e dell'altra apalla sorgevano lateralmente le altre due facele, che, come in un punto comune, andavano ov'e la cresta (simbolo di superha (B. B.). La faccia dinanzi ticne la parte anteriore del capo, laddove le altre due che vi e' aggiungono, si attaceno all'occipite, si che rimane luogo solo per una cresta. La ragione di siftata positura si è che Sainasso possa misurare a un tratto col guardo da tutto le parfi l'intero suo regno, e come gli conviene signoreggiarlo (Bl.). Per le tre faccie di diverso colore, intende forse di diverso colore, intende forse di diverso colore, intende forse de tre parti della terra allora conosciute, dalle quali piovono senza cessare le anime a lui, che siede signore stulle acque d'abizzo. Vernigli di volto sone generalmente gli Europei tra bianchi e gialii gli Assiade d'abisso. Vermigli di volto sono generalmente gii Europei: tra bianchi e gialli gli Asiatici (Mongolli); neri gli Africani (Negril; ed è situato in modo che ha l' Europa davanti, l'Acia a destra, e l' Africa a sinistra. Risponde la positione a quella del Veglio di Creta. — Di la onde il Nito r'auvaila, l' Etiopia. — La regione interno alle cateratte del Nilo. torno alle cateratte del Nilo. (Lf.). 48-60.

(14)... 48-60. Cotali, si grandi... bi vipistrello, di cartilagini (L.)... Svolazzava, dibatleva... Quindi, per cagion d'essi venti... Dirompea, stritolava... Marcialla, strumpta com... venti. — Dirompea, stritolava. — Maciuila, strumento composto di due legni, uno de' quali entra in una incanalatura che è nell'altro; serve a dirumpere il lino e la canapa e mondarli dallo materie legnose. — A quel dinanti, a quello che era nella bocca della faccia dinanzi. — Verso il prafiga, a rispetto del grafe, a rispetto del grafe.

Dell'altre due, che s'aggiungono a questa \* Sovr'esso il mezzo di ciascuna spalla, E si giungèno al luogo della cresta, La destra mi parea tra bianca e gialla; La sinistra a vedere era tal, quali Vengon di là, onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan duo grand'ali, Quanto si conveniva a tanto uccello; Vele di mar non vid'io mai cotali. Non avevan penne, ma di vipistrello Era lor modo; e quelle svolazzava, Si che tre venti si movean da ello. Quindi Cocito tutto s'aggelava: Con sei occhi piangeva, e per tre menti Gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea co'denti Un peccatore, a guisa di maciulla, Si che tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla, Verso il graffiar, che tal volta la schiena Rimanea della pelle tutta brulla. Quell'anima lassu che ha maggior pena, a Disse il Maestro, è Giuda Scariotto. Che il capo ha dentro, e fuor le gambe mena Degli altri duo ch' hanno il capo di sotto, Quei che pende dal nero ceffo è Bruto: Vedi come si storce, e non fa motto: E l'altro è Cassio, che par si membruto. Ma la notte risurge; e oramai È da partir, chè tutto avem veduto. Com'a lui piacque, il collo gli avvinghiai; Ed ei prese di tempo e loco poste;

E quando l'ale furo aperte assai, Appigliò sè alle vellute coste; Di vello in vello giù discese poscia Tra il folto pelo e le gelate croste.

e mondarii dalle materie legoste e nose. A quel dinanzi, a quello che era nella bocca dinanzi. Indianazi, a quello che era nella bocca dila facela dinanzi. Il verso torno ai giorni che Dante convera. Per arrivar qua specci il graffica, a rispetto del graffica sumò nel cercare l'Inferno 24 ore, chè al si, il, quanto i dari, chè elli facea con li artigli e il Purgatorio, Michelan-mossero, è detto. Le giorno: delle branche sue (B.).— gelo giustifica Dante dell'aver n'andava; al vil. 98: o Brulla, nuda - tutta netta, che ne la portavano il un-giònni (B.).

Gl-68. Lassi, inculca l'al-nione che per speciale provi- conte; poco prima dello spus terza di Lucifero.— Giuda, il denza di Dio, l'impero del tar del sole; al xi, 152 corte traditore di Cristo.— Il capo mondo fosse ridotto in potesta e le spine cocan l'onda, è u di sotto; pendono a capo in dei Romani, e poi degl' impe- fa del giorno; al xi, 152 dell'anceri di Lucifero.— Giuda, il denza di Dio, l'impero del tar del sole; al xii, 152 delle i sotto; pendono a capo in dei Romani, e poi degl' impe- fa del giorno; al xi, 152 dell'anceri della massi di otta; la prima ors di quella dei papi simoniaci, e i dell'impero romano debb' es- giorno; al xix, 10: 28 gie l'morsi di Lucifero rispondono ere punito dove e come i funa è sotto inorti pieti; al sul di di di di Cassio cospiratore. ['impero romano, prese, dicea prese, colse il però cassio de cui Cicerone, nella III gi ammazzatori di Cesser.— Ma graparlo, prima es- descentinaria, spregia la corpu- la notte risterge, ecc. Son le soi del tutto, tornino a chioser lonza — Bruto e Cassio. Nel dopo mezzogiorno, xantechà (Bl.).— Vellute coste, colse il para l'antinaria, spregia la corpu- la notte risterge, ecc. Son le soi del tutto, tornino a chioser lonza.— Bruto e Cassio.

noi fummo là dove la coscia lge appunto in sul grosso dell'anche, uca con fatica e con angoscia testa ov'egli avea le zanche, grappossi al pel com'uom che sale, e in inferno i' credea tornar anche. ben, che per si fatte scale, il Maestro, ansando com'uom lasso, ensi dipartir da tanto male. i fuor per lo foro d'un sasso, e me in su l'orlo a sedere: esso porse a me l'accorto passo. gli occhi, e credetti vedere ero com'io l'avea lasciato, ili le gambe in su tenere livenni allora travagliato, ente grossa il pensi che non vede era il punto ch'io avea passato. su, disse il Maestro, in piede: a è lunga, e il cammino è malvagio, il sole a mezza terza riede. a camminata di palagio eravam, ma natural burella ea mal suolo, e di lume disagio, ch'io dell'abisso mi divella, ro mio, diss'io quando fui dritto, rmi d'erro un poco mi favella.

re prime al centro carduite tornare in Inferno.— per varcare il centro terrestre, che dal corpo suo, (E.). Travaglialo, confuso, ingere: mall'altro emisfero dova sorticlire. E così accade, quiclo. — La gente grossa, avveric che è già mezza terza, a D. In cello, fa quecio. Ginnto dove le leggi fisiche, non conosce qual
tucifero spariano è quel punto, eco. — La difficia, Virg. depone D. coltà dell' arrampicarsi, accancillo zeoglio, che là mata al v. 78 cd al v. 83, è atc). — Attienti ben tribuita alla gravità che ii (B.). – Burella, fossa, passaggio
n. — Da tonto mate poeta, con gli antichi, crede
laferno (B.).

Til Blanc all'incontro: Noi, alla
e acabrose suolo, e scarseza
fitto in una spocie
la massimo della gravità, poichè avella, mi pacci (B.). — Quando
phiaccio, il metà di samo attratti dalla intera fui dritto, fin alluta era riscogli, come intorno massa terrestre, il che vieta

che nella grando velocità onde l'asse della terra si gira, non siamo scaraventati nello spatio. siamo scaraventati nelle spetio. Se per un pouso che si sprofondasse a traverso tutta la terra, dasse a traverso tutta la terra, fosse possibile arrivare al centro di essa, e di la, in direzione opposita, salire alla superficie, ad ogni passo verso il contro sentiremmo meno la gravità, perchè già el sovrastrerbbo una parte della massa terrestro, la quale di attrarrebbe e affievolirebbo l'attrazione delle altre masse maggiori. Giunti al cen-masse maggiori. Giunti al cen-masse maggiori. masse maggiori. Giunti al centro, la gravità sarebbe per noi = 0, stantechè saremmo attrattro, la gravità sarebbe per noi

58 ti ugualmente da futte parti,
nè treveremno la menoma difficoltà a risalire alla auperficie
in qualsivoglia direzione. Ma

10 la gravità crescerebbe ad ogni
passo, che ad ogni passo verso
la superficie, la massa sotto di
noi, si farebbe maggiore di
quella sopra di noi, e la piena
forza della gravità la risentiremmo solo arrivando novellamente alla superficie. Del resto se D. quando Virg. giunto
al centro della ferra si volse,
e cominciò a risalire oredette
di tornare indierro in Inferno,
cadde in errore si, ma assai
neutrale. I più, se un pozzo si
profondasso diametralmente
nella terra, crederebbero di
poter raggiungere l'opposita
superficie continuamente scensto dendo, senza badare, come
dendo, senza badare, come rmi d'erro un poco mi favella.

poter raggiungere l'opposita superficie continuamente scentra il folto pelo di alla parte superiore del suo dendo, senza badaro, come de le gelate croste, corpo stendesi il ghiaccio della Virg ben nota: Qual era il luna del ghiaccio che cavita interiore di (L.):

Ca dove la coscia, parte inferiore si stendono gli La via è lunga, perche devono que la custe stourne modo che Virgilio al trascorrere tutto il semidamente del la famble (L.).

Ca dove la coscia, v. 116: Tu hai i picali in su tro della terra (F.) — E gia il no del la custe stourne modo che Virgilio al l'ario scle, coc. Il giorno è diviso in a s'annoda la co-cia fa della Giudecca, e a quel quattro parti uguali: terza, sobi la custes stourne modo che Virgilio all'orlo alli rosci, sol, coc. Il giorno è diviso in atto nel ghiaccio che così dal corpo di lui può rag-ci l'attava parte del giorno e il petto sporgno giungere l'orlo delle rungi ore geva la notte è vespro; meza terza lle de la jambe L., della superficie gelata potè rag-ci e il petto sporgno giungere l'orlo delle rungi ore geva la notte vispo meza terza le de la jambe per none Dante a sedere, pase me in questo dica dopo alcune ore cupi al parte op- in su l'orlo a sedere. Ap-bis è scorsa l'ottava parte del si trovare una via presso prose a me l'accorto giorno; poichè, mentre all'uni entre il riconduca presso proche della corpo suo, dile. E così accade, la D., in collo, fa que-ci del colo, con con l'alie con del corpo suo, diler. E così accade, une con l'alie c

maso. — D'erro, di errore, di dubbio. — Da sera a mane ha fatto il sol tragillo i Ora era sera, come dicesti (ma la notte

sera, come dicesti (ma its notte risurge) et lo veggio diventoto così tosto mattina (B.).— M'apprest, m'appigilai.— Al pet di Lucifero, che trafora e travera il centro della terra. 109-114. Cotanto, tempo.— Al qual punto tendono da ogni parte tutti gravi.— B se' o'' eco. Ordina: Ed ora sel sotto l'emisfero celeste, ch' è opposto al nostro, il quals a guisa di volta sia sopra alla gran secca, alla terra (chiamata artida nella Scrittura)— e sotto il più allo punto del quale (nostro più allo punto del quale (nostro più allo punto del quale (nostro più alto punto del quale (nestro emisferio) fu consunto, ucciso Cristo, che nacque e visse senza orisso, die inacque e vise senia peccato. Imagina che Gerusa-lemme sia posta nel punto medio dell'emisfero boreale, il solo secondo le idee di quoi tempi, abitato; c che l'emisfero opposita l'enstrale, sia tutto marcha l'enstrale. sto, l'australe, sia tutto mare, tranne il punto antipodo a Ge-rusalemme, su cui s'alza la montagna del Purg. (B. B.). 118-132. E da man, è il mat-

tino. - Da questa parte cadde già, eco. Finge che Lucifero gis, ecc. Finge che Lucifero cadesse collà testa riversa da quell'emisfero al quale or si diriga, a con tanta veemenza che sprofondo fino al centro della terra; che la terra, prima sporgentesi nell'emisferio australe, impaurita a quella vista rientrò, e si sporse dall'emisfero oppesto, sicohe gran parte del mare, che questo in primo totalmente copriva, corso ad invader quello; e che il tratto interno di terra per cui egli passa, preso pur esso di orrore, ricorse in su, e fece quella montagna che s'eleva sulla acque dell'emisfero australe (B. B.). - Lucopo è laggiu, ecc. i passeggieri salgone contro il corso d'un ruscello, il quale, cadendo poco da alto (poco pende), discende spiralmente dalla superficio della terra (col corso ch'egli avvolge) fino a luciforo per noltra qui can cadesse colla testa riversa da corso ch'egli avvolge) fino a Lucifero, per unirsi qui con Cocito... Per tomba è da inten-Lucifero, per unirsi qui con contrapposto de fumi infernali; salita [\$B\$. \$B\$.). Cocito... Per temba è da intendere l'intere Inferno, e spiedere l'intere Inferno, e spiedere l'intere Inferno, e spiedere l'intere Inferno, e spiede l'altre l'intere Inferno, e spiede de l'intere Inferno, e spiede de l'intere Inferno, e spiede de l'altre corre it cammino portere, coi Rossetti, che sia uno il cielo porta in giro nel l'altre del core belle, in
de passeggieri, va tanto lungi
led porta ta gira noi vidi parte delle corse belle, in condo, in ciuna alla caverna. I
ranto che per un pertugi
vidi parte delle corse belle, in condo, in ciuna alla caverna. I
ranto che per un pertugi
vidi parte delle corse belle, in condo, in ciuna alla caverna. I
ranto che per un pertugi
vidi parte delle corse belle, in condo, in ciuna alla caverna. I
ranto che per un pertugi
vidi parte delle corse belle, in condo, in ciuna alla caverna. I
ranto che per un pertugi
vidi parte delle corse belle, in condo, in ciuna alla caverna. I
ranto che per und condo, in ciuna dell'altre
ranto che per und condo, in ciundo, in ciun alla caverna. I
ranto che per und condo, in ciun alla caverna. I
ranto che per und condo, in ciun alla caverna. I
ranto che per

Ov'è la ghiaccia? e questi com'è fitto Si sottosopra i e come in si poc'ora Da sera a mane ha fatto il sol tragitto? Ed egli a me: Tu imagini ancora Esser di la dal centro, ov'io m'appresi Al pel del vermo reo che il mondo fora. Di la fosti cotanto, quant'io scesi; Quando mi volsi, tu passasti il punto Al qual si traggon d'ogni parte i pesi:

E se' or sotto l'emisperio giunto Ch' è contrapposto a quel che la gran secca Coverchia, e sotto il cui colmo consunto Fu l'uom che nacque e visse senza pecca: 115 Tu hai i piedi in su picciola spera

Che l'altra faccia fa della Giudecca. Qui è da man, quando di la è sera: E questi che ne fe' scala col pelo,

Fitto è ancora, si come prim'era. Da questa parte cadde giù dal cielo: E la terra che pria di qua si sporse, Per paura di lui fe' del mar velo. E venne all'emisperio nostro; e forse

Per fuggir lui lasciò qui il luogo voto Quella che appar di qua, e su ricorse. Luogo è laggiù da Belzebù remoto

Tanto, quanto la tomba si distende. Che non per vista, ma per suono è noto D'un ruscelletto, che quivi discende Per la buca d'un sasso ch'egli ha roso Col corso ch'egli avvolge, e poco pende.

Lo Duca ed io per quel cammino ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo: E senza cura aver d'alcun riposo Salimmo su, ei primo ed io secondo,

Tanto ch'io vidi delle cose belle Che porta il ciel, per un pertugio tondo, E quindi uscimmo a riveder le stelle.

mente, onde non si può prenderlo per uno sbocco de' flum develge, ch'egli mena tortuos
infernali, nel qual caso dovrebe de è poco inclinato, onde ci
be correre all'insù. Anzi è un va lungh esso non ha difficientarapporto de'dumi infernali;
come questi nascono da'peccati
degli uomini, e scandono all'in- Tanto che per un pertugi
ferno, così esso scende dal tonde, in cima alla caverna.

118

# **PURGATORIO**

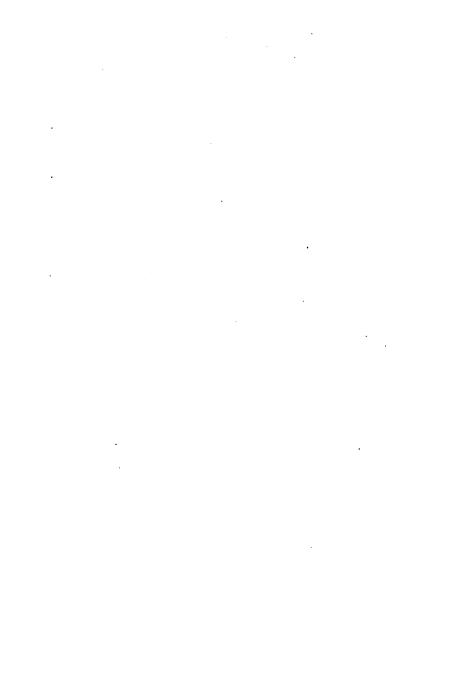

## PURGATORIO

#### CANTO PRIMO.

Uscito Dante dalla sotterranea caverna, sente rucrearsi dall'aer puro e dalla vista di ful-gentissime stelle. Catone uticente, posto a guardia dell'isola, si fa incontro ai due Poeti, e domanda ragione del lor cammino; ed intesala, gl'istruicce di quel che debbano fare

e domanda ragione del lor cammino, ed intesala, gl'istruisce di quel che debbano fare prims di mettersi su pel monte. Il nonte del Purgatorio, sorgente dall'acqua dell'emisfero australe fino alla sfera dell'elere, figura un cono tronco in cima, intorno al quale s'avvolgono dieci ripiani circolari, cornici o batzi, non compreso il suolo dell'isla. Appie del monte s'indugiano quei che prorirono in contumacia di Santa Chiesa. Il primi tre batzi costituizcono l'Aultjurgatorio, dove son trattenute, finche stano ammesse alla espiazione, tre sorte di anime negligenti. Gli altri sette formano il Purgatorio, e in ciaccino di esti si purga uno de' sette peccati capitali, con quest'ordine: Superbia, Invidia, Ira, Accidia, Avarizia, Gola, Iussuria. Sulla cima, in pianura, è la sempre verde ed amenicina seba del Paradiso terrestre. I Poeti salgono di cerchio in cerchio per certe scale, scavate nel sasso, che tanto meno divengon lor faticose quanto più s'avanzano verso la cima.

Per correr miglior acqua alza le vele Omai la navicella del mio ingegno Che l'ascia dietro a sè mar si crudele.

E canterò di quel secondo regno Dove l'umano spirito si purga, E di salire al ciel diventa degno.

Ma qui la morta poesia risurga, O sante Muse, poichè vostro sono, E qui Calliopèa alquanto surga,

Seguitando il mio canto con quel suono Di cui le Piche misere sentiro

Lo colpo tal, che disperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro,

Che s'accoglieva nel sereno aspetto Dell'aer puro infino al primo giro, Agli occhi miei ricomincio diletto,

Tosto ch' i' uscii fuor dell'aura morta Che m'avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che ad amar conforta, Faceva tutto rider l'oriente,

Velando i pesci ch'erano in sua scorta.

1-5. Correr miglior acqua, per la quale l'anima dalla fino al primo giro, traitare maferia men friste. — morte del peccato si rileva (B.) gifi il Buti: Tutto puro era Miglior, perché e purgativa, ed e torna alla vita della gra-quivi l'aire senza nebbia o numbro de purgati (B.). — transciella, ecc., la facultà e torna alla vita della gra-quivi l'aire senza nebbia o numbro di Dio e de' purgati (B.). — transciella, ecc., la facultà e torna alla vita della gra-quivi l'aire senza nebbia o numbro di Dio e de' purgati (B.). — transciella, ecc., la facultà e de possibilità del mio ingegno (B.). — camente: che ha bella voce, bolenzia di vento, infino al primo di Dio e de purgativa dalle sucre la disputazione, e zia di vento può essere.

Mar si crudete, il subletto dalle sucre la disputazione, e zia di vento può essere.

Vinse col suo canto (B.). — CalBate compara l'Inferno ad un liopéa, como Penelopèa, Fe- a' miei cechi quel diletto ch' io mare spaventoso; ad un mare bea per Febe (Luna) disse il non avea più gustato dalla sucre della penelo della con la loda vencempara di l'inferno (B.).

Selva (Inf., 1, 23). A questo un Codice parigino: turga.

Bolo (Partico della penelo della penelo della con la loda vencempara l'Inferno (B.).

10-12. La morta poesia risur
dal vence idido (B.). — Di candore raggianto di Venere, ga, trattando della penitenza, cut, per efecto del qual modo stendendosi al largo, tirasse

(del dire) le piche mivere, le figliuple di Pierio (di Pella in Maccdonia, vinte nella gara del canto presa con le Muse) furono mutate in gazze. Lo colpo dal, ecc., sifiatto colpo, che non ebber speranza di remissione. — Si sentirono vinte, ma mon lo confessarono, anzi dissero villanta alla Muse, ondissero villania alle Muse, onde il Buti ammette la lezione; che dispettar perdono, ebbeno

in dispetto che fusse loro per-

in aspecto dole rasse foro perdonato.

13-15. Dolce color, ecc. Un sonve azzurro, qual di zaffiro orientale, onde al'incolorava il nitido aspecto dell' aer puro.

Sono due specie di zaffiri: l'una si chiama l'orientale perchè si trova in Media, che è nell' Oriente, e questa è migliore che l'altra e, non traluce. — S'accopiieva. E verbo caro a D; qui vale: diffondersi, essere ricevuto nell'oria, e questa quasi impregnata di quel colore, che pe' strati di lei veniva ad adunarsi. Par., xiv. 122: S' accopiieva per la croce una meloda (Ces.). — Infino al primo giro, fino al primo Mobile (L.). Meglio il Buti: Tutto puro era quivi l'aire senza nebla o nu qui l'aire senza nebla o nu qui l'aire senza nebla o l'univi l'aire senza nebla o l'univi l'aire senza nebla o luritore dell'avente dell'avente dell'avente dell'avente dell'avente mine a l'univi l'aire senza nebla o l'univi l'aire

quasi un velo di sottilissima luce sopra de' Pesci, che, sen-za nascenderli, gli lasciasse za nasonderti, gli lasciasse sotto a sè trasparire (Ces.).

— Ch'erano in sua acorta.

Ben potea, dice Filalete, apparire in ciele il segno dei Pesei prima del sorger del sole, essendo questo allora in Ariete, ma Venere si leva dopo il role, il 27 marzo, 12 minuti, il 7 aprile, 30 minuti, e il 10 aprile anche più tardi; onde è impossibile, cronologicamente, ch'ella compaia in tal tempo.

— A man destra. Nel nostro nell'altro emisfero chi tien la faccia verso Oriente, ha stro e nell'attro emistero chi tien la faccia verso Oriente, ha a destra il polo antartico (B. B.), — Quattro stelle; la cro-ce del sud, di quattro stelle una di prima, due di seconda, una di terza grandezza,— la consecucia successiva di conuna di terza grandezza, Dante poteva saperne l'esistenza da Marco Polo, che l'anno 1295 era tornato dal suo viag-gio, nel quale s'era spinto fino a Java e Madagascar. Anche sono in parte visibili da Alessono la parte visioni da Ales-sandria e totalmente da Me-ros. Ma a ciò fa contro che questa costellazione fu prima-mente introdotta da Royer l'anno 1679, come pure che, giusta il canto viii, 92, le quattro stelle tramontano più tardi, il astronomicamente non possibile che delle più piccole. Onde Dante dee aver inteso delle quattro stelle, senza sa-per precisamente della loro delle quattro stelle, senza sa-per precisamente della loro posizione nel cielo e del loro sorgere e tramontare (Fil). — Non viste mai altroche dalla prima gente, da Adamo ed Eva, i quali, dimorando nel para-diso terrestre e situati, secondo il poeta, in cima al monte del il poeta, in cima al monte del Purgatorio, vedevano di colà le stelle del polo antartico (F.), il Lanco: ta prima gente, cios quelli che vissono nella età di Saturno. Il Barlow in-tende: le razze primitire che abitarono l'Europa, e l'Asia, e oita Humboldt, Cosmos., il: « Stante la precessione degli equinozi, i ciell stellati mutan del continuo il loro aspetto da del continuo il loro aspetto da equinoz, i cien stenat de del continuo il loro aspetto da ciascuna parte della superficie della terra. Le razze primitive del genere umano vedevano sorgere nel lontano nord le fulgide costellazioni dell'emi-sfero meridionale, che, dopo esser rimaste gran tempo inviesser rimaste gran tempo livi- En.: viii, 570; Secretosque prima labbia, Inf., in 45° sibili, appariranno in quelle piox: his dantem jura Catonem. maschili penne. — Chi vi Intitudini, trasorse migliaia (Altri qui intende di Catone lucerna, chi vi fe lume d'annia. La Croce del Sud co- l'antico). — In vista, all'a- scire, ecc. — Mutaton. » minolò a diventar invisible spetto. — Doppia lista, Così è consiglio, il decreto dei nel 520-30' latitudine nord 2900 dipinto dal Vangelista Gio- darai redenzione in latera ni prima della nostra èra, vanni l'Iddio eterno Padre, s'è mutato in altro che le perche, secondo Galle, questa (Ces.). — Delle quattro luci sam- uscire i dannati v — Grou costellazione potè prima aver te, delle quattro stelle che sim- ripari (Inf., xxxv. 9). Qui attinto un'altezza di più che boleggiano le quattro virtà roni, cerchi, o balzi del mes 108. Quando sparve dall'oriz- cardinali, prudenza, giustizia, del Purgatorio, che, a usa

Io mi volsi a man destra, e posi mente All'altro polo, e vidi quattro stelle Non viste mai fuor che alla prima gente. Goder pareva il ciel di lor flammelle. O settentrional vedovo sito. Poichè privato se' di mirar quelle! Com'io dal loro sguardo fui partito, Un poco me volgendo all'altro polo, Là onde il carro già era sparito: Vidi presso di me un veglio solo, Degno di tanta reverenza in vista, Che più non dee a padre alcun figliuolo. Lunga la barba e di pel bianco mista Portava, a'suoi capegli simigliante. De' quai cadeva al petto doppia lista. Li raggi delle quattro luci sante Fregiavan si la sua faccia di lume, Ch'io il vedea come il sol fosse davante. Chi siete voi, che contra il cieco fiume Fuggito avete la prigione eterna? Diss'ei movendo quell'oneste piume. Chi v'ha guidati! o chi vi fu lucerna, Uscendo fuor della profonda notte Che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte? O è mutato in ciel nuovo consiglio, Che dannati venite alle mie grotte?

Lo Duca mio allor mi diè di piglio,

E con parole e con mano e con cenni. Riverenti mi fe' le gambe e il ciglio.

pe era stata eretta da più di 500 anni (Lf.).

28-39. Com'io dal loro squar-do, ecc., come lo lasciai di ri-guardarie. — All' altro polo, al polo nord. — Il carro, l'Or-sa maggiore — era sparito. perchè dal luogo dov'era nol poteva vedere restando quello sotto l'orizzonte (F.). — Già è ana syvaebia di luogo; non di sotto l'orizzonte (F.). — Gid è qui avverbio di luogo: non di tempo. Vedi anche Purg., xxvivi, 62 (G.). — Veglio, Catone; mori a cinquant' anni. Nell' essitar Catone tanto da dargli la balla del Purgatorio, si conformò a Virgilio e a Lucano, ed all'ammirazione ch'egli stesso ne sentiva. Conn.. v. 28. Virg. sentiva. Conv., iv. 28. Virg. En.: viid. 670: Secretosque pios: his dantem jura Catonem.

zonte delle contrade del Baltico, la gran Piramide di Ceovirti stesse, che in figura
pe era stata cretta da più di
500 anni (Lf.).
28-39. Com'io dal loro zguardo, ecc., come io lascial di riguardarle. — All' altro poto, qui Ninfe e nei ciel semo di
la cola panda di caraca l'OrDangate a lui e di - Davante a lui — Davante a lui — gli o lesse in faccia (L.). Il l'naciari seniore: davanti a 40-57. Contra il cieco liu il fiume tenebroso sotterra contro al cui corso eran il liti. liti a riveder le stelle () xxxiv, 130). — Pare che il desse uscir di sotterra (B. desse uscir al sotterra (8. — Oneste piume, i peli d barba, li quall, quando lava, si si moveano (Lame — Petr.: Ove le penne un Mutai per tempo e la prima labbia, Inf., x, 45:

rispose lui: Da me non venni: a scese del ciel, per li cui preghi mia compagnia costui sovvenni. ch'è tuo voler che più si spieghi stra condizion, com'ella è vera, non puote il mio che a te si neghi. non vide mai l'ultima sera, er la sua follia le fu si presso, nolto poco tempo a volger era. i' dissi, fui mandato ad esso i campar, e non c'era altra via uesta per la quale io mi son messo. a ho lui tutta la gente ria; a intendo mostrar quegli spirti jurgan sè sotto la tua balia. l'ho tratto, saria lungo a dirti: Ito scende virtù che m'aiuta icerlo a vederti e ad udirti. iaccia gradir la sua venuta: tà va cercando, che è si cara, sa chi per lei vita rifiuta. ai : chè non ti fu per lei amara ica la morte, ove lasciasti esta che al gran di sarà si chiara. n gli editti eterni per noi guasti: juesti vive, e Minos me non lega; on del cerchio ove son gli occhi casti zia tua, che in vista ancor ti prega, 79 ito petto, che per tua la tegni; o suo amore adunque a noi ti piega. e andar per li tuoi sette regni: e riporterò di te a lei, esser mentovato laggiù degni. piacque tanto agli occhi miei, 85 re ch'io fui di la, diss'egli allora, quante grazie volle da me, fei. di là dal mal fiume dimora, nover non mi può per quella legge atta fu quando me n'uscii fuora. lonna del ciel ti move e regge

voler attingere il suo fine. -Dopo veduto il male, Dante ve-de personificata in Catone la libera risoluzione al meglio

(K.). 71-72, Liberta dal vizio e dal Per (ci. per

17-22. Liveria dil vino e dal peccato (B.). — Per (ci. per non perdero la sua liberta. 73-75. La vesta che al gran di, ecc. Dopo la resurrezione generale. E per questo dimostra che Catone debba essere salvo (B.). Catone d' Utica ab-bandonò con libera risoluzione bandono con libera risoluzione il mondo servo: assetato di e-terna liberta, si passò con la spada. Non ha pertanto che fare co tristi suicidi (inf., xiii), onde il suo corpo al di del giu-dizio splendera glorificato. Da-

once is sub comp at all act gludicio spienderà gludicia to. Daniele, XII, 3.
76-90. Guazti, violati. — Minor me non lega, non sono sotto la sua guardia (B.). (Inf., v., 4). — Det cerchio primo del Limbo (Inf., v., 12). — Gli occhi casti, Conu. : Negli occhi come per sensibile bellezza, ta bonta dell' antina più si dichtara (G.). — Marzia, da prima moglie di Catone. poi di Ortensio; e morto Ortensio, ripresa a preghiera di lei, da Catone (Conn. Iv. 28). — In vista - quasi dica: tanta fu l'affezione sua d'esser tua quando vivea, ch'ella te ne pregò sì affettuosamente, come sorive Lucano. che anco par crive Lucano, che anco par che te ne prephi (B.)., Luc., II, 341-4: Conv., IV, 28: Dammi ii patti degli antichi letti, dammi lo nome solo del maritag-gio, dammi almeno che io in questa tanta vita sia chiamata questa tanta vita sta chamata tua, — Ti prega a far grazia, - O zanto petto. V. Conv., w.5. - Li fuot sette regni, i sette gi-roni del Purgatorio che hai in balia — Grazie riporterò. - lo ingrazierò lei della gra-zia che tu ei farai per suo amo-mo (II). — Mercia que Catona. re (B.). - Marzia, eco. Catone, mentre ancora vivea, avea a-dempiuto tutti i doveri verso Marzia sua moglie; ora, sciolto dalla soma terrena, ha solo doi ben, che per lei mi richegge.

i chiudone interno folka, per le suo fallo e stolcon fel piegar le giafferrò (B.). — Rivesi vicino a morte — alla morte
messo alle disposizioni divine.

Non vha altra libertà che nolradempimento della legge di
afferrò (B.). — Rivesi vicino a morte — alla morte
loi. Cor., 11, 3, 17: Dove è lo
abbassare gli occhi stava da scorrere — gli restava liberto (R.). — 10 pri di la
riverenza. — Du me,
di vita (inf., 1, 64-65).

al mondo. — Di la dai mai
littio. — Donna tecce. — Com'ella è velella è veramente. —
di la veramente. —
desta, giurisdizione.

li mio volere che a
flo spiegare la nodione.

Non vide mai, ecc., A vederti e a udirti per inorto. — Per la nad tendere quel che dee fare a

scala vergenti l'umo dalla soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole come
alia bertà volontarimente som
resso alle disposizioni divine.
Non vha altra libertà che nolla despimento della legge di
afferrò (B.). — Rivesi l'independent del la logge di
alla soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole come
alia soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole come
alia soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole come
alia bertà volontarimente som
resso alle disposizioni divine.
Non vha altra libertà che noll'adempimento della legge di
alla coma terrena, ha solo doveri divini. È notevole come
alia vergini divine.
Non vha altra libertà che noll'adempimento della legge di
alla soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole come
alia vergini divine.
Non vha altra libertà che noll'adempimento della legge di
alla soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole che
i tappine soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole che
alia soma terrena, ha solo doveri divini. È notevole che
i tappine soma terrena, ha solo della berend il liber a
l'attra dela protrà volontarimento
ali rappine soma terrena,

chegge, richiegga. — Ricinghe, ricinga, cinga. — Schietto, pultto, senza foglie — simbolo di pieghevolezza ai voleri divini. — La cintura (il Tommaséo : coronn), fatta di giunchi, è il contrapposto alla corda dell'astuzia, onde Dante voleva già prendere la Lussuria (inf. xvi, 106 e segs.) (K.). — Stinghe, stiaga, ievi via. — Enoa (Æn., 11) non vuol toccare gii dei penati prima di lavarsi nel vivo fiume. — Astolfo (Orl. fur., xxii), tornato su dall' Inferno, al lava in un rivo d'acqua viva prima di poggiar sui monte del Paradiso terrestre. — L'oc-chio sorprio; abi ass.; con dei Paradiso terrestre, — L'oc-chio sorpriso; abl. ass.; con l'occhio sorpreso, offuscato; ecc. — Ministro, ecc. Intendo dell'angelo che sta all'ingresso del Purgatorio (11. 29). 100-105. Questa isoletta su cui

100-105. Questa isoletta su cui posa il monte, ad imo ad imo, in fondo in fondo al suo estremo lembo — d'ogni parte alla marina ch'e al basso (B.). — Non scconda, non cede — non consente quando l'onda la percuote (B.).

106-108. Reddita, ritorno. —
Non tornino quivi u'elli erano (B.). — Lo sol, ecc., che omai sorge, vi insegnerà la più agevole salita del monte. Il Buti: Lo sol vi mostra, che resurpe

sorge, vi insegnerà la più agevole solita del monte. Il Buti:
Lo sol vi mostra, che resurge omat: Prendete, eco. Gli aveveto che devon girare il monte, come lo gira il sole, da levante a ponente (F.).

100-114. Su mi levai, di ginocchione. — Mi ritrassi, mi strinsi (B.). — E gli occhi a lui drizzai, quasi dicendogli: Fa tu. - Figliuol. seput, eco. Il Witte: Seguirci li miei passi. — Volgianci, volgiamoci - rindietro; — questo dice perchò inanti era la montata (B.). — di qua dirieto. — A' suoi termini bassi, alla marina (B.).

115-117. L'alba vinceva, so-verchiava l' ora del mattutino, il mattino, che, secondo il Buti, è i' ultima parte della notte, Pora appunto che corre fra la mezzanotte e l'albeggiare (G.). — Altet: l'ora, l'aura. — Lo Stroochi intende ombra, secondo l'uso del parlar di Romagna, e risponderebbe al virgillano: Humentemque Aurora polo dimoverat umbram.

120. Che infino, eco., che infino che non giunge ad essa

Va dunque, e fa che tu costui ricinghe D'un giunco schietto, e che gli lavi il viso, Si che ogni sucidume quindi stinghe: Chè non si converria l'occhio sorpriso D'alcuna nebbia andar dinanzi al primo Ministro, ch'è di quei di Paradiso. Questa isoletta intorno ad imo ad imo, Laggiù colà dove la batte l'onda, Porta de' giunchi sovra il molle limo. 103 Null'altra pianta che facesse fronda, O indurasse, vi puote aver vita, Però ch' alle percosse non seconda. Poscia non sia di qua vostra reddita; Lo sol vi mostrera, che surge omai, Prendere il monte a più lieve salita. Cost spart; ed io su mi levai Senza parlare, e tutto mi ritrassi. Al Duca mio, e gli occhi a lui drizzai. Ei cominciò: Figliuol, segui i miei passi, 112 Volgianci indietro, chè di qua dichina Questa pianura a' suoi termini bassi. L'alba vinceva l'ora mattutina Che fuggia innanzi, si che di lontano Conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano Com' uom che torna alla perduta strada, Che infino ad essa gli par ire in vano. Quando noi fummo dove la rugiada Pugna col sole, e per essere in parte, Ove adorezza, poco si dirada: Ambo le mani in sull'erbetta sparte Soavemente il mio Maestro pose; Ond'io che fui accorto di su'arte, Porsi ver lui le guance lagrimose: 127 Quivi mi fece tutto discoperto Quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito diserto. Che mai non vide navicar sue acque

Uom, che di ritornar sia poscia esperio. Quivi mi cinse si come altrui piacque: O maraviglia! che qual egli scelse L'umile pianta, cotal si rinacque

e la rugiada vi dura più. — (B). — Di ritornar nell'emporte, distone. — Soavemente, aforo abitato — sia poucar pianamente (B). — Di sui arte, aperto, abile, che abbis ni-m'avvidi di quello che volea tuto la prova. — Ulisse vi arae (B). — Lagrimose, di peni-giunto, ma morto, (int., sivi tanza (T). — Mi fece tutto di 130-142). — Come altrus pue scoperto, mi scoverse tutto que, come welle Catone. — (lavandomi). — Mi mascose, con Scelse, coles di mezza a molti il a ma fullissima; il colore na · tri viunchi (L).

Subitamente là onde la svelse.

rora polo dimoverat imbram. Sparte, distone. — Souvemente, stero anisto — fra policia 120. Che infino, ecc., che in- pianamente (B.). — Di six arte, sperto, abile, che abila ni- fino che non giunge ad essa m'avvidi di quello che volca tuto la prova. — Ulissa resili pare perdere lo tempo (B.).

121-129. Piugna coi sole, re- tenza (T.). — Mi fece tutto di 130-142). — Come altrus prestate al sole. — Adoresza , scoperto , mi scoverse tutto que, come vello Catone. — e rezzo, ombra, fresco. — Si (lavandomi). — Mi muscose, con Sceles, colce di meszo a molt sidirada, sevapora (L.). Natu- la sua fuliggine: il coloro na- trigiunchi (L.). — La mit ralmente i raggi del sole arri- turale.

130-136. In sui litto deserto, no creso troppo. — Si resola che alla cima del monte in sulla piaggia abbandonata nacque. V. Æn., vi. 142 ext.

## CANTO SECONDO.

Mentre i Poeti, fatti i comandi di Catone, sono ancora sul lido, pensando il commino, viene una navicella, governala da un Angelo, che sbarca una moltitudine di anime destinole al Purputorio. S'affollano esse per maraviglia intorno al Peregrino vivente, ed una, tra l'altre, lo riconosce. B Gosella, pid amico dell'Aliphieri, ed esimio cantore; il quale, invitato dal Poeta, comincia a cantare una canzone di lui. I Poeti e le anime, ammallute, stanno ad accoltarlo, quando sopraggiunge Catone, che le sgrida della loro negligenza, ed esse fuggono smarrite al monte.

Già era il sole all'orizzonte giunto, Lo cui meridian cerchio coverchia Jerusalem col suo più alto punto: E la notte che opposita a lui cerchia, Uscia di Gange fuor colle bilance,

Che le caggion di man quando soverchia: Si che le bianche e le vermiglie guance, Là dove io era, della bella Aurora,

Per troppa etate divenivam rance. Noi eravam lunghesso il mare ancora, Come gente che pensa suo cammino,

Che va col core, e col corpo dimora: Ed ecco qual, su'l presso del mattino, Per li grossi vapor Marte rosseggia Giù nel ponente sopra il suol marino;

Cotal m'apparve, se io ancor lo veggia, Un lume per lo mar venir si ratto,

Il sole era giunto all'orizonte, ges. Già quand' ella di fa più lunga dei Il cerchio merdiano del quale, ges. Suppone, secondo le opiropre col suo più alto punto inori del suo tempo, che l'orizonte describe suppone secondo le opiropre col suo più alto punto inori del suo tempo, che l'orizonte di Gerusalemme (F.). Si suppone merdiano delle Indie orientali, arco che passi per lo zenit di giulicato per lo fiume Gange, in arco che passi per lo zenit di vi scorre. — Colle bilance, si esso luogo, che è quanto col segno della Libra. Essendo il suo più alto più lo. Quest'arco è detto il meridiano, perchè quando il sole giunto all'orizzonte di alto più lo. Quest'arco è detto il meridiano, perchè quando il sole giunto all'orizzonte di sole di meridiano solo, è manifeato che dire: l'orizonte con de un meridiano solo, è manifeato che dire: l'orizonte con cisamente dove il meridiano solo, è manifeato che dire: l'orizonte con cisamente dove il meridiano sonio di Gerusalemme. Ora licendo il Poeta che il sole, tresmorlando, era giunto all'orizonte dolla montagna si mostrava montagna si mostrava nascente la substituo sitivo, finchè le notti da si mostrava nascente la substituo sitivo, finchè le notti da di soltitio estivo all'inversinale, finchè la notte che poposita, nale, finchè la notti calle in periodiano dali soltitio estivo all'inversinale, suche che opposita, nale, finchè la notti calle in periodia dali soltitio estivo all'inversinale. sil aftermare che ad essa mon- vanno accorciando, e rimane cose leggiere NELLA Pi tegna si mostrava nascente priva del detto segno celeste dell' acqua, senza cal dal solstizio estivo all'inver- fondo.

4-6. E la notteche oppostia, nale, finchà le notti vanno al- 16-18. Se io ancor lo vasce, che diametralmente op- lungando (F). Col riturere così possa in vederlo un posta al sole, gira in cerchio che i due meridiani delle foci volta. Il Castelveltori del Gange e dell' ibero sieno d'andar morto nel Purg La., sorgeva fuori del flume fra loro distanti per gradi 180, per essere sicuro della commise Dante un errore, poi- ci quale ccesa d'accompagnaria chè non lo sono che di gradi gia poiché sarò morto.

121. Ed un errore eziandio più grave commise col supporre che il meridiano di Gerusa-

che il meridiano di Gerusa-lemme fosse equidistante dal due meridiani or nominati; polchè, invece di gradi 90, il primo lo è di soli 30 1/2, il secondo di 48 1/2 (F.). 7-9. Lebianche, ecc. Qui vuol significare i tre diversi colori che appaion in cielo prima del nascere del sole; il bianco del-rora mattatina, il vermiglio dell'aurora, il rancio che pre-cede di pono il sole (B. B.— Rance, orangées (L.). 10-15. Lumphesso di mare, al-lato il mare (B.).— Cot core, col desidicio.— Su' I presso, sull'appressarsi. De nattina (B.).—Il Witte: sorpreso dal mattino, Inzione che piaceya più al Castelveltro—Rosseggio. Conv... Il, 41 Marte dissecca Conv. 11, 14: Marte dissocia conv. 11, 14: Marte dissocia conv. 11, 14: Marte dissocia cande le cose, perchè il suo calore timile a quello del fuoco. 1-3. Gdd era il sole, ecc. Già quand'ella si fa più lunga dei E questo e quello, perchè el mole era giunto all'orizzonte, glorno (F.). — Uscia di Ganso appare affocato di colore, il cerchio meridiano del quale. pe. Suppone, secondo le opiquando più e quando meno, copra col suo più alto punto nioni del suo tempo, che l'orizonte eccondo la spenezza e ravidi Gerusalemme (F.). Si suppone zonte di Gerusalemme sia un delli vapori ch' el seguono. — she ogni luogo abbia il suo meridiano delle Indie orientali, Giunel ponente, per l'estrema orizzonte, copra il quale sia dignificato per lo fiume Gange, parte occidentale. Giov. Vill., un arco che passi per lo zenit che l'vi socre. — Colle bilance, 17. Atalante abitò in Africa, si esso luogo, che è quanto col seguo della Libra. Essendo giu net ponente (G.). Percionite gil sovrasti nel suo più il sole giunto all'orizonte di chè se si trovase verso oriente Conv., 11, 14: Marte dissecca e chè se si trovasse verso oriente per la venuta del sole, non avrebbe tanto rossore (Castelvetro). Anche i vapori in quelvetro). Anche i vapori in quell'ora son grossi per la frescura
che il condensa. — Qui nota il
punto in cui l'astro precipita
nell'oceano occidentale, mentre in Oriente sta per sorgere
il sole (B. B.). Altri: Qui nel
ponente. — Sopra il suoj marino, sopra la pianura e la
superficie del mare. Inf., xxvi.,
125: Marin suolo.Sur la plaine
marine (Ls.). Il Bargaeli: marine (Ls.). Il Bargagli; Stare a galla; quello siar delle cose leggiero NELLA PIANURA dell' acqua, senza calare a

fondo. 16-18. Se io ancor lo veggia, così possa io vederlo un'altra volta. Il Castelveltro: Desidera d'andar morto nel Purgatorio per essere sicuro della vita e-terna, Adunque così qui lo veg20-21. Per dimandar, eco., per chiedere al mio Duca che fosse quel lume. — Rividil più lu-cente eco. Dal vedere al non vedere, era tanto venutogli più vicino, che mostravasi mag-

giore e più vivace (Ces.).

22-24. Bianco, di bianco —
je ne sais quoi de blanc (Ls.).

— e di sotto di questo bianco. Il lume era un angelo colla faccia raggiante di luce; i due bianchi laterali erano le sue ali; il bianco di sotto era il suo vestimento — la stola bianca con la quale si dipin-gono gli angeli (B.), (V. x11, 89). 26-30. Mentre, infino a tanto 16-30. Mentre, infino a tanto (B.). — Apparser att. Altri: aperser l'ati, si farono sciorinati, spiegati alla vista (Ces.). Juagu a ce que les premières blancheurs se déployèrent en aites (Ls.). — Galeotto, il reggitore di quel navigilo (Lanéo). — Cali a terra; l'inginocchi. — Pieco le migni. chi noochi. — Piega le mani, chi-nale giù addoppiate a farli ri-verenza (B.). — Uficiali, ministri di Dio.

31-36, Sdegna, non usa gli argomenti degli uomini a na-vigare (B.). — Argomenti, strumenti, congegni. — Velo. vela; lat.: velum. — Tra titi, ecc., per andare dall'uno all'altro emisfero. — Trattando, dibat-

emistero. — Transc...

tendo (E.).
38-51. L'uccel divino. l'angelo, l'alato. — Per che, per la quai cosa, il perchè. — A rice, a la piaggia del Purgatorio (B.). — Vasello, navicella (Inf., axviii, 79). — Snelletto, sottile (B.). — Tanto che, eoc., non pessava punta acqua. — la navicella tocca l'acqua terrestre, ma non vi affonda. terrestre, ma non vi affonda. Ricorda l'andar di Pietro sul mare, e indica come altri si salvi per fede. Matteo. xiv, 25-31 (K.). — Per iscrito, come se lo avesse scritto in fronte.

— Il Witte: Tal che faria
bealo pur descritto. — Sebeato pur descritto. - Se-diero, sederono. - In exitu Israel, D., spiegando nel Conv., II, l. il senso anagogico di questo canto del Profeta (Salmo 113), dice: Spiritualmente l'anima del peccato essa si è futta santa e libera in sua potestade. - Anticamente questo salmo si cantara nel traspor-tare il corpo del defunto alla chiesa, - Poi fecc il segno, ecc., licenzinndole. — Il Ces.: diede lor la benedizione,

Dal qual, com'io un poco ebbi ritratto L'occhio per dimandar lo Duca mio, Rividil più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato ad esso m'appario

Un non sapea che bianco, e di sotto A poco a poco un altro a lui n'uscio, Lo mio Maestro ancor non fece motto Mentre che i primi bianchi apparser ali: Ma allor che ben conobbe il galeotto,

Gridò: Fa, fa che le ginocchia cali; Ecco l'Angel di Dio: piega le mani: Omai vedrai di si fatti uficiali.

Vedi che sdegna gli argomenti umani, Si che remo non vuol, nè altro velo Che l'ale sue, tra liti si lontani.

Vedi come l'ha dritte verso il cielo, Trattando l'aere con l'eterne penne. Che non si mutan come mortal pelo. Poi come più e più verso noi venne

34

All

L'uccel divino, più chiaro appariva; Per che l'occhio da presso nol sostenne: Ma china' l giuso; e quei sen venne a riva Con un vasello snelletto e leggiero,

Tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero,

Tal che parea beato per iscritto; E più di cento spirti entro sediero. In exitu Israel de Egitto

Cantavan tutti insieme ad una voce, Con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno lor di santa croce;

Ond'ei si gittar tutti in sulla piaggia, Ed ei sen gi, come venne, veloce. La turba che rimase li, selvaggia

Parea del loco, rimirando intorno Come colui che nuove cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno Lo sol, ch'avea colle saette conte

Di mezzo il ciel cacciato il Capricorno, Quando la nuova gente alzò la fronte Ver noi, dicendo a noi: Se voi sapete,

Mostratene la via di gire al monte. E Virgilio rispose: Voi credete Forse che siamo sperti d'esto loco:

Ma noi sem peregrin, come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco. Per altra via che fu si aspra e forte. Che lo salire omai ne parrà gioco.

lor la benedizione.

52-64. Selvaggia, nuova, ine— Di mezzo il ciel, ecc. il Ca— ca due ore di sole (V. u. 7 sporta (B.).— Rimirando in— pricorno è discosto dall'Ariete, (B. B.), Era alta matina (B.) torno per vedere dove dovese ove cra il sole, 90 gradi, o un — Sperfi, praidi, — Per sir andare (B.).— Axsaggia, tasta quarto di sfera. Adunque se il via, per via diversa della me con l'occhio (Ces.).

56-66. Colle saette conte, coi dal meridiano, tanto dovea il e forte (Inf 1, 5).— Gioco, si lucidi raggi. -Lucrezio: Lucida sole essersi levato fuort del- diporta.

L'anime che si fur di me accorte, Per lo spirar, ch'io era ancora vivo, Maravigliando diventaro smorte;

E come a messaggier, che porta olivo, Tragge la gente per udir novelle, E di calcar nessun si mostra schivo;

Cost al viso mio s'affisar quelle Anime fortunate tutte quante, Quasi obliando d'ire a farsi belle. Io vidi una di lor traggersi avante

Per abbracciarmi con si grande affetto, Che mosse me a far lo simigliante. O ombre vane, fuor che nell'aspetto!

Tre volte dietro a lei le mani avvinsi, E tante mi tornai con esse al petto.

Di maraviglia, credo, mi dipinsi Per che l'ombra sorrise e si ritrasse, Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'io posasse:

Conobbi allor chi era, e 'l pregai Che per parlarmi un poco s'arrestasse. Risposemi: Così com'io t'amai

Nel mortal corpo, così t'amo sciolta: Però m'arresto: ma tu perchè vai? Casella mio, per tornare altra volta

La dove son, fo io questo viaggio, Diss'io; ma a te come tant'ora è tolta? Ed egli a me: Nessun m'è fatto oltraggio, 94 Se quei, che leva e quando e cui gli piace,

Più volte m'ha negato esto passaggio;

Fill Volte m na negato esto passaggio;
63-72. Per lo spirar. Quello appellantur vano, V. Virg.
spirar appariva nel levara &m., v. 122 - billenburger sodelle coste e abbassarai, che il pra Orazio, Carm. 1, 24, — Il
petto fa respirando, anche di pre Orazio, Carm. 1, 24, — Il
petto fa respirando, anche di poeta, a quel che pare, fa l'ompetto fa todella gola (Inf., xxIII), ora no, come Cristo risorto;
SS), al qual segno e 'tu già da l' ombre de'dannati palpabili
aitri riconosciuto (Cest.). — sempre (T.). — Dietro a let,
Messaggier, che porta in mano ecc., volli abbracciarla alla
o in tasta — olivo, rami d'o — vita. — Midipinir nell'atto.—
livo — come è usanza quando seguendo lei, che si facea a
significa cosa d'allegrezza, co— rieto (B.). — Oltre mi pinsi,
di terre, e simili cose (B.). —
S5-86. Ch' to posasse. CesTragge, accorre. — Calcar,
sassi dall'inutile tentativo di
irstitene (B.). Far calca, piclarsi. — Si mostru achivo, si
irstitene (B.). — So-so. Sciolta, divisa dal
ocropo. — Perchè vai' perchè
fai questo viaggio!

restuene (E.).
75. A farsi belle, a purgarsi
dalla colpa del peccafo con la
penitenzia, per andar poi alla
gioria del Beati (B.). — Inf.,
zviii . 54: Per maraviglia
obliando il martiro.

fai questo viaggio!
91-96. Caselta. Fu florentino e fu buono cantore et intonatore di canti, sicchè alcuno penitenzia, per andar poi alla no e fi buono cantore et in- guita dal Lombardi, che sogioria dei Beati (B.).— Inf..

tonatore di canti, sicchè alcuno stenne Casella morisse al tempo 
avviti., 54: Per maraviglia dei sonetti, o vero canzoni delsolizando il martiro.

79-84, O ombre vane, ecc. Se l'autore intonò, tra i quali fu di Dante. contro al parer 
vedere pilono corporali (palpaletti e tardo a venire allo stato quod dicit Augustinus, quod 
bill) e non sono (B.). Antma mortinorien epeciem quidem corporam referebant, ut
letti infino all'ultimo (B.). ctionem interpositum est, anictum effugiebant; inde simudecclatus ab ipsa juventute tinte. Et Graporiux, in Diafacra sunt et ti duda et recte.

fuit, amicus omnthus optinis
musicis et citharadis sui temporis et praserim isti ('asello
qui intonavi multos sonos
70 ejus (Benv.). Il Cresumbeni
vide nella Vaticana un Madrigale di Lemmo da Pistaloja, con
questo titolo: Lemmo da Pistaloja, e Casella diede il suono,
cio lo mise in musica. -- Per
fornare, eco., ilo guesto yla-

cioè lo mise in musica. - Per formare, eco., to fo questo viaggio, non per restar qui dove sono, ma per tornarel altra volta, quando sarò morio. V. sopra, v. 16. Ideo facio hoc in vita ut imercar in morte per Purgatorium pervenire at vitam mieranm (Beno). - Questo viaggio, Purgatorii (B.). - Ma a te come tant'ora è toltat Per qual cagione ti è stato tanto ritardato il passeggio al Purgatorio Casella era morto da molto tempo quando ciunaso.

Purgatorio V caselia sta norto da molto tempo quande giuase al Purgatorio. Il poeta finge che quelli che muoiono riconciliati con Dio, per passare al Purgatorio convengeno alla foce del Tevere, di dove un ancelo ti leva, quando eli pure. foce del Tevere, di dove un an-gelo li leva, quando gli pare, per trasportarii colă sulla sua nave. — L'angelo non rieeve in sua navicella chi sla pri-vato di sepoltura sacra. Gli Etnici insepolti, — Littora cir-cum Centum errosi anno: cum Centum errant annos. Vanno errando cent'anni ai lidi intorno. I Cristiani conta-

maci denno aspettare alle foci del Tevere infino a che buoni preghi o perdonanza univer-sale li faccia risorgere in gra-zia. Il Giubbileo, pubblicato da papa Bonifazio l'anno 1300 ac-corciò di tanto a Casella la durata dell'esilio, che dovea continuare trenta volte tante quante fu visso in sua presunzione: lo che il Poeta apprese da Manfredi: e se prima il Poeta l'avesse saputo, non avrebbe fatto le meraviglie di quel tardo arrivare (strocchi).

— Altri: Ma a tecom'era tanta terra toltai ma ambedue
le lezioni tornano sottosopra a
un medesimo: deschie tanta le lezioni fornano sottosopra un medesimo: decché tanta ora era tolta a Casella appunto perche gli era tolta e negata quella terra del Purgatorio, dove quel tempo avria logorato utilmente in isconto del suo debito (Ces.). Lezione seguita dal Lombardi, che sottone Casella morigse al tempo

cici auditus fuit etiam quidam spiritus purgans se. — Nessun ecc. Niuna ingiustizia m'è fut-ta (B.). — Se quei, l'angelo navichiero. — Leva in su la

ta (B). — Se quet, l'angelo naviohiero. — Leva in su la sua navicella (B.).

97-99. Chè di guarto voler, ecc. L'angivio vuole quello che vuole Dio, che noi vuole so non giustamente (B.). — Da fre veri, Veramente da tre mesi in qua ch'è cominciato il Giubbieso, egli ha preso senza alcuna opposizione chiunque ha voluto entrare nella sua nave (F.). Il Giubbileo era principiato a Natale, primo giorno dell' anno nell' antico stile romano, sebbene la Bolla di Bonánizio VIII. che formalmente l'annunzia ed instituisce in perpetuo, sia del 22 febbraio 1300 : chè antico era il costume dei popoli di concorrere al sedei popoli di concorrere al se-

1300; che antico era il costume dei popoli di concorrere al sepolero degli Apostoli ogni centesimo anno. Ei tre meri sono 
appunto lo spazio che corre 
tra il Natale e il plenilunio di 
marzo, epoca del viaggio di 
Dante (B. B.). — Con tutta 
pace, senza contraddizione 
nulla (B.). A pieno pacificato 
con Dio (G.). 
101-102. S'inzala, entra in 
mare e si fa salso (Lanco). — 
O di'; entra nel sale, nel mare. 
Par., ii: sale per mare. — Era 
una credenza popolare assai 
diffusa, che l'anime dei defunti 
fossero tragittate in isole. Se 
non che Dante elesse qui il 
luogo che più importava alla 
Chiesa. Come i pellegrini viventi andavano a Roma per 
l'indujgenza del Giubbileo, 
così vi manda le anime macchiate di colpa (K.). 
103-105. A quella foce del 
105-105. A quella chiate di colpa (K.).

103-105. A quella foce del Tevere egli ha rivolto nuova-mente il suo corso. — Il Witde: A quella foce ha egli or dritta l'ala. — Qual, qualun-que anima — non si cala, non discende — verso d'Acheronte, all'inferno. L'imbarco pel Pur-gatorio alla foce del Tevere accenna che non si dà salute fuer del grembe della Chiesa

106-111. Se nuova legge. Se il nuovo stato non ti ha fatto dimenticare l'arte tua, o altro

Chè di giusto voler lo suo si face, Veramente da tre mesi egli ha tolto Chi ha voluto entrar con tutta pace. Ond'io che era alla marina volto, 100 Dove l'acqua di Tevere s'insala, Benignamente fui da lui ricolto A quella foce, ov'egli ha dritta l'ala: Perocchè sempre quivi si ricoglie, Qual verso d'Acheronte non si cala. 106 Ed io: Se nuova legge non ti toglie Memoria o uso all'amoroso canto, Che mi solea quetar tutte mie voglie; Di ciò ti piaccia consolare alquanto L'anima mia, che con la sua persona Venendo qui, è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, Cominciò egli allor si dolcemente. Che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio Maestro, ed io, e quella gente Ch'eran con lui, parevan si contenti, Come a nessun toccasse altro la mente. Noi eravam tutti fissi ed attenti Alle sue note: ed ecco il veglio onesto, Gridando: Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, Ch'esser non lascia a voi Dio manifesto. Come quando, cogliendo biada o loglio, Li colombi adunati alla pastura, Queti senza mostrar l'usato orgoglio. Se cosa appare ond'elli abbian paura, Subitamente lasciano star l'esca. Perchè assaliti son da maggior cura; Così vid'io quella masnada fresca Lasciar il canto, e gire 'nver la costa, Come uom che va, nè sa dove riesca:

l'autore, e fu intonata per lo 124-133. Cogliendo, nel coditto Casella (Lanco). S'in- gliere — mentre colgone, — tende d'amore intellettuale e Queti, che non roteane ni divino. — Cominció, non si mormorano come fanno quand fece pregare come i cantori no beccano (28). — Orgopia soglinon [8]. — Mi suona, Quita lieta vivacità (7.). — Da may impressio remansit in anima gior cura di campare dal per que mirabiliter defectatur ricolo (28). — Masmada fren murica (Benv.).

Nè la nostra partita fu men tosta.

112-114, Amor che, coc. E il Purgatorio. — Lo scogito, la principio della seconda can- scaglia, la scorra - la macchia sone del Contito. — Questa fu del vizio e del peccato, la quale una canzone la quale disse si spoglia con la penitenza.

non beccano (B.). — Orgapita lieta vivacità (T.). — Da maggior cura di campare dal pi ricolo (B.). — Musuada fresa — quelle anime che di fresa eran venute (B.). — E dat Tutte mie vogite. I animo mio null'altra cosa occupasse più alla latina, dove la roca agitato dalle passioni. — Con l'animo (B.). — Bu agitato dalle passioni. — Con l'animo (B.). — cens è data al lungo, dove la sua persona, col peso del 118-123. Eravam,... Il Witte: zte fu fatta alcuna cosa robili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. Altri: è data all'acqua leste spicca ribili pene vedute in Inferno Catone. — Quale stare. data all'acqua teste attiri al sole teste nato, alla teste messa (Cer). — La c del monte del Purgatorio ( — Riesca, sbocchi (Cer). Tosta, pronta-

#### CANTO TERZO.

Raccostatosi il Poeta a Virgilio, s'avvia con lui verso il monte. Giunti al suo piè, mentre vanno cercando il luogo dove la ripa scenda men erta, vedono una schiera d'anime che Lenta lenta viene alla volta toro. Appressatisi, chiedono ad esse dove si salga il nionte; e mentre per loro avviso i Poeti tornano indictro, una di quelle anime si manifesta a Dante per Manfredi re di Sicilia, il quale gli narra come morisse, come si rivolgesse a Dio nell'ora estrena, e come appie di quella ripa s'en traltenute le anime dei morti in contumacia di Santa Chiesa.

Avvegnachè la subitana fuga Dispergesse color per la campagna, Rivolti al monte ove ragion ne fruga; lo mi ristrinsi alla fida compagna; E come sare' io senza lui corso? Chi m'avria tratto su per la montagna? Ei mi parea da sè stesso rimorso: O dignitosa coscienzia e netta, Come t'è picciol fallo amaro morso! Quando li piedi suoi lasciar la fretta, Che l'onestade ad ogni atto dismaga, La mente mia, che prima era ristretta, 13 Lo intento rallargo, si come vaga. E diedi il viso mio incontro al poggio, Che inverso il ciel più alto si dislaga. Lo sol, che dietro flammeggiava roggio, Rotto m'era dinanzi alla figura, Ch'aveva in me de' suoi raggi l'appoggio. Io mi volsi dallato con paura D'esser abbandonato, quand'io vidi Solo dinanzi a me la terra oscura: E il mio Conforto: Perchè pur diffidi, A dir mi cominciò tutto rivolto; Non credi tu me teco, e ch'io ti guidi? Vespero è già colà, dov'è sepolto Lo corpo, dentro al quale io facev'ombra. Napoli l'ha, e da Brandizio è tolto. Ora, se innanzi a me nulla s'adombra, Non ti maravigliar più che de cieli,

Che l'uno all'altro raggio non ingombra. 1-6. Subitana, subitanea. — del fallo commesso, non del 19-21. Dallato, a vedere so Dispergense. Niuno andò dore rimprovero che a lui non toc- vera Virgilio. — D'esser abandò l'aliro, e chi corse in cava. — Netta, che niun fallo bandonato da lui (B.). — Solo qua, chi in là (Casteiv.). — Sostiene (B.). — Lavaiar la dianari a me, ecc., vedendo Coloro, gli spiriti sgridati da fretta di correre al monte, come soltanto la mia ombra a non Catone. — Per la campagna, avea confortato Catone (B.). quella di Virgilio. — Per na campagna, avea confortato Catone (B.). quella di Virgilio. — Per na campagna, avea confortato Catone (B.). quella di Virgilio. — Pur, ancora, dopo tante fraga, la ragione libera delle gravità e decoro. — Onestà è sicurtà che t'ho date. — Tutto illusioni del souso ci stimola si mantenimento d'onore (B.). — Pur, ancora, dopo tante fraga. La ragione libera delle mantenimento d'onore (B.). — Pur, ancora, dopo tante fraga. — Mi ristrinsi, mi — Lo intento rallargo, cioò Verpero è glico. — Purgato-accustai maggiormente — alla lo intendimento che s' era rio è antipodo a Gerusalemme fada comyagna, alla fede com — ristretto a avere doloro onde, essendo il due or di sole, pagnia di Virgilio. — Senza della negligenza commessa era di là due or di otte: ed visco con avrebbe temuto di (B.), Per la pura, e non atten- a Napoli, perchè posta, secondo dera a cosa altra che a fug- Dante, ad oltre da Gerusalemme, mantenimento della con cidente di Gerusalemme, mantenimento con cidente di Gerusalemme, mantenimento cident

che aveva davauti, con gli occhi.
Ms. cessata la paura, l'anima
lasciò che la potenza visiva
facesse per gli occhi suo uficio,
e vide l'ombra, e di sotto farà
menzione di questa occupazione
dell'anima (Castelva). — Vaga.
curiosa. — Diedi il viso, lo
veder mio (B.). Mi rivolsi, —
Piu alto di distaga, più in alto
di tutti gli altri si leva, uscendo dall'acque che allagano
quell'emisfero. — Dielogarsi,
uscir del lago. Par. xxvi. 139,
il Purg. è detto: Il monte che
si leva piu dall'onda. — Altri
intende: si dilata, si estende,
— Purg., xxvii. 106: In questa
attezza che tutta è disciolia
Nell'aer vivo (Cez.).

16-18. Dietro a mo. — Roggio,
rasa. — Tra calcal abbiano.

16-18. Dietro a me. — Roggio, rosso. — Tre colori abbiamo; rosso che è quello del cinabro vermiglio, che è del verzino e vermigito, ene e dei verzino e della lacca; reggio, che e dei fuoco rovente e che tende al colore della ruggine (Borgh.). Par., xiv, 87; e lat., xi, 73, per ardente, per l'effetto del fuoco. - Alla figura, alla persona; dimansi a ma (v. 17), perocche appoggiava i suei raggi sovra il mio dosso, equindi acti ecchi il mio dosso, equindi acti ecchi il appograva i sue raggi savra il mio dosso, equindi agli occhi misi la terra si faceva oceura (v. 21), (3) il Witte punteggis: Alla figura ch'aveva, con nella figura o secondo la figura, che l'appoggio o il riparo del un raggi aveva in ma coo del uno raggi aveva in ma coo del uno raggi aveva in ma coo del uno raggi aveva in ma coo che l'appoggio o il riparo de' suoi raggi aveva in me, cioè d' un corpo umano (B. B.). Perchè i Posti andavano da oriente a occidente, e il sole era già bene alto (Ft.).

19-21. Dallato, a vedere se viera Vingilio. — B'esser abbandonato da lui (B.). — Solo dinanzi a me, ecc., vedendo soltanto la mia ombra a non unulla di Virgilio.

cava un'ora circa a far notte (F.). Quasi dica; è questo mio corpe d'altra materia da quello in cui io faceva ombra ed è quello or da me tanto lontano, che mentre è qui matina, là è sera. — Napoli l'ha, ecc. Da Brandzio (Brindis), ove Virgillo mori, fu tolto il suo corpo e poriato e sepolto a Napoli.— Nalla s'adombra, Se io sono trasparento e non adombro a la compositione de la companio de la compositione de trasparente e non adombro niuna costa (B.). — Più che de cieti, più di quel che tu ti maravigti de cieti. — Che (de' quali) l'uno atl'attro, ecc, che l'un cielo non impedisce la trasmissione della luce all'attro, essendo tutti, secondo la dottrina dei anni tampi nergieramen.

essende intii, secondo la dottri-na dei suoi tempi, perfettamen-te diafani. V. Par., xxxi, 19-21. 31-36. A sofferir, ecc., le pene dell'altra vita. — Simili corpi. Intende l' anime. Alcuni scrit-fori ecclesiastici le hanno similtori ecclesiastici le hanno simil-mente nominate corpi , come Tertulliano (Castelv), - La vir-tii. l' onnipotenza di Dio. — Dispone, rende capaci — passi-bill. — Matto è chi , ecc. Stollo è colui che spera di potere col suo finito intelletto conoscere le vie di Dio, com-prendere i modi che tiene nel-l'operare un Dio, uno nella Poperare un Dio, uno nella sostanza e trino nelle persone, che è quanto dire incompren-sibile nella sua essenza.— Gothe: Wiet Wannt und Wo t Gothe: Wiel Wann und Wol-Die Götter bleiben zlumm! — Du halte dich ans Weil, und frage nicht Warum! 37-39. State contenti, ecc. Aristotile distingue due specie

di cognizione: il conoscere che una cosa sia (ιπίστασ σαι το οτι) e il conoscere perchè sia (τὸ δίδτι). La prima cognirione si consegue quando si va dagli effetti alla causa (a po-steriori). Paltra quando si va della causa agli effetti (a prio-ri). Di qua il scire quia (quia nel basso latino valse spesso quad) e il scire propter quid, e quindi le frasi scolastiche de-manticati quia e demonstra monstratio quia e demonstra-tio propter quid (Fil.). E qui vuol dire: Contentatevi di sapere che le cose sono (dass es so ist. Bl.), gli effetti; e non vogliate investigare perchè sono, le cause. — La Scrittura vi mostra che le anime de'danvogliato investigare perchè debere venire et in co credisono, le cause. — La Scrittura discent, Inf., v., 41 e segg. —
vi mostra che le haime de'dan- Chinò la fronte, si riplegò in sò
mente intorno al cammino —
nati soffrono tormenti; è vano
il cercare perche e come ciò senza speme vivono in desio.

dis. — Se colle potenze naturali
de-54. Dicentimmo, pervenim— basso, Esaminanva. — Ai una
aveste potuto veder tutto, non mo. Lat.: devenio. — Roccia,
il Bedentore, potchè Adamo non L'erici e Turbia. I presi conmil Bedentore, potchè Adamo no la fini della Liguria marittima vieno, moveano. — E nor
ragione del divin divicto bec (Telesia). — La più discreta, ab- resa i moveascro (altri: pdiversa dal diadolico: Erits bandonata per la sua asprezza van — tente, a significarricut Ili (Gen., 111. 5).

40-5. E... vedeste, altri: venata via 11 Bull: Romita, la

C2-76. Consegio, al lastri vi mostra che le anime de'dan-nati soffron tormenti; è vano il cercare perche e come ciò sla. — Se colle potenze naturali aveste pottue veder tutto, non era d'uopo che Maria partoriese il Redentore, poiche Adamo nou avrebbe peccato, vedendo la ragione dei divin divieto beta diversa dal diabolleo: Erite sicut Bit (Gen., nr. 5). 40-45. E.. vedeste, altri: ve-

A sofferir tormenti, e caldi e gieli Simili corpi la virtù dispone, Che, come fa, non vuol che a noi si sveli. Matto è chi spera che nostra ragione Possa trascorrer la infinita via, Che tiene una sustanzia in tre persone. State contenti, umana gente, al quia; Chè se potuto aveste veder tutto, Mestier non era partorir Maria; E disiar vedeste senza frutto 40 Tai, che sarebbe lor disio quetato, Ch'eternalmente è dato lor per lutto, Io dico d'Aristotele e di Plato, E di molti altri. E qui chino la fronte; E più non disse e rimase turbato. Noi divenimmo intanto appiè del monte: 46 Quivi trovammo la roccia si erta. Che indarno vi sarien le gambe pronte. Tra Lerici e Turbia, la più diserta, La più rotta ruina è una scala, Verso di quella, agevole ed aperta. Or chi sa da qual man la costa cala, Disse il Maestro mio, fermando il passo, Si che possa salir chi va senz'ala? E mentre ch'ei teneva 'l viso basso, Esaminando del cammin la mente. Ed io mirava suso intorno al sasso, Da man sinistra m'appari una gente 58 D'anime, che movieno i piè ver noi, E non pareva, si venivan lente. Leva, diss'io, Maestro, gli occhi tuoi: Ecco di qua chi ne dara consiglio, 61 Se tu da te medesmo aver nol puoi. Guardommi allora, e con libero piglio Rispose: Andiamo in la, ch'ei vegnon piano; E tu ferma la speme, dolce figlio. Ancora era quel popol di lontano, I' dico, dopo i nostri mille passi,

Quanto un buon gittator trarria con mano.

dest., - P. di D.: Tu vidisti Ari- dirupata e chiusa. — Ferso in stotelem , Platonem et alios confronto. — Agenole è centra-philosophos frustra deside- rio alla discerta : ageria è ca-rantes in Limbo, qui si potuis- trario alla romita (B.), - Plana sent vidisse totum, non ibiessent; quod vidissent Christum debere venire et in eo credi-

(Benv.). — Da qual man. destra o a sinistra. — Conserta. — Cala, è men ripida. 56-60. Esaminando la sumente interno al caumino. —

o si strinser tutti ai duri massi 'alta ripa, e stetter fermi e stretti, e a guardar, chi va dubbiando stassi. finiti, o già spiriti eletti, ilio incominció, per quella pace o credo che per voi tutti si aspetti, dove la montagna giace, he possibil sia l'andare in suso; perder tempo a chi più sa più spiace. le pecorelle escon del chiuso ina, a due, a tre, e l'altre stanno idette atterrando l'occhio e il muso; che fa la prima, e l'altre fanno, essandosi a lei s'ella s'arresta, olici e quete, lo 'mperchè non sanno: io muovere a venir la testa uella mandria fortunata allotta, ca in faccia, e nell'andare onesta. color dinanzi vider rotta uce in terra dal mio destro canto, ie l'ombr'era da me alla grotta. o, e trasser sè indietro alquanto, tti gli altri che veniano appresso, sapendo il perchè, fero altrettanto. vostra domanda io vi confesso, questi è corpo uman che voi vedete, che il lume del sole in terra è fesso. maravigliate; ma credete, non senza virtù che dal ciel vegna, a di soverchiar questa parete. Maestro: e quella gente degna: ate, disse, intrate innanzi dunque, lossi delle man facendo insegna. di loro incominciò: Chiunque 103 e', che si andando volgi il viso, mente, se di la mi vedesti unque. olsi ver lui, e guardail fiso: lo era e bello, e di gentile aspetto; un de' cigli un colpo avea diviso. i' mi fui umilmente disdetto rlo visto mai, ei disse: Or vedi: strommi una piaga a sommo il petto. se sorridendo: I' son Manfredi, le di Costanza Imperadrice: o ti prego che quando tu riedi,

(B.). — Guardommi presso), mille passi. Il Witte avere. — Biondo, ecc. Il sol-W: guardò a loro) legge: Dico, dopo li nostri, dato che lo vide cadere dice, reo piglio, con viso mille passi. — Quanto un buon presso Saba Malcepina: Homo Ferma, conferma — gitator. ecc., lanoerebbe con favus, amema facie, aspectu en toi l'espérance mano. Lo spario di una git-placibilit, in maxillis rubeus, lungi da nol. — (B.). — Ripa; sopra: roccia, evus, statura mediocris (Fil.). a., anche dopo che — Riretti, attaccati alla ripa. G. Vill., vi. 46: Fu bello del appressati a loro — Dubbiando, dubitando. — corpo.

110 di mille passi. Il dubbio di quell' anime na 109-117. Mi fui disdetto, in gludico a un di andavano per un verso con 100 di petto, nel laogo più

trario al loro, e che si allon-tanavano dall'ingresso del Purg. v. v. 100 e segg. (F.). – O ben finiti, o ben morti, e morti in granla di Dio – o gia spiriti eletti a saluto etterna. già assicurati del Paradiso. --Giace, declina; sopra: cala, dove sia la montata agevole (B.).

(B.).

79-87. Chiuso, Cinta di rete dovo le pecore pernottano in Maremma (T.). — Atterrando, tenendo giuso verso la terra (B.) — Addoxandosi, G. Vill., vill., 56: Raddoxandosi, G. Vill., vill., 56: Raddoxanti Funo sopra l'attro, V. Conu., 1, 11. — Si vid' to, ecc. Cost, in tal modo vid lo muoversi per venir verso noi le prime anime (le guide (Bl.), di quella fortunata moltitudine. — Fortunata, felice; perchè è in istato di salute (B.).

88-102. Color che erano dimanti. — Bat mio destro canto, avendo il sole a sinistra. Elli erano ili a drieto andando verso mano sinistra per parlare a ditte anime (B.). — Era, si estendeva. — Alla grotta, au bord escarpé de la rampa (L.). — Non sapendo il perchè. Essendo di dietro non vedevano quello che era manifesta all'anime che serano dieto perceta all'anime che serano die 79-87. Chisso, Cinta di rete do-

devano quello che era mani-festo all'anime che erano di-nanzi; la luce rotta dal corpo di Dante, — Altrettanto, il festo all'anime che erano dinanzi; la luce rotta dal corpo
di Dante. — Altrettanto, il
somigliante. — Per che per
l'opposizione del quale — fesso,
rotto, — Virtu. Grazia. —
Cerca (altri: cerchi) di soverchiar questa parate, di sormontar questa coata. — Begna,
degna fatta della grazia di
Dio. — Tornate indicto, verso
mano ritta, in verso il sole (B);
— intrate innanzi, sutrate in
nauzi. — Integna, demostrazione che tornassero a rieto (B).
104-107. Così andando, senza
arrestare (B). — Se di id, ecc.
Parla Manfredi, ma non poteva averlo conosciuto; perche
quegli morì alla battaglia di
Benevento, seguita il 26 febbraio 1266, e bante nacque nel
maggio del 1265. Se non che
Manfredi, nel suo stupore che
Manfredi, nel suo stupore che
Manfredi, nel suo stupore che
maggio del 1265. Se non che
Manfredi, nel suo stupore che
maggio del 1265. Se non che
Manfredi, nel suo stupore che

maggio del 1265. Se non che Manfredi, nel suo supore, e-per desiderio di parlare con chi potea portar nel mondo nuove di lui, non considera così per punto l'età che potea avere, — Biondo, ecc. Il sol-dato che lo vide cadere dice, presso Saba Malespina: Homo flavus, amoma facie, aspectie placibilis, in maxillis rubeus, cevuli vidersi, per totum ni-

alto del petto o dove il petto comincia. — Sorridendo, quia salvus erat; quod Dantes non pulabat (Benv.). — Manfredt. figlio naturale di Federigo II. . — Cottanza, figliuola di Ruggiero re di Siellia e nooglie di Arrigo VI (V come imperadore) padre di Federigo II. . — Pottus denominat se ab ista sancta femina, quam a patre peccatore (Benv.). — A mia bella figlia. La figlia di Manfredi chiamossi anch' essa Costanza, e fu moglie di Pietro re d'Aragona, di cui genorò Alfonso, che morì adolescente (129), Federigo, il quale fu re di Sicilia, e Jacopo, il quale successo a suo padre nel regno d'Aragona, ambedue onore di quei reami. — Al viì del Purg. Sordello nomina parimente Jacopo e Federigo e loda Pietro d'Aragona, dal quale il dice degeneri; onde ad altri parve che di lui, non di loro si dovesse intendere quell'onor di Nicilia e d'Aragona. Ma il G. nota che qui la lore sta bene in Manfredi, come il biasimo in Sordello, che non avva verso quel principi alcuna affinità d'animo o di sangue. Piì, intende d'Alfonso, che D. loda al cit. c. XII, Il S. Il Hianchi: essita l' onore del sangue imperiale, di che per lei, unitasi al re Pietro III. si nobilitarono i troni di Sicilia e di Aragona. — E duri, ecc. E doca a lei il vero, che mi hai veduto in Istato di salure, se si dise diversamente, o ch'io sia dannato.

119-123. Di due puente mortali (cartico del contrali (cartico del contrali (cartico del contrali (cartico del cartico del cartico del contrali (cartico del cartico de sia dannato. 119-123. Di due munte mor-

tali, di due ferite mortali (caduto di cavallo innumeris ictibus mallearunt S, Mala-spina) — l'una nel ciglio, l'altra al sommo del petto (B.). -- Piangendo per contrizione. - Orribil ecc., non già perche egli avesse ucciso Corrado IV, e il fratello Enrico, e i nepoti, figli del re Enrico (secondo fu calunniato), ma perche si mo-strò fleramente avverso alla Chiesa. — Usurpò bene il trono

Chiesa. — Usurpò bene il trono di Sicilia a Corradino (Fil.). —
Che si rivolge a lei, per ponitentiam, quia recipit etiam illos, quibus Ecclesia claudit gremium (Benv.).
124-129. Se il pastor, eco. Se i cardinal Legato Bartolomeo Pignatello, arcivescovo di Cosenza, ehe fu invisto da Papa Clemente IV a darmi la caccia decenza con la correspondente de la cardinal de cardinale de la cardinale de la

Vadi a mia bella figlia, genitrice Dell'onor di Sicilia e d'Aragona, E dichi a lei il ver, s'altro si dice: Poscia ch'i' ebbi rotta la persona

Di due punte mortali, io mi rendei Piangendo a quei che volentier perdo

Orribil furon li peccati miei;

Ma la bonta infinita ha si gran bracc Che prende ciò, che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia Di me fu messo per Clemente, allora Avesse in Dio ben letta questa faccia, L'ossa del corpo mio sarieno ancora

In co' del ponte presso a Benevento, Sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e move il vento Di fuor del regno, quasi lungo il Ver Ove le trasmuto a lume spento.

Per lor maladizion si non si perde, Che non possa tornar l'eterno amore, Mentre che la speranza ha fior del ve Ver è che quale in contumacia more Di santa Chiesa, ancor che alfin si p

Star gli convien da questa ripa in fuc Per ogni tempo ch'egli è stato, trenta, In sua presunzion, se tal decreto

Più corto per buon preghi non diven Vedi oramai se tu mi puoi far lieto, Rivelando alla mia buona Costanza

Come m'hai visto, ed anco esto diviet Che qui per quei di là molto s'avanza.

(a perseguitermi allora ch'io perde si fatamente l'amor di agli scomuni fui morto E.), avesse allora Dio, che dallo scomunicato non ecc... per le ben letto in Dio, nella parola si possa ricuperare finohè in fitt od attro di Dio (D., Mon., degli scrit- lui è fior di speranza, finohè l'espiazione.

torl saori: unicus corum dictator est Deus), questa pagina quel che ho detto della divina amora. I amicrizia di misericordia. Possa del corpo in comunuacia, in sumo giascerebbero ancora in in dispregio d'obedien capo del ponte (ch' è sopra il — Di santa Chiera, fiume Calore (is.), presso Bea all'atto estrinseco, non nevento, sotto la custodia della alla disposizione in grave maccia di sassi (maceries lapidum, Benu), che furono convien, ecc. Costrusi pettati sulla mia fossa.

130-132, Or le bagna, ecc., sua presunzione, per insepolte. — Di fuor del regno, contienno ch'egli è il Garigliano (Bl.). L'Imbriani: per la preghiere effe per di procio Canneto o Marino o San Magno, — A lume spento, coi ceri spenti e capovolti, come s'usava per gli scomunicati (F.). — Sine luce et cruce.

133-145. Per lor maladizion, ecc., Per la scomunica loro (de' papi o de' vescovi) non si possa ricuperare funchè in lui e fior di speranza, finchè l'espiazione.

# CANTO QUARTO.

Quidati dalle anime la dove il monte si sale, entrano i Poeti per l'erto ed angusto calle, e carponi conducansi sul primo halto. Ivi seduti, Virgilio spiega a Dante la cagione del contrario pira del sole. Veduto poi molte anime starsi all'ombra d'un masso, e accostotid a quelle, Dante riconosce Belacqua, dal quale intende che il sono gli spiriti che differi-rono la penitenza all'ultimb della vita.

Quando per dilettanze ovver per doglie Che alcuna virtu nostra comprenda, L'anima bene ad essa si raccoglie, Par che a nulla potenzia più intenda. E questo è contra quello error, che crede Che un'anima sovr'altra in noi s'accenda. E però, quando s'ode cosa o vede, Che tenga forte a sè l'anima volta, Vassene il tempo, e l'uom non se n'avvede. Ch'altra potenzia è quella che l'ascolta, Ed altra quella che ha l'anima intera: Questa è quasi legata, e quella è sciolta. Di ciò ebb'io esperienzia vera, Udendo quello spirto ed ammirando Chè ben cinquanta gradi salito era Lo sole, ed io non m'era accorto, quando Venimmo dove quell'anime ad una Gridaro a noi: Qui è vostro dimando. Maggiore aperta molte volte impruna, Con una forcatella di sue spine, L'uom della villa, quando l'uva imbruna, Che non era la calla, onde saline Lo Duca mio ed io appresso soli, Come da noi la schiera si partine. Vassi in Sanleo, e discendesi in Noli: Montasi su Bismantova in cacume

e per conseguenza 15 gradi in un'ora, onde vuol dire che si eran fatte tre ore e un terzo di an ora, once vol dire ent at each at eran fatte tre ore e un terre di giorno; ma non si creda che tutte le avesse passate in udir Manfredi; potchè, quande egli vide giunger l'angol conduttero dell'anime, erano già due ore; si era poi trattenuto con Casella, aveva quindi fatto mille passi, onde un'ora appena poteva essersi trattenuto con Manfred (F.).— Ad una, voce — Qui è vostro dimando, qui è il luogo da salire che voi dimandate (11, 76).

19-24. Aperta, apertura — impruna, chiude co pruni. — Forcatella, con poche spine quanto ne può pigliare con una picciola forca (B.). Impruna, annerisce, chò e matra (B.). - Commicia a farsi phezia (Berni). - Che non era, di quel che fosse — la calla la vivive.

(B.). - Comincia a farai phezza (Berni). - Che non esa, di quel che fosse — la calla, la viuzza, per la quale sali il mio duca, Calla, e propriamente l'apertura che si fa nelle siopi, che dicesi per lo più callaia (B. R.). — Salisse, sali. - Come da not, ecc., appena che la schiera di quelle anime ecomunicate s'andò via, aggirando lo primo balta delle amonte a son caradò via, aggirando lo primo balzo dello monte, a suo cam-mino (B.). — Partine, parti, 25-30. Santeo o San Leo, pio-cola città dell' antico ducato

Con esso i piè; ma qui convien ch'uom voli, d'Urbino, propingua a San Ma-rino, e situata sul dosso dello 1-8. Quando, ecc. Ordina: dannata dall' ottavo concilio scosceso Monteler (BL). – uando l'anima si raccoglie ecumenico. – L' una opera- Noli, città marittima della Li-1-6. Quando, ecc. Ordina: dannata dall' ottavo concilio scosseso Monteliro (St.). —
Quando l'anima si racceglie ecumenico. — L' una opera. Noli, città marittima della Liseso ad alcuna virtù nestra sione dell'anima quando e in—
quando l'anima si racceglie ecumenico. — L' una opera. Noli, città marittima della Liseso ad alcuna virtù nestra sione dell'anima quando e in—
quando per pare che essa anima principio delle azioni non fosse
uni intenda più a nessun'altra per essenza uno (T.).

Quando per piacerio dolori che l'anima, ecc. si che da tutte non lontano Terra di catulino, pia nua potenza dell'a— l'altre potenzio l'abbia rimossa nuovo; dette così perche a valima, l'anima in quella potenza (B.), — ch'altra, ecc. Perchè derlo dalla pianura, rende
a concentra, lo altre pasino altra potenza è quella data cosa che
l'anima dell'uomo sia triplice: è quella che l'anima ha intera, brosa (T.). Il che è contro ta vade quella data cosa che
l'anima dell'uomo sia triplice: è quella che l'anima ha intera, brosa (T.). — Bene dicit: Mongetaliva, sensitiva e intelletcios non occupata, Questa non tai, etc. ideat usque ad sumliva, se che ciascuna abbia sede
in qua diversa parte del corpo: non operando, è come logata, coitire quando est opportua prima nel fegato, l'altra nel
mentre quella spiega la sua
numi, Et addit: et in cacume,
opinione combattuta da AristoB.).

La Divisia a Commedic.

leggermente inclinata a set-tentrione (Pareto). - Con esso. i pie, non con altro che co' piedi. i piè, non con altro che co'piedi.

— All snelle, acconce a volore leggleri (B.). — Condotto, per conduttore; dirictro a quella Guida, cloè Virgillo, che significa la Ragione superiore (B.). Altri lo prende per participio: condotto dietro a quel, a colui, 31-33. Lo stremo, l'estremità, la snonda di quel sentiero cavo.

la spenda di quel sentiero cavo.

— Era così stretto il passo, che

— Era così stretto il passo, che un como nen vi passava libero, ma toccava co' fianchi le prodo.

— E picdi e man, ecc. E II calle era si erto, cho a salire era mestieri l' adoperare le mani, non che i piedi, andar carpone (B. B.).

34-36. Orto supremo, superiore — la circonferenza del piano parallelo a quel della base, che sarebbe l'orto inferiore. — Atta ripa, l'imbasamento della montagna, che s'eleva un buon tratto perpenmento della montagna, che s'eleva un buon tratto perpendicolarmente sul piano, quasi un gran muro, e in capo al quale i poeti son giunti per un'incavaviura nel masso al-quanto inclinata. — Alla scoperto piagoja, allo scoperto derso del monte, Dunque la via ner coj montavano era cojal. per cui montavano era così addentro nel monte, che non vedevano la piaggia esterna. — Che via faremo i prenderemo a destra o a sinistra! o, dove andremo! (B. B.). 37-42. Nessum tuo passo cag-

37-42. Nessim tuo passo cap-gia, non dar passo indietro, all'ingiù. — Pur suso almon-te... acquista, ma guadagna pur sempre in su verso la cima. — Acquistare per satire è vivo in alcuni luoghi di Toscana. in acumi mogat of 10scaha.—
Scorta saggia, alcuna guida che
sappia la via. - Lo sommo, ecc.,
alla cima non aggiungeva il vedere (ces.). Sotto (88-87): Il poggio sale. Più che salir non posson gli occhi miei. — La costa, la montata ritta di quel monte (B.). - superba, erta, ritta (B.). Inf., xx1, 33: L'omero suo ch'era acuto e superbo. - Che da metto quadrante, ecc. Il qua-drante è un istrumento formato di due norme unite insieme ad angolo retto e di una lista mobile, detta il traguardo, situata nella congiunzione o centro di andando carponi (boccone B.) avendo lo gli cechi rivali quella. Allorchà questa lista è dietro a lui. — Teario che ti levante, il centro il tevante, il centro cinci levante, il centro il mezzo del quadranto, segna cinghio del secondo balzo sotto sinistra: il che no accun angolo di 45 gradi. — L'acc. ci piè, ceo., chi o i montai suco. chi similmente guarda re clività di essa costa, rispetto al Come nalo Inferno finae sampre il levante nelle regioni di piano orizontale, era assai andare verso l'occaso del sole dal tropico del Canera adire che s'accostava molto alla li ricto (benchè di là non vi stra (B. B.). — Bovo, perpendicolare (B. B.). Ripida cossa sole, ma tenebre), et in (B. B.). Dalla parle duvi più assai che non dà la pen-verso mano sinistra', sempre Essendo quel monte anti-denza del lato d'un angolo di finge che qui vada verso mano a Gerusalemme (città per serio di circolo (Cess.) Il Hanci girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il Hanci girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il Hanci girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: girando per vi fatto modo lo il sole nasceva tra noi s'auro di circolo (Cess.) Il tilano: nella congiunzione o centro di

Dico con l'alı snelle e con le piume Pel gran disio, diretro a quel condotto, Che speranza mi dava e facea lume. Noi salivam per entro il sasso rotto, E d'ogni lato ne stringea lo stremo, E piedi e man voleva il suol di sotto. Poiche noi fummo in sull'orlo supremo Dell'alta ripa, alla scoperta piaggia: Maestro mio, diss'io, che via faremo! Ed egli a me: Nessun tuo passo caggia: Pur suso al monte dietro a me acquista, Fin che n'appaia alcuna scorta saggia, Lo sommo er alto che vincea la vista. E la costa superba più assai, Che da mezzo quadrante a centro lista.

Io era lasso, quando cominciai: O dolce Padre, volgiti e rimira Com'io rimango sol, se non ristai. O figliuol, disse, insin quivi ti tira, Additandomi un balzo poco in sue, Che da quel lato il poggio tutto gira,

Si mi spronaron le parole sue, Ch'io mi sforzai, carpando appresso lui, Tanto che il cinghio sotto i piè mi fue.

A seder ci ponemmo ivi ambidui. Volti a levante, ond'eravam saliti, Che suole a riguardar giovare altrui. Gli occhi prima drizzai a bassi liti;

Poscia gli alzai al sole, ed ammirava Che da sinistra n'eravam feriti.

Ben s'avvide il Poeta, che io stava Stupido tutto al carro della luce. Dove tra noi ed Aquilone intrava.

colo; cioè un angolo di 90 gradi. sole si vedea inante. Infin de Lista, dall'alem. Leiste: la venia all'occaso, e la noite se 146-48. L'atin quiot ti tiva, rava dall'altro lam la missionata di trarre la persona fino andando in verso il oriente mento di terreno fuori della superficie del monte. — H poggio inanti inverso l'occaso, sutto gira, gira tutto il mente girava lo di tutto jira, gira tutto il mente girava lo di tutto il mante da guisa di cornicione (F).

49-51. Si mi spronavon, si mi dando onde siasi solito.
sollecita con li sproni. (B), camminante. — Ed ammira is ollecita con li sproni. (B), camminante. — Ed ammira de mi de me de me presso l'accaso de me manuelle de monte e di cavillo camminante. — Ed ammira de me meraviglis.

solicinavano, como il cavano vare, in piacere — air si solicina con il sproni. (B.), camminante. — Ed annie — Carpando appresso tui, e mi fices merangli andando carponi (beccono B.) avendo lo gli cochi strodictro a lui. — Tanto che il levante, il sole ci percetando cingdio del secondo balzo sotto sinistra: il che non compdio del secondo balzo sotto sinistra: il che non

я

me: Se Castore e Polluce n compagnia di quello specchio, giù del suo lume conduce, il Zodiaco rubecchio ll'Orse più stretto rotare, scisse fuor del cammin vecchio. ia, se il vuoi poter pensare, accolto immagina Sion to monte in sulla terra stare. bedue hanno un solo orizzon, emisperi; onde la strada, non seppe carreggiar Feton, ne a cosfui convien che vada quando a colui dall'altro fianco, lletto tuo ben chiaro bada. stro mio, diss' io, unquanco chiaro si, com'io discerno, mio ingegno parea manco: zo cerchio del moto superno, hiama Equatore in alcun'arte, mpre riman tra il sole e il verno, ion che di', quinci si parte ttentrion, quando gli Ebrei lui verso la calda parte. piace, volentier saprei vemo ad andar, chè il poggio sale salir non posson gli occhi miei. me: Questa montagna è tale, pre al cominciar di sotto è grave. uom più va su e men fa male. d'ella fi parrà soave he il su andar ti sia leggiero, seconda giù l'andar per nave:

seconda glu I alidar per lave:

stice la state e il verno (perchè e tra noi e l' ausole, e dice che manda su e consentratore del verno (perchè e la state e il verno (perchè e la state e il verno (perchè e la state e posto diametralgiù la sua luce, perchè, selone (B. B.).

sole pianet (Saturno, Giove e Maragno de' Gemelli te) stanno al disopra di lui, e li qui verso settentrione per
tanto spazio quanto gli Ebrei
mee, figlinoliche tre (Mercurio, Venere e la
la Jove topli per Terra) al disotto (Fil.).

Biemiol (Afose) Specchio: Par.; xxx, 18, 11 piadell'Ariete fosso neta Saturno: 1x, 61, gli ani di quell' astro geli. Rubecchto: Lat.; rucenda il suo lubeus. Rosso, ardente. — P.
hanno un cercho che si puote
fero superiore e di D.; Zodiacus robecchius; ci ci elo) si lo nono come gli altri
cenda il suo lucenda il suo lubeus. Rosso, ardente. — P.
hanno un cercho che si puote
cenda il suo lucenda il suo dello della costellazioni, ad
cenda il suo lucenda il suo lucenda cenda costellazioni, ad
cenda il suo lucenda elecenda elecenda elecenda della della suo suo
conde il spienvini (Parenti).

Sepechio.
Il primo ageme, lusuo della della suo suo
controla eleroppia la divina
sesso, imaginati Sion (il collo
canno controla elecenda della divina
sesso, imaginati Sion (il collo
controla elecenda della caqua. — Altor
sarcai al fin, ecc. Altora ara l'atiluminate. — sto monte del Purgatorio stare
bito della penitenzia.

sulla terra coei, che ambedue hauno un solo orizzonte e di-versi emisferi: vale a dire, in tal modo che l'uno è diametal modo che l'uno è diametralmente opposto all'altro (F.).

— Grizzon, orizzonto. — Feton.
Petonte, Fetone, Bocc. Test.,
III. 16. — Onde la strada, ecc. Onde vedrai como la strada, l'Ecliftica, che, mal per lui, Fetonte non seppe percorrere col carro, convian che vada a costei, a questo monte del Purgatorio. dall'un fanco, quando a colui, al monte di Sion, va dall'altro fianoo (F.). Qui e al versi 79-84, Danto forma due cose chiarissime: l'o che di due osservatori, posti all'andi de coservatori, posti all'andi de coservatori, posti all'andi ma due cose chiarissime: 1.º che di due osservatori, posti all'antipodo l'uno dell'altro nei due emisferi opposti, e aventi per conseguenza il medesimo orizzonte, l'uno vede levarsi il sole nello stesso punto in cui l'altro lo vede tramontare; 2.º che, essendo in una posizione inversa rispetto all'Equatore, per l'uno il sole s'avanza verso il sud e per l'altro verso il nord (Ls.).

e per l'altro verso il nord (Ls.).
76-80. Unquanco, mai finora.
- Non vidi chiaro si, ecc., non intesi mai el bene cosa che pria mi paresse non potersi arrivare dal mio ingegno, come ora discerno, che il mezzo cerchio, ecc. — Alanco, incapace (T.). — Che il mezzo cerchio, ecc. Polche per la ragione che tu mi dici (d'esser i due monti perfettamente antipodi), il certu mi dici (d'esser i due monti perfettamente autipodi). Il cerchio del mezzo o intermedio del più aito cielo girante, che in alcun'arte, come nella astronomia (una delle quattro arti liberali, nella divisione scolastica Ls.); chiamasi Equatore, e che sempre resta fra il sote o la state e il verno (purche resta fra i tropici), si allontana di qui verso settentrione per tanto spazio quanto gli Ebrei da Gerusaleume, lo vedevano lontano verso il mezzogiorno. (Lo vedevan si riferisce al tempo in cui gli Ebrei avevan regno a Gerusalemme). Equa-

generalihabitus est in opere

generali habitur est in opere sielectatio (B.).

98-102. Sano, disso queste parole per costa (B.). — Di ze-dere, eco., forse che in prima avrai disagio (necessità) di se-dere, che tu ti riposi (B.). — A mancina, a sinistra. — Pri-cas s'accores, inpanii che udis-

A mancina, a sinistra. — Prima s'accorse, innanti che udissimo la voce (B.).

105-108. Per negligenza, per
pigrizia. — Ed un di lor, ecc.,
stava acossciato o colle mani
tenea le cosce raccole, e giù
il viso tra esse; viva poltroneria i (Cer.).

110-114. Adocchia, guarda
con Pocchio (B.). — Sirocchia,
sorella; forse dal latino: sororcula. — Movendo il viso,
scorrendo collo sguardo solscorrendo collo sguardo soltanto su per la coscia; per non prendersi fatica di levar la testa. — Che se valente, che se bravo, e non poltrone, come tu dici esser io. 115-120. Quell' angoscia che

113-120. Quest angoscat case to avera proso per lo montare (B.). — La lena. Mi accelerava il respiro. — Hai ben veduto, ecc. Behacqua beffa Dante della sua semplicità di non aver subito conosciuto, perche il solle lo ferisse dal lato sinistro (F.)

bito conosciuto, perche il sole lo ferisse dal lato sinistro [F.]
123-126. A me non duole, ecc., poichò vego che se' in istato di grazia. — Belacqua, fabbricatore di cetre e d'altri istrumenti musicali. — Fu melto negliganto in tutte le osos e così nell'atto della penitenza; ma pur alfine si penti; e però ebbe rimissione della colpa, ma non della pena [B.]. — Perche assivo, fermato [B.]. — Quiritto, qui purg. xvii, 86. Il Buli: Qui ritto sei, cioè in questo luogo che tu non vai più suso t — O pur, ecc., ti ha ripreso la tua solita pigrizia d'al Buli: thai ripriso.
127-135. Frate, ch'e nome di carità — che porta, che giova. — Ira d'ametir, a sostenere pena de' miei peccadi. — L'angui. Altri l'uccel o l'uscier. — In sulla porta del Purgatorio. — Prima ch'io possa un trae su nel Purgatorio, conviene che il cielo ciri intorno.

trar su nel Purgatorio, con-viene che il cielo giri intorno a me per tanto tempo fuor della porta di esso Purgatorio, quan-to mi girò intorno finchè fui in vita. Vuol dire: ho da aspetin vita. Vuol dire: ho da aspettare tanto tempo quanto vissi.

— Indugiai ai fin, differii la penitenzia all'estremo — di buon — di manini della penitenzia, che inducono sospiri (B.). — Che ai quarto luogo ch'è lo terzo (F.). Quivi merdiano surga su di cor, che s'alzi da balzo (B.). — Vedi ch'è locco, a Gerusalemme mui naima che sia in gratia di ecc., vedi che è mezzogiorno.

Dio, eco., — ch'abbia la grazia — E dalla riva, eco., ed all'e ch'è nell'occidente anime macchiate di peccato. Non ove confina coi mare, la notte bile (T.).

Allor sarai al fin d'esto sentiero: Quivi di riposar l'affanno aspetta: Più non rispondo, e questo so per ve

E, com'egli ebbe sua parola detta, Una voce di presso sonò: Forse Che di sedere in prima avrai distret

Al suon di lei ciascun di noi si torse, E vedemmo a mancina un gran petr Del qual nè io ned ei prima s'accors La ci traemmo: ed ivi eran persone

Che si stavano all'ombra dietro al sa Com'uom per negligenza a star si po Ed un di lor che mi sembrava lasso,

Sedeva ed abbracciava le ginocchia, Tenendo il viso giù tra esse basso. O dolce Signor mio, diss' io, adocchia Colui che mostra sè più negligente, Che se pigrizia fosse sua sirocchia

Allor si volse a noi, e pose mente, Movendo il viso pur su per la coscis E disse: Va su tu, che se' valente.

Conobbi allor chi era; e quell'angoscia Che m'avacciava un poco ancor la le Non m'impedi l'andare a lui; e posc Che a lui fui giunto, alzò la testa appe Dicendo: Hai ben veduto, come il so

Dall'omero sinistro il carro mena! Gli atti suoi pigri e le corte parole

Mosson le labbra mie un poco a riso Poi cominciai: Belacqua, a me non Di te omai: ma, dimmi, perchè assiso Quiritta sei? attendi tu iscorta,

O pur lo modo usato t'ha ripriso! Ed ei: Frate, l'andare in su che porta Chè non mi lascerebbe ire ai martin L'angel di Dio, che siede in sulla p

Prima convien che tanto il ciel m'ag Di fuor da essa, quanto fece in vita Perch'io indugiai al fin li buon sos Se orazione in prima non m'aita,

Che surga su di cor che in grazia L'altra che val, che in ciel non è u E già il Poeta innanzi mi saliva, E dicea: Vienne omai, vedi ch'è tocc

Meridian dal sole, e dalla riva

# CANTO QUINTO.

peti per il balzo, incontrano una moltitudine di spiriti, i quals, saputo come luttora vivo, era per tornare al mondo, gli si accalcano intorno, pregandolo ti loro congiunti. Furon peccatori fino all'ultima ora, ma, sovraggiunti da a, si pentirono e perdonarono ai loro nemici. Jacopo del Cassero, Buor defeltro e la Pia da Siena narrano particolarmente al Poeta il modo della

la quell'ombre partito, va l'orme del mio Duca, iretro a me, drizzando il dito, Ve', che non par che luca da sinistra a quel di sotto, ivo par che si conduca. volsì al suon di questo motto, quardar per maraviglia pur me, e il lume ch'era rotto. mo tuo tanto s'impiglia, faestro, che l'andare allenti? ciò che quivi si pispiglia? a me, e lascia dir le genti; torre fermo, che non crolla la cima per soffiar de' venti. l'uomo in cui pensier rampolla 16 sier, da sè dilunga il segno, foga l'un dell'altro insolla. 19 io ridir, se non: i' vegno? quanto del color consperso iom di perdon tal volta degno. er la costa da traverso genti innanzi a noi un poco, Miserere a verso a verso. corser ch'io non dava loco io corpo, al trapassar de' raggi, canto in un O lungo e roco: ro in forma di messaggi ncontro a noi, e dimandarne: condizion fatene saggi. aestro: Voi potete andarne, a color che vi mandaro, to il dito, in quella guisa che farebbe un l'animo suole alterarsi la voce. s fa chi mestra uomo in carne e in ussa (F). — Fatene segot, fateci saputi Ve' che non — Fur me, puir me, solamente chi voi sicle (B). (a, vedi che non me — rotto dall'ombra del mio 31-36. Andarne, andarvene. ca, vedi che non me — rotto dall'ombra dei mo

zio del sole ri- corpo.

stro lato della 10-18. S' impiglia, s' intriga. Pist., 104: Ritrassino al signodi sotto nella s'attacca ad attendere quello re toro la risposta dell'ambaDante era in ch'altri dice di ta. — Che ti fa sciata (Cs.). — Se per veder,
a Virgilio che ciò, cco, che t'importa ciò che se per aver veduto la sua omanzi salendo il vi si mormorat Dicesi di un bra, o com' egli facea ombra
— Il sole lo fe- parlare fitto e sotto voce. — Si restaro, si formarono. — Avstra, perchè per bucina (Lando.). Davanz.: i viso, mi penso — assat è lor
te s'e voltate a pisti pitzi. — Fermo. Il Wit- risposto. basta la risposta ch'io

E come vivo, te: ferma, — Non crolla, non ri ho fatta. — Però cho sodihe proceda in dimena la cima (B). — Ram s'fa a la cagione (B.). Ed ever

polla, germoglia, sorge. — Da sè dilunga il segno, dilunga il fine al quale de con delibera-zione intendere, e svalorisce o non intende a quel che de', come il balestriero, che quando come il balestrierò, che quando dilunga la posta, mero acconciamente dà nel segno (B.).

— Perchè la foga, co., perche
l'un pensiero che sopravvicuo
insolla, ammollisce, la foga,
l'impeto dell'altro — come insolla la foga del balestro, quando è più di lungi la posta che
non suole (B.), Il Borgh. Sodlo vuole dir leggieri, o per
me' dire; non pigialo, ma sollevato e come cosa che sta fempre in su l' ale ; così chiamò il l' ale; pre in su l'ale : così chiamò il Villani una città insollita, sollevata e pronta a fare tumulto o novita... il nuovo pensiero che sopravviene, come sotten-trando e sollevando l'altro, se lo leva, come dire in capo e fa-cilmente lo caccia via. - Sotto. xxvii, 40: La mia durezza fatta solla. 20-21. Del color consperso.

ecc., suffuso di rossore, 22-24. Da traverso, a denotare 22-24. Da traverso, a denotare che andavano intorno girando il monte (B.). Tagliando la via del monte (Ces.). — A verso a verso, come cantano il chierio in coro (B.). — Non già un verso dopo l'altro; Non gis un verso coppo l'atro, ma un verso cantava una parte di loro, ed un verso l'altra. (Cez.). A vicenda (T.). Salmo a proposito, v. 3: Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me (Fil.).

27-30. In un o l'ungo, intersituadi in manulcità.

ezione di meraviglia.

- Fatene saggi, fateci soputi chi voi siete (B.).
31-36. Andarne, andarvene.
- Ritrarre, riferire. - Storis
Pist., 104: Ritrassino al signo-

può lor caro, in quanto il ricorderà al mondo perche s'ori in loro suffragio. P. di D.: Anima defunctorum quatuor modis solventur, aut oblatio-nibus sacerdotum, aut pre-cibus sanctorum, aut chacibus sanctorum, rorum eleemosynis, aut jeju-

nio cognatorum. 37-42. Vapori accesi. Brun. Lat., 11, 37. — Sol calando. abl. ass.: lat.: cadente sole, quando descende (B.). Nota quando desconde (B.). Nota qui quelle strisce di lume, che talora, sul far notte, prima nocte, tugiano il sereno (razzi o stelle cadenti) (F.), o sul far sora d'agosto le nuvole (balent del caldo F.), (Ces.). Suso, ai compagni — in meno tempo. — A not dier voita. tornarono indietro verso noi. -

toriaroue indictro verse noi.—
Senza freno, quando le schiere
scorrenio vanno sfrenato (B.).
43-48 Che preme a noi, che
fa pressa o s'incalza per venire
verso noi. — Per esser tieta,
per purgard e andara poi alla
somma beatitudine (B.). —
Con quelle membra, ecc., in
carne e in ossa. — Queta, riposa il passo un poco, non
andare sì ratto (B.)
51-57. Non t'arresti, non ti
fermi. — Per forza, violentemente. — Quivi all' ultima ora
della vita. — Nota il quivi dato
al tempo invece del luogo (Ces.).
— Pentendo, pentendoci — e

Pentendo, pentendoci — e perdunando le offese. — A Dio pacificati, nella grazia di Dio. — N'accora, ci crucia col de-

- N'accora, el grucia col de-siderio di vederlo.

58-63. Perché, eco. Per gua-tar ch'io faccia negli aspetti vostri (Cer.). — Ben nati, bene nato è colui che è nel suo fine nato è colui che è nel suo fine salvato (B.). -- Voi dite, ditesalvato (B.), -- voi atte, altended, melo, dinandate -- per quella pace, ve lo gluro per quella pace in Dio (ultima felicità, Lanco) in cui queta ogni desiderio. -- Cercar mi si face, fa ch'io la cerchi.

fachilo la cerchi.

64-66. Ed ino, Questi è Jacopo del Cassero, da Fano, che
da Azzo Villi d'Esto, figlio d'Obizzo II, fo fatto uccidere in
Oriaco (nel 1291), mentre andava pedestà a Milano. Aveva
odio contro Jacopo del Cassero, perchè, questi essendo podestà di Bologna, contrastava a'suot tantativi di prendere signoria in quella città, e
perche lo straziava d'ingiurie.
Azzo morì sul principio del
1308 (B. B.). — Si fida, si
tien alcuro. — Dei beneficio
f'ao, del sevigio tuo, che tu
hai promesso (B.). — Quod tu
offers (Benu). — Senza giu-

Se per veder la sua ombra restaro Com'io avviso, assai è lor risposto, Faccianli onore, ed esser può lor ca Vapori accesi non vid'io si tosto

Di prima notte mai fender sereno, Nè sol calando, nuvole d'agosto,

Che color non tornasser suso in meno E giunti là, con gli altri a noi dier Come schiera che scorre senza freno

Questa gente, che preme a noi, è mol E vengonti a pregar, disse il Poeta; Però pur va, ed in andando ascolta. O anima, che vai per esser lieta

Con quelle membra, con le quai nas Venian gridando, un poco il passo q Guarda, se alcun di noi unque vedesti Si che di lui di là novelle porti;

Deh perchè vai? deh perchè non t'ar Noi fummo già tutti per forza morti, E peccatori infino all'ultim' ora:

Quivi lume del ciel ne fece accorti Sì, che, pentendo e perdonando, fuora Di vita uscimmo a Dio pacificati, Chè del disio di sè veder n'accora

Ed io: Perchè ne' vostri visi guati, Non riconosco alcun; ma se a voi Cosa ch'io possa, spiriti ben nati,

Voi dite; ed io farò per quella pace, Che, dietro a' piedi di si fatta guida Di mondo in mondo cercar mi si fa Ed uno incominciò: Ciascun si fida Del beneficio tuo senza giurarlo,

Pur che il voler nonpossa non ricid Ond'io, che solo, innanzi agli altri pa Ti prego, se mai vedi quel paese

Che siede tra Romagna e quel di C Che tu mi sie de' tuoi prieghi cortese In Fano si, che ben per me s'adori, Perch'io possa purgar le gravi offes

Quindi fu'io; ma li profondi fori, Onde usci il sangue, in sul qual io Fatti mi furo in grembo agli Anten

dava podestà a Milano. - Aveva
odio contro Jacopo del Cassero, perchè, questi essendo poL'impotenza che escludesse o leise — Best, da
desta di Bologna, contraannullasse il buon volere di Istato di grazia. — O
stava a' suoi tantativi di prenparte poten procese da Dio
dere signoria in quella città, e
porche lo straziava d'ingiurie.
Azzo morì sul principio de;
li B.: non possa, il non potere. — Fori, forite. — Ista
1308 (B. B.). — Si fida, si
tien siouro. — Det beneficio paese che siede tra Romagna dia dell'anima (B. B.)
dere servigio tuo, che tu
hai promesso (B.). — Quod tu
offers (Benv.). — Senza giucario, senza che lo prometta
da Carlo II. La Marca d'Anguine est. — In
potere non recida, non rompa,
Bocc., 111. 10: Poteri in giuoà sasses intesi prodit

La dov'io più sicuro esser credea: Quel da Esti il fe'far, che m'avea in ira Assai più là che dritto non volea. Ma s'io fossi fuggito in ver la Mira, Quand'i' fui sovraggiunto ad Oriaco Ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude, e le cannucce e il braco M'impigliar si, ch'io caddi, e li vid'io Delle mie vene farsi in terra laco. Poi disse un altro: Deh, se quel disio Si compia che ti tragge all'alto monte, Con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son Buonconte: Giovanna, o altri non ha di me cura; Perch'io vo tra costor con bassa fronte. Ed io a lui: Qual forza, o qual ventura Ti traviò si fuor di Campaldino, Che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, rispos'egli, appiè del Casentino Traversa un'acqua che ha nome l'Archiano Che sopra l'Ermo nasce in Appennino. La 've il vocabol suo diventa vano Arriva'io forato nella gola, Fuggendo a piede e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista, e la parola Nel nome di Maria fini', e quivi Caddi, e rimase la mia carne sola.

della città, e da Buonconte. I Guelfi, a' quali restò la vitto-Gueffi, a' quali restò la vittorita, avesno a capo Amerigo di Nerbona, ed era con essi, tra' soldati a cavallo, il nostro All-ghieri (B. B.). — G. Vill., vii 131. — Grovanna Così si chiamava la moglie. — O altri de' miei parenti — non Ac di me cura, non pregano Dio per me. — Con bassa fronte, vergognoso, perchè altri non cura di mia salute.

91-93. Forza de' nemici che l'avessono cacciato — ventura,

l'avessono cacciato - ventura,

l'avessono caocisto — venturo, d'esser uscito loro dalle mani.

— Ti traviò, eco., ti levò si fuor della via di Campaidino, che mai non fu trovato lo tuo corpo, nè esputo dove fosse sotterrato (B).

94-96, Appiè dei Casentino, nella più bassa estremità di quel distretto. — Un'acqua, un fiume (B.). — Archiano, orgi Archiana — condue tra Casentino e Bibblena (B.).— Sopra l'Ermo, sopra l'ermo di Camaldoli.

97-99, Diventa vano, dove si

97-99. Diventa vano, dove si perde il suo nome, mescendosi in Arno (Ces.). Da Campaldino v'è due miglia e mezzo circa (Giusti). — Arriva' io, a la foce che entra in Arno. (B). — Sanyainando, spar-gendo del suo sangue la pla-

Caddi, e rimase la mia carne sola.

Io dirò il vero, e tu il ridi' tra i vivi:

L'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno
Gridava: O tu dal ciel, perchè mi privi?

Tu te ne porti di costui l'éterno
Per una lagrimetta che il mi toglie;
Ma io farò dell'altro altro governo.

son Azzo, e pertanto il chiamò me trucidarunt (Benv.).

Antenori (Antenora) dal traDelle mie vene, del sangue che
ditore Antenora (Fil.). — La divi dell'altro altro governo.

son Azzo, e pertanto il chiamò me trucidarunt (Benv.).

Antenori (Antenora) dal traDelle mie vene, del sangue che
ditore Antenora (Fil.). — La divi dell'altro altro governo.

son Azzo, e pertanto il chiamò me trucidarunt (Benv.).

Antenori (Antenora) dal traDelle mie vene, del sangue che
ditore Antenora (Fil.). — La divi con il marchase
d'el ra cari sciero, ecc., per la riv, 404.

SS-S7. Se quel disto, ecc.
con solu, — Che d'itto
son volca, Il Lanèo: Quasi
dica ri onno lo avea tanto offeso ch'elli devesse fare ciò.
Benv.: foori de' termini della
sua giurisdizione.

79-84. Mira, plecolo luogo e
d'un canale artifiziale che e il racconto che Dante gli il gio; essendo allagata, l'acdelle agune. — Di di done si tati dagli Arctini, e i Guelfi
spira, si fiata, ancora sarel di Firezo, avvenne agli Il di
priva, e il fiata, ancora sarel di Firezo, avvenne agli Il di
impacionno. — Mi impigiar si.
nel plano di Campaldino del vin appyticar tanto, mi
impaccionno. — Me impigiare si.
nel plano di Campaldino del vin dal celesto, e il diavolo dev
rissi (Benv.) — ch' to caddi. Pazzi, loro vescovo, che glà
d'indrerno il diavolo. — O tic
22 squo, ubi habitius et tutius s'era insignorito del Governo

(B). — Il braco, e tu il rici vivi.

(B). — Rosa di diavolo dev
rissi (Benv.) — ch' to caddi. Pazzi, loro vescovo, che glà
d'indrerno il diavolo. — O tic
22 squo, ubi habitius et tutius s'era insignorito del Governo

(B). — Il del cone si tati dagli Arctini, e i Guelfi
rissi (Benv.) — ch' to caddi. Pazzi, loro vescovo, che glà
d'indrerno il diavolo. — O tic

messo del cielo (B.). Il W.:
del. Il Ces.: Questo dal ciel e
un dinotare la patria sua o
dove egli ha sua beatitudine: me dinotare la patria sua o dove egit ha sua beatitudine: che può anche, in bocca dei diavoto, sentir forse d'ironia—perché mi privi (oll' anima di costut — della preda mia (B.).—M privi, cois reciso ed in aria, ha più enfasi, come dicesse: mi truffi (Ces.).—L'eterso, la parte eterna, l'anima.—Per una logrimetta, per una piecola contrizione che ha avuto alla fue della sua vita.—Dell' altro. del rimanente, od el corpo — altro poverno, diverse trattamento. 109-114. Ben sai come, ecc. Brun. Lat., 37.—Si raccoptie, si condensa.—Che in acqua rieda, ecc. 'L' vapore ascende alla seconda regione dell'aitero, el le si risolve per la freddura in acqua che per la fredura in acqua con la sua intelligenza e le naturali cose che il obbediscono, di utate tre fu fatto uno grande nuvolo, il quale poi si gittò acqua tauta, che non fu sofferta dalla terra, cicò che la terra non l'assorbe, sicchè fece lago (Lan.), Altri intende per matvolerre il demonio, e così l'Ariotto, avvii, 4, lo chiamò La Malignild — giunse, varrebbe arrivo, e pier mai chiede Con l'intelletto, studia sempre il male nella sua mente. — Vi sono due specie di cegnizione: 'V roan modiante la reasiimale nella sua menta. — Vi sono due specie di cognizione: I'nna mediante la grazia, l'attra mediante la natura. I demonj perduta la prima, sersonda. Senache i demonj, sersonda. Senache i demonj, sersondo S. Tomaso, hanno due dimore: nell' Inferno per Iriguardo sile loro pone e nell' riguardo sile relativa si fancoltis che Dante loro attribuisco di suscilare il matterpo (Fil.). Epsh. 11, 21. Primi riguardo sile si rigidito e duro dal miglio prendere per le gramba rigidi si si rigidito e duro dal miglio prendere per le gramba rigidi si si rigidito de duro dal miglio prendere per le gramba rigidi si si nercetà la valle da Pratomagno; lucoso (Cer.). — E scioles, ecc. dirupo su cui e posto il castella valle da Pratomagno; lucoso di senti che l' moria s' indica ancora col nome cili s'increciò le braccia: poi Salto della Contessa (F. et questo della valle da Pratomagno; lucoso della rigidi senti che l' moria s' indica ancora col nome cili s'increciò le braccia: poi Salto della Contessa (F. et questo della valle da Pratomagno; lucoso della della rigidi senti che l' moria s' indica ancora col nome cili s'increciò le braccia: poi Salto della Contessa (F. et questo della valle da Pratomagno; lucoso della della rigidi della contessa (F. et questo della valle da Pratomagno; lucoso della della rigidi d il male nella sua mente. all'Apannino, — miento, denso di vapori. È il colum con-traxii d'Orazio e l'obtenta nocte di Virglilo (B. B.), — Pratomogno, ora Pratovecchio borgo di Tescana nel Valdarno superiore, a piedi dell'Apen-niao, — Pregno, di vapori, — Anche Dine Compagni dice che il giorno della battaglia l'aria era copperta di navoli: casi trazui d'Orazio e l'obtenta dato ai campi nei suo pasnocte di Virgilio (B. B.). — saggio.

Pratomogno, ora Pratovecchio
borgo di Toscana nel Valdarno
donna sanese figlia di Buonuco. — Pregno, di vapori. — ad un Balto d'Ildobrandino de'
al compa di cada di Buoninco Compagni diec che Tolomei. Rimasta vedova nel dalla finestra (Bent.).

Il giorno della battaglia faria 1290 con due figli, si rimaritò men bone: disponando, nell'
era copperta di susvoti; così poi ad un Nello o Paganello di sposarmi mi avea must
che è al tutto verisimilo che la d'Inghiramo Papocchieschi, dite il suo genimato anelle.

Ben sai come nell'aere si raccoglie Quell'umido vapor che in acqua riede, Tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel mal voler, che pur mal chiede 112 Con l'intelletto, e mosse il fumo e il vento Per la virtù, che sua natura diede. Indi la valle, come il di fu spento, Da Pratomagno al gran giogo coperse Di nebbia, e il ciel di sopra fece intento Si, che il pregno aere in acqua si converse: Ill La pioggia cadde ed ai fossati venne Di lei ciò che la terra non sofferse: E come a' rivi grandi si convenne, Ver lo flume real tanto veloce Si ruinò, che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in su la foce Trovo l'Archian rubesto; e quel sospinse Nell'Arno, e sciolse al mio petto la eroce, Ch'io fei di me quando il dolor mi vinse: 127 Voltommi per le ripe e per lo fondo, Poi di sua preda mi coperse e cinse. Deh, quando tu sarai tornato al mondo, E riposato della lunga via, Seguitò il terzo spirito al secondo, Ricordati di me, che son la Pia; Siena mi fe', disfecemi Maremma: Salsi colui che innanellata pria,

Disposata m'avea con la sua gemma.

call a increase de braccia: poi quando fu rivoltato dall'acqua, la crece delle braccia ai disfece (Lan.). — Il dolor de' mei peccati, la contrizione. — Per lo fondo dell'Arno. — Di sua preda, di terra o d'altro predato ai campi nel suo pas-

Siena — ausrecemi am morii in Maremma. — aela c lui, ecc. Se lo sa colui che a sposato con la sua gemma n che prima avea avuto l'a da un altro, mo già vodova. C dire: se lo sa colui, ecc.

#### CANTO SESTO.

romettendo, si spedisce dall'anime che lo pregano di far pregare per loro. Ne ac-licine. Ha un dubbio sull'efficacia della prephiera, per una sentenza di Virgilio, lo solve. Trovano Sordello, il quale, sentendo Virgilio esser suo concilitationo, corre acciario, e Danie da questa tenerezza di patria è mosso ad inveire contro le sette ordini d'Italia.

si parte il giuoco della zara, che perde si riman dolente tendo le volte, e tristo impara: Itro se ne va tutta la gente, va dinanzi, e qual diretro il prende, al da lato gli si reca a mente. s'arresta, e questo e quello intende: 7 i porge la man più non fa pressa; si dalla calca si difende. a io in quella turba spessa, endo a loro qua e là la faccia, omettendo mi sciogliea da essa. era l'Aretin, che dalle braccia di Ghin di Tacco, ebbe la morte, ltro che annegò correndo in caccia. pregava con le mani sporte rigo Novello, e quel da Pisa, fe' parer lo buon Marzucco forte. ont'Orso, e l'anima divisa corpo suo per astio e per inveggia, e dicea, non per colpa commisa; alla Broccia dico: e qui proveggia, r'è di qua, la donna di Brabante, ie però non sia di peggior greggia.

ne pero non sia di peggior greggia.

Ingre, e pol, trate minore, —

sunndo si parte, ecc. esta, mi liberava da loro (B.).

I parte, ecc. esta, mi liberava da loro (B.).

I parte, ecc. esta, mi liberava da loro (B.).

E nota che questo (di Laterina). Essendo giudice, come il Eoccaccio aveva detto.

E nota che questo (di Laterina). Essendo giudice, come il Eoccaccio aveva detto.

E nota che questo (di Laterina). Essendo giudice, come il Eoccaccio aveva detto.

E nota che questo in tre na, condennò uno fratello (avea alve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
salve da sette in giù nome Turino) ed uno 20 (cava
questi sono vietati, on hanno re partia.

sette e quantiordici e in sono in quel mezzo

den facuazi con tre

de partica e quantiordici e rubatori e tuonini violenti , pace, et elli voise baciare quello aveano tolto al Comune di sicha uno castello che era in figiuolo (B.). — Che fe para

se e quello al siratti al di esta disopra di 14 per la strada, non consentendo mai costanzia e fermeza del par
Le volte, le sorti (Bl.).

Con l'attro, col

E questo e quello si pri di partici della costanzia e fermeza del par
de pressa il Buti di et in su la sala, dove stava Broccia (Pierre Latorse) turi di pare si di pare in di pare in dictiona della alburi di et surba ragione l'nocie, e levolli la zan Luigi, e poi favorito di quelli spiriti che mi testa e vennesene senza niuno Filippo l'Ardito. Accusò di puelli spiriti che mi testa e vennesene senza niuno Filippo l'Ardito. Accusò di portici di pare di para l'accorito di puelli spiriti che mi

Dec., x, 2. — Ghino di Tacco Monaceschi de'Pecorai da Turrita de' Grandi di Siona, secondo il Tommasi o dei nobili della Pratta, secondo il Carpellini, fu ucciso in Asinalunga (V. Aquar., 93-99) — El'altro, che annego, ecc. Questi fu uno giovane delli Tarlati d'Arezzo, che obbe nome Ciaccio (Cione, Guecio), lo quale alla sconfitta di Monte Aperio e di Campaldino, fu perseguitato da quelli da Rondina; unde fuggendo e coloro cacciando, pervenne al fume dell'Arno, e volendolo passare, annegò nel detto fiume (B.).

me (B.). 16-18. Pregava con le mani sporte, cioè Dante che lo rac-comandasse al suoi. - Expansporte, cios Dans che lo raccomandasse al suol. — Expansis manibus, ut vogarem pro
vo (Berw). — Federigo Novelis,
Questi iu figliuolo del conte
Guido, del conti Guild da Casentino, lo quale fu morto da
Fumaiuolo (Fornaiuolo. Lanéo) di messer Alberto de Bostoli d'Arexto (B.). — E quel
da Pisa. Questi fu Parinata,
figliuolo di messer Maraucco
delli Scornigiani da Pisa, lo
quale fu cavalliere e dottore di
legge, e poi, frate minore. —
Farinata fu morto da uno etttadino di Pisa (per Beccium
de Caprona. P. di D.; o fatto
decapitare dal conte Ugolino,
come il Boccaccio aveva detto
a Bouvenuto), onde messer
Marsucco colli altri frati di
Santo Francesco, audati por lo
Santo Francesco, audati por lo

avere avvelenato Luigi, primo-genito di Filippo, figlio del primo letto, Purgata più o meno giustamente la regina della colpa, questa fu versata ad-dosso a Pietro, che n'andò sulle forche nel 1267. — Sì che però ecc., per questo peccato com-messo non pentendosi mentre che è nel mondo, non sia di peggior brigata che quella del Purgatorio, cioè non sia di quelli dello Inferno (B.). 28-30. Mi nieghi, Videris ne-

gare, posse unquam precibus Dei sententiam molliri (Ces.). - Espresso manifestamente, -Che decreto del cielo, ecc., che il giudicio di Dio non si muti ut gudicio di Dio non ai muti per orazione. Encide, vi, 376. Finge Virgillo che Sibilla ri-sponda a Palinuro che pre-gava Enca che 'l passasse Acheronte: Rimanti di spe-rare che l'ordine fatale della provvidenza si pieghi per prego. 33-36. Ben manifesto, non 33-36. Ben manifesto, non l'intendo bene. - La mia scrittira è piana, il mio testo è chiaro. - Non falla, non è vana. - La pena debita al peccato per giustizia non si manca, benche s'abbrevii lo tempo: chè tutta quella pena che dovesse sostenere in cento anni, sostiene in un punto (B.).

37-42. Che cima di giudizio, che l'altezza e dirittura del

che l'altezza e dirittura del giudicio di Dio. - L'apex juris, il supremo decreto di Dio. -Non s'avvalla, non s'abbassa ne torce dalla sua dirittura. — Perche fuoco d'amor, cioè ar-dor di carità, ch'è in colui che dor di cartta, ch'e in colui che prega per li passati. — Compia, paghi (Ces.). — Chi qui si astatla, colui che è ordinato a star qui in Purgatorio per la divina giustizia (B.). Altri: chi qui si stalla. — Dall'alem.: stall, stanziarsi, abitare. — E gut as statut.

statut, stanziarsi, abitare. — Et d dov'to fermati, eco., dove affermai questa sentenza. — Dispiusito, quando si fa per li dannati ohe sono nell' ira di Dio o da persona che sia in peccato mortale che è privata della grazia di Dio, come chi sin bando della sua città che non è udito a ragione, infine a tanto che non è rimesso e ribandito (B.).

43-51. Sospetto, dubblo. — Che tume fia, lo vero è obietto dello intelletto, e come la cosa veduta è obietto del vadere e non si può comprendere senza mezza della luce, così a comprendere le cose divine è bisogne la longe della grazia di

dello intelletto, e come la cosa voduta è obietto del vedere e getta l'ombra di qua verso nascondeva, coprendesi ell non si può comprendere sanza oriente (Cer.).

mezzo della luce, così a comprendere le cose divine è bisoprendere le cose divine de la cose divine le cose divine le cose di cose divine le cose divine le

Come libero fui da tutte quante Quell'ombre che pregar pur ch'altri preghi, Si che s'avaccì il lor divenir sante. Io cominciai: E' par che tu mi nieghi,

O Luce mia, espresso in alcun testo, Che decreto del cielo orazion pieghi, E queste genti pregan pur di questo. Sarebbe dunque loro speme vana? O non m'è il detto tuo ben manifesto!

Ed egli a me: La mia scrittura è piana, E la speranza di costor non falla, Se ben si guarda con la mente sana,

Chè cima di giudizio non s'avvalla, Perchè fuoco d'amor compia in un punto Ciò che dee soddisfar chi qui s'astalla: E la dov'io fermai cotesto punto,

Non si ammendava, per pregar, difetto, Perchè il prego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto

Non ti fermar, se quella nol ti dice, Che lume fia tra il vero e l'intelletto. Non so se intendi; io dico di Beatrice: Tu la vedrai di sopra, in sulla vetta

Di questo monte, ridente e felice. Ed io: Buon Duca, andiamo a maggior fretta; Chè già non m'affatico come dianzi; E vedi omai che il poggio l'ombra getta. Noi anderem con questo giorno innanzi, Rispose, quanto più potremo omai: Ma il fatto è d'altra forma che non stanzi.

Prima che sii lassu, tornar vedrai Colui che già si copre della costa, Si che i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima, che posta

Sola soletta, verso noi riguarda; Quella ne insegnerà la via più tosta. Venimmo a lei: O anima Lombarda, Come ti stavi altera e disdegnosa, E nel mover degli occhi onesta e tardal Ella non ci diceva alcuna cosa;

Ma lasciavane gir, solo guardando A guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando Che ne mostrasse la miglior salita; E quella non rispose al suo dimando:

Ma di nostro paese e della vita C'inchiese. È il dolce Duca incominciava: Mantova... È l'ombra, tutta in sè romita, Surse ver lui del loco ove pria stava Dicendo: O Mantovano, io son Sordello Della tua terra. E l'un l'altro abbracciava. Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiero in gran tempesta, Non donna di provincie, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, Sol per lo dolce suon della sua terra, Di fare al cittadin suo quivi festa; Ed ora in te non stanno senza guerra Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode Di quei che un muro ed una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode Le tue marine, e poi ti guarda in seno, Se alcuna parte in te di pace gode. Che val, perchè ti racconciasse il freno Giustiniano, se la sella è vota? Scnz'esso fora la vergogna meno. Ahi gente, che dovresti esser devota E lasciar seder Cesar nella sella, Se bene intendi ciò che Dio ti nota! Guarda com'esta flera è fatta fella, Per non esser corretta dagli sproni, Poi che ponesti mano alla predella, O Alberto Tedesco che abbandoni Costei ch'è fatta indomita e selvaggia, E dovresti inforcar li suoi arcioni, Giusto giudicio dalle stelle caggia Sopra il tuo sangue, e sia nuovo ed aperto, Tal che il tuo successor temenza n'aggia! Chè avete tu e il tuo padre sofferto, Per cupidigia di costa distretti, Che il giardin dell'imperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cural

sima città, non che del conjunti e de'lon «ni (B.). - Forsa.
Benv, intende area, sepolura.
85-89. Balle prode, cioè dalle
sponde delle tue marine. Terras marin sa (Benv.). - In
zeno, fra terra, nel mezzo di
te. - Che vat, perchè il racconciasse, coc., the giova perchè Justinano imperadore
compilasse le leggi e correggessele (B.). - Perché, (che (Cas.).
- Se la sella è vota (casori.
Benv.), se lo imperadore non se
lasciato sedere in illa sua sedia
lo quale essenco. presente le

lasciato sedere ui lla sua sedia i la quale essendo presente le farebbo osservare (E). 91-83. Ahi gente. Gens sa-cerdotalir. Ei non dicas, gens Italica, sicut quidam expo-ment et non bene – che do-vesti esser devota. Scificet Deo et vacare spiritualibus et temporalia dimittere impera-tori (Benv). – Ciò che Dio i nota nell'Evangelo. – Reddite que sunt Cavaris Casari, et que sunt Dei Deo.

nota nell'Evangele. — Reddite quar sunt Carente Cararte, et quar sunt Det Det.

94-96. Pella, restia e superba.

— Predetlo, è parte del freno dove si tine la mano quando si cavalen (B.).

94-108. Arcioni sono le due alterze della sella; l'una d'inmand; e l'altra a rieto (B.).

— Cau. Pung., 173: Bto hamandato grando giudicio, castigo, — Cau. Pung., 173: Bto hamandato grando giudici sopra quegli che hanno fatto beffe de suot sevuidori.

D. profetizio l'accaduto, Alberte, figlio dell'imperatore Rodolfo, fu il secondo della casa di Absburgo che portò il titolo di re de Romani, Eletto nel 1298, non venne mai per la corona in Italia, Morì per mano del suo nipote Giovanni nel 1308. Il suo successore fu Arrigo di Lussemburgo.

Nuovo, che sonota la gente per la sua cribilità — de apprio, che tutti veggano esserti venuta a cagione di questa tun colpsa (Ces.). Eclatant (Lis.).

Tal-he il sua successore, ego, ter-he il sua successore, ego, ter-Color già tristi, e costor con sospetti.

72. Tutta in sè romita, tutta va dei tiranni o dei vizi (B.)

73. Tutta in sè romita, tutta va dei tiranni o dei vizi (B.)

74. Sordello. Fu mantovano e abitaziona di dolore. — Senza

74. Sordello. Fu mantovano e abitaziona di dolore. — Senza

75. Tutta escenpolo tui, descendi

76. Sordello. Fu mantovano e abitaziona di dolore. — Senza

76. Sordello. Fu mantovano e abitaziona di dolore. — Senza

76. Sordello. Fu mantovano e abitaziona di dolore. — Senza

76. Sordello. Fu mantovano e abitaziona di dolore. — Senza

76. Sordello. Per cupiligia di

76. Sordello di II. Fu

76. Sordello di II. Fu

76. Sordello di Trovatore, o

76. Sordello di Trovatore, o

76. Sordello di Trovatore, o

76. Sordello podestà di Man
76. Sordello di Trovatore, o

76. Sordello podestà di Man
76. Sordello di Trovatore, o

76. Sordello podestà di Man
76. Sordello di Trovatore, o

76. Sordello di Trovatore

109-111. L'oppressura, Altri:
La pressura, lo gravamento
(B.). — De' tsot pertiti, de'
conti e marchesi et altri gentilli omini e signori d'Italia
(B.). — E vedrat Santafor.
Questo è uno castello in Maremma tra lo terreno di Pisa
e di Siena (nell'estremo piano
meridionale del Mont' Amiata),
dove sono conti li quali infino
al tempo dell' autore male trattavano il loro sudditi e vicini,
a puossi intendere in du' modi;
cioè: com'è sicura, quusi dica: 109-111. L'oppressura, Altri: cioè: com'e ricura, quasi dica: Non è sicura, che vi sono gli uomini rubati; e puoi inten-dere: come si cura, cioè si governa lo detto castello dai

governa lo detto castello dal detti conti (B.). 113-114. Vedova, perchè è senza lo imperatore e sola, perchè non v' è niuno suo vicario che mantenga ragione è giustita. (B.). — chiama, grida: perchè non stai tu meco l' 115-117. La gente quanto s'ama. Mostra che tra l' Italici non è amore nè carità. — A vergognar ti viem. eco. Quia reputaria pius et non es; et quan pressura servi cecidit in

uia pressura servi cecidit in

dedecus domino (Benv.).
118. O sommo Giove. Petr.,
Son. 133: L'eterno Giove. Rivolti
altrona Base.

allrove, Boco., Fiamm., 138;
O Bis, dove stetel ove ora mirano gli occhi vostri i
121-126, Preparation, præordinatio (Benv.). — Nell' abisso, uel profondo dello eterno
proveder di Dio (Lanco). — Dall'accorger nostro scisso, di-viso dal nostro vedere, che il nostro intelletto nol può an-tivedere. - Marcel, il distruttore di Siracusa, o meglio il coe-taneo e nemico di Giulio Ce-

taneo e nemico di dinno ce-sare (BL). 127-132. Contenta, intendi : malcontenta; ironia. — Non ti focca, anco (anzi) in ogni cosa ti tocca (B.). — S'argomenta, si studia, s'ingegna. La Crusoa : stargomenta. — Ma tardi cooca, ecc., penano a pubblicarla con la lingua per non sentenziar inconsideratamente o iniustamente (B.). - L'ha in sommo della bocca, in cima alle labbra.

Vien, crudel, vieni, e vedi l'oppressura De tuoi gentili, e cura lor magagne, E vedrai Santaflor com'è sicura.

Vieni a veder la tua Roma che piagne, Vedova e sola, e di e notte chiama:

Cesare mio, perchè non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s'ama; E se nulla di noi pietà ti move,

A vergognar ti vien della tua fama. E se licito m'è, o sommo Giove, Che fosti in terra per noi crucifisso. Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

118

124

O è preparazion, che nell'abisso Del tuo consiglio fai, per alcun bene In tutto dall'accorger nostro scisso?

Chè le terre d'Italia tutte piene Son di tiranni, ed un Marcel diventa Ogni villan che parteggiando viene.

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta Di questa digression che non ti tocca, Mercè del popol tuo che s'argomenta.

Molti han giustizia in cor, ma tardi scocca 130 Per non venir senza consiglio all'arco; Ma il popol tue l'ha in sommo della bocca.

Molti riflutan lo comune incarco; Ma il popol tuo sollecito risponde Senza chiamare, e grida: I' mi sobbarco.

Or ti fa lieta, chè tu hai ben onde: Tu ricca, tu con pace, tu con senno. S'io dico 'l ver, l'effetto nol nasconde.

Atene e Lacedemona che fenno L'antiche leggi, e furon si civili,

Fecero al viver bene un picciol cenno Verso di te, che fai tanto sottili

Provvedimenti, che a mezzo novembre Non giunge quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre,

Legge, moneta, e uficio e costume Hai tu mutato, e rinnovato membre! E se ben ti ricorda, e vedi lume,

Vedrai te simigliante a quella inferma, Che non può trovar posa in sulle piume, Ma con dar volta suo dolore scherma.

detta bocca, in cima alle labbra.

135. Senza chiamare, senza sumpre so' in guerra o con te- ta la senze guarta la malessere chiamato. — Io mi sob- co o co' vicini : imperò che tina.

barco. 1o faccio di me barca; sempre hai usciti e cacciati 145-151. Che rimembre, del o io mi piego a sopportario e della città, o ammoniti e vivesi tempo che richiami alla mesa soficirile (B.). Altri. con da te a setta et a parte (B.). moria, del tempo passato (Ce.).

10. Renv.: io m'accingo. Sobarco- lume di civiltà a petto a te. — stato e parte (B.). lume di civiltà a petto a te. — stato e parte (B.). Diclassella ciucita.

137. Tu ricca, tu se' povera; Che a mezzo novembre, coc. mutazioni dal 1213 al 13072 coccito pochi cittadini fioren- che tu fai d'ottobre, si rom- e 23. — Con dar volta, voltini che sono senza misura ricchi, tutti gil altri sono estrema- vembre (B.). Giannotti, R. F., icci — scherma, cessa suo demente poveri. — Tu con pace, 11, 28: Legge fiorentina, Fat- lore e difendesi da Ini (B.).

#### CANTO SETTIMO.

Sordello, inteso che quegli che parla con tui è Virgilio, gli fa muove e maggiori dimortra-zioni d'alfetto e gli ni offre a guida. Ma, essendo il sole sul tramonture, e di notte non potendosi anular su pel monte, egli conduce i Poeti ad una vicina valletta, dove dimorano perzonaggi di conto, che tutti assorti nelle cure dell'umana grandezza, serbarono all'ui-timo il pensiero di Dio.

Posciachè l'accoglienze oneste e liete Furo iterate tre e quattro volte, Sordel si trasse, e disse: Voi chi siete? Prima che a questo monte fosser volte L'anime degne di salire a Dio. Fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. Io son Virglio: e per null'altro rio Lo ciel perdei, che per non aver fè; Così rispose allora il Duca mio. Qual è colui che cosa innanzi a sè 10 Subita vede, ond'ei si maraviglia, Che crede o no dicendo: Ell'è, non è; Tal parve quegli, e poi chind le ciglia, Ed umilmente ritornò ver lui, Ed abbracciollo ove il minor s'appiglia. O gloria de' Latin, disse, per cui Mostro ciò che potea la lingua nostra, O pregio eterno del loco ond'io fui. Qual merito, o qual grazia mi ti mostra? S'io son d'udir le tue parole degno, Dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra. Per tutti i cerchi del dolente regno, Rispose lui, son io di qua venuto; Virtù del ciel mi mosse, e con lei vegno. Non per far, ma per non fare ho perduto Di veder l'alto Sol che tu disiri, E che fu tardi da me conosciuto. Loco è laggiù non tristo da martiri, Ma di tenebre solo, ove i lamenti Non suonan come guai, ma son sospiri. Quivi sto io co' parvoli innocenti, Dai denti morsi della morte, avante Che fosser dall'umana colpa esenti. Quivi sto io con quei che le tre sante Virtù non si vestiro, e senza vizio,
Conobber l'altre e seguir tutte quante.

Ma se tu sai e puoi, alcuno indizio
Dà noi, perchè venir possiam più tosto
Là dove il Purgatorio ha dritto inizio.

Rispose: Luogo certo non c'è posto:
Licito m'è andar suso ed intorno:
Per quanto ir posso, a guida mi t'accosto.

1-3. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nopod della negligenza (B.),

1-2. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nopod della negligenza (B.),

1-2. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nopod della negligenza (B.),

1-2. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nopod della negligenza (B.),

1-2. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nopod della negligenza (B.),

1-2. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-2. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-2. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-3. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-3. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-3. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-3. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-3. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto portava i nomontare, ti vegno allato per

1-3. L'accoplienze. Il riceri- Si trause indiato. — Voi, peratora Augusto per l'accoplienze. Il ricerio micro augusto in montare, ti vegno allato per Virtù non si vestiro, e senza vizio,

Virgilio attribuita a T. C. Do-nato. — Rio, peccato, Inf., iv 40. — Lo ciel, la beatitudine del cielo.

11-15. Subita, non preveduta, - Chino le ciglia, quasi do-lendosi che tanto uomo fusse privato della beatitudine (B.). Il minor, di minore condi-zione; o dove lo fanciullo s'af-ferra (B.). Ai ginocchi. - Sotto. xxi, 130. Di Stazio: Gid si chi-nava ad abbracciar li piedi Al

nava ad abbracctar li ptedi Al-mio Doitor. 17-21. La lingua nostra, la lingua latina, ch'è pur nostra. — Quad merito mlo, (T.), — E di quad chiostra, di qual cer-chio dell' loterno. Altri: 0 di quad chiostra, 23-29. Di qua, nel Purga-torio. — Virtu del ciel. Purga, 1, 68. — Con lei, con la grazia di Dio. Ravvalorato dalla detta virtù. — Non per far alcun

di Dio. Ravviorato dalla detta virtù. — Non per far alcun poccato — ma per non fare l' opre meritorie delle virtu teologiche. Sotto, v. 34-36. — L' alto Sol. Iddio ch' è Il sole de'aoll. Non Iristo da martiri. de solt.-Non iristo da martiri, nel Limbo non sono tormenti, ma è come una prigione (B.)
Il Boccaccio: ombroso da arbori (Cet.). Altri: di. — Di tenebre sole, perchè quivi non riluce la grazia di Dio (B.). Del resto Virgilio stava nel recinte luminoso con eli mirecinto luminoso con gli spi-

riti magni.
32-36 Dal denti morsi. Petr.:
Gli estremi morsi (della morte) Mai non sentii (T.). - Dalte) stei non sentii (7.). - Dail-l'imana colpa esenti, dall'o-riginale peccato liberali per lo battasimo (B.). Purgati (L.). — Le tre sante Viviti, teologi-che: fede, speranza e carita— n si vestivo, non l'ebbeno purché infedeli,— Canobber l'atte vitti cardici (B.).

43-51. Dichina il giorno, si fa sera; il sole va a basso. — Però è duon pensare di una bella dimora dove noi possismo aspetare lodi (B.). - Qua remote dall'altro, pecche son l'ultima specie do negligenti. — Merro, menerò. — Fu rivossto. ro, menero. - Fu risposto da Virgilio. V. v. 61. - Opper taria che non polesse, o av-verrebbe ch' ei non ne avesse il potere i Altri, men bene : O non sarria (salirebbe) che non potesse!

52-63. Fregð íl dito, facendo una riga col dito nella polvero. — Non varcheresti dopo il sol —Non varcheresti dopo il sol-partito, dopo essere partito il sole. — Briga, impaccio a chi vollesse montare. — Intriga, impaccia. — Con let, con la te-nebra (B.). In compagnia della notte, durante la notte. — E potecycle la note. — E passeggiar la costa, andando intorno al monte errando. — Manire che, ecc., mentre che il sole sta sotto l'orizzonte nell'altro emispero (B.). — Ammirando, meravigiandosi. — Dimorando, stando.

64-72. Allungati, ecc., dilungati (Cer.), del luogo dove prima eravamo in via — lici, peima eravamo in via — lici, h. — Era xeemo, avea concavită e valle, sicebe non girava tondo (B.). Cretuce (Lx.).—
Quici, qui — nel mondo —
Face di se grembo, fa valle.—
Tra erto e piano. Parte piano e parte erto: parte andava in su o in giù, e parte diritto e parallelo al piano(B.).—Lei dove più che a mezzo, ecc., là dove di lembo che circonda quella lacca miuore, vien manco, è lacca muore, vien manco, è rilevato la metà meno che negli altri punti di esso, di guisa che nel detto lato la discesa che conduce a quel seno è dol-cissima. Ma per intender bene la figura di questo luogo, im-maginiamo che il suolo del girone in cui trovansi i Poeti, s un certo luogo e per una piccola estensione s'avvalli, e formi una cavità, il cui fondo, declini passo passo al monte, e s' interni alquanto nel flanco e s' interni aiquanto nei nanco della soprastante pendice. Ciò immaginato, comprenderemo che dal lato medio opposto al monte la piccola valle è sco-porta e senza riparo alcuno, na dal lati di fianco viene ad

Ma vedi già come dechina il giorno, Ed andar su di notte non si puote; Però è buon pensar di bel soggiorno. Anime sono a destra qua remote: Se 'l mi consenti i' ti merrò ad esse, E non senza diletto ti fien note. Com'è ciò i fu risposto: chi volesse Salir di notte, fora egli impedito D'altrui? ovver saria che non potesse? E il buon Sordello in terra fregò il dito Dicendo: Vedi, sola questa riga Non varcheresti dopo il sol partito: 55 Non però che altra cosa desse briga, Che la notturna tenebra, ad ir suso: Quella col non poter la voglia intriga. Ben si poria con lei tornare in giuso, E passeggiar la costa intorno errando, Mentre che l'orizzonte il di tien chiuso. Allora il mio Signor, quasi ammirando: Menane dunque, disse, là 've dici Che aver si può diletto dimorando. Poco allungati c'eravamo di lici, Quand'io m'accorsi che il monte era scemo, A guisa che i valloni sceman quici. 67 Colà, disse quell'ombra, n'anderemo Dove la costa face di sè grembo, E quivi il nuovo giorno attenderemo. Tra erto e piano era un sentiero sghembo, 70 Che ne condusse in fianco della lacca Là dove più che a mezzo muore il lembo. Oro ed argento fine, cocco e biacca, Indico legno lucido e sereno, Fresco smeraldo in l'ora che si flacca, Dall'erba e dalli fior dentro a quel seno Posti, ciascun saria di color vinto, Come dal suo maggiore è vinto il meno.

intermedio fra l'origine di come fanno molti vermi (B. quell'argine o sponda, e l'e- Lan.). — Sereno, non macstremità di esso, sarà quel-lo ove l'altezza del lembo lo ove l'altezza del lembo
muore a mezza, cios savanice
per metd. Se da questo punto
si proceda verso il principio
dell'avvallamento, e sin dove
la sponda non ha che circa
tre passi di altezza, saremo al
luogo indicato dal Poeta dove
più che a mezzo muore il
tembo (B. B.).
73-78. Cocco: latino coccum.
Chermes o grana di scarlatto,
specie di cocciniglia, che vive
sulla querce. Onde il colora
scarlatto (Bi.) — Biaceo, dalrall: bleich, pallido, bianco
di calce, o ossido bianco di piomto (Bi.). — Indaco, colore az-

Lan.). - Sereno, non mac-chiato: ben souro e chiaro chiato: ben scuro e chiari (R.), qui rappresenta il color bruno o nero. Filialete: Indicate trucht and Holz und Indig, Its seguito qui, egli dice, il Buil, che distingue indice a Lyna lucido. La comuna, che fa indico, aggiunto di legno non pare accettabile, perche l'esdaco non si trae da un legno ma da una pianta erbacea. perta e senza riparo alcuno, pite che a mezzo muore il daco non si tras da un legno ma dal lati di fianco viene ad lembo (B. B.).

73-78. Cocco: latino coccum.

74-78. Cocco: latino coccum.

75-78. Cocco: latino cocc Non avea pur natura ivi dipinto, Ma di soavità di mille odori, Vi facea un incognito indistinto. Salve Regina, in sul verde e in su'flori Quivi seder cantando anime vidi, Che per la valle non parean di fuori. Prima che il poco sole omai s'annidi, Cominciò il Mantovan che ci avea volti, Tra costor non vogliate ch'io vi guidi. Da questo balzo meglio gli atti e i volti Conoscerete voi di tutti quanti, Che nella lama giù tra essi accolti. Colui che più sied'alto e fa sembianti D'aver negletto ciò che far dovea, E che non move bocca agli altrui canti, Ridolfo imperador fu, che potea Sanar le piaghe ch'hanno Italia morta, Si che tardi per altri si ricrea. L'altro, che nella vista lui conforta, Resse la terra dove l'acqua nasce, Che Molta in Albia, e Albia in mar ne porta: Ottachero ebbe nome, e nelle fasce Fu meglio assai che Vincislao suo figlio Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce. 103 E quel Nasetto, che stretto a consiglio Par con colui ch'ha si benigno aspetto, Mori fuggendo e disfiorando il giglio: 106 Guardate la come si batte il petto. L'altro vedete ch'ha fatto alla guancia

Della sua palma, sospirando, letto.

le XIV. — Fresco smevaldo, però finge che la cantassero spicesto di nuovo dall'altra quell'anime quando già si fapietra [B.], quando si rompe cea sera, e così finge che canda prima, che è senza roccia tino alla mattina: Jan lucis sudiciume (Lan.) — in l'ora orto sidere [B.). — In sul vevide, che si fiacca, perché stando perde del suo chiarore (ossiquindi, del fianco alto della andosi). Questa è pietra verde; valle. — Che, le quali per la rocsì ha toccato l'Autore tutti valle che era bassa giuso non ipiù belli colori che si trovino; si vedeano di fuori innanti che che, giallo, bianco con spien- s'accostasseno ad essa. — Il voce, bianco pure, vermiglio, poco sole, poco restava del di sururro. Iucido puro e verde. — s'annidi, si corichi — Ci — A quel seno, a quella valle. — Come dal suo maggiore, menatoci al balzo. — Vi quidi, tocno (B.). — Vi quidi, innanti che si faccia sera (B.), meno (B.). — Tra essi accolti, stando con

nato nel 1218, morl in Spira l'anno 1291. — Le piaghe, le divisioni — morta, disanta. — Sì che fardi per altri, nec., Intende d'Enrico VII di Lus-Intende d'Enrico VII di Lus-semburgo, i cui sforzi per ro-staurare l'autorità imperiale vennero troppo tardi. — Si ri-crea, per si ricreerd. Sotto, viii, 133: Or va, che il sol non si ricorca, non si ricorcherà

(Tor.).
97-102. Conforta, atteggiato in opera di confortarlo. - Recese Boemia - e descrive Boemia per dus fium, che l'uno si chiams Molta (la Moldava, flundata de l'attenumez. - Praco). me che attraversa Pragn), e l'altro Albia (Elba; latino: Al-bis); e Molta entra in Albia et amburo (ambedue) se ne vanno in mare insieme meschiati (B.).

— Ottachero. (Il Tommaseo lo

in mare insteme meschiad (B.)—Ottachero. (Il Tommaseo lo fa breve), Przemysł Ottokar, valoroso avversanio di Rodolfo, morto nel 1278. Nel Purpetorio spariscono le passioni terrene gli antichi avversari seggono amianmente l'uno incontro al-Paltro, e l'uno si conforta della vista dell'altro (Fil.).—Vincistao, 1V di nome; inferiore di virtù al padre, lo superava assai di divozione. Assoifava da venti messe al glorno, ma a ventichique anni aveva gli aparecchi figli naturali.—Barbuto, cioè quando fi fatto uomo con la barba.

103-108. E quel nasetto. Altri: nasuto, e non bene, secondo Benv.—Ce nez court (Les),— Lo re Filippo di Francia, lo quale fu nasello, imperò che ebbe picculo naso (B.). Filippo III, re di Francia detto l'Ardito.—Dall'effigie in Montaucon (Monumento a Narbona, si vede chiaramente che fu nasello (Fil.).— Con colte, coi re Guglielmo di Navarra, che fu buon figliulo del biton re Terbaldo (B.). Meglio: Arrigo, re di Navarra, III di questo nome, detto il Grasso e conte di Salampagna, fratello del buon re Terbaldo (B.). Meglio: Arrigo, re di Navarra, III di questo nome, detto il Grasso e conte di Salampagna, fratello del buon re Terbalgo. \*\*\* A queel eno, a quela valle.

\*\*\*- A queel eno, a quela valle.

\*\*- Come del suo maggiore, come lo più vines lo manado el al balzo. — Vi guidi, balta monado el al balzo. — Vi guidi, balta monado el al balzo. — Vi guidi, balta monado el al balzo. — Vi guidi, balta lo que el manado eno el come (B.). Ponnto, colorato di los.

\*\*- P-8. Dennto, colorato di los.

\*\*- P-8. Dennto, colorato di los.

\*\*- 100 colori (C.s.). — Hodistinto, so
\*\*- 100 colori (B.). Stoggiato in colori (C.s.). — Indistinto, so
\*\*- 100 colori (B.). — Stoggiato in colori (C.s.). — Indistinto, so
\*\*- 100 colori (B.). — On mone del si del la colori (C.s.). — Indistinto, a quia l'imperator (Benv.). — Etti (B.). — Distinto di giglio manado di giglio. Lo gi
\*\*- 100 colori (B.). — D'aner negletto di soccor; — D'aner negletto di soccor; indi
\*\*- 100 colori (B.). — D'aner negletto di soccor; — D'aner negletto di soccor; — D'aner negletto di soccor; indi
\*\*- 100 colori (B.). — D'aner negletto di soccor; — D'aner negletto del carro (B.). — D'aner negletto di soccor; — D'aner negletto del carro (B.). — D'aner negletto del soccor; — d'aner negletto del soccor; — d'aner negletto del carro (B.). — d'aner del carro (B.). — d'an detto il Grasso e conte di Sciampiù questi trar vetiovaglie per la sua armata di terra, fu costretto ad abbandonar l'impresa; e dopo morta molta
gente del suo esercito di fame,
mori egli fualmente di delore
in Perpiguano (1285) (L.).—
Disforondo il sigito, macchiando la gloria della corona
di Francia, — Si batte il petto,
per la sua vita viziosa V. v. 110.
— L'altro, Arrigo, il suocero
di Filippo il Bello — Ch'ha
fatto, eco., si tenea la gota in
su la mano e sospirava e
portava delore della sua negligenzia avuta nol mondo (E.).

portava dolore della sua negli-genzia avuta nei mondo (B.). 109-111. Padre e suocero con-det mat di Francia, delle guerre e delle dissensioni che sono in Francia (B.). Di Fi-lippo il Bello, spesso biasimato da Dante. Iof., xix, 85; Purg., xx, 86; xxxii, 152; xxxiii, 45; Par., xix, 118. Morì nel 1314.— Li iancia, il tormenta.— Do-lor ferit ad vivum (Benv.). 112-114. Quel che par si mem-brato, Don Pedro (III) re di Ragona, che fu bello omo della persona e formato e virtuoso

Ragona, che fu bello omo della persona e formato e virtuoso (B.). — Coltai dat maschio maso, re Carlo I di Puglia. — Ebbe grande naso (B.). Si vede da un ritratto nella storia degli Hohenstonefen di Raumer. — V. G. Yitti, vii, 95, e sotto. xa, 66. — B' ogni valor, ecc., fu valoroso re in ogni cosa. — 116-123. Lo giourietto Alfonso. — Fu il primogenito, e successe al padre nel reame d'Aragona, e morto senza figliugi (1285) di circa vent'anni, ebbe questo reame il fratello Jacopo, secondogenito, e la Si-

Padre e suocero son del mal di Francia: Sanno la vita sua viziata e lorda, E quindi viene il duol che si li lancia, Quel che par si membruto, e che s'accorda 119 Cantando con lui dal maschio naso,

D'ogni valor portò cinta la corda. E se re dopo lui fosse rimaso Lo giovinetto che retro a lui siede, Bene andava il valor di vaso in vaso; Che non si puote dir dell'altre rede. Jacomo e Federigo hanno i reami;

Del retaggio miglior nessun possiede. Rade volte risurge per li rami L'umana probitate : e questo vuole

Quei che la dà, perchè da lui si chiami. Anche al Nasuto vanno mie parole, Non men ch'all'altro, Pier, che con lui canta, Onde Puglia e Provenza già si duole.

Tant'è del seme suo minor la pianta, Quanto più che Beatrice e Margherita, Costanza di marito ancor si vanta. Vedete il re della semplice vita

Seder là solo, Arrigo d'Inghilterra; Questi ha ne' rami suoi migliore uscita. Quel che più basso tra costor s'atterra, Guardando in suso, è Guglielmo Marchese. Per cui ed Alessandria e la sua guerra

Fa pianger Monferrato e il Canavese.

venza essendo mai governati glia (B.). - G. Vill., v. 4: D'Ardal suo figlio e successore rigo nacque il buon re adour-Carlo II, detto il Zoppo. - Carlo do, il quale fece gome con-d'Angiò, Pietro III d'Aragona - Detto il Giustiniano Ingles morirono, come Filippo III di per avere corretto a ordinio Francia, nel 1285. - Tant'é del le leggi, e Longshanks pu il

gliuoli (1285) di circa vent'anni. Carlo II, detto il Zoppo, — Carlo d., it quale fece gran cosebbe quessio reame il fratello di 'Angio, Pietro III d'Aragona. — Detto il Giustiniano inche lis Pederigo, il terzogenito.

G. Vilt., vii, 102-103. — Di Francia, nel 1285. — Tant'è del le leggi, e Longshanta pri la vazo in vazo, di padre in figlio.

G. Vilt., vii, 102-103. — Di Francia, nel 1285. — Tant'è del le leggi, e Longshanta pri la vazo in vazo, di padre in figlio.

G. Vilt., vii, 102-103. — Di Francia, nel 1285. — Tant'è del le leggi, e Longshanta pri la vazo in vazo, di padre in figlio.

Bene transfundebatur vir— Piero da Iul. quanto più si lungherza delle sue sunte tes de patre e Ritim (Benv.). vanta Costanza (figlia di Manbella in tita figliuoli. — Jacomo dei sui figlia di Manbella in tita figliuoli. — Jacomo dei sui figliuoli.

Jacopo di Ragona e Federigo di Sciella. — Rade volte ecc. L'u— Raimondo Berlinghieri V, conte mana virtà rade volte si rileva di Provenza. la prima a suo questi fu marche al Purgulosi della virtà d'un uomo, sono poco divrabiti, perchè quella virta d'un uomo, sono poco divrabiti, perchè quella virta, Arigo III. — Più divoto quello della virta d'un uomo, sono poco divrabiti, perchè quella virta, Arigo III. — Più divoto quello della virta, Preprince del cana successione. come prudentemente tonne come prudentemente rome come prudente del come come prudente d

## CANTO OTTAVO.

Vien la sera, e due Angeli scendono dal cielo a guardia della valle, che il maiigno serpe insidia nelle tencòre. I Poeti s'inoltrano tra le ombre, e Dante riconosce Nino de Visconsi di Pisa, giudice di Galtura. Mentre ragionano, il serpe entra, e gli Angeli lo fugano col zolo rombo dell'ali. Dipoi Corrado Malaspina si volge a Dante, chiedendo nuove del suo paese e ne ha in risposta un magnifico encomio della sua casa.

Era già l'ora che volge il disio Ai naviganti, e intenerisce il core Lo di ch'han detto ai dolci amici addio: E che lo novo peregrin d'amore Punge, se ode squilla di lontano, Che paia il giorno pianger che si more: Quand'io incominciai a render vano L'udire, ed a mirare una dell'alme Surta, che l'ascoltar chiedea con mano. Ella giunse e levò ambo le palme, Ficcando gli occhi verso l'oriente, Come dicesse a Dio: D'altro non calme. Te lucis ante si divotamente Le usci di bocca, e con si dolci note, Che fece me a me uscir di mente. E l'altre poi dolcemente e divote Seguitar lei per tutto l'inno intero, Avendo gli occhi alle superne rote. Aguzza qui, Lettor, ben gli occhi al vero, Chè il velo è ora ben tanto sottile, Certo, che il trapassar dentro è leggiero. lo vidi quello esercito gentile Tacito poscia riguardare in sue, Quasi aspettando pallido ed umile: E vidi uscir dell'alto, e scender giue Due angeli con duo spade affocate, Tronche e private delle punte sue. Verdi, come fogliette pur mo nate, Erano in veste, che da verdi penne

Percosse traean dietro e ventilate.

Sis præsul ad custodiam. -Procul recedant somnia - Et noctium phantasmata, - Hostemque nostrum comprime.

- Ne polluantur cornera - Ne polluantur corpora. - Quell'inno che si canta la sera Quell'inno che si canta la sera a compieta (B.) — pregando Dio che el guardi contro i sogni disonossi; e nell'orazione che seguita all'inno (la Chiesa) dimanda che Dio mandi suoi angeli a custodirei (Ces.). — Alle superne rote, al ciclo. — Dioe rote, perchè il cieli sempre rotano e girano intorno (B.).

(B<sub>i</sub>).
19-21. Gli occhi della mente al vero, alla vertà che io ti mostro sotto figura. — Il veto. Vuol dire, che è facile passar pel suddetto velo senza intenderio (Torella). Il Cesari: Danie qui pone e distingue due coas: il vero ed il velo. Il vero difficile a bens scopirisi; il velo a passar facilissimo. Il vero ei Il Demonio che insidia le anime ani vanir della notte, assar me ani vanir della notte, assar me ani vanir della notte, assar Il Demonio che insidia le anime sul venir della notte, assalendolo con impuri fantasmi nel sogno. Senonche siamo ora nel monte del Purgatorio, dove le anime non son più soggette a di queste fantasime, ne fa loro bisogno temere o pregare per questo effetto l' aiuto ce-leste. Com'è dunque la cosa I lo credo aver voluto Dante a questi negligenti dell'antiporta del Purgatorio assegnar eziandio questa pena (oltre al dover aspettar di trori la lor purgazione) di temere, e tribularsi per la venuta del Surpente ogni sera; ed ogni sera volgersi 1-5. Era gid l'ora, eco. L'ora quad ociso (Torelii). - Surta, gione) di temere, o tribularsi ultima del di fa che i navi- levata suso in piè — che l'a- gui sera; ed ogni sera volgersi ultima del di fa che i navi- levata suso in piè — che l'a- gui sera; ed ogni sera volgersi partita (Cec.). — E che, eco. conno con la mano che l'ascol- geli contro l'eco.). — E che, eco. conno con la mano che l'ascol- geli contro l'ascolto della prima volta uch tione (Lf). Manu silentium la patria, ovvero la sera del indicent. Act. Apost., xiii, 16. della providenza di Dio; cioè giorno di sua partenza (Cec.). — Ella giunse insieme - verso che coloro, i quali mella vita d'amore facendoli venire mo quando adora iddio; e teoza, per divino gindicia o per sera d'amore (Lf). — Squitla, spoi comodamente fare, non della diela (Lf). — Pange, per iente; ma ora quando non si sumpans piccola (B.). — Penge, por iente; ma ora quando non si omo più duramente tempestati asso L'udire, incominciai da render in ogni luogo (B.). — D'altro più orazioni fa loro bisogno ad svedermi che quelle anime cura se non di pregarti (B.). 22-30. Quello esercito gentite stavano chete (B.). Dioe que - 13-18. Te tucis ante termi- di quelli signo che eracio che essa, l'altro più orazioni che erano nella to perche quando è cocupato num. — Rerum creator posci- valle (B.). — Palito. Altri: pa- uno de' sensi, l'altro rimane mus — Ul pro tua elementia — vido. — Dua avgeli, ecc., Gar.

111, 24: Collocavit ante Para-dicum voluptatis cherubim et flammeum gladium alque versatilem ad custodiendum viam ligni vitæ. — Affocaio, rovend di fueco. — Pur mo, pur avale (ora) (B.). — Veste, vesti. che da perdi penne, dalle verdi ali percome e ventilate, mosso ed all'aria sparte, tracan diesparse e ventilate vesti accenna

parse e ventilate vesti accenna la velocità del volo (L.)

33-42. In mezzo, entre estat (Lf.). — Del yrembo di Maria, da Cristo che fu contenuto nel grembo di Maria o per mezzo della Vergine, motra avvocata (B.). Il seno della celeste rosa (Par., xxx.) la cui Maria presidede, o per cui quasi tionai in grembo tutte l'anime de beati (L.). Il Biagioli: La spera suprema, che la Vergine fa più dia con la sua presenza (Par., xxii). 107 e seg.) a dov' ella è reglina. — Via via, incontanento. — Per qual cattle, per quale via - Per qual calle, per quale via dovesse venire. - Tutto gelato, tutto agghiacoiato di paura — alle fidate spalle di Virgilio. 43-45. E Sordello anche se-

guitò a dire: non già esso pure si ritrasse (Torelli). — Ora. Questo volgare or usiamo a Questo volgare or usiamo a confortare; come deh a pre-gare (B.). — Tra le grandi om-bre, ombre di grandi. — Gra-

21030 fia lor, ecc., elli avranno assal a grado di vederti. 46-51. Scendesse, scendessi. — E fui di sotto nella vallo. — Pur me, solo me. — Tempo va old seg. Eca di nono. era gia, eco. Era dunque sul far notte, ma non tanto, che, essendo noi amontati giù nella valle, lo non discernessi quello che l'aere souro prima, quando lo era sul balzo, per la distanza mi tenea chiuso (Ces.). — Non dichiarasse lo sereno. Sereno s'intende chiarezza senza sole; imperocche col sole si chiama splendore (B.). - Serrava, te-nea ascoso il nostro ricono-

Sa-54. Gudice Nin. Pu dei Visconti di Pisa, Giudice Nino del ludicato di Gallura di Sardigna, e fu molto gentile d'a-nino e di costumi et ardito e gagliardo: e fu figliuolo o ve-ro nipote di messer Ubaldo de Visconti di Pisa, lo quale

L'un poco sovra noi a star si venne. E l'altro scese nell'opposta sponda, Si che la gente in mezzo si contenne.

Ben discerneva in lor la testa bionda; Ma nelle facce l'occhio si smarria, Come virtu che a troppo si confonda.

Ambo vegnon del grembo di Maria, Disse Sordello, a guardia della valle. Per lo serpente che verrà via via.

Ond'io che non sapeva per qual calle, Mi volsi intorno, e stretto m'accostai Tutto gelato alle fidate spalle.

E Sordello anche: Ora avvalliamo omai Tra le grandi ombre, e parleremo ad esse: Grazioso fia lor vedervi assai.

Solo tre passi credo ch'io scendesse, E fui di sotto, e vidi un che mirava

Pur me, come conoscer mi volesse. Tempo era già che l'aer s'annerava. Ma non si, che tra gli occhi suoi e i mici

Non dichiarasse ciò che pria serrava. Ver me si fece, ed io ver lui mi fei: Giudice Nin gentil, quanto mi piacque, Quando ti vidi non esser tra i rei!

Nullo bel salutar tra noi si tacque; Poi dimando: Quant'e, che tu venisti Appiè del monte per le lontane acque?

O, dissi lui, per entro i luoghi tristi Venni stamane, e sono in prima vita, Ancor che l'altra si andando acquisti. E come fu la mia risposta udita, ž1

Sordello ed egli indietro si raccolse, Come gente di subito smarrita. L'uno a Virgilio, e l'altro ad un si volse

Che sedea II, gridando: Su, Corrado, Vieni a veder che Dio per grazia volse. Poi volto a me: Per quel singular grado, Che tu dei a colui, che si nasconde

Lo suo primo perchè, che non gli è gualo, Quando sarai di la dalle larghe onde, Di' a Giovanna mia, che per me chiami La dove agl'innocenti si risponde.

questa donna ebbeno (contoro) ras fecerat contra patrica le case delle taverne ovvero 57-60. Appié del monte del gagliardo; e fu figliuolo o ve- le case delle tavorne ovvero ro ulpote di messer Ubaldo becario di Pisa ed altre pos- Purgatorio — per le contente del Visconti di Pisa, lo quale sessioni che sono in quello di acque, pei lungo tratto d'acque, pei lungo tratto d'acque, pei lungo tratto d'acque, pei lungo tratto d'acque, gei lungo tratto d'acque, pei lungo

lo che la sua madre più m'ami, che trasmutò le bianche bende, i convien che misera ancor brami. ssai di lieve si comprende, in femmina fuoco d'amor dura, chio o il tatto spesso nol raccende. arà si bella sepoltura era che i Milanesi accampa, ria fatto il gallo di Gallura. a, segnato della stampa o aspetto di quel dritto zelo, isuratamente in core avvampa. miei ghiotti andavan pure al cielo, 85 dove le stelle son più tarde, e rota più presso allo stelo. mio: Figliuol, che lassu guarde 1 88 a lui: A quelle tre facelle, il polo di qua tutto quanto arde. a me: Le quattro chiare stelle devi staman, son di la basse, te son salite ov'eran quelle. arlava, e Sordello a sè il trasse o: Vedi là il nostro avversaro; zò il dito, perchè in là guardasse. a parte, onde non ha riparo ciola vallea, era una biscia, qual diede ad Eva il cibo amaro. a e i flor venia la mala striscia, do ad or ad or la testa, e il dosso do come bestia che si liscia.

Che per me chiami. facit, modo scolastico (T.).— d'oro (L.).— B Sordello, E qui nzia per me, a Dio. Quanto, poco.

seca, la Chiesa.— 79-84. Non le fard si bella — Il nostro aversaro, il serz domus orationis sepoltura, ecc. Vuol dire lo pente.— Guardasse. Il LomB.).— Ld., al divino spirito che dopo la morte di bardi spiega guardassi, intende la sua madre, il costel essondo iscritto nella dendo di Dante I più di Viringo puella puera sepultura sua: « Qui giace gillo. Onde non ha riparo,

he la sua madre, il del giudico Nino, signore Finge che fusse piccula ed
la donna.— Fu sodi Gallura, » ch' e'le farebbe aperta dalla parte di sotto, co
o VIII (quel da Esti, maggiore onore o fama che me sono le valli, — La picciola

l.— Poucia che tranon sarà a dire: « Qui giace vallea. Ecco la bocca od en
sianche bende, le madona Bestrice, donna di trata piana della valle; a se

vano prima quando messer Azzo Visconti da Mi
gli, I Siracusani, lano. » (Chiese). Le vipera, lo ne, dunque l'avea tutto attorno

, le donno romane, biscione che a l'arme de Viscon
ianco in segne di ti. (E.) M. Vill., vil. S. Estendo in quale fu qualla che.— Tra

mpi di Dante eran guerra col biscione, ch'allora l'erba, ecc. Tenta e inganna
ende, le vesti ners

di Milano per la loro a me. -Accampa, conduce in campo a battaglia (T.). - It pallo di Gallura avrebbe testificato la Gallura avrobbe testificato la vedovite castità e costanza (L.).

— L'insegna del Giudicato di Gallura, che è un gallo. E questo dice perche usanza è che ai sepuiciri delle signore si ponga l'arme del marità o dipinta è scolipita... per mostrare che era più onorevole lo giudicato di Gallura che la signoria di Melano, perche lo giudicato è signoria di Melano, perche vole costituta dallo imperadore vole costituta dallo imperadore vole costituta dallo imperadore e dal papa, e la signoria di Melano era allora violenta, senza justo titolo 'B.). — Della

Melano era altera violestia, senza justo titolo '3], — Delta stumpa, delta impronta, il Buti: la stampa è una forma di ferro.

— Di quel d'ritto telo, del diritto amore; cire questo dieca per carità ch' avea inverso Beatrice, non già per invidia.

— La stampa di questo amore è lo Spirito Santo (8.).

— 85-90. Ghiotti, desiderest. — La dove is telle son più tarde, al polo, a quel polo, ch'essendo al di lè dall' Equatore, aveva allora la prima volta veduto, al polo antartico, dove, ticcome encora nel polo artico, fanno le telle in 24 ore un giro assai più corto, che non facciano l'altre dai poli remote (L.).

— Si come rota, ecc., come più tarde al moto sono nella girante ruota quelle parti che sono ruota. ruota quelle parti che sono più vicine allo steto, all' asse: imperocchè, correndo per ugual tempo le vicine all'asse e la

parenti (B.). — La mala stri-scia, quel serpente che andava strisciando, quando si strissi-nava su per l'erbe (B.). — La testa e il dosso Leccando. Altri: al dosso .- Si liscia. Cav. Pung. 199: Sono come lo scorpione, che liscia con la bocca e mor-

de con la coda. 103-108. Io nol vidi, eco. Tutto inteso a riguardar quella biscia, non si rivolse che al rombo del-l'ali degli Angeli. - Gli astor celestiati, li due angioli, li

l'all degli Angell. — Git estor celestisti, il due angioli. Il quali, come astori, stavano alle poste. — Sentendo fender, coc., sentendo sesser fesso l'acre dalle verdi ale. — Rivolvindo iguali, turnando di pari (B.). Senza svariar di moto o di tempo, come il batter di due occhi; ai posto di prima (Ces.).

109-120. Raccolta, accostata. — Punto non fu, ecc., non si levò da guardare me Dante. — Se la lucerna, lo lume; e per questo intende la grazia di Dio Illuminante (B.). Se quella chiargeza che ti conduce a tanto ascenso trovi in te tanta substanza, quant'è bisogno ad ascandere fino al primo smalto, cioè al principale chiarq. Ori e di monte (Biagioti). — Valdimapra, valle percorsa dai flume tra la Toscana e il Genovesato (Bl.). — Chiamato fui Corrado Malazpina, ecc. Da un Obizzone Malaspini vivonte nel XII scoolo nasceva un Currado, che alcuni storiol distinguono col scoolo nasceva un Currado, che alcuni storici distinguono col alcuni storici distinguono col nome di Antico, morto nel 1250. Questi ebbe quattro figli: Mo-roello: marchese di Mulazzo; Manfredi, marchese di Giova-gallo: Federigo, marchese di Villafranca, e Alberico. Da Mo-roello, marchese di Mulazzo, morto nel 1285, nacque Fran-ceschino, presso il quale fu ospite Dante nel 1306; ein Mulazzo, nel vecchio Castello, si mostra ancora un resto di torre che chiamasi la torre di Dante, che chiamasi la torre di Dasite, e il presso una casa che conserva sempre il nome di lui. Da Manfredi, marchese di Giovagallo nacque Morcello II, quello che nel xuy dell' Inferno e detto il Vapor ai Val di Magra, Da Federigo di Villafranca nacquero Currado e Obizino. Questo Currado, che morì nel 1294, e fu padre di quella Spina di cui narra il Roccacsio in una sua novella a verisimilmente il personaggio a verismilmente il personaggio. Giovagnillo nacque Moroello II, 123-132. Patesi, famosi. — 133 139. II sot nons quello che neli xiv dell'inferno Grida, pubblica e manifesta. — 8ctte voite, ecc. II e detto til Vapor ai Val di Sio di sopra vada, s' io vada Magra. Da Federigo di Villa- al cielo, dove desidero d'anfranca nacquero Currado e dare. — Disopra al verde Obizino. Questo Currado, che smalto del v. 114. — Vostra morì nel 1294, e fu padre di gente, quelli di casa vostra. — sette anoi (Ces). — Il quella Spina di cui narra il Si zfregia, si disadorna. — il Montone ricopre, se verisimilmente il personaggio ilberalità — e detta spada, a piedi, ore s' immagi col quale paria ora il nostro del valore. — Uso, lo vivere coi sele venga al principi Poeta. D'Obizino poi nacquero virtuosi ed avvezzarsi di pieno no a ricoricarsi (B sun altro Moroello e un Curra— culo alle virth — e natura, la corro di giudicto. Su Malaspini per cui Dante andò di simile a sè. — Sì la privi-

Io nol vidi, e però dicer nol posso, Come mosser gli astor celestiali, Ma vidi bene e l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aere alle verdi ali.

Fuggi 'l serpente, e gli Angeli dier Suso alle poste rivolando iguali. L'ombra che s'era al Giudice raccolta,

Quando chiamo, per tutto quell'assalt Punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto

Trovi nel tuo arbitrio tanta cera. Quant'è mestiero infino al sommo sm Cominciò ella: Se novella vera

Di Valdimagra, o di parte vicina Sai, dilla a me, che già grande la er Chiamato fui Corrado Malaspina,

Non son l'antico, ma di lui discesi. A'miei portai l'amor che qui raffina O, dissi lui, per li vostri paesi

Giammai non fui; ma dove si dimora Per tutta Europa, ch'ei non sien pale

La fama che la vostra casa onora, Grida i signori, e grida la contrada, Sì che ne sa chi non vi fu ancora.

Ed io vi giuro, s'io di sopra vada, Che vostra gente onrata non si sfreg Del pregio della borsa e della spada Uso e natura si la privilegia,

Che, perchè il capo reo lo modo torc Sola va dritta, e il mal cammin disp Ed egli: Or va, chè il sol non si ricor

Sette volte nel letto che il Montone Con tutti e quattro i piè copre ed in Che cotesta cortese opinione

Ti fla chiavata in mezzo della testa Con maggior chiovi che d'altrui sern Se corso di giudicio non s'arresta.

ambasciatore al Vescovo di legia, dota la vostra Luni (B. B.). — A' mici consorti falla differente dalli a e sudditi, — Raffina, si raffina, tili (B.). — Capo co si purga dal soverchio attac — nio (Lan.). Bonifazio camento a'suoi. — S'épiere (Ls.). gi fi). — 133-132. Palesi, famosi. — 133-139. Il sol non a

## CANTO NONO.

It Poeta i' addormenta, ed ha in sogno una misteriosa visione. Destosi, si trova in faccia alla porta del Purgatorio von Virgilio, che gli spiega come era stato portato lassis. S'appressano poi all'entrata, ove siede custode un angelo, che all'umile pregar di Dante, dopo avergii inciso sette P sulla fronte e avvertito lo di non volgersi a guardare indictro, apre la porta, e i Poets entrano in Purgatorio

La concubina di Titone antico Già s'imbiancava al balzo d'oriente. Fuor delle braccia del suo dolce amico: Di gemme la sua fronte era lucente, Poste in figura del freddo animale, Che con la coda percote la gente: E la notte de passi, con che sale,

Fatti avea duo nel loco ov'eravamo, E il terzo già chinava ingiuso l'ale; Quand'io che meco avea di quel d'Adamo, Vinto dal sonno, in sull'erba inchinai La 've già tutti e cinque sedevamo.

Luna per concubina, e ora col-l'una, ora coll'altra si con-siungea, — onde per questa vuole significare l'Aurora della Luna (B.). Alcuni sostengono
che Dante descriva un' abrora
nuare, altri che parli di una
surora solare. Ora è manifesto
e non si può intendere di
un' aurora solare rispetto al lungo ove Dante si trova, pernotte era inoltrata di tre ore. notte era inoltrata di tre ore. Bisognerebbe dunque ammet-lisognerebbe dunque ammet-te-e che parli dell'aurora che sorgeva allora per l'Ita-ita, che, per lo meno, sa-rebbe avvertenza oziosa e inu-tife. Ma naco in tal supposto bisognerebbe intendere l'animad freddo, verso 5, al sing.

Il segno de' Pesci, mentre
m nifesto e certo che Danto
arla dello Scorpione. Se a
nita questa ragioni concluden-

1-12. La concubina, ecc. Ti- sole. Nonostante il Mossotti ha tone ebbe due Aurore; l'una dal preteso che si parli qui del-Sole per donna, e l'altra dalla l'aurora solare. Egli per i prefeso che si parli qui del-l' aurora solare. Egli per i passi con che la notte sale intende le tre costellazioni della Libra, dello Scorpione e del Liora, dello Scorpione e del Sagittario che si succedono. In questo momento i Pesci debbono apparire sull' orizzonte, essendo, secondo lui, l'antimat freddo che con la coda percote la gente. Questa spiegatione no un parado artico. gazione non mi persuade, prin-cipalmente per quello spetta all'animal freddo, che, per quanto altri ne dica in conquanto attri ne dica in con-trario, a me sembra essere in-dubitatamente il segno dello Scorpione (BL.). — At balzo (al-tri: ul balco), balcone (BL.). — Fuor delle braccia, uscita dalle braccia. — Di gemme, di stelle. — Dimostra che monat stelle. — Dimostra che mon-tava nell'Oriente allora quello segno che si chiama Scorpio, lo quale segno hae molte stelle a sua figurazione, e queste stelle finge che fussono la co-rona dell' aurora della luna (El). —

tendono le ore. Ogni segno pe-na ad uscire dell'orizzonte due ore. La notte incomin-ciò quando lo sole ch'era in Ariete andò sotto all'occaso e dall'oriente uscitte Scorpio mel loco overavamo, nell'altro emisperio (B.), All'incontro il Fraticelli: I passi con che la notte sale, crederono alcuni essere le 12 ore (dico 12 peressere le 12 ore (dico 12 per-ché tante sono negli equinozii) altri crederono essere le 4 vigi-lie. Ma nel primo concetto, mancherebbero 9 ore, al far del giorno, e nel secondo man-cherebbero 4 ore e mezzo, men-tre il Poeta ha detto qui sopra: che in orienta vaderasi chi il che in orienta vedevasi già il crepuscolo dell'aurora. L'interpretazione del Mossotti corrisponde appleno al contesto. Se la notte sale con tre passi, con tre deve discendere: ora questi sei passi non sono altro che le sei costellazioni, che nella notte salgono e discendono sulla volta celeste. Tra-monta il sole coll'Ariete. e la notte sorge colla Libra; sorge quindi lo Scorpione, il Sagit-tario, il Capricorno, l' Aquario, e finalmente i Pesci, quando il crepuscolo dell'aurora co-mincia. L'osservatore che stia allora nel mezzo dell'emisfero, come stava il Poeta (e lo si-gnifica col dire nel luogo ove eravamo), vedrà le due costel-lazioni della Libra e dello Scorpione, che sono i due primi passi con che la notle sale sull'orizzonte, aver passato il meridiano, e trovarsi dalla meridiano, e trovarsi dalla parte occidentale: vedrà la terza, cioè il Sagittario, già chinare in giuro l'ale, vale a intia queste ragioni concludente stelle finge che fusseno la co- leva, cioè il Sagittario, gidiname al aggiungono le rona dell'aurora della luna chivare in gigure per con a dell'aurora della luna chivare in gigure per con a dell'aurora della luna chivare in gigure per con dell'aurora cetta della Scorpio (B.). — Poste in figura, ecc., dire averlo passato almeno della cetta mario, di cui si vale modo da formare la figure passato almeno della contra per rispetto a quest'auro a del Pesce, animale a san pricorno, l'Aquario; de la Capatta per rispetto a quest'auro a del Pesce, animale a san pricorno, l'Aquario; de la Capatta che indica il vera surora per il Purga- essa la sua maggior forza. De mancava un'ora al far del torio, di convincersmo facil- Quando il sole è in Ariete, la giorno, e così l'interpetazione por intender d'altro che di in oriente sul far dell'aurora pienamente a questa stagione dell'anno, annunzia l'aurora con dire: d'Adamo. Sotto, xi, 44. Per dello pochi giorni dopo l' qui- che i Pesci guiszan su per lo incarco Della carne d'Adamo. Colla con di Portazonia (F.). — E la notte, mo. — Inchinai, m'inchinai, per ore dopo il tramento del notte: imperò che i passi s'in-

13-24. Nell' ora che, eco., nel far dell'aurora. — I tristi lai, il lamentevole canto. - Forse a memoria. ricordandosi del gual, onde fu di donna trasformata in uccello. I più fanno Progne convertita in rondine. Frogre convertita in rondine. Danie par consentire con quelli che intendon di Filomela. Vedi sotto, xvit, 19. — Pellegrina più, ecc., più sciolta e libera dalle impressioni corporee (L.). Straniera e separata (B.). — Preza, eccupata. — Divina, profetica (Lf.). Boco., Fiamm., 137: Credi omai agli augusti gi alla tua divinante unima. Inf., xvit, 7. — Sannesa que libra. atta tha authante anima. Int., xvy, 7. Sospera, coc., librata sull'all. — La dove, sul monte ida, ove Ganimede, troino, fa rapito da Givve, converso in aquila, e portato su in cielo. — I suoi, ii fanciulli ch'erano con Ganimede (O).—
Concidero, Lo luogo dove si sta insiema. e però lo luogo sta insieme, e però lo luogo dove sta lo papa coi cardinali ad audienzia o a consiglio. Qui per lo cielo, dove sta Iddio co'

per lo cielo, dove sta Iddio co' suoi santi (B).

25-30, Fiede, forisce. — Gittavasi giu alla preda (Ces.). —
Pur qui per uvo, su questo monte solo piglia gente per trasportare in cielo. — In piede, col piede, o co piedi, con gli artigli. — Roteata un poco, fatte poche altre rote. Altri: più rotata. — Imino al force alla stera del troco im-Altri: più rottat. — manu ai foco, alla stera del fuoco im-maginata dagli antichi Filo-soft sopra quella dell'aria e sutto immediatamento al cielo della Luna, dove perciò Dante fa riuscire il Purgatorio (L.), 31-33. Pareva ch'ella ed io ardesse. Quest' aquila adombra Lucia, ossia la divina grazla (L.). La verità (Biagioli). 34-45. Achille tolto dalla madre Teti a Chirone Centauro

suo precettore, e trasportato, mentr'egli dormiva, nell'isola di Solro, dove dimorò alquanto tempo in casa del re Licomede, vestito da donzella, sino che fu scoperto per astuzia d'Ulisse e condotto alla guerra di Troia.

— Schiro , più comunemente Sciro — isola del mar Egeo Schiro in più comunemente Schro in la del mar Egeo (B.). — Lui dormendo, mentre Achille dormiva. — Che reparentato agginica e cui si gela il sangue dallo spavento. — Tre cagioni che con la memoria del sogno, accrescongli la paura: il non vedere più gli altri spiriti; il sole già alto più di due ore; l'esser volto alla marina, e perciò intendi il detto batso che il giù: supplisat: Il non vedendo che ciole ed acqua (L). — Chiude, ove par lesso. V. sotto Lucia, Ini., i., 97. — vava (Biagioli). Non vedendo che colle ed acqua (L). — Chiude, ove par lesso. V. sotto Lucia, Ini., ii., 97. — vava (Biagioli). Non vedendo che colle ed acqua (L). — Chiude, ove par lesso. V. sotto Lucia, Ini., ii., 97. — vava (Biagioli). Non vedendo che colle ed acqua (L). — Quando l'antina tua, portandolo meco, gli acco, quando, chiuse le porte la via. — Forme, anim eliata di pari intorno del monte de' sensi, l'anima dentro a te l'intendimento che sia l'aggini de adorno, venne una donna, e disse: l' son Lucia: Lasciatemi pigliar costui che dorme, si l'aggevolerò per la sua via. Sordel rimase, e l'altre gentil forme: Ella ti tolse, e come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più detto batso che ti giù: a supplisat: Il non vente del nugo de l'acqua de l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, sen venne suso, ed io per le sue orme alto più di due ore; l'esse come il di fu chiaro, si l'aggevolerò per la sua via.

Nell'ora che comincia i tristi lai La rondinella presso alla mattina Forse a memoria de' suoi primi guai, E che la mente nostra pellegrina Più dalla carne, e men da pensier pro Alle sue vision quasi è divina;

In sogno mi parea veder sospesa Un'aquila nel ciel con penne d'oro, Con l'ale aperte, ed a calare intesa: Ed esser mi parea là dove foro

Abbandonati i suoi da Ganimede, Quando fu ratto al sommo concistoro. Fra me pensava: Forse questa fiede Pur qui per uso, e forse d'altro loco Disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che roteata un poco,

Terribil come folgor discendesse. E me rapisse suso infino al foco. Ivi pareva ch'ella ed io ardesse, E si l'incendio immaginato cosse, Che convenne che il sonno si rompess Non altrimenti Achille si riscosse. Gli occhi svegliati rivolgendo in giro,

E non sapendo la dove si fosse. Quando la madre da Chirone a Schiro Trafugò lui, dormendo in le sue brace Là onde poi li Greci il dipartiro; Che mi scoss' io, si come dalla faccia Mi fuggi il sonno, e diventai smorto.

Come fa l'uom che spaventato agghiac Dallato m'era solo il mio Conforto, E il sole er'alto già più di due ore, E il viso m'era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio Signore: Fatti sicur, chè noi siamo a buon pun

Non stringer, ma rallarga ogni vigore Tu se'omai al Purgatorio giunto: Vedi là il balzo che il chiude d'intorn Vedi l'entrata là 've par disgiunto, Dianzi, nell'alba che precede al giorno, Quando l'anima tua dentro dormia Sopra li fiori, onde laggiù è adorno,

Qui ti posò: e pria mi dimostraro Gli occhi suoi belli quell'entrata aperta; Poi ella e il sonno ad una se n'andaro. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta, E che muti in conforto sua paura, Poi che la verità gli è discoverta, Mi cambia' io: e come senza cura Videmi il Duca mio, su per lo balzo, Si mosse, ed io diretro inver l'altura. Lettor, tu vedi ben com'io innalzo La mia materia, e però con più arte Non ti maravigliar s'io la rincalzo. Noi ci appressammo, ed eravamo in parte, Che la, dove pareami in prima un rotto, Pur come un fesso che muro diparte, Vidi una porta: e tre gradi di sotto, Per gire ad essa, di color diversi, Ed un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, Vidil seder sopra il grado soprano, Tal nella faccia, ch'io non lo soffersi: Ed una spada nuda aveva in mano Che rifletteva i raggi si ver noi, Ch'io dirizzava spesso il viso in vano. Ditel costinci, che volete voi? Cominciò egli a dire: ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi! Donna del ciel, di queste cose accorta, Rispose il mio Maestro a lui, pur dianzi Ne disse: Andate la quivi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi, Ricominciò il cortese portinaio: Venite dunque a' nostri gradi innanzi. La ne venimmo, e lo scaglion primaio, Bianco marmo era si pulito e terso, Ch'io mi specchiava in esso quale i'paio. Era il secondo, tinto più che perso, D'una petrina ruvida ed arsiccia, Crepata per lo lungo e per traverso. 100 Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, Porfido mi parea si fiammeggiante,
Come sangue che fuor di vena spiccia.
Sopra questo teneva ambo le piante
L'angel di Dio, sedendo in sulla soglia,
Che mi sembiava pietra di diamante.
Per li tre gradi su di buona voglia
Mi trasse il Duca mio, dicendo: Chiedi
Umilemente che il serrame scioglia.

mune dei teologi, stabilita da una, unitamente. Sopra, Iv. 17. fosso dei sacremente della per la buona voglia per la concente vene megiante. Per la buona mune dei teologi, stabilita da una, unitamente. Sopra, Iv. 17. fosso dei sacremente della per la buona (B.). — Simboleggia il duro cuere dei peccatore, e gli effetti che opera masso (L.). — Si. così fiamassicia, s'aduna, s'accreto, si apprainte. — Simboleggia il duro cuere dei peccatore, e gli effetti che opera masso (L.). — Si. così fiamassicia, s'aduna, s'accreto, si apprainte. — Simboleggia il duro cuere dei peccatore, e gli effetti che opera masso (L.). — Si. così fiamassicia, s'aduna, s'accreto, si apprainte. — Simboleggia il duro cuere dei peccatore, e gli effetti che opera masso (L.). — Si. così fiamassicia, s'aduna, s'accreto, si apprainte. — Simboleggia il duro cuere dei peccatore, e gli effetti che opera masso (L.). — Si. così fiamassicia, s'aduna, s'accreto, si apprainte. — Simboleggia il duro cuere dei peccatore, e gli effetti che opera masso (L.). — Si. così fiamassicia, s'aduna, s'accreto, si apprainte. — Simboleggia il duro cuere dei peccatore, e gli effetti che opera masso (L.). — Si. così fiamassicia, s'aduna, s'accreto, si apprainte. — Simboleggia il duro cuere dei teologia. Porfido mi parea si flammeggiante,

caiso. Il Buti: s'io la fortifico con più artificiosità di finzioni et allegorico intelletto (B.).
73-84, Ed eracumo pervonuti.
— Un rotto, una rottura.
— Fasso, fessura. - Portier, portinaio. — Soprano, il più alto.
— Ch'io non lo soffersi, uon potetti patire di ragguardario.
(B.). — I raggi ch'escivano di quella faccia del portinaio e percoteano in su la ditta spada, e la spada il ridettea poscia verso noi (B.). — Ch'io divizzara verso quell'angelo.
85-93. Ditel costinci, dite di costà, dal luogo dove side san-

costa, dal luogo dove siete son-za inoltrarvi. lnf., x11. 63 : Detei costinci; se non, l'arcotiro.

Ou'è la scortat chi vi ha
guidato fin quil Pare che le
anime, delle quali è giunta
l'ora del purificarsi, sieno ac-Fora del purincara, seno ac-compegnate sino alla porta da un angelo (Biag). Qui ne fa le veci Lucia. — Non vi not, nen vi faccia nocimento (B.). — Di queste cone accorata, scion-te delle leggi di questo luogo. — Ed cita, ecc., vi auti a pro-seguire in bruve il vostro cam-mino. — Gradi. senelloni.

— Ed ella, ecc., v'aiuti a proseguire in breve il vostro cammino. — Gradi, acaglioni.
94-114. Venimno, arrivammo. — B lo scaglion primato, il primo e più basso gradino.
11 Wr.: La ve venimmo allo, ecc. — Bianco, ecc., simboleggia il riconoscimento delle proprie colpe, e il candore, la sincerità della confessione.
(L.). — Terso, forbita (B). — Mi specchiava, mi vedava — quale t' paio, quale veramente io apparisco : diverso da quello che l'amor proprio ni fa ingannevolmente credere ch' io paia. — In co re speculabatur qualit erat (P. di D.). — Tinto, oscuro (Inf., mi, 29; vi. 10; xvi, 104); di colore souro più del fucco (L.). — Petrina, non è diminutivo, ma sinonimo di pietra. Secondo il Poggiali indica la grana più o mene fine conversa della nietra. — Eres dica la grana più o meno fine o concreta delle pietre. — Cre-pata, ecc., tutta screpolata. — Simboleggia il duro cuore del

do a fermo di non peccar più e di operar bene, dichiarato per la sodeza del porfido fiammeggiante di carità. Propone poi l'atto stesso della confesione: Divoto mi gittat, ecc., se per ultimo l'assoluzione: trasse due chiavi, ecc. Sembiava, sembrava. — Pietra di diamante, simboleggia l'incorruttibile fondamento della Chieza, autorizzata ad esla Chiesa, autorizzata ad as-solvere le colpe (L.). — Che il serrame scioglia, che apra la serratura Sette P nella fron-te, ecc. Indica questa lette, ecc. Indica questa let-tera iniziale della parola pec-cato i sette peccati capitali, dei quali lo assolveva, quanto al reato di vita eterna, ma rilasciandovi qualche macchia in ogni P da lavarsi nel Pur-gatorio, soddisfacendo alla pegatorio, soddisfacendo alla pena temporale di cui restava dobitore. Questi P si anderanno scancellando a capo di ciascuno de sette gironi, ne' quali e distribuito il Purgatorio (L.).

— Punton, punta. — Piaghe, cicatrici (B.). Orli, freghi, risalti, come di cicatrice saldata. 115-120. Cenere, il color cenere è simbolo di penitonta; perciò na è rivestito l'angelo, reinistro qui della riconciliazione de' peccatori. — D'un color fora, sarebbe del color medesimo del suo vestimento.

— Pria con la bianca, con quella d'argento, con la scienza. quella d'argento, con la scienza.

— Con la gialla, con la chiave
d'oro, con l'autorità sacerdotale. — Fece alla porta, aperse

la serratura. 121-138. Quandunque. Lat.: quandocumque, ogni volta che. — Toppa, serratura. — Calla, Toppa, serratura. — Calla, via, passo. — Più cara è l'una, quella d'oro; perché fruto della passione e morte del Redentore. — Ma l'altra, la scienza nel sacerdote. — Troppa, vezzo proprio della lingua, come un poca d'acqua (Ces.). Che il nodo disgroppa, Disviluppa e dissolve lo nodo de peccati. — Da Pier le tengo, le riconoco. — Ch'io erri piutosto in essere troppo misericordioso che in troppa severità. — Tenera la calla. — Pur che la gente, ecc., mi s'inginocchi e dimandimi perdono (B.). — Tarpeia vila quale era l'Eraporta secrata (L.). — Che di nonposte che serrano l'uscio alla cavare danari dello erario, per l'uscio e l'uscio della porta della prota sucrata (L.). — Come, quando. — Il (L.) al grato suono della porta porta secrata (L.). — Che di nontorna, ecc., che torna in disgrazia di Dio chi pecca nuotorna, ecc., che torna in disgrazia di Dio chi pecca nuotorna, ecc., quando ai volsono li subhielli ne' cardini feceno grande
stridore. Cardini sono le pietre bucha della porta, li quali era della porta, li quali porta serve con grande stridore. Cardini feceno grande alle leggi patris enelle cose — Ch'or si or no, eco. O per l'eccili proce della porta, li quali proce en la qu

Divoto mi gettai a santi piedi: Misericordia chiesi che m'aprisse: Ma pria nel petto tre flate mi diedi. Sette P nella fronte mi descrisse Col punton della spada, e: Fa che lavi, Quando se' dentro, queste piaghe, disse, Cenere o terra che secca si cavi, D'un color fora col suo vestimento, E di sotto da quel trasse due chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento: Pria con la bianca, e poscia con la gialla Fece alla porta si ch'io fui contento. Quandunque l'una d'este chiavi falla, Che non si volga dritto per la toppa, Diss'egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una; ma l'altra vuol troppa D'arte e d'ingegno avanti che disserri, Perch'ell'è quella che il nodo disgroppa Da Pier le tengo; e dissemi ch'io erri Anzi ad aprir, che a tenerla serrata, Pur che la gente a' piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, Dicendo: Entrate; ma facciovi accorti Che di fuor torna chi 'ndietro si guata. E quando fur ne cardini distorti Gli spigoli di quella regge sacra, Che di metallo son sonanti e forti. Non ruggio si, nè si mostrò si acra Tarpeia, come tolto le fu il buono Metello, per che poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, E, Te Deum laudamus, mi parea Udir in voce mista al dolce suono.

#### CANTO DECIMO.

Per una strella e lortuosa via i due Poeti salgono nel primo girone o ripiono circolare del Purgatorio, la cui ripa interna è di marmo, ove sono mirabilmente intagliate varie storie ed immagini di umilia. Mentre si le va considerando, ecco venire lentomente verso loro una quantità d'onime, curve sotto il pero di enormi sassi, le quali vunno così angosicale purgando ti peccato della superbia.

Il Purgatorio proprimente delto (aota Paolo Peroz) si divide in tre sezioni: la prima comprende i primi tre carchi, o i vizi che toccan più lo spirito, la seconda il carchio di mezzo dell'amore troppo lento al bene supremo; la tera i tre cerchi supremi, o vizi più impigliati nella materia. I principali istrumenti della purgazione sono: 1.º Una pena delseuso ad ammenda del malo diletto antico, e a piena guarigione delle polenze inferiori, che in quello cospirarono; 2.º una meditazione, e 3.º una proghiera, a intero mondamento e returno dell'intelletto e della volonta, divo proprimente fu commessa la colpa, e dove, benche perdonata, lascio qualche nebbia e languore; 4.º un angelo tutelara a conforto e direzione delle mime in quegli eserci; direzione delle anime in quegli esercisj.

Poi fummo dentro al soglio della porta Che il malo amor dell'anime disusa, Perchè fa parer dritta la via torta: Sonando la sentii esser richiusa: E s'io avessi gli occhi volti ad essa, Qual fora stata al fallo degna scusa? Noi salivam per una pietra fessa, Che si moveva d'una e d'altra parte, Si come l'onda che fugge e s'appressa. 10 Qui si convien usare un poco d'arte, Cominciò il Duca mio, in accostarsi Or quinci, or quindi al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi Tanto che pria lo scemo della luna Rigiunse al letto suo per ricorcarsi Che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi ed aperti Su dove il monte indietro si rauna, Io stancato, ed amendue incerti 19 Di nostra via, ristemmo su in un piano Solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confina il vano, Appiè dell'alta ripa, che pur sale, Misurrebbe in tre volte un corpo umano: E quanto l'occhio mio potea trar d'ale

Or dal sinistro ed or dal destro flanco,

Questa cornice mi parea cotale.

13-18. E questo fece, ecc., e questo volgore or a destra or a sinistra fece il nostri montamenti minori (B.), lenti per non urtare. — Lo scemo, la luna scena. La esta ora del giorno. Scema la luna perchè lontana due segni dal tempo di sua pienezza. Era piena quando il Poeta entrò nella selva (Inf. xx). Siamo dunque al giorno qui to del pienilunio: e la luna dovea tramontare quattr'ore na dovea tramontare quattr'ore na dovea tramontare quattr'ore dopo il nascer del sole. Più di dopo il nascer del sole. Più di due ore passarono quando il Poeta si destò (sopra, 1x, 44). Dunque a fare la salita spende poco men di due ore (T.).—A' letto suo, al pouente,—Crusna, la fenditura che apriva in quella pietra la via.—Traslato preso dal Vangelo del passare per una cruna d'ago. Mott., xix, 24: Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum calorum (Borghin) gnum cælorum (Borghini) -Aperti, all'aperto, — Libres et au large (Ls.). — Indietro xi rauna, ritirasi indietro, lasciando un piano all'intorno, ch'è il primo girone del Purgatorio (L.). Essendo su trovarono una ben larga via: e però il monte ivi entrando si restringeva e faceva giro di cerchio piccolo

(Ces.). 22-27. Dalla sua sponda eco. 22-27. Datas vas sponsa eco. La misura di que piano, presa dalla sponda confinante col vano, fino all'opposta sponda confinante con la sovrastante ripa, era la lungheza di tre uomini (L.). — Che pur sale, che continua a salire. — Misterrebbe, misurerebbe, — Tre La misura di quel piano, presa come mondane (B). — Distasa. Tra quinci e quindi a spira. Come mondane (B). — Distasa. Tra quinci e quindi a spira. Casa arrugginire per lungo fra due line curre parallele, rica con confinante con la soyrastante Lascia arrugginire per lungo fra due lineo curre parallele, rica con la soyrastante disano (Ces.). — Ferché fa par che d'accordo voltavano da uno fin a lunghezza di tre disando, eco., per uno stri- via via (Ces.). — La accostaret, surrebbe, misurerebbe, — Tre d'er de cardini simile a quello eco,, di mano in mano che volte, eco., era largo quel balche udii quando fu aperta, mi i violtolo serpeggiante dava zo quindici piedi, imporè che svera chiusa. — Qual fora, il lato, la sponda, che veniva cinque piedi (B.). — Tra d'acco, ammonito chu era. Che loro incontro, e volgersi all'al- le, trascorrere. — Stendersi la di fuor torna chi "ndietro si tro lato che da loro scostavasi virtà visiva (B.). — Cornice, guata (x., 131-132).

T-12. Per una pietra fessa Cotale, in tutta la sua lun-ghezza larga egualmente alla misura di tre uomini.

misura di tre uomini.
28-30. Latsii, soo, non avevamo incominciato ancora a girare per quella strada. - Che
dritto di snitta, avea manco
il diritto d'esser chiamata salita (BL). - Non era punto all'orizzonte inclinata, sorgeva
cioè verticalmente, a guisa di
muro affatto privo di scarpa
(Bagiott).

(Biagioti). 32. Policieto. Famoso statuario, che fioriva nell'olimpia-de 87. Plinio lo fa nativo di Sicione, Pausania d'Arge. Egli è il Maestro Chiarissimo del

Galatev. 34-36 L'angel, ecc. L'arcangelo Gabriello. Lagrimata, implorée avec larmes (Ls.) . -Pace, riconciliazione con Dio. -Dai mo, ecc. Il Buti: al suo lungo divicto, cioè all'umana specie, che v'era stata divie-tata 5232 anni. Par., xxvi.

tata 2232 anni. Par., xxvi.
40-44. Ave. La prima parola
che disse l'arcangelo a Maria
nell' annunitarie che il divino
Verbo avea preso carne in lei.
— Immagniatia, offigiata. — Ad
aprir a noi l'amor di Dio, essendo noi natura fitti tra (Ces.).
— Ecce ancella Dei — fiat
mità scenzalam verbum tistum. — Ecce ancilla Dei — fict mith secundum numbum tunc. 1, 38. Nel settimo cerchio ultremo risuonare amorosamente un'altra parola della Vergine a Gabriele (Virum non cognosco, xxx, 128). L'Aue è cantato da Picoarda nel cielo della Luna (Par., 11, 121). Cabriello inneggia e gira festoso intorno a Maria nel olelo delle stelle fisse (Par., xxiii, 94-111); danza e tripudia intorno a lei nel più alto del Paradiso, dove ripete l'Ave, a cui rispondono nel più alto del Paradiso, dove ripote l'Ape, a cui rispondono tutti beati (Par., xxxii, 94-114). Alla cameretta di Nazaret il Poeta chiama i ponsieri de Pa-titi della Chiesa (Par., ix, 137-138). E perfino a segnare l'epoca cristiana, egli usa della parola di Gabriello, dicendo: — In quel di che fu detto Ave (Par., xxi, 34) (Perez). 46-48. Pure, solamente. — Non considerare pur lo primo gra-considerare pur lo primo gra-

46-48. Pure, solamente. — Non-considerare pur lo primo gra-da dei superbi (B.). — Da quel-la parte, ecc., a sinistra, dalla parte del cuore, secondo l'opi-nione volgare, stando veramente il cuore in mezzo al torace, con la sola punta rivolta a si-nistra. (U.)

Lassù non eran mossi i piè nostri anco Quand'io conobbi quella ripa intorno, Che dritto di salita aveva manco,

Esser di marmo candido, e adorno, D'intagli si, che non pur Policleto, Ma la natura li avrebbe scorno.

L'angel che venne in terra col decreto Della molt'anni lagrimata pace, Che aperse il ciel dal suo lungo divie

Dinanzi a noi pareva si verace Quivi intagliato in un atto soave, Che non sembiava immagine che tace Giurato si saria ch'ei dicesse: Ave :

Perchè quivi era immaginata quella, Che ad aprir l'alto amor volse la chia Ed avea in atto impressa esta favella, Ecce Ancilla Dei si propriamente

Come figura in cera si suggella. Non tener pure ad un luogo la mente, Disse il dolce Maestro, che m'avea Da quella parte, onde il core ha la gi

Perch'io mi mossi col viso, e vedea Diretro da Maria, per quella costa, Onde m'era colui che mi movea,

Un'altra storia nella roccia imposta: Perch'io varcai Virgilio, e femmi pre Acciocchè fosse agli occhi miei dispo Era intagliato li nel marmo stesso

Lo carro e i buoi traendo l'arca santa Per che si teme ufficio non commesso Dinanzi parea gente; e tutta quanta

Partita in sette cori, a' duo miei sens Facea dicer l'un No, l'altro Si canta. Similemente al fumo degl'incensi

Che v'era immaginato, e gli occhi e il Ed al si ed al no discordi fensi. Li precedeva al benedetto vaso,

Trescando alzato, l'umile Salmista, E più e men che re era in quel caso,

nione volgare, stando veramente il urasporto che fece Davido ch'elli cantano; e l'ai coro la sola punta rivolta a si- Cariatiarim in Gerusalem. — te, clos che il viso; it nistra (V.).

49-54. Mi mossi col viso, mossi i lo sguardo. Squto, 118-119. — titto di morte dato da Dio al dell'odorato dicea; io nistra, distro a levita Oza, che osò toccare e so- sento nulla. Sicché fra quella scultura. — Per quella stenere la vacillante arca, desimo dicea e controlea, control' espresso divisto che Dante (Lunca).

\*\*m'era, ecc., dal quale stava avevano i Leviti di non la toccolui che mi conducea. — Var- care, sotto pena di morte (L.). vano avanti all'arca cai Virgitto, dalla sinistra. — Si teme assumere (T.).. — Par- maginato. Sgurato. — ov'lo era, gli passai alla de- tita in sette cori. u. Reg., vi, 12: l'arca. — Trescando.

stra. — Imposta, în rilievo (T.). Erant cum David sep — Disposta, spiegata (L.). Ma- ri. — L'uen, l'orecchio nifesta (B.). A fin qu' elle fuit tro, l'occhio. — Erano bien à ma vue (Ls.). Atta a lite quelle immagini el dipingere l'imagine sua nei mio uni sensi, cioe lo viue occhio (Ces.).

56-60. Lo carro e i buoi, coc. che 'l' visa dices. 1 il trasporto che fece Davide ch'elli cantano; e l'adell' arca del Testamento da cea: 50 non li odo; si Carlatiarim in Gerusalem. — te, cloè che il viso: k Traendo, traenti (T.). Tirant ii fumi dello incenso.

Di contra effigiata ad una vista D'un gran palazzo Micol ammirava, St come donna dispettosa e trista. lo mossi i piè del luogo dov'io stava,

Per avvisar da presso un'altra storia Che diretro a Micol mi biancheggiava.

Quivi era storiata l'alta gloria Del roman prince, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria:

lo dico di Traiano imperadore; Ed una vedovella gli era al freno, Di lagrime atteggiata e di dolore.

Dintorno a lui parea calcato e pieno Di cavalieri, e l'aquile dell'oro

Sovr'esso in vista al vento si movieno.

La miserella infra tutti costoro Parea dicer: Signor, fammi vendetta Del mio figliuol ch'è morto, ond'io m'accoro.

Ed egli a lei rispondere: Ora aspetta Tanto ch'io torni. E quella: Signor mio,

Come persona in cui dolor s'affretta, Se tu non torni ? Ed ei: Chi fla dov'io La ti farà. E quella: L'altrui bene

A te che fla, se il tuo metti in obblio? Ond'egli: Or ti conforta, chè conviene Ch'io solva il mio dovere, anzi ch'io mova:

Giustizia vuole e pietà mi ritiene. Colui, che mai non vide cosa nuova,

Produsse esto visibile parlare, Novello a noi, perchè qui non si trova.

alzato, da berra (subritiens) stesso di Trainno, ed altri agonde appariva nudato, Re, xx giunge che questi pose la
(Tor.). — Atzato, i panni per vodova al partito o di tepotere più speditamente bal: nerlo in vece dei morto, o di
lare (Landino). — L'umite
sulmitia, David (z. Rep., vi, per suo. — Elli si legga che al
20-23). — Saimitia, così detto per aver scritto i Salmi, si cavò a Roma una fossa per
— E più era che re, imperò
che tenes oficio di saceriote e cavando il maestri trovonno
(B.). El David saltabat totts
virbus annie Dominum. Porro
David erat accinctus ephod
infa l'altre ossa quello della
lineo (L.). — Men che re, per testa del defunto, ed avea la
rimmilta. — Di contra, nello
s'esso quadro, di faccia a David. — Vista, finestra (B.). —
la rora seppelita, Considerato il
ammirara, eco., stava osservando in aria di donna sespossa ed irata. (B.), Et David satisbat totis sotto terra uno monumento, lo dall'impresa. — In cui dolor viribus ante Dominum. Porro quale fu aperto, e dentro era s'affrettu, come persona addonute et accinctuse ephod in fra l'altro essa quello della lorata obe editora vendetta lineo (L.). — Men che re, per testa del defunto, ed avea la (B.). — Dont la douleur est jumilità. — Di confra, nello lingua così rigida, carnosa e impatiente (L.). — Che fi s'essa quadro, di faccia a Da- fresca, come fosse pure in quel- dov'io, chi fia in mio luogo vid. — Vitta, finestra (B.). — la ora seppellia, Cousilerato il (B.). L'oftra ibene, eco. E che Ammirava, eco., stava osser- meestri che molto tempo era loda e che merito ara i in del conso de irata.

71-77. Avvisar , adocchiare. Il to lo detto defunto, tenneno ghi il mio dento. — Diretro a Micol, dopo la casere stata seppe- lassa (B.). — Sotva, chi paraconde era intagliata in marmo bilconno a molta gente. Alle nanzi shio ti faccia iustina candido, v. 31. — Dei roman orecchie di san Gregorio venne (B.). — Colvi, con, plo, lo prince, eco. Il Witte: Del ro- tal novità, fessela portare di quale come ab eterno, coal di D. etta il passo di Elinando, fede cristinaa, della quale elli cose produtte subba ab eterno Lei fatti de Romani, che narra era sommo ponefice, chi ella li producere (B.). — Esto viribie questa supposta giustizia di dovesse dire di che condizione parlare. Nell'atro mendo sara Traiano. Nelle Chiose si dice fu nella prima vita. La lingua lo parlare visibile, imperò che che l'uccisore fosse il figlio rispuose: io fui Traiano imper- ciascuro vedra lo concetto dolore.

radore di Roma, che signoreg-

giai nel cotale tempo, dappoi che Cristo discese nella Vor-giue, e sono all'inforno perch'io non fui con fede. Investigato Gregorio della condizione di costni per quelle scritture che 70 si trovonno, si trovò ch'elli fu 73

costal per queite scritturo ene si trovonno, si trovò ch'elli fu uomo di grandissima, gliustina e misericordiosa persona (Lando). E dicesi, che-iddio, pe' proghi di san Gherigoro, fece risuscitare questo Traiano, e san Gherigoro papa il converti alla fede cristiona, e si lo battezzò e fu poi santo, stechà andò a vita eterna (Chiore). Vero è che perchi san Gregorio fece prepiaren per dannato, volle bujo per penitenzia di tal peccatio, che da quel dinimanti per tutta il sua vita elli avesse male di stomaco (Lando). Lo mal del fianco e le gotte (insvec d'un'ors di Purgatorio) (B.). Leggenda 76 Purgatorio) (B.). Leggenda messa in campo da Paolo Diamessa in campo da Padio Dia-cono nella vita di san Gra-gorio, tre secoli dopo la età del santo, e in contraddizione a ciò ch'egli stosso dice della preghiera pei defunti ne' Mo-rati e nei Dualoghi (Peres). 79-81. Distorno o Iusi, il luo-

79-81. Distorno o lui. Il luogo d'intorno a lui — parea,
vedensi, caicato e pieno.
L'aquiti dell'oro. Altri: neiL'aquiti dell'oro. Altri: neiL'aquiti dell'oro. Altri: neitendardi (L.). Il B.: Paquite
nere nel campo ad oro, come
e la insegua del romano lumperio. L'Antaldi, dal cui Codico
e tratta la prima legione. Le
e tratta la prima legione. I. de
e perio. L'Antaidi, dal cui Codice e tratta la prima lezione: Le aquile obe servivano ai Romani d'insegne militari eran d'oro e d'argento, solide e fitte sulle aste, come ei si rileva dalle medaglie, e particolarmente da quelle d'Antonio triumyiro.

(B.). Altri: sopra le imperatore
(B.). Altri: sopra ses.
84-96. M'accoro, m'appeno
— m'uccido (B.). — Ch'io torni. dall'impresa. - In cui dolor

l'altro, senta essere espresso con lingua; e questo medesimo addiviene a noi quando veggiamo dipinta o sculpita una storia che a noi sia nota; pare a noi che le persone dipinte dicano le parole, come l'angiolo appare che dica Ave alla Vergine Maria, quando è bene atteggiato (B.). — Non si trova, non se n'ha esempio. 99-111. Per lo fabbro l'oro, per saperle fatte per la mano divina (L.). — Agli alti gradit, ai cerchi superiori del Furgatorio. Son vaghi, e non stanno in posa (B.). — Che tu ti smaghi, che tu it sgomenti e che tu it manchi: smagare è minorare e mancare (B.). — Non attender, ecc. Non poner cura alla pena (B.). — Puna la risconstina

ecc. Non poner cura alla pena (B.). — Pensa la succession. Pensa ciò che al martire des succedere, cioè la gloria celeste pena che a pegrio, al pegrio che possa succedere può quel martire durare non più in là della gran sentenza, profierita nel di finale del mondo, dopo il quale non vi sarà più Purgatorio (L.).

113-120. Muover a noi, muovere e venire verso noi [R.).

vere e venire verso noi (B.). -E non so che mi sembrano si nel veder vaneggio, tanto in guardando mi sforzo invano di chiarirmi che oggetti sieno quelli. — La grave condizione. quelli.—La grave condizione.
ecc. di dover portare addosso
quei gravissimi pesi che vedremo.—A terra li rannicchia, gli rattrappa— il raggomitola.—Biottis di terra
(Lt.), Questi peccatori avevano
al gran pesi addosso, che le
boeche posavano sopra le ginocchia (O.).—N'ebber tenzone, non ne furono chiari alla
prima. Altri: tenzione.—Disviticchia, distingut.—Si picchia, rendendosi in colpa (B.).
E battuto e castigato (Laneo)
Altri: si nicchia, si rammarica.

121-123. Larsi, caduti dalla 121-123. Later, caudi unacvostra scoclenza per lo peccale (B.). — Ritrost, retrogradi.
124-129. Vermi Metafora del
bozzolo (T.). Vermi, o vero
bacherozzolli quali fanno la
seta. Il quale se medesimo inchiude facendo la seta, e poi a
seta tempo romas il enecio di certo tempo rompe il guscio a mette ali e diventa farfalla (Chioce). — Farfalla, l'anima che dev'essere giudicata. Negli antichi monumenti per rappre-sentare l'anima non solo s'incontra una fanciulla alata, ma contra una fanchuta atata, ma visue a compimento di formara i o provente la siessa farfalia (?). (H.),
— Schermi a sua colpa (?), 130-139, Solaio, 31 palco (Bl.), mo (Senza resisteoza, difesa (Bl.), — Per mensola, invece di pian Senz' impaccio, cioè lo corpo è mensola che è sostegno o reg. dere fatto gratita anima (Lanteo), — gimento di trave o di cornico bene Galla, galleggia, s'erge in su- o d'altro oggetto — (Baia.), — (O.),

Mentr'io mi dilettava di guardare 97 Le imagini di tante umilitadi, E per lo fabbro loro a veder care; Ecco di qua, ma fanno i passi radi, Mormorava il Poeta, molte genti: Questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei ch'a mirar erano intenti. Per veder novitadi, onde son vaghi, Volgendosi ver lui, non furon lenti. Non vo' però, Lettor, che tu ti smaghi Di buon proponimento, per udire Come Dio vuol che il debito si paghi. Non attender la forma del martire: Pensa la succession: pensa che a peggio, Oltre la gran sentenza non può ire: I' cominciai: Maestro, quel ch'io veggio Muovere a noi non mi sembran persone, E non so che, si nel veder vaneggio. Ed egli a me: La grave condizione Di lor tormento a terra li rannicchia St, che i miei occhi pria n'ebber tenzone. Ma guarda fiso là, e disviticchia Col viso quel che vien sotto a quel sassi: Già scorger puoi come ciascun si picchia O superbi Cristian, miseri lassi, Che, della vista della mente infermi, Fidanza avete ne' ritrosi passi; Non v'accorgete voi, che noi siam vermi Nati a formar l'angelica farfalla, Che vola alla giustizia senza schermi! Di che l'animo vostro in alto galla? Voi siete quasi entomata in difetto, Si come verme, in cui formazion falla. Come per sostentar solaio o tetto. Per mensola talvolta una figura Si vede giunger le ginocchia al petto. La qual fa del non ver vera rancura 133 Nascere a chi la vede; così fatti Vid'io color, quando posi ben cura. Ver è che più e meno eran contratti, 135 Secondo ch'avean più e meno addosso. E qual più pazienzia avea negli atti. 120

Piangendo parea dicer: Più non posso,

perbia. — Iniomaia, insetti. Una figura umana. — Ron-Piurale creato forse da un sin- cura, affanno. - Contratti, cangolare medio evo. Entoma, come niochiati. — Piu e meno al-itemata, dogmata (B.). — In dosso, più e men carico. — E cui formazione fulla, che non qual, eco. Quivi era si granda vione a compimento di formarei lo peso, che qualtunque il com-(B.). — portava con piu pacifico amiportava con più pacifico ani-mo (più soffriva T.) parca dire piangendo: lo non he più po-dere di portare questo peso, bene che la voglia non sia stanca

## CANTO DECIMOPRIMO.

Al'e anime oranti, finita Porazione domenicale, domanda Virgilio il miglior passo da sa-tire al secondo girone, ed una risponde che andando con loro aman destra lo troveranno. Infanto Omberto Aldobrandeschi si dà a conoscere a Dante, il quale riconosce poi Ode-risi, miniatore, che lo chiamava, Questi gli parla della vanità della fama, e gli dà con-tezza di Provenzano Salvani, che gli è poco innanzi.

O Padre nostro, che ne' cieli stai, Non circonscritto, ma per più amore, Che a' primi effetti di lassu tu hai, Laudato sia il tuo nome e il tuo valore Da ogni creatura, com'è degno Di render grazie al tuo dolce vapore. Vegna ver noi la pace del tuo regno, Chè noi ad essa non potem da noi, S'ella non vien, con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi Fan sacrificio a te, cantando Osanna, Così facciano gli uomini de' suoi. Dà oggi a noi la cotidiana manna, Senza la qual per questo aspro diserto A retro va chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal che avem sofferto Perdoniamo a ciascuno, e tu perdona, Benigno, e non guardar al nostro merto. Nostra virtù, che di leggier s'adona, Non spermentar con l'antico avversaro, Ma libera da lui, che si la sprona. Quest'ultima preghiera, Signor caro, Già non si fa per noi, chè non bisogna, Ma per color, che dietro a noi restaro. Così a sè e noi buona ramogna Quell'ombre orando, andavan sotto il pondo, Simile a quel che talvolta si sogna,

grazia. — Non potem perve-nire. — S'ella non vien a noi data. — Oranna, voce ebrea: serva o zalvum fac noi data. — Osanna, vece ebrea : serva o salvum fac quaro (Bi.). — De'snoi, de'loro voleri. — Dd oppi, eco. Spigas aguratamente lo parole: pamem novirum quotidianum, con allusione alla manna piovuta agii Ebrei nel deserto. Il Poggiali intende: i quotidiani suffragi de' viventi. Il Buti-Intendi la grazia di Dio, cibo spirituale dell'anima. — E fu perdona, anche tu perdona. Il-24. S'adona, resta abbatuta Inf., vi. 34 (L.). G. Vill. vi., 78: E così s'adonò la rabbia dell'ingrato e superbo popolo di Firenze. — Parlano in persona di quelli, che sono nella prima vita, e diceno, la nostra virtude, che leggermente si piega e conforma a chi, e per chi la tenta non la porre a ripentaglio nè a paragone e rappentaglio nè a paragone e

per chi la tenta non la porre a ripentaglio nè a paragone e pruova, se si sappia difendero dal nemico (Lanko) - La sprona, la sollecita al male, - Guest'ultima parto dell'orazione - Il Pater, diea Lutero, è la più bella preghiera del mondo; è la mia; e l'antepongo ad ogni Salmo, - Distro a noi, nel mondo.

25-36. Buona ramogna, buo-na felicità nel nostro viaggio Quell'ombre orando, andavan sotto il polido,
Simile a quel che talvolta si sogna,
Disparmente angosciate tutte a tondo,
E lasse, su per la prima cornice,
Purgando le caligini del mondo.
Se di là sempre ben per noi si dice,
Di qua che dire e far per lor si puote
Da quei ch'hanno al voler buona radice?
Ben si dee loro aitar lavar le note,
Che portar quinci, si che mondi e lievi
Possano uscire alle stellate rote,

1-8. O Padre nostro, eco. neò). — Stat. hai tua reggia.
Parsfrasi dell'orazione domeNoncirconscritto III, Rep., viii,
ndale: Pater noster, qui es in Caelt calorum te capere 27: è radice di quello buono volere, cali; ecc, tutta informata di non passunt. — Ai prini effetti
giusta umiltà, specialmente della tua mano; i ciell e gli
quello che non sta in il goli, i quali, perchè più conocali; ecc., tutta informata di non passunt. — Ai prini effetti
giusta umiltà, specialmente della tua mano; i ciell e gli
quello, che non sta in il goli, i quali, perchè più conociell' alcoeme in luogo, ma con- seono, più amano. — Valore, segg. — Le note: seggi, la
tene essi, che per sua virpotenza. — Dotee vapore, la rollquie dei peccati. — Stellate,
tude elli hanno essere (La- sapienza. Altri: l'amore è la rote, i cielt adovat di sudte. 37-45. Se, così deprecativo.

— Giustisia e pieta, l'orazione de pii. — Vi disprevi; seuma per disprevino (vi sgravinu. — Vi levi al Paradiso. — Che men erto cella, che scende men ripido, e che pertanto è più agevole ad ascondersi. — Parco, lento — fievolo (Lando).

48-57. Reviero, risposero

46-57. Rendero, risposero — Non fur, ecc., non fu mani-festo da chi venissero — A man destra, ecc., essia alla destra parte; des intendersi rispetto alla sboccatura del detto tortuoso viottolo su quella

defto tortnoso vioitolo su quella cornice (L.). — A salir, a sa-lirvi. — Cotesti, caso obliquo. — Per farlo pietoro, por fare che preghi Iddio per me, che mi liberi da questo carico che lo porto (B.). — Ss-60. Latino, italiano. Fu costni Omberto de' contil di Santa Piore, figliucio di Gugliemo Aldobrandesco, che i Sanesi, avendolo in uggia per la sua arroganza, fecero ammazzare in Campagnatico, luomazzare in Campagnatico, luogo della Maremma (V.). — Gu-glielmo nel 1227 fu sei mesi priglielmo nel 1227 fu sei mesi pri-gione dei Sanesi. Nel 1238 quel conti perderono Magliano e Montieri. Guglielmo s'accostò al Guell e fu compreso nella pace fermata tra i Fiorentini e Senesi nel 1254. Umberto e Al-dobrandesco suoi figli, special-recta libratto, andaron ner dobrandesco suol ngu, speciar-mente Umberto, andarono per le sue orme, onde nel 1259 i Senesi il fecero trucidare nel suo letto da tre sicari, che un cronista chima Stricco Tebal-ducci di Pelacana, Ranleri ducci di Pelacane, Ranieri Ulivieri e Turchio Marragozzi. Si grano introdotti nel castello camuffati da frati mendicanti (Fil.). Benvenuto dice che fu morto Umberto in un'avvisaglia co' nemici presso Campa-gnatico, suo castello, - Giammai fu vosco, se fu mai udito

61-78. Leggiadre, virtuose, gloriose, Gesta strenua (B.). Gallant in inglese valoroso e Gallant in ingless valoroso e galante. — Alla comune ma-dre, alla terra. — Tanto avante tanto soperchievolmente (B.). — Sanno, avendo essi coman-dato l'omicidio. Sopra. v. 133: Satri colui, ecc. — Ogni fante, ogni parlante, ogni uomo. Mo-do omerico. Iliade, 1, di Ne-store: Di parlanti con lui mati e cresciuti — Nell' alma store: Di parlanti con lui (Lt.). — Chinai in giù la fac-per la librevia di Palazzo in unit o crescutti — Nell' alma cia, mortificato dal rimorso gran parte oggi consimuli dal Pilo et giu francore ovea — della propria superbia (xiii, tempo. E nel mio ibro de di-Die vile, e nella terza altor 136, e segg.) e del non aver segui antichi sono alcune regnava. E sotto, xxx, 61: Ma anora soddisfatto a Dio (L.). itquie di min propria di cocone d'animat divenga fante. — Lo impaccia, lo impaccia-stut, che in vero fra e vile quelli di mia schiatta. — Tratti va: enallage. — Con foro. Il quelli di mia schiatta. — Tratti va: enallage. — Con foro. Il ucomo. Il Lanat, contro il Baisco, ecc., tirati on seco in 79-84. Oderist, miniatore. Il disceptio di Cimmbue: Rendo spirituale, secondo il Buti. — detto XI (o piutiosto da Boni-di Bolina, probabili rite dello XI (o piutiosto da Boni-di Bolina, probabili rite coma allicea, sicuramenti

Dehl se giustizia e pietà vi disgrevi Tosto, si che possiate mover l'ala, Che secondo il disio vostro vi levi, Mostrate da qual mano in ver la scala Si va più corto; e se c'è più d'un varco, Quel ne insegnate che men erto cala: Chè questi che vien meco per l'incarco Della carne d'Adamo, onde si veste, Al montar su, contra sua voglia, è parco. Le lor parole che rendero a queste

Che dette avea colui cu'io seguiva, Non fur da cui venisser manifeste; Ma fu detto: A man destra per la riva Con noi venite, e troverete il passo Possibile a salir persona viva.

E s'io non fossi impedito dal sasso, Che la cervice mia superba doma, Onde portar conviemmi il viso basso, Cotesti che ancor vive, e non si noma Guardere'io, per veder s'io 'l conosco,

E per farlo pietoso a questa soma. I' fui Latino, e nato d'un gran Tosco: Guglielmo Aldobrandeschi fu mio padre: Non so se il nome suo giammai fu vosco.

L'antico sangue e l'opere leggiadre De' miei maggior mi fer si arrogante. Che non pensando alla comune madre, Ogni uomo ebbi in dispetto tanto avante Ch'io ne mori', come i Senesi sanno,

E sallo in Campagnatico ogni fante. Io sono Omberto: e non pure a me danno 67 Superbia fe', che tutti i miei consorti Ha ella tratti seco nel malanno.

E qui convien ch'io questo peso porti Per lei tanto che a Dio si soddisfaccia. Poi ch'io nol fei tra' vivi, qui tra' morti. Ascoltando, chinai in giù la faccia;

Ed un di lor (non questi che parlava) Si torse sotto il peso che lo impaccia: E videmi e conobbemi e chiamava,

Tenendo gli occhi con fatica fisi A me, che tutto chin con loro andava. O, dissi lui, non se' tu Oderisi,

L'onor d'Agobbio, e l'onor di quell'arte Che alluminare è chiamata in Parisi?

(Lt.). - Chinai in giù la fac- per la libreria di Palazzo, 14

ate, diss'egli, più ridon le carte Che pennelleggia Franco Bolognese: L'onore è tutto or suo, e mio in parte. n non sare' io stato si cortese Mentre ch'io vissi, per lo gran disio Dell'eccellenza, ove mio core intese. tal superbia qui si paga il fio; Ed ancor non sarei qui, se non fosse Che, possendo peccar, mi volsi a Dio. vanagloria dell'umane posse, Com' poco verde in sulla cima dura, Se non è giunta dall'etati grossel edette Cimabue nella pintura Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, Si che la fama di colui oscura. isi ha tolto l'uno all'altro Guido La gloria della lingua; e forse è nato Chi l'uno e l'altro caccerà di nido. on è il mondan romore altro che un flato 100 Di vento, che or vien quinci ed or vien quindi, E muta nome, perche muta lato. he fama avrai tu più, se vecchia scindi Da te la carne, che se fossi morto Innanzi che lasciassi il pappo e il dindi, ria che passin mill'annii ch'è più corto Spazio all'eterno, che un mover di ciglia, Al cerchio che più tardi in cielo è torto.

me maestro, e sulla fede tora nel Musco Malvezzi. Il l'Vellutello, come mae- pezzo più certo è una N. Si-o di Franco, miniatore e gnora sedente in un trono. lore insieme. — Agobbio, con data del 1313. tiore insieme. — Agobio. con data del 1313.

abbio. — Di quell'arte, delsire insieme. — Agobio, con data del 1313.

abbio. — Di quell'arte, delsire quantili con consensation del del miniare, cioè dipinsovranità nell'arte. — Intese,
re con acquarelli cose picseri con acquarelli con acquarelli con acquare picseri picseri con acquare picseri pic

poli. — Pilalets dalla latinità di questi versi inferisce che sian tratti dalla frase dantesca. e non la frase da essi. Il Lanzi: Vinse la greca educazione. Consultò la natura, corresse in parte il rettilineo del diseono; animò le teste, piego i panni, collocò le figure molto pin artificiosamente de Greci. Varto e macchinoso nell'idee, Vasto e macchinoso nell'idee, diede esempi di grand'istorie, e l'expresse in grandi proporzioni. — Giotto, l'amico di Dante; propriamente Ambrogio o Abgelo di Bondone, asoque verso il 1270 nel castello di Vespignano in Val di Sleve, Mori nel 1336. Il Lanal: Eggi cominciò datl'imitare il maestra (Cimphua) ma presta in esempia de l'ambana ma presta in company de l'ambana de presta (Cimphua) ma presta in company de l'ambana de presta (Cimphua) ma presta in company de l'ambana de presta (Cimphua) ma prest cominció dall'imitare il mie-stro (Cimabue), ma presto le superò. La simmetria dicenni per tui piu giusta: il disegno più dolce: il colorito piu mor-bido; quelle mani ocute, que' piedi in piunta, queji occhi spauriti, che teneano ancora del greco guito, tutto divenne piu regolato. Verso il fine spiega gid un disegno vario ne volti, migliore nell'estre-mita, i ritratti son piu vivi, le mosse piu ingegnose, il paele mosse più ingegnose, il pae-se più naturale. Più forte che altra cosa sor prendono le com-posizioni. – Il grido, rumorem famæ et gloriæ (Benv.). – Oscu-ra, eclissa. Altri: è oscura. ra, eclissa. Altri: e un lume

Non altrimenti che un lume grande faccia lo splendore d'un molto minere (Vasari). - L'uno all'altro Guido, Guido Cavalcanti a Guido Guinicelli. della lustre famiglia de' Principi , ntese, addetta alla parte imperiale. Non Nel 1274 cacciati i Lambertazzi

e il dindi! che smettessi il par-lar de bambini, che il pane dicono pappo, e i danari dindi! (L.). — Al cerchio, al circolar moto che in clelo si fa più lentamente, al giro cloè, del cielo stellato da coddente in

cielo stellato da occidente in oriente, che per sentimento del Poeta (Conv., 11, 6) scorre in cento ainti uno grado, e conseguentemente per l'intiera rivoluzione abbisogna di anni trentsetimila [L.].

109-114. Che dei cammin, eco., che così lento va innanzi.—
Toscana conò, eco., tutta Toscana lo celebrava.— Sen pirpigita, se ne parla.— Onde, della quale era sire, generale d'armi.— Quando fu distrutta, ecc. Quando a Montaperti i Fiorentini furono sconfitti.

115-123. È color d'erba. ecc.

115-123. È color d'erba, ecc. Vuole dire che per lo tempo la nominanza s'annichila. Sic-come lo sole è quello che dalle radici fa uscire l'erba, e dalle erbe le piante e colora in diver-si colori le foglie, li flori e li frutti, poi li discolora quando si seccano, così quel sole che fa li dì, li mesi e li anni, discolora, cioè annichila, la nomi-nanza mondana (Lanto). — M'incora, mi mete in cuore (B.). — Gran tumor, grande inflamento di superbia (B.).

inflamento di superbia (B.).
123-127. Cotal moneta rende,
cotal cambio rende (B.) — A
satisfar, a fine di soddisfar, —
Oso, ardito (L.). Superbo (B.).
128-132. L'orlo della vita,
l'estremo del vivere. — Laggiu, l'estremo del vivere. — Laggin, nell'antipurgatorio. — Quanto visse impenitente (rv. 130 e segg.), o intende della vita assolutamente. — La venuta quasso. — Largita, concessa. — Come il è permesso d'intrare nel Purgatorio, et essere qui in questo primo balvo, con ciò sia cosa che elli non si pentisse se non all'estremo, e non sia tanto tempo ch'elli mori, quanto elli visse innanzi alla penitenzia t (B). 133-142. Quando, ecc. Avendo il re Carlo in prigione uno suo

133-142, Quando, ecc. Avendo li re Carlo in prigione uno suo amico caro (di nome Vigna. Post. Cart. Vinca o Vinca, B.), puosegli di taglia fiorini dicci mila d'oro (che era stato contra lui con Curradion nella sconfitta a Tagliacozzo), ed assegnogli brieve termine (un mese B.) a pagare, o a morire. Quegli ne scrisse a messer Proquedi in scrisse a messer Proquedi ne scrisse a messer Proquedi ne scrisse a messer Pro-Quegli ne scrisse a messer Pro-venzano. Dicesi che messer Provenzano fece porre un desco susovi un tappeto, nel campo di Siena, e puosevisi suo a togli il capo (da Tavolino Tolo e pietà [B.]). — Quei ose sedere in quello abito, che ri- mei, fuoruscito seneso, e per a stre di sotto confessedere in quello abito, che ri- mei, fuoruscito seneso, e per a stre di sotto quel del per chiedea la bisogna: doman- tutto il campo fu portato fitto gatorio a purgare la negligadava alli Sanesi vergognosa- in su una lancia... Questo mes- zia (B.).

Colui, che del cammin si poco piglia Dinanzi a me, Toscana sono tutta, Ed ora a pena in Siena sen pispiglia, Ond'era sire, quando fu distrutta La rabbia florentina, che superba Fu a quel tempo, si com'ora è putta. La vostra nominanza è color d'erba. Che viene e va, e quei la discolora, Per cui ell'esce dalla terra acerba. Ed io a lui: Lo tuo ver dir m'incora Buona umiltà, e gran tumor m'appiani: Ma chi è quei di cui tu parlavi ora? Quegli è, rispose, Provenzan Salvani: Ed è qui, perchè fu presuntuoso A recar Siena tutta alle sue mani. Ito è così, e va senza riposo, Poi che mori: cotal moneta rende A soddisfar chi è di là tropp'oso. Ed io: Se quello spirito che attende, Pria che si penta, l'orlo della vita, Laggiù dimora, e quassù non ascende, Se buona orazion lui non aita, Prima che passi tempo, quanto visse, Come fu la venuta a lui largita?

Quando vivea più glorioso, disse, Liberamente nel Campo di Siena. Ogni vergogna deposta, s'affisse: E li, per trar l'amico suo di pena, Che sostenea nella prigion di Carlo, Si condusse a tremar per ogni vena. Più non dirò, e scuro so che parlo; Ma poco tempo andrà che i tuoi vicini Faranno si, che tu potrai chiosarlo. Quest'opera gli tolse quei confini

mente che lo dovessono aiutare sere Provenzano su grande la quella sua bisogna di moneta mo in Siena al suo tempo non sforzando alcuno, ma umil- dopo la vittoria che esta mo in Siena al suo tempo mente domandando aiuto; Montaperis, e guidava intati d'onde li Sanesi, vedendo co- città e tutta parte phoelies stui, che solea essere loro si- di Toscana faces capo di guore e tanto superbo, domande e era molto presuntanta dare così pietosamente, furono sua volonda. — Liberasse commossi a pietade, e ciascuno, spontaneamente - Nel campo commossi a pietade, e ciascuno, spontaneamente - Nel campo commossi a pietade, e ciascuno, spontaneamente - Nel campo commossi a pietade, e ciascuno, spontaneamente - Nel campo commossi a pietade, e ciascuno, spontaneamente - Nel campo commossi a pietade, e ciascuno, spontaneamente - Nel campo commossi a pietade, e ciascuno. stui, che solea essere loro signore e tanto superbo, domandare così pietosamente, furono
commossi a pietade, e classuno,
secondo sua facuitade, diede
aiuto; sicothe anzi che 'I termine spirasse, fu ricomperato
l'amico. G. Vitt., vii. 31. Alia
sconfitta che i Sanosi toccarono
da 'Fiorentini a pie di colle di
Vai d'Elsa, nel giugno del 1269)
messer Proventamo Saltami. messer Provenzano Salvani, signore e guidatore dell'oste de Senesi, fu pre o e taglia-togli il capo (da Tavolino Tolo-

spontaneamente - Net cas Siena, questa à la piarra s giore di Siena, dove sta la gnoria (B.). - S'affste, si a stare. - Scurco, scuram - Vicini, concilitadini. -ranno si, estiliandoti gliandoti , che intenderai prova a quale strazio si accattando. - Quest o ouesto atto di grande si

136

### CANTO DECIMOSECONDO.

Lasciato Dilerisi, e continuando il cammino per lo piano del cerchio, Dante vede disegnati sul pavimento molti esempi di punizione di superbi. Poi un Angelo muove incontro ai Poeti e gli puida alla scala per cui si sale sul secondo repiano, ed vir col batter dell'ale cancella il primo P, nota della superbia, dalla fronte dell'Alighieri: ond'ei va su più lieve che per l'innanzi,

Di pari, come buoi che vanno a giogo, M'andava io con quella anima carca, Fin che il sofferse il dolce Pedagogo. Ma quando disse: Lascia lui, e varca, Chè qui è buon con la vela e co' remi, Quantunque può ciascun, pinger sua barca; Dritto, si come andar vuolsi, rife'mi Con la persona, avvegna che i pensieri Mi rimanessero e chinati e scemi. lo m'era mosso, e seguia volentieri Del mio Maestro i passi; ed ambedue Già mostravam come eravam leggieri, Quando mi disse: Volgi gli occhi in giue; Buon ti sarà per alleggiar la via, Veder lo letto delle piante tue. Come, perchè di lor memoria sia. Sovr'a' sepolti le tombe terragne Portan segnato quel ch'elli eran pria: Onde li molte volte se ne piagne Per la puntura della rimembranza, Che solo a' pii dà delle calcagne: Si vid'io li, ma di miglior sembianza, Secondo l'artificio, figurato Quanto per via di fuor dal monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato Più ch'altra creatura, giù dal cielo

Più ch'altra creatura, giù dal cielo
Folgoreggiando scendere da un lato.

Vedea Briareo, fitto dal telo
Celestial, giacer dall'altra parte,
Grave alla terra per lo mortal gelo.

1-9. Di pari, in coppia, inguillar. — Lo letto de' piedi.

sieme con passo eguals. — Comis biuni: ecc., a capo chino.

Oderisi pel peso che reggeva
17-24. Le tombe terrayme,
Bante per potere ragionare is espolture acavate nel tercon lui. Y. H., viii, 904 e segg.

- Pedagogo, guida. Ep. ad Ga- pianti in terra con le lapidi di
12-2. Il quel lex perdagogus noster fuit u Christo
sur les dalles des tombes (Li.); gli bel che volevano legarlo:

Vacca, passa avanti (L.). — gini e le genta de sepoltu. Algit ex fide fustificami." (Lf.). — quel ch'elii evan prio, l'imati ex fide fustificami." (Lf.). — e l'il: quel ch'elii evan prio, l'imaponta de e co' remi. Lat.: Iri; quel ch'elii evan prio, l'imati veta e co' remi. Lat.: Iri; quel ch'elii evan prio, l'imapon la vela e co' remi. Lat.: Iri; quel ch'elii evan prio, l'imati veta. — Chirati e scemt.

Il remion con l'arme, con la fisi veta. — Chirati e scemt.

gura corporale a mo'di ludico

Terraine de la manico col capo basso, ons solo

procrata loro l'amplication

passo, dal v. 25 al 63, 1 quatterra prio prio l'ereziti cominalano

da Vedea: 1 quatiro escenti

terra prio prio l'ereziti cominalano

da vedea: 1 quatiro escenti

da veta: 1 quatiro de l'ori prio prio l'ereziti cominalano

da vedea: 1 quatiro escenti

da veta: 1 quatiro de l'ereziti

da veta: 1 quatiro de l'ereziti

da veta: 1 quatiro de l'escatic

da vedea: 1 quatiro escatic

da vedea: 1 quatiro escatic

da veta: 1 quatiro de l'escatic

da veta: 1 quatiro

danta che da dolore a chi il amara (B.). — Che solo a' pti, eco., che simola, che sprona solo gli animi pli a pregra per quelli. — Dd delle calcogne, pugne il pietosi come si pugne lo cavallo con li sproni che sone alle calcagne (B.). — Ma di niglior sembianza, figuratione (B.). In miglior maniera. — Secondo l'artifica, secondo - Secondo l'artifico, secondo lo medo (le regole) dell'arte dello scolpire (B.). Seton l'art (Ls.). — Quanto, ecc. Ordina: Vidi to figurato quanto avanta per via fuori del monte; congiungendo figurato con quanto, non con artificio. Quello poi che avanza fuori del monte vuol dire il primo balzo, ossia anello del monte del Purgatorio (To-

del monte del Purgatorio (To16 rella).

25-27. Vedea, ecc. Ordina,
Vedea da un lato, da una parte
di quella strada, secnder giu
19 dal cielo, folgoreggiando (Videbam Satanara sicut fulgur
de conlo cadentem, Luc., x, 18).

— Colus che, ecc. Satana.—1
22 regnati nella marmorea rigna
sono esempi (x, 31 e segg.)
segnati nella marmorea rigna
del mal fine a che mena superbla, e sono posti non pin25 sulla pendice, ma nel suolo
perche sieno esporti all'occhio
delle anime che vanno pel gran
carico col capo basso, mon solo

esempi di favole e di fatti scrit-turali; ma la serie di questi pone dall'un lato della strada, e la serie di quelle dall'altra

parte (L.).
31-32. Timbreo, Apollo, così tetto da Timbra, città della Tronde, ove svea un tempio.

— Marte da Esiodo è fatto figliuolo di Giove, - Ancora, dal Torelli è riferito a vedea, non

ad armati

34-36. Nembrot, principal au-tore del gran lavoro, della torre di Babele. — Quan' smarrito, perch'elli non intendeva lo parperca ell non intendera lo par-lare di nessuno, e nessuno lui (B.). — In Sennaar, regione ove si prese a fabbricare la torro. Gen., x1. 2. — Superbi, accordato con genti. Altri: in-rieme, afflevolendo il concetto

Fore, furene.

37-42. Niobs, meglie d'Anflone, re di Tebe. I tragici le
diedero quattordici figli, sette
maschi e sette femine; Esiodo maschi e sette femine; Esiodo e Pindaro venti, dicci maschi e dicci femine; Omero dedici. Il., xuv. 763 e segg. — Con che occhi dolenti; eco., quanto mesta negli occhi ti vedea ivi scolpita. — Segnata in sulla strada, unde passavano il superbi che i presentatione. strada, unde pasayano il su-perbi che si purgavano (B.). —
— Saut, primo re d'Israele, rotto dai Filistei sul monte Gelboè, temendo di cader vivo nelle loro mani, si uccise, i. Rég. 1111. 4. — Che poi, ecc., per la maletizione data perciò per la maledizione data perciò a quel monte da Davide: Montes Gelboe, nec ros nec pluvia veniant super vos. 11. Reg.,

43-45. O folle, per aver sfi-dato Pallade a chi tesseva meglio. – Gia mezza aragna, già per metà trasformata in ragno. — Trista, dolente. — In su gli strucci, ecc., sopra i pezzi della tela lacerata da Pallade. - Ovidio, Metam., vi. - Che mal, che a tuo mal uopo tessesti. - In evil hour (Lf.).

46-51. Roboam, figlio di Sa-lomone, a cui per la sua ti-rannido si ribellarono undici tribù, ed egli per salvarsi dal loro furore, fuggi sovra un carro in Gerusalemme. — Minacci. Al popolo che doman-dava sollievo: Pater meus aggravavit jugum vestrum, ego autem addam jugo vestro; pater meus cæcidit vos flagel-

Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte Armati ancora, intorno al padre loro,

Mirar le membra de Giganti sparte. Vedea Nembrot appiè del gran favoro Quasi smarrito, e riguardar le genti Che in Sennaar con lui superbi foro.

O Niobe, con che occhi dolenti

Vedeva io te segnata in sulla strada Tra sette e sette tuoi figliuoli spenti!

O Saul, come in sulla propria spada Quivi parevi morto in Gelboe, Che poi non senti pioggia nè rugiada!

O folle Aragne, si vedea io te Già mezza aragna, trista in su gli stracci Dell'opera che mal per te si fe'.

O Roboam, già non par che minacci Quivi il tuo segno; ma pien di spavento Nel porta un carro pria che altri il cacci.

Mostrava ancor lo duro pavimento Come Almeone a sua madre fe' caro Parer lo sventurato adornamento.

Mostrava come i figli si gittaro Sopra Sennacherib dentro dal tempio, E come morto lui quivi lasciaro.

Mostrava la ruina e il crudo scempio Che fe' Tamiri quando disse a Ĉiro: Sangue sitisti, ed io di sangue t'empio.

Mostrava come in rotta si fuggiro Gli Assiri, poi che fu morto Oloferne, Ed anche le reliquie del martiro.

figura. — Duro pavimento, tore a Giro, dicendogli che s' marmorea strada. — Fe'caro non s'insuperbisse di questi parer, uccidendola. Anfiarao, che fatto era, perché del vina padre di Almeona, occultatosi e non di itsi era questa vit per non esser tratto alla guor- toria, e che a magnanimi im ra di Troia, Erille, sua mo- peratori convenia per batta glie e madre d'Almeone, se- glia e non per inganni cur dotta dall'offerta di un ricco meperiori. Ma che essa com gioiello, scopri ove s'ascon- prendea che per avidita da dova: onde Almeone, facto sanque umano e non per glio pius el sceleratur codem, ven- ria combattea: però gli co dicò lli tradimento uccidendola. mandova che nel termina de dicò il tradimento uccidendola. Ovidio, Metam., Ix. - Lo sventurato adornamento, lo cer-chietto delle perle che le dond chietto delle perle che le dond Argia. — E nota che dice sventurato, perchè a ciascuno che l' ebbe (secondo Stazio nella Teb.) fu cagione di sciagure

53-60. Sennacherib, re degli Assiri, ammazzato da due suol autem addam jugo vestro: Assiri, ammazzato da due suol statto smoto Cirol tra la rue pater meus caccidit vos flagel- figlivuli in un templo, mentre-dit tanța uccisione fece ella- lis, ego autem cadam vos faceva orazione agli idoli, iv, cercare il morto corpo di Ci- scorpionibus, iii, Reg., xi., Xi., X., Isaio, xi.xvii, 33. e ritrovatolo, gli fece taglis — Nel porta un carro. Ivi, — E come, eco. Altri: E come il capo, e quello gettare de 18: Minit ergo rez. Roboam morto lui quivi il lasciaro. — tro a un otre che di Aduram, qui erat super tri-t Tamiri, regina del Maszageti, umano avea prima ripiet bula, et lapidavit eum omnis Erodoto, libro i, trad. del Bo- dicendogli con avuere parol Irael, et mortuus est. Porro i ardo: Thomyris poi che ebbe Saziati orna di engue rez Roboam festinue ascendit intesa la discoventura del fi- quale avesti in vila tanta u currum et fugit in Jerusa- pilviolo (caduto prigione a in- Stitist, Justin, 1.8: Sal lem. — Il tuo sepno, la tua ganno) mando uno caducea- te sanguine quem sittista

prendea che per avidila sangue umano e non per o ria combatea: però gli c mandava che nel termine tre giorni, rendendogli ii gliuolo, si partisse , altrimi ti giurava per il sole, mo nico signore, che di sangue farebbe sazio. Fece Ciro di gi ste minacce pochissimo con nel seguente giorno pass vanti contro la regina... (U sosi il figliuolo di Tamiri sfatto e morto Ciro) tra la : siatto e morto circo) tra la ren-di tanta uccisione fece ella re cercare il morto corpo di Cre e ritrovatolo, gli fece taglia il capo, e quello gettare der tro a un otre che di sany umano avea prima ripien dicendogli con aware paroli Raziati ormai di esense di Raziati ormai di esense di

51

Troia in cenere e in caverne: on, come te basso e vile, rava il segno che li si discerne! i pennel fu maestro, o di stile ritraesse l'ombre e i tratti, ch'ivi r farieno ogn'ingegno sottile? i morti, e i vivi parean vivi, vide me'di me chi vide il vero, t'io calcai fin che chinato givi. erbite, e via col viso altiero, uoli d'Eva, e non chinate il volto, le veggiate il vostro mal sentiero. a già per noi del monte volto, cammin del sole assai più speso, non stimava l'animo non sciolto; colui che sempre innanzi atteso va, cominciò: Drizza la testa è più tempo di gir si sospeso. ola un Angel che s'appresta venir verso noi; vedi che torna ervigio del di l'ancella sesta. renza gli atti e il viso adorna, 'ei diletti lo inviarci in suso: a che questo di mai non raggiorna. ben del suo ammonir uso di non perder tempo, si che in quella ria non potea parlarmi chiuso. venia la creatura bella o vestita, e nella faccia quale tremolando mattutina stella. ccia aperse, ed indi aperse l'ale. : Venite; qui son presso i gradi gevolemente omai si sale. to invito vengon molto radi: nte umana, per volar su nata, ne a poco vento così cadi? i ove la roccia era tagliata: mi battèo l'ali per la fronte, ni promise sicura l'andata.

man destra per salire al monte, siede la Chiesa che soggioga en guidata sopra Rubaconte, pe del montar l'ardita foga, e scalee che si fero ad etade a sicuro il quaderno e la doga; l'assistico e l'as

or appress l'obietto, ricava di dentro da sè a produce fuora l'appress (s.). – L'ombre, l'omprature (s.)., – et tratti. Altrige gli atti, le effigie e gli attriggiamenti. Sotto, xitt, l'. Ombra
non gli è, ne sepno che si pata.

— Mirar, meravigliarsi.
65-69. Me', meglio. – Chi
vide il vero, chi si trovà s'fatti
tlessi. – Outan'il calcai anti-

64-09. Me , meglio. — Che vide il vero, chi si trovò a'fatti atasi. — Quant'io calcai que fatti, lo cul ilmasini io avea sotto lpiedi. — Chivato givi, gii, camuninal chino.
70-72. Et via, andatevene, col viao aitiero, elissi [L.].
75-84. L'animo non sciolto, cocupato. Sopra, iv. 12: Equello 4 sciolta. — Non libero dal pensieri forti, ch' lo aveva avuto sopra i casi eldia saperbia (E.). — Atteso, attento. — Sollicito (B.). — Si sopren, distratto e lento. — Torna, coc. la sesta ora, che già era mezzo giorna; e chiamala ancella, perchè le Ore si dicono servitrici e ministre del Sole, o per conseguenza del giorno che nasce ed ha origine da esso. Sole. Ovitio, Metam., ii, 118. — Torna Dal servigio del di, cioè che has guidato lo carro del Sole lo suo spazio, torna a riposarsi che hae lasciato le servigio alla settima (B.). — Ch' et, che a lui. Int., x, 113: Fat et saper. — Dicitti piaccia. — Raggiorna, non ritorna in essere più die (Canto.). 85-57. In quella materia di non perder tempo. — Non poten parlarmi chiuso, couro, si che lo non l'intendessi (B.). 89-97. Bianco vestita, vestia di bianco. — Tremolando, scin.

si che lo non l'intendessi (B.).

89-97. Bianco vestita, vestita
di bianco. — Tremolando, scintillando Vibrando il suoi raggi
(B.). — Mattutina stella, riluce più per esser l'atmosfeza
purgata dei vapori caduti in
ruciada o brina (L.). La stella
diana (B.). — A questo invito.
Altri: a questo annunzio. —
Yengon molto radi il uomini.

za, la violenza dell'erto mon-tare per le scalee, per l'atto delle scale, che si fero ad eta-de, che si fecero nel buon tempo antico, che in Firenze non si facevan frode e furfanterie di falsare libri e misure del pubblico. - A man destra, intrando nella città et andando in verso 'I ponte, lo ponte vie-ne da mano sinistra e la montata da mano destra (B.). —
Anon. F., i, 181: A Jove toccó
lo monte Olimpo, con ció che
soggiogava d'attorno. — Rubaconte. Negli anni di Cristo 1237, essendo podesta di Fi-renze messer Rubaconte da Mandello da Milono, si fece in Firenze il ponte nuovo, e egli fondo con sua mano la egti fondo con sua mano la prima pietra, e gettò la pri-na cesta di calcina: e per lo nome della detta podestà fu nonato il ponte Rubaconte. 6. Vill., v1, 26. — Oggi chia-masi Alle grazie. — L'ardita, foga, l'altezza ritta che farebbe descendere in foga senza po-tersi ritenere; foga è anda-mento senza rattenersi et operamento senza tramezzar poso (B.). - Il quaderno, L'Ot-timo: Anni Domini 1290 mes-ser Monflorito da Coderta fu podestà di Firenze, e per molte e manifeste baratterie, che commise, fu diposto dalla Signoria, e preso, e' confessò fra l'altre cose aver servito messer l'altre cose aver servito messer Meola Accianoli d'alcuno, che dovea essere condannato; il quals messer Nicola era allora nel priorato e di consentimento di messer Baldo d'Aguglione (Par., xvi, 55 e seg.), sotto pre-testo di vedere il processo fatto contro a detto messer. Monfietesto di vedere il precesso facto contro a detto messer Monfo-rito, mandò por lo libro alla-Camera, e trassone fuora se-gretamente il foglio, dove si toccava la detta materia. Della toccava is octa materia. Della qual cosa al tempo del seguente Priorato per solenne e segreta inquisizione indi fatta furono condannati. D'altre falsificazioni vedi M. Vill., 111, 60-61.—La doga. Et allo stato ovvero quarta fu cavata o vero scemata la doga del legname, perche te-aesse meno (B). Il postill. Cass.: mensura dogita carnis et salis. Cott.: Essendo un ser Durante nei Chermontesi (Chiaromon-tesi) deganiere e camerlingo della Camera del Sale del Comune di Firenze, trasse una doga dallo staio, applicando a se tutto il sale ovvero pecunia, the di detto avanzamento perveniva. Era adunque parte di (L.).

una misura di capacità. Nel 109-112, Volgendo ivi, in — Sopra le lempte. Par, avi, 105. Dante volendo camminandoci per quel viot- (Tor.). — A che. Al indicar I discendenti di colui tolo. — Beatt pauperes. Voci di cercare e loccare she tolso la doga, disse : E cantarono; Beati pawperes, si sulle dita le inciss le

Cosi s'allenta la ripa che cade Quivi ben ratta dall'altro girone; Ma quinci e quindi l'alta pietra rade. Noi volgendo ivi le nostre persone, Beati pauperes spiritu, voci Cantaron si che nol diria sermone. Ah! quanto son diverse quelle foci Dalle infernali; chè quivi per canti S'entra, e laggiù per lamenti feroci. Già montavam su per li scaglion santi, Ed esser mi parea troppo più lieve, Che per lo pian non mi parea davanti Ond'io: Maestro, di', qual cosa greve Levata s'è da me, che nulla quasi Per me fatica andando si riceve? Rispose: Quando i P, che son rimasi Ancor nel volto tuo presso che stinti, Saranno, come l'un, del tutto rasi, Fien li tuoi piè dal buon voler si vinti, Che non pur non fatica sentiranno, Ma fia diletto loro esser su pinti. Allor fec'io come color che vanno Con cosa in capo non da lor saputa, Se non che i cenni altrui sospicar far Perchè la mano ad accertar s'aiuta. E cerca e trova, e quell'ufficio adempi Che non si può fornir per la veduta; E con le dita della destra scempie Trovai pur sei le lettere, che incise Quel dalle chiavi a me sopra le tempi A che guardando il mio Duca sorrise.

A che guardando Il mio Duca sorrise.

Quei che arrossan per lo sto (o. dolocmente che non — Così, per via, intendi, di esprimersi con prote, scale (v. 29) s'allento, et al esprimersi con prote, scale (v. 29) s'allento, et al esprimersi con prote, scale quivi ben ratta, ripida fritta et in foga B, dell'altro qirone. — Ainri s'adoucti la milità, così ad ogni s'co. Detta la somiglianza tra la via di salire ai girone secondo e la via di salire sul monte San Miniato, acciò non fosso inteso che fosse quella simile a questa anche nella simile a questa anche nella simile a questa nache nella segez. (L.). — Foc., all in questa l'alta pictra che fasponda alla via quinci e quinti, dall'una e dall' altra banda, rade, strofina, it vindionte, tanto che lo stringe da ambo I lati come della nave di Cloante serive Virgilio: (Æn., v. 169 e seg.): Ille tuter navemque Gyez, scopulorque sonare les peccati e predominante si Radit iter l'avvim rinterior (L.). Though of the camminandoci per quel viot.

109-112. Volgendo ivi. in—
- Sogra de lempte, me camminandoci per quel viot.

107-112. Regis naugenez. Vodi el cercare se loccare.

## CANTO DECIMOTERZO.

Giunto Dante sopra il secondo balzo, ove si purga il peccato dell'invidia, sente passare a volo voci di spiriti che eccliano a carità. Vede le onime degl' invidiosi, vestite di cilico, e gii occhi cuciti da un filo di ferro. Pra quelle gli si manifesta e raccomanda Sapa

Noi eravamo al sommo della scala, Ove secondamente si risega Lo monte, che salendo altrui dismala. Lvi così una cornice lega Dintorno il poggio, come la primaia, Se non che l'arco suo più tosto piega. Ombra non gli è, nè segno che si paia; Par si la ripa, e par si la via schietta Col livido color della petraia. Se qui per dimandar gente s'aspetta, Ragionava il Poeta, io temo forse Che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi fisamente al sole gli occhi porse; Fece del destro lato al muover centro, E la sinistra parte di sè torse. O dolce lume, a cui fidanza i' entro Per lo nuovo cammin, tu ne conduci, Dicea, come condur si vuol quinc'entro: Tu scaldi il mondo, tu sovr'esso luci; S'altra cagione in contrario non pronta, Esser den sempre li tuoi raggi duci. Quanto di qua per un migliaio si conta, Tanto di la eravam noi già iti, Con poco tempo per la voglia pronta.

E verso noi volar furon sentiti, Non però visti, spiriti, parlando. Alla mensa d'amor cortesi inviti.

La prima voce che passò volando, Vinum non habent, altamente disse, E dietro a noi l'andò reiterando.

E prima che del tutto non s'udisse Per allungarsi; un'altra: I' sono Oreste, Passò gridando, ed anche non s'affisse.

O, diss'io, Padre, che voci son queste!

E com'io dimandava, ecco la terza
Dicendo: Amate da cui male aveste.

1-9. Al sommo, alla parte i superbi. Sopra, x, 20 e segg.
Altamente, con alta voce (B.), - Secon- no e più curvo dell'esterno. stanisca da noi, affatte damente, por la secondo balto due cerchi concentrici, l'interdia. Viriam non habent.

20 Purgatorio (B.), - Secon- no e più curvo dell'esterno. svanisse (B. B.), - I sono dell'acqua in vino. L'interdial Purgatorio (B.), - Secon- no e più curvo dell'esterno. svanisse (B. B.), - I sono damente, por la seconda volta - Ombra non gli è, coc, non reste. Parole dette da Pilade, si itaglia da un v'e immagine (xit, 65), nè soul- per morire in luogo d'Oresto. quale ascendendo (B.). Men- vidi clechi, sentono, ma non monimenti pagani e biblici, ad tre e salito. - Petr. Gustando, vedrebbero scopiti gi esempi cempio di a Paolo, che noi afliage più che non conforta. del bene che al loro male è parlare agli Ateniesi (Atti. Dismala, purga dal male del contrario (T.). - Par si, ecc., Apost., xvii. 25) cita annhe i paccato. - Lega, circonda. - così pare; cioè di quel colore, poeti gredi (K.). - Ba anche come la primata, ove son puniti la schietta ripa (schietta, per-

chè non vi son figure), e così pare la schietta via come il livido color della pietra (B.B.).

pare la schietta via como il livido color della pietra (B.E.).

La pietra e il manto degl'in
didisi (47-48) sono lividi come si l'invidia. — Col. dice compagnia o medesimerza di atto o di qualità. Sotto, xxix, 145-146;

E questi sette col primato suolo Eran abituati (Ces). — Col.

è detto alla provenzale per com'el o com' il (B. B.).

10-15. Se qua, ecc. Se qui aspettiamo gente per dimandare quale delle due strade si debbaeleggero, la destra o la sinistra, tarderem troppo la nostra itra, tarderem troppo la nostra eletta, scotta. — Al sote, ecc.

li sole gli stava a destra passato il mezzodi. Sopra, svi, sa seg. — Fece del destro , ecc.,
accenna al volgere del compasso per descrivere un circolo,
al quale effetto si fa centro di
un piede del compasso, e si fa
girar l'altro piede Virgilio
tenne fermo il lato destro e
aggirò il sinistro (L.).

16-21. Tu ne conduct, ottativo — quisre entro, per entro
questo luogo. — St vuol, si
richiede. — Non pronta, non
fa forza. Altri: ponta, — Il
Buti: Sempre la grazia di Dio
o'illuminerebbe, se noi non cè
ne rendessimo indegni coi nostri vivii e poccada.

c'illuminerebbe, se noi non cèn se rendessimo indegni coi nostri viril e peccati.
22-30, Mylisaio, miglio; leggi:
migliai'. — Decreto florentino
del 1337: Un migliaio per un
miglio di strada. (7), — Ferla voglia pronta, merce del
pronto volere, xii. 118 s segg. —
Parlando, proferendo, gridando. — Alla mensa d'amor,
coc., ad empiersi d'amore, di
fraterna carità, rovescio dell'invidia. — Vinum non habent.
Parola della Vergine alla nozza. 28

si fermò (B. B), perchè volava in giro (B.). - E com'io, e men-tre io. - Amate coloro da cui male aveste, precetto di Cristo.

Matt., v, 44: Diligite inimicos
vestros. — Cinghio, cerchio —
sferza, corregge. — Tratte da amor, ecc., gl'incitamenti sono di carita. - Lo fren, i ritraimenti dall' invidia sono di voci menti dall' invidia sono di voci minaccioso, ricordanti i divini gastighi agl' invidiosi, come quelli di Caino ed'Aglauro nel canto che segue, v. 133 e 139. — Per mio avviso, per quanto io ponso — Al patro dei perdono, a pià della soala che ascende dal secondo al terzo cerchio, ove sta Pangolo che perdona e rimette cotal peccato. 45-56. Grotta, rupe. Inf. xxi.

e rimette cotal peccato.

45-60, Grotta, rupe. Inf., xxi,

110. — Arrizo. Il Butt: fermo
a sedere lungo 'l monte. — At
color, ecc., al colore ficido,
detto nel v. 9. — Marta, ecc.
Le Litanie de Santi, nelle quali
all'invocazione di Maria Vergine si fa succedere quella
dell'Arcangelo s. Michele prima d'ogni altro santo. V. Tasso, Gertes, xi, 7: — Per terra
veda, viva — ancoi, oggi. Lat.:
hanc hodie, — A me veniuan
certi, mi si appresentavano così
chiari che lo era certo di non
travedere. — Per gli occhi,
ecc.; cataoresi; il grave dolore travedere. — Per ga occhi, coc.; cataoresi; il grave dolore mi spreme le lagrime dagli cochi. — Cilicio. Dinota le inquietudini e punture dell'invidia (L.). — Mi parean: meglio, secondo il Torelli: tutti eran. secondo il lorelli; lutti eran.

Sofferia, reggera, sosteneva
Ciascuno appoggiava il capo
sulla spalla del vicino, e tutti
appoggiavan la schiena alla
ripa lungo la quale eran seduti (L.). Rovescio del fare degl'invidiosi che cercano abbattanti l'alle. tere l'un l'altro.

61-72. A cui la roba falla. Che non ha di che vivere. Inf. xxiv, 7: Lovillanello a cui Int. 3xtv.7: Louisant con carla roba manca, vien meno. — A perdoni, alle chiese, dov' è il perdono, cioè l'indulgenza, e però molto concorso [E]. — Biropia, bisogno, a mendicare. Nov., 32: Prendiamo quetto oro, che ci consolera di molte bi-ancia a abbassa. Annalla abbassa.

Lo buon Maestro: Questo cinghio sferza La colpa della invidia, e però sono Tratte da amor le corde della ferza. Lo fren vuol esser del contrario suono: Credo che l'udirai, per mio avviso, Prima che giunghi al passo del perdono, Ma ficca gli occhi per l'aer ben fiso, E vedrai gente innanzi a noi sedersi, E ciascun è lungo la grotta assiso. Allora più che prima gli occhi apersi; Guarda'mi innanzi, e vidi ombre con mani Al color della pietra non diversi. E poi che fummo un poco più avanti, Udi' gridar: Maria, ôra per noi, Gridar: Michele, e Pietro, e tutti i Santi. Non credo che per terra vada ancoi Uomo si duro che non fosse punto Per compassion di quel ch'i' vidi poi: Chè quando fui si presso di lor giunto, Che gli atti loro a me venivan certi, Per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vil cilicio mi parean coperti, E l'un sofferia l'altro con la spalla, E tutti dalla ripa eran sofferti. Così li ciechi, a cui la roba falla, Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna E l'uno il capo sopra l'altro avvalla, Perchè in altrui pietà tosto si pogna, Non pur per lo sonar delle parole, Ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole: Cost all'ombre, di ch'io parlava ora, Luce del ciel di sè largir non vuole; Chè a tutte un fil di ferro il ciglio fora, E cuce si, come a sparvier selvaggio Si fa, però che queto non dimora. A me pareva andando fare oltraggio, Veggendo altrui non essendo veduto; Perch'io mi volsi al mio Consiglio saggio. Ben sapev'ei, che volea dir lo muto; E però non attese mia dimanda; Ma disse: Parla, e sii breve ed arguto.

che ci consolera di molte biiogna. — Avvalla, abbassa,
piega. — Perchè, affinche. —
Si pogna, si ecett. — Non purece., non solo pel lamentoso
richiedere — che non meno
agogna. Dove par vivo e parlante il desiderio (Ces.). Implora (Lf.). — Non approda,
nou arriva a farsi vedere. Alrichintonde: non giova. — Il modo che si accigliano li vo fare acortesia andar vede
sole, per ogni lume. — Di ch'to, celli di rapina, quando dap- altrul senza esser veduto,
Altri: dov' to, ecc. — Di zè prima sono presi dalli unmito Consiglico, consigliere. Ser
// Argir, esc., non vuol far dono e per sua salvatichezza non si ix, 43. Conforto, confortata
di se, non vuol mostrarsi. — Il spaventino di soperchio (La— Che voltea dir to muto, que
ciolito, le paipebre. — Come a méo).

23-84. A me pareva, eco., dire: percoch' elli per li p Virgilio mi venia da quella banda

73-84. A me pareva, eco., dire: percoch' elli per li pe

Volsimi a loro, ed: O gente sicura, Incominciai, di veder l'alto Lume Che il disio vostro solo ha in sua cura; Se tosto grazia risolva le schiume Di vostra coscienzia, si che chiaro Per essa scenda della mente il fiume. Ditemi (chè mi fia grazioso e caro) S'anima è qui tra voi che sia latina: E forse a lei sarà buon, s'io l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina D'una vera città; ma tu vuoi dire, Che vivesse in Italia peregrina. Questo mi parve per risposta udire Più innanzi alquanto, che là dov'io stava: Ond'io mi feci ancor più là sentire. Tra l'altre vidi un'ombra che aspettava In vista; e se volesse alcun dir: Come? Lo mento, a guisa d'orbo, in su levava. Spirto, diss'io, che per salir ti dome, 103 Se tu se' quegli che mi rispondesti, Fammiti conto o per luogo o per nome. l' fui Sanese, rispose, e con questi Altri rimondo qui la vita ria, Lagrimando a Colui, che sè ne presti. Savia non fui, avvegna che Sapia . 109 Fossi chiamata, e fui degli altrui danni Più lieta assai, che di ventura mia. E perchè tu non creda ch'io t'inganni. Odi se fui, com'io ti dico, folle. Già discendendo l'arco de' miei anni, Eran li cittadin miei presso a Colle 115 In campo giunti coi loro avversari. Ed io pregava Dio di quel ch'ei volle. Rotti fur quivi, e volti negli amari 118 Passi di fuga, e veggendo la caccia, Letizia presi a tutt'altre dispari: Tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia, Gridando a Dio: Omai più non ti temo; Come fa il merlo per poca bonaccia.

sieri guardava col senno, Inf., - Il fiume. La mente umana

85 mi, ti mortifichi, ti purghi.—
Conto, cognito, manifesto — o
per luogo o per nome, o dal
nume della patria o dal tuo,
106-121. Rimondo, Il Buti:
rimondo con la purgazione.
— Lagrimando, pregando con
lagrime. — A Cotus, iddio.
91 Che se ne presti, che si conceda a nol. Par., 1, 22: O divina virta se mi ti presti, coc.
— Savia, Allude al nomo, come vivia viria se mi fi presti, ecc.
— Savia, Allude si nome, come
a quel di Cane nel 1 dell'Inf.,
e di Giovanna e Felice nel XII
del Par. Fra i nomi e le cose
sentivano gli antichi armo
nia (T.). — Sapia. Fu gentildonna sanese, moglie di Cino
da Pigezzo di Siena, secondo il
Postiliatore Cassinese. Le Chiose la fanno, parente di Provenla fanno, parente di Provense la fanno parente di Proven-zan Salvani. L'Aquarone, dei Soarzi dinasti di Staggia. Il Repetti, la dice moglie di Ghinibaldo Saracini, nobile fa-miglia sanese, a oui appar-tenne Castiglion Ghinibaldi, oggi Castiglioncello di Montetenne Castiglion Ghinibaldi, oggi Castiglioncello di Montereggioni. — Insieme al marito fondò un ospizio pe' viandandi nel 1265. — Vedendo male trattare li suoi da' Senesi, e stando in contado (bandita a Collo, Daniello), perchà bene non potea stare nella città, che v'era aospetta, combattendo il Florentini a Colle di Valdelsa col Senesi, vedendo la battaglia di su una torre, u'ella era, se vedendo sonnitti il Senesi dai Fiorentini, presene grandissima allegrezza (B.).

114-132. Dincondesido Parco de' miel anni: passato il mezzo del cammino della vita; gil anni 35. Conu., iv. 23. — Colle, piccola città di Toscana, situata sopra una collina presso Volterra. — Gienti, alle press.

Coi loro avversari, co' Fiorentini. — Di quel ch'ei volle, di quella rotta che anche Dio volle che i Sanesi loccassero. — La caccia che l'esercit florentini. — Di quel ch'ei volle.

- La caccia che l'esercito fiorentino dava a' Sanesi. tizia presi, ecc., presi un'alle-grezza senza pari. — Omai più tiri guardava col senno, Inf., — Il fiume. La mente umana greza senza pari. — Omisi più atquella banda. Stava dunque lo rivo dell'amore (B.). Tutto da destra (B. B.). — S' ince ciò che della mente esce, pentumi temo. Io non temova da destra (B. B.). — S' ince ciò che della mente esce, pentumi temo. Io non temova da della mente esce, pentumi temo. In con temova da destra (B. B.). — S' ince da dicti (L.). — Grazivo.

10: La dolorosa seiva le ghire grato. — Lotina, italiana. — cuno ch' io tema da te (Ces.).

10: La dolorosa seiva le ghire grato. — Lotina, italiana. — cuno ch' io tema da te (Ces.).

10: La dolorosa seiva le ghire grato. — Lotina, italiana. — cuno ch' io tema da te (Ces.).

10: La dolorosa seiva le la memoria ad alicui, sicché fora con esta appiattato, e come grime (E.). Avean tal doloro arrà pregato i ddio per lei (B.). vede su necello che al tempo della encitura. — Premevas ti le la memoria ad alicui, sicché fora con esca pariattato, e come grime (E.). Avean tal doloro arrà pregato i ddio per lei (B.). vede su necello che al tempo della sagnar loro le gote (L.).

10: Sd-33. L'alto Lume, Dio — habemus hie maneutem civita finge che dicesse nella faula che chiaro, eco. Intende la mi facessi innanzi (B.). Ch' io donna credendo che la protenza chia che chiaro, eco. Intende la mi facessi innanzi (B.). Ch' io donna credendo che la potenza fine intuizione di Dio (B. B.). a vita eterna. — Ti dome, ti do- neo, V. Sacch., Nov. 145. — In Lombardia si chiamano giorni della merla i tre ultimi di gennalo, e favoleggiasi che si chiamin così, e sogliano essore molto freddi, per vendetta che Gennalo fa contro la Merla, la quale, sentendo una volta intorno a que' di midigato ili freddo, si vantò di non temer più di Gennalo. V. Nann., Verbi, 492. — Pace volit, ecc., in punto di morte mi riconciliai con Dio. — Dover, il mio dobito di pena. — Pier Pettinagno. Il Tommasi, nella Storia di Siena; Il Beato Pietro Pettinajo fu da Campi, villa nella provincia del Chianti nel contado di Siena, lontano sette miglia dalla città. Pu del terr'ordine di San Francesco. — Mori il 5 dicembre 1239 (Milanen). — Porti git occhi sciotti, 3l come to credo, non n'era certa, non vedendoci.— Suicanda rontimi. do, non n'era certa, non ve-dendoci. - Spirando ragioni, era certa del respirare perchè lo sentiva. — Dalle parole: A lei sard buon s'io l'apparo. Sapia arguisce che Dante sia vivo, e dal sentirlo non seduto alla pena con gli altri, ma muo-versi e parlar più da alto, e anco dall'aria che il respire suo

ance dall'aria che il respiro suo muevo, e dal suono della voce più viva (7.). 133-150. Ancor qui tolti, cu-citi — ma piccioi tempo sta-ranno così per avor peccato lio-vemente in invidia. — Dei tormento di sotto, della pena del superbi nel balzo di sotto. - Che

Pace volli con Dio in sullo stremo Della mia vita; ed ancor non sarebbe Lo mio dover per penitenzia scemo, Se ciò non fosse, che a memoria m'ebbe Pier Pettinagno in sue sante orazioni, A cui di me per caritate increbbe. Ma tu chi se', che nostre condizioni Vai dimandando, e porti gli occhi sciolti, Si come io credo, e spirando ragioni? Gli occhi, diss'io, mi fieno ancor qui tolti; 133 Ma picciol tempo, chè poca è l'offesa Fatta per esser con invidia volti. Troppa è più la paura, ond'è sospesa L'anima mia, del tormento di sotto, Che già lo incarco di laggiù mi pesa. Ed ella a me: Chi t'ha dunque condotto Quassù tra noi, se giù ritornar credi? Ed io: Costui ch'è meco, e non fa motto: E vivo sono; e però mi richiedi, Spirito eletto, se tu vuoi ch'io mova Di là per te ancor li mortai piedi. O questa è ad udir si cosa nuova, Rispose, che gran segno è che Dio t'ami: Però col prego tuo talor mi giova. E chieggiofi per quel che tu più brami, 143 Se mai calchi la terra di Toscana, Che a' miei propingui tu ben mi rinfami. Tu li vedrai tra quella gente vana Che spera in Talamone, e perderagli

wemente in invidia. — Bei de mente di sotto, della pena del superbi nei baixo di sotto. - Che oid to incarco, che gia mi pare avor sul colle quei duri sassi. — Se più, nel cerchio dei superbi nei baixo di surperbi — Non fa moito, non parla. — Spirito eletto alla gioria celeste. — Se tu vuoi ch'io mova, eca. Se vuoi ch'io mova, eca. Se vuoi ch'io faccia de' passi, come volgarmente si dice, presso i tuoi come ho già promesso ad altri perchè il sovvengano di orazioni o altro bene. — Si cosa nuova, tal novita. — Mi rinfami, mi rimetta in buona voca, arvertendoli che lo non como dannata, sicome creadono, ma salva.

151-154. Gente vana. I Sanesi. V. Inf. xxix, 121 e segg. Secondo il Tommasi, nel 1933 comprarono dall'abate e Monaci di S. Salvadore di Monta miata, Talamone, la Valentina e por questo di mero profeto fa continuo dell'amance per f. 8000). Talamone e castello e porto al fine della maramma di Siona. — Avean speranza, avuto Talamone, e di deventa grand'uo di Siena, come li Genovesi o il Garati o della marama di Siona. — Avean speranza, avuto Talamone, e di diventar grand'uo mini in mare. Forse, dice il Carpellini che dopo molta de maramo, di diventar grand'uo futti come al Genovesi o il Taquali capitali che sono di diventar grand'uo futti come il Genovesi o il Carpellini che dopo molta de-maramo di Siona. — Avean speranza, avuto Talamone, e di diventar grand'uo futti come il Genovesi o il Carpellini che dopo molta de-maramo di diventar grand'uo futti come il Genovesi o il Carpellini che dopo molta de-mara sotto di loro da 26 (e 25) galera mini, come il Genovesi o il Carpellini che dopo molta de-mara sotto di loro da 26 (e 25) galera di diventar grand'uo futti come di disconta come di cartini che sono di diventar grand'uo futti come il Genovesi o il la cartini che depo molta de-mara con (Benovesi che vita disconde la cartini che con con di diventar grand'uo futti che di sunti crea di con di diventar grand'uo futti che di sunti crea di con di diventar grand'uo futti che di cartini che di cartini che di cartini

# CANTO DECIMOQUARTO.

Parla Dante con altre anime del secondo girone. Richiesto da Guido del Duca di dov'egli venga, risponde circoserivendo Arno, e dal kacerne il nome, come di cosa orribile, esso Guido prende appicco ad inveire contro le città di Toscana, che bagna quel finae. Lamenta poi il tralignare delle generore schiatte di Romagna, Riman soli, i Pocti, procedendo, odono voci ricordanti i castighi infiliti agl'invidiori.

Chi è costui che il nostro monte cerchia, Prima che morte gli abbia dato il volo, Ed apre gli occhi a sua voglia e coperchia? Non so chi sia; ma so ch'ei non è solo: Dimandal tu che più gli t'avvicini, E dolcemente, si che parli, acco'lo. Così due spirti, l'uno all'altro chini, Ragionavan di me ivi a man dritta; Poi fer li visi, per dirmi, supini: E disse l'uno: O anima, che fitta Nel corpo ancora, in ver lo ciel ten vai, Per carità ne consola, e ne ditta Onde vieni, e chi se'; chè tu ne fai Tanto maravigliar della tua grazia, Quanto vuol cosa, che non fu più mai. Ed io: Per mezza Toscana si spazia Un flumicel che nasce in Falterona, E cento miglia di corso nol sazia. Di sovr'esso rech' io questa persona: Dirvi chi sia, saria parlare indarno; Chè il nome mio ancor molto non suona. Se ben lo intendimento tuo accarno Con lo intelletto, allora mi rispose Quei che prima dicea, tu parli d'Arno. E l'altro disse lui : Perchè nascose Questi il vocabol di quella rivera, Pur com'uom fa dell'orribili cose? E l'ombra che di ciò dimandata era, Si sdebitò così: non so, ma degno Ben è che il nome di tal valle pera: Chè dal principio suo (dov'è si pregno L'alpestro monte, ond'è tronco Peloro, Che in pochi luoghi passa oltra quel segno)

ta, chiusa. — Ne ditta, ne di'

— Della tua grazia, della grazia a te concessa da Dio.

— Yuol, richiede.

16-30, Per mezza Toscana.

per mediam Hetruriam, per per mestam nerrariam, per mezzo della Toscana — si sparia, ungatur (B.). Perocchè non
ra a dritta linea (G.). Ecco
la risposta del poeta. Dice venire di Toscana, dalla valle
dell'Arno. – Un fiumicel. Nasce
dal destro lato dell' Apennino.
dal monte Falterona, e va verso
occidente. Ed aprincipio divalla con poca acqua pel Casontino. Dipol cresciuto d'altitia caque, lascia dalla sinistra
Arezzo, indi, entrando nel torritorio forentino, scorre presso
Ancisa, castello onde trasse
la Parigine Pr. Petrarca, Dipol,
passando pel mezzo di Firenze,
entra in Pisa, dividendola in
due parti. E non lungi da le
cade nel mar Tirreno (Benv.).
— E conto miglia, occ., come
quello che per le suo tortuostia mezzo della Toscana - si spaquello che per le sue tortuosità si estende quasi per 150 mi-glia (F.). - Di sopr'esso, da una città ch'e sovr'esso fiume (Cex.) Inf., xx111, 94-95. - Molto non suona, non è troppo celebre. - Accarno, intendo. Accarnare, accarno, istendo. Accarnare, penetrare addentro nella carna. Qui penetrare semplicemento. — Quei che prima, M. Guido. — Buse ini, disse a lui. — Nascose sotto perifrasi. — Si sdebitó, sodisfece al debito che avea di rispondere, ecc. — Ben d. clusta cosa à i in.

avoa di rispondere, coc. — Ben è, giusta cosa è (B.).
31-42. Ché dai principio suo dal punto voe l'Arno ha la sus sorgente fino alla marina di Pisa. — Dove l' alpestro monte (l'Aponnino) ond'è tronco Peloro (ora Capo di Paro), onde è staccato quel promontorio della Sicilia, che in antico, essendo essa congiunta all'Idalia, era tuttavia Aponnino — è 1-6. Introduce due nobili di ch'è meco (Ce:.) — E dolce- è staccato quel promontorio Romagna. l'ano da Bertinoro, mente, eco. Finge che l'ammodella Sicilia, che in antico, e Guido del Duca, nobile uomo nisse di parlar dolcemente, essoudo essa congiunta all'itaprude del puede del sicilia, che in antico, e Guido del Duca, nobile uomo nisse di parlar dolcemente, essoudo essa congiunta all'itaprude del proposito del sallo del sicilia del

quell'acqua che il sole dalla marina eleva in vapori, i quali poi, ternati in acqua, fermano i flumi. — Asciusa apporti poi, tornati in acqua, formano i flumi. — Asciega, succhia tirando asé [B.].—Ond'hanno, si riferisce a marina o a cele f (Tor.). Dal quale succhiamento (B.).—Per nimica si fuga, si caccia via come nemica.—O per sucutura Bel Loco, male disposto per costellariole [O.), (dottrina dei climi) — ovvero per la mala consuctudina che li stimola. — Che par che Circe, ecc. Pare che siano trasfigurati o mutati in bestie. figurati e mutati in bestie, come mutava Circe li nomini, co'suoi beveraggi incantati.
43-45. Tra brutti porci, eco. Intende i conti Guidi, sprofon-

dati in lussuria; onde a Ravenna furono cacciati di signoria a furore di popolo e quasi tutti trucidati. Dipol da uno

a furore di popolo e quasi tutti trucidati. Dipol da uno stipite ricrebbero numerosi, e fatti potentissimi al di qua dell'Apennino in Romagna e al di la in Toscana. Ora in gran parte vennero meno d'uomini e di forze per la potenza dei Fiorentini (Benv.). Allude alla linea di Porciano. Merito possuni vocari porci (Post Carx.). — Galla, ghiande.

46-54. Botoli, gli Aretini, che assomiglia a que cani che nella loro specie sono naturalmente piccoli, ma abbaiatori, Anche il nome sta lor bene per rispetto della loro sagacia ed oloquenza, secondo che già Mercurio si dipingea in forma di cane (Benv.). — Rimphioxi, rissosi (Benv.). — Ed a lor disdepnosa, soc. Arno presso Arezzo torce ad oriente, e se ne dilunga quasi per tre miglia node pare che con isdeeno ne dilunga quasi per tre mi-glia, onde pare che con isdegno gila, onde pare che on isilegan diea Noto ad le ventre [Beno.].

— Vasst caggendo, deorsum labitur (Beno.). Avvallando (Ces.), Prose: Va si caggendo (Tor.). — Improssa di rivi e altri fund. — Bt can favet lupri. Chiama lupi I Florentini per l'insaniata cupidita d'avera. (Beno.). — Fosso, l'Arno. — Poi per più peluphi cupi, qua mulios gungites facit prohundo ione in giù più acquista fondo (B.). Borei (T.) — Le volpt. I Pisani, perchè con le loro astudie spesso vinsero gili ingeni sottili de Florentini inf., xv. — Le occupi, le pigli alla trappola. Bocc., Fiamm., 288: Occupate (abbrancato) la pazza donna e ritenete i svoi ferori.

Infin là, 've si rende per ristoro Di quel che il ciel della marina asciuga, Ond hanno i flumi ciò che va con loro, Virtù cost per nimica si fuga Da tutti, come biscia, o per sventura Del loco, o per mal uso che li fruga: Ond'hanno si mutata lor natura, Gli abitator della misera valle. Che par che Circe gli avesse in pastura Tra brutti porci, più degni di galle, Che d'altro cibo fatto in uman uso, Dirizza prima il suo povero calle. Botoli trova poi, venendo giuso, Ringhiosi più che non chiede lor possa, Ed a lor disdegnosa, torce il muso. Vassi caggendo, e quanto ella più ingrossa, 🛚 Tanto più trova di can farsi lupi La maledetta e sventurata fossa. Discesa poi per più pelaghi cupi, Trova le volpi si piene di froda, Che non temono ingegno che le occupi. Nè lascerò di dir perch'altri m'oda: E buon sarà costui, se ancor s'ammenta Di ciò che vero spirto mi disnoda. Io veggio tuo nipote, che diventa Cacciator di quei lupi, in sulla riva

Del fiero fiume, e tutti gli sgomenta Vende la carne loro, essendo viva: Poscia gli ancide come antica belva: Molti di vita, e sè di pregio priva Sanguinoso esce della trista selva: Lasciala tal, che di qui a mill'anni Nello stato primaio non si rinselva.

Come all'annunzio de' futuri danni Si turba il viso di colui che ascolta, Da qual che parte il periglio lo assanni; Così vid'io l'altr'anima, che volta Stava ad udir, turbarsi e farsi trista,

Poi ch'ebbe la parola a sè raccolta. Lo dir dell'una, e dell'altra la vista Mi fe' voglioso di saper lor nomi, E dimanda ne fei con preghi mista

forse provvedersi nel caso del- - Sgomenta, disturbat (Ben forse provvedersi nel caso del-l'esillo; o perchè cacciato che sia, non cerchi tornare a farsi mozzare il capo; o sarà buono, perchè dia infamia al tuo ni-pote (Benv.). — Vero, veridico. — Dimoda, disvela. — Tuo 288: Occupate (abbrancate) la parza donna e riterate i suoi mipote. È dubbio se intenda — Di prepio, di fams omo furori.

55-60.Altri. iste Tuscus vivus d'un nipote o d'un figlicolo del le (O.). — Non si rince 55-60.Altri. Iste Tuscus vivus figlio. Parla di Fulceri da Calcustus. Il Witte: a costus. Il guadagnato dai Neri, infieri Cest. ordina: E sarà buon se co- crudelmente contro I Bianchi transitation e su contro della. — Caccialor di que' tusmenta, si ricorda; perchè potrà pi, persecutore do' Florentini. Mi fe', zeuma: mi fecero.

61-70. Vende la carne per denari campando chidi morire e facendo morire morire e facendo meire doves campare (B.). Por gli ancide, come un vez bue non più atto al lavore ( — Di pregio, di fama anun le (O.). — Non si rinci non si rifà, — Da qual parte, da qualunque parte do assansi, lo assalga. — Li tr'anima, Rinieri.

73-84. La vista rattrist

e lo spirto, che di pria parlomi, mincio: Tu vuoi ch'io mi deduca are a te ciò che tu far non vuo mi, che Dio in te vuol che traluca a sua grazia, non ti sarò scarso: sappi ch'io son Guido del Duca. angue mio d'invidia si riarso, se veduto avessi nom farsi lieto, m'avresti di livore sparso. semente cotal paglia mieto. nte umana; perché poni il core 'è mestier di consorto divieto? è Rinier; quest'è il pregio e l'onore 88 casa da Calboli, ove nullo s'è reda poi del suo valore. pur lo suo sangue è fatto brullo il Po e il monte, e la marina e il Reno ben richiesto al vero ed al trastullo; entro a questi termini è ripieno enenosi sterpi, si che tardi coltivare omai verrebber meno. buon Lizio, ed Arrigo Manardi, Traversaro, e Guido di Carpigna? omagnoli tornati in bastardi! o in Bologna un Fabbro si ralligna? 100 ido in Faenza un Bernardin di Fosco, a gentil di picciola gramigna? maravigliar, s'io piango, Tosco, ido rimembro con Guido da Prata in d'Azzo, che vivette nosco, go Tignoso e sua brigata, asa Traversara, e gli Anastagi; ina gente e l'altra è diretata. ne e i cavalier, gli affanni e gli agi 109 ne invogliava amore e cortesia, ove i cor son fatti si malvagi.

anda ne fei, ecc.. ne che scorre presso Bologna; da dichevole domanda. — oriente ha la Marca Anconeta-ria, prima — parlo — na (Benv), (da Oriente l'Adria-mmi. — Mt deduca. tico. Fil.) — Del ben onesto, a — miabbassi (Bl.). — utile e dilettevole, Raineri era "mi, non mi vnoi: ma- stato ucciso forse cinque anni til the noma. — Scarin manus mi voic ma stato ucciso forse cinque anni un altro cavaliere, assai grandi il tuo nome. — Scariale.

de in Ravenna Paolo, che abbondanza. — Di venenosi con l'auto delle forze del Venencia.

Di mia semente, ecc. sabondanza. — Di venenosi con l'auto delle forze del Venencia.

Li, vi, 8: Qua semihomo hace et metet. — coltura che vi si adoperasse. — prio divieto, esclusione agnia. i beni di forz. — Ovê, ecc., comincia agnia. i beni di forze del quasi dal centro di Romagna, potendosi da molti quasi dal centro di Romagna, sesser stata alcun tempo serrata cava, 44 e segg. — Di lebrare parecchi uomini illustri i, consocio (P di D.). di Romagna. — Il buon Lizio Brullo, privato — de da Cesena. — Cavallere corset manor disperato. V. anche propagnatus (Benv.) tese, per fare un decinare in il Boccaccio, Dec., v., 8. — È 1 Po, ecc. La Roma — Fordi, mezza la coltre del zenda settantione il Po zado vende essanta fornia (O.). virti (Benv.).

Adriatioc; da mez — Benvenuto conta ciò di G. da 193-120. Gli affarmi e gui monti Apennini; Carpigna. V. Bood., Dec., v. 4. — qui, exercitia armorum. Nodente il dume Reno, Arngo Mainardi di Brettina — sesta convelvia, tripudda e sesta convelvia.

76 ro, uomo prudente e nobile. amico di Guido, il quale, quan-do quegli fu morto, fece tagliare per mezzo la pinca, ove soleano sedere; affernando che soleano sodere, affernando che non era rimaso altro simile in liberalità ed onorificenza. — Usa panea di tre, nel Novell.

41. — Pier Traversavo, Fu si-gnore di Ravenas, magnasimo o magnifico, il quale sposè sua figliuola a Stefano is d'Unghera, visso ai tempi di Federigo II. B. 000 pertirai di lui, onde dopo la sua morte Pederigo assodiò e prese Ravenna (Esrao), — Pil. fa suocero di Stefano un Guglielmo. — Guido di Carptigna, da moteriato di Berallastimo. — Un Fabbro, cavaliere del Lambertazzi di Bologna, umo sapinate ed gran consiglio. Male alcuni, secondo Benvenuto, intendono di un piobeo fazioso, che per puco uno si fe signore di Bologna e fu morto — Si rallipna, si rappicca, rinasco. — Un Bernardin di Poco, piobeo di sangue (lavoratore di terra (O.), ma di grande di terra (O.), ma di grande di terra (O.), ma di grande virta d'animo. — Vergagestit, ecc., nobitis planta nata ese viti heròa (Benv.).

104-108, Prata, nella Rumagna inferiore; fu gla ferra dell'anulca Giudicatura della sovrana contea di Lugo, principato do'conti di Unnio, di Cunio, di non era rimaso altro simile in

della antica Ciudicatura della sovrana contea di Lugo, peincipato de'conti di Cunio, di Bardiano e di Belgiojoso II castello sin da'tempi remoti fu distrutto (Strocchi). — Ugo-livo d'Azzo, degli Ubaldini, casa chiarissima di Romagna. Furono Luga nevera cascati casa canarissima di Romagna. Furono lunga perza possenti al di la e ai di qua dell'Apen-nino (Benu), — Nosco. Sebben nato in Toscana, visse son noi Romagnoli (F.). Altri: vosco, al buon tempo vostro. — Fe-derigo Tignoso, di Rimini, Tignoso, per antrifrasi, avendo una magnifica capellatura bion-

da (Benv.). — E sua brigata di Rimini. — La casa Tra-versara, di cui già nomind Pietro. Fu tutta illustre. Ebbe Pietro, Fu tutta illustre, Ebbe un altro cavaliere, assai grande in Ravenna, Paolo, che con l'aiuto delle forze dei Veneziani, cacció Salinguerra, principe di Ferrara (Benv.).—Gli Anastogi, gran nobili e potenti, dai quali una porta di Ravenna si chiamava Anastasia (ora Porta Serrata, per esser sitat alcun tempo serrata a' tempi dei Veneziani) (Fil.). Benvenuto nomina Guido morto per amor disperato. V. anche

xiia solatia (Benv.). — Agi, senza ozio nelli riposi (O.). — Invogliava, de' quali amore e cortesia mettean voglia; (B. B.). Il Ces.: ne mettea in voglia; come l' ivocorare, xi. 118. — Brettinoro, castello posto su nu monte sopra Forli, con bellissime mura e luoghi ameni e fertili (Benv.). — Che non fuggit via percha non ti disfai' (B.) — Bagnacavat, grosso castello tra imola, Ravenna e Paenza (Benv.). — Che tron rifiglia, che non rifa la schiatta passata (B.). — Non genera più i dole igli suoi, che già i suoi nobili al tempo dell' autore eran in gran parte venuti meno (i Malabocca, F.). — Cartrocavo, nobile e illustre castello sopra Forli in Val Monstrocaro, nobile e flustre castello sopra Forti in Val Montone, i cui conti sono oggi venuti meno. Di quel tempo erananora in pie, ma tratignananora in pie, ma tratignavano (Benu). — E peggio fa Conto. Fu un castello lontano da Imola sei miglia, oggi distrutto. Ma al tempo dell'autore erana colà molti conti; ne vivono anch' oggi, valenti in armi (Benu). — S'impigia, s'impicia (T.). — I Pogan, che ebbero signoria ne' monti aopra Imola e Faena; il cui territorio si chiamava Ivodere Paganorum (Benu). — Ità che Paganorum (Benv.). - Da che il Demonio. Maghinardo, bello gagliardo, valoroso, signoreg-giava Faenza ed Imola, audace come il leone di cui portava l'insegna: lo chiama demonio per l'astuzia. Di lui non rimase prole maschile, ma alcune figlie, che entrarono nella fami-glia degli Ubaldini. V. Inferno, Ella degli Ubaldini, V. Inderno, ZIVII (Beru), — Givd, norrà.

— Ma non però che puen, ecc., ma non si che costul non Il lasci col titolo suo infamati sempre (O.). Essendo i figlicoli specchi e testimoni del padre non è a sperarne gran fatto di bene (Cez.).

121-127. Ugolin de' Fantoli, o de' Fantolini, di Faenta.

Sicuro dall' infamia. — Più non s'appetta, eredo o successione.

Sicuro dall'intamia. — Pin non s'aspetta, erede o succes-sore. — Ragion, ragionamento (Ces.). — Confidere, tanta ca-rità e in loro ch'elle ci ammo-nirebbero dell'andare, so non tenessimo buona via. Lo cieco perchè ha difetto del vedere, abbonda nell'udire (B.). 130-133. Pot, polche. — Che

O Brettinoro, chè non fuggi via, Poiche gita se n'è la tua famiglia, E molta gente per non esser ria? Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia, E mal fa Castrocaro, e peggio Conio, Che di figliar tai Conti più s'impiglia. Ben faranno i Pagan, dacchè il Demonio Lor sen girà; ma non però che puro Giammai rimanga d'essi testimonio. O Ugolin de' Fantoli, sicuro È il nome tuo, da che più non s'aspetta Chi far lo possa tralignando oscuro. Ma va via, Tosco, omai, ch'or mi diletta 114 Troppo di pianger più che di parlare, Si m'ha nostra ragion la mente stretta Noi sapevam che quell'anime care Ci sentivano andar: però tacendo Facevan noi del cammin confidare. Poi fummo fatti soli procedendo, Folgore parve, quando l'aer fende, Voce che giunse di contra, dicendo: Anciderammi qualunque m'apprende; E fuggio come tuon che si dilegua, Se subito la nuvola scoscende. Come da lei l'udir nostro ebbe tregua, Ed ecco l'altra con si gran fracasso, Che somigliò tonar che tosto segua: 139 lo sono Aglauro, che divenni sasso. Ed allor per istringermi al Poeta, Indietro feci e non innanzi il passo. Già era l'aura d'ogni parte queta, Ed ei mi disse: Quel fu il duro camo, Che dovria l'uom tener dentro a sua meta. Ma voi prendete l'esca, si che l'amo Dell'antico avversario a sè vi tira; E però poco val freno o richiamo. Chiamavi il ciel, e intorno vi si gira, Mostrandovi le sue bellezze eterne.

E l'occhio vostro pure a terra mira; ()nde vi batte chi tutto discerne.

non s'aspetia, erede o successore. — Rayion, ragionamento (ces.). — Confidere, tanta carrica e in loro ch'elle ci ammoniste (ces.). — Confidere, tanta carrica e in loro ch'elle ci ammoniste (sende e in loro ch'elle ci ammoniste e in loro che in la difetto del vedere. — Tonar che tosto segua. Al-mazziltaz corum constinue, abbonda nell'udire (B.). — Tonar che tosto segua. Al-mazziltaz corum constinue, abbonda nell'udire (B.). — to tuono che al procedente qui non approximant ai le contro a nol. — Ecco le voci chi con esempi funesti spa- ventano dall'invidia. — Ancide-rammi, coc., m'uccidera. Pa- Aglauro, figlia di Cecrope, re chiamo, gli allettamenti ventano dall'invidia. — Ancide-rammi, coc., m'uccidera. Pa- rojo di Caino, dappolch per opponendoglia percha non en- astri. — Pure a terre, en invidia ebbe ucciso Abele. Gen. trasso a lei, fu da lui conver- alle terrene cose. — Vi betti me, occidet me — Mappron- mi ai Poeta per la paura. — Iddio, che vede tutto.

# CANTO DECIMOQUINTO.

Sul principio della sera giungono i Poeti al punto donde si sale al terzo girone. Nel sa-tire. Dante chiede a Virgilio che intendesse Guido del Duca per quelle parole; e consorto e divieto. E come Dante è chiarito del suo dubbio, si trova sul balso. Ivi, tratto in una visione estatica, vede alquanti esempji di manueludine ed inisertiorda (stentito che fu, ecco mano mano farsi verso loro un fumo che intenebra l'aere e toglie il vedere.

Quanto tra l'ultimar dell'ora terza, E il principio del di par della spera, Che sempre a guisa di fanciullo scherza, Tanto pareva già in ver la sera Essere al sol del suo corso rimaso Vespero là, e qui mezzanotte era.

E i raggi ne ferian per mezzo il naso, Perche per noi girato era si il monte, Che già dritti andavamo in ver l'occaso;

Quand'io senti' a me gravar la fronte Allo splendore assai più che di prima, E stupor m'eran le cose non conte:

Ond'io fevai le mani in ver la cima Delle mie ciglia, e fecemi il solecchio Che del soverchio visibile lima,

Come quando dall'acqua o dallo specchio Salta lo raggio all'opposita parfe, Salendo su per lo modo parecchio

A quel che scende, e tanto si diparte Dal cader della pietra in igual tratta, Si come mostra esperienza ed arte;

Così mi parve da luce rifratta Ivi dinanzi a me esser percosso, Perchè a fuggir la mia vista fu ratta.

facendo die l'angolo di rillesil-6. Quanto, ecc., quanto è italia, dove scrivea il sno positratto della sfera celesto fra ma (L.). — Se qui nel Purgadire l'antico della sfera celesto fra ma (L.). — Se qui nel Purgadire l'antico della sfera celesto fra ma (L.). — Se qui nel Purgadire l'antico della sfera celesto fra ma (L.). — Se qui nel Purgadicolare si scosta scendendo,
il punto dove il sole compie torio mancavano a sera tre ore,
altrettanto se ne scosta sclendo,
il punto dove il sole persere di sole sole percorra apparentemente gradi is
cori apparentemente gradi is
coni ora, s' intende per conseal monte del Purgariorio ne
guenza che questo tratto dol'altro emisperio; ma l'Italia
e salire altrettanto, le sue espera forse intende il Poeta
quel torno; dunque tre altre
spera forse intende il Poeta
quel torno; dunque tre altre
spera forse intende il Poeta
quel torno; dunque tre altre
spera forse intende il Poeta
quel torno; dunque sotdil i sistema tolemaico. è tutto
di: tre e tre sei: dunque sotdil punto un moto semtospra era mezzanotte (Cex.).
cola ni parve dell'angelo, e da
del corso del sole (cio del ciedi contra ni nanciullo vivace, che
mezzo della faccia — venendo
sta luce veitui mimediatanon trova mai posa (L.). Quanto
del corso del sole (cio del ciedi contra (i rimpetto. Così questo riverora sulla faccia
lo) apparisce dal nascer del sotto, xxiv, 148-149; per mezza
del Poeta (Tor.). O, secondole al fine dell'ora terta, alLa fronte, contro la fronte. —
l'altri occ., che già
fare per essere a sera: dunque Che gid dritti, co., che già
nonte revalvano snohe del di andavano per diritta linea ver(Ces.). — L'uttimar, a modo
di sost, la fine, — Verpero ld,
con, abbarbagliar la vista - allo,
cio al Purgatorio, perocche
di Poeta (Tor.), co., secondo
di prima, eco., non sapendo
ratta, voltandati ad altra parta
dopo l'ora di nons — e qui, in onde ciò avvenisse, ne avea
o come che s'al Cesa)

stupore, — Solecchio, si parè il solo con la mano posta fra esso o gli cochi. — Solecchio, è proo gii occii. — Solecchio, e pro-priamente strumento da parare il sole; detto anche parasole o ombrello. — Soverchio visibile, eccessivo splendore. — Visi-bile, sust., l'oggetto del vedere, la luce (Cet.). — Lima, toglie, aminuise. sminuisce.

sminuisce.

16-24. Conte, sec. A bene inlenders questa similitadine, si
noti primieramente che la logge della rifiessione della luce
fi studitta ab antico e dimostrata negli spacchi plani, concavi e convessi nella Prop. I
della Catottrica di Buchde;
secondo, che la perpendicotare
fin chismata il cader della pietra da Alberto Magno: che rifatta, sta qui in senso di riRessa, perche il deviamento de
raggi della luce fu dagli antichi capresso senza ra distinzione col verbo greco 474x1/26x

zione col verbo greco avazzaco

Hone co. veroo greco XYAA KAS obe significa sperzari Onde il senso è: Come quando vraggio di luce dall'acqua o dallo specchio salta all'opposto pario, torcendosi dal suo canmino, e risalendo con la stessa legge con cui disceso, faceolo cice l'angolo di riflessione sezuale a quello d'inciitalia, dove scrivea A m.

ma (L.).— Se qui nel Purg.

torio mancavano a sera tre ore,
altrettante mancavano al nascor del sole in Gerusalemme,
che è di contra per retta linea reggio si supche è di contra per retta linea dall'altezza, p. 6.,
al monte del Purgatorio ne aggio si suprè più occidentale tre ore o in stremità saranno da una pl'altro emisperio; ma l'Italia e salire altrettanto, ma per è più occidentale tre ore o in stremità saranno da una pla quel torno; dunque tre altre dall'altra egualmente distanta
do ore quivi restavano al farsi de dall'altra egualmente distanta
do ore quivi restavano al farsi del dalla perpendicolare, siccome
do di: tre e tre sei: dunque sotdo di: tre e tre sei: dunque sotdato della facia — venendo sta lace veniva immediatamizzontalmente (F). Il Cesari:
questo triverberava sulla faccia
del Poeta (Tor.). O, secondo
stra la dial'angelo al suolo s da
ati: per nos. questo rimbalizta agli occhi di
che già Dante. — Luce di secondo ridel dial'angelo al suolo s da
che già Dante. — Luce di secondo rigiu di direzione (Bi'
giu di ditta par
ad altre par 25-30. Schermar, schermire - lo viso, la vista — tanto che, ecc., un'io pessa valermene (L.). Che basti: — Esser mosso. avviarsi. - La famiglia del

cielo, gli angeli. 31-39. To to sard, quando 31-39. To to tard, quanto arrai interamente purgato.

Fi ti diletto, Quanto, ecc., avrai tanto diletto quanto per tua natura arrai capace di riceverno.

Poi, polché.

Ser-leo, cella. Par., xxi., 29.— Così chianasi oggi in Toscana una sena mebile, a comodo. (Paga). chianasi oggi in loscana una scala mobile e comoda (Pogg.). Il Glusti: scaldo, del patibolo. - Kretto, ripido. Accenna che la via del ciclo si facova ago-vole mano mano. — Di linci, di li. — Beati miscricordes quoniam ipsi misericordiam consequentur. Parole di Cristo (Matth., v. 7) che lodano l'a-mor del prossimo: virtù con-traria all'invidia, che si purga oel girone poc'anzi passato. —
tiodi tu che vinci. Parole che
iispondon all' altre nel citato
cap. v. 12: Gaudete et exultate,
quaniam merces vestra copiosa est in cælis. Altri crede che sa est in casis. Airi crède che sien dette dall'angelo a Dante. Il Lf.: Forse allude a quello che lo Spirito dice alle Uhiese. Apoc., il, 7: A chi vince darò mangiare dell' albero della vita, ch'è nel mezzo del Para-diso dell'Iddio mio. 42-55. Panda no. ... nile

42-57. Prode, pro — utile. — Lo spirto di Romagna, Guido del Duca. — E divieto e condel Duca. — E divieto e conrorto. Sopra, xiv, 86 e segg.
— Di iva maggior magagna,
di suo maggior peccato. — Magagna, propr. difetto corporeo
— Conocce ora per esperienza
il danno, i dannosi effetti — e
però non s'ammiri, l'uomo
non si meravigli. — Se ne
ripretade la gente umana. —
Perchè meno vi si pecchi e se
n'abbia pena — Perchè i vostri derideri s'indirizzano a
quelle cose che spartite tra
più ne tocca meno a ciascuno, più ne tocca meno a ciascuno, l'invidia da dolore, e il dolore muove i sospiri. Il Ces.: s'apmuove i sospiri. Il Ces, s'ap-puestan, si uniscono in centro; si raccolgono in punta; cice in tal bene. Propriamente: ar-rivare con l'estrema punta. Par., ix, 118-119: Da questo ciclo, in cui l'ombra s'ap-punta Che il vostro mondo care dove Chisco la punte del panda Che il vostro mondo sua eternità — Mantaco, manface, dove finisce la punta dei tice. — Della spera suprema, Incertior sun quam dadam
eono dell'ombra della terra. dei clelo, del bene eterno. — (Tor.) Dios che ora el unitationale la la terra.
L'usa altresi in senso di tendero a checchessia. Par., xxvi., cielo. — Non vi sarcobe, eoc., prima che Virgilio il comiadore s'appunta L'anima tua.

E in senso di raccogliersi come in suo dino. Par., xxix, 12: Per quanti si dice più il noove s'appunta ogni ubi ed ostro, quanto è maggiore il nugni quando. Cloò Dio, nel quale mero di quelli che insieme goli tempo s il luogo finisce nella
done dello stesso bens. face, dove finisce la punta del cono dell'ombra della terra.

Che è quel, dolce Padre, a che non posso Schermar lo viso tanto, che mi vaglia, Diss'io, e pare in ver noi esser mosso? Non ti maravigliar, se ancor t'abbaglia La femiglia del cielo, a me rispose: Messo è, che viene ad invitar ch'uom saglia. Tosto sarà che a veder queste cose Non ti fla grave, ma fieti diletto, Quanto natura a sentir ti dispose. Poi giunti fummo all'Angel benedetto Con lieta voce disse: Intrate quinci Ad un scaleo vie men che gli altri erotto, Noi montavam, già partiti di linci, E. Beati misericordes, fue Cantaro retro, e: Godi tu che vinci. Lo mio Maestro ed io soll ambedue Suso andavamo, ed io pensava, andando, Prode acquistar nelle parole sue; E drizza'mi a lui si dimandando: Che volle dir lo spirto di Romagna, E divieto e consorto menzionando? Perch'egli a me: Di sua maggior magagna 46 Conosce il danno; e però non s'ammiri Se ne riprende, perchè men sen piagna. Perchè s'appuntan li vostri disiri, Dove per compagnia parte si scema, Invidia muove il mantaco ai sospiri. Ma se l'amor della spera suprema Torcesse in suso il desiderio vostro. Non vi sarebbe al petto quella tema; Chè per quanti si dice più li nostro, Tanto possiede più di ben ciascuno, E più di caritate arde in quel chiostro. lo son d'esser contento più digiuno. Diss'io, che se mi fossi pria taciuto, E più di dubbio nella mente aduno. Com'esser puote che un ben distributo I più posseditor faccia più ricchi Di sè, che se da pochi è posseduto? Ed egli a me: Perocchè tu rificchi La mente pure alle cose terrene. Di vera luce tenebre dispicchi. Quello infinito ed ineffabil bene Che è lassù, così corre ad amore Come a lucido corpo raggio viene.

sua eternità - Mantaco, man-

58-66. Io son., ecc. Terenzie

Tanto si dà, quanto trova d'ardore: Si che quantunque carità si stende, Cresce sopr'essa l'eterno valore. E quanta gente più lassù s'intende, Più v'è da bene amare, e più vi s'ama, E come specchio l'uno all'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama Vedrai Beatrice, ed ella pienamente Ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur, che tosto siano spente, Come son già le due, le cinque piaghe, Che si richiudon per esser dolente. Com'io voleva dicer: Tu m'appaghe: Vidimi giunto in sull'altro girone, Si che tacer mi fer le luci vaghe. Ivi mi parve in una visione Estatica di subito esser tratto, E vedere in un tempio più persone: Ed una donna in sull'entrar con atto Dolce di madre, dicer: Figliuol mio, Perchè hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io Ti cercavamo. E come qui si tacque, Ciò, che pareva prima, dispario. Indi m'apparve un'altra con quelle acque Giù per le gote, che il dolor distilla, Quando di gran dispetto in altrui nacque; E dir: Se tu se' sire della villa, Del cui nome ne' Dei fu tanta lite, Ed onde ogni scienzia disfavilla, **Vendica te di quelle braccia ardite** Che abbracciar nostra figlia, o Pisistrato. E il signor mi parea benigno, e mite Risponder lei con viso temperato: 103 Che farem noi a chi mal ne desira, Se quei, che ci ama, è per noi condannato? 'Poi vidi genti accese in fuoco d'ira, Con pietre un giovinetto ancider, forte Gridando a sè pur: Martira, martira:

Pama. - Come a lucido corpo, colla natura della bonta mi . Fama. — Come a lucido corpo, colla autura della bonta mi coc, come raggio solare viene surato. — E come specchio; a corpo di superficie levigata ecc., come se più specchi si da atto a rifietter luce. — ponesseno alla spera del sole. Tanto si da, si comunica. — sicchò la spera percotesse in iquanto trova d'ardore, dica discuno e stesseno in si fatto prossimo (B.). — Sì che ferisso nell'altro, moltipliche-quantanque, ecc., in quan-rebbe lo splendore, così lo tunque cresce la carità, tanto sole divino, percotendo nel-cresco la gloria (B).

73-78 S'intende, si volga de la luce dell'una ripercunto l'al-

Iddio. — Così corre ad amore, scuno aggiugne il fine del suo serre a chi l'ama, dassi a chi desiderio, il quale desiderio è cresco la gloria (B).

73-78 S'intende, si volge deles a Dio (L). S'ama (T).

la luce dell'una ripercuote l'aldioso e matsueto — Tempso

Quanto più besti tu imagini e

l'una gode del bene dell'ultra, ricore (B).

Poni lassi (Cet.). — Piu v'è e così cresco lo contentamento

18 1. 15: Lè santi non hamno tra to più ve ne vanno (B).

18 1. 15: Lè santi non hamno tra to più ve ne vanno (B). — Non — Pur, tuttavia, senza posa;

les fiveldia; perocchè cia
ti disfama, non ti saria e so
aizzando l'un l'altro (Cex.). —

disfa. Risponde a digiuno -Bentrice. La santa Teologia, ovvero la grazia beatificante (B).

(B).

73-81. Le due, i due primi P.

Le cinque piaghe, i cinque
P che restano. — Per esser dolente, per la contrizione nei
vivi e nei morti pel dolore de' tormenti.

82-81. Come, mentre - direr, dire — m'appaghe, m'appaghi, dire — m'appaghe, m'appaghi, — Sull'attro balzo, nel terzo ove si purga il peccato dell'ira. Qui in un'estasi gli furono rappresentati esempi di mansuctudine. — A questi ripiani da il nome ora di ptimi. x, 20; x11, 117; ora di cerchi; xvii, 137; xxii, 22; ora di grir: xvii, 83; xxx. 70; xxxi. 2, xxxii, 20; xxii, 20; and di cerchi; xvii, 137; xxii, 22; ora di grir: xvii, 83; xxx. 70; xxxii, 20; xxii, 20; and di cerchi; xxii, 20; xxii, 20; and di cerchi; xxii, 20; xxii, 20; and di cerchi; xxii, 20; xxiii, 20; xxiii, 20; xxiii, 20; x ora di girl: xvii, 83: xix, 70: xxii, 2; xxii, 2; xxiii, 90; or digironi: xii, 107: xv, 83; xviii, 91; xix, 33; or di ciright: xiii, 37; or di cornici: x, 27; xi, 29; xiii, 4; xvii, 131; xxv, 113 (Perez).— Le luci: vaghe, gii occhi desiosi di veder novita, 11 Cesari: 1n gaulla chio avec aviita lab. slosi di veder novita, il tesari: In quella ch'io avea sullo lab-bra questa risposta: Tu m'hai soddisfato; ni trovai (passato) gia l'ultimo gradino della scala riuscito nell'altro girono e la vaghezza di osservare le cose nuove di lassu non mi lasciò sconcar le narole e stetti muto.

scoccar le parole e stetti muto. 87-93. In un tempio. Il tempio di Gerusalemme, deve la Vergine, ritrovato il figlio depo tre giorni che l'avea smarrito, gli disse: Fili, quid fecisti no-bis sict Ecce pater tuus et 190 dolentes querchamus te. Lucu, 11, 48: — Piu persone, Cristo, Maria, s. Gius ppe e i Dottori, coi quali Cristo stava disputan-- E come qui si tacque, e come, dette queste parole, si

tarque. 94-105 Un'altra donna; la moglie di Pisistrato, irata e stimolante il marito contro un giovane, che preso d'amore verso la loro figliuola, l'aveva pubbli-camente baciata. Val. Mass., v. 1. — Con quelle acque, lagrime. - Sire, signore. - Villa, citta. - Del cui nome, ecc., ne contesero Nettuno e Minerva. L'ulivo di Minerva vinse il cavallo di Nettuno. È una dello vallo di Nettuno. E una dello storio che Minerva pinso nella sua gara con Arache. Ovidio, Met. vi. El Onde ogni scienzia, ecc. Cicerone: Onnium bonarum artivo incentices Athenas. — Di quelle braccia aratte di anul civeno cedita. ardite, di quel giovane ardito, Benigno e mile, misericor-

Martira, martira, dagli, dagli, ammazza, ammazza. Il Buti: dateli bene delle pietre; alla quale lapidazione fu san Paelo, le quale era chiamato Saulo, e serbava il panni a colore che lapidavano santo Stofano. che l'aggravava gid, ecc. Ve-detelo, cascar giù a poco a poco sulle ginocchia: che è scritto negli Atti (vitt, 59-61): positis autem genibus (Ces.).

— Lapidavano Stefano che pregava e diceva: Gosh Sionore, ricevi il mia spirito, grido ad alla voce: Non immutar foro quanta necesto. putar toro questo peccato. E detto questo, s'addormento nel Signore (Pe es). - Degli occhi facea, esc., teneva sempre aperti gli occhi al cielo. -Porte, porgimenti o vero porte, cloè aprimenti; perché per essi intrava la visione del cielo, unde dice la Santa Scrittura; Stephanus vidit colos apertos Stephanus vidit calos apertos (Bs.). Laspetto di Cristo in ciclo gli entrava per gli ecchi nel cuore (Ces.). All'alto Sire, a Dio. — All'alto Sire, a Dio. — In tanta guerra, in codi aspra persecuzione. — Che pinta disserra, che otticne pleta; e difatti i Santi Padri attribuiscono al pregare di santo Stefano la conversione di sen Padro. di san Paolo. 115-117. Quando l'anima mia

richard and the second state of the second sta cioè s'accorse che le dette cose avea senza più sognate; ed erano tuttavia sogni di cose e fatti veri ; e però errori non fatsi. Altri l'intende così : Dopo il sogno, tornato alla verità del vedere, pensando gli esempi di mansuetudine da me veduti, riconobbi che non sogni, ma

riconobbi che non segni, ma verì peccati d'Ira erano i com-messi da me (Ces.). 120-123, Tenere in sulle gam-be (B). Non ti puoi reggere in piedi. — Velando gli occhi colle palpebre. — Avvolle, che s'increalechiano camminando. — Pieza, ca bascollera. - Piega, fa barcollare. 124-138. Mascolle, mi ascol-

ti. - Tolte, indebolite. - Larve, maschere. - Non mi sarien ch uve, ecc., non mi sarebbe occulto qualunque tuo minimo occulto qualunque tuo minimo destano.

139-145, Per lo vespero, per mue de naribias ejus, ei difenda, non ti sottragga con la sera. Il Bufi: in ver lo de ore ejus vorabit. Na souse o pretesti. Il B.; rifiqui vespro, inverso la parte occi-quello, ecc., occupara un especial Volpi: ricusi, Allac- dentale. — Attenti, per vedere balzo, sieche non lo poter que della pace, all'opere di se trovasseno alcuna gente (B.). — Gi cechi carifà che spengono il fuoco — Quanto poteane, ecc., quanto sono le trumento visua dell'ira. — Diffuse, sparse dal- potevamo guardare alla lunga L'aer puro ch' è lo mans l'eterno fiume di carità, Dio. — (B.). — Contra i raggi sero- lo quale si vede (B.).

E lui vedea chinarsi per la morte, Che l'aggravava già, in ver la terra. Ma degli occhi facea sempre al ciel porte Orando all'alto Sire, in tanta guerra, Che perdonasse a' suoi persecutori,

Con quell'aspetto che pietà disserra. Quando l'anima mia torno di fuori Alle cose, che son fuor di lei vere, Io riconobbi i miei non falsi errori.

Lo Duca mio, che mi potea vedere Far si com'uom che dal sonno si slega; Disse: Che hai, che non ti puoi tenere: Ma se' venuto più che mezza lega Velando gli occhi, e con le gambe avvolte

A guisa di cui vino o sonno piega? O dolce Padre mio, se tu m'ascolte, Io ti dirò, diss'io, ciò che mi apparve

Quando le gambe mi furon si tolte. Ed ei: Se tu avessi cento larve Sopra la faccia, non mi sarien chiuse Le tue cogitazion, quantunque parve.

Ciò che vedesti fu, perchè non scuse D'aprir lo cuore all'acque della pace Che dall'eterno fonte son diffuse.

Non dimandai: Che hai, per quel che face 15 Chi guarda pur con l'occhio, che non ved Quando disanimato il corpo giace;

Ma dimandai per darti forza al piede: Cosi frugar conviensi i pigri, lenti Ad usar lor vigilia quando riede.

Noi andavam per lo vespero attenti Oltre, quanto potean gli occhi allungarsi, Contra i raggi serotini e lucenti:

Ed ecco a poco a poco un fumo farsi Verso di noi, come la notte oscuro, Nè da quello era loco da cansarsi: Questo ne tolse gli occhi e l'aer puro.

Non dimandai, ecc., non ti feci tini, contro i raggi del sale quella dimanda. Che hait per si calava in ver la sera quel, ecc, per la cagione che Era sera e la luce ventra me dimanda, chi vede solo con dunque andavano beneavi l'occhio corporeo, il quale non e pigliando la luce di tà vede più quando il corpo è ca-veniva più viva, diflandor davere, ma si bene per rin-possibile con gli cochi francarti — per farti più veloce e sollicito (B.). — essen— de fi sole calava (C loce e sollicito (B.). — essen— decleca la mente: si pigri, i quali son lenti a va-viv, 9: Accoudit fuenti lersi della vigilio, quando si cjus, et qui so facci qua se destano. destano.

sit. 11, Reg., XXII. 9: Asome mus de naribus ejus, el

#### CANTO DECIMOSESTO.

Dietro la scorta di Virgilio Dante continua il viaggio tra il denso fumo, che avvolge gl'I-racondi, quando uno spirito, Marco Lombardo, gl'indirizza la parche e inventa i tempi tornati di buoni in rei, bante gli chiede se tal corrent lela procede dull'influsso dei più-neti o dal torto volere degli uomini; e Marco gli solve il divbio, recanitota specialmente al mai poverno del mondo cd alta confusione del potere spirituale e dal temporale.

- Buio d'inferno, e di notte privata D'ogni pianeta sotto pover ciclo, Quant'esser può di nuvol tenebrata, - Non fece al viso mio si grosso velo, Come quel fumo ch'ivi ci coperse, Nè a sentir di così aspro pelo; Chè l'occhio stare aperto non sofferse: Onde la scorta mia saputa e fida Mi s'accostò, e l'omero m'offerse. Si come cieco va dietro a sua guida Per non smarrirsi, e per non dar di cozzo In cosa che il molesti, o forse ancida, M'andava io per l'aere amaro e sozzo, Ascoltando il mio Duca che diceva Pur: Guarda, che da me tu non sie mozzo. lo sentia voci, e ciascuna pareva Pregar, per pace e per misericordia, L'Agnel di Dio, che le peccata leva. Pure Agnus Dei, eran le loro esordia: Una parola in tutte era, ed un modo, Si che parca tra esse ogni concordia, Quei sono spirti, Maestro, ch'i' odo ? Diss'io. Ed egli a me: Tu vero apprendi, E d'iracondia van solvendo il nodo. Or tu chi se', che il nostro fumo fendi; E di noi parli pur, come se tue Partissi ancor lo tempo per calendi? Così per una voce detto fuc. Onde il Maestro mio disse: Rispondi, E dimanda se quinci si va sue. FEd io: O creatura, che ti mondi, Per tornar bella a Colui che ti fece, Maraviglia udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lece, Rispose; e se veder fumo non lascia, L'udir ci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai: Con quella fascia, Che la morte dissolve men vo suso, E venni qui per la infernale ambascia;

1-9. Buio, ecc., l'oscurità in- non si lassa ingannaro (B.).—
fernale che io provai (B.).— E l'omero m'offerse, mi porse
Pover diluce.— Nuvol, nuvolo. la spalla acciò ch' io m'appog-Al viso mio, a' miei occhi. — giassi a lui (B.).

· Amaro, acre a respirarsi (F.). - Sozzo, nero dal fumo - Pur, tuttavia (Cos.). - Mozzo, disgiunto - inperò che avrebbe potuto cadere a terra del balzo (B).

16-20. Sentia voci umane di quelle anime che quivi erano.

— Pereva, perchè non udia tutte intere le orazioni loro, ma a brani (ces.).

— Pere Agons Dei Non altro che Agons Dei ceano i principi delle loro preghiere.

— Cantavano li tree Agons Dei che si cantano alla puesso cinès travara Dei con presso con la contra del con presso cinès travara Dei con la contra del c messa, cioè: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere e nobi: . Agnus Dei qui tottis peccate mundi, miscrere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata munti, done nobs parem. Sieche li due primi dimandano misericordia e lo terzo paco (B.). Joan, 1. 29. — L'agnello di Dio, ch'è figura di Gesù Cristo, s' invoca da queste anime per la sua mansuctudine virtu contraria al vizio dell' ira. - E ordia, Virg., En., 1v., 284: Que prima exordia sumatt (T.). — Modo, di canto (T.). 22-30. Quei, co. Quelli che

19

odo così contire sono eglino spiriti? Vero apprendi, t ap-poni. — E d iracondia, ecc., vannosi purgando del peccato dell'ira. — Che il nostro fumo nel qu'de noi ci purghiamo. V.lnf., viii, 12 c ix, 25. — Fendi. andando tra esso (B.). - Partissi, ecc., dividessi ancor il tempo per mesi che hanno lo primo di che si chiama calende (B.) — Come se fossi ancora nel mondo de' vivi. - Per una voce, da una voce. — Fue, fu.
— Quinci, di qui, da questa
parte. — Sue, su — al quarto girone.

31-45. Ti mondi della colpa del peccato. — Bella. Sopra, 11, 75: a farsi belle. — Se mi secouli, se tu mi segniti. — Non potendo staccarsi da Virgilio, che andava innanzi (L.). — Quanto mi lece, qu into m' è lecito, non essendomi permesso varcare il tratto involto dal fumo. — L'acdir, ecc. In seam-bio del vedere ci terra accom-A seutir, ne un velo così aspro 11-15. Per non smarrirsi della pagnati l'udire. — Con quella al seuso, ecc. — Naputa, sa- via — e per non dar di cozzo, inicia, col corpo che circonta pieste; che non inganna, ne e per non percuotere col capo. Panima, come fascia. — Me vo suso, a veder la gloria dei beati. — Per la infernate am-baccia, passando per la fatica et angoscia infernate. — Ri-chiuso, ricevuto, accolto. Moderno, presente, — Non più avvenuto da Enca e s. Pando in poi. Inf., ii, 32 (Fil.). — Ansi, coc., in vita — Dibni, dimmelo. — Al vacco, al logor da mon-

coc. 18 vite - Dism. immero.

— Al varco, al luogo da montare. — E tue parole, ecc., anderemo secondo che dirai [8].

46-51 Marco. Questo Marco
fu veneziano, chiamato Marco
da Ca Lombardi [8]. Il Blano
da Ca Lombardi [8]. Vanell. lo crede lombardo. Novell., 44-45: Novil nomo di corte — savissimo piu che niuno ai suo mestiero. — Del mondo de negozi del mondo, de negozi del mondo, de negozi del mondo. — Expertus apinitium mundi (Benv.). — Quel valore amai, le virtà politiche e la cortesia massimamente (B.). — At quale ha or, ecc. niuno vi da più entro in quel segno del valore... niuno v'intende più al presente (B.).

L'arco teso accenna il prender la mira: l'arco d steso accenna il cessar dell'azione. cenna li cessar uchi azzone Per montar su, ecc., al quarto balzo questa è la via diritta. — Preghi Dio quando su sarat, inanti a lui (B.). Nel mondo

—Preght Dio quando su arra, inanti a lui (B.). Nol mondo (Cec.).

52-53. Per fede mi ti lego, ti giuro (B.). Ti obbligo la mia fede (Cec.). — Ma to scoppio, ecc., to desidero fortemente d'avere dichiaragione d'uno dubbio, e creperei se.io non me n'aprissi, e spacciassi, che sono implicito in esso (B.). — Scempio, Guido gli avea detto di terra ignuda di bene (T.). Sentendomi io raffermats la certezza del fatto, mi si aggroppa il dubbio e la vogila di saperne il perchè (Cec.). — Ou'. a cui — accoppio, raffronto (T.). — Ou' io l'accoppio, io accosto il du' dubb) insteme, dei quali l'uno era; se il celli sono cagione della corruzione del mondo; l'altro dubbio eras en e sono cagione il uomini o la natura corrotta, come pare che dica Marco (B.). — Ben, realmente. — Discrito, abbandanto, privo. — D'ogni vivitut, e vero politiche, o vero teologiche. — Suone, di'. — Gravido o vero politiche, o vero teolo-giche. - Suone, di'. - Gravido dice il some nascosto del male; coperto il suo esterno rampol-lare e adombrare la terra (T.). Il Petrarea, nel proprio: E non pur quel che s'apre a noi di

E, se Dio m'ha in sua grazia richiuso Tanto, ch' e' vuol che io veggia la sua co Per modo tutto fuor del modern'uso, Non mi celar chi fosti anzi la morte, Ma dilmi, e dimmi s'io vo bene al varco

E tue parole fien le nostre scorte. Lombardo fui, e fui chiamato Marco: Del mondo seppi, e quel valore amai

Al quale ha or ciascun disteso l'arco: Per montar su dirittamente vai:

Così rispose; e soggiunse: Io ti prego Che per me preghi, quando su sarai.

Ed io a lui : Per fede mi ti lego Di far ciò che mi chiedi; ma io scoppio Dentro a un dubbio, s'io non me ne spic

Prima era scempio, ed ora è fatto doppio Nella sentenzia tua, che mi fa certo Qui ed altrove, quello ov'io l'accoppio.

Lo mondo è ben così tutto diserto D'ogni virtute, come tu mi suone, E di malizia gravido e coperto:

Ma prego che m'additi la cagione. Si ch'io la vegga, e ch'io la mostri altri Chè nel cielo uno, ed un quaggiù la por Alto sospir, che duolo strinse in hui,

Mise fuor prima, e poi cominciò: Frate Lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui.

Voi che vivete, ogni cagion recate Pur suso al cielo, si come se tutto Movesse seco di necessitate;

Se così fosse, in voi fora distrutto Libero arbitrio, e non fora giustizia, Per ben, letizia, e per male, aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia,

Non dico tutti; ma, posto ch'io il dica, Lume v'è dato a bene ed a malizia, E libero voler, che, se fatica

Nelle prime battaglie col ciel dura, Poi vince tutto, se ben si nutrica.

64-78. Alto, profondo. — Che piante e pena, di che de duolo, della corruzione mon- lo tormento [B]. — Juiză dana e dell' errore di Dante comincia. — Ma po vo. 8 (B.). — Strune, ecc., imperò duto — ch'ol il dica chen che non compiè di metter fuora però (B.). — Lume vi di tutto l'asspiro, ma finitte in lui intelletto, lo quale è dato ch'è interiesipone di dolore (B.). diatamente da Dio. — A se — Ogni capion recate del bene a maltita, la discrence de male. — Pur suro al teslo, bene è del male (B.). — B dioendo che 'l cielo con le sue voier, e la voioni ilbe influenzo sia cagione d'ogni Che, se falica, ecc., che se cosa. — Fora distritto Libero fatica a combattere co arburio, imperò che se fussemo movimenti. — Cot i ciel. Il distributo di con le compani de cosa. pur quel che s'apre a noi di cosa. — Fora distrutto Libero fatica a combattere coi fore. — Le rice e i colli di fio- arbitrio, imperò che se fussemo movimenti. - Cot ciel, il 7 retti (il sole) adorna. — Ma, necessitati dalle influenzie del ciel, permesse dal cielo. Antro. dove giammai non cielo, non aremmo libero arbitrio este tutto, con indica seguiterebbe — Se ben si nutrica, se interestro unore. — Chè nel che noi non meritassemo nè me s' alleva additrin cielo uno, che alcuni la asse- demeritassemo; e così sarebbe adusato alle virtà e ben giano al cielo, altri al libero iniustizia meritare (premiare) stumi; però che si dice arbitrio dell'uomo.

A maggior forza ed a miglior natura Liberi soggiacete, e quella cria La mente in voi, che il ciel non ha in sua cura. Però, se il mondo presente disvia, In voi è la cagione, in voi si cheggia. Ed io te ne sarò or vera spia. Esce di mano a lui che la vagheggia Prima che sia, a guisa di fanciulla, Che piangendo e ridendo pargoleggia, L'anima semplicetta, che sa nulla, Salvo che, mossa da lieto fattore, Volontier torna a ciò che la trastulla. 91 Di picciol bene in pria sente sapore; Quivi s'inganna, e dietro ad esso corre, Se guida o fren non torce suo amore. Onde convenne legge per fren porre; Convenne rege aver, che discernesse Della vera cittade almen la torre. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse! Nullo; perocchè il pastor che precede Ruminar può, ma non ha l'unghie fesse. Perchè la gente, che sua guida vede Pure a quel ben ferire ond'ell'è ghiotta, Di quel si pasce, e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta E la cagion che il mondo ha fatto reo, E non natura che in voi sia corrotta. 106 Soleva Roma, che il buon mondo feo, Due Soli aver, che l'una e l'altra strada Facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento; ed è giunta la spada <sup>109</sup> Col pastorale, e l'uno e l'altro insieme Per viva forza mal convien che vada; 112 Perocchè, giunti, l'un l'altro non teme. Se non mi credi, pon mente alla spiga, Ch'ogni erba si conosce per lo seme.

79-84. A maggior forsa ed a 19-84. A maggior forza eta 85-90. Di mano a lui, della miglior natura che quella de' sua potenzia. Manifesta che cieli, cioè alla forza e natura l'anima umana immediatadi Dio (B.). — Natura, degli mente è creata di niente da angeli. L'anima è mossa da- Dio. — La vagheggia, la vede gi angeli, la volonta da Dio. con piacimento. — Prima che cosi P. di Dio. (T.). — Liberi sia, imperò che ab eterno idioggiacete, siete sottoposti a dio ebbe notizia di tutte l'anguacete, siete sottoposti a dio ebbe notizia di tutte l'anguacete. — E quella forza e ma- ciasenna dovea divenire. birs divina — Oriz crea. — Che piangendo e ritendo, coo, Le contente, l'anima regionevole. Dà ad intendere che natural intelletiva — che it cele, coc., monte siamo disposti alle pasquas mente non è sottoposta stoni, e con quella disponizione al movimenti de cieli (B.). — nasciamo e siamo mutevoli, a qual mente non è sottoposta sioni, e con quella disponizione mostravano altrui. — Deo, Dio al movimenti de cieli (B.). — nasciamo e siame mutevoli, (B.).

2- il mondo prezente, gli no- come si vede ne' fanciulli (B.). 109-14. L'un, i' pana — min che sono al presente nel — Semplicetta, pura, senna l'attro, lo imperadore. — Giunmondo — divista, escono fuori malizia. — Salvo che morsa, ta, unita. — La spada, ecc. delle via et abbandonano le da Dio, ch'e sommo bene (B.). Lo papa de'on clemenza corririt. — Si cheggia, si cerchi — Torna, si volge. — La tra- reggere il sudditi, ed ora fa be non ne' movimenti de'cieli studia, in diletta.

— Ed ig, ecc., sarò a te vero 19-96. Di picciol bene, del la forza temporale e spirituale, ta diverso della ragione che bene mondano — pria sente — Hoc idem vidit tipse Poeta questo mostra e preva.

85-90. Di mano a lui, della

e pargli buono (B.). — Quivi. in quel picciol bene — corre, va con sfrenato desiderio. — Se guida, alcuno uomo saputo oe yutda, alcuno uomo saputo
o fren, legge o statuto
non torce suo amore, non piega lo suo amore dal bene inperfetto al bene perfetto (B),
Conv., 1v, 12 : L'anima nostra
incontanente che nel nuovo e mai non fallo cammino di questa vita entra, dirizza gli occhi al termine del suo somocch al termine del suo som-mo bene, e però qualunque cosa vede, che pata avere in sè alcum bene, crede che sia esso. Anche nel Convito di-stingue due città: l'una del bene vivere o l'altra del vivere natuagio. — Della vera cilia-de, della città eterna. — Ai-men la torre, la instizia al-meno (B.). 97-102. Ma chi pon mano al esset qual uomo, qual signore esse! qual uomo, qual signore

ses et qual uomo, qual signore spiritulle o temporale opera secondo le leggi (B.) o le fa osservare? — Rumisiar pto, rugulare, rightanger io cuto prima preso. Nella legge di Moise era vietate al popolo i'uso delle bestie che non rugumassero si avosseno l'unghie fosse (B.). In questo comando Dio voleva significare che il suo popolo dova ricevere da Sacerdoti cibo di sana dottina, intese nel ruminare: et esempio di buone operazioni. figurato nel-runghia fessa. Ota il pastor cho precede, il papa che va inanazi siccome guide, al popolo cristiano insegna bene . ma nanzi siecome ginda, ai popolo cristiano insegna bene, ma opera male (B.B.) — La gente, li sottoposti. — Pue e quet ben ferirs, che pur dirizza lo desiderio e la Intenzione al bene temporale (B.). — Ghiotta, Aeridarrae.

desiderosa.

103-105. La mala condotta,

lo malo guidamento.

106-108. Ch- il buon mondo

feo, la quale Roma fece buone

lo mondo; imperò che li romani virtuosi, andando per lo mondo subiugando li regni e le nazioni, l'insegnavano a le nazioni, i insegnavano a viver virtuosamente, come vivevano ellino (B.). — Diffondendovi la fede cristiana. Il Ces.: al primo tenpo della Chiesa. — Due Soli ever, dua luci del mondo, come sono due luci in cielo; lo papa e lo im-peradore. - Facean vedere, mostravano altrui. - Deo, Dio

Ira Henricum VI (Benv.), - Per wive forza, accessariamente.
- Mul convien che vada, con-— Mul convien che vada, conviene che abbia mal fine (B),
— che proceda male. — Alla
spiga, al fruito che n'esse. —
Ciristo: Ex fructibus corum
copnosecti cos. Math. vii., 20.
115-129. In sul passe, ecc.,
della Marca Trivigiana, irrigata dall' Adige et in sulla
Lombardia, irrigata dal Po, (e
la Romagna (B.); parte di Romagna (T.). — Federico, Fedorigo II, Ind., xiii, 59. — B-iga
con la Chiesa di Roma. — Bettum cum innocentro IV et
Ecclesia (Benv.). — Or può,
ecc. Ora da chiunque lasciasse
dappressaria a quella contrade eco. Ora da chiunque lasciasse dappressaria a quelle contrade par vergogna di ragionar co' buoni, puù pastarar sicuramente — che non vi si trovame più de' luoni (B.) — V'en, vi sono. — In cui, nella cui virtù. — Rampogna, riprende; imperò che in loro si vede qual è migliore cià, l'antica o la novella. — Par lor tardo, par luor divigni. novella. — Par for tardo, par lure mill'anni. — Corrado da Pulazzo, da Brescia. — Ac-quistò molto pregio e fama in governamenti di cittadi (O.). Pu capitano del popolo in Fi-renze nel 1277 (F.). — Quum esset vexilisfer pro sua republica, in prælio trunculis sibi manibus nunquam deservit mantous nunquam asseruis publicum signum, immo per severanter cum truncis retirens, non prius tillud, quam vitam, abjecti (Benv.). Filalete Pattribuisce ad altro Corrado — E ti huon Gherardo da Camino di Trivigi V. Convito, 1v. 14. — Guido da Castel, di Paggio Com. v. 18. — tete Reggio Conv. IV, 16. - Iste fuit de Robertis, quorum tria erant membra, scilicet illi de Tripoli, illi de Castello, et illi

116 In sul paese ch'Adige e Po riga Solea valore e cortesia trovarsi, Prima che Federico avesse briga: TIS Or può sicuramente indi passarsi Per qualunque lasciasse, per vergogna, Di ragionar co'buoni, o d'appressarsi. Ben v'èn tre vecchi ancora, in cui rampogna 121 L'antica età la nuova, e par lor tardo Che Dio a miglior vita li ripogna; Corrado da Palazzo, e il buon Gherardo. E Guido da Castel, che me'si noma, Francescamente il semplice Lombardo. Di' oggimai che la Chiesa di Roma, Per confondere in sè duo reggimenti Cade nel fango, e sè brutta e la soma. 130 O Marco mio, diss'io, bene argomenti; Ed or discerno, perchè dal retaggio Li figli di Levi furono esenti: Ma qual Gherardo è quel che tu, per saggio, 133 Di' ch'è rimaso della gente spenta, In rimproverio del secol selvaggio? 136 O tuo parlar m'inganna o e' mi tenta, Rispose a me; chè, parlandomi Tosco, Par che del buon Gherardo nulla senta. Per altro soprannome i' nol conosco, S'io nol togliessi da sua figlia Gaia. Dio sia con voi, chè più non vegno vosco. Vedi l'albor, che per lo fumo raia, Già biancheggiare, e me convien partirmi; L'Angelo è ivi, prima ch'egli paia. Cosi tornò, e più non volle udirmi.

figliuoli di Levi, che fu uno dei dodici figliuoli di Jacob, furono privati d'eredità, im-però ch'erano sacerdoti e mi-

perchè, essendo tu toscano, come mostra ii tuo favellare. erant membra, actilect till de dei dodici figliuoli di Jacob, come mostra il tuo favellare, tripoli, till de Castello, et tilli furono privati d'eretità, imigi non averi de retità, imigi non averi de retità, imigi non averi de retità, imigi non averi de retità de Firmo... Full etiam pulpore che non averano sacerdoti e midio del buon Gherardo che in Tocher inventor in rythmo vuit. Instrumento le cose sacre, e persona è noticimo. — Sio noi gari, ut pulcre apparetin qui chè non avessono a meschiare toplicssi, lo sopranneme — da musica dicti cjus (Beav). In spirituale col temporale, sua figlia dana, la quale per funno ceenti dal retaggio (dal la sua bellezza era chiamata vuit, Ella, 15, die non esta e virtuosa, eservi stato posta di Reggio. — fatto da Dio alle dodici tribà che per tutta Italia era la faritancia.— I Francesi chiamano tutti gl' Italiani Lombardi, e il proferenza ebracia. — Esenti, interza. — Vosco, con volendamento di dola gonte autica, virtuosa, la semplice lombardo (uomo di quale e venuta meno. — Rimbo del sola. — La dobro del sola. Ballo si si della gonte autica, virtuosa, la semplice lombardo (uomo di quale e venuta meno. — Rimbo del sola. — Rata, raggis per buona fede, E.). Similmente proverio, rimprovero, Al. Vill., sopra di Enrico re d'Inghil- viti, 10: Avenimone fatto me— L'angelo è ivi, con di morta in vinno poero dell' cua-sensible e vita (Beav.). Quasi risia di motti prelati. — Det ma ch' egli paia, prima che l'une peroto (B.).

— L'angelo, co., perchè la di virtuos vivese. — O tuo menti, spirituale è temporale. dal virtuos vivese. — O tuo per la prima che l'al spirituale e temporale. dal virtuos vivese. — O tuo garnia ch' et al si fingi di non gapariesa a miei comenti, spirituale è temporale. dal virtuoso vivese. — O tuo garnia ch' et al si fingi di non gapariesa e miei comenti, spirituale è temporale. Al virtuo vivese. — O tuo garnia ch' et al si fingi di non gapariesa e miei comenti, spirituale è temporale. dal virtuoso vivese. — O tuo garnia ch' et al si fingi di non gapariesa e miei c fingi non aver noticia alcuna

# CANTO DECIMOSETTIMO.

Uncito dal fumo, Dante è di nuovo rapito in estasi, e vede esempi d'iva punita. Lo spiendore dell'angelo, che sta presso la scala onde si ascende al quarto girone, lo spieno dore dell'angelo, che sta presso la scala onde si ascende al quarto girone, lo atien-tire ed el comincia a salice con Virgilio. Giunti sui ripiano, e copravvenuta la notte, si fermano, e Virgilio spiega al discepolo come amore sia principio d'ogni virtu e d'ogni

Ricorditi, lettor, se mai nell'alpe Ti colse nebbia, per la qual vedessi Non altrimenti, che per pelle talpe; Come, quando i vapori umidi e spessi A diradar cominciansi, la spera Del sol debilemente entra per essi; E fia la tua imagine leggiera In giugnere a veder, com'io rividi Lo sole in pria, che già nel corcare era. Si, pareggiando i miei co' passi fidi Del mio Maestro, uscii fuor di tal nube Ai raggi, morti già ne' bassi lidi. O immaginativa, che ne rube Tal volta si di fuor, ch'uom non s'accorge, Perchè d'intorno suonin mille tube. Chi muove te, se il senso non ti porge?

Muoveti lume, che nel ciel s'informa Per sè, o per voler che giù lo scorge. Dell'empiezza di lei, che muto forma Nell'uccel che a cantar più si diletta,

Nell'immagine mia apparve l'orma: E qui fu la mia mente si ristretta Dentro da sè, che di fuor non venia Cosa che fosse allor da l'oi recetta.

Poi piovve dentro all'alta fantasia Un crocifisso dispettoso e flero Nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardocheo, Che fu al dire ed al far così intero.

1-9. Récordati, ecc. Ordina è Iliade, 111, 11 e segg. — Talpe, spiega: O lettore, se mai neltalpa. — Questo animale si l'alpe il colse nenbia, per cadice avere una pellicola in su gion della quale tu non policola de la colora del colora de la colora de

quando i raggi del sole, spenti già nella bassa pianura. non ferivano che la cima del mente.

— Questo usci di. "a" ragge comprende i due termini a quo et ad quem. — Uscito dunque I fumo, si trovò un lume assal debole: perchè ossendo il sole già sotto, i raggi riuscivano all'alto sopra di lui (sotto, v. 70): però nel piano ov'era Dante crano quasi spenti; non rimanendovi che un ti, non rimanendovi che ov'era Dante crano quasi spen-ti; non rimanendovi che un po' d'avanzo di lume, riper-cosso e riverberato in giù dal cielo più alto, illuminato per traverse dal sole che vi faceva crepuscolo (Ces.). 13-8. O'mmagisnativa, ecc., che talvolta ci trasporti coni fuori di noi stessi, che non ci accorgiamo di quello che acca-de inturno a noi, per un nue

de intorno a noi, per quanto ci strepitino intorno mille trombe, chi ti muove, quando i sensi non ti metton davanti nessun oggetto? muoveti un lume che prende sua forma del cielo

19-30. Dell'empiezza di let. 19-30. Dell'emprezza di let, ecc. Empletade è ira con aicuna deliberazione (Lenzio). Nella mia imaginazione apparvo il fantasma dell'umpleta di coloi, di Progne (Purg. 18, 15), che uccise iti suo figlio, fu trasformata nell'utcella che più si diletta di cantare, nell'usignuolo, e in questo ia mia mente fu si concentrata in sòmedosima, che non riceva almedesima, che non ricevea al-cuna impressione dal di fuori cuna impressione dai di quori Ov., McLim. vi, 43, e segg. O forse si riferisce alla legganda omerica di Filomena. Oa. xix. Come allor che di Pandaro la figlia, Ne giorni, primi del rosato aprile. La floriscente Filomella, assisa Degli ar-bor suoi tra le più dense fron-de. Centa soavemente, a in de, Canta soavemente, e in cento spezza Suoni diversi la me i raggi del sole entrano piecolo occhio della talpa. Tut- cento spezza Suoni diversi la debiolimente per li densi ed i- tavia il Sari scopri sull'appen- instancabil voce, Ili, che a midi vapori, quando cominciano into una talpa aflatto cieca. Zeto pritori, piangendo, Iti a dissiparsi (a raliargarsi) in questa talpa ceca la pu- caro, che poi barbara un- (E), e la tua imaginazione pilla e coperta da una pelle cise Per tianana, onde piu agevolmente giungera a figu- che ha soltanto una sottilissi- se non conobbe (Lf.).—Si direasi (e poca "e debile in ma spertura (Fil).—Spera, letta, lo quale canta più che primieramente riviti il sole. 10-12. St. ecc., Così dunque che canta di di e di notte (B), che già era all'occaso.—Net- andando pari a Virgilio (co— Ritoretta, Sopra; III, 12-13. Falpe, ne'luoghi altissimi dei me colui che gli andava ab— Recetta, ricevuta.—Pos, monti (B.). S. Vill., x, 8; Net- bracciato all'omero Ces.), uscli ecc. Poi dentro all'alvarata, supresenta nn nomo crocifisso, Amano. dispettoso e truce in sembianti dispattoso a truce in semblanti e in questo atteggiamento moriva Exter, vit. 10: Aman fu appricato al legno ch'egli avea appretato per Mardocheo.—Al dire e al far, in parole et in fatti fu si lusto. La Integrità della mente significa institui i imperò che gil visi stracciano la mente (B.).

31-38. B come questa imagine, ecc., si ruppe di per sè stessa, e si dileguò, in modo d'una bolla d'aria quando vien d'una bolla d'aria quando vien meso il velo d'acqua sotto alla quale si foce, mi apparvo la vergine Lavinia. Il Daniello : Lavinia, figliuola del re Latino e di Amata, moglie di essu re; e dice che piangeva forte la madre, la quale, per grandissima ira concepita in lei s per isdegno, credendo che Enca avesse ucciso Turno, a Enea avesse ucciso lurno, a cui Lavinia era stata promessa, e che prendesse Lavinia per moglie, disperata s' appose. Em., xii. — Nell'Epistola al-l'imperador Arrigo. Questa è quella Amaia impaziente, con constituire de la constituire de l'accessiva de l'accessi la quale, rifiutato il fatato matrimonio,non teme di prendere quello genero il quale i fati negavano: ma furiosa-mente a battaglia il chiamo, ed alla fine, mal ardita, pa-gando il debito, con un laccio gando il debito, con un laccio rimpicco (Biagiois). — Come fa un sonaglio nell'acqua; cioè una di quelle bolle, che fa il sapone diguazzandolo nell'acqua; overeo quelle che piovendo fa l'acqua che cade in qualche pozza: di questo disse Marsiale, vili, 33: Offenso bulla timescit aqua (Ces.). Luito. Luitare, piangere, fare corrotto. — Seneca, Epist. La qual non si può schifar di partiri di buon volere, anna piagonere e sanza

pud schifar di partiri di buon vulere, sanza piagnere e sanza luttare, - V. En., xii. - Pria. Turno mori pol. Altri: piu. 40-45 Come si rompe il sonno quando di butto, repentinamente, una luce improvisa ferisce gli occhi obiusi. - Che fratto, ecc., rotto dalla luce (B.). Il Cesari: lo traggo Il senso di questo figurato guizzare dal vero dei pesci, o d'altra cosa elastica che va e torna. come fanno le curle sonore occillanti. se sono percosse, onde Dante disse già del buon citaria: Fa seguitari o guizza della corda. Ora simile a ciò fa il sonno, quando sercollato da subita luce, vuol del buon citarista: Fa sepui- voglia se non si raffronta col d'esser pegato per sovenir tar lo guiszo della corda. Ora ditto anguluo che avea pariato, si metto già sulla negativa, simile a ciò fa il conno, quando cioè se nollo ragguarda nella ci-ce. Ora soccardismo sorollato da subita luce, vuoi faccia (B).— Ma come al sol tanto invito, coc., a al corter rimettersi alla vigilla: ma non fa lo nostro occhio umano, e nobile invito di tai peronarpuò a un tratto, e balena, che nostra vista grava si che gio accordiamo il picte, ri-come posto in bilico, tra il re-ella ne riceve nocimento, e per spondandogli col debito gradstave e l'uscire dello stato suo; soverchio, per soperchio della mento e con l'opera, nel umb quanti va e torna, prima che sua luce copra all'occhio umano veroi detro a tui (cs.)—
l'anima, socssolo affatto, ri- la sua rota, così la mia virtà Che s'abbut, che renga ser-

E come questa imagine rompeo Sè per sè stessa, a guisa d'una bulla Cui manca l'acqua sotto qual si feo; Surse in mia visione una fanciulla, Piangendo forte, e diceva: O regina Perchè per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder Lavina; Or m'hai perduta, i' sono essa che lutto, Madre, alla tua pria ch'all'altrui ruina. Come si frange il sonno, ove di butto Nuova luce percuote il viso chiuso, Che fratto guizza pria che muoia tutto; Cosi l'immaginar mio cadde giuso, Tosto ch'un lume il volto mi percosse, Maggiore assai, che quello ch'è in nostr'uso. I' mi volgea per vedere ov'io fosse, Quand'una voce disse: Qui si monta: Che da ogni altro intento mi rimosse: E fece la mia voglia tanto pronta Di riguardar chi era che parlava. Che mai non posa, se non si raffronta. Ma come al sol, che nostra vista grava E per soverchio sua figura vela, Così la mia virtù quivi mancava. Questi è divino spirito, che ne la 55 Via d'andar su ne drizza senza prego. E col suo lume sè medesmo cela. Si fa con noi, come l'uom si fa sego: Chè quale aspetta prego, e l'uopo vede, Malignamente già si mette al nego. Ora accordiamo a tanto invito il piede: Procacciam di salir pria che s'abbui, Chè poi non si porta, se il di non riede. Così disse il mio Duca, ed io con lui

Volgemmo i nostri passi ad una scala;

E tosto ch'io al primo grado fui. torni. — L'immaginar, la visiono. — Cadde giuso, cessò. damento della faccia dell'anQuesto cader giuso ci richiama al rompersi della bulla,
che sciolta sua gonfezza, si
appinan (Cez.). — Che quello,
che suol ferire la nostra vista.
46-54 Foste, fosta. Una voce.
d'angelo. — Che, la qual voce, come l'uomo adopera vista.

— Intenda, penalero. — Che stasso como per giorne per angele. — Che, la qual voce, — Intento, pensiero. — Che mai, eco.. la voglia non s'acqueta, se non viene a fronte con la cosa o persona bramata. — Che mai non posa la mia voglia se non si raffronta col ditto angiulo che aven nativio.

spontaneamente — Si fa co not. Adopera con noi nomo come l'uomo adopera verso stesso, come per giovare a non aspetta che altri gliel die - Sego, seco. - Che que ecc., imperocche colui il cu vede l'altrui bisogno e a d'esser pregato per sor

Senti'mi presso quasi un mover d'ala, E ventarmi nel viso, e dir: Beati Pacifici, che son senza ira mala. Vià eran sopra noi tanto levati Gli ultimi raggi che la notte segue, Che le stelle apparivan da più lati. O virtu mia, perchè si ti dilegue? Fra me stesso dicea, che mi sentiva La possa delle gambe posta in tregue. 76 Noi eravam dove più non saliva La scala su, ed eravamo affissi, Pur come nave ch'alla piaggia arriva: Ed io attesi un poco s'i' udissi 79 Alcuna cosa del nuovo girone; Poi mi rivolsi al mio Maestro, e dissi: Dolce mio Padre, di', quale offensione Si purga qui nel giro, dove semo? Se i piè si stanno, non stea tuo sermone. Ed egli a me: L'amor del bene, scemo Di suo dover, quiritta si ristora, Qui si ribatte il mal tardato remo: Ma perchè più aperto intendi ancora, Volgi la mente a me, e prenderai Alcun buon frutto di nostra dimora, Ne creator, ne creatura mai, Cominciò ei, figliuol, fu senza amore, O naturale, o d'animo; e tu il sai. Lo natural fu sempre senza errore; Ma l'altro puote errar per malo obietto, O per troppo, o per poco di vigore. Mentre ch'egli è ne primi ben diretto, E ne' secondi sè stesso misura,

Esser non può cagion di mal diletto;

- Non si porla. Sopra, vii, non saliva, ecc., al termine best solo questa riga Non della calla, - Affissi, fatti sarsheresti dopoti sol partito, immoti. - Arriva: qui non Ventarmi, farmi vento, vale giunge, ma posa alla lat. xvi., 117. Di sotto mi venta, riva (Tor.). - Offensione, pec-Il movimento dell'ala denota cato. - Semo, siamo. - Se i piè

tanto poi in su che più non giustia ve ne vedeno e seguita la (B.). -notte (B.). - Che la notte, ai dugio.

— Il movimento dell'ala denota cato. - Senio, siamo. - Se i piè che l'angelo gli cancellò dalla si stanno, ecc., se non possiam tronte il segno dell'ira. — Beati camminare, almeno parla pactifici — quomiam Rili bei ses-so. L'anor dei bene. Qui rocabuntur. Matth., v. 9. — Ira si supplisce al difetto di zelo mala, imperò che ira per zelo nell'amor del bene. — quando neu è ira (B.).

70-72. Gid eran, eco. Veg-citano et amansi con minor giamo la sera quando lo sole cura che non si de', in questo es giù, il raggi che hanno lo quarto girone si rammenda (B.), di drizzatosi alla terra, s'i-— Qui s'erbatte, ecc. Qui s'enalezzo alle cime delle torri, menda quello che s'è contro tanto soi in su che più non giustizia indugiato nel mondo — Qui si ribatte, ecc. Qui s'e-menda quello che s'è contro giustizia indugiato nel mondo (B.). — Dimora, lo stare, l'in-

natice (B). — Che la notte, al duglo.

91-102. Nè creator, ecc. Il cose, tuti questi amori puote
73-81. O virtù mia, ecc., po- Varchi, sopra questi versi; acere e tuti gli ha. — Fu
tara di muoversi. — Ti di- Se Dio intende, se Dio muove, sempre senza errore, è infallegue, il dilegui. — Era venuta se Dio prevede e provvede, se libile. — Fu; il Witte è, ma
la notte, V. sopra, vi, 43 e Dio finalmente è semplicissi- torna al medemo. Per malo
suge. — Posta in tregue (tre- mamente buono, in tanto che obbietto, o volgendeni al malo.

zual, come controlta a non tutte l'altre core, cecetivato — O per troppo, o per volgengi
salere situarsi. — Dove può lui, estandio le intelligenze, con troppa vesmenza nelle cest

stesse, chimate da Platone gli Dii minori, si possono a comparazione di Dio chiamare callive; nessuno non può ne dee dubitare, non che negare,

che in Dio non solomente si amore, il più perfetto e il più nobile che immaginare si po-sa, ma che egli stesso sia tulto amore; perché l'amore di Dic. è l'essenza di Dio: l'amore di 73

e tessenza at Dio: Camore at Dio è la agione dell' essere, della bonda e della perfezione di tutte le cose: di maniero che se l'amore di Dio non fosse, non sorebbe ne perfezione, nè bonda ne cosa nessuna in tuogo veruna. — O maturale no onne si monti. naturale, pel quale si appeti-scono i beni necessari alla

materale, pel quale si appotiscono i beni necessari alla
nostra conservazione, — L'instinto (Ces.), — O d'animo,
per elezione dell'animo (Bt.),
— Quello della ragione (Ces.),
— E tu it sui, imperò che hai
studiato la filosofia che dimostra questo (B.) Como, itt. 3:
Ciascuna co-a ha 'l suo speciale amore como de correccia ziale amore, come le corpora semplici hanno amore naturato in sè al loro luogo prorato in se at two twop pro-pio, e però la terra sempre discende al centro: il fuoco alla circonferenza di sopra tungo i cielo della Luna, e però sempre sale a quello. Le

corpora composte prima, sic-come sono le miniere, hanno amore al luogo dove la loro generazione è ordinata, e in quello crescono e da quello hanno vigore e potenza. Onde vedemo la calamita sempre dalla parle della sua genera-zione ricevere virtu. Le pian-te, che sono prima animale, honno amore a certo luogo più manifestamente secondochè la complessione richiede; e però vedemo certe piante lungo l'acque quosi sempre starsi, e certe sopra i gioghi

delle montagne, e certe nelle piaggie e a piè de monti, le quali se si tra mutano o muoion del tutto o vivono quasi triste, siccome cose disgiunte dal loro amico. Gli animali bruti hanno più manifesto amore non solamente agli luoghi, ma l'uno l'altro vedemo amare. Gli uomini hanno loro propio amore alle perfette e oneste cose, e perocche l'uomo (avvegnache una sola sustan-(avvegnache una sola sustan-za sia tutta sua forma) per la sua nobilità, ha in sè della natura d'opmuna di queste cose, tutti questi amori puote avere e tutti git ha. — Fu sempre senza errore, è infal-libile. — Fu; il Witte: è, ma torna al medesimo. – Per mate

terreno. — o per poco di ri-gore nell'aspirare ai beni ce-lesti. — Nei printi sommi ben, in Dio e nella virtù — diretto, volto. — E ne' secondi, nei beni terreni — sè etesto mi-sica, non eccede i termini del convenevole. — Esser non può, ecc., non può da cotale amore cagionarsi in noi alcuna dilettazione peccaminosa. — Ma quando al mal, eco. Se l'uomo costituisce a se malo obietto per amore e poi l'ama con più sollecitudine che non si conviene, ovvero costituisce buono obietto, cicè d'amare cosa licita ma negligentemente e fredda-mente l'ama, allora pecca (O.). 103-111. Ch' esser conviene,

103-111. Ch'esser convene, ch'è forza che amore sia in voi principlo motore d'ogni virtù e d'ogni opera rixiosa e punibile. — Or perché mai, sec. Ora perché amore non può mni distoglierei dal bone di quell'essere in cui risiede, avviene che tutte le cose suscette. tive d'amore non possono odiaamore non possono dila-re sè medesime. — Tute, si-cure. — E perchè intender, coc. E perchè non si può con-cepire alcun essere stante per sò e diviso dall'ente primo, da Dio, ogni affetto è deciso, di-viso, lantane da ndiana la devi viso, lontano da odiare la detta prima cagione. — Esser, ento (Tor.). — Opni affetto uma-no, purgandosi qui le colpe dall'uomo commesse vivendo

(Tor.). 112-114, Resta, ecc. Se distinguo bene, se è vero, secondo la mia divisione che nessuno de-sidera male a sè ne a Dio, suo principio conseguita che si desidera male solamente al prossimo. — Amor del male altrui — l'odio — In tre modi, di superbia, d'invidia e d'ira.

— In vostro limo, nella vostra fragile e misera natura umana,

115-123. B chi, ecc., è chi spera avanzarsi per l'abbasa-mento del prossimo. — Sop-preno, conculcato Il superbo. — Perch'altri sormonti, per lo innalzarsi d'alcuno. — Il lo innalzarsi d'alcuno. — It contrario ama, ama la depres-sione altrui. L'invidicso. — Per ingoveria ch'abbia ricevuta. — Ch'adonti Si, che s'irriti per modo. — Ghiotto, avido. L'iracondo. — E tal, e costui.

Ma, quando al mal si torce, o con più cura, 100 O con men che non dee, corre nel bene, Contra il fattore adopra sua fattura. Quinci comprender puoi ch'esser conviene 103

Amor sementa in voi d'ogni virtute, E d'ogni operazion che merta pene. Or perchè mai non può dalla salute

Amor del suo soggetto volger viso, Dall'odio proprio son le cose tute: E perchè intender non si può diviso,

Nè per sè stante, alcuno esser dal primo, Da quello odiare ogni affetto è deciso. Resta, se, dividendo, bene stimo,

Che il mal che s'ama è del prossimo, ed esso Amor nasce in tre modi in vostrolimo.

È chi, per esser suo vicin soppresso, Spera eccellenza, e sol per questo brama Ch'el sia di sua grandezza in basso messo. È chi podere, grazia, onore e fama

Teme di perder perch'altri sormonti, Onde s'attrista si, che il contrario ama; Ed è chi per ingiuria par ch'adonti

Si, che si fa della vendetta ghiotto; E tal convien, che il male altrui impronti-Questo triforme amor quaggiù disotto Si piange; or vo' che tu dell'altro intende,

Che corre al ben con ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende, 197 Nel qual si queti l'animo, e desira: Perchè di giugner lui ciascun contende.

Se lento amore in lui veder vi tira, O a lui acquistar, questa cornice, Dopo giusto penter, ve ne martira. Altro ben è che non fa l'uom felice:

Non è felicità, non è la buona Essenza, d'ogni ben frutto e radice. L'amor, ch'ad esso troppo s'abbandona, Di sopra noi si piange per tre cerchi; Ma come tripartito si ragiona,

Tacciolo, acciocchè tu per te ne cerchi.

contrario ama, ama la depressione altrui. L'invidiosa e degli invidiosa e degli invi

### CANTO DECIMOTTAVO.

Virgillo, a richiesta di Dante, continua il suo ragionamento della natura dell'amore. Poi le anime degli accidiosi passano davanti ai Poeti, gridando esempj della virtu contraria all'accidia e di punizione del loro peccato. Una si da a conoscere a Virgilio, e gli locca d'Alberto Scaligero. Dante da ultimo è addormenta.

Posto avea fine al suo ragionamento L'alto Dottore, ed attento guardava Nella mia vista, s'io parea contento: Ed io, cui nuova sete ancor frugava, Di fuor taceva, e dentro dicea: Forse Lo troppo dimandar, ch'io fo, gli grava. Ma quel Padre verace, che s'accorse Del timido voler che non s'apriva, Parlando, di parlare ardir mi porse. Ond'io: Maestro, il mio veder s'avviva Si nel tuo lume, ch'io discerno chiaro

Quanto la tua ragion porti o descriva:

Però ti prego, dolce Padre caro, Che mi dimostri amore, a cui riduci Ogni buono operare e il suo contraro.

Drizza, disse, ver me l'acute luci Dello intelletto, e fleti manifesto L'error de' ciechi che si fanno duci.

L'animo, ch'è creato ad amar presto, Ad ogni cosa è mobile che piace, Tosto che dal piacere in atto è desto.

Vostra apprensiva da esser verace Tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, Si che l'animo ad essa volger face.

E se, rivolto, in ver di lei si piega, Quel piegare è amor, quello è natura Che per piacer di nuovo in voi si lega.

Poi come il foco movesi in altura, Per la sua forma ch'è nata a salire La dove più in sua materia dura;

Cosi l'animo preso entra in disire, Ch'è moto spiritale, e mai non posa Fin che la cosa amata il fa gioire.

Or ti puote apparer quant'è nascosa La veritade alla gente ch'avvera Ciascuno amore in sè laudabil cosa:

Perocchè forse appar la sua matera Sempr'esser buona: ma non ciascun segno E buono, ancor che buona sia la cera.

per quel che dichiarò apertamente (B.). — Mi dimostri che cosa è amore. — Il suo contaro, il mai operare V. sopsa vivi, 104-105.

17-18. E fiett, coc., e ti sora manifesto l'errore di quegl'ignoranti, che vogliono farei guida degli altri, insegnando che ogni amore è in se stesso lodevole (F.).

19-24. Presto, disposto. — Ad opni cosa è mobile, ecc., si move ad ogni cosa piacente. — in atto è desto, è desto in atto, a venire ad alcun atto, il Bianchi accorda in atto con piacere: e spiega dal piacere presente o che agince su lui. — Vostra apprendirea coc. La vostra finecia d'apprendere in presente o che agince au lui. — Vostra apprendirea coc. La mostra finecia d'apprendere in contare in presente o de la presente o che agince au lui. — Vostra apprendirea d'apprendirea de la contare finecia d'apprendirea de la contare finecia d'apprendirea de la contare finecia d'apprendirea de la contare vestra ficeltà d'apprendere trae l'imagine da un ente od obietto reale, e 1 pone avanti alla mente vostra, tanto che fa

rivolger l'anima ad essa ima-gine. — Il Varchi, Ercol., 29 : Nella virtu funtastica si riserbano le imagini, ovvero simili-tudini delle cose, le quali i fi-losofi chiamano ora spezie,

tudent delle cose, le quart plosofi chiamano ora spezie,
ora intenzioni.
25-39. B se, rivoito, ecc., o se
Panimo che si è rivoito a quella
imagine, s'abbandona in lei.
Quello è natura. Quello amore
è natura, la quale lega se di
nuovo in voi in virtu del piacere. Il primo legamo che l'a
nimo ha con la natura è l'essere disposto ad amare; il socondo è quando in atto viene
ad amare, e la natura di auvo
in tale atto con esso animo si
unisce (F.). Il Cesari: Il primo
piacere fu del voitari, conoscendolo buono o piacevolo;
questo del gittarsi ver lui, è
il secondo. — Moveni in altura,
va in alto. — Per la van forma.
Som.: Ignis sva forma incituationi in intenzia piace. Som. Ignis sua forma inclini-tur in superiorem locum. — Forma chiamavano gli antichi Porma chiamavano gli antichi filosofi ciò che da l'essere a ciasuna cosa; onde la forma dei fuoco è quel che lo contituisce fuoco. — Là dove pin, ecc., if fuoco dura pin nel proprio luogo, che in quello dove sta violentemente (O.). — Cosi l'avituo entra in desiderio di 1-9. Alto, profondo. — Vista, 16-17: le luci dello intelletto. ecc., il fueco dara più nel prospetto. — Potrebbe intendersi. — S'avviva, si acuisce (Bi.), — prio lucgo, che in quelle dove occhi, come quelli che cepri. Nel two lume, nella tua dottri- sta violentemente (O.). — Cosi mono vivamente gli affetti del- na. — La tua ragion. Il tuo l'animo entra in desiderio di Panima. — Sete di sapere. — ragionamento. - Porti, importi, posseder la cosa amata, il qual Prispava, stimolava. — Gli grac. — Descriva, dichiari. — Porti desiderio non è un moto m. va. gli è molesto. — Non s'a- ha ditto per quel ch'el lassò teriale, come quel del fuece, priva, non ardiva palearsi. — dichiarare, acciò che Danta ma spirituale, il quale non pesa. 10-15. Il mio veder. sotto, pensasse da sè, o descriva dice. — mà e non sta contento finche. non la gode. - Molti ingannati affermavano che ogni amore in se era buono, e moveansi da questo: L'animo non ama se non le cose che II apparecchia l'apprensiva, a j'apprensiva l' apprensiva, a l' apprensiva nolli apparecchia se non le cose che hanno vero essere, e le cose che hanno vero essere sono buone: dunque ogni am ro è buono (B.). — Ch'avvera, sco., che pone per vero (B.). Che afferma amore essere sempre cosa lodesto appar si manifesta in parte to appar si manifesta in parts l'errore; imperò che molte coss paiono quel che non sono; cros paiono buone e sono rie; e coal s' inganos l'apprensiva e l'amimo che no pigilia piacere. Adiunge l'altra parte in che sta arco l'errore; ciò che pognamo che l'obietto sia buono, l'animo può operare in quello obietto indebitamente, o per treggo que pro poco e conì erra troppo o per poco e così erra (B.). - Motera d'amore, la materia determinabile, o amore in genere : e questo dice sempre forse esser buono; ma non sempre buona la forma determinante, essia amore in ispecie. — Ma non ciaccun segno. Ello immagina le cose in che si sug-gella, esser l'obietto d'amore; la figurazione che fa il sug-gello, essere il movimento d'a-more (O.). — Segna, figura, impressione.

impressione.

40-45. Il mio seguace, ecc.,
attento a seguire la tua dimostrazione. — Capace delle tue
sentenze (B.). — Discoverto,
mi hanno manifestato che cosa
è amore. — M'ha futto, m' ha
cresciuto i dubbi. — Uh' z' amore, ecc., polchè se l'amore
ci vione dagli oggetti escerni e
se l'animo non può procedere se l'animo non può procedere altrimenti, non ha merito alcuno se opera bene o inale. — Con altro piede, con l'amore: imperò che l'anima va secondo impero ene i anima va sconac che l'affezione la porta. – Se dritto o torto va. Il Witte e il Buti; Se dritta o torta va. non ė suo merto, però che va co-m'ella è mossa (B.).

Le tue parole e il mio seguace ingegno, Risposi lui, m'hanno amor discoverto; Ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno; Chè s'amore è di fuori a noi offerto, E l'anima non va con altro piede, Se dritto o torto va, non è suo merto. Ed egli a me: Quanto ragion qui vede Dir ti poss'io, da indi in là t'aspetta Pure a Beatrice: ch'è opra di fede. Ogni forma sustanzial, che setta È da materia, ed è con lei unita, Specifica virtude ha in sè colletta, La qual senza operar non è sentita, Ne si dimostra ma' che per effetto, Come per verdi fronde in pianta vita. Però, là onde vegna lo intelletto Delle prime notizie, uomo non sape, Nè de' primi appetibili l'affetto, Ch'è solo in voi, si come studio in ape Di far lo mele; e questa prima voglia Merto di lode o di biasmo non cape. Or, perchè a questa ogni altra si raccoglia, 61 Innata v'è la virtù, che consiglia, E dell'assenso de' tener la soglia. Quest'è il principio, là orde si piglia Ragion di meritare in voi secondo Che buoni e rei amori accoglie e viglia. Color che ragionando andaro al fondo, S'accorser d'esta innata libertate, Però moralità lasciaro al mondo. Onde pognam che di necessitate Surga ogni amor che dentro a voi s'accende, Di ritenerlo è in voi la potestate.

si come è mentre sta nel corpo, propria conservazione, il plaspecifica urtu ha in sè collet- cere, la felicità. Il Buti: Del
ta, accolta: cloè ha una potencia differente da tutte l'altre
bene ch'è iddio. — E questa
specie, la quale costituisce la prima voglia, coc., e questa
sua specie e falla differente primi appetiti non sono capad
dall'altre (B.). — Senza operar per sè stevi nè di lode, nè di non e sertita, non sppare e non si manifesta se non per l'effetto. — Forma sustanzial,

61-72. Or, perché, ecc. Ora s in voi innata la virtu che conmella è mossa (B.). Perfetto. — Forma sustanzial, in vol innata la virtu che con46-48. Quanto ragion, ecc.
Intorno a questa materia io posso dichiararti quel tanto, comune a tutti corpi, ogni altra voglia che nasca in
posso dichiararti quel tanto, forma le differenti specie c'i voi si raccolga a questa virtu,
che la ragione umana può discernere; rispotto a quello che
soprasta alla ragione, dal nostro intendimento naturale in
su, ed è da creder per fedo, and cuadrus raturis: Natu a est sari dando a perche il senso
stro intendimento naturale in
su, ed è da creder per fedo, specifico differentia qua scilique a questa. Ma quantunsu, ed è da creder per fedo, specifico differentia qua scilique a questa virtu.

"Taspetta di pervonire citi, Nam in homine est intelovero differisciti, serba i dubbly tnoi a Beatrice solamente
(Li.)

"49-60. Ogni forma sustanziat,
"49-60. Ogni forma

La nobile virtù Beatrice intende Per lo libero arbitrio, e però guarda Che l'abbi a mente, s'a parlar ten prende. La luna, quasi a mezza notte tarda, Facea le stelle a noi parer più rade, Fatta com'un secchion che tutto arda; E correa contra il ciel per quelle strade Che il sole infiamma allor, che quel da Roma Tra Sardi e Corsi il vede quando cade; E quell'ombra gentil, per cui si noma Pietola più che villa Mantovana, Del mio carcar diposto avea la soma: Perch'io, che la ragione aperta e piana Sovra le mie questioni avea ricolta, Stava com'uom che sonnolento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta Subitamente da gente, che dopo Le nostre spalle a noi era già volta. E quale Ismeno già vide ed Asopo, Lungo di sè di notte furia e calca, Pur che i Teban di Bacco avesser uopo; Tale per quel giron suo passo falca, Per quel ch'io vidi di color, venendo, Cui buon volere e giusto amor cavalca. Tosto fur sovra noi, perchè, correndo, Si movea tutta quella turba magna; E duo dinanzi gridavan piangendo: Maria corse con fretta alla montagna; - 100 E Cesare, per soggiogare llerda, Punse Marsilia, e poi corse in Ispagna.

coglia detta di sopra che s'ac- E questa vigliatura ridotta 

coglie alla prima dei primi Insieme in un monte alla fine oppetiviti. — quest' è il primi della battitura si ribatte, e cepto, ecc. Benchè i primi mo- quel che se ne cava si chiama vimenti non siano in nostra il grano del vigliuolo. — L'E-

73 ore dopo il tramonto del sole, poiche da una sera all'altra potene da una sera all'attra ai alza quasi un'ora più tardi (P.). L'Antonelli ordina e spie-ga: quasi alla tarda ora della mozzanotte, o meglio, a mez-zanotte, la luna, eva. — Quasi a mezza notte il Buti: quasi a terza notte, quasi passata la terza parte della notte. Altri: Fatta com'un scheggion che tututt'ardn.— Contra il ciel. contra l'apparente corso del colled, da ponente verso levanto,
- Per quelle strade, per lo Zodiaco, verso il ine del segno
dello Scorpione, nel quale si
trova il sole allora che gli abitatori di Roma lo veggono tramontare in quella parte del
cielo ch' è tra la Corsica e la
Sardegna. — E quell' ombra
gentil, ecc. Virgilio, per cui il
villaggio di Pietola (Ander.)
ov' egli naoque, è più famoro
della città di Mantova — avea
discarionta la soma, che lo li
avea poeta, solvendo il detto
dubbio (O.). — Perch'io, ecc.
Per la qual cosa io che aveva
compreso e ripusto nella mente
quei suo regionamento aperto
quei suo regionamento aperto tatori di Roma lo veggono tracompreso e riposto nena meme quel suo ragionamento aperto e chiaro sopra le mis questioni, stava come uomo, che presso dal sonno vaneggia. — Dopo, diotro. — A noi era gid volta, era avvista verso noi. — Avea dato la volta, dietro l'arco del

dato la volta, dietro l'arco del monte, che prima ce li na-sondeva (Biognott), 91-102. È quate rieria e calca di gente fu già veduta di notte da Ismeno ed Asopo, fumi della Beccia, lungo le loro rive, ad ogni bisogno che i Tebani a-vessero d'invocar l'aiuto di Facca (quando faceano socrivessero d'invocar l'aiuto di Bacco (quando faceano sacrificio a Bacco, per avere del l'acqui per le loro vigne (B.).
— Tale furia e calca di coloro, eco. — Palca, piega (B.). Dirige il suo cammino procedendo in forma di semicurchio piegando (Bl.). Il Ces.: Palcare è piegare a modo di falco;
ed è preso da cavalli, che a 
correre si ammastrano in un 
torno. Corrende il cavallo isforzatamente a tondo, come sasso.

risto, blasimando l'accidia con esempli che adduceano li primi pro e il ultimi contra (B.).

— Maria, coc. — Cesare, coc. Due esempi di celerità a stimolo degli accidiosi: l' uno di Maria, che andando a visitre sua cognata santa Elisabetta, abiti in montana cun festinatione (Luc., 1, 39), Il Buti intende della fuga in Egitto per scampare l'atrocità di Brods che doveva ucoidere gl'infanti da due anni in gitt.

— L'altro esempio di Giulio Cesare, che, partendo da Roma, andò con grandissima celorità a Marsilia, la quale laziando assedinta con parte del suo esercito sotto Bruto, corse con l'altra in Ispagna se soggiogare lierda (Lerida), città principale di quella provincia, superando Afranio, Petrelo ed un figliulo di Pompeo, 103-105, Ratto, ratto, presto, presto, — Ogni fervore di carità acquista grazia nuova (B.). 106-117, Actato, intenso. — Ricompie, ecc., ristora, adempie. — Messo si riferisce ad indugio. — Non vi bugio, non vi dico bugia. — Purché ti sol, ecc., come il sole torni ad illuminaroi. — Onté presso il preriorio di carita de la l'altro balza. — Se villazia, coc., se quello che faccia mo perdebilo, ti pare scortesia. mia. coc., se quello che faccia-mo per debito, ti pare scortesia. 118-126. Abate in San Zeno. Un den Gherardo — Buon, al-Un den Gherardo — Buon, alcuni lo credon detto per ironia. — Ben dice buono, imperò che tra l'altre buone cose, ch'elli ebbe in sè, fu che non fu avaro di pecunia (B.). — Dolente dnoor Melan, ecc., per essere stata distrutta da quell' imperafore nel 1162. — E tole, ecc. Alberto della Scala, signore di Verona, già vecchio presso a morte, Mori nel 1301. — Che tosto piangerà nell'altro mondo a conto di quel monistera per avere intuao nel luogo del vero Abre, una suo figliuolo per nome Giuna son figliuolo per nome Giuna son figliuolo per nome Giuna suo figliuo p icuso nel luogo del vero Abate, un suo figliuolo per nome Giuseppe, sciancato e rio, e più sciancato della mente che del 
corpo, e da vantaggio bastardo 
(che mat nacque). — Suo riglio Costui fu Giuseppe Scaligero, (probablimente) figlio naturale d'Alberto principe di 
Verons, che mori l'anno 1301. 
Abate in San Zeno, dal 1291 
fino al 1314. Ebbe un figliuolo 
naturale Bartelommeo per nonaturale. Bartelommeo per nosciancato della mente che del corpo, e da vantaggio bastardo boino della Scala, i più da Numeri, xxxii, II-13. — (che mai nacque). — Suo fi- Mastino (Toretti).

glio Costuli fu Giuseppa Sca- il 131-138. Vedine due, coc., sofferse, non seppe tolleradigero, (probabilmente) figlio due anime che vengono ri- fino all'altime gli errori si naturale d'Alberto principe di Verona, che mori l'anno 1301, sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima a voler vivere sempi del tristi effetti di tal medesima sempi del proposito del proposito del proposito del stesso monastero dall'anno 321 Giordano, flume di Palestina, pensiero. — Il Bult: per la sempi del manazzato nel ve- sessi Ebret a cui per retaggio qua e la vanne lo sonno. — scorato, altri dicono da Al-

Ratto, ratto, che il tempo non si perda Per poco amor, gridavan gli altri appresso; Chè studio di ben far grazia rinverda. O gente, in cui fervore acuto adesso Ricompie forse negligenza e indugio, Da voi per tiepidezza in ben far messo, Questi che vive (e certo io non vi bugio) 109 Vuole andar su, purchè il sol ne riluca: Però ne dite ond'è presso il pertugio. Parole furon queste del mio Duca: Ed un di quegli spirti disse: Vieni Diretr'a noi, che froversi la buca. Noi siam di voglia a muoverci si pieni, Che ristar non potem: però perdona, Se villania nostra giustizia tieni. 118 I' fui Abate in San Zeno a Verona, Sotto lo imperio del buon Barbarossa, Di cui dolente ancor Melan ragiona. E tale ha già l'un piè dentro la fossa, Che tosto piangerà quel monistero, E tristo fia d'avervi avuto possa; Perchè suo figlio, mal del corpo intero. E della mente peggio, e che mal nacque, Ha posto in luogo di suo pastor vero. Io non so se più disse, o s'ei si tacque, Tant'era giá di là da noi trascorso; Ma questo intesi, e ritener mi piacque. E quei, che m'era ad ogni uopo soccorso, 130 Disse: Volgiti in qua, vedine due Venire, dando all'accidia di morso. Diretro a tutti dicean: Pria fue Morta la gente, a cui il mar s'aperse. Che vedesse Giordan le rede sue: E quella che l'affanno non sofferse 133 Fino alla fine col figliuol d'Anchise, Sè stessa a vita senza gloria offerse. Poi quando fur da noi tanto divise Quell'ombre, che veder più non potersi, Nuovo pensiero dentro a me si mise, Del qual più altri nacquero e diversi; E fanto d'uno in altro vaneggiai, Che gli occhi per vaghezza ricopersi, E il pensamento in sogno trasmutai.

### CANTO DECIMONONO.

Descritta una visione che Dante ha poco prima dell'alba, i Poeti salgono al quinto girone, dove la anima degli avari si purgano piangendo e stando a giacere bocconi. Trovano Lariano V, che tocca della sua dignità e del suo peccato, e si raccomanda di ricordarlo a sua nipote Llagia, che preghi per lui.

Nell'ora che non può il calor diurno. Intiepidar più il freddo della luna, Vinto da terra o talor da Saturno; Quando i geomanti lor maggior fortuna Veggono in oriente, innanzi all'alba, Surger per via che poco le sta bruna; Mi venne in sogno una femmina balba, Negli occhi guercia, e sopra i piè distorta, Con le man monche, e di colore scialba. Io la mirava; e, come il sol conforta Le fredde membra che la notte aggrava, Così lo sguardo mio le facea scorta La lingua, e poscia tutta la drizzava In poco d'ora, e lo smarrito volto, Come amor vuol, così le colorava. Poi ch'ell'avea il parlar cost disciolto, Cominciava a cantar si, che con pena Da lei avrei mio intento rivolto. lo son, cantava, io son dolce sirena, Che i marinari in mezzo il mar dismago: Tanto son di piacere a sentir piena. Io trassi Ulisse del suo cammin vago Al canto mio, e qual meco si ausa Rado sen parte, si tutto l'appago. Ancor non era sua bocca richiusa, Quando una donna apparve santa e presta Lunghesso me per far colei confusa. O Virgilio, Virgilio, chi è questa? Fieramente dicea; ed ei veniva Con gli occhi fitti pure in quella onesta.

color gra occin flett parts in queries offesta.

1.9. Nell' ora, ecc. Nell' ora diviene sempre; ma solamente dal freddo della notte così il calore lasciato dal sole quando Saturno, pianeta efini osguardo le faceva agricia in torra e nell'atmosfera, vinto fettivo di freddo e di secco, ha e spedita la lingua e poi in dalla naturale frigidezza della dominio (A.). Alano, astrologo, beve le drizzava tutta la porterra e taivolta da quella di dice di Saturno: Hie algore sona, e così pure le colorava sottore non ha più forza d'in- suo preddotre gaudia Veris il volto smorto, qual di chi e tiepidire il freddo della notte. Furaturque decus plantis et preso da snarrimento e paura di caldo: imperò che la terra didra florum (P. di D.).— Come anor vuol, ecc. Cone. La freddura di Satur- dor d'amore è certe color della sua natura à fredda e sec- mo (T.).— Quando i geomanti, cato che pende al pallido. Vicas: sicolè passata mezanolle, ecc. Ell'è una arte, la quale ta Nuous: Auvenus che quemette fuora la sua freddezza si fa in terra, ovvero sabblone, sta donna : facea d'un color et ajuta la freddezza della lu- vovero con penna e inchistro anti facea d'un color et ajuta la freddezza della lu- punti a ventura, cioè senza aeta trovasi sull'orizzonte. E numerare i punti; poi di que- In mezzo d'amore (B. B.) acto de non si prova a mezza- su trangle, le quali sono appellato Dismago, svio — consumo (B.).

1.0. La freddo de della notte color del della veria della lu- madri: poi di quelle, secondo — Tanto son di piacere, ecc. elle una della lu- quali con appellato prova con sumo (B.).

1.0. La freddo della notte color della del

e li aspetti di essi danno giu-dizio delle cose a dimandare (Lan.). I geomanti fanno i lo-ro indovinamenti non solo per punti, ma anche con sassolini disposti a certe figure, che hanno nomi particolari. La fi-gura detta Fortuna major e tale

- Quando la disposizione dei punti somigliava quella delle punti somignava queita delle stelle che formano il fine del segno dell'Aquario ed il prin-cipio de' Pesci, la chiamevano il segno della maggiore for-tuna. Onde a significare l'ora che precede il giorno diosi Era che precede il giorno dica: Era l'ora che i geomanti va gono in cielo la loro maggior fortuna, cioè che apparivano sopra l'orizzonte l'Aquario tutto e parte de' Pesci, immediatamente precedenti l'Ariete, che è quanto dire: era vicino il nascere del sole; perchè il poeta faceva il suo viaggio mentre il sole era in Ariete (B. B.). - Sorger per via, ecc., alzarsi sull'orizzonte da quella parte del cielo che per poco parte del cielo che per poco rimane oscura ad essa fortuna. poiche i raggi del sole che nasce di la la rischiarano (B.B.).

— All'alba che viene (T.).

— Balba, balbuziente.

— Soura i pie distorta, sciancata (B.). -Scialba, sbiancata e smorta. 10-15. E, come il sol, ecc. E come il sole ravviva col suo

come il sole ravviva col suo calore le membra infirzizio dai freddo della notte così il mio sguardo le faceva agglie e spedita la lingua e poi in breve le drizzava tutta la persona, e così pure le colerava il volto smorto, qual di chi e preso da smarrimento e paura—
Come gnor vuol. noc. 60-

se. Intende per sirena il pia-cere fallace dei sensi, che trasse Ulisse a restare con Circe. Inf., 11vi, 91. - Cammin vago, va gante, Petr.: Gli errort e le fatiche del figliwol di Lacrte. Il T. mette virgola dopo cammin. e spiega vago per inva-shito. — Qual, chi. — S'aura, min., spiega vago per subashito. - Qual, chi. - S'ausa,
prende meco dimestichezza. Una donua, ecc., Lucia. Lunghesso me, allato a me (B).
- V. N.: Vidi lungo me vomini (T.). - O Virgilio, ecc.
Sen parole della santa donna.
- Chi è questa che tu hai lassato venire a Danto I (B.). Come lasciasta questo tuo allevo così affascinare I (Ces.). Fieramente, con forte risentimento. - El, Virgilio. - Pure, solo o tuttavia.

31-33. L'altra prendeva Virsilio prendeva l'altra. Altri:
la donna santa prendeva la
fommina balba. - Fendendo
i drappi, squarciando il suoi
vestimenti (B.). - Puzzo, fetore vizioso (Lan.).

34-45. Lo volsi gli occhi intorno, svegliato che fui. - Viraltra diomi.

torno, svegliato che fui. — Virgitiono, svegliato che fui. — Virgitiono, diceami. — Almen tre, ecc. Tho chiamato almeno tre volte. — Troviam l'aperta, l'apertura, per la quale tu ascen-da all'altro girone. — Pient Dell'alto di, illuminati dal sole alzato sull'orizzonte — Nuovo. alzato sull'orizzone — Nuovo, nuovamente nato (F.). — Allie reni, Andando dal levante al ponente avevano il sole dietro alle spalle (F.). — Che fa di sè, eca., cho va curvo. — Si varca, si valica all' altro girone (B.). — Souve, di suono. — Benijon, d'accento e di senso. — Mortal marca, regione del mortali (f.). — Mortali (f.). — Mortali (f.). — Mortali (f.). — Mortali (f.).

so. — Mortal marca, regione de mortal (L.). — Marca al modo francesco, che viene a dire; passe fra termini scritti (O.). Sotto xxvi, 75: marche, le regioni dei purganti (T.). 46-54. Con fule aperic, eco. Aprendo le alli e drizzandole dov'era la scala, l'angelo ci avviò au tra le due sponde dei duro sasso. — Che parean di cigno, candidissime. — Del duro marco, macigno, del monte ch'era (6). Satto xxvi, 75: marche, le regioni dei purganti (T.).

46-54. Con Tale aperte, ecc. Aprendo le all e dizzandole che importa l'oprar virtuoso; me è certamente fallace pisdov'era la scala, l'angelo ci de le lo porta a mal in corpo cere (L.).—Che rela, ecc., per avviò an tra le due sponde dei e svogliato. Cristo adunque il cagione della quois nei girno, candidissime.—Del du-vaglio animosamente, promete dei pietra macigna (B.).—E finita consolazione (Ces.).—suriosi.—Del du-vaglio animosamente, promete dei quali ora andremo, pusto pietro macigno, del monte ch'era di pietra macigna (B.).—E finita consolazione (Ces.).—suriosi.—Da ler ri riega. E resultonne, el fece vento, scancilando dalla fronte di Dante il quarto P., il peccato dell'accidia.—Qui fugent. coloro che piangono le loro colpe.—Beari guardore in terra.—Poco amveramente.—Batti a perra la guardore di sopra dell'an-rolabuntur. Matth. v. 5.—Donne, signore, padrone, rica.—Social del sopra dell'an-consolare, di consolare, di consolar

L'altra prendeva, e dinanzi l'apriva Fendendo i drappi, e mostravami il ventre; Quel mi svegliò col puzzo che n'usciva Io volsi gli occhi, e il buon Virgilio: Almen tre3 Voci t'ho messe, dicea: surgi e vieni, Troviam l'aperta per la qual tu entre. Su mi levai, e tutti eran già pieni Dell'alto di i giron del sacro monte, Ed andavam col sol nuovo alle reni. Seguendo lui portava la mia fronte Come colui che l'ha di pensier carca, Che fa di sè un mezzo arco di ponte; Quand'io udi': Venite, qui si varca, Parlare in modo soave e benigno, Qual non si sente in questa mortal marca Con l'ale aperte che parean di cigno Volseci in su colui che si parlonne, Tra i duo pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne, Qui lugent affermando esser beati, Ch'avran di consolar l'anime donne. Che hai, che pure in ver la terra guati? La Guida mia incominciò a dirmi, Poco amendue dall'Angel sormontati. Ed io: Con tanta suspizion fa irmi Novella vision ch'a sè mi piega, Si ch'io non posso dal pensar partirmi. Vedesti, disse, quella antica strega, Che sola sopra noi omai si piagne? Vedesti come l'uom da lei si slega!

Bastiti, e batti a terra le calcagne, Gli occhi rivolgi al logoro, che gira Lo Rege eterno con le rote magne. Quale il falcon che prima a' piè si mira, Indi si volge al grido, e si protende Per lo desio del pasto che là il tira;

Tal mi fec'io, e tal, quanto si fende La roccia per dar via a chi va suso, N'andai infino ove il cerchiar si prende. Com'io nel quinto giro fui dischiuso, Vidi gente per esso che piangea, Giacendo a terra tutta volta in giuso. Adhæsil pavimento anima mea, Senti' dir loro con si alti sospiri, Che la parola appena s'intendea. O eletti di Dio, gli cui soffriri 78 E giustizia e speranza fan men duri, Drizzate noi verso gli alti saliri. Se voi venite dal giacer sicuri, E volete trovar la via più tosto, Le vostre destre sien sempre di furi. Cost prego il Poeta, e si risposto Poco dinanzi a noi ne fu; perch'io Nel parlare avvisai l'altro nascosto; E volsí gli occhi allora al Signor mio: Ond'elli m'assenti con lieto cenno Ciò che chiedea la vista del disto. Poi ch'io potei di me fare a mio senno, Trassimi sopra quella creatura, Le cui parole pria notar mi fenno, Dicendo: Spirto, in cui pianger matura Quel sanza il quale a Dio tornar non puossi, Sosta un poco per me tua maggior cura. Chi fosti, e perchè volti avete i dossi Al su, mi di', e se vuoi ch'io t'impetri Cosa di là ond'io vivendo mossi. Ed egli a me: Perchè i nostri diretri Rivolga il cielo a sè, saprai: ma prima, Scias quod ego fui successor Petri. 100 Intra Siesti e Chiaveri si adima Una flumana bella, e del suo nome Lo titol del mio sangue fa sua cima. Un mese e poco più prova' io come Pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, Che piuma sembran tutte l'altre some. La mia conversione, omè! fu tarda; Ma come fatto fui Roman Pastore, 106

Cosi scopersi la vita bugiarda.

inodo a torra. Il guardarsi a' comincia il moto in cerchio.

ciè che la il falcone è mostrar Fin dove si torna a girar il ciclo (B.). - Saprai, dopo, ia voglia di rompere i geti, monte, insino ai quinto girone.

Scata, co. Sappi che io fuè
che il tongono legalo sopra - Fut dischiuso, fui all'apersia stanga (Cex.). O meglio: to, perchè salendo era stato
ia stanga (Cex.). O meglio: to, perchè salendo era stato
nosso dal limore di aver a' serrato tra le sponde del maspiedi la legaccia che suol riteso (F.). Riuscito fuor dello
di Lavagna, pontefice col nome
piedi la legaccia che suol riteso (F.). Riuscito fuor dello
di Lavagna, pontefice col nome
di Adriano V, morto non el 1276,
quanto si fende, ecc., e così illa 5-250 i Lanima mia s'à accotatto, così diritto e pronto stata alla pianura della terra,
va di mo, s'avvalla. - Una
n'andai per tutta la fenditura imperò che i'l pavimento significa porte del ritura del serve di fica lastraco: ilngendo che l'atico nome Lo titol, ecc., e dal
urada e che va su fin dove si nime dicano questo verso del
suo nome Lo titol, ecc., e dal
surada e che va su fin dove si nime dicano questo verso del

Salterio, è mostrare che rico-gnoscano to loro errore e pec-cato: cioè che si sono troppo accostate al beni della terra (B). — Con si atti soppiri. Ecco che ben dimostra che 'I dolore fusso equivalente alla color (B).

(B). — Con si alti sospiri. Ecco che ben dimostra che il dolore fusso equivalente alla colpa (B.). 76-87. O eletti di Dio. Il chiama così imperò che sono in istato di grazia (B.). — Gli cui soffriri, il martiri e le pene de' quali (B.). — E giustifia, L'anima, che è in istato di grazia, desidera per amore di justizia la pena condegna al suo poccato — e speranza della vita beata (B.). — Verso gli alti saliri, verso la ripida scala che mena all'altro girone. — Soffriri, saliri, infiniti usali modo di sost. — E voti evenite, ecc., risponde un'anima. Sicuri e franchi dalla pana (A.). x., \$26: securus amogrami) di stare qui sgiacere come noi, camminate in modo che le vostre destre restino dalla parte di fuori del monto. — Avvisal nel parlare chi avesse parlato: chò m'era nascosto per essere rivolto a terra (Tor.). — E voti gli occhi, eco., per vedere s'era contento ch'io andassi a parlare a quell'anima. — Con lieto cemo, cogli occhi tideni (B.). — La vista dei disto, il desiderio che negli occhi (Idoniderio che negli occhi li duoni dei parlare ni fece notar da prima. — Pionger mattura, ecc., la contra dei prima, — Pionger mattura, ecc., la contra a fine a commina con e contente contente contente contente contente contente chi nel dei disto. Il desiderio che negli occhi lutto si apriva (Ces.).

88-99 - Poi ch' to potet, ecc., avuto il permesso. — Trassimi, andai (B.). — Sopra, esendo ella distesa in terra. — Le cui parole, cui il suono del parlare mi fece notar da prima. — Pionger mattura, ecc., la contrizione del cuore e l'i dolore arreca a fine a contente contente

pariare mi tece notar ca prima.

— Pinnger mattura, ecc., la contrizione del oucre e'l dolore arreca a fine e comple
(B.). Altri: affretta, alla latina. — Sosta, indugia (B.).

Tua maggior cura, solicitu-The maggior cura, solicitudine di purgare lo peccato tuo (B.). Altonta lo studio della tua pentionza, per attendere a me (Cez.). — Al su, all' in su, verso il cielo. — Di la ona io dal mondo unde parili ancora in vita. — I mostri diretri Rivolga il cielo a zò, tegnamo volti i nostri dossi inverso il cielo (B.). — Saprai, dopo. — Scias, ecc. Sappi che io fui successora di Pietro. — Questi à Ottobono de' Fieschi, conte di Adriano V, morto nel 1276, quaranta giorni dopo la sua elezione.

il titolo della mia famiglia. —
Il gran manto, l'ammanto papale. — Che, tauto che. — Bugiarda , ingannevole. - Di guarda vita tpirituale eterna. — Partita da Dio, divisa da Dio. 115-117. Quel ch'avarizia fa. Nella purgazion qui dell'anime così riversate, si dichiara quello che fa l'avarizia, se già con-verse non valesse convertite a Dio (Ces.). — Più amara, non potendo venire il cielo, lor mas-

simo desiderio.

118-126. Si come l'occhio nostro mentale. — Non s'aderse, da adergere, elevare. Il Buti : non s'aperse. — In alto, in-verso 'l cielo a considerare lo sommo bene perfetto (B.). — Il merse, l'affondò, dandoli a ripensare lo suo peccato (B.). --Stazio. Teb., v. 502: Ille graves oculor languentiaque ora comanti Mergit humo (Ces.), -- Onde operar perde', i, si perdè, onde fu perdute, fu vano, senza onde in perduto, fu vano, senza merito ogni nostro operare (F.). Si perde l'occasione di faro il bene (T.). — Dei giusto sire, di Dio. — Immobili e dictesi. L'amore è 'I principio e il ca-lore dell'operar nostro; or se

lore dell'operar nostro: or se l'amore sia tutto occupato nelle cose terrene, spegne ogni vigor d'opere nell'amore di Dio: e la pena adeguata è rimaner qui legati ed inerti del corpo (Des.). 128 138. Solo ascoltando, solo per udire la mia voce più da presso e non per veder me.—
Del mio riverire, del mio star riverente.—Ti forse! per che cazione ti so' inginocchiato i (B.).— Mia coscienza, ecc., retta mi rimorse à fare, come retta mi rimorse a fare. retta mi rimorse a fare, come buon cattolico, quest' atto di debita riverenza, — Frote, Lo chiama fratello; imperò che tutti siamo fratelli in Cristo (B.). — Non errar, onoran-domi in questo mondo, come m'avresti onorato nell'altro (B.) m avrest onorato oci attro (2.)

— Conservo, ecc. in questa vita
porpetua tutti siamo pari e
tutti siamo insieme servi alla
divina potenzia (B.). Nell'Apocatisse xix, 10. inginocchiandosi Giovanni all'Angelo, questi
lo vieta: Vide ne fecerie; conserviis lutti sum et fratrum tworum. — Act. Apost., x, 26; Surge et ego ipse homo sum (T.). Neque nubent, ecc. Cristo a' Sadducei, che non credevano la futura resurrezione, e di-mandonno lui, dicendo: Maestro, la femmina che ha avuto sette mariti, a quale s'acco-sterà nell'altra vita i rispose:

Vidi che li non si quetava il core. Nè più salir poteasi in quella vita; Perchè di questa in me s'accese amore. Fino a quel punto misera e partita Da Dio anima fui, del tutto avara: Or, come vedi, qui ne son punita. Quel ch'avarizia fa, qui si dichiara In purgazion dell'anime converse, 115 E nulla pena il monte ha più amara. Si come l'occhio nostro non s'aderse 118 In alto, fisso alle cose terrene. Così giustizia qui a terra il merse. Come avarizia spense a ciascun bene Lo nostro amore, onde operar perde'si, Così giustizia qui stretti ne tiene, Ne' piedi e nelle man legati e presi; E quanto fla piacer del giusto Sire, Tanto staremo immobili e distesi. Io m'era inginocchiato, e volea dire; Ma com'io cominciai, ed ei s'accorse, Solo ascoltando, del mio riverire: 130 Qual cagion, disse, in giù così ti torse? Ed io a lui: Per vostra dignitate Mia coscienza dritta mi rimorse. Drizza le gambe, e levati su, frate, Rispose: non errar, conservo sono Teco e con gli altri ad una potestate. Se mai quel santo evangelico suono. 136 Che dice Neque nubent, intendesti, Ben puoi veder perch'io cosi ragiono. Vattene omai; non vo' che più t'arresti, Chè la tua stanza mio pianger disagia, Col qual maturo ciò che tu dicesti. Nepote ho io di la ch'ha nome Alagia, Buona da sè, pur che la nostra casa Non faccia lei per esempio malvagia; E questa sola m'è di là rimasa.

cut angeli Dei in cælo, sicchè tutti saremo eguali (B.). Matt., xx11, 29-30. Intende che egli morxx1, 29-30. Intende she egli morto non era più da considerarsi
come sposo e capo della Chiesa.
139-145. Stanza, dimora. —
Divagia, impedisce, sconcia. —
Con qual piangere compio o
accelero la purgazione come
tu dicesti. Vedi sopra, v. 91.
— Atagia, della famiglia de'
conti Fieschi di Genova, moglie di Moroello Malaspina,
marchese di Giovagallo. — Fiuli
uxor Marchionit Marcelli Malaspina, qua multum honora-Erratis, nescientes seripturas laspina, qua multum honora— Così tacitamente accetta e neque virtutem Dei. In resur- vit eum tempore sut exitit.... proferta del Poets (v. 95). « rectione enim neque nubent Et ista domina multum com- gl'insinua che preghi la nipole neque nubentur, sed erunt si- placuit tunc Danti (Benv.). — di pregare per lui.

Da sé, per propria indole.—
Noturaliter pudica el hasucata (Beno), — Malvogia. Se
la non si corrompe per l'aulichità della sua ischista, il
quali sono istati rei e malvegli,
cioè gli uomini e le fammier
loro sono istate sempre assai
servigiali delle loro persone e
sono ancora al di diggi
(Chiose).— B questa sola, co.
mi è rimata fra miel consarguinei buoni e in grazia di
Dio; per li che ella sola può
ajutarmi con le sue eraissi.
— Coài tacitamente accetta i

## CANTO VENTESIMO.

continuando il cammino pel quinto givene, i Poeti odono un' anima che ricorda esempi di onesta e sinta poverta e di nobile larghessa. E l'anima di Ugo Capelo, che invesce pol fieramente contro i suoi discendenti. Si sentono appresso voci di biasimo contro l'avarista. Da ultimo si scuote il monte, e si de centar Gioria in excelsis, perche l'anima di Stazio, purgoto il peccato di prodigalità, ascende al cielo.

Contra miglior voler voler mal pugna; Onde contra il piacer mio, per piacerli, Trassi dell'acqua non sazia la spugna. Mossimi; e il Duca mio si mosse per li Luoghi spediti pur lungo la roccia, Come si va per muro stretto a' merli; Chè la gente, che fonde a goccia a goccia Per gli occhi il mal che tutto il mondo occupa. Dall'altra parte in fuor troppo s'approccia. Maladetta sie tu, antica lupa, Che più che tutte l'altre bestie hai preda, Per la tua fame senza fine cupa! O ciel, nel cui girar par che si creda Le condizion di quaggiù trasmutarsi, Quando verra per cui questa disceda? Noi andavam co' passi lenti e scarsi, Ed io attento all'ombre ch'i' sentia Pietosamente piangere e lagnarsi: E per ventura udi': Dolce Maria; Dinanzi a noi chiamar così nel pianto, Come fa donna che in partorir sia: E seguitar: Povera fosti tanto, Quanto veder si può per quell'ospizio, Ove sponesti il tuo portato santo. Seguentemente intesi: O buon Fabbrizio, Con povertà volesti anzi virtute, Che gran ricchezza posseder con vizio. 28 Queste parole m'eran si piaciute, Ch'io mi trassi oltre per aver contezza, Di quello spirto, onde parean venute. Esso parlava ancor della larghezza 31 Che fece Niccolao alle pulcelle, Per condurre ad onor lor giovinezza. 34 o anima che tanto ben favelle, Dimmi chi fosti, dissi, e perchè sola Tu queste degne lode rinnovelle? Non fla senza mercè la tua parola, S' io ritorno a compièr le cammin corto Di quella vita che al termine vola.

1-3. Mal pugna, resta perdente. — Tressi dell'acqua, tamente (Ces.),
ec. lasciai il ragionamento
con papa Adriano, per piacere cupati da quell'anime che stacon papa Adriano, per piacere vano a giacere bocconi, legate
piacuto centinuario. — Non le mani e i picdi. — Pur lungo
azio, non inruppata, non impregnata: simile al lana satuparete del monte, come chi cam37-39. Senza mercè, to te re-

mina sulle mura delle città fortificate va rasente at merii. per non cadere dal lato ch'e senza riparo, — Chè la gente, ecc., che si purga fuori per gli occhi del malo affetto, ecc. Ora eglino si allargavano troppo, tenendo quasi tutta la via dalla parte di fuori, radendo la preda fonesto à appreciaria avvieria. (questo è approcciarsi, avvici-narsi), e per colà non lascia-vano strada (Ces.). — Il mal che tutto il mondo occupa , l'avarizia, Il Buti: la colpa del-

Pavarizia e della prodigalità che insieme si purgano. 10-15. Lupa, Pavarizia. — Hai preda, divori. — Cupa, sfondata. — O ciel, ccc., O cielo, per le cui rivoluzioni paro che alcuni credano trasmutarei le cose e le condizioni umane, quando verrà l'eroe per cui questa disceda, parta dalla

16-24. Co'passi lenti e scarzi, imperò che per lo luogo stretto non si potea ampliare nè spes-seggiare lo passo (B.). — Ed io stava attento. — Udi'esempj della virtù contrarie all' avarizia. - Come fa donna, eco. Le donne che sono al partorire, con voce piangulosa gridano: Dolce Virgine Maria (B.) — Per quel-l'ospizio. ecc., per la capanna di Betelemme ove deponesti la

25-36. Seguentemente, dipoi — intesi dire. — Buon virtuoso, - Anzi, piuttosto. - Convicio, facendo contro all' interesse di Roma, con l'accettare l'oro offertogli da Pirro. Conv., iv. 5: E chi dira che fosse senza di-vina spirazione Fabrizio infinila quasi mollitudine d'oro rifiutare per non votere abbandonare ma patria i - Larghez-za, liberalità. - Niccolo, ecc. San Niccolò vescovo di Mira, in Licla, dotò tre fanciulle, che in Licia, doid tre fanciulle, che per povertà, erano in pericolo di darsi a vita disonista — gittando in tre notti tre tascha di danari in casa del loro povero padre (B.). — Ben; sost. V. sotto, 121 (T.). — Sola, Parca a lui avere udito pur lui: ma, come apparirà di sotto, questo parlare era di tutto (B.). — Queste depne lode, ripeti questi lodevoli esempi. rimunererò con fama nel mondo (Lan.). - Vola, e vola altresi

43-48. Radice, principlo della generazione de'regi di Francia (B.). Aduggia, adombra, no-cendo. — Se ne schianta. Rado volte n'esce buon frutto, cioè buoni discendenti (B.). Ugo Ca-peto, primo re di Francia e au-tore della dinastia. Capeta, pronunciavasi Sciapet, da Caput (Hugo cognominatus Chapet-(Hugo cognominatus Chapei-cappatus, presso Michelet IV, I), Altri intendon di Ugo il trande, padre di lui, il che non accorda al verso 53: Quando ti regi, ecc., cioè dapo la morto di Luigi l'Infingardo, morto nel di Luigi l'Infingardo, morto nei 987, mentre Ugo il grande era morto nel 956. Il verso 60 lascia tuttavia qualche sospetto che lante possa avere confusi i due Ughi (BL), — Doayto (Doual), Guanto (Gand), Bruggia (Bruges), città principali di Fiandra, cocunate por forza de dra, occupate per forza o ad inganno da Filippo il Bello nel 1299. — Potesser, avesser forza di riscuotersi — Toto ne saria vendetta, se ne vedrebbe la vendetta. — Ed io la chieggo, la vendetta de' miel discendenti. — Si vide di fatto nel 1302, alla battaglia di Courtray, per la sconfitta e cacciata de' Francest dalla Piandra. — A lui che tutto giuggia. a Dio che tutto giudea. — Vindicat (Benv.).
49-31. Fritippie i Luigi. Doo fino al 1316, tutti i re di Francia furono o Filippi o Luigi. sto ne saria vendetta, se ne

nno al 1316, tutti i re di Francia funcao o Filippi e Luigi. — Noveltamente. I Capeti sono la terza dinastia che comincia con Ugo, spenti i Carolingi. 52-60 Figliuol fui d'un beccajo, eco. Vedi Giov. Villani, iv. 4. — Victor Le Clerc, di Dante: Il avant pu lire d Paris le roman de Hue Clapet, au quel Villon songeait peut-être lorsqu'il parlait « des hoirs de Hue Capet, qui fut extrait de boucherte. » Dante seulement n'ajoute pais, comme i auteur du poème, que le novecau roi, au poème, que le novecau roi, au poème, que le novecau roi. n'ajoute pas, comme l'auteur du poème, que le nouveau roi, petit-fils de boucher par sa mère et neveu du boucher paristen Simon, n'en était pas moins genithonme. — Quando li reji antichi, eco., della stirpe di Carlo Magno (B.), vennero meno, fuori che uno rendutosi monaco. — Rodolfo (O.). Altri Carlo il Samplice o Luist d'Ol-carlo il Samplice o Luist d'Ol-Carlo II Semplice o Luigi d'Ol-tramare, — Tanta possa, ecc., tanta potenza per possessi nuo-vamente acquistati. — Di mio ramente acquistati. Di mio mio eran poce valeta, il sangue lontano da quest oggi — l'armente acquistati. Di mio mio eran poce valenti e vir- altro Carlo di Valo figlio. Ceci est exact au sent ill- tuosi. — Non facca male, con venuto in Italia nel 1301 — teral, on sait qu' Huyues Capet l'avarizia, la violenza e la froda. detto Senza te-ra, perchè ne ne voulut jamais porter la cou- — Li cominciò, Nella stessa suno titulo aven, ne niuna dironne. Robert est le premier Provenza (F.). Ab illa dote et gnoria (B.). — Tragge, si muoder Capetient qui la porta prada magna (Benv.). Dopo ve (F.).

Ed egli: lo ti dirò, non per conforto Ch'io attenda di la, ma perchè tanta Grazia in te luce prima che sie morto.

I' fui radice della mala pianta,

Che la terra cristiana tutta aduggia St, che buon frutto rado se ne schianta. Ma, se Doagio, Guanto, Lilla e Bruggia Potesser, tosto ne saria vendetta; Ed io la chieggo a lui che tutto giuggia

Chiamato fui di là Ugo Ciapetta:

Di me son nati i Filippi e i Luigi, Per cui novellamente è Francia retta. Figliuol fui d'un beccaio di Parigi.

Quando li regi antichi venner meno Tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi. Trova'mi stretto nelle mani il freno

Del governo del regno, e tanta possa Di nuovo acquisto, e si d'amici pieno. Ch'alla corona vedova promossa

La testa di mio figlio fu, dal quale Cominciar di costor le sacrate ossa. Mentre che la gran dote Provenzale

Al sangue mio non tolse la vergogna Poco valea, ma pur non facea male. Li cominciò con forza e con menzogna

La sua rapina; e poscia, per ammenda. Ponti e Normandia prese, e Guascogna. Carlo venne in Italia, e, per ammenda, Vittima fe' di Corradino; e poi

Ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. Tempo vegg'io, non molto dopo ancoi, Che tragge un altro Carlo fuor di Francia, Per far conoscer meglio e sè e i suoi.

(Michelef). — Di costor le sa- la dote (T.). Per ammenda, crate ossa, però che tutti li re per ammendamento della rapresistiani sono consecrati con an fatta, la fece maggiore (R.). la crisma, come il diaconi — Ponti, Ponthicu in Picdell' Evangelio (B.). Altusion cardia.

d la canonisation récente de 67-71. Carlo d'Angiò, — Per Saint-Louis (Michelet).

figlie, Beatrico, sposata nel 1245 a Carlo d'Angiò, altro fratello di san Luigi (B. B.). — Vergogna, vercoondia di mal fare (T.). — Poco valea, il sangue

67-71. Carlo d'Angià. - Per ammenda, adiungendo malo. Saint-Louis (Michelet).

61-66, Mentre che la gran domale [B.]. — Vittuna fe di Cere,
ecc. Intende le ricchezze e radino. Par peniterce il rgory
gil Stati, prima del conte di Corradin (Mich.). Fe tagliar
Tolosa, che andarono alla il capo a Corradino, pel pel
Francia pel matrimonio della
ammenda, fece avvelenare su
sua figlia con Alfonso fratello Tomaso, mentre andaya al condi san Luigi, 1228; poi di Raicilio di Llona, temendo clu
mondo Berlinghieri, conte di egli colà non gli facesse conProvenza, I asciati da lui per tro, da un medico che peridatestamento all'ultima delle sue mente d'intesa con esso Calo
figlio. Beatrico, suosata nal 1245 - di si fece con caso Calo Tomaso, mentre andava al ou-cilio di Liona, temendo che egli colà non gli facesse con-tro, da un medico che perida-mente d'intexa con esso Carlo gli ai fece compagno al tar-gio. — Mori al convente di Possa Nuova nel 1274. — finmolto dopo ancoi, non melliontano da quest'oggi - Di altro Carlo, Carlo di Valori

Senz'arme n'esce solo, e con la lancia Con la qual giostrò Giuda: e quella ponta Si, ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia-Quindi non terra, ma peccato ed onta Guadagnerà, per sè tanto più grave, Quanto più lieve simil danno conta. L'altro, che già usci preso di nave, Veggio vender sua figlia, e patteggiarne, Come fanno i corsar dell'altre schiave. O avarizia, che puoi tu più farne, Poi ch'hai il sangue mio a te si tratto, Che non si cura della propria carne? Perchè men paia il mal futuro e il fatto, Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso E nel vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un'altra volta esser deriso; 88 Veggio rinnovellar l'aceto e il fele, E tra vivi ladroni esser anciso. Veggio il nuovo Pilato si crudele, Che ciò nol sazia, ma, senza decreto, Porta nel tempio le cupide vele. O Signor mio, quando saro io lieto A veder la vendetta, che, nascosa, Fa dolce l'ira tua nel tuo segreto? Cio ch'i' dicea di quell'unica sposa Dello Spirito Santo, e che ti fece Verso me volger per alcuna chiosa, Tanto è disposto a tutte nostre prece, Quanto il di dura; ma, quando s'annotta, Contrario suon prendemo in quella vece. Noi ripetiam Pigmalione allotta Cui traditore e ladro e patricida Fece la voglia sua dell'oro ghiotta;

73-78. Senz'arme, ecc., senza di giugno, Ruggieri di Lori sercito esce di Francia e solo (Loria), ammiraglio di don armato dell'arme di Giuda, Piero di Ragona, venne con col tradimento. — Di fatti era molte galee di Sicilia, e forse renuto con soli 500 cavalleri, quattro intronno nel porto di Andò a Firenze paciere a peti- Napoli, rabando chinque vi sione di Bonifazio VIII, e sotto era e dispregiando lo re Carlo colore di ricolinare in città colore di frontazio VIII, è sotto era è dispregiando lo re Carlo colore di riordinare la città, quanto poteano; unde lo fila votò di denari e de migliori glinolo, vedendo tanta onta, attadini (B. B.). — Ponta, non volse stare al consiglio spings. — Impingit (Benu), de'baroni (a' quali il padre Appunta (7.). — Fa scoppiar avea comandato di non arresta pancia, la reca in divisione carsi mai a battaglia col re di (B.). — Quindi, ecc., di Firenze Ragona infino alla sua tor-

16).— Outradi, ecc., di Firenze Ragona infine alla sua tor- chiarazione. — Contrario suon, con riporterà acquisti di pace mata), ma medite contro loro di biasimo dell'avarisia. — ec ma colpa e vitupero, tanto con molte galeo. Unde quelle Prece, preci. più grave quanto meno se ne quattro di Sicilia ei trasseno 103-117. Ripetiam, rammentura. 24. L'attro, ecc. Carlo II ciando, mandonno uno pala- tello di Didone, cuciso a trassimi con con controlore di Carlo di

colseno, salvo che quella u'era

cotten, saivo che quella u era carlo zoppo, la quale era già piena d'acqua, che era per affegare, se non che il nemici la sopraggiunseno, e presenola e minonnone pregione Carlo zoppo, con otto altre gales che preseno oltre la sua (E).
Veggio vender. Vende o affogò sua figlia Beatrice al marchess Azzo VI già veochio, per trenta o cinquanta o conte mila florini. Venii M. Vill., 12.
103, di Giovanni II. reli. 137.
103, di Giovanni II. reli. a Giovanni di Galezzo Visconti.
S5-90. Perchà men patta, cco. Mats votei qua effice la marfatt et à faire Micholet).
Vegyio, cc. Solarra Colonna e Nogaret capitano di Francia con gente e bandiere di quella corona entrarono il 7 sett. 1303, e vi fecero prigioniero Bonifazio Vill. E assai dubbio che Colonna gli desse uno schiaffo. — Nogaret era nipote d'uno arso per paterino-Vodi Renan, Revue dez D. M. 15 mars 1572.
92-96 Senza decreto, iniquamente, illegalmente. — Intende della distruzione e spogliazione dei Templari, fatta da Filippo il Bello nel 1307-1312.

Le cupide vogite, le insaziabili cupidigie e rapine. — Le superbe e avare volontadi (B.). Vele, per inesegue, o come mercatante o come coreeggianto (T.). Philippo te bet se fit donner 200,000 tivres sur les biens dex Templiers (Vottaire). — Fa dolce, per la certezza dell'effetto che non può fallire (Cri.). Il Buti: Lo aspettare che Dio fa, fa dolce la zua institia; imperò che in questo appare la sua miseri-

cordia.
97-102. Ciò ch'i' dicea, lodando la povertà di Maria, è
una lode o pregihera assegnata
a noi per tutto il tempo cho
dura il di (Ces.). — Di quell'unica spoca, di Maria. Sopra v. 22-21. — Per giouna
chicar pra aventa malabati. chiosa, per averne qualche di-chiarazione. — Contrario suon, di biasimo dell'avarizia. —

E la miseria, di non aver di E la miseria, di non avet di che chersia. — Dimanda ingorda, fatta agli Dei di converitre in oro lutto quel che
toccava. — Acami, lapliato,
perche tolse della preda di
Gerico, sacra a Dio. Jostic, vii
(T.). — Safira e Anania 310
verito riconero contro il voto. 17.). — Safira e Anania suo marito, riennero, contro il voto di povertà, parte del prezzo di un campo venduto; e vollero far credere a san Pietro, che quello che gli offrivano fosse l'intero; ma caddero morti alla riprensione dell' apostolo.

Atti Apost., v. — Etiodoro mandato da Seleuco, re di Si-Atti Apost., v. - Etiodoro mandato da Selouco, re di Siria, in Gerusalemme per torre i tesori del tempio, non prima pose il piede sulla soglia, che comparve un uomo armalo so-pra un cavallo, che coi calci-io ributtò indictro. Muc. 11, 3.— Ed in infamia, eco. Ed in-famato per tutto il monte gira il nome di Polinestore, re di Tracis. che necise Polidoro suo ospite, per rubargli il tu-soro datogli da Priamo padre di Ini.— Crasso, Marco Crasso, morto in una scedizione contro comparve un nomo armato sodi Ini. — Crasso, Marco Crasso, morto in una spedizione contro i Parti, che gli spiccarono la testa dal busto e gli colarono, con improperio della avarizia di lui, oro strutto in bocca.

118-123. Atto — basso, con alta e con bassa voce (B. c. xv.) — Passo, Il Ces. intende della fretta o lentezza del proferir le navne. Il T.: passo, tempo

le parole. Il T.: passo, tempo di musica. — Al ben, ecc. A contare gli esempi di povertà, che qui si contano durante il giorno, non era io solo (Ces.). - Ma qui da presso, non cra altra persona, che alzasse la voce, sebbene ve ne fossero più

124-132. Noi eravam, eco Inf. xxxxx, 124: Noi eravam partiti già da ello (T.). — Brigavam, ci studiavamo -soverchiar la strada. superare iler; percorrerla, venirne a capo. — Che cada, che rovini. — Tremar, ecc. V. sotto 121, 58-61. — Delo. isola del-111, 53-61. — Delo, isola del-l'Arcipelago, errò notando per l'onde; e si fermò quando La-tona vi riparò e partori Apollo e biana, il Sole e la Luna. Il Bartoli: La mobile Delo, 133-49, Gloriv in excelsis Deo, Parole detto dagli An-

geli nella nascita di Cristo. - È

E la miseria dell'avaro Mida. Che segui alla sua dimanda ingorda. Per la qual sempre convien che si rida. Del folle Acam ciascun poi si ricorda, Come furò le spoglie, si che l'ira Di Josuè qui par ch'ancor lo morda. Indi accusiam col marito Safira; Lodiamo i calci ch'ebbe Eliodoro; Ed in infamia tutto il monte gira 115 Polinestor ch'ancise Polidoro; Ultimamente ci si grida: Crasso, Dicci, chè il sai, di che sapore è l'oro! Talor parla l'un alto, e l'altro basso. Secondo l'affezion ch'a dir ci sprona, Ora a maggiore, ed ora a minor passo. Però al ben che il di ci si ragiona, Dianzi non er'io sol; ma qui da presso Non alzava la voce al tra persona. Noi eravam partiti già da esso. E brigavam di soverchiar la strada Tanto, quanto al poder n'era permesso; Quand'io senti' come cosa che cada, Tremar lo monte: onde mi prese un gelo, Qual prender suol colui ch'a morte vada. Certo non si scotea si forte Delo, Pria che Latona in lei facesse il nido A partorir li due occhi del cielo. Poi cominciò da tutte parti un grido Tal, che il Maestro inver di me si feo. Dicendo: Non dubbiar, mentr'io ti guido. Gloria in excelsis, tutti, Deo,

Dicean, per quel ch'io da vicin compresi, Onde intender lo grido si poteo. Noi ci restammo immobili e sospesi. Come i pastor che prima udir quel canto, Fin che il tremar cessò, ed ei compièsi. Poi ripigliammo nostro cammin santo: Guardando l'ombre che giacean per terra-Tornate già in sull'usato pianto. Nulla ignoranza mai con tanta guerra Mi fe' disideroso di sapere, Se la memoria mia in ciò non erra,

143 Quanta pare'mi allor pensando avere: Nè per la fretta dimandare er' oso. Nè per me li potea cosa vedere: Cosi m'andava timido e pensoso.

gen nella nascita di Cristo. — E cantico d'allegrezza, e però la Chiesa non lo canta nè l'av- egli dovea credere, che tutti lo quel canto si comptè. — C la Chiesa non lo canta nè l'av- egli dovea credere, che tutti lo quel canto si comptè. — C vento ne la quaresima (B.). — cantassero, ezinndio gli altri, tanta. Altri: cotanta. — B Per quel ch'io, ecc., a quella ch'egli non poteva udire (Cer.), sideroso. Altri: desiderana maggior distanza d'ogni parte — Sospesi, in dubbio. — I pue — Guerra, travglo. — Avo del monto, dondo egli poteva stor di Betelemme, dico S. Luca, perchè il monte tremi [T.] intendere le parole, udiva pur 11, 9, che timusrunt timore Oso, ardito. Il medasimo cantico: di che magno. — Ed si comptès., e

#### CANTO VENTESIMOPRIMO.

Mentre i Poeti s'affrettano verso la scala, si sentono salutare da un'ombra che dietro loro veniva: la quale, risalutata dal corte e Mantovano, e appapata delle sue domande, pa-lesa, richiesta, la cagione del crollar del monte, chi ella sia, ed alcune cose della sua vita, E l'anima di Statio, che, monda, va a beatitudine.

La sete natural che mai non sazia, Se non con l'acqua onde la femminetta Samaritana dimandò la grazia, Mi travagliava, e pungeami la fretta Per la impacciata via retro al mio Duca, E condoleami alla giusta vendetta. Ed ecco, si come ne scrive Luca, Che Cristo apparve a' duo ch'erano in via, Già surto fuor della sepulcral buca, Ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia 10 Da piè guardando la turba che giace; Nè ci addemmo di lei, si parlò pria, Dicendo: Frati miei, Dio vi dea pace. Noi ci volgemmo subito, e Virgilio Rendègli il cenno ch'a ciò si conface. Poi cominciò: Nel beato concilio Ti ponga in pace la verace corte, Che me rilega nell'eterno esilio. Come, diss'egli, e parte andavam forte, Se voi siete ombre che Dio su non degni, Chi v'ha per la sua scala tanto scorte? E il Dottor mio: Se tu riguardi i segni Che questi porta e che l'angel profila, Ben vedrai che co' buon convien ch'ei regni. Ma perchè lei che di e notte fila, Non gli avea tratta ancora la conocchia, Che Cloto impone a ciascuno e compila, L'anima sua, ch'è tua e mia sirocchia, Venendo su, non potea venir sola; Perocch'al nostro modo non adocchia, Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola D'inferno, per mostrargli, e mostrerolli Oltre, quanto il potrà menar mia scuola.

1-6. La sele natural, di sa- La donna gli disse. Signore, nere - non sazia, non si sa- dannui cotesta acqua, accioci. - Naturalis ritis, idest chè to non ubbia sele. - Puntajiderium sciendi, humani- geanti, ni spronava - la fretta ua, in aqua hujus taculti non dell' andare (B.). - Impocationnium, idest in scientia ciata dall'anime che giocan muniana, sed in divina gra- per terra. - E contoleunt, in quae est aqua viva, a coc., e mi condolea, Nea compa manat possibilitas omnia passione alla pena che iustagianti (P. di D.). - Dimandò mento patavano (B.). nundana, sed in divina graper terra. — E condolean, d'una medesima natura che la
clia que est aqua viva, a ecc., e mi condolea, Avea comtua e la mia e creata dal mepuo manat posvivillas omnia
pusineis (P. di D.). — Dimando
mente portavano (B.).

7-15. Luca, 24. — A' duo dinon adocchia, non Intende e
non vede come noi.

7-15. Luca, 24. — A' duo dinon vede come noi.

7-15. Luca, 24. — A' duo dinon vede come noi.

11-36. Decl'impia gola, dalla
dure, non avra sete in eterno; ni, che andavano in Emnaus, vasta bocca e entrata dell' Inauxi, l'acqua ch'io gli darò — Gia surto fuor, risuscitato ferno, ch' e il Limbo, int...v.,
duverra in tui una fonte d'ac- e levato. — Buca, fossa. — 24: Il Limbo e il primo e più
qua sagliente in vita eterna. Da piè guardando, avendo ampio cerchio che l' abiato

cura di non scalcare col piè (B.). Da piè, al suolo. — Ne ci addemno di lei, no el accorgemmo di lei — zi partò pria, fin che non obbe prima pariato. — Dea, dia. — It cenno ch a ciò si confoce, si conviene; le rende il saluto. — Inf., iv, 9s; salutevol cenno (T.). Rispose ciò ci cum ampritta il la

saltaceos como (1.1. de concide) el cum spirita tuo (L. m.). 16-24. Nel beato concitio. Nel concilio de' beati ; in Paradiso. — La verace corte, il tribunale infallibile di Dio. il tribunale infallibile di Dio,

— Che ime rilega, coc., nel
Limbo. — E parte andavam
forte, e intanto camminavam
sollocitamento. Andava, vorrebbe il Cesari: altrimenti,
egli dico, converra credere che
i poeti (i quali, udendosi salutare dall'ombra che venia lordietro, s'erano rivolti a renderle il saluto) di presente
sieno tornati sull'andar forte,
lasciandosela pur correr dietro: lasciandosela pur correr dietro: si è conveniente, che avendo essi preso un passo moderato per aspettaria, ella s'affrettasse di raggiungerli. — Su non dedi raggiungerii. — Su non de-goni, non vi faccia degni d'es-sere in vita eterna. — Chi v'ha eco... chi v'ha guidate si gran tratto per lo monte del Purga-torio. ch'ò scala al cielo. — I segnii, 1º; ne restavano tro. — Profito, delinea. — Co' buon, con quelli di Paradiso. (B.). 25-30. Perché lei, eco... colei. Altri: Po'colei, o poiché colei. Lachesi. — Tratta, ecc., naca-ra compiuto a trarre (B.). Fi-

ra compiuto a trarre (B.). Fi-lata. — La conocchia, quel-la parte del pennecchio e del-la roccata (B.). — Impon. Avvolge ed aggiusta sulla rocca (Ces.). — Compila, insieme raccoglie (B.). Ristringe and andole interno con la mano. Cloto assegna lo stame. la quantità di vita, che dec viver ciascuno, e Lachesi lo fila (F.). Intende che non è anche morto. - Ch'ètua e mia sirocchia, ch'è d'una medesima natura che la

- Per mostrargti 11 cammino e la cose. — Miz scuola, il mio magistero. — Tai crolli, tai scosse. — Tutti gli spiriti che si aggirano per questo monte. — Ad una voce. — Infino ni suoi piè molli, Infino alle radici di esso monte

bagnate dall'Oceano. 37-48, St nu die'... per la cruna. Imbroccò talmente il mio desiderio con questa sua domanda. - Che pur, ecc., che sol con la speranza di udire la soluzione del dubbio. - Men disoluzione del dubbio. - Men digiuna, alquanto cibata e contentas (Lan.). - La religione Della montagna, il sacro monto. Religione, Virg., Em., vitt., 349:
Religio... loci (T.). - Libero è
qui, ecc. (questo luogo è esonte da
tutte quelle alterazioni, a che
va soggesta la terra, come tremunti, fulmini, nebbie, cco. Qui sta per sostantivo. Purg. 1x,
54: Li fiori onde loggiu è adorno (T.). - Quel, l'anime — da
zé, spontaneamente. Trema il
monte per cagione che un'
anima sale al cielo, il quale lo
riceve in sè, venenti da sè di
lor libero moto (T.). La cagione delle novità che in questa, montagna acadono, nonsta montagna accadono, non può esser da altro che di quel, da quello che il ciclo da sè, da lei, riceve in sè medesimo, dalle anime che passano dal Purgatorio al cielo (L.). Può esserci alterazione per quel che il cielo riceve in se da se, cioè il cielo riceve in se da se, cioe — Imperò che sempre non apparente del motte del motte del control de la color del color del color de la color del color de la color del color de la color del color

l'angelo con le chiavi, Sopra, 12, 76 e segg.

49-31. Non paion, non compaiono. — Nè corruscar, nò lampagiare, nè lampi. — Nè figita di Taumante, l'arcobaleno. — Iris (una delle Oceanidi, figlia di Taumante e d'E-lettra Lf.)., la quale Giuno tirò a sè in cielo, e fecela sua donzella, perch'ella sempre li avea fatto sacrificio, e perch'ella andasse di cielo in terra a fare le sue ambasciate.

Ma dinne, se tu sai, perche tai crolli Die' dianzi il monte, e perche tutti ad una Parver gridare infino ai suoi piè molli!

Si, mi die dimandando per la cruna Del mio disio, che pur con la speranza Si fece la mia sete men digiuna.

Quei cominciò: Cosa non è che sanza Ordine senta la religione

Della montagna, o che sia fuor d'usanza. Libero è qui da ogni alterazione;

Di quel che in cielo in sè da sè riceve Esserci puote, e non d'altro, cagione: Perchè non pioggia, non grando, non neve, "

Non rugiada, non brina più su cade, Che la scaletta dei tre gradi breve.

Nuvole spesse non paion, nè rade, Nè corruscar, nè figlia di Taumante, Che di là cangia sovente contrade. Secco vapor non surge più avante

Ch'al sommo de' tre gradi ch' io parlai. Ov'ha il vicario di Pietro le piante.

Trema forse più giù poco od assai; Ma, per vento che in terra si nasconda, Non so come, quassù non tremò mai:

Tremaci quando alcuna anima monda Sentesi, si che surga, o che si mova Per salir su, e tal grido seconda.

condo l'opposizione del sole, remote la stessa inferior por-— Imperò che sempre non ap- zione del monte, senza appor-

ch'ella andasse di cielo in terra grandinare, ecc., sulla portione suo girone, purpata di quel para fare le sue ambasciate, del monte al disotto del Pur- cato, per salti su all'aliro bil fece quello arco di diversi co- gatorio, sonca che piova, gran- per purgarsi dell'altro pullori, lo quale è la via per che dini, ecc., sulla porzione al di [Bi]. — E tal priso, del riva Iris B.J.— Che di di, ecc., sopra, ma che non pud natu- Goria in expresse, coche in terra muta Inogo, se- ralmente essere scorea dal ter- Segue dopo il terrare (for

tremuoti quando è nelle caverne della terra, non sirge, non ga, quando trovisi in les
si leva più dalla terra inverso go vicino alle scale — st me
il ciolo, che al terro secilone que, ecc., quando sentasi mo
dove tiene li piedi l'angiulo, e trovisi in parte che si
che sta alla porta del Purgascale sia loutana, tatohe p
torio, e figura lo saccerdote ma di salire convungale gio
ch'è vicario di s. Pietro, — del piano, nel quale sta; i
laf., t. 134: La porta di san quoi atto non sale, ma mo
Pietro (T.). — Ch'io pariati, di vesi per salire (L.). — C
che io parlai sopra al v. 48:
55-60. Trema forse, ecc. Avpona purgata per andare
vertendo che può bensi piavero, vita eterna, o che si morda,
grandinare, ecc., sulla porzione suo girone, purgata diquel p
grandinare, ecc. sulla porzione suo girone, purgata diquel p

Della mondizia il sol voler fa prova, Che, tutto libero a mutar convento, L'alma sorprende, e di voler le giova, Prima vuol ben: ma non lascia il talento, Che divina giustizia contra voglia, Come fu al peccar, pone al tormento. Ed io che son giaciuto a questa doglia Cinquecento anni e più, pur mo sentii Libera volontà di miglior soglia. Però sentisti il tremoto, e li pii Spiriti per lo monte render lode A quel Signor, che tosto su gl'invii. Così gli disse: e però che si gode Tanto del ber quant'è grande la sete, Non saprei dir quant'e mi fece prode.

E il savio Duca: Omai veggio la rete Che qui vi piglia, e come si scalappia, Per che ci trema, e di che congaudete.

Ora chi fosti piacciati ch'io sappia, E, perchè tanti secoli giaciuto Qui se', nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito con l'aiuto

Del sommo Rege vendicò le fora, Ond'usci il sangue per Giuda venduto, Col nome che più dura e più onora Er'io di là, rispose quello spirto,

Famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirto. Che, Tolosano, a sè mi trasse Roma,

Dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio la gente ancor di là mi noma: Cantai di Tebe, e poi del grande Achille, Ma caddi in via con la seconda soma.

questo contrario talento cessa; sorprende, investe e muove al-lor l'anima un voler tuito li-bero e di voler le giova, e non va senza effetto il di lei volere, va senza effetto il di lei volere, peccare si determinò, con la Nol Conv. D. le chiama dolca come dirà appresso che andava medesima vorrebbe nel Pur-poeta. - Tolorano. Alloca, non prima (L.). — Prina nuol ben, gatorio sorgere dal tormento, escondosi probabilmente trocce. Nel vero anche prima vuole mentre per inclinazione a sod-vata ancora le sebre, si credea salire: ma non darcia, ma non disfaro alla divina giustina, di Tolosa, confondende Papinio le lascia libera questa sua vo-si determina ad ivi rimanere. Starlo con un Surcelo od Urgina di Interna, l'appetito di 67-69. Cinquecento anni, ecc. solo Starlo. Boco., alm., Vis.: purgarsi; il qual falento la Dall'anno di G. C. 96, circa il B. Starlo di Tolosa ancora divina giustizia, ai tormento, qualo Starlo morì, al 1300, in caro (L.). — Temple. Am, in Purgatorio, pone contra vo- cui finge Dante questo suo viag- vii: Tempora ramo Implicativa al cisto, appunto come ledugento, Avendone dunque amoroso, ma come mea unable.

61-66. Della mondizia, ecc. nel peccare su nel mondo, quedridina; Fa prova della mon-sto talento fece guerra alla
dizia, che l'anima è netta dal voglia del bene (B. B.). - Conpeccato, il sol voler (supplisoi tra voglia, La divina giustizia
salire al cielo), che, il qual infonde nell'anima purgante
volene, tutto libero a mutar, un desiderio di proseguire ne'
convestio, stanza, sorprende, tormenti contra sua propria
invade, l'alma, ecc. - Perchè, voglia, che è quella di salire
come dice poi, l'anima vor- al cielo, a quel modo che le
rebbe anche prima, ma il di infuse in vita un desiderio al
lei volere vien reso inefficace bene, contra quella voglia che
dal talento. Quando dunque l'inclinava al peccato (Tor.),
enesto contrario talento cessa; il 11 Lomb; con tal voglia, che
questo contrario talento cessa; il 11 Lomb; con tal voglia, che bene, contra quella voglia che l'inclinava al peccato (Tor.).
11 Lomb.: con tal voglia, e Il Lomb: con tat vogtia, e spiega: Con quella inefficace voglia con la quale fo l'uomo contrario al peccato, mentre a peccare si determinò, con la inedesima vorrebbe nel Purgatorio sorgere dal tormento, mentre per inclinazione a soddisfare alla divina giustizia, si determina ad ivi rimanere.

Statio passati în questo quinto girone cinquecento e pris, e nel quarto degli accidiosi, come nel seguente canto diră, restato essendo pris che ît quarto centesmo (v. 33), dee il rimanente intendersi consumato noi luoghi anteriori (L.).— Pur mo, ora soltanto.— Libera voltanto, non impacciata dal tafente (B.).— Sopiia, di salire a miginore luogo (L.).— Render Lo fe della min essaltazione (B.).— Che tosto se gl' siprii, che, acclocche presto invii anchessi al cielo. Il Buti: Ecco che prega Stazio per loro, E cosi B. B.: che io prego gl'invii su subito al cielo.

73-75. E però che si gode, ecc. E perche l' uomo tanto si compiace d' intondere, quanto è grande il desiderio che n'ha non saprei dire quant'ei mi dilettatase. Starlo passati in questo quinto

76-81. La rete, la giustizia di Dio che li tiene (Lan.). — Si scalappia, si dislaccia (Lan.).

scaleppia, si dislaccia (Las), Si scioglie e spaccia da questa rete (B.), — Ci trema in questo luogo. — Congaudete, fate insteme allegrezza. — Mi coppia, sia contenuto nel tuo dire, perchà... (T.). S3-102, Del sommo Roge, Dio — vendicò le fora, le ferito, dalle quali usol il sangue di Gesa Cristo, venduto da Giuda. — Tito distransa Gernalemme.

88

can equal use: It sangue di Gesti Cristo, venduto da Giuda.

— Tito distrusse Gerusalemme.

— L'assedio di Gerusalemme fu nell'anno 70. Stazio nacque a Napoli sotto il regno di Clandic: scrisse le Setve, o poesie miscellanee. Ia rebaide, poema epico in 12 libri, e cominciò l'Achitleide, dove voleva condurre Achille dalla nascita fin dopo la rovina di Trois. Scrisse anche una tragedia, Agave, perduta. Nell' Eclogo v del libro iti dello Selve a Clandia sua monglie, descrivento le bellezze di Partenope, la chiama: amborum generira altricque (Lf.).— Cel nome, eco, di poeta, Cassiodoro: Perpetua fruiur laude, est honor in nomine (P. dd. D.).— Ma non con fede ancora, ma non ancora revelute nells fede di Cristo. fede ancora, ma non ancora credente nella fede di Cristo. — Mio vocale spirto, il mio can-to. — Juv. Sat. vii, 82 e segg. Curritur ad vocem iucundam et carmen amicæ Thebaidos; Nol Conv. D. lo chiama dolcs poeta. - Tolosano. Allora, non essendosi probabilmente troBuc., II: Et vos., o lauri, carpam, et le, proxima myrle(T.).
Petr.; Qual vaghezza di laurol o qual di mirlo (L.). — Ma caddi in via, ecc. Morl prima di finir l'Achilleide. — Ardor poetico. — A'lumati, fatti famosi e glorioi — si li posti e al le persone nominate da poeti (B.). — Mamma, madra. — Dramma è l'ottava parte d'un'oncia. — Senza la poesia di Virgillo lo non fermai nulla nella mia (B.). — 91 ti, nel mondo. — Astentirei, ecc., acconsentirei di stare un giro di sole, un anno di più ch' lo non deggia in questo esiglio del Purgatorio. — Sole, Inf., vi, 63. 104-114, Can vivo, con atto nel volto. — La viriu che vuole la volontà. — Visole. Petr. E chi dicerne è vivilo da chi vuole. — Chè viso e pinnto, seguono coal vivamente alla passione, da cui l'uno e l'altro procede, che negli uomini più verilderi e sinoeri meno obbe-

sione, da cui l'uno e l'altro procede, che negli uomini più veritieri e sinoeri meno obce-discono alla volontà nell'esternarsi. — Passion. Nomma: Ogni moto dell' oppetito sensitivo è passione (T.). — Ammicca, accenna. — lo feci come chi ammicca, che guizzando l'occhio sorride (Cer.). — Perchè, per lo qual sorridero. — Ove il zemóiante, l'atto esteriore d'allegrezza o di dolore, pus si feca, che in ratio esteriore d'allegrezza o di doloro, pru si ficca, che in nessuna altra parte del corpo umano: imperò che nel riso l'occhio s'apre e grilla, e nel pianto chiude e getta fuor lagrime (B.). – H sembiante qui a l'imprine, la vista dall'affe. grime (B.). — Resemblante qui e l'imagine, la vista dell'affot-to, che si ficca, s'impronta e el scolpisce negli occhi (Ces.). Plinio: Profecto in oculis ani-mus inhabitat. — Tanto lavo-ca il true falloca pissatio. ro, il tuo faticoso viaggio. -In bene assommi, arrechi a buon fine. - Testeso, teste. riso. Altri : d' un riso. Il

Di riso. Altri: d'un riso. Il Buti: uno aprimento di riso: imperò che Dante fece come fa lo lampo, che prima apre l'aire quando esce tuora e poscia chiude (B.).

115-129. D'una parte e d'altra, da Virgilio e da Statio.

— Virgilio li pose silenzio, e Stazio lo scongiurava che parlasse (Lan.). — Ond'io sospiro, perchè non so che mi faccia (B.). — E sono inteso da Virgilio, quantanque jo non parli. lasse (Lan.). — Ond to sospiro, perché non so che mi faccia tar. — Ed esser credit, ecc., e fratello mio Stazio, Indaeso (B.). — E sono inteso da Virgillo, quantunque io non parli a cagione del mio sorridere (O.). — Suvgendo, ristanados. — Seguiamo il Witte. Altri: E le, che tu dicesti di lui, non dilata lo bene e lo male vitre sono fateso. D'il mio maestro, penamo che i fosse presente. la vera quantita (P.). — di en dicesti di lui, non dilata lo bene e lo male vitre sono fateso. D'il mio maestro, penamo che i fosse presente. la vera quantita (P.). — di ecc. — Ceta di pera quantita (P.). — di escapa pera va Virgilio per doppia ragio. — Dismento, dimentico che tanto gli preme di sapere rava Virgilio per doppia ragio. — Dismento, dimentico che avedere la vetta del monto. far. non abbracciare. — Le pabili. — L'ombre sono impainave delle control delle delle control delle cont

Al mio ardor fur seme le faville, Che mi scaldar, della divina flamma, Onde sono allumati più di mille;

Dell'Eneida dico, la qual mamma Fummi; e fummi nutrice poetando: Senz'essa non fermai peso di dramma

E, per esser vivuto di la, quando Visse Virgilio, assentirei un sole Più ch'i non deggio al mio uscir di bando Volser Virgilio a me queste parole

Con viso che, tacendo, dicea: Taci; Ma non può tutto la virtù che vuole; Chè riso e pianto son tanto seguaci

Alla passion da che ciascun si spicca, Che men seguon voler ne' più veraci. Io pur sorrisi, come l'uom ch'ammicca;

Perchè l'ombra si tacque, e riguardommi Negli occhi, ove il sembiante più si ficca E, se tanto lavoro in bene assommi, Disse, perchè la tua faccia testeso

Un lampeggiar di riso dimostrommi? Or son io d'una parte e d'altra preso. L'una mi fa tacer, l'altra scongiura

Ch'io dica: ond'io sospiro, e sono intesu Dal mio Maestro, e: Non aver paura. Mi disse, di parlar, ma parla, e digli Quel ch'e' dimanda con cotanta cura

Ond'io: Forse che tu ti maravigli, Antico spirto, del rider ch' io fei; Ma più d'ammirazion vo' che ti pigli: Questi, che guida in alto gli occhi miei, È quel Virgilio, dal qual tu togliesti

Forte a cantar degli uomini e de' Dei. Se cagione altra al mio rider credesti, Lasciala per non vera, ed esser credi Quelle parole che di lui dicesti.

Già si chinava ad abbracciar li piedi Al mio Dottor; ma e' gli disse: Frate, Non far, chè tu se' ombra, e ombra vedi. Ed ei surgendo: Or puoi la quantitate Comprender dell'amor ch'a te mi scalda,

Quando dismento nostra vanitate, Trattando l'ombre come cosa salda.

- Quel ch' e' dimanda, ecc., 139-130. Gia si chinaca, Uno mi tecitara, verso i che tanto gill preme di sapere rava Virgilio per doppis ragio - Dimento, di (Cec.), - Guida in alto, ecc., ne. Sotto, xxii, 64-65. - Non noi siamo ombre e a vedere la vetta del monte. Far. non abbracciare. - Le pablili - U ombre - Togliesti, apprendesti. - tue braccia non chiuderabbono pablili se non a se Forte a cardar, a cantare al- sustanzia, come fanno tra' mort - [8], - Come cera tamente. Altri: Forza a can- tali, a però non ti affaticare, fossero corpi solidi.

### CANTO VENTESIMOSECONDO.

Mentre sulgono al sesto girone. Stazio narra a Virgilio per quai peccati sia dimoreto al a lungo in Purgatorio, e com'et venisse a conoscere e tenere la fede cristiana. Di poi Vir-gilio l'informa di molti iliustri personaggi che sono net Limbo. Gunuti Poeti uni escichio e fotti alcuni passi a chestra, trovano un albero con pomi odorost, d'entro at quale mo-vono vot a lodar la virta elella temperanza.

Già era l'Angel dietro a noi rimaso. L'Angel che n'avea volti al sesto giro. Avendomi dal viso un colpo raso:

E quei ch'hanno a giustizia lor disiro, Detto n'avea, Beati, e le sue voci Con sitio, senz'altro, ciò forniro.

Ed io, più lieve che per l'altre foci, M'andava si, che senza alcun labore Seguiva in su gli spiriti veloci:

Quando Virgilio cominciò: Amore, Acceso di virtù, sempre altro accese, Pur che la fiamma sua paresse fuore. Onde, dall'ora che tra noi discese Nel limbo dello inferno Juvenale,

Che la tua affezion mi fe' palese, Mia benvoglienza inverso te fu, quale

Più strinse mai di non vista persona, Si ch'or mi parran corte queste scale.

Ma dimmi, e come amico mi perdona Se troppa sicurtà m'allarga il freno, E come amico omai meco ragiona:

Come poteo trovar dentro al tuo seno Luogo avarizia tra cotanto senno Di quanto, per tua cura, fosti pieno ?

Queste parole Stazio muover fenno Un poco a riso pria; poscia rispose: Ogni tuo dir d'amor m'è caro cenno.

Veramente più volte appaion cose, Che danno a dubitar falsa matera, Per le vere cagion che sono ascose.

La tua dimanda tuo creder m'avvera Esser ch'io fossi avaro in l'altra vita, Forse per quella cerchia dov'io era:

Per non ripetere la medesima l'oro. Ora Dante non fa qui deserzione, valica il passo del-recitar all'angelo questa bea-Per non ripetere la medesima l'oro. Ora Dante non fa qui tua cura, per tua industria, per decenzione, valta il passo del-recitar all'angelo questa bea-indefesso studio.

L'angelo con questo pià (T.). Itudine alla distera in Intino, 27-35. Cenno, segno, — Ap—L'Angel che n'avea volti anzi ci mescola un po'di chiosa, puton cose, si vedono ceftetti.—

L'Angelo che n'avea volti anzi ci mescola un po'di chiosa, puton cose, si vedono ceftetti.—

dirizzati al sesto girone. — Detto passo degli accidiosi : Qui lu—Per le vere cagioni, ecc., essendo vavea, ecc. Prima di tutto qui gent affermando esser besti: nascoste le vere cagioni. — Tuo a l'angelo che (secondo l'usato così qui dice il poeta; Già creder m'avvera, ecc., esci cotto beatitudini del Van-sesto giro, no era rimasto ad—Partita, lontana; avea anzivo (Matha, v. e), contraria al dieto, e n'avea detto, esser peccato di prodigalità. — Divizio in quel girone purgato. beat que'che hanno lor disiro mitura, eccesso. — Lunari, Qui dunque, uscondo dagli ava- a giustizia (qui esuriunt justi- lune, mesi. — Il periodo lunare è ri, canta; l'acci qui esseriunt justi- lune, mesi. — Il periodo lunare è ri, canta; l'acci qui esseriunt justi- lune, mesi. — Il periodo lunare è ri, canta; l'acci qui esseriunt justi- lune, mesi. — Il periodo lunare è ri, canta; l'acci qui esseriunt justi- lune, mesi. — Il periodo lunare è ri, canta; l'acci qui esseriunt justi- lune, mesi. — Il periodo lunare è ri, canta; l'acci qui esseriunt giusti la qua esseriunt giusti l'acci qui esseriunt giusti l'acci

all' estriunt aveva aggiunto situat, e con questo sonza più suggellato; senza Il resto, Quo-niam ipsi saturabuntur. La-

stant that State Towns 1. It is the state of the state of

voci Con attio, e sen: altro età forniro, Il T.: Non disse emringet.

7-12. Più lieve, pul P cancellato. — Fori, le apecture dove sono le seale Qui per le scalo stesse (L.). — Labore, lavoro, fatica. — Gii spiriti veloci, Vir-

gilio e Stazio. - Sempre attro accese, fu ricambiato d' amore. - Altro. Può intendersi : accere un altro amore, e accese ultri

d'amore, Il primo è forma più viva (T.). - Pur che la fiamma sud parerse fuore, purche sap-pia l'amato esser amato, incontenente ama (B.). - Paresse

ienente anna (B.). — Paresse fuore, si palesasse, 14-18. Juvenale. Era coetaneo di Stazio, e lodò la Tebaide. Vedi sopra, xxi., 82-102. — Fu quale, ecc., fu delle maggiori che mai si sentissero per persona conosciuta solo per fama. — Strinse, Int., v. 182: Amor to striuse (T.). — Si ch' or mi parran corte queste scale, si che ora sentirò poco la fatim del montare (Ces.).

del montare (Ces.). 20-24. Se troppa sicurtà, ecc., se troppa confidenza mi fa co-cedere nelle domande. — S' i'

piglio troppa sigurtà in diman-darti (B.). — Come poteo tro-var, ecc. Avendo Virgillo saputo che Stazio cra giaciuto 500 anni e più nella cerchia, ove si purga 31 1-6. Giá, trapasso maestro. è contro l'esecrabil fame del- ne fosse stato macchiato. — Per tua cura, per tua industria, per indefesso studio.

37-44. Drizzai mia cura, mi ravvidi e corressi o posi mente.

— La ove tu chiame, dove tu esulami, al passo dell' Eneide ove gridi. — Crucciato quasi. come corrucciato in verso gli uomini, per lo maladeto vizio dell'avarizia (B.). Per che non reggi. Il Fr. legge: A che non reggi, e intende: a che non conduci; per salvare la faisa interpretazione del passo virgiliano (Æm., 11, 56); Quid non mortuatia pectora cogis, Auri zacra fames. Il B. difende Dante: La quale autorità (di Virgilio) chiunque espone, la vulgarizza in questa forma: o escerabile e maladitta fame dell'ore, che non costrinci tu il come corrucciato in verso gli l' oro , che non costringi tu li l'oro, che non costringi tu li petti umani a ponsare, e trovare e a farel Lo nostro autore l'arreca a sua sontenia, dicendo: o santo desiderio dell'oro (allora è santo lo desiderio dell'oro, quando sta nel mezzo e non peta negli estremi), perchè non reggi nel mezzo l'appetito de mortali, sicchè non s'allarghi a volerne troppo chè avarigia, e non si ristringa a vararigia, e non si ristringa a avarizia, e non si ristringa a non volerlo punto e gittarlo, che è prodigalità i — Voltando sentirei, ecc. Sarei tra coloro che voltano pesi per forza di poppa, sarei nell'Inferno tra gli avari e i prodighi. — Pen-te'mi, mi pentii. 46-54. Coi crini scemi.Inf.,vii,

57: Coi crin mozzi. ilpentir vivendo, impedisce che il prodigo si penta in vita e in punto di morte. — E sappi che la colpa. ecc., che il peccato, il quale è direttamente contrario quale è direttamente contrario ad alcun altro peccato (come la prodigalità all'avarizia), qui si consuma e si purga Anche nel Purgatorio sono puniti inseme i prodighi e gii avari — (B.). — Per lo contrario suo, ecc., m' è avvenuto per la prodigia di avari di prodigia di avari di prodigia di avari di prodigia di prodi

gua crudela. — Della doppia tristista di Jocasta, de due figli di lei, Eleccie e Polinice — Tristissa, dolore, — Il Cantor, Virgilio autore della Bucolica, — Cito. Tebaide (t, 4): Quem prius Heroum Cito dabis (B.). — Li con teco tasta, accenna nettuoi versi. — Nom par, per le forme poetiche, le quali sentono delle credenze pagane, — Le fè cristiana. — Gual sole o quai candele, qual celeste o quai terreno lume. Candela e dal lat.: candere, splendere di luce (B. B.). — Ti stenebruron, il chiarirono del vero, sgombrando le tenebre del gentilesimo. — Al pescator, a san Pietro, che fu pescatore in Galilea.

65-75, A per nelle sue grotte

Or sappi ch'avarizia fu partita Troppo da me, e questa dismisura Migliaia di lunari hanno punita, E, se non fosse ch'io drizzai mia cura, Quand'io intesi là ove tu chiame, Crucciato quasi all'umana natura: Per che non reggi tu, o sacra fame Dell'oro, l'appetito de' mortali? Voltando sentirei le giostre grame. Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali 43 Potean le mani a spendere, e pente mi Cost di quel come degli altri mali. Quanti risurgeran co' crini scemi Per l'ignoranza, che di questa pecca Toglie il pentir vivendo, e negli stremi! E sappi che la colpa, che rimbecca Per dritta opposizione alcun peccato, Con esso insieme qui suo verde secca. Però, s'io son tra quella gente stato Che piange l'avarizia, per purgarmi, Per lo contrario suo m'è incontrato. Or quando tu cantasti le crude armi Della doppia tristizia di Jocasta, Disse il Cantor de' bucolici carmi. Per quel che Clio li con teco tasta. Non par che ti facesse ancor fedele La fè, senza la qual ben far non basta. Se così è, qual sole o quai candele Ti stenebraron si, che tu drizzasti Poscia diretro al pescator le vele? Ed egli a lui: Tu prima m'inviasti Verso Parnaso a ber nelle sue grotte, E poi, appresso Dio, m'alluminasti. Facesti come quei che va di notte, Che porta il lume dietro, e se non giova, Ma dopo sè fa le persone dotte, Quando dicesti: Secol si rinnova;

Torna giustizia, e primo tempo umano, E progenie discende dal ciel nuova. Per te poeta fui, per te cristiano: Ma perchè veggi me' ciò ch'io disegno. A colorar distenderò la mano.

Grotte, qui pure per ripe, come atto. Virgilio riferiace questa Inf. xxt., 110 e Purg., xitt. 45. E profezia, tratta dai libri sibilinelle ripe del monte Paraso ini, alla nascita dei figlio di erano, dice il Landino, le fonti Pollione; ma parecchi scrittori pagasco, consacrate alle Muse cristiani, tra quali Sant'Aggill.,— Appresso Dio, nelle vie stino, penascono che acconnadi Dio o ad andar dietro a Dio se al Redentore. E Dante Institutional dei di libri di differio del consumenta del monte, ammaestrate della via pina che anche Statolo la Intunati.— Dopo sè, dietro se.— desse per questo verso.— Tombotte, ammaestrate della via aggiustizia, imperò che la legio, le segg. Magnus ab integro sociorum nascitur ortinano, cicè lo stato della via de.— Jam redit et virgo, remocentia, nel quale status della macq progenties ceto demittitur genic, ecc., 10 Verba di ma nova progenies colo demittitur genie, occ., lo Verbo dina

Già era il mondo tutto quanto pregno
Della vera eredenza, seminata
Per li messaggi dell'eterno regno;
E la parola tua sopra toccata
Si consonava a' nuovi predicanti,
Ond'io a visitarli presi usata.
Vennermi poi parendo tanto santi,
Che, quando Domizian li perseguette,
Senza mio lagrimar non fur lor pianti.
E mentre che di la per me si stette,
Io li sovvenni, e lor dritti costumi
Fer dispregiare a me tutte altre sette;
E pria chi io conducessi i Greci a' flumi
Di Tebe, poetando, ebb'io battesmo:
Ma per paura chiuso cristian fu'mi,
Lungamente mostrando paganesmo;
E questa tepidezza il quarto certion
Cerchiar mi fe più che il quarto centesmo.
Ta dunque, che levato hai il coperchio
Che mascondeva quanto bene io dico,
Mentre che del salire avem soverchio,
Dimmi dov'è Terenzio nostro antico,
Cecilio, Plauto e Varro, se lo sai,
Dimmi se son dannati, ed in qual vico.
Costoro, e Persio, ed io, e altri assai,
Rispose il Duca mio, siam con quel Greco
Che le Muse lattar più ch'altro mai.
Nel primo cinghio del carcere cieco,
Spesse fale ragioniam del monte,
Ch'ha le nutrici nostre sempre seco.
Euripide v'è nosco, ed Antifonte,
Antigone, Deiffle del Argia,
Ed Ismen est trista come fue.
Vedesi quella che mostrò Langia;
Evi la figlia di Tiresia e Teti,
E con le suore sue Deidamia.
Tacevansi ambelue già li poeti,
Di nuovo attenti a riguardare intorno,
Liberi dal salire e da' pareti;
fuicarnato (B.). — Ma perchè mi, moralità. — Tutte altre, valtaregori, eco, acciò che comregno del mine del produce del con la contine del ribundo di trato, del con la contine del ribundo di trato, eco di to morali da regno del ribundo di trato, eco di trato, eco di to con le suore sue Deidamia.
Tacevansi ambelue già li posta, deve con la condita del morale, oli promona megli quello chi doi tili (B.). — E princi ca'i i posto, deve con arrola del submono di precisamento del sundo del contine del submono, cor e morale di trato, eco la sorge, eco, s'accordava aquello fatto. — Chiuco, cocollo, — del moral di una serpe. La sorge, eco, s'accordava aqu Già era il mondo tutto quanto pregno Della vera credenza, seminata

94-114. Quanto bene to dico La fede cristiana di che in parlo. — Mentre che del ratire

fercha avevan finito di salire la soala a liberi dat pareti, dalle pareti o spende, tra le quali ora scavata la scala.— E gid le quatiro ancelle, eco. E gia le prime quattro ore del giorno avevano finito il loro servizio; la quinta gia stava al timone del carro solare, per salire verso il meridiano. salire verso il meridiano. saire verso il meridiano.

Ancelle. Purgatorio, xit. 80-81.

— Dritzando. ecc. Dicemmo
già che il poeta pone il carreggiar del socchio del Sole
tirato dalle Ora ad una per
una, scambiando la posta con
le sagrunti, che scen qui l'ora le seguenti: che ecco qui l'ora quinta (erano dunque le cinquinta (erane dunque le cin-que della mattina) s'era posta al timone, le cui punta rag-ciante drizzava su per la sa-lita verso del meridiano. Si mettono adunque per le spa-zio, tenendo di fuori, cloe a destra, come lor più volte era stato insegnato, ed essi fatto fia qua; il che ora fecero con vie men limore (Ce2). — Io credo, coo, che per girare il monte, ci convenga camminare monte, ci convenga camminare tenendo la spalla destra volta dalla parte di fuori, como sia-mo stati solidi fare ne gironi di sotto - sull'orio del monte avoltando la destra spalla, si

svolta a destra [F], 124-129. Insegna, guida. — Per l'assenir, coc., per l'as-senso di Stazio. — Diretro, per modestia, o per strettezza della via. — Mi divano intelletto,

m'illuminavano la mente. 130-135, Ragioni, ragiona-menti. — In mezza strada, in mezzo alla strada. - In alto mezzo ana strada. — In ato si digrado, va scemando per l'insu, dal piede alla cima, mettondo i suoi rami sempro più sottill. — Così quello in giura, così quell'abero digradava in senso opposto, per lo in giù, mettendo i rami più sottilli presso il tronco ed ingrossandoli mano mano verso la cima. - Persona su non

E già le quattro ancelle eran del giorno 118 Rimase addietro, e la quinta era al temo Drizzando pure in su l'ardente corno; Quando il mio Duca: Io credo ch'allo stremo 121 Le destre spalle volger ci convegna, Girando il monte come far solemo. Cosi l'usanza fu li nostra insegna, E prendemmo la via con men sospetto Per l'assentir di quell'anima degna. Elli givan dinanzi, ed io soletto Diretro, ed ascoltava i lor sermoni Ch'a poetar mi davano intelletto. Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un alber che trovammo in mezza strada, Con pomi ad odorar soavi e buoni. E come abete in alto si digrada Di ramo in ramo, così quello in giuso, Cred'io perchè persona su non vada. Dal lato, onde il cammin nostro era chiuso, 136 Cadea dell'alta roccia un liquor chiaro, E si spandeva per le foglie suso. Li due poeti all'alber s'appressaro; Ed una voce per entro le fronde Gridò: Di questo cibo avrete caro. Poi disse: Più pensava Maria, onde Fosser le nozze orrevoli ed intere, Ch'alla sua bocca, ch'or per voi risponde. E le romane antiche per lor bere Contente furon d'acqua, e Daniello Dispregiò cibo, ed acquistò savere. Lo secol primo quant'oro fu bello; Fe' savorose con fame le ghiande, E nettare per sete ogni ruscello. Mèle e locuste furon le vivande, Che nudriro il Battista nel diserto: Perch'egli è glorioso, e tanto grande Quanto per l'Evangelio v'è aperto.

Quanto per l'Evangelio v'è aperto.

Penava che quelle nozze riu-vansi le cavallette; chè certaccissero norevoli e compite, mento per nulla non conceche a mangiare, essia alta sua dette iddie agli Ebret quasts bocca, la quale ora risponde bestiuole per cibo mondo, per voi, implorandori da Dio da poterne mangiare liberall perdono del peccato della mente. Levit. zz, ?1-22. E Pilipola. Maria è tenuta dalla nio racconta che di queste fachiesa avvocata de' peccatori, cenno belle colerioni i Paril, — Le Romane antiche s'aste-gl' Indiani e certi popoli d' E-nevano dal Vino, poi s' avvez-zarono. — Bere, bevanda. — le succono nell'acqua o le ar-Daniello, co' tre fanciulli suoi compagni, ottenne di pascersi ro la testa e le gambe, le ri-di legumi, invece delle squisite ducono in polvere, e, mista s'ivande offortegli dalla mensa farina di grano, ne fanno padi Nabucodonesor; diche ebbe ne, Quattro specie n'erano pergrazia da Dio di apprendere mosse agli Ebrei (Pierotti), ogni scienza: Dan., 1, il-17 — Grande, Matth. zz, 11: Nen Lo zecol primo, il secol d'oro. rurrezti inter natios mulicrus — Sauorose, zaporito. — Mele, major Joanne Baptista. grossanoni mano mano verso la cima. Persona su non scissoro oborevoli e compite. 
vada, nessuno vi possa salire. 
130-145. Dal lato, ecc., dal bocca, la quale ora risponde si 
ceva sponda alla strada. — Il perdono del peccato della 
cora sponda alla strada. — Il perdono del peccato della 
cala o aperta, unde potessimo 
montare (B.). — Esi pandeva, — Le Romane antiche s' astacec, cadea in su le foglie ultime, et andava poi in su di zarono. — Bere, bevanda. — I
foglia in foglia, e così irripava la planta (B.). — Per te
compani, ottenne di pascersi 
foglie zivo, su por le foglie di di legumi, invece delle aquisite 
quell' albero, senza venire in 
vivande offertegli dalla mensa 
basso (B. B.). — Aveste caro, di Nabucedonosor; dichè ebbe 
avreto carestia, ne anderete 
privi in pena della golosità, 
che qui purgato.

142-154. Maria Vergine, alle — Savorose, saporito. — Méte, 
nozze di Cana, chiedendo il Melsilvestre, Marco, 1, 6; Locuvine al suo divin figliuole, più 
ste. — Nella Palestina mangia-

major Joanne Baptista. Aperto, manifesto.

## CANTO VENTESIMOTERZO.

Le fame e la sele, falte più acute dalla presenza di alberi carichi di frutta e di acque zam-pilianti, purificano nel resto cerchio i golozi, de' quali si descrive la spaventosa magnezia. Dante riconosce Porese de' Donali, che si loda della vedova sua, e riprende acremente l'inverecondia delle donne florentine.

Mentre che gli occhi per la fronda verde Ficcava io cost, come far suole Chi dietro all'uccellin sua vita perde, Lo più che padre mi dicea: Figliuole, 4 Vienne oramai, chè il tempo che c'è imposto Più utilmente compartir si vuole. l' volsi il viso, e il passo non men tosto Appresso a' savi, che parlavan sie, Che l'andar mi facean di nullo costo. El ecco piangere e cantar s'udie: Latia mea, Domine, per modo
Tal che diletto e doglia parturie.
O dolce Padre, che è quel ch' i' odo? Comincia' io; ed eglí: Ombre che vanno, Forse di lor dover solvendo il nodo. Si come i peregrin pensosi fanno, Giugnendo per cammin gente non nota, Che si volgono ad essa e non ristanno; Così diretro a noi, più tosto mota, Venendo e trapassando, ci ammirava D'anime turba tacita e devota. Negli occhi era ciascuna oscura e cava. Pallida nella faccia, e tanto scema, Che dall'ossa la pelle s'informava. Non credo che così a buccia strema Erisiton si fusse fatto secco, Per digiunar, quando più n'ebbe tema. Io dicea fra me stesso pensando: Ecco

La gente che perdè Gerusalemme, Quando Maria nel figlio die' di becco.

come fa l'uccellatore che va cortia la fatica dell'andare (B.),
cando gli uccelli (B.). — Fi- — Piangere e cantar. Lo piangituole, o è il vocativo lat. fitiole, o detto per figliavolo, cotiole, o detto per figliavolo, cotiole, o detto per figliavolo, cotiole, o detto per figliavolo, codel peccalo, e lo canto signime vase, vaso. — Cattive per ficava lo riconoscimento della
Fra Giordano (Ces.). Comparda Dio, che del loro peccato
fre, alla materia più utile dare s'erano pentuti (B.). — Usie,
più tempo, et alla meno utile udi. — Labta mea, Satmo 50, 17:
men tempo (B.). — C'è imposto Domine, lubia, mea aperies, et
Il Buti: N'è posto, conceduto, or meum annunciabit laudem
mino.

— T.I. Non men tatto, che il questo verso dice l'uso annio

— T.I. Non men tatto, che il questo verso dice l'uso annio

parturi, cagionò. 15. Di lor dover solvendo il

quanto al canto. - doutia, quanto al pianto - parturia,

15. Di lor dover solvendo il nodo. Sopra, vvi. 24. 16-24. Pensoni, di tornare a casa loro (B.). Intenti al loro viaggio. — Giugnendo, raggiungendo (P.). Sopraggiungendo (Cea.) Scontrando per via gente che non conoscon. — Non ristamio, non lassano l'andare, non si sorreggono (B.). — Più tosto mota, che andava più ratta che noi (B.). — On più rapide passo. — Tacita. Piangono e caniano, soltanto quando giungono sotto uno degli alberi. V. canto seguento. 106-114. 22-27. — Scema, consumata ed assottigliata (B.). — Che 10

ed assottigliata (B.). — Che dall'ossa, che la pelle pren-deva forma dall'ossa. — Solo la pelle era sovra l'osso, e però ricevea la superficie di fuora ricevea la supernoie di nora la figuracione solo dalle ossa (Lam.). — Strema , assottigliata è privata di carne (B.). — Per digitunare, per lo digitunare. — Quando più n' ebbe fema, quando consumata ogni sostanza ebbe maggior timorro di digitunare. — Quando non ebbe altro di che cibarsi che la proprie membra. — Il Torelli ; quando più n' ebbe aagione, argomento, non timore. Così anche il Cesari. — Erisitone, vilipesa Cerere, fu dalla Dea acceso di tanta fame, che consumata ogni sua sostanza, vende la figlia, e finalmente volse i deuti in sè atesso. — Ovid., Mctam., vini: Inpetix minuendo corpus alebat.

28-30. Ecco La gente, coo. la figurazione solo dalle ossa

28-30. Ecco La gente, 000. Ecco qual dovea essere la gente che fu costretta arrendere a Tito Gerusalemme, quando a Tito Gerusalemme, quando Maria, donna di quella città. volse per fame i denti nel pro-prio figliuolino. Il Buti: l'un-cise per mangiarlo, et avoalo arrostito mezzo, o Paltro mez-zo riservava all'altro di: la quale sentita all'edore dell'ar-rosto. Quli intrato in casa. Il Buti: Ne posto, concoduto, os meum annenciari laudem rosto, fulli intrato in casa, e assegnato a far questo cam- fuam. — In questo girone si veduto questo deliberonno il mino.

7-12. Non men tosto, che il questo verso dice l'uso santo de. Non sai se intenda in senso riso — che fusse fatto l'am- el legitimo della bocca, contro, di amittere o di predere; memonimento (B.). — Sie, sì, così, quello della voracità. — Diletto glio il secondo (T.).

1-6. Per la fronda, tra le cose si notabili e dilettevoli, fronde dell'arbore ditto di- — Savi, Virgilio e Stazio. — nanti (B.). — Chi dietro, ecc., Di nuilo costo, ch'io non sensome fa l'uccellatore che va cortia la fatica dell'andare (B.).

31-48. Parean Focchiaie, ccc Le cavità degli occhi pareano anella, donde fosseno state tolto le gemme : poiche le pupisse eran tanto in dentre che non ri vedevano, - Castoni di anella voti (Cer.). - Omo. Dicesi che nella faccia umana si vedone formate letters che significano omo; cioè le due ritondità dell'occhio per due O, e la tratta del maso cogli archi delle ciglia (le ciglia e coste delle occhiale, fin giu alle guance. L.) uno m. fatto in questa forma (B.). Un'emme tea le cui gambe sian frapponti due o. — Questi segni nei volti acarni appaiono più spiccati. — Chi crederebbe, ecc. Non supendo como (il come), come ciò avvenga che l'odor d'un pomo e quel d'un'acqua si governate. così conclasse, tanto dimagrasse quelle anime, pegerando brame, producendo done formate lettere che signigenerando brama, producendo in loro un vecmente appetito. Il Buti: Si governando gen-rane brama. — Como, cioè si può far magro La dove l'uopo di nutrir non locca, per non esservi che anime già separate dai corpi. Sotto, xv., 20-21. Inf., xxx, 50-69. Como è anche lof., xxiv, 112. - Già era inteso, invedai corpi. Sotto, Axe, co-t. the, xxx, 60-69. Como è anche Int., xxxv, 112. - Già era inteso, investigava meravigilato la cagione che, ecc. — Si pli affama, il fa si magri. — Di lor trista squama, della lor pelle così inaridita. — Del profondo della testa, dal fondo della cavità delle occhiaie. — Qual grazia m'e questa forma con l'incontri quit — Nella voce, nel suono della voco. — Clò che l'aspetto in se avea, ecc. Lo prime sembianze guasto (T.) — Labbia, faccia. — Ravvistat, raffigurai. Roce, Decam, n. 4. Ravvisto da faccia (di Landolfo) e quello esvere che era, s'imaginò. - Foreze de' Donati, fratello di messer Corso e di Piccarda, amica o parente di Dante, ch'avea per moglie Gemma de' Donati — ner soprannome Bicci (A. F.). 40-54. Leb., Simil prechiera nel xvi dell'inf. — Contendere forso vale: tendore l'attenzione nel sonso del v 129, c. xvii di questa cantica. Forse: non negare a me così tramutato il mio desiderio. Meglio il primo (T.). Il Fr. legge, ordina e spiega: Dela, pregava, non intendere, non fare attenzione all'acciutta scabbia, all'aridetza, che mi scolora la pelle. — Scabbia. L'estrema seccherza, tirando la pelle sull'ossa, le dava una asprezza e ruvidezza simile alla scabbia (Ces.). parente di Dante, ch'avea per moglie Gemma de' Donati — per soprannome Bicci (A. F.).

per soprannome Bicci (A. F.).

do-54. Deh, Simil preghiera qui (T.). — Che la ti fanno Per amore di Dio; formula di nel xvi dell'inf. — Contendere scorta, che t'aspettano colà, scongiuro (Ces.). — Vi sfoglio, forse vale; tendere l'attenzione per scorgerti la via. — Che vi dinagra. — Vi disauga (T.). nel sonso del v' 129, c. xvii camminando in la ti sono vi dinagra. — Vi disauga (T.). non negare a me così tramutato il camminavano innandi; v. 8 e dill'acci dell'elempa di guida. Virgilio e Stazio come stecchi riarsi (Ces.). non gare a me così tramutato il camminavano innandi; v. 8 e dell'elempa come stecchi riarsi (Ces.).

(T). Il Fr. legge, ordina e coc. Non lassare che tu non dinazione di Dio. — Cade vurcia. — Vi per dinazione di Dio. — Cade vurcia. — L'endere, non fare attenzione coc. Non lassare che tu non dinazione di Dio. — Cade vurcia. — Scabbia, L'estrema secchez. — morta, la quale, polché fu già l'avevano parata (B.). dezza, che mi scolora la pelle. — morta, bagnat delle mic lagri. — Per seguitar, per aver seguida deva simile alla scabbia (Ces.). Il vidi morta, Il T.; deglia purga e monda di tal peccata. Place de varamente tanta da plangere. Int. v. 3: — N'accende curc, dendere: Porces fu nel viso molto scab— Dolor che puque a guato. — Latino: Edendi atque bibendi bioto, e pieno di — grusole. Si torta, mutata dall'usato es-

Parean l'occhiaie anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo; Ben avria quivi conosciuto l'emme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo 34 Si governasse, generando brama, E quel d'un'acqua, non sapendo como? Già era in ammirar che si gli affama, Per la cagione ancor non manifesta Di lor magrezza e di lor trista squama; Ed ecco del profondo della testa Volse a megli occhi un'ombra, e guardo fiso, Poi grido forte: Qual grazia m'è questa? Mai non l'avrai riconosciuto al viso: Ma nella voce sua mi fu palese Ciò che l'aspetto in sè avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese Mia conoscenza alla cambiata labbia, E ravvisai la faccia di Forese. Deh non contendere all'asciutta scabbia, Che mi scolora, pregava, la pelle, Nè a difetto di carne ch'io abbia; Ma dimmi il ver di te, e chi son quelle Due anime che la ti fanno scorta: Non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua, ch'io lagrimai già morta, Mi dà di pianger mo non minor doglia, Risposi a lui, veggendola si torta. Però mi di', per Dio che si vi sfoglia; Non mi far dir mentr'io mi maraviglio, Chè mal può dir chi è pien d'altra voglia. Ed egli a me: Dell'eterno consiglio Cade virtù nell'acqua, e nella pianta Rimasa addietro, ond'io si m'assottiglio. Tutta esta gente che piangendo canta, Per seguitar la gola oltre misura, In fame e in sete qui si rifa santa. Di bere e di mangiar n'accende cura L'odor ch'esce del pomo, e dello sprazzo Che si distende su per la verdura.

E non pure una volta, questo spazzo Girando, si rinfresca nostra pena; Io dico pena, e dovrei dir sollazzo: Che quella voglia all'arbore ci mena, Che menò Cristo lieto a dire: Eli. Quando ne libero con la sua vena. Ed io a lui: Forese, da quel di Nel qual mutasti mondo a miglior vita, Cinqu'anni non son volti insino a qui. Se prima fu la possa in te finita Di peccar più, che sorvenisse l'ora Del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, Come se' tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovar laggiù di sotto, Dove tempo per tempo si ristora. Ed egli a me: Si tosto m'ha condotto A ber lo dolce assenzio de' martiri La Nella mia col suo pianger dirotto. Con suoi preghi devoti e con sospiri Tratto m'ha della costa ove s'aspetta, E liberato m'ha degli altri giri. Tant'è a Dio più cara e più diletta La vedovella mia che tanto amai,

Chè la Barbagia di Sardigna assai Nelle femmine sue è più pudica, Che la Barbagia dov'io la lasciai. O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica? Tempo futuro m'è già nel cospetto, Cui non sarà quest'ora molto antica,

Quanto in bene operare è più soletta;

Nel qual sarà in pergamo interdetto Alle sfacciate donne florentine

Purgatorio. — La Nella minmoglie mia, rimasta in casta
vedovanna, benche giovine, e
datast a far molte buone opere
in suffragio della mia anima.
— Nella, seorcio di Giovanna
Nella, seorcio di Giovanna
o simili (L.). — Obe si acpetta
da' negligenti. — Depli altri
piri, della pena che avvet dovuto portore in altri gironi per
altri peccati. — La Burbogia
di Surdiyna. Barbogia è uno
monte che è in Sordigna, suso
il quale abita gente molto distronata e senza legge circa lo 73 76 sfrenata e senza legge circa lo vizio venerco, e sono tanto tra-scorsi in esso che tutte le lero femmine sono comuni (Lan.). Il Post. Caet.: In Insula Sardinia est montana alta, quæ dicitur lo Barbagia; et quando Januenses retraverunt illam insulam de manibus Infidelium, nunquam potuerunt re-trahete dictam montanam in qua habitat gens birbara et sine civilitate, et fæminæ sun vadunt indutæ subtili pirgo-lato ita quod omnia membra ostendunt inhoneste; nam est ibi mognus calor. Benvenuto: Nam præ calore et prava consustudine vadunt indutæ panno lineo albo, excollate ita ut ostendant pectus et ubera, il Borghini: Glà vi fu una parte de Sardi che si chiamarono per de Sardi cue si cutamarono per proprio nome Barbarieini (Ira-piantati in Sardegna presso Cagliari dai Vandali, (Fil), de' quali si ha nol Registro di san Gregorio. E credo lo cho Bar-baricha presso Pisa pigliasse da questi il nomo.—Secondo li Alle sfacciate donne florentine

L'andar mostrando con le poppe il petto.

1. L'andar apperent mano.

1. L'andar mostrando con le poppe il petto.

1. L'andar apperent monte il petto.

1. L'an

Fid nel cospetto, è a me prerente, che veggo quello che
allora de'essere (B.). Purg., xiv,
58: Lo veggio, modo di vaticinio (T.). — Antica, anteriore
— non eara molto di lunge
(B.). — In pergamo. E così fu,
nel 1351, essendo vescovo uno
messer Agnolo Acciajuoli (O.).
G. Vill. xi. 2: Fu sermonato in
pergamo che ciò significava
recco. — Sfacciate, senza
faccia si dice chi non si vergogna, quando si de vergognare (B.). — Saractine, pagane. — Nel medio evo chiamayanni indistintamente Saramavansi indistintamente Saracon i Pagani e i Maomettani; anzi tutte le nazioni, tranne gli Ebrei, che non professavano il cristianesimo (T.). – O spiri-trit, o pone spirituali, cioè ecclesiastiche, o pene temporali. Il Butt: uomini spirituali o altri aumaestramenti. – Scomuniche e multe del tribunale (Ces.). — idest vel spirituales, sicul ex-comunicatio, vel habitus bonus, qualem dedit Beatus Gregorius mulieribus romanis, sub quo honeste latent; vel disciplina temporales, sicut Statutum civitalis, vel pæna officialis, quæ vetat is net peens officialis, que vetat is honestam et enormen decisionem pannorum circa collum (Benus). Narra Bonvonuto le arti delle Fiorentine per farsi belle: Parviatem adjue, nt cum planuta alla: caram decaminam decident forces nem nigram dealbant faciem pallidam faciunt rubicundam; capillus faciunt flavos: dentes eburneos: mamillas brevez et duras: et ut breviter dicam t omnia membra artificiose com-ponunt. - G. Vill.. x, 11: (Nel 1326 di dicembre, il Duca rende alle donne florentine) un loro alle donne florentine) un soro spiacovole e disonesto orna-mento di trecce prosse di seta vialla e bianca, le quali por-tavana in luogo di trecce di cappelli dinanzi ai viso. — Fosser certe, sapessero. — Il Fosser certe, sapessero. — Il ciel veloce, il Buti: il cielo lo quale gira velocemente, e col suo girare induce gluso a noi nel mondo nuovi effetti. - Amnel mondo nuovi effett. — Anmanna, prepara. — Qui annunzia che per li peccati di quelle
femmine dileggiate e delli loro
mariti che a chi assentono. Iddio manderà loro guerra, e le
divisioni nella cittade, il cacciare de cittadini, l'uccisioni
de loro mariti, fratelli, padri,
figliuoli, e'l disfacimento de'loro beni, e'l seili, e vituperosi
avolteri; e li avvenimenti de'
signori della Magna e di Francin, l'arsura e le colte, e l'altre
tempeste da cielo e da terra. E
dies che ciò fia prima che quelli
che s'allatta al presente e raccansolasi dal piagnere co, dire femmine dileggiate e delli loro s'accheta quando piange col morti, de'dannati. — Vera committi clie a ciò assentono. Iddio manderà loro guerra, e la
divisioni nella cittade, il cacciare de cittadini, l'uccisioni
ciare de cittadini, l'uccisioni
de' loro mariti, fratelli, padri,
figliuoli, e'il disfacimento de'lofigliuoli, e'il disfacimento de'lolo ghiculo: (divecto, culla; tro, Stazio. - Non lo nomine
ro beni, e li estij, e vituperosi
avolter); e li avvenimenti de'
no mana (B.). — La papheramo
signori della Magna e di Francia, l'arura e le colte, e l'altre
tempeste da cielo e da terra. E
dice che ciò fia prima che quelli
no (Ces.). — Prima di vent'anni
tempo (B.). — Da se la agonèria
(T.). — Or fa che pfii, co.,
manifestamiti. — Come tu vivo
libera di salire ai ciolo.

Quai Barbare fur mai, quai Saracine, Cui bisognasse, per farle ir coperte, O spiritali o altre discipline? Ma se le svergognate fosser certe Di quel che il ciel veloce loro ammanna, Già per urlare avrian le bocche aperte. Chè, se l'antiveder qui non m'inganna, Prima fien triste, che le guance impeli Colui che mo si consola con nanna. Deh, frate, or fa che più non mi ti celi; 112 Vedi che non pur io, ma questa gente Tutta rimira la dove il sol veli. Perch'io a lui: Se ti riduci a mente Qual fosti meco e quale io teco fui, Ancor fla grave il memorar presente. Di quella vita mi volse costui 118 Che mi va innanzi, l'altr'ier, quando tonda Vi si mostrò la suora di colui; E il sol mostrai. Costui per la profonda Notte menato m'ha de' veri morti, Con questa vera carne che il seconda. 124 Indi m'han tratto su li suoi conforti, Salendo e rigirando la montagna Che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua compagna, Ch'io sarò là dove fla Beatrice;

Quivi convien che senza lui rimagna.

E addita'lo, e quest'altro è quell'ombra Per cui scosse dianzi ogni pendice Lo vostro regno che da sè la sgombra.

Virgilio è questi che così mi dice,

della balia o d'altri: « Nanna, sei qui I (T.). — Tutta rimire nanna, fante, chè la mamma è cc , guarda meco con meravita nell'alpe, » (o simili canzoni glia, che con la tua persona toche si dicono alli piangenti glia passaggio araggi solazi, bambolini nella culla) abbia 115-133. Ancor na grave, cc., — Gid per urlare, quia sunt il ricordare ora quanto funno mores lugorum. — Aurian le insieme dati alle vantità ed si bocche aperte, vociferantes in vizi del secolo. — Di quetta craima (Benv.). — Se l'antive- vita viziona. — L'altri ter, non der, Inf., xxvvv., 78: Se l'antive- vita viziona. — L'altri ter, non der, Inf., xxvvv., 78: Se l'antive- vita viziona. — L'altri ter, non der non è vano. — Tri- Inf., xxv. 17: E più gernolte fu sie, dolenti. — Empeti copra di la tuna tonda (T.). Quando fu peli, metta la barba — Colui, il plenilunio (Ces.). — La suors a saccheta quando piango col morti, de dannati. — Vera carsacheta quando piango col morti, de dannati. — Vera carsacheta l'altri par la como canto della nanna. Questa è ne, vero corpo a non accouna interiezione adulante e com'è il vostro. — H secon accus la singante che usano le balle, lo seguita. — Drizza, rifa santo.

130

## CANTO VENTESIMOOUARTO.

Forese mostra a Dante anime di golosi; tra gli altri il poet a Buonaggiunta da Lucca, che premonsta al fior milio un muovo amore, e loda l'affetto e lo stile delle suc consoni, Predetta poi occuramente la mort di Corro suo frat-llo, Forese si parte. I Poti, continuada il loro commino, o dono presio na albero esempi a terrore de golovi, e poi imontrano l'Angelo e il varco al settimo est ultimo eschio, ove si purga il peccato della carne.

Ne il dir l'andar, ne l'andar lui più lento Facea, ma ragionando andavam forte, Si come nave pinta da buon vento.

E l'ombre, che parean cose rimorte, Per le fosse degli occhi ammirazione Traean di me, di mio vivere accorte.

Ed io, continuando il mio sermone, Dissi: Ella sen va su forse più tarda Che non farebbe, per l'altrui cagione. Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda;

Dimmi s'io veggio da notar persona Tra questa gente che si mi riguarda. La mia sorella, che tra bella e buona, Non so qual fosse più, trionfa lieta

Nell'alto Olimpo già di sua corona. Si disse prima, e poi: Qui non si vieta

Di nominar ciascun, da ch'è si munta Nostra sembianza via, per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è Buonaggiunta,

Buonaggiunta da Lucca; e quella faccia Di là da lui, più che l'altre trapunta,

Ebbe la santa Chiesa in le sue braccia: Dal Torso fu, e purga per digiuno, L'anguille di Bolsena e la vernaccia. Molti altri mi nomo ad uno ad uno;

E del nomar parean tutti contenti, Si ch'io però non vidi un atto bruno.

Vidi per fame a vôto usar li denti Ubaldin dalla Pila, e Bonifazio Che pasturò col rocco molte genti.

1-6. Né il dir l'andar, ecc. del detto Forces e di M.

Il dire non facea più lento Corso e figlinola di SimoPandare, ne l'andare facea più ne; bellissima. l'atta monacalento il dire. — Forte, ratto, di Santa Chiara, dell'ordine
— Rimorte, morte da lungo
tempo e perciò affatto consunte nuto a ciò da Bologna, dove
(Tor.). — Per le forse, ecc. era podestà, tratta a forza dal
Accortesi ch' io cra vivo, dalla monastero, per minarla sposa
cavità degli occhi volgcano lo
squardo verso di me con meravigita.

7-15. Il mio sermone, il mio
infermo e mort. — Da notar
discorso cominciato, dianzi, a persona, persona degna di noquell'anime che ci seguivano. ta e di fana (B.). Inf., xx, 104;
— Ella, l'anima di Stazio, — Sa tu se vedi alcun degno di
Sen va su, in vita eterna. — nota. — Tra bella e buona,
Per l'altival capione, per esser cec. Io non saprei dire in
seco a paparar io e Virgilio. — quale avanzva o in bellezza.

Per fae piacere altrui (Bl.), o in bontà (B.). — Nell'alto

— Ficcarda Donati, sorella Olimpo, nel cielo empireo.

16-24. Qui non si vieta, ecc. In questo girone non è vietato di nominare ogni anima che ci si trova, dacchè la nostra sembianza è talmente munta via, cancellata dalla dieta, che

via, cancellata dalla dieta, chunessuno ci patrebbe ricono-scere (F.). — Buonaggianta degli Urbiciani da Lucea II B.: fu goloso e fi dictoro e fu noto dell'autore; sio-chia l'uno mando sonetti al-l'attro. — D., Volg. Elog. I, 13, lo mette fra coloro i cui detti non cortigiani, ma propri delle toro citadi en-sere si troveranno, — Trapun-ta, faccia non d'unom vice, ma

sere si brocramo. — Trapin-ta, faccia non d'uomo vivo, ma fatta a ricamo; perche per lo sporgere delle ossa che infor-mavan la pelle, non si parca-no della faccia che i soli con-torni spiccati, come ne' ricami,

torni spicenti, come ne' ricami, mancando il pieno delle carni (Cocs.). — Evbe la santa Chiesta, ecc. Fin pontefice, Martino IV dal Torso o di Tours in Francia (1281-285). Il B.; Fin moto golioso, e tra l'altre goliosità n'ebbe una ch' elli si fin cea recare l'anguille del l'ago da Bolsena, che è ma città nel Patrimonio, le quali sono le magino; tanta sono grasse e di buono sapore; e le facea mettere e morire nella vernaccia, e poi battere une schiare con cacio e uova e certe altre cose, e faceanno fare vivande in più maniere, le quali sono tanto ingrassa tive, che continuandole modi M.; rite di grassezza. — E in versione noccia, Altri; In la ve maccia. maccia. Altri: In la ve maccia.

— Vernaccia è vino (bianco),
che nasce nella riviera di Ge-

che nasce nella riviera di Genova (B.).
26-30. Tuiti contenti, per
amor di fama. — Un atto brisno, di rincrescimento; uno
turbamento (B.). Vista irata
(Lun.). — Per fume a voto
usar ti denli, masticare l'aria
per fame (Ces.). — Ubuldio
dalla Pila, fratello dal cardinale Ottaviano degli Ubaldini (Inf., x, 120). La Pila. eastello del Mugello sul dorra di
Monte Senario, non motto lonMonte Senario, non motto lon-Monte Senario, non motto lontano da Firenze. — Bonifacio, ecc., de' Fieschi, conti di Lavagna, che, essendo arcive

scovo di Ravenna (1272-1294), resse molte popolazioni. Altri intende: che colle rendite dell'arcivescovado fece vivere lautamente molte persone. Il B.: pascette molte genti col sno beneficio. — Rocco. pastorale. Il B.: E usanza di quelli arcivescovi di non portare lo pistorale ritorio come fanno il attri. ma diviso di sopra a modo di quello scacco che si cuma rocco. Altri, men bene: e unma rocco. Altri, men bene : gotta, recretto.

31-33. Messer Murchese de 31-33, Mester Marchete de Rigogliosi, cavoliere di Forli, molto vago di bere. — Mar-chese è nome proprio. — Paler domine Lucie, que fuit ma-ter domini Bernardini de Polenta, qui fuit dominus Raven. untum (Benv.). - Spazio, agio. -Con men s'cchezza, con minore sciugaggine, che non avea ora

quando io lo vidi (B.).

34-39. Fa prezza, fa stima.

- A quel da Lucca, a Buonaggiunta. — Che piu, ecc., degli altri parea desideroso di aver notizia di me. - Aver con-tezza. Altri: Voler conlezza, tezza. Auri: Voter contezza.

Ei mormorava, ecc., fra sò, sì ch'io non lo potea intendure e non so che Gentucca, contava quello spirito nella sna mormorazione (B.). Là ovegiti sentiva la pinga della giuvizza, i transmissa della fune sella contendada della giuvizza, i transmissa della fune sella contendada con sentimento della fune sella contendada con sella contendada contendada contendada contendada contendada con sella contendada c il tormento della fame, nella sua bocca (F.). - Geniucca fu una gentildonna lucchese, della gentildonna lucchese, della quale Dante s'invespii, quando egli nel 1314 andò in Lucca presso l'amico suo Uguecione della Faggiuola, il quale si era insignorito di quella città. Fu poi maritata, secondo il Troys, a Bernardo Morla degli Allucinghi (f.). — Li pilucca li dimagra.

lucca, li dimagra.

43-51, E non porta ancor
benda, e per anche non va henida, e per anche non va bendata, velata; vale a dire, non è per anche maritate; poichè solo le maritate e le vedove (Sopra, viii, 74) porta-vane la benda, ma di diverso colore. Ed era un drappo che, seendendo dal capo, copriva gli occhi ed il vollo (F.).— come ch' toon la viprenda, comeche le si dia biasimo, co-me ch' panta inf. vii di me la Danie. Inc., Ast., The ten de Danie. Inc., Ast., The ten danie de la dinostra, chem-eta voca. (B.). bile stirpe in canala mondo. — Con questo antivedeve, con questo prognostico; — Noto., provenzale: notar, (a Ermana), lorgo a due mi— e questo è quello ch'io morpore in nota, cios in musica, glia d'Arezzo, o ru aglio di
morava dianzi colà (B.). — Dichiureranti, ecc., lo effetto ti d'Ulisse: M'anava sol cavalchiureranti, ecc., lo effetto ti d'Ulisse: M'anava sol cavalchiureranti, ecc., lo effetto ti d'Ulisse: M'anava sol cavalcoliui, ecc., quel Danie Aligenieri che trasse fuori in pubblico le rime nuove di stile, del cor no movo lo chanblico le rime nuove di stile, del cor no movo lo chanchi avele, ecc., principio d'una
chi avele, ecc., del Danie, che leggesi
— Ista, ora: è vocabulo lucche gli fu poi trannisto is
chese (B.). Dal latt.: ipra, solGuittone, dalla voce guilte, che me fa Dante. Inf., xxi, 41. -

Vidi messer Marchese, ch'ebbe spazio Già di bere a Forli con men secchezza, E si fu tal che non si senti sazio.

Ma, come fa chi guarda, e poi fa prezza
Più d'un che d'altro, fe' io a quel da Lucca Che più parea di me aver contezza.

Ei mormorava, e non so che Gentucca Sentiva io là ov'ei sentia la piaga Della giustizia che si li pilucca.

O anima, diss'io, che par si vaga Di parlar meco, fa si ch'io t'intenda, E te e me col tuo parlare appaga.

Femmina è nata, e non porta ancor benda, 43 Cominciò ei, che ti farà piacere

La mia città, come ch'uom la riprenda. Tu te n'andrai con questo antivedere: Se nel mio mormorar prendesti errore, Dichiareranti ancor le cose vere.

Mi di' s'io veggio qui colui che fuore Trasse le nuove rime, cominciando: Donne, ch'avete intelletto d' Amore. Ed io a lui: Io mi son un che, quando Amore spira, noto, ed a quel modo Che detta dentro, vo significando.

O frate, issa vegg'io, diss'egli, il nodo Che il Notaio, e Guttone, e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch'i' odo.

Io veggio ben come le vostre penne Diretro al dittator sen vanno strette. Che delle nostre certo non avvenne. E qual più a gradire oltre si mette.

Non vede più dall'uno all'altro stilo; E quasi contentato si tacette. Come gli augei che vernan lungo il Nilo

Alcuna volta di lor fanno schiera Poi volan più in fretta e vanno in filo; Cosi tutta la gente che li era,

Volgendo il viso, raffrettò suo passo, E per magrezza e per voler leggiera.

52-69, Quando Amore della tintesori hora (Nann.). — l' irtà apira nella mia mente, nod», l'impedimento. — l' oto la sua spirazione ed a quel Notaio, Jacopo da Lentino, le virtù apira nella mia mente, noto la sua spirazione ed a quel modo che l'amore detta nella mente, vado dimostrando con le parole; sicche onestamente dimostra, ch'elli era colui, che

come Buonaggiunta, il 1250. — Guittone, d'Arro V. sotto, xxvi, 124. Il Na nucci: Guittone nacque di bo ble stirpe in Santa Firmo (o Formena), borgo a due na

52

E come l'uom che di trottare è lasso Lascia andar li compagni, e si passeggia Fin che si sfoghi l'affollar del casso; Si lasciò trapassar la santa greggia Forese, e dietro meco sen veniva, Dicendo: Quando fla ch'io ti riveggia? Non so, risposi lui, quant'io mi viva; Ma già non fla il tornar mio tanto tosto, Ch'io non sia col voler prima alla riva. Perocchè il luogo, u' fui a viver posto, Di giorno in giorno più di ben si spolpa, Ed a trista ruina par disposto. Or va, diss'ei, chè quei che più n'ha colpa 82 Vegg'io a coda d'una bestia tratto In ver la valle, ove mai non si scolpa. La bestia ad ogni passo va più ratto, Crescendo sempre infin ch'ella il percuote, E lascia il corpo vilmente disfatto. Non hanno molto a volger quelle rote, (E drizzò gli occhi al ciel) ch'a te fia chiaro Ciò che il mio dir più dichiarar non puote. Tu ti rimani omai, chè il tempo è caro In questo regno si, ch'io perdo troppo Venendo teco si a paro a paro. Qual esce alcuna volta di galoppo Lo cavalier di schiera, che cavalchi, E va per farsi onor del primo intoppo, Tal si parti da noi con maggior valchi; Ed io rimasi in via con esso i due, Che fur del mondo si gran maliscalchi. E quando innanzi a noi si entrato fue, 100 Che gli occhi miei si fero a lui seguaci, Come la mente alle parole sue, Parvermi i rami gravidi e vivaci D'un altro pomo, e non molto lontani. Per esser pure allora volto in láci. Vidi gente sott'esso alzar le mani, E gridar non so che, verso le fronde, Quasi bramosi fantolini e vani,

la morte. — Alla riva dell'Isula del purgatorio, dove fin-se di sopra (11, 101) che si po-sasseno l'anime che venivano per mare guidate dall'angialo (B.).— Il tuogo, Firenze.— A viver posto dalla natura (B.).— Di hen si posto da la parte (B.) - Di ben si spolpa, si priva (H.). - Or va consolato. - Più n'ha colpa della ruina, a che dici tu che è apparecchiata Fiorenza (B.). - Quei, Corso Donati. - A coda d'una bestia tratto, stracinato (B.). — Nel 1308, fug-gendo dal popolo, fu inseguito dai cavalli catalani; e nella dai cavalli catalani: e nella fuga, caduto e gittatosi da cavallo e rimasto con un pie nella staffa, ne fu tanto straziato che i suoi nemici lo sopraggiun-sero e lo finirono presso S. Salvi, peco lungi da Firenze, il di 6di ottobre (F.). Con qualche varletà. G. Vill., vin. 26, a Dino Coningani. Libro iti.—La valle, eco., ove non è remissione alcuna.—Crecendo nel moto.—Infin ch' ella il percutote. Supone il poeta che il cavalle finisse d'uccidere Corso Donati (F.). Il B.: Si rimasse dilacerato per lo strachamento.—Non hanno motto a volgar, non interi otto anni. ger, non interi otto anni. — Qualle rote, le sfere celesti. 90. Più dichiarar, ecc. Dante

nel suo poema non nomina mal espressamente Corso Do-

nati. 99. Caro, preisos. — A paro a paro, d'egual passo. — Del primo intoppo, del primo sontre col nemiei. — Con maggior valchí con passi più grandi dei nostri. — Malis alchi, marescialli, maestri e duci di poesia. — Mariscalco è governatore nelle corti e dell'esercito sotto l'imperadore (B). 100-114. E quando, ecc. Foreso si fu dilungato tanto da noi, che i miei cochi le seguitavano e discernevano confinamento. — Parvermi i rami, eco., mi apparero i rami gravidi, carichi di frutta, e viucai, vergegianti.

remi graviai, caricii di rui-ta, e vioaci, verdeggianti — D'un altro pomo, d'un al-tro albero che portava pomi come lo primo, che fu trovado da loro e passato (B.). — Ldci, là. Prima la costa arcuaza del monte gliel nascondava vale : sucido, abbietto. Morl in Ecome i gru van cantando lor D'un altro ponto, d'un 1-Firenze nel 1294, dopo aver dai, Facendo in aer di 22 tro albero che portava poni dato principio l'anno avanti lungu riga. V. anche Paradiso come lo primo, che fu irovato alla foodatione del monastero verso mano ritta, come an-là. Prima la costa arcusta. — Le vosire penne. Allude alla possie non solo di Danto, ma paro per ristorare lo stallo (Ces). — Altar le mano, pri di Guido Cavaleanti e di Cino da Pistoia (F) — Sen vanno stretta, seguitano strettamente l'aspirazione. — E quat più presta.

di primo di Guido Cavaleanti e di Cino da Pistoia (F) — Sen vanno voler, per desiderio di pursi dimostra l'affecione della rispirazione. — E quat più presta.

di primo di primo di prescipio di prescip

Vale : sucido, abbietto. Morì in E come i gru van cantando lor

116-129. Legno è piu su, ecc. su nella vetta del monte è l'albero della scienza del bene e del male. -- R questa pianta nacque da una vermena che fu levata da esso: però guai se la toccate. -- Ristretti insieme, perchè la via è angusta e l'albero in mezzo. - Dal lato che si lera , dal lato sinistro, da cui s' innalza il monte e fa da que la itualiza il monte e fa da parete. — Ricordict, dicea, de maladelti, eco. Ricordatevi del Centauri, nati d'Issimi de di vino, volendo rapira di Giunone, i quali, caldi di cibo e di vino, volendo rapira a Piritto la sposa ippodamia, combatterono contro Tese de Ercole, e furono vinti. — Co doppi petti, d'uomo e di cavalio. — E depit Ebret, E ricordatevi di que soldati cheri, che bevendo al fonto Arad, si mostrarono troppo delicati ed avidil atterrandosi a ber con la bocca nolla fonte; il perché Gedeone nella fonte; il perche Gedeone non gli volle aver per compagni, quand'egli discese le col-line per muover incontro i Ma-dianiti, a'tendati nella pianudiantit, attendati nella pianura (F.). Giudei, vu. — Non
gli ebbe. Altri: No'i volle. —
Si, così. — Vivagni si chiamano il canti della tela, e però
qui l'autore il pone per l'estrenità del girone (B.). V. Inf.,
xiv, 123. — Da miseri guadagni,
da mati efetti, da tristi gastighi.
130-154. Poi. ratlargati, distaccatici l'un dall'altro, e non
più ristretti insieme (v. 119)
per la strada sola, nuda, non
più ingombra nò da alberi, nò più ingombra no da alberi, no da anime. - Ci portammo. Altri: ci portaro. plando sopra le cose vedute ed ulite da noi (B.). — Si voi sol tre, voi tre così soli I — Subita, improvvisa. - Poltre, spaventate, ombrose (Bl.). Pigre (T.). - Fossi, fosse. - Un che dicea un angelo. — Quinci si va, eco., per questa scala si va suso da colui, lo quale vuole andare per avere pace eterna. — Si è segno d'impersonale, como nel ini dell'inferno: Per mie si va (T). - Tolta, abbarbagliata. — Ret o Altri; indictro. — Com'uom, eco., che avendo perduta la vista va a orecchio, va dietro il suono della voce che ascolta. Il B.; al suono della voce che pedate, non perch'elli vegga, come fanno Il ciechi. — E quate, eco. Il Buti; come di nuaggio la mattina in un angelo, - Quinci si va,

Che pregano, e il pregato non risponde; 100 Ma per fare esser ben loro voglia acuta, Tien alto lor disio e nol nasconde. 119 Poi si parti si come ricreduta; E noi venimmo al grande arbore adesso, Che tanti preghi e lagrime rifluta. Trapassate oltre senza farvi presso; Legno è più su che fu morso da Eva, E questa pianta si levò da esso. Si tra le frasche non so chi diceva; Per che Virgilio e Stazio ed io ristretti. Oltre andavam dal lato che si leva. 121 Ricordivi, dicea, dei maladetti Ne' nuvoli formati, che satolli Teseo combattér co' doppi petti; E degli Ebrei ch'al ber si mostrar molli, 124 Per che non gli ebbe Gedeon compagni, Quando inver Madian discese i colli. Si, accostati all'un de' duo vivagni, Passammo, udendo colpe della gola, Seguite già da miseri guadagni. Poi, rallargati per la strada sola, Ben mille passi e più ci portammo oltre, Contemplando ciascun senza parola. 133 Che andate pensando si voi sol tre? Subita voce disse; ond'io mi scossi, Come fan bestie spaventate e poltre. 136 Drizzai la testa per veder chi fossi; E giammai non si videro in fornace Vetri o metalli si lucenti e rossi, Com'i' vidi un che dicea: S'a voi piace Montare in su qui si convien dar volta; Quinci si va chi vuole andar per pace. L'aspetto suo m'avea la vista tolta; Perch'io mi volsi retro a' miei Dottori. Com'uom che va secondo ch'egli ascolta. E quale annunziatrice degli albori, L'aura di maggio muovesi ed olezza: Tutta impregnata dall'erba e dai fiori; Tal mi sentii un vento dar per mezza La fronte, e ben senti' muover la piuma. Che fe' sentir d'ambrosia l'orezza E senti' dir: Beati cui alluma Tanto di grazia, che l'amor del gusto Nel petto lor troppo desir non fuma, Esuriendo sempre quanto è giusto.

ciechi. — È quate, ecc, il Buti: flori. — La piuma, l'ala delcome di maggio la mattina in l'angelo. — Che l'è, ecc., la troppo desiderio, soltando seisull'aurora si leva uno ventiquale, facendomi vento e cantondo fame sempre, quanto
cello delicato, che è segno delcellandomi il sesto P., mi fece giusto e atto a socienta la
l'albore che apparisce: muo- sentire un effluvio d'ambrosia, vita [s]. — Exerciendo, e rec
vest, venteggia delleatamente — Esenti' dir, ecc. (allo stesso latina, e qui il poeta ha moolezza, rende ullmento — angelo): licati coloro cui illudificato il conectio delle patutta impregnata, ecc., piena mina tanta grazia che l'apperole evangeliche: Beati qui dell'ulimento dell'erbe e de' tito dei cibi e delle bavanda suriunt cuttitiam. Matth. » se

# CANTO VENTESIMOOUINTO.

Per la stretta via che dal sesto cerchio conduce al settimo ed ultimo, chiede Dante al suo er la stretta via che dui sesto cerchio conduce al settimo è attimo, chiede Dante al mo Maestro come esver possa che altri dimagni id dove non è uopo di nutrimento. Virgilio gli risponde in parte, e in parte commette la risposta a Stazio, che cortexemente dimontra la generazione del feto infino all'infusione dell'anima ragionevole, e la compinazione di let con la vegetativa e sensitiva, e it suo modo d'euere dopo la morte. Giunti al girone, lo trovarono tutto ingombro di fiamme, eccetto l'orlo esterno, e vedono tra quelle trascorrere spiriti cantando un inno e gridando esempj famosi di castild.

| Ora era onde il salir non volea storpio,           |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Chè il sole avea lo cerchio di merigge             |      |
| Lasciato al Tauro e la notte allo Scorpio          | ).   |
| Per che, come fa l'uom che non s'affigge,          | 4    |
| Ma vassi alla via sua, checchè gli appaia          |      |
| Se di bisogno stimolo il trafigge;                 | ,    |
| Così entrammo noi per la callaia,                  | 7    |
| Uno innanzi altro, prendendo la scala              |      |
| Che per artezza i salitor dispaia.                 |      |
| E quale il cicognin che leva l'ala                 | 10   |
| Per voglia di volare, e non s'attenta              |      |
| D'abbandonar lo nido, e giù la cala;               |      |
| Tal era io, con voglia accesa e spenta             | 13   |
| Di dimandar, venendo infino all'atto               |      |
| Che fa colui ch'a dicer s'argomenta.               |      |
| Non lasciò, per l'andar che fosse ratto,           | 16   |
| Lo dolce Padre mio, ma disse: Scocca               |      |
| L'arco del dir che insino al ferro hai tra         | atte |
| Allor sicuramente aprii la bocca,                  | 19   |
| E cominciai: Come si può far magro                 |      |
| Là dove l'uopo di nutrir non tocca?                |      |
| Se t'ammentassi come Meleagro                      | 22   |
| Si consumò al consumar d'un tizzo,                 |      |
| Non fora, disse, questo a te si agro:              |      |
| E, se pensassi come al vostro guizzo               | 25   |
| Guizza dentro allo specchio vostra imag            | e.   |
| Ciò che par duro ti parrebbe vizzo;                | -,   |
| Ma perchè dentro a tuo voler t'adage,              | 28   |
| Ecco qui Stazio, ed io lui chiamo e preg           | 20.  |
| Che sia or sanator delle tue piage.                | 209  |
| 1-9. Onde nella quale o per podo eran due ore dopo | me   |
|                                                    |      |

cui. — Storpio, impaccio (B.). Non concedeva indugio. — Chè il sole, ecc. Il segno dell'Ariete avea già passato il meridiano, s sovr'esso trovavasi il segno del Toro. Così la Libra (segno opposto all'Ariete, vedi sepra II. 5-6) avea nell'altro emissero opposto all'Ariete, vedi sopra II. o' era la scala che dal sesto la maturità, e però molle; lat :
5-0] avan nell'altro emisfero conduceva al settimo girone, mitia poma, Qui: intelligibilo
oltrepassato il meridiano, e so- Sopra, IV. 22; calla. — Che per e chiaro (Ces.). — Tadage, sil
vra esso trovavani la Scorpione artezza. Fra andaro in filo e soddisfatto (Ces.). Il Toro: a tuo
(Segno opposto al Toro): e poi- non di pari li salitori (B.).
oli sogni segno celeste impiega
nol suo passaggio due ore, vuol
indicac. — Non \*cattenta, non cosa. — Esco qui Statio. Perdire: nell'emisfero del Purgas'assicura (B.). — D'abbandochè è opera di fede, finge che
torio cran due ore dopo mesant lo sido, di gitarsi a volo, Virgillo prephi Statio, che sitegiorno, e nell'emisfero anti(B.). - La cata l'ala. — Spenta, gnifica lo intelletto, che qua

podo eran due ore dopo mez-zanotte (F.). — Non s'a/Rigge, non si ferma. V. sotto, xxxiii, 104. — Checché gli appaia, qualunque cosa gli appaia, gli si pari davanti. — Per la callaia, per l'angusto calle, ov'era la scala ché dal sesto conducera al settino gricone

raffrenata dal timore di dar noia. Il B: prima volca dimannola. Il B: prima volea dimandare, poi timidezza mi rattonea.

— All' atto, eco. Avea fatte bocca da dire, pur accenuando con poco aprimento delle labbra (Ces.).

16-21, Non lasció, ecc. Per quanto fosse celere l'andar nostro, Virgilio non lasció di parlare com' ebbe conosciuto Il mio desiderio; ma disse: lascia prio desiderio; ma disse: lascia

pariare come code conoscinto il milo desiderio; ma disse: lascia pure andar la parola che hai già sulle labbra. Metafora tratta dall'arco, di cui la punta dello strale (ferro) tocca il sommo, quando sta per essere sepoento (Ff.). — Sicuramente, sanza timora. — Come si può far magro, ecc., come pud di-ventar magra una cosa che non ha bisogno di nutrimento, como

ha bisogno di nutrimento, como sono tutte le spiritualit (Varchi). 22-30. Se l'ammentazzi, ecc. Era un tizzon fatato, al cui ardere e consumarsi dovea rispondere la vita di Meleagro e la morte (Cex.). Se egli è possibile che un tizzone, ardendo pel fuero a consumandoi sia nel fuoco e consumandosi, sia cagione che uno che sia lon-tano, e che di questo non saptano, e che al questo non sap-pia cosa alcuna, si consumi e arda tanto, che, consumato tut-to il tizzone, sia consumata tutta la vita di colui, così pos-sono farsi maghere e grasse queste ombre, cioè questo corpo aereo, secondo che vuole l'a-nima di dentro, che lo dispone e governa, e da cui bende: non e governa, e da cui pende: non altramente che nello specchio si muove l'immagine, secondo che si muove la persona di chi è l'immagine, mostrandosi ora trista e ora allegra, secondo che allegra o trista si mostra che allegra o trista si mostra la persona che si specchia (Varchi). Vizzo, si dice del frutto mezzo, che passò oltre la maturità, e però molle; lat : mitia poma. Qui; intelligibile e chiaro (Ces.). — Tadage, si soddisfatto (Ces.). Il Toro: a tuo solore, a tun postr. Fadago dessto dubbio dichiari. - Piage,

piaghe d'ignoranza.

31-42. Se la vendetta elerna,
ecc. Se gli apro il modo, onde
la divina giustizia punisce la divina giustizia punisce queste anime mentre sei tu presente, o Virgilio, che lo onoro come maestro, mi scusi il non poter a te disdire. Altri; Se la veduta eterna gli dislego, cioè se gli dichlaro ciò che è maraviglioso a vedere in questi luoghi eterui (F.). — Lame li Seno, varranno a chiarirti del dubbio che muovi del come possano queste anime dima-grare. - Sangue perfetto, eco. digesto e smaltito, dopo cios algesto e smatto, dopo l'ultima digostione: Prende nel ctore... Virtule informativa. La virtà informativa, o vero generativa. la quale è nello spirito che esce insieme collo sperna dell'uomo, non opera formalmente, ma virtualmente... Ciascuno sperma dispone la materia, forma le membra. te.. Clascuno sperma dispone la materia, forma le menosa convieno a quest' animale, in virtà della quale egil opera, onde (come dicova Averrois) i membri del leone e quelli del cervo, non sono diversi, se non perchè è diversa l'anima. Il Petr. nella canzone grande: E i piedi, in ch' io mi stetti, e mossi e corsi. — (Com' opni membro all' anima risponde) — Diventar due radici zoera l'onde. — Come quello, sco. Come il sangue, il quale non è diventato sperma, ha virtò dal diventato sperma, ha virtù dal cuore di diventare tutte le membra, come si vede nel nu-trimento; perchè l'ossa convertono il sangue in ossa, le vene iono il sangue in ossa, le vene in vene, la carne in carne, e di tutti gli altri nel medesimo modo, così, poichè è diventato sperma, ha virtù di fare tutti i membri, operando in virtù dell'anima. E però disse per similitudine, come quello; cioè, non altramente che quello; cioè,

similitudine, come quello; cioc, non altramecte che quello, che vasse per le vene, cio il quale vas per le vene, cio il quale va per le vene, qua furita quele membra (Varechi.). V. Conv., iv. 21. – Summ. Theol. I., quaest. 119 (Lf.).

43-51. Ancor digesto, cioè. dopo l'ultima digestione: e qui intende di quella che si fa nelle vene, quasi dica smaltio un'altra volta, dopo le tre principali (pello stomaco, nel fegato e nel cuore), ov'è più bello Tacer che dire. ne' vasi seminarii e nei testicoli, e quindi, cioè da' vasi spermatti e per i testicoli, geme, stilla, goodola, come si dice oggi, Sopr'altrui anque. sovra il mestruo della donna... sovra il mestruo della donna... constantia quandam humidi, po: imprende, mette muo In matural vaselto, nella ma- etc. E conquitare est facere, si quello che i Latini direbber elle e evalure della donna. Il liquida constent, etc. e breve- aggreditur. Ad orpanar or Potrarea: virginal chiostro mente, significa a nel, fare che ganizzare che formare (Farchi, 1- Iot, nella matrice una cosa liquida, che si vpar- posze, le polezze, che sono che

Se la vendetta eterna gli dislego, Rispose Stazio, la dove tu sie, Discolpi me non potert'io far niego. Poi cominciò: Se le parole mie, Figlio, la mente tua guarda e riceve, Lume ti fien al come che tu die. Sangue perfetto, che mai non si beve Dall'assetate vene, e si rimane Quasi alimento che di mensa leve, Prende nel cuore a tutte membra umane Virtute informativa, come quello Ch'a farsi quelle per le vene vane. Ancor digesto, scende ov'è più bello Tacer che dire; e quindi poscia geme Sopr'altrui sangue in natural vasello. Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme, 46 L'un disposto a patire e l'altro a fare, Per lo perfetto fuogo onde si preme: E, giunto lui, comincia ad operare, Coagulando prima, e poi avviva Ciò che per sua materia fe' constare. Anima fatta la virtude attiva, Qual d'una pianta, in tanto differente, Che quest'è in via, e quella è già a riva. Tanto ovra poi che già si muove e sente, 55 Come fungo marino: ed indi imprende Ad organar le posse ond'è semente.

e ventre della donna , l' uno e gurebbe, si rappigli e si rassodi l'altro , il sangue dell' uomo in modo che sia e non si sparche è lo sperna, e il sangue ga; come si vede nel latte medella donna che è il mediante il presame o il gaglie struo , si accophie instieme, si (Varchi).

congiunge e s'aduna: L' un 52-57. Anima fatta, ecc. struo, si accogne insieme, si congiunge e s'aduna: L'um dieposto a patire: il mestruo della donna, il quale è materia propinqua del parto... e l'altro a fare: e questo è lo sperma del maschio... Perchè, come il mestruo... ha virti e potenza passiva di diventare tutti i membri, così lo sperma ha potenza e virtù attiva di fare tutti i membri, per venire dall'uomo: e questo è quello che vuol dire tutto questo verso: Per lo perfetto luogo onde si preme (Varchi)... E, giunto lust, lo sperma del maschio, comincia ad operare, Coaquilando prima, tale è proprio il seme dell'uomo al mestruo, quale è il coaquio che noi chiamiamo gaglio, o vero presane, al latte. E noi convera cios quale e il congruio che noi chia-miamo gaglio, o viro presame, al latte.. E poi avviva, cioè dà la vita e l'anima. Ció che per sua materia fe' constare. Gli scrittori latini usano in questa materia il verbo con-stare, e dicono: Coagulatio est convantia avadam, humidi

diante il presame o il gaglo (Varchi).
52-57. Anima fatta, ec.
L'uomo vive prima la vita delle piante, poi quella degli animali, poi la propria dell'uomo che è la razionale. La vivinte attitua, la quale è quella del padre, fatta anima, diventata animata mediante l'anima vegetativa. Qual d'una pianta, ecc. Tra l'anima vegetativa delle piante e quella delle piante e compita e fornita, non aspetiando altra anima, no sonitiva, come i bruti, no razionale, come gli nomini. Tanto ovra poi, mostra pure, che ella è sompre agente; che gia si muove e sente: disse già perchè nel vero non e molle intervallo... Come fungo marcian. Ta venosii con mira presente per perchè nel vero non e molle intervallo... Come fungo marcian. Tra t venosii con monperché nel vero non e mollo intervallo... Come fungo ma-rino. Tra i zoofiti, cloè pinn-tanimali son le spugne, delle quali intende qui il poeta. - Ed tudi, cioè di qui; l'avverblo di luogo invece di quetto di temOr si spiega, figliuolo, or si distende La virtù ch'è dal cor del generante, Dove natura a tutte membra intende: Ma. come d'animal divenga fante,

Non vedi tu ancor: quest'è tal punto Che più savio di te già fece errante; Si che, per sua dottrina, fe' disgiunto

Dall'anima il possibile intelletto, Perchè da lui non vide organo assunto.

Apri alla verità che viene il petto, E sappi che, si tosto come al feto L'articolar del cerebro è perfetto,

Lo Motor primo a lui si volge lieto Sopra tanta arte di natura, e spira Spirito nuovo di virtù repleto.

Che ciò che trova attivo quivi, tira In sua sustanzia, e fassi un'alma sola, Che vive e sente, e sè in sè rigira.

E perchè meno ammiri la parola, Guarda il calor del sol che si fa vino, Giunto all'umor che dalla vite cola.

E quando Lachesis non ha più lino Solvesi dalla carne, ed in virtute Seco ne porta e l'umano e il divino.

L'altre potenze tutte quante mute; Memoria, intelligenza e volontade, In atto molto più che prima acute. Senza restarsi, per sè stessa cade

Mirabilmente all'una delle rive: Quivi conosce prima le sue strade. Tosto che luogo li la circonscrive,

La virtù formativa raggia intorno, Cosi e quanto nelle membra vive; E come l'aere, quand'è ben piorno,

Per l'altrui raggio che in sè si riflette, Di diversi color si mostra adorno, Cosi l'aer vicin quivi si mette

In quella forma che in lui suggella,

pio (Varcai).

53-60. Or, cioè dopo le cose
dette, si spiega: lo sperma del
maschio per la sua virtù e
colla sua actilità penetra per
tutto il mestruo, per tutti i
versi e colla sua calezza l'altera; or si distende: repica
matalira polla il medesimo a

colla sua sottilità penetra per non vedi ancora, come d'ani- corpo, che lo fu compagno; tutto il mestruo, per tutti i mai sensitivo questo embrione overo si dittende replica divenga animal ragionevole, cess anima, e forna un corpo cara; or si distende: replica — Fante, V copra, xi. 66. — (così e quanto), pari nelle faturi altra volta il medesimo a Che pite savio, cec. Questo è cara e nella misura a quello maggiore spressione e per di- tal punto così difficile a cono- che animava nel mondo (F), notare la penetrazione sua per scersi, che uno piu savio di te, 91-99, Fiorno, pieno di vatutti i versi e per ciascuna Averroc, fece cadere in ervore pori. Altri: picorno. — Fante membra intende: quel tato De Anima, lib. 3, asseri sè, ecc., in esso percolendo dove può essere avverbio di disgiunto dall'anima l'intel- rimbalza. — Di diversi color luogo, e allora significherà che letto possibile, la facoltà d'in- dell' iride. — Così l'aer, ecc. la virtù attiva si spiega e di- tendere, perchè dall' intelletto coli l'aere color l'acra di state deve natura a tutte non vide adoprato nelle sue pone od atteggia in quella for-

operazioni alcun istrumento sensibile, al mode che l'animo vegetative e sansitive hanno organi atti alle loro operazioni materiali, come, a mode di esempio, gli occhi per videre, gli orecchi per udire (F.). 70-78. Lieto. Sopra, avi, 89; licio Futtore. — E spira, eco. ed infonde un nuovo spirio e quest' è l'anima intellettiva, ripieno di tai virti che tira e identifica nella propria sostanza tutto quello che quivi nel feto trova d'attivo (l'anima vegetativa e la sensitiva), e così di tre anime se ne fa una sola, la quale e vegeta e sente ed

la quale e vegeta e sente ed intende (F.). — E perché me-no, ecc. E perchè il mio di-scorso ti faccia meno maravi-

scorso di loccia meno maravi-gliare, guarda come il raggio del sole, unito all' umore ch' e nella vite, si faccia vino, e così meglio vedral come lo spi-rito di Dio, unito alla sostanza vegetativa e sensitiva, divenga

anima razionale (F.).
79-90. E quando Lachesis, eco. La Parca che fila lo stame della

La Parca che fila lo stame della vita umana. V. sopra, Xu. 25-27. Quando seviene la morte dell' nomo. I'anima sciogliesi dalla carne e porta seco virtualmente ed in potenza le faccoltà corporali e le intelletuali (F.). – L'alive potenze, ecc. Tutte le facoltà diverse dalle intellettuali, sono silora affievolite, perché non hanno seco gli organi onde s'esercitano: ma le spirituali; me

seco gli organi onde s'esercitano: ma le spiritual: me-moria, intelletto e volonia, sono in atto più energiuhe che prima, liberate dall'impaccio dei corpo (F.), — Restaret, fermarsi. — All'una delle rice o di Acheronte o del mara Mediterraneo, sulla foce del Tevere. Sopra, 11, 101-105. — Le sue strade, la strada che deve percorrere per giungere al suc destino, - Tosto che luopo, cec. Tostochè l'uno o l'altro de' detti luophi la contiene, essia. 94 que, ond'è, delle quali potenze membra intende, cioè dovunsemente, semenza e princique è l'biogno; può essere luogh, la contene, ossia,
pio (Varchi).

53-60. Or, cioè dopo le cose sponder à quello or di sopra; a dessa mine nello stesso modette, si spiega: lo sperma del
maschio per la sua virtù e
colla sua sottlittà penetra per
non vedi ancora, come d'anicorpo, che le fu compagno;
versi e colla sua caldezza l'aldivance.

ma di corpo che in esso im-prime per propria virtù l'ani-ma, che ivi si fermò, — Si muta. si trasporta. — Segue, ecc. il corpo aereo, va dietro

autor corpo area.

allo spirito.

100-105. Perocché, ecc. E perché di qui, da questo corpo aereo, l'anima ha poi la sua apparenta, vate a dire, per cas ai fa visibile, è chiamata ombra. — E quindi organa poi, ecc. E per mezzo di esso corpo aereo organizza poi epii entimento corporate insino sentimento corporale, insino alla vista. — Noi anime. — Secondo, ecc. L'ombra nostra Secondo, ecc. L'ombra nostra prende sembianza secondo che i desiderj e gli altri affetti ci loccano; lat.: afficere. Altri: affitigono. — Ammiri, prendi ammirazione. 109-126. All'ultima tortura, all'ultimo girone, ove si tortu-

rano le anime, ovvero all'ulti-ma cornice che torce e gira attorno 11 monte. Conv., 1v. 7: Tortisce per li pruni, devia, -Venuto s'era all', lat.: ventum erat ad. - Ad altra cura. Non più a cercare come le anime possano dimagrare, ma come potessimo scansar lefiamme. — Quivi la ripa, ecc., la falda del monte che fa da parete alla strada, getta fuori con impeto una fiamma, e l'orlo dell'altra estremità della strada manda vento in su che respinge la detta fiamma e l'allontana da se. La flamma, allontanata così se. La damma, allontanda così dal vento, lascia una via al poeti per camminare senz'offesa. — Dal lato schittso, senza aponda, d'onde saliva il vento, la respingeva le fiamme (F.),

Persona, facilmente. - Sum-mo Dese comentos, principio dell'inser che di recita nel matculo del sabato, e in eni si dota. - Telus benga enscipe. - Ut corde puro so della purifruamur largius. - Lumbos jecurque morbidum - Flammis adure congruis, - Accincti ul artus excubent, — Luxu remoto pessimo. — Udi' can-tando, udil cantare. — Che di volger, ecc. che mentre era as-sai sollecito di tener gli occhi

E simigliante poi alla flammella Che segue il foco là 'vunque si muta, Segue allo spirto sua forma novella. Perocchè quindi ha poscia sua paruta, È chiamat'ombra; e quindi organa puoi Ciascun sentire insino alla veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi, Quindi facciam le lagrime e i sospiri Che per lo monte aver sentiti puoi. Secondo che ci affiggon li desiri E gli altri affetti, l'ombra si figura, E questa è la cagion di che tu ammiri. E già venuto all'ultima tortura S'era per noi, e volto alla man destra. Ed eravamo attenti ad altra cura. Quivi la ripa flamma in fuor balestra, E la cornice spira flato in suso, Che la riflette, e via da lei sequestra: Onde ir ne convenia dal lato schiuso Ad uno ad uno, ed io temeva il foco Quinci, e quindi temeva il cader giuso. Lo Duca mio dicea: Per questo loco Si vuol tenere agli occhi stretto il freno, Perocch'errar potrebbesi per poco. Summæ Deus clementiæ, nel seno Al grande ardore allora udi' cantando, Che di volger mi fe' caler non meno: E vidi spirti per la flamma andando: Perch'io guardava a loro ed a' miei passi-Compartendo la vista a quando a quando, Appresso il fine ch'a quell'inno fassi Gridavano alto: Virum non cognosco: Indi ricominciavan l'inno bassi. Finitolo, anco gridavano: Al bosco Si tenne Diana ed Elice caccionne Che di Venere aveva sentito il tosco. Indi al cantar tornavano; indi donne Gridavano, e mariti che fur casti. Come virtute e matrimonio imponne. E questo modo credo che lor basti Per tutto il tempo che il fuoco gli abbrucia, Con tal cura conviene, e con tai pasti Che la piaga dassezzo si ricucia.

volger, ecc. chè mentre era assa solicito di tener gli occhi rum non cognosco l'—Bassi, a nenza s la santità del matria al sontiero stretto e senza spon-bassa voce. — Elice, lat.: monio. — Equesto modo, ecc. E da. mi fò non meno soliciolo Helice, altro nome della ninfa questo modo loro di alternare, che cantavano quell'inno. — non aver serbato verginità. Nel credo che duri e continui per compartemo la vista, dando Par, xxxi, 32, Elice è il nome tutto il tempo della loro paruno sguardo ora a loro, ora dell'orsa maggiore. — Che di gazione nel fuoco. — Con tai Yenere, sec., l'amaritudine e cura, con tai contririone (B.).

127-139. Appresso il fine, do- la infesione della lussuria (B.). — e con tai pasti, col tornunto po l'utima strofa. — Virum. — Indi donne Gridavano, ecc., del fuoco conviene che si ecc. Luc., i, Maria all'anvan-ricerdavano ad alta voce seem-margini la plaga ultimes il gelo Gabrielo, che le dicea: pi di donne e di mariti che peccato che si punisce nell'ul- Ecca concipies, ecc. — Quo- vissero casti. — Come... in-timo girone.

nodo fiet istud, quoniam vi- ponne, ne impone la conti-

## CANTO VENTESIMOSESTO.

Quei che imbestiarono nelle Ubidini purgano il sezzo fuoco girando tra le fiamme il monte in due schiere contrarie. Parla Dante con Guido Guinicelli che gli addita Arnalco Da-niello, pocta provensale, il quale, pregato, si manifesta.

Mentre che si per l'orlo, uno innanzi altro, Ce n'andavamo, spesso il buon Maestro Diceva: Guarda; giovi ch'io ti scaltro. Feriami il sole in su l'omero destro, Che già, raggiando, tutto l'occidente Mutava in bianco aspetto di cilestro; Ed io facea con l'ombra più rovente Parer la fiamma; e pure a tanto indizio Vidi molt'ombre, andando, poner mente. Questa fu la cagion che diede inizio Loro a parlar di me; e cominciarsi A dir: Colui non par corpo fittizio. Poi verso me, quanto potevan farsi, Certi si feron, sempre con riguardo Di non uscir dove non fossero arsi. O tu, che vai, non per esser più tardo, Ma forse reverente, agli altri dopo, Rispondi a me che in sete ed in foco ardo; Nè solo a me la tua risposta è uopo; Chè tutti questi n'hanno maggior sete Che d'acqua fredda Indo o Etiopo. Dinne com'è che fai di te parete Al sol, come se tu non fossi ancora Di morte entrato dentro dalla rete. Si mi parlava un d'essi, ed io mi fora Già manifesto, s'io non fossi atteso Ad altra novità ch'apparse allora; Che per lo mezzo del cammino acceso Venia gente col viso incontre a questa, La qual mi fece a rimirar sospeso. Li veggio d'ogni parte farsi presta Ciascun'ombra, e baciarsi una con una, Senza restar, contente a breve festa: Cosi per entro loro schiera bruna S'ammusa l'una con l'altra formica, Forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parton l'accoglienza amica,

Prima che il primo passo li trascorra, Sopraggridar ciascuna s'affatica; 1-3, \$8, cosl. — Uno insainzi
4-9. Feriami il sole, ecc, Ordiattro. Altri: uno ansi l'attro. na; Il sole, che, raggiando dividendosi. — Li traccorra.
Guarda ove metti i piedi già mutava tutto l'occidente ottre di li (F.) Avanti che sia
(F.). Vedi sopra, xxv, Ils. — di aspetto cilestro (di colore ivi finito il primo passo, che
ottori ch'o it scattro, ti giovi azurro) lo bianco, mi ferira vale a dire: nell'atto stesso di
ah'lo ti scattrico — ti scorgo in su l'omero destro. — La scostarsi (L.). — Sopragoridar,
la via e faccioti pratico ed ac— parte di ciclo ove s'avvicina il force gridar quanta n' hanne
corto (B.). — Ciancuna tur-

ca: e dice che il sole lo ferivz ca: è dice che il sole lo furire sull'omero a significare ch'era molto abbassato (F.). — Con l'ombra del mio corpo — Revente, rossicante (B.) — Pure, solo. — A tanto indizio, del giallume del fuoco che tornava Fiallume del fuoco che terrava in rosso (B). A questo segnale tauto manifesto di aver lo vero uman corpo (L). — Posser mente. Poiche il sole lo feriya a destra, l'ombra del suo corpo dovea cadere sulle flamme vicine (F.). Mescolando il suo bruno col loro color rossigno, dava ad esse una tinta più affecta e carica (Ces.).

10-12. Inizio, principio ed argemento. — Commencari, si

gomento. - Cominciarsi, si cominciarono - Fittizio, fantastico (Lan.). Acreo ed appa-

rente.
13-15. Farsi, avanzarsi.

Carti, certuni di quegli spiriti.

Con riquardo, Questo finge. ra di non rompere la loro pe-nitenza (B.). V. sopra, xxIII. 73-75. — Dove non fostero arsi. oltre le fiamme. 16-17. Tardo, lento. — Reve-

rente, per reverenza.
22. Parete, ostacolo.
25-30. Mi fora, ml sarei. —
Manifesto, manifestato. — S'io non fossi altexo, se io non aves-si badato. - Del commino ucceto, della strada coperta dalle fiamme. — Col vico, ecc. rivolto a questa, ch' erasi avanzata verso me. — Le dus schiero andavano per verso opposto. Il T.: Nel xviii dell' Inferno le due turbe de' mezzani e dei seduttori s'incontrano.

31-33. Li, nel luogo dell' incontro (L.). — Farsi presta, afrettarsi. — B baciarsi, segno d'amore purificato dell' antica libidine. — Restar, trattenersi. — A brue festa, d' una breve accoglienza amorevole. ceso, della strada coperta dalle

coglienza amorevole. 34-36. Schiera bruna. iv: It nigrum campis agmen. S' ammusa, accosta muso

— Sammesa, accosta muso.
37-42. Parton, terminano, o
dividendosi. — Li trancorra,
oltre di li (F.), Avanti che sia
lvi finito il primo passo, che
vale a dire; nell'atto stesso di

ba. — La nuova gente, la turba nuovamente , testè venuta. — Soddoma e Gomorra. Inf. xi, 50. — Pasife, figlia di Hellos (il Sole), sorella di Circe, mo-glie di Minos, madre del Mi-

notauro. 43-51. Rife. Rifee, L'Anto-nelli: Montagne chiamate ogneiti: Montagne chiamate og-gidi Schemockouscki, dirama-zione occidentale dei monti Urali tra i gradi 57 e 60 di la-titudine boreale. II Blanc: I monti rifei; lat.: Rhiphær, per una diramazione di monti nel una diramazione di monu nei Settentrione in genere. — L'a-rensi libiche. Inf. xxv., 85. — Queste si può riferire alle are-ne o alle gru. — Schife, schi-ve, abborrenti. — Ai primi canti, al primiero canto del-l'inno Summac Deus clemen-tica el a reilar menti seremi. l'inno Summe Deus clemen-tice, ed a gridar quegli esempi di castità (vedi sopra, xxv. 121 e e segg.) che più lor si conven-gono secondo la diversità del peccato [P.]. — E raccostare; a me, ecc. Le anime mede-sime, che prima, accostate a Dante, il pregarono di aprir loro sua condizione, ora gli di raccostano esse medesime: dunque non trapassarono oltre. anzi dieder la volta (Ces.),

anzi dieder la volta (Ces.),
52-60. Grato, gradimento, desiderio. — Di pace stato, quiete
(B.), — Acerbe ne mature, nè
vecchie, nè giovani. — Ma son
qui meco. Secondo l' opinione
aristotellen, che fa l'uomo il
corpo informato dall'anima,
contre quello che voleva Platone, che diesa uomo l' anima
sola disgiunta dal corpo (Tor.),
Deman, Beatrice, Inf., 11, 70.— Donna, Beatrice, Inf., 11, 70.— Per che, per la qual grazia.— Il mortal corpo, la parte mortale. — Eterno per l'anima.
Purg., v. 106. Petr.: col mio
mortal (T.). — Se, formula
deprecativa.

depredava.

61-66. Maggior voglia di vita
eterna o di purparsi. — Il ciel.
empireo. — Più ampio si
spazia, imperò ch' è maggiore
di tutti il altri: imperò che
tutti il contiene dentro da sò (B.). Inf., 1, 84. (T.). — Accioc-chè ancor carte ne verghé, ac-ciocche oltre l'intenderlo, io possa ancora scriverne per farlo intendere altrui (F.), — Diretro ai vostri terghi, in di-

La nuova gente: Soddoma e Gomorra; E l'altra: Nella vacca entrò Pasife, Perchè il torello a sua lussuria corra, Poi come gru, ch'alle montagne Rife

43

Volasser parte, e parte inver l'arene. Queste del giel, quelle del sole schife, L'una gente sen va, l'altra sen viene, E tornan lagrimando ai primi canti, Ed al gridar che più lor si conviene; E raccostarsi a me, come davanti,

Essi medesmi che m'avean pregato, Attenti ad ascoltar ne' lor sembianti. Io, che due volte avea visto lor grato.

Incominciai: O anime sicure D'aver, quando che sia, di pace stato.

Non son rimase acerbe ne mature Le membra mie di là, ma son qui meco Col sangue suo e con le sue giunture.

Quinci su vo per non esser più cieco: Donna è di sopra che n'acquista grazia, Per che il mortal pel vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia

Tosto divegna, si che il ciel v'alberghi. Ch'è pien d'amore e più ampio si spazia, Ditemi, acciocche ancor carte ne verghi, Chi siete voi, e chi è quella turba

Che se ne va diretro a' vostri terghi? Non altrimenti stupido si turba, Lo montanaro, e rimirando ammuta,

Quando rozzo e selvatico s'inurba, Che ciascun'ombra fece in sua paruta; Ma poiché furon di stupore scarche, Lo qual negli alti cor fosto s'attuta,

Beato te, che delle nostre marche, Ricominciò colei che pria ne chiese, Per morir meglio esperienza imbarche! La gente, che non vien con noi, offese

Di ciò, perchè già Cesar, trionfando, Regina, contra sè, chiamar s'intese; Però si parton Soddoma gridando. Rimproverando a sè, com'hai udito, Ed aiutan l'arsura vergognando.

entra în città. Pulci, Morg., noi, che ci vieu col viso incon-xxv, 299. — Che risponde a non tro, che cammina în contraria Diretto ai vostri lerght, in di- xxv, 299. — Che risponde a non tro, che cammina in contraria contraria alla vostra.

— Voltando indietro, dopo il Paruta, sembianza. Sopra, xxv, peccò di quel peccata. — Prioria di contraria con contraria alla vostra.

— Voltando indietro, dopo il Paruta, sembianza. Sopra, xxv, peccò di quel peccata. — Prioria di contraria della contraria della contraria di co

Nostro peccato fu ermafrodito; Ma perchè non servammo umana legge, Seguendo come bestie l'appetito, In obbrobrio di noi, per noi si legge, Quando partiamci, il nome di colei Che s'imbestio nell'imbestiate schegge. Or sai nostri atti, e di che fummo rei: 88 Se forse a nome vuoi saper chi semo, Tempo non è da dire, e non saprei. Farotti ben di me volere scemo; Son Guido Guinicelli, e già mi purgo Per ben dolermi prima ch'allo stremo. Quali nella tristizia di Licurgo Si fer duo figli a riveder la madre, Tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo, Quando i' udi' nomar sè stesso il padre Mio, e degli altri miei miglior che mai Rime d'amore usar dolci e leggiadre: E senza udire e dir pensoso andai, Lunga flata rimirando lui. Nè per lo fuoco in la più m'appressai. Poiche di riguardar pasciuto fui, Tutto m'offersi pronto al suo servigio, Con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me: Tu lasci tal vestigio, Per quel ch'i' odo, in me e tanto chiaro, Che Lete nol può torre nè far bigio. 106 109 Ma, se le tue parole or ver giuraro. Dimmi che è cagion per che dimostri Nel dire e nel guardar d'avermi caro? 112 Ed io a lui: Li dolci detti vostri Che, quanto durerà l'uso moderno, Faranno cari ancora i loro inchiostri. 115 O frate, disse, questi ch'io ti scerno Col dito, e additò uno spirto innanzi, Fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi Soverchio tutti, e lascia dir gli stolti Che quel di Lemosi credon ch'avanzi.

Si-93, Ermafrodito, fummo xii, 13. - A nome, nomatamente ambidestri in amore (Bl.). 10 (B.). - Tempo non è da dire, mi sto co'savi commentatori, che lo spiegano, la bestialità, non non li conosco (Ces.). - Farotti os spiegano, la bestialità, non non li conosco (Ces.). - Farotti naturalem usum, come dice alla voglia che hai di conoscer am Paolo (Rom., 1, 26), ma della speile; usando unmo con V. sopra, xi, 97. - Guinicelli. della speile; usando unmo con V. sopra, xi, 97. - Guinicelli. bruto; con mi pare da inten-ceimfueruni unum membrum dere, perchè qui tocca Dante de principus pulsis de Bode, percenti della speile de la simble de la speile de la sp

ardentis tuxuria (Benn.). Dan-mais en rimes uniformes, ali-te, nel Volg Elog.: Maximus gnées tout droit le long de ille Guido: nel Convito, v; chaque gouplet, comme les pro-Quel nobile Guido Guinizelli. sesde l'Églis, qu'étaient com-

- B giá mí purgo, e giá son qui a purgarmi, e non mi trovo nell'Antipurgatorie. - Per ben dolermi, ecc., per essermi pen-tito prima di giungere allo stremo della vita.

stremo della vita.
94-102. Quati neita tristizia.
ecc. Quali, mentre era dolento
e irritato Licurgo, re di Nemea,
per essergii stato morto da un
serpe il figliuolino Ofelte, da
lui dato in custodia ad Issifilo.
(Sopra, xxtt, 112). — Si fer, si
focero, divennero. — Duo figli.
Toante ed Eumenio, due figli
d'essa Issifilo. Andando in cerca
della lor madre, rapita già das d'essa Issifile. Andando in cerca della lor madre, rapitz già dai corari, la trovaren e riconobbero, mentre Licurgo era per ucciderla. Teònide, libro v. Ma non a tanto insurgo, per instrai (Tor.). Non corro, non piglio tanto ardire ad abbracciarlo, come corseno i figliucii ad abbracciar la madre : imperò ch'elli era nel fuoco (E). Padre, per lo silie, non nev però ch'eil era nel fucco [8].

— Padre, per lo stile, non per
la lingua.

— Mirt migliori

e amiel o compatrioti, toscani.

— Mat, per alcun tempo [8].

— Lunga fata, lungo tempo.

105. Con t'affermar, ecc., col

— Lunga fiata. lungo tempo.

105. Con l'affermar, ecc., col giuramento che è affermare che fa credere (B.).

106-111. Vestigio, segno dell'amor tuo. — Che Lete, cho l'acqua di Lete, quando lo passerò (V. Sotto, xxxi, 31 e seg.)
per salire a Dio. — Torre, cancellare. — Far bigio, oscurare.

— Che è cogion per che, qual
è la cagione per cui.

112-120. Detti, rimo. — D'us moderno, l'uso della lingua
italiana. Il liuti: del dire in rima. — I loro inchostri. le
scritture, i versi. — Ti serno, ti scelgo, ti cavo dagli
altri. Il Buti: Ti cerno, ti mostro. — Fabbro, artefice e maestro (Benn). — Versi d'amore,
melle poesis amorese — e prose
di romanzi, e nei romanzi cavalleraschi monoritimiti. — Volg.
Eloq., i, 10: ad vullyare proviciva : dove Victor. E Clerc. vallereschi monoritmici. - Volg.

kii, 13. - A nome, nomatamente cum, dore Victor Le Cleer.

kii, 13. - A nome, nomatamente cum, dore Victor Le Cleer.

(B.). - Tempo non è da dire. Vulgare prosaicum me signifie ecc., egli è tardi ed anche tutti point la prose, comme nous non il conosco (Ces.). - Faroiti l'entendons, mais ce que Dane ben di me, ecc. Ben sodisferò appelle allieurs prose di ro
alla voglia che hai di conoscer mani (prosa et roman paladino me, ecc. - Guido Guinicelli. dans l'ancienne poèste espa
V. sopra, xi, 97. - Guinicelli. gnole), c'est-à-dire, les poèmes enim fueruni unum membruon narratifs, qui ne sont pas en de principus puisi de Bo-stropher répulières et en rimes nonia seditione civili, quia entrelacées, comme les canconi Imperiules erani. Fuit ipse ou versi d'amore; car l'an popiou versi d'amore; car il ne pou-vait avoir oublié, lui qui con-naissait les poèmes sur Roland et sur Guillaume d'Orange, que c'était en rimes auxii,

posés les romans sur les preux de l'empire de Charlemagne. de l'empire de Chartemagne. Si ces preux son pour lui des Romains, c'est dans le même tens que le recueil où soni abrégées plusieurs de leurs aventures est appelé Gesta ro-manorum. — Doniso; Francomanorum. — Doniso: Francorusm prosa sunt edita bella sonora. Boco., Fiamm., 33: I
franceschi romansi. — Soverchio, suprob, Intendi di Arnaldo Daniello di Ribeyrac in Pèrigord, morto circa il 1189. —
Inventore della sestina; scrisse altresi un romanzo metrico di Lancelot du Lac, al quale Dan-te certamente allude dicendo: prose di romanzi (Lf.).Il Petr.: Fra tutti il primoArna/do Daniello Gran maestro d'amor. Il Raynouard dice che fu minore della sus fama. — Quel di Lemo i, il poeta di Limeges, Gi-rault de Bournelh, morto nel 1278, chiamato il maestro dei trovatori. — Lemosi, il Blanc: Lat.: Lemovices, la città di Li-moges, ovvero il Limusino, provincia di Francia. P. di D.: De terra Evidue I de Limosino. Di Arnaldo e Gerardo, Volg.

Bloq., 11, 2.
121-126. A voce, alla fama
(B.). Alle grida. — Guittone,
V. sopra, xxiv, 56. Benv.: Bonas
sententias adinventi, sed debisententias adinventi, sed debi-lem stitum. Di grido in gri-do, ecc., solamonte a lui, di voce in voce, dando lode d'eccellente. — Fin che I' ha vinto il ver-Approvato per la testimonia di più persone (B.). La verità fu conosciuta e confessata dai più (Cex.). — Quia multi appientes tandem vicernat errorem cum tandem vicerunt errorem cum

tangem vicerunt error-meum arte et ratione (Benv.). 127-135. At chiostro, al Para-diso. — Fagli per me, ecc., per romissione delle mie pec-cata (B.). Digli un Puter no-ster. — Quanto bisogna, ecc., fino a quel punto che può con-venire a noi abitanti del Purgatorio, ovo per noi non è più possibile il peccare; — e però non è bisogno loro l'ultima preghiera (B.). Et ne nos in-ducas in tentationem; sed libera nos a malo (V. sopra xI, 22-24). — Poi forse, ecc., e per dare il secondo luogo all'altro

A voce più ch'al ver drizzan li volti, E così ferman sua opinione Prima ch'arte o ragion per lor s'ascolti. Cosi fer molti antichi di Guittone,

Di grido in grido pur lui dando pregio, Fin che l'ha vinto il ver con più persone.

Or se tu hai si ampio privilegio, Che licito ti sia l'andare al chiostro,

Nel quale è Cristo abate del collegio, Fagli per me un dir di paternostro, Quanto bisogna a noi di questo mondo, Dove poter peccar non è più nostro. Poi forse per dar luogo altrui secondo,

Che presso avea, disparve per lo fuoco. Come per acqua il pesce andando al fondo. Io mi feci al mostrato innanzi un poco,

E dissi ch'al suo nome il mio desire Apparecchiava grazioso loco.

Ei cominciò liberamente a dire: Tan m'abelis vostre cortes deman,

Qu'ieu no-m puesc, ni-m vueil a vos cobrire Je sui Arnaut, que plor, e vai cantan; Consiros vei la passada folor,

E vei iauzen la ioi qu'esper, denan. 145 Ara vos prec per aquella valor,

Que vos guida al som de l'escalina Sovenha vos a temps de ma dolor. Poi s'ascose nel fuoco che gli affina.

siror vei la passada follor. — delle ombre in genere; ma E vei jauzen lo joi qu'esper- poiche qui parlasi dei torment denan. — Ara vos prec, per del Purgatorio e non di quella aquella valor. — Que us puida dell'Inferno, e poiche nel Pural som sens freich e sens ca- gatorio havvi del dolore doi. « Ilina. — Sovegna vos a templar del caldo calina, ma in nium ma dolor Traduzione; « Tanto luogo è fatta menzione di lorante del parlassa del menti causadi dal freedo. lo menti causadi dal freedo. mi piace la vostra cortese do-manda, ch'io non posso nè mi voglio a voi coprire. Io sono vogulo a voi coprire. 10 sono Arnaldo che piango e vo can-tando: Pentito veggo la passata follia, e veggo licto la gloia che spero dipoi. Ora vi priego per quel valore che vol guida al sommo senza freddo e senza caldo, sovvengavi di temperare il mio dolore (nel testo a temperare de). > In quanto al senso, le parole senza freddo e senza caldo si riferiscono ai tormenti dare il secondo luogo all'altro caldo si riferiscono ai tormenti nullato, se già non vogiue che avea da presso, aparì altraverso le fiamme (E.).

136-148. Al mostrato, a quello di dannati, come ini, 111, 87; leggere sonze elisione que le
che mi era stato mostro a dito. a pregare per lui. — Nei settimo sono endecasillabi tronchi, sio

— Liberamente a dire, Liberta
per liberatità è nel Cont. Par., cens freich e sens colina a fettano dell'undecima muta;

xxxxxxx. 18 (T.). — Tan m'abetis sens doi e sens calina, che secondo e il settimo verso un
col. Così il W. Il Blano legge legges in maggior numero di piani, cioè completi per fut
col Raynouard: Tan m'abetis ms, unicamente per la corririmare con i versi tallani per
no me puese ni ni voti a vos
luogo del Purg., 111, 31: A sofscose, ecc., poi, dilguandor
que pior e vai cantan.— Condove è parlato della natura e purifica quegli spiriti.

menti causati dal freddo, le sostituirei la lezione riget-tata dal Raynouard alla s duttata da lui. Nel mederim verso alcuni mss. hanno di l'esculina invece di sens freio e sens calina. La tezione è e tiva, perchè calina non essen voce italiana, è agevole a pu sare che i copisti abbiante s stituita la voce scatina (seal ed inoltre, ammettendo que lezione, il verso ne sarebbe s leggere senza elisione que e guida al, scanditura non te lerable I versi del Trovats sono endecasillabi tronchi.

148

### CANTO VENTESIMOSETTIMO.

Per giungere alla scala, che dal settimo girone mette alla sommità del monte, Dante è co-strello a treversore le fiamme, Poco dopo che hanno comincirto a salire, copraviene la notte. Si fermano, e Dante s'addorme. Nel sonno ha una visione. Destosi all'alba si rimette in via e arriva al Paradiso terrestre

Si come quando i primi raggi vibra La dove il suo Fattore il sangue sparse, Cadendo Ibero sotto l'alta Libra, E l'onde in Gange da nona riarse, Si stava il sole, onde il giorno sen giva, Quando l'Angel di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in sulla riva, E cantava: Beati mundo corde, In voce assai più che la nostra viva. Poscia: Più non si va, se pria non morde, Anime sante, il fuoco: entrate in esso, Ed al cantar di la non siate sorde. Si disse, come noi gli fummo presso: Perch'io divenni tal, quando lo intesi, Quale è colui che nella fossa è messo. In sulle man commesse mi protesi, Guardando il fuoco, e immaginando forte Umani corpi già veduti accesi. Volsersi verso me le buone scorte. E Virgilio mi disse: Figliuol mio, Qui può esser tormento, ma non morte. Ricordati, ricordati... e, se io Sovr'esso Gerion ti guidai salvo, Che farò or che son più presso a Dio? Credi per certo che, se dentro all'alvo Di questa flamma stessi ben mill'anni, Non ti potrebbe far d'un capel calvo. E, se tu credi forse ch'io t'inganni, Fatti ver lei, e fatti far credenza Con le tue mani al lembo de' tuoi panni. Pon giù omai, pon giù ogni temenza, Volgiti in qua, e vieni oltre sicuro; Ed io pur fermo, e contra coscienza.

1-6. Si come ecc. Ordina e tagna del Purgatorio (questi In sulle man, ecc. Incredicchia spiega : Il sole si stava così o due punti, secondo Dante, soli dita delle mani e distoscle, in quella medesima posizione, pra, ii, I-9 e iv. 67 e segg. e sopra vi s'incurva, in coma quande vibra i moi pri-altrove, essendo fra loro ansumi raggi sui monte Sion, dove tipodil, e in quell'istante si fa rais nelle famme dal giustina su fattore, cristo Dio, spar-mezzanotte in Ispagna, come se il sangue, scorrendo allora mell'India (paese, secondo l'an-19-33, Le buone scorle, guide. libra altato sul meridiano, e l'altro) si fa mezzogiorno (F.). Gerion, Inf., xvn, 91 e segg. Più l'onde nel Gange scorrendo allora riarse dal meriggio, in Ispagna, quando si fa mez- ovò Dio. — All'olto Di questa laonde, nel Purgatorio, ova moi eravamo, Il giorne se n'an-meridiano; e dice poi l'onde di questa fiamma (L'). — Calvo, dava (F.). Horn traggi sopra Ga- invece che dal mezzogiorno.

1 suoi printi raggi sopra Ga- invece che dal mezzogiorno, cet cap ovaro non pavira risalemme, tramonta alla mon- ossia da'raggi del sole nel-

Pora del mezzogiorno quando a il priacipio di nona. Tutto questo per altro nella fine di marzo, ch' è il tempo del viaggio qui descritto (F.). Cadere qui vale: trovarsi, corrispondere di postione (T.).— L'Anget di Dio, eco. Per le flamme che sono nel girone non potezno i poeti velere la scala, per la quale s'ascende al sommo del monte. Ed ecco vien loro indicata da quest'angelo, che insieme il avvisa come per giungere a quella sia necessario attraversare il finco (F.).— L'atto, si nella fruizione di Dio, che lo accompagna (porea beato per iscritto) e si nella amorevole accoglienza che loro

fece (Ces.).
7-18. In rull: riva, in sulla estremita della strada, perchè in tutto il restante eran le fiamin tuto il restante eran le fiamme (F.). Par., xxiii, 115, del
cielo supremo: l'interna viva.
cloè l'estremità inferiore. Vedi
sopra, xxv. 112 (T.). — Beati
nundo corde, quoniam ipsi
Detun vichebini (Matth., v. 8).
imperò cho Dante, purgato di
tutti lisette peccati mortali, nalito nel Paradiso terrestre, dovas vadere Cristo si, come di lito nel Paradiso terrestre, dovea vedere Cristo si, como li
mondi del cuore che vedrano
lddio (B.). — Viva, chiara e
sonora. — Più, oltre. — Non
morde, non vi morde. — Ed
at cantar, ecc., prestate oreccant alla voce che di là udirate cantare: Venite, benedicti
Patris med, eche san la voce Patris mei, e che sará la voce Patris met, e che sara la voce dell'angiolo, che sia, come negli altri gironi, appie della scala (sotto, v. 58). — Nettu fossa è messo fitto, a capo in giù per morire, inf., xix, 49. — In sulle man, eco. Incrocicchia le dita delle mani e distoscle, corra del 'incurra instito di

enti verso la fiamma e fattene far fede, fattelo provare dal lambo della tua veste, acco-standolo alle fiamme, e vedrai che non arde. - Sicuro, senza tema. - Ed to pur stava fermo, e contro coscienza, duro contro la coscienza che mi richiamava ad obbedire Virgilio. 34-43. Muro, ostacolo. Questa strada accesa ti separa da Bea-trice. — Al nome di Tisbe, che credea morta. Ov. : Pyrame re sponde; tua le carissima Thisbe nominat. — Allor che il gel-zo, ecc. Tisbe, veduto morto Piramo, si uccise anch'essa, onde il gelso, bagnato del loro onde il gelso, bagnato del lore sangue, converse le sue more bianche in rosse. Metam. 1v. 55.

— Solla, molle (B.). Arrendevole. — Mi rampolla, mi sorge.

43-54. Crollo la fronte, menò le capo (B.). — Sorrise, face becea da ridere, come so dicesse: Or l'ho io pur lunto (giunto) (B.). — Ch'è uvito al pome, che dall'esca di un pomo si lascia vincere e cede al volere altrui. — Che penisse pome, che dali esca di un pomo si lacia vincere e cede al
voiere altrui. — Che venisse
cerco. Che venisse dopo di
no, talmenteche non dividesse
me da Virglito, come aveva
fatto prima per lungo cammino: e percio dissero a Dante
le anime nel precedente canto,
v. 16-17: O tu che vat. non per
esser più tardo, Ma fouse revercate agli attri dopo. E dee
ciò volere Virglito, acciocche
presentandosi a Beatrice, dalla
quale gli era stato Danto raccomandato (Inf., ir, 53 e segg.),
vodesselo vicino non ad attri
che a sò me:esimo (L.). —
Come fui deutro, ecc. Il Poggiali, sino dai primi versi di
giali, sino dai primi versi di giali, sino dai primi versi di questo canto, nota non essere qui detto che l'Angelo radesse dalla fronte di Dante il settimo P. indicante il peccato della lussuria: e pensa che questa operazione e forse qui sottintesa, non essendo mai stata tralasciata alla fine di ciascuno degli altri gironi. A noi sembra doversi crederla piuttosto tralasciata dall' Apgelo , per avervi supplito il fuoco, in cui Dante, prima di passar oltre, ha dovuto pur-garsi da lussuria con tanto tormento del senso; la qual

Quando mi vide star pur fermo e duro. Turbato un poco, disse: Or vedi, figlio, Tra Beatrice e te è questo muro. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio

Piramo, in sulla morte, e riguardolla. Allor che il gelso diventò vermiglio;

Cosi, la mia durezza fatta solla. Mi volsi al savio Duca, udendo il nome Che nella mente sempre mi rampolla. Ond'ei crollò la fronte e disse: Come?

Volemci star di qua? indi sorrise, Come al fanciul si fa ch'è vinto al pome. Poi dentro al foco innanzi mi si mise.

Pregando Stazio che venisse retro. Che pria per lunga strada ci divise. Come fui dentro, in un bogliente vetro Gittato mi sarei per rinfrescarmi,

Tant'era ivi lo incendio senza metro. Lo dolce Padre mio, per confortarmi Pur di Beatrice ragionando andava,

Dicendo: Gli occhi suoi già veder parmi, Guidavaci una voce che cantava

Di là, e noi, attenti pure a lei, Venimmo fuor la dove si montava. Venite, benedicti patris mei, Sono dentro ad un lume, che li era

Tal, che mi vinse, e guardar nol potei. Lo sol sen va. soggiunse, e vien la sera: Non v'arrestate, ma studiate il passo, Mentre che l'occidente non s'annera.

Dritta salia la via per entro il sasso, Verso tal parte, ch'io toglieva i raggi Dinanzi a me del sol ch'era già basso.

E di pochi scaglion levammo i saggi, Che il sol corcar, per l'ombra che si spense. Sentimmo dietro ed io e li miei Saggi.

E pria che in tutte le sue parti immense 70 Fosse orizzonte fatto d'un aspetto. E notte avesse tutte sue dispense,

Ciascun di noi d'un grado fece letto; Chè la natura del monte ci affranse La possa del salir più che il diletto.

certare dove riuscirebbono: e — Un lume, un angelo, — M però è introdotta questa voce, vinse, m'abbaglib, — Mudote alla cui scorta tennero la via affretate. — Non s' cruse garsi da lussuria con tanto però è introdotta questa voce, vinse, m'abbaglio. — Studiote formento del senso; la qual alla cui scorta temero la via affrettate. — Non s' anure cosa mai non gli avvenne negli diritta, da uscire a buon porto, non s'abbini. E un ricordo che antecedenti gironi (E. L.). O per le parole dell'angelo (F.). da de' battelli, quando soprav—ner pel Purgatorio. V. sopra — Senza metra, fuor di misura, viene una fitta nebbia, si suo—tit, 52 e segg.

— Et nota auctoremi in hoc nano le campane (Ces.). — Vevitio fuitte multium implici—nimmo fuor, ecc., uscimmo tum, ut nunc ostendit de :n- fuori della famma la dove era alle spalle, col suo corpe incendio quod habiat in dicta la scala per montar sopra. — peliva ai raggi di trapassargi forma in reminiscentia con—Venite, benedicti patris mei, scientia (P di D.). — Venite, benedicti patris mei, soientia (P di D.). — Parole colle quali forse è troppo meglio, dict acc. Essendo circondati dalla Cristo, nel finale giudizio, Cesari, per le parlar dinarda damma, non poteno bene ac-

49

58

Quali si fanno ruminando manse Le capre, state rapide e proterve Sopra le cime, avanti che sien pranse, Tacite all'ombra, mentre che il sol ferve, Guardate dal pastor che in sulla verga Poggiato s'è, e lor poggiato serve; E quale il mandrian che fuori alberga. Lungo il peculio suo queto pernotta, Guardando perchè fiera non lo sperga; Tali eravamo tutti e tre allotta, lo come capra, ed ei come pastori, Fasciati quinci e quindi dalla grotta. Poco potea parer li dal di fuori; Ma per quel poco vedev'io le stelle, Di lor solere e più chiare e maggiori. Si ruminando, e si mirando in quelle, Mi prese il sonno; il sonno che sovente, Anzi che il fatto sia, sa le novelle. Nell'ora credo, che dell'oriente Prima raggiò nel monte Citerea, Che di fuoco d'amor par sempre ardente, Giovane e bella in sogno mi parea Donna vedere andar per una landa Cogliendo flori, e cantando dicea: Sappia, qualunque il mio nome dimanda, Ch'io mi son Lia, e vo movendo intorno

deret piccol tratto di cielo, essendo serrati fra se due alte pareti della scala (7.). — Di lor solers., del loro solito. Par., xvii, 57. — Non credo che venisse dall'altezza del monte venisse dall'altozza del monte o dall'aria purgata e notta, come altri dice, essendo l'altezza dei monte presso che nulla alla distanza loro; ma credo ciò addivenire, per lo ganrdarie che facca Dante dal basso, come dal fondo di un pozzo, lungo quel canale alto e stretto delle due pareti; e per quella piecola bocca, quasi per tubo di cannocchiale (Cer.). — Rieminando, meditando o volgendo per la mente le cose vedute. nando, meditando o volgendo per la mente le cose vedute.

E ri mirando, guardando fiso in quelle stelle. — Anzi che il fatto sia, ecc., prevede le cose prima che avvengano. V. Inf., XXV., 7.

94-108. Nell'ora, ecc. Nota Dante cotal ora, coincidente call'auvera all'aivenante al.

Dante cotal ora, coincidente coll'aurora, allusivamente all'antica persuasione, che i sogni rantica persuasione, cae i sogni fatti in quella parto di tempo sieno veritieri. V. Inf., xxv., 7, e Purg., 1x. 16 e segg. (L.). - Pri-ma ruggio, la stella di Vonere mandò i suoi primi raggi sul monte del Purgatorio; vuoi dire circa due ore innanzi il Cogliendo flori, e cantando dicea:

Sappia, qualunque il mio nome dimanda,
Ch'io mi son Lia, e vo movendo intorno
Le belle mani a farmi una ghirlanda.

Per piacermi allo specchio qui m'adorno;
Ma mia suora Rachel mai non si smaga
Dal suo miraglio, e siede tutto giorno.
Ell'è de' suoi begli occhi veder vaga,
Com'io dell'adornarmi con le mani;
Lei lo vedere, e me l'ovrare appaga.

sua carreggiata e del corso. — Pranse, pasciute, satolle; dal
— Levammo i saggi, facemmo latino: pransus. — Mentre, fino
pochi scalini. — Che il sol, nel massimo ardore. — Progretimento, avevano montato a tanto che (Tor.). — Ferve, e
pochi scalini. — Che il sol, nel massimo ardore. — Progretimento, avevano montato e castro (2es.). — Il mandrian,
dell'ombra, che io faceva in la guardia appoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia appoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia appoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia appoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia appoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia appoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia appoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia papoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia papoggiato. — Serve, fa
dell'ombra, che io faceva in la guardia papoggiato. — Progresse, fosse dispensata o
dill'ama a papoglia dell'ombra dell'ombr considerare, Fornare, fare l'o-pere virtuose. — Pare al To-relli che questo verso debba scriversi cosi: Ell'è di suo' begli occhi veder vaga.

109-114. Antalucani. Intende il chiarore dell'alba. — Alber-gan men lontani, si trovano più deini alla patria. — Leva'

mi, mi alrai. 115-120. Quel dolce pome, ecc. 115-120. Quel dolce pome, ecc. Il sommo e veto bene, overo la felicità, di cui è figura l'albero ch'è in cima del Purgatorio, che gli uomini vanno sollecitamento cercando per tante vie, oggi appaghera i tuni desideri. — Streuna, dal latino: strena, mancia, regalo. 121-123. Tanto voler, ecc., tanto mi crobbe il desiderio di pervenire et in cima al monto, all'albero del bene e del vero. V. sopra, xxiv. 116-117, s sotto.

v. sopra, xxiv. 116-117, e sotto, xxii, 37 e segg.
124-142. Come la scala, eco.
Ordina così: La scala, tutta essendo stata corsa da noi, fu initia sotto not; ove nell'addiettivo tuttu ti dimastra la
na lunghezza, come nella voce
corsa fi loro presto andare
(Biag.). Appena la scala (ch'è
dal settino girone al Paradiso terrestro, (B.)... essendo
stata tutta precorsa, rimase
sotto di noi. — R. temporal
fuoco e Teterno, il fuoco del
Purgatorio e quello dell'Inferno. — Per me, per lo mio
cognescera (B.). — Perenti per
duce. Eccle., xv., 14: R. tiquit
titium fin nanue consilii sui
L'uom puro è libero. — Erteripide — arte, siretta. Lat.:
arcize. — Vedi id il 10i. ecc
Se, mentre salivano i tre Poeti,
quella dritta (verso 64) scala,
il cadente solo ferivali nella
schiena (verso 66 e segg.), consiegue cortamente che, se dopo
di avere su per la medesima
scala pernotitato, giungono al
di loi sommo montre nasceva
il sole, dovesse questo ferirneli
In viso (L.). — Sol da se
produce, sonra alcuna semenza; onde dira nel seguente
canto (versi 68-69): Traendo più color con le sue mani. Che l'alta lerra senza
seme gitta (Daniclo). — Mentre che vegnan, fino a che venga qui lieta, colei dagli occhi
belli, che glà dulente per i tuoi diettivo futta ti dimostra la

E già, per gli splendori antelucani, Che tanto ai peregrin surgon più grati, Quando tornando albergan men lontani, Le tenebre fuggian da tutti i lati, E il sonno mio con esse; ond'io leva'mi, Veggendo i gran Maestri già levati. Quel dolce pome, che per tanti rami Cercando va la cura dei mortali, Oggi porrà in pace le tue fami: Virgilio inverso me queste cotali 118 Parole usò, e mai non furo strenne Che fosser di piacere a queste eguali. Tanto voler sopra voler mi venne Dell'esser su, ch' ad ogni passo poi Al volo mi sentia crescer le penne. 124 Come la scala tutta sotto noi Fu corsa, e fummo in su il grado superno, In me ficcò Virgilio gli occhi suoi, 127 E disse: Il temporal fuoco e l'eterno Veduto hai, figlio, e se' venuto in parte Ov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte; Lo tuo piacere omai prendi per duce: Fuor sei dell'erte vie, fuor sei dell'arte. Vedi là il sol che in fronte ti riluce: Vedi l'erbetta, i fiori e gli arboscelli, Che questa terra sol da sè produce. Mentre che vegnon lieti gli occhi belli. Che lagrimando a te venir mi fenno, Seder ti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più, nè mio cenno. 132 Libero, dritto, sano è tuo arbitrio,

E fallo fora non fare a suo senno; Perch'io te sopra te corono e mitrio.

la direzione di testesso. La co- te, morta Beatrice, si diode rona riguarda la direzione ci- alla filosofia, e trovò in essa vile, la mitra la spirituale (E.). Il sommo bene, le somma fe- Sulla ciuma del Purgatorio, licità, libertà e pace. A fisate dopochè Virgilio menò il suo compari Virgilio nel signifiato all'ingresso del Para- cato già noto, e all'anpocenat diso terrestre e ai simboli preghiera di liberario dallo trobatifica di Die, la sua missoni e compita. Eggi dovea nere gli additò il monte ribeatifica di Die, la sua missoni e compita. Eggi dovea secendo di allegoria, gli siricondurre il poeta che fu già su propieta e pace nella meditarione, considerando filosomi con consignità di togliare che però cra scelto, a mae- al tutto dalle fere, di abbattre che vegnan, fino a che venga qui lietà, colei dagli occhi belli, che già dulente per i tuoi traviamenti mi fece venire in tuo soccorso (Inf., 11, 116), ti puoi assidere o andare fra essi diori ed arboscelli como ti piace (F.). – Mio dir più, ecc. Virgilio omai più non parla; rassegna Dante a Beatrice e dispare. – Perch'io te, ecc., lanode io ti fo assoluto signore di te medesi-no: l'affide il pieno governo e e che però cra scelto a mae-stro e riformatore del suo po-polo, ma che troppo erasi im-merso nelle cure materiali e negli errori della terrena polittca, dovea . dico, ricendurlo a quel punto di altezza, donde egli potesse bandire da dot-tore le sue chiarite idee circa

l'uopo le consiglio di toglisse al tutto dalle fiere, di abban-donarle alla punizione, al tem-porale vendicatore (al Veltro) e insieme di elevarsi con la acquistato sperienze all'ide filosofica dell'ordinamento de mondo, sotto la sua guida, per correndo l'Inferno e il l'urgi torio, donde puro Enca e Pao tolsero le loro dottrino e affesta Perch'io t.e. ec., lande lot if o l'ordine e di reggimento del tolsero le loro dottrine e aftesa assouto signore di te medesi- mondo. e circa to scope e il rindi della fondazione dell'unano. r'affido il pieno governo e in dell'unana familja. Dam-pero terreno e celeste [E. Evid

### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Danie si va diportando pel Paradiso terrestre, finché giunge in riva d'un fumicello, che gt'impedire d'andar oltre. Al di la det fune gli si presenta una donna di maravigliosa bellezza, che da lui richiesta, gli ragiona della condizione del luopo, e gli scioglie i pro-

Vago già di cercar dentro e dintorno La divina foresta spessa e viva, Ch'agli occhi temperava il nuovo giorno, Senza più aspettar fasciai la riva, Prendendo la campagna lento lento Su per lo suol che d'ogni parte oliva. Un'aura dolce, senza mutamento Avere in sè, mi feria per la fronte, Non di più colpo, che soave vento: Per cui le fronde, tremolando pronte, Tutte quante piegavano alla parte U' la prim'ombra gitta il santo monte: Non però dal lor esser dritto sparte Tanto che gli augelletti per le cime Lasciasser d'operare ogni lor arte; Ma con piena letizia l'ore prime, Cantando, riceveano intra le foglie, Che tenevan bordone alle sue rime, Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie Per la pineta, in sul lito di Chiassi, Quand'Eolo Scirocco fuor discioglie. Già m'avean trasportato i lenti passi Dentro all'antica selva tanto, ch'io Non potea rivedere ond'i' m'entrassi:

Piegava l'erba che in sua riva uscio. Tutte l'acque che son di qua più monde, Parrieno avere in sè mistura alcuna, Verso di quella che nulla nasconde;

Ed ecco più andar mi tolse un rio, Che in ver sinistra con sue picciol'onde

1-6. Vago gid di cercar, d'alberi. — Viva, vegeta, ver-bramoso di andar visitando. — deggiante. — Temperava. La La divina foresta, eco., il Pa- verzura della selva rendeva La divina foresta, eco., il Pa-radiso terrestre. Come sotto al radiso terrestre. Come sotto al temperato lo splendore del nuosette gironi Dante pone una vo di ch'era venuto (B.).— La di pietale, ecc. — In rul l'ito
parte inferiore, separata e diriva, l'estremità del monte. — di ch'assi, Classe, luogo oggi
sinta dal Purgatorlo, così ne Parti' mi dal giro d'intorno
figura una superiore al di so(B.).— Prendendo la campapra di quelli. Il Landino la
chiama il Post-purgatorio, perchiama il vogo di purgatione, perchia
di maggior forza. — Non di tria levante e mezzodi.— Scilocco
vi abitarono Adamo ed Eva nel
maggior percossa che percuota è molto sonevele vento, e fa molprimiero stato d'innocenza. lo vento, quande è soave (B.). to sonare la detta pinota (B.).
Questo Paradiso resta al sommo della sfera del fuoco, e recchiato per la loro tonerezza la
confina col primo cieper la loro tonerezza la
col l'entrassi, fossi en
Dentro e dintorno, per lo
parte. ecc., dove al nascer del trata. — Così Orazio: Non hose

atoriatore.

10 del primo cie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per la loro tonerezza la
per abitazione all'unana specie
per abitazione all'unana specie
per abitazione all'unana specie
per abitazione all'unana specie
per abitazione a

verzura della selva rendeva temperato lo splendore del nuo-

monte del Purgatorio; vale a dire, verso occidente. — Santo, perchè in esse sono le anime, perché in esse sone le anime, che, purgandasi, a ricanno sante. Sopra, vi, 27 (£), — Sparte, partite e divise; con piegane tanto da loro dirittura (B.). — Gié auscelletté, stanti per le cime delli aptori (B.). — D'operare opni lor arte, del cantare (B.). — L'ore prime, riceveano, ricevean le prime aure del giorno. — Ore per aver aure del giorno. - Ore per aure spiegarono il Torolli e il Lom-bardi. Il Biagioli costruisce e spiega: Ma cantando l'ore spiega: Ma cantando l'ore prime riceveano l'aure intra le foglie, e cita il Boccaccio: Li qual's (uccelli) la prima ora del piorno, su per gli urbuscelli, sutti lieti cantavano. Bordone, propr. la più lunga e grossa canna della cornamusa, che con suono invariato fa il contrabbasso. - Tenefa il contrabbasso. Tene-van bordone, accompagnava-no, Salv., Teoer.: Il pino la come è suave Che tien bor-done al mormorio de fonti. Alle sue rime, ai versi, ai canti degli avgelletti. Tul bordone, mormorio. — Qual di ramo, ecc. È questo racco-gliersi quello che resulta o si forma, ovvero si vien disten-dendo dallo sbattersi che fanno insieme le frasche e le pine, cominciande da' più alti rami (dove più puote il vento), e venendo via via a' più bassi, ovvero, dal percuotersi lungo la selva i primi alberi co' secondi e via via, al trarre che fa lo scilocco , somigliante ad uni scilocco, somigliante ad un piacevole e cupo stormire (Ces.). Dante, Rime: E' si raccoglie negli mici sospiri Un mono di pietate, ecc. — In rul lito di Chiassi, Classe, luogo oggi

suie Planeo, che sulissem portava il senso (Cer.). — Più andar mi solse, mi levò lo potere andar più in là (B.). — Un rio, V. sotto, v. 130. — Che in sua riva — Monde, notte, limpide. — Verso di quella, a paragone di quella. — Nulla narconde, si lascia veder sino al fondo, si è chiara.

32. L'ombra perpetua della civa. — Fructivosi nemoribus opacatiem, descrive il Paradiso terrestre anche sant'Agostino

terrestre anche sant' Agostino

36-42. Mai. Arboscelli floriti. Propr.: Maio è il Citiso alpino (Bl.). Il Buti : Li chiama mai, come si chiamano li rami delli arbori, che arrecano molte persone a casa la mattina di calen di maggio, per ponere alla finestra e inanti all'uscio, li nnestra e inanti all' uscio, il quali alcuni obiamano mati.

— Bivvia, ecc., per la maraviglia che cagiona distoglio la mente da ogni altro penuiero.

— Una Donnes, Matelda (V. Exxii), 193, simbolo dell'affetto alla Chiesa eattolica. Alcuni vegliono che a fendamento del simbolo stia la contessa Matilde, signora di Toccana; ma non pare probabile, perchè il chibellino non avrebbe esattato lanto una donna, che, unita ai Papi, fece sempre guerra al-Papi, fece sempre guerra al-l'impero (F.). - Auctor nunc estendit sevidere de facto illam dominam, quam superius fin-verat se vidisse in somno in sodem habitu el actu. Hosc est ergo comitissa Mathildis, qua ievota filia Petri, pro matre Ecclesia semper de hostibus triumphavit. Ista ergo propter excellentiam sum virtutis intweiter heie, ut doceat, et o-tiendat, animas purgatas a-censuras ad calum, oportere bransire per Ecclesiam Del mistantem, mediante balneatione tuarum aquarum, quæ heic nveniuntur. Sicut Catoponitur nveniuntur, sicultatoponiur nintroliu Purgatorii ad pra-sarandum animas ad ascen-um montis per lotionem fa-tei (Benv.). — Fior da fiore, lore alcuno tra li altri flori B.). — Pinta, dipinta, smal-

41-51. D' amore, dell' amor

Avvegna che si muova bruna bruna Sotto l'ombra perpetua, che mai Raggiar non lascia sole ivi, nè luna. Co' piè ristetti e con gli occhi passai Di là dal flumicello, per mirare La gran variazion de freschi mai: 37 E là m'apparve, si com'egli appare Subitamente cosa che disvia Per maraviglia tutt'altro pensare, Una Donna soletta, che si gia Cantando, ed iscegliendo flor da flore, Ond'era pinta tutta la sua via. Deh, bella Donna, ch' a' raggi d'amore Ti scaldi, s' i' vo' credere a' sembianti, Che soglion esser testimon del cuore, Vegnati voglia di trarreti avanti, Diss'io a lei, verso questa riviera, Tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar, dove e qual era Proserpina nel tempo, che perdette La madre lei, ed ella primavera. Come si volge, con le piante strette A terra ed intra sè, donna che balli, 51 E piede innanzi piede a pena mette, Volsesi in su' vermigli ed in su'gialli Fioretti verso me, non altrimenti Che vergine, che gli occhi onesti avvalli: E fece i preghi miei esser contenti, Si appressando sè, che il dolce suono Veniva a me, co' suoi intendimenti. Tosto che fu là dove l'erbe sono Bagnate già dall'onde del bel fiume. Di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume Sotto le ciglia a Venere trafitta

Dal figlio, fuor di tutto suo costume.

flores tunicis eccidere remis- piccoll passi (Ces.). — Aveals, sts. Bocc., Flamm: E cost or- abbassi. — Co' suct intentinata levatami, qual Proser- menti, co' suol cancetti, con la pina, allora che Piutone la rapi parole del canto chiare a dialla madre, cotale me ne andava per la nuova primavera cantando (Biag.). Il B.: Lo prato e la verdura nella quale ella era a cogliere flori quando Plu-tone la rapitte. Lo Stroochi in-tende verginita, come in quel-

stinte.

63-66. Dono, grazia, Inf., vi., 78: E che di più parlar ni facci dono. — Trafilla Dat figlio Cupido — fuor di turo suo contume, fuori del modo che tone la rapitte. Lo Strocchi incontine, fuori del modo che si-finavanti.

1 vino. — Di trarreti avanti. Pelgramma d'Ausonio, un giomette. Il Bigioti le riferie il trarti avanti — furti invinotto, profierendo flori a verali une che tie, quel che tu.

1 trarti avanti — furti invinctio, profierendo flori a verali une che splende cotto ale incontare la corita valle cinea dov'era Processi del corita valle cinea del corita valle cinea dov'era Processi del corita valle cinea del corita valle cinea dov'era Processi del corita valle cinea del corita del corita valle cinea del corita d

Ella ridea dall'altra riva dritta Traendo più color con le sue mani, Che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci facea il fiume lontani; Ma Ellesponto, là 've passò Xerse, Ancora freno a tutti orgogli umani, Più odio da Leandro non sofferse, Per mareggiare intra Sesto ed Abido, Che quel da me, perchè allor non s'aperse. Voi siete nuovi, e forse perch'io rido. Cominciò ella, in questo luogo eletto All'umana natura per suo nido. Maravigliando tienvi alcun sospetto: Ma luce rende il salmo Delectasti. Che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu, che se' dinanzi, e mi pregasti, Di' s'altro vuoi udir, ch'io venni, presta Ad ogni tua question, tanto che basti. L'acqua, diss'io, e il suon della foresta, Impugnan dentro a me novella fede Di cosa, ch'io udi' contraria a questa, Ond'ella: I' dicerò come procede Per sua cagion ciò ch'ammirar ti face, E purgherò la nebbia che ti flede. Lo sommo Ben, che solo esso a sè piace, Fece l'uom buono a bene, e questo loco Diede per arra a lui d'eterna pace. Per sua diffalta qui dimorò poco; Per sua diffalta in pianto ed in affanno Cambiò onesto riso e dolce giuoco. Perchè il turbar, che sotto da sè fanno L'esalazion dell'acqua e della terra, Che, quanto posson, dietro al calor vanno, All'uomo non facesse alcuna guerra, Questo monte sallo ver lo ciel tanto; E libero è da indi, ove si serra. Or, perchè in circuito tutto quanto L'aer si volge con la prima volta, Se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto;

67-72. Dall' aitra riva dritta, ecc. Leandro da Abido, sua da se, applè del monte. — Sotto da set a riva del flume. Il città, per andar a Sesto, dove no, producono. — Dietro al Tor.: dritta, o retta della persona: — Traendo più color, vea traversare l'Ellesponto a color vanno, son levati dal sona: — Traendo, recando i di mare che mareggiava, nocumento. — Bibero, coc., produce senza che giare, si riforisco all'Ellesponto accomento. — Bibero, coc., vei si semel loro condita, produce senza che giare, si riforisco all'Ellesponto accomento. — Bibero, coc., vei si semel loro condita, produce senza che giare, si riforisco all'Ellesponto accomento. — Bibero, coc., vei si semel loro consensità. — Mareg-ponto, lo stretto de Pardanelli. Come s'aperse lo mare Rosso gira intorno la terra in cercalio serse vi fece un ponte di navi, e 'l flume Jordano alli Ebrei passando con immenso assorito; si, chi ca avessi portuo passare qualche punto no gli è ritori na sonnitto, ne trovando più a lei (B.), Sopra vviii. 134, Lea ra sonnitto, ne trovando più a lei (B.), Sopra vviii. 134, Lea ra la poste distrutto dai Greci, gente, a cui il mar s'aperse la moto percote in quest'alto monte, che resta tutto libero nell'accomento del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta tutto libero nell'accomento del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta tutto libero nell'accomento del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta tutto libero nell'accomento del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta tutto libero nell'accomento del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta futto libero nell'accomento, perconde che del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta futto libero nell'accomento del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta futto libero nell'accomento del vento l'aggirarsi, co-tal moto percote in quest'alto monte, che resta futto libero nell'accomento

(B.). - Ma luce rende, scc. Ma il versetto del Salmo 91 che dice : « M' hai ditettato, o Signore, nella tua fattura e nella opere delle tue mani esulterò > opere delle tue mani esulterò manda tal luce, che può risobiarare il vostro intelletto.
— Il salmo è: Delectasti me,
Domine, in factura tua; nel
quale per lo Profeta è mastrato,
convenire all' uom giusto il
prender diletto, considerando le
maravigliose opere del Creatore, e così faceva Matelda
(Cez.) — Question, dimanda.
— Tanto che basti. Quanto a te
sì convinne di sapere e porta

(Ces.) — Question, dimanda.
— Tanto che bast. Quanto a te
si conviene di sapere e porta
l'ordinamento di Dio (Ces.).

87-90. L'acqua, dius' to, ecc.
Stazio disse (sopra, 111, 82-54)
che niuna alterazione di aire
passava più su ch'el supremo
dei tre scaloni che sono all'entrata del Purgatorio; ora pare
il contrario si per l'acqua e si
per lo vento (B.) — Impreman, combattono, contraddicono — Come procede. Per
sua cagion, cloe per cagione
ordinata, appropriata a tale
effetto e non secidentale, ciò
che ti fa venire in ammiraziono (B.) — B purpherò, ecc.
E sgombero l'ignoranza cha
ti colpisca. — Fiede, mordo
gli occhi (Ces.)

91-96. Lo sommo Ben, Dio.
— Che solo esso a te piace,
Dio non può avere altro obhietto adeguato alla sua intelligenza e al suo amore che sò
mediaziona. Buono, innocenta.

ligenza e al suo amore che sè ligenza e al suo amore che sè medesimo. Biono, Jinocenta.

— A bene, a fine che avesse lui, che è sommo bene, e così avesse beatitudino (B.). — Adfinem beatitudinis (Benu.). — Arra, caparra. — Pace, beatitudine celeste. V. sopra, xxiv. 14; Inf., v. 92. — Diffalta, Trasgressione. — Poco, circa sette ore. Par., xxiv. 139-142. In pianto ed in affanno, in turbamento d'animo e fatica di corpo (B.). Giudinio e fatica di corpo medesimo. - Buono, innocenta.

l'aria si muove da oriente a oc-cidente, se i vapori che fanno il vento non le diano altro moto; e allora gira col primo mobile solo quella parle di cerchio d'aria, che non è rott ad a im-peto estranto (F.). — Virtute generativa. — E quelle, l'aria, girando intorno alla terra, accoste, sarres. — E Caltra girando interno alla terra, scuote, sparge, - E l'altra terra, e l'altro emisfero terrestre, quello cioè opposto alla mentagna del Purgatorio. — Secondo ch'è degna, ablle, o per la qualità del terreno, o per quella del clima. – Atta a ricefiglia, concepiese e produce — Di diverse virtù, ecc., diversi alberi di diverse virtù. - I nove cioli colle dus store dell'aris e dell'etere, girande attorno alla terra, la stera dell'etere, pel suo rotamento, agita ed urta le plante del Paradiso terrestre, pieno d'ogni semenza. Quindi è che la detta stora s'impregna della virtù generativa dei diversi semi, i quali poi nel progresso della sua rivoluzione va gettando sopra l'altro emisfero (F.). — Non si zohianta, si coglie, Sopra xx. 45: buonfrutto rado seme schianta. 122-126. Che ristori vapor, esc., che dai vapori convertiti in acqua dal gelo (Sopra, v. 110ciell colle due sfere dell'aris o

in acqua dal gelo (Sopra, v. 110-111) si ristauri come avviene degli altri flumi. — Lenu, for-

111) si ristauri come avviene degli altri dumi. — Lenu, forza, impeto, abbondanza d'acqua. — Salda, perche non rememeno; certa, perche non cresce ne manca [B.]. — Che tanto dal voler, ecc., la quale, per voler di Dio, racquista tanto d'umore, quanto perde col versarne per due rivi, in cui si divide [F.].

127-132, Da questá parte, ecc. — Dall'altra, ceo. Il rivo, ch'e dall'altra, ravviva invece la memoria di ogni bene operato. — Lett, Lete; grecamento: obtivione, — Eunoè, grecam: buora mente, — Non adopra, non fa l'effetto. — Se quimei e quindi d'esso Eunoè non siasi sevuto (Cex.).

131-148. Esto. Eunoè (Cex.)

ch'io più non il scopra, sebbene bicipitison masse Paraasso Me-ca. — Tutlo, io non ti dica altro. — Corol-mini, co., e di quinci oredo che sona (Ces.).

lario. Varchi: Ti darò io un l'autore nostro le togliesse (B.) strutto, l'ult-corollario o vero giunta (T.). — L'umana radice, Adamo ed erano un epi — Se altre promission, co.: se il Eva., progenitori della specie poetti. — Riso. estende olire le promesse che ti umana (F). Il primo uomo (T.). nelle favole le fect. — Poetaro, finsero poetan. — Primavera, Ovidio, dell'età nati ti viso, ri do. — In Paraaso, Monte della dell'oro: Ver erat aternum Dante. Rime: Poedde sacro ad Apollo ed alle (Ces.). Metare è questo, que-wio, la vista d'Muse (Ces.). Il Butt: Persio, st'acqua è nettare. — Di che dell'intelletto.

In questa altezza, che in tutto è disciolta 106 Nell'aer vivo, tal moto percuote, E fa sonar la selva perch'è folta; 109 E la percossa pianta tanto puote, Che della sua virtute l'aura impregna, E quella poi girando intorno scuote: E l'altra terra, secondo ch'è degna Per sè o per suo ciel, concepe e figlia Di diverse virtù diverse legna. 115 Non parrebbe di là poi maraviglia, Udito questo, quando alcuna pianta Senza seme palese vi s'appiglia. li saper dei che la campagna santa, Ove tu se', d'ogni semenza è piena, E frutto ha in sè, che di là non si schianta L'acqua che vedi non surge di vena Che ristori vapor, che giel converta, Come flume ch'acquista o perde lena, Ma esce di fontana salda e certa, Che tanto dal voler di Dio riprende, Quant'ella versa da due parti aperta. Da questa parte con virtù discende, Che toglie altrui memoria del peccato; Dall'altra, d'ogni ben fatto la rende. Quinci Letè, così dall'altro lato Eunoè si chiama, e non adopra, Se quinci e quindi pria non è gustato. A tutt'altri sapori esto è di sopra: Ed avvenga ch'assai possa esser sazia La sete tua, perch'io più non ti scopra, Darotti un corollario ancor per grazia, Nè credo che il mio dir ti sia men caro.

Se oltre promission teco si spazia. Quelli che anticamente poetaro L'età dell'oro e suo stato felice,

Forse in Parnaso esto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice: Qui primavera sempre, ed ogni frutto; Nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi addietro allora tutto

A' miei Poeti, e vidi che con riso Udito avevan l'ultimo costrutto; Poi alla bella Donna tornai il viso.

quindi d'esso Eunoè non sian bevuto (Ces.).

131-148, Esto , Eunoè (Ces.). nel suo principio: Nec fonte ciazcun dice, di cui inul par - E di sopra, migliore. - Per- labia prolui cabaltino; Nec in lano. - Che utti hanno in ve chio più non it scopra, sebbene bicipitison masse l'un nascolie- ca. - Tutto, oon tutta la pur io non it dica altro. - Corol- mini, ecc., e di quinci credo che sona (Ces.). - L'ultimo vi lario. Varchi: Ti darò io un l'autore nostro lo togliesse (B.) strutto, l'ultimo vi corollario o vero giunta (T.). - L'umana radice, Adamo ed erano un epigranma contro - Se oltro promission, ecc. se si Eva., progenitori della specie poeti. - Rivo, del vero nuccestonde oltre le promesse che ti umana (F). Il primo uomo (T.). nelle favole lore (T.). - Te feci. - Poetaro, finsero poetan - - Primavera. Ovidio, dell'età nai il viso, rivolsi lo squad

Dante. Rime : L'uno e viso, la vista degli occhi e quel

142

### CANTO VENTESIMONONO.

Matelda si muove su per la riva del fiume, e Dante pure dall'altra parte nella medesima direzione, quando appare per la foresta un improvviso splendore, e a poco a poco Dante vede farsi innanzi una processione di beati in candide vesti, e verso la fine di quella un carro trionfale tirato da un grifone. S'ode un tuono, e il carro e la processione si

Cantando come donna innamorata, Continuò col fin di sue parole: Beati, quorum tecta sunt peccata. E come ninfe che si givan sole Per le salvatiche ombre, disiando Qual di veder, qual di fuggir lo sole, Allor si mosse contra il fiume, andando Su per la riva, ed io pari di lei, Picciol passo con picciol seguitando. Non eran cento tra i suo' passi e i miei, Quando le ripe igualmente dier volta, Per modo ch'a levante mi rendei. Nè anche fu così nostra via molta, Quando la donna tutta a me si torse, Dicendo: Frate mio, guarda, ed ascolta. Ed ecco un lustro subito trascorse Da tutte parti per la gran foresta, Tal che di balenar mi mise in forse. Ma perchè il balenar, come vien, resta, E quel durando più e più splendeva, Nel mio pensar dicea: Che cosa è questa? Ed una melodia dolce correva Per l'aer luminoso; onde buon zelo Mi fe' riprender l'ardimento d'Eva, Che, là dove ubbidia la terra e il cielo, Femmina sola, e pur testè formata, Non sofferse di star sotto alcun velo; Sotto il qual, se divota fosse stata, Avrei quelle ineffabili delizie Sentite prima, e poi lunga flata. Mentr'io m'andava tra tante primizie Dell'eterno piacer, tutto sospeso, E disioso ancora a più letizie, Dinanzi a noi tal quale un fuoco acceso, Ci si fe' l'aer, sotto i verdi rami, E il dolce suon per canto era già inteso: O sacrosante Vergini, se fami,

Freddi, o vigilie mai per vol soffersi,

Cagion mi sprona, ch'io mercè ne chiami.

1-5. Col fin di sue parole, tecta sunt peccata. Son parole sir ricompensa il vostro aluto.

- Elicona. Monte della Beoria,
dopo quelle ultime parole: Net- del secondo salmo penitenziale.
d'Aganippe o d'Ippocrene, che
tare è questo, ece. (canto prec., - Matelda applaudiva a Dante ne sgorgano. - Urania; gre1.144), continuò cantando co- che aveva gia cancellati dal vicamento: celeste. La Musa delme innamorata dell'amore di- so tutti i P. (Ces.). Il Buti: l'astronomia, che canta le conino. - Beati, quorum remitiviene questo salmo a proposito se celesti (Lf.). - M'aiuti, int...

m sunt iniquitates, et quorum della materia imperò che l'au-

tore era per passare lo fiume che toglie la memoria del pec-cato. — Tecta, coperti dal per-dono. — Salvatiche ombre, per

cato. — Iecta, copert dai perdono. — Salvatiche ombre, per l'ombre delle selve [B.].

10-21. Non s'an cento, eco., non eramo anco iti cinquata passi per uno [B]. — Tra, sominati, accozzati insieme. — I-gualmente, senza lasciare d'esser equidistanti, parallelo. — A levante mi rendei, tornal ad aver la faccia a levante, siccome prima che mi el attra-versasse il ruscello. — Tutta a me si forse, si rivoltò con tutta la persona verso di me—Un lustro subilto, un improvisso aplendore. — Di balenar mi mire in forse, mi face di mi di attra che balenasse. — Come vien, retta, si mostra e sparisce.

23-30. Buon zelo, un giusto sdeppo.—La deve ubbildia eco., mentre la terra e il cielo ubbi-divano. mentre la terra e il cielo ubbi-divano a Dio.- Femmina sola, mentre la terra e il cielo ubbidivano a Dio. - Femvina sola,
la sola femmina, e pure l'unica femmina che ancor fosse al
mondo. - Teste formata, fresea del benedzio di lui che
l'aveva creata (Ces.). -- Sotto
alcun veto, sotto lo velame
della notinia del bone e del
male (B.). -- Sotto di quale,
ecc., alla quale ignoranza, es,
obbediente a Dio, si fosso acquetata. -- Sontite prima, fin
dal mio nascera. -- Lunga fata
lungamente (Bl.), ettoralmente: perchè nello stato d'innocenza l'uora ono sarebbe stato
soggetto alla morto (F.).
31-42. Primitie, primi saggi
della gioia del paradiso, -- Sospezo, tra incerto e stupefatto.
-- A piu letizie, di maggiori
letizie. -- Per cento eru gia fintero, s' intendova essere un
entre de l'accorate Verefini.

teso, s' intendeva essere un canto. - O sacrosante Vergini. Invoca le Muse. Le invoca pure nell'Inf., 11, 7; xx11, 10-11, e sopra, 1, 13 e segg. — Cagion mi sprona, eon., alta cagione

zar, ecc., a mettere in versi cose difficill pure ad essere pensate. 43-60. Sette albert d'oro, ecc. Il lungo tratto (la lunga distan-za) (B.) ch'era ancora tra noi e i candelabri, li facea falsa-mente apparire sette alberi d'oro. I candelabri figurano i mente apparire sette alceri d'orc. I candelabri figurano i sette doni dello Spirito Santo.

Dono di timore contra la superbia, dono di pietà contra la invidia, dono di fortezza contra l'ira, dono di scienza contra l'accidia, dono di consiglio contra l'avarizia, dono di sapienza contra la gola, dono d'intelletto contra la lusauria (B.). Alcuni credono che figurino invece i sette sacramenti (Apoc., 1, 20, e iv. 5).

Obbistio comuna, è ne' corpi di differenti specie ciò che in uno e in altro ha una certa similitudine, la quale per la distanza inganna il senso della vista. Qui tra gli alberi e i candelabri l'obbietto, o il lesnibite consume è una certa similitudine nel favire o nelle brisone le l'accenti con la consume è una certa similitudine nel favire o nelle brisone l'Estande l'esta con le consume è una certa similitudine nel favire o nelle brisone l'Estande l'Estande l'Estande l'Estande l'esta con l nune è una certa similitudine nel fusto e nelle branche (F.). - Alcun suo atto, alcun de suoi particolari distintivi (F.). — La virtù discernitiva, la quale apparecchia alla ragione di-scorrimento dell'uno individuo nell'altro, tanto ch'ella viene aell'aniversale (B.). — Osanna.
Distinse, intese che cantavasi
osanna. — Di sopra a sè, nell'aria (B.). Nella sua parle superiore. — Fiammeggiava, raggiava (Bt.). Facea fiamme (B.).
— Il bello arneze, quel bell'ordine di candelabri. — Nel suo at obtio arness, quei bell'ordine di candelabri. Nel suo mezzo mess, la luna piena. — Indi reradi. ecc.. indi tornai a guardare que' maravigliosi candelabri. — L'aspetto, lo mio sguardo (B.).— Si tardi, si soavemente, si pianamente (B.).— Foran vinte nell'andare (B.).— 61-78. Delle vive tuci, de'estro lumi che sono in su li este candelabri (B.).— Aflor ch'io mi diedi a ragguardare (B.).— Com'a lor duci Venire appresso d'edit candelabri, come a lore guide.— Giammai di qua non fuci, non ci fu giammai nel mondo.— L'acqua del ruscello.— Splemdeva, pel fiammai nel mondo.— L'acqua del ruscello.— Splemdeva, pel fiammai pel mondo.— Cuesto è vero, che s'elli andara inveso mano ritta d'ara ritta d'ara inveso mano ritta d'ara inveso mano ritta d'ara inveso mano ritta d'ara inveso. Questo è vero, che s'elli an-Questo è vero, che s'elli an- verso: Lasciando dietro a sè lina di coccio) che ardane in dava inverso mano ritta ed era Paer dipinto; un muoversi sulle torri (per le pubbliche di qua dal flume, convenia che'l di ciascuna fiammella, e 'l la- feste) che cominciano a cadera cinistro fusse inverso lo flume. sciar dietro a sè una striscia alla terra accesi, e fregano (B.) — Rendea a mr. mi rap- di colore. Or ne'tratti pennetti l'aser, si che la via onda ven- presentava. Ebbi tal posta, mi la cosa è a capello. Nel pen- gono pare tinta di fuoco a trovai in tal posto, in tal punto. nello veggo il dipingere che modo di una lista. — Sì che — Bistante da quella proces— dice Dante: nel tratti i muo- l'aere. — Sopra, al dise- slone. — Altro mezzo non c'era versi; essendo poi tratti lascia- pra de' candelabri. — Distinto che 'll fume (B.). — Ai passi no la tela per lungo dipinta il Ces: Dunque i candelabri e dicit sosta, mi formal. — La- del proprio colore. Di poi il seco le fiammelle digradavano sciando dicitro a sè, lassando chiama stendali, perche il con- di su in giù; da che, stradesim alre di ricto a sò sette liste siderava come stanti così di- dosi le luci continuate, lascia-

Or convien ch'Elicona per me versi, Ed Urania m'aiuti col suo coro, Forti cose a pensar mettere in versi. Poco più oltre sette alberi d'oro 43 Falsava nel parere il lungo tratto Del mezzo, ch'era ancor tra noi e loro. Ma quando i' fui si presso di lor fatto, Che l'obbietto comun, che il senso inganna, Non perdea per distanza alcun suo atto; La virtà, ch'a ragion discorso ammanna, Siccom'egli eran candelabri apprese, E nelle voci del cantare, Osanna, Di sopra flammeggiava il bello arnese Più chiaro assai, che luna per sereno Di mezza notte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi d'ammirazion pieno Al buon Virgilio, ed esso mi rispose Con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l'aspetto all'alte cose, Che si movieno incontro a noi si tardi, Che foran vinte da novelle spose. La donna mi sgridò: perchè pur ardi Si nell'affetto delle vive luci. E ciò che vien diretro a lor non guardi? Genti vid'io allor, com'a lor duci, Venire appresso, vestite di bianco; E tal candor di qua giammai non fuci. L'acqua splendeva dal sinistro fianco, E rendea a me la mia sinistra costa, S'io riguardava in lei come specchio anco. Quand'io dalla mia riva ebbi tal posta, Che solo il flume mi facea distante, Per veder meglio a' passi diedi sosta; E vidi le flammelle andare avante, Lasciando dietro a sè l'aer dipinto. E di tratti pennelli avean sembiante Si che di sopra rimanea distinto Di sette liste, tutte in quei colori, Onde fa l'arco il Sole, e Delia il cinto.

di diverso colore (B.). - E di stesi, notando senza più la smi di diverso colore (B<sub>i</sub>). — E di stesi, notando senza più la ami tratti pennelli, ecc., e queste aurata loro grandezza. Il Bi. fiammelle per le tracce lumi- linee tratte a pennello. — Al nose che si lasciavan dietro, tri legge; panelli. — L'A. P. aveano sembianza di bande- Ciò è figurato nè più nè meno ruole distese; più linanzi zien- che fanno i panelli (vitupai dati, il Cez. Sono due cose nel di cenci unti in una padelverso: Lasciando dietro a sè lina di cecció) che ardone in Paor dipinto; un muoversi sulle torri (per le pubbliche di ciascuna fiammella, e I la- foste) che cominclato a cadera sciar dietro a sè una striscia alla torra accesi. e franco

Questi stendali dietro eran maggiori, Che la mia vista; e, quanto a mio avviso, Dieci passi distavan quei di fuori. Sotto così bel ciel, com'io diviso, Ventiquattro seniori, a due a due, Coronati venian di fiordaliso. Tutti cantavan: Benedetta tue Nelle figlie d'Adamo, e benedette Sieno in eterno le bellezze tue. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette, A rimpetto di me dall'altra sponda, Libere fur da quelle genti elette, Si come luce luce in ciel seconda. Vennero appresso lor quattro animali, Coronato ciascun di verde fronda. Ognuno era pennuto di sei ali, Le penne piene d'occhi; e gli occhi d'Argo, Se fosser vivi, sarebber cotali. A descriver lor forme più non spargo Rime, Lettor; ch'altra spesa mi strigne Tanto che a questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiel che li dipigne Come li vide dalla fredda parte Venir con vento, con nube e con igne; E quai li troverai nelle sue carte, Tali eran quivi, salvo ch'alle penne Giovanni è meco, e da lui si diparte. Lo spazio dentro a lor quattro contenne Un carro, in su due rote, trionfale, Ch'a collo d'un grifon tirato venne. Esso tendea in su l'una e l'altr'ale Tra la mezzana e le tre e tre liste, Si ch'a nulla fendendo facea male. Tanto salivan, che non eran viste; Le membra d'oro avea, quanto era uccello, E bianche l'altre di vermiglio miste.

van distinte le luci l'una sopra me sembra abbia inteso fare il 19-114. Esso tendea, ecc. l'altra e non addossosi insio- poeta. E così anche s. Girolamo me. — Liste, righe (B.). Lucr. interpreta quel dell'apoc., iv., inalaxa l'una el'altr'ala nello cuts. — Fa, dipinge. — L'arco seniori sedenti (F.). — Fior- metro e la terra dall'una parte dalto. Pella la Luna. — Il dalto. giglio — simbolo di pu- cinto. l'alone. Par., xxviii, 23, rità. — Nelle figlie, tra le figlio. stando con la terra sotto la stendardi si prolungavano pel (B.). Benedicta tu in mulieri- ista tura e la ninzava le ali cieto più di quel che portasse dus si riferisce alla allegorica per liste le stricce luminose dei il mio occhio (F.). — Quei di Beatrice che vedremo apparire apraverso dicci passi. Se-365. Divizo, descrivo. — (F.). Le bellezize tue, le tue viri- di luci sindardi che sotto, xxx, 32 o segg.; così a— Si ch'a nulla, cec. Non gua-chioni. Simboleggian questi i come in ciclo seguita stella a lista di mezzo, ficandosi tra ventiquattro iliri del vecchio tella. — Questo è il venir die- cho con tino dei profeti mag- lolo de' quattro evangelisti. — d'oro, per dare ad l'alundere la tre che fa ne moto diurno un lelle loro divisioni, e a fiaccia (Ces.). — Questo e il venir die- casa el tre di qua el tre di come in ciclo seguita stella a lista dii mezzo, ficcandosi tra con con line loro divisioni, e a fiaccia (Ces.). — Questo e il venir die- casa el tre di qua el tre di con la con lo de' quattro evangelisti. — d'oro, per dare ad l'alundere la piori, e un solo de' minori, co- Matteo animal habene faciem purità della divinità. O ch'

quasi hominis; Marco, simile leoni; Luca, simile vitulo; Glovanni, simile aquilu; Verde fronda, a significare che la loro dottrina durera in per-

Verde fronda, a significare che la loro dottrina durera in porpetuo (B.).—Pennuto di sed cil. Apoc., IV. 8. — Argo. V. sotto. XXXI., 65-65.

98-105. Ch' altra speca mi stripne Tanto, perché la necessità di spender parole in descrivere altre cose mi storza tanto che, ecc.—Ma leggi Exechtel, al cap. 1.— Dalla fredda parte, dal Settontrione. Virg.: Borcas de parte.—Con igne, con fuoce o in mezzo a fuoco.—Salvo che san Giovanni concorda meco, descrivando questi animali con sel ale, e discorda da Ezechiele, ohe il descrive con quattro.—Le quattro net di Ezechiele indicano le quattro età fino allora corse; le soi di Giovanni, le sel cia, passate le quali, il Redentore appari (F.). 106-108. Lo spazio dentro, ecc. Lo spazio compreso tra' detti quattro animali contenva un carro trionfale su due ruo-te.—Contenne. Cocupió (B.).

un carro trionfale su due ruo-te. — Contenne, occupò (B.). — Un carro... trionfale, Questo carro figura la cattedra pon-tificia, che posa su' due Testa-menti: a destra sul nuovo, e uncia, che poss su' due Testamenti: a destra sul nuovo, e
di là le virtù teologiche: sul
vecchica sinistra, e di qua le
virtù cardinali. La Chieva e
così tra le virtù della ragione
e le rivelate (F.). Vedi sotto
xxxi alla nota 118-123. - Grifon.
Questo grifone significa Cristo,
lo quale fu di du' nature: cios
divina ed umana; come lo grifone, che è dalla parte di sopra
uecello. e dalla parte di sopra
uecello. e dalla parte di sopra
uecello. e dalla parte di sotto
leone (B.).Il Didron, teonografac cristiana, vuole che pel grifone s'intenda il Papa. — Tirato, fu tirato dal collo (Ces.).
109-114. Esso tendaa, ecc.
Ed esso grifone, movendo dietro e per mezzo i candelabri;
innalava l'una el'alt'rala nello
spazio interposto tra la lista di

| vesse le membra dal mezzo in<br>giù bianche, meschiate di ver-                                      | Non che Roma di carro così bello<br>Rallegrasse Affricano, o vero Augusto;                                                                                                                                                                                                                | 115    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| miglio sì, come lo corpo umano,<br>per mostrare oh' avesse natura                                   | Ma quel del Sol saria pover con ello;                                                                                                                                                                                                                                                     | 118    |
| umana (B.). 115-120. Non che Roma, ecc. non che si possa dire che Ro-                               | Quel del Sol, che sviando fu combusto,<br>Per l'orazion della Terra devota,                                                                                                                                                                                                               | 110    |
| non che si possa dire che Ro-<br>ma, ecc. (B.). Non che Scipione<br>Africano o Cesare Augusto nel   | Quando fu Giove arcanamente giusto.                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| loro trionfi rallegrassero Roma, ecc. — Quel del Sol, lo quale                                      | Venian danzando; l'una tanto rossa,                                                                                                                                                                                                                                                       | 121    |
| descrive Ovidio, che era d'oro<br>e di pietre preziose, salvo che                                   | Ch'a pena fora dentro al fuoco nota:                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| i razzi dello ruote erano d'a-                                                                      | L'altr'era, come se le carni e l'ossa                                                                                                                                                                                                                                                     | 121    |
| allato a quel carro ch'io vidi                                                                      | Fossero state di smeraldo fatte;<br>La terza parea neve testè mossa:                                                                                                                                                                                                                      |        |
| (B.) Sviando , uscendo di carreggiata , pel mal guida-                                              | Ed or parevan dalla bianca tratte,                                                                                                                                                                                                                                                        | 127    |
| mento di Fetonte Combusto, arso dal fulmine Arcana-                                                 | Or dalla rossa, e dal canto di questa                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| mente, misteriozamente, Vedi                                                                        | L'altre togliean l'andare e tarde e ratte                                                                                                                                                                                                                                                 | 130    |
| Inf., 1vii, 106-108; sopra, vi, 70-72, e Par., xvii 1-3. 121-132, Tre donne, ecc., le               | Dalla sinistra quattro facean festa,<br>In porpora vestite, dietro al modo                                                                                                                                                                                                                | ****   |
| virtu teologan o della nuova                                                                        | D'una di lor, ch'avea tre occhi in testa.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| legge: carità, speranza, fede Nota, a stento si conosce-                                            | Appresso tutto il pertrattato nodo,                                                                                                                                                                                                                                                       | 133    |
| - Nota, a stento si conosce-<br>rebbe nel fuoco (Ces.) Teste<br>mossa, caduta or ora Tratte,        | Vidi duo vecchi in abito dispari,                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| guidate Dal canto. V. sotto                                                                         | Ma pari in atto, ed onestato e sodo.<br>L'un si mostrava alcun de' famigliari                                                                                                                                                                                                             | 136    |
| guidate. — Dal canto. V. sotto xxxi, 132 e segg. — L'ondare, la norma del ballo. — Faccan           | Di quel sommo Ippocrate, che natura                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| - Dietro al modo, seguitando                                                                        | Agli animali fe' ch'ella ha più cari.                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| lo modo (B.). Le quattro donne<br>sono le virtu cardinali : pru-                                    | Mostrava l'altro la contraria cura                                                                                                                                                                                                                                                        | 139    |
| denza, giustizia, temperanza e<br>fortezza: quella con tre occhi                                    | Con una spada lucida ed acuta,<br>Tal che di qua dal rio mi fe' paura.                                                                                                                                                                                                                    |        |
| e la prudenza, che, secondo di-                                                                     | Poi vidi quattro in umile paruta,                                                                                                                                                                                                                                                         | 142    |
| e la prudenza, che, secondo di-<br>ce Seneca, ordina le cose pre-<br>senti, provvede alle future, e | E diretro da tutti un veglio solo                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| considera le passate.<br>133-141. Appresso tutto, coc.,                                             | Venir dormendo, con la faccia arguta.                                                                                                                                                                                                                                                     | 100    |
| dopo tutto il gruppo intorno al                                                                     | E questi sette col primaio stuolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 145    |
| Nodo. II B.: modo. — Duo vec-                                                                       | Erano abituati; ma di gigli,<br>Dintorno al capo non facevan brolo,                                                                                                                                                                                                                       |        |
| In abito dispari, diseguali(B.).                                                                    | Anzi di rose e d'altri fior vermigli:                                                                                                                                                                                                                                                     | 148    |
| Dai monumenti pare che la<br>spada non fosse attribuita a                                           | Giurato avria poco lontano aspetto,                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| san Paolo prima della fine del                                                                      | Che tutti ardesser di sopra dai cigli.                                                                                                                                                                                                                                                    | 151    |
| secolo XI. Quando vi si appog-<br>gia, esprime il suo martirio:<br>quando la tien levata, esprime   | E quando il carro a me fu a rimpetto,<br>Un tuon s'udi; e quelle genti degne                                                                                                                                                                                                              |        |
| quando la tien levata, esprime<br>il suo combatter per Cristo;                                      | Parvero aver l'andar più interdetto,                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| quando ne ha due, una è l'at-<br>tributo, l'altra l'emblema (Mrs.                                   | Fermandos'ivi con le prime insegne.                                                                                                                                                                                                                                                       | 154    |
| Jameson) Onestato, com-<br>posto ad onestà Sodo, gra-                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| ve - costante (B.) La con-                                                                          | (F.). I quali tutti furono umili avessero fuoco intorno la                                                                                                                                                                                                                                | fron   |
| traria cura, aveva un'opposita<br>sollecitudine a quella di san                                     | poverelli [Li]. — Un vegito solo, it is tanto qualle ross o a. Giovanni, che presso a no-altri flori eran di colore avant' anni dettò l'Appocalisse. Egil, vicinissimo, vedeva Altri intende a. Bernardo, — sa come era. L'esser poi Arpito, viva, animata. — E anti di fiori rossi, inve | COREO. |
| Luca; non di sanare, ma di ne-<br>cidere. — Di qua dal rio; sup-                                    | vant' anni detto l' Apocalisse. Egli, vicinissimo, vedeva<br>Altri intende s. Hernardo. — sa come era. L'esser poi                                                                                                                                                                        | coro-  |
| pl.: sebbene io fossi.<br>142-154. Quattro. Gli apostoli                                            | Arguta, viva, animata E nati di fiori rossi, inve                                                                                                                                                                                                                                         | mar-   |
| Giacomo, Pietro, Giovanni e                                                                         | come il primiero stuolo, cioè tirio da loro sofferto (                                                                                                                                                                                                                                    | 1 =    |
| canoniche, Altri intende i quat-                                                                    | come i ventiquattro seniori. — Aver l'andar, ecc., aver<br>Col. V. Par., xxxx, 60. — Brolo, detto l'andar più oltr                                                                                                                                                                        | 4      |
| s, Gerolamo, s. Ambrogio e                                                                          | qui, ghirlanda Poco tonteno delabri, che facevano da                                                                                                                                                                                                                                      | ston-  |
| s. Agostino In umile pa-                                                                            | Col. V. Par., xxxi, 80.— Broto: detto l'andre più otte provenzale: broth, glardino; Con le prime insegne, co qui, ghirlanda.— Poco tonteno delabri, che facevano da aspetto, un occhio o uno spetdali o gonfalont.— Così tatore alcun poco lontano a- nelle processioni nostre            | nathe  |
| (B.). Per la brevità degli scritti                                                                  | vrebbe giurato che tutti e sette faloni si fermano i primi                                                                                                                                                                                                                                | (F.)   |
|                                                                                                     | NAME OF TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

### CANTO TRENTESIMO.

Tra le festive acclamazioni degli Angeli e de' beati, scende dal cielo Beatrice, e si pora sul carro, mentre Virgilio divpare. Ella volge la parola a Dante, aspramente rimproverandogli i zuoi trascorsi. Egli piange, e gli Angeli n' hano compassione; ond' ella espone loro più particolarmente quali fossero i traviamenti di lui.

Quando il settentrion del primo cielo, Che nè occaso mai seppe, nè orto, Nè d'altra nebbia, che di colpa velo, E che faceva li ciascuno accorto

Di suo dover, come il più basso face, Qual timon gira per venire a porto,

Fermo si affisse, la gente verace, Venuta prima tra il grifone ed esso, Al carro volse sè, come a sua pace: Ed un di loro, quasi da ciel messo,

Veni, sponsa, de Libano, cantando, Grido tre volte, e tutti gli altri appresso. Quale i beati al novissimo bando

Surgeran presti ognun di sua caverna, La rivestita voce alleluiando,

Cotali in sulla divina basterna, Si levar cento, ad voce tanti senis, Ministri e messaggier di vita eterna.

Tutti dicean! Benedictus, qui venis, E, flor gittando di sopra e dintorno, Manibus o date lilia plenis.

lo vidi già nel cominciar del giorno, La parte oriental tutta rosata, E l'altro ciel di bel sereno adorno,

E la faccia del sol nascere ombrata, Si che per temperanza di vapori,

L'occhio lo sostenea lunga flata; Così dentro una nuvola di flori, Che dalle mani angeliche saliva E ricadeva giù dentro e di fuori,

Sovra candido vel cinta d'oliva Donna m'apparve, sotto verde manto, Vestita di color di flamma viva.

eco. Come si chiama settentrio-

1-12. Quando il settentrion, E che faceva, ecc. Il qual set-ce. Come si chiama settentrio- tentrione il in quel luogo in-e il gruppo delle sette stelle segnava a tutti quegli spiriti ll'Orsa maggiore, che illu- il cammino o il fermarsi, alle ecc. Come il chiama settentriotentrione il in quol luogo inciel, il resto del cielo - di bel
mi gruppo delle sette stelle seguava a tutti quegli spirit screno adorno, tutto screso
dell'Oras maggiore, che iliuil cammino o il fermarsi, alle (B.). — E la faccia del sol, la
minano la parte settentrionale stesso modo che il settentrione spera del sole (B.). — Ombrata,
del nostro cielo, così il posta
più basso (cioè quello del nonubilosa (B.). — Alvise de
chiama settentrione il gruppo
stro emisfero) lo insegna a quaMosto, 107 Tutto torbido (il
de' sette accusi candelabri, inlunque nocchiero regola il tisole e a mosto d'affununcia
tendi: quando quella settemporto, ecc. (F.). — Fermo s'afperanza di vapori. Il Iluti
(vole a dire dell'Empireo, onde fisse, si fermò. — La gente vedei vapori umidi, che s'urano
sosse), la quale mai non trarace: i ventiquattro seniori, V. levati, e contemperavano lo
monto no risurse, no fu oscucanto preced., v. 83. — A sua lume eccessivo. — Lunga fiata,
rata da altro velo che da quello pace, al fine de' suoi desider]. lugo tempo. — Al sole così
della colpa, per la quale Adamo — Un di loro, Salomono. — velato agguaglia la sua Beaad Eva finro acciatil dal paQuasi da ciet messo, quasi trie col velo (Cec.). — Che
radiso terrestre, sce. (F.). — inviato a nome di tutti, — Vent, dalle manta angeliche salvon.

eponsa, ecc. Nel Cantico de' Cantici, d'onde è tratto il passo, veni, è veramente ripetulo tre volte: Veni de Libano, venis mea, veni de Libano, veni. 13-21. Al novissimo bando,

all'ultimo suono delle trombe (B.). All'ultimo suono delle trombe (B.). All'ultima intimazione del giuditio universale, di ripigliare il proprio corpo. — Catverna, sepoltura. — Alleliufando, la voce da lor rivestita; cioè cantando alleluia con la voce de' corpi da lor rivestiti, (Ces.). Cum gaudio cantando: Allelula: et dicit la voce rive-

Alleluia: et dicit la voce rivestita, scilicet a corpore, quasi dicat: reassumptis organis corporalibre (Benu). Altri; alleviando, alleggarendo li corpi loro; imperocche risusciteras no con le doti della sottiglicza, dell'agliità, della sutiglicza, dell'agliità, della impassibilità e della chiarezza (B.). — Basserna, il Bl.: voce latina: propr.: lettiga a ruote. — Ad vocem tanti senis, alla voce di un tanto vecchio, cioè di Salo-

19

vocem tenti senis, alla voce di un tanto vecchio, cioè di Salo-mone, — Ministri, Salmo 182: Angeli..., ministri ejus. — Tul-ti diccan: Benedictus qui ve-nis, eco. Tutti quegli Angeli dicevano: Benedetto tu, che vioni, e gettando flori sopra e intorno al carro, soggiunge-vano: Spargete gigli a pione mani. — Benedicius, qui venis, la quale cosa fu dotta a Cristo da Judei, quando entrò in Ge-rusalemme e in sull'asina Matt.

rusalemme e in sull'asina (Matt.,

rusalemme e in sull'asina[Matt., xx, 9) (B.). Qui i santi lo cantano forse al grifone, simbolo di Gesù, o meglio, forse a Beatrice, che or ora apparira (v. 31-32 (F.).
22-39. Rosata, di roseo colore, pe' vapori sollevatisi per la sciolta rugiada. — E l'altro ciel, il resto del cielo — di bel serema adorno, tutto sorno.

E lo spirito mio, che già cotanto

che dalle mani degli Angeli era getata in also ed intorno alla mistica donna. — Destro e di fucri, dentro e attorno al carro (F.), Dalla parte d'enro e dalla parte di fuori era di fiori la detta nuvola (B.). — Cinida la testa d'olive, d'una ghirianda d'ulivo di sopra albianco velo ch'ella avea in testa, e che andava infin già al piedi (B.). — Dante vuste Beatrice dei colori della Vergine Maria. — Il proprio abito della Vergine à una tunica stretta, rossa, con lunghe mastretta, rossa, con lunghe maniche, e sopra un mantelletto azzurro. Negli antichi dipinti, azzurro, Negli antichi dipinti, i colori sono pallidi e deficati, ed ella è sampre velate (Mrs. Jameson.). Quanto bella e gloriosa maesta! In mezzo al fioccar su e glu di quei fiori, ella si stava vestita di rosso come fiamma: sugli omeri un manto verde; dal capo le cadea candido velo dinanzi, sopravi una corona d'oliva (Cas.). « una corona d'oliva (Ces.). lo spirito mio, ecc., Dice che lo spirito suo, non ostante che da tanto tempo (da dieci anni, cioè dalla sua morte) non avesse ricevuto la scrollamento che la sciolamento che la scrollamento che la collo suppre a tanta bellezza, senza vedere degli occhi suop più di quello che il volo gli concedea, per occulta virtù, che mosse da lei, si senti ridestare le antiche fiamme (Ces.). — Senza degli occhi aver più conoscenza, eco., per essere ella valata, non avea ravvisato chi quella donna si fosse, nè sgli avea potuto distinguere altro che il colore delle vestimenta di lei (F.).

40-48, Neila vista, negli occhi, Altri: per la vista, al solo vedere le forme della incognita donna. — Prima ch'to fuor di puerisia fosse. S'innamorò di Beatrica a nove anni, e la pucrizia dura fino ai quattordici, — Col rispitto, con quellatto, ovvero riguardamento, tra affannato ed affettuoso, con che il hambolo si volta alla madre nel suo pericolo (Ces.). Con quella speranza (Nann.). — Conosco tespri. 49-65. Scemi Di sè, privi di sò, Dice sceni, perchè con Dante era tuttavia Stazio. — Die'mi di che mi didei, affidal. — Ne guantunque perdeco. eco. ricevuto lo scrollamento che lo solea far tremare e venir meno

Tempo era stato ch'alla sua presenza Non era di stupor tremando, affranto, Senza degli occhi aver più conoscenza, Per occulta virtà, che da lei mosse, D'antico amor senti la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse 40 L'alta virtù, che già m'avea trafitto Prima ch'io fuor di puerizia fosse, Volsimi alla sinistra col rispitto Col quale il fantolin corre alla mamma, Quando ha paura o quando egli è afflitto. Per dicere a Virgilio: Men che dramma

Di sangue m'è rimasa, che non tremi; Conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi Di sè, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute die mi;

Nè quantunque perdeo l'antica madre, Valse alle guance nette di rugiada, Che lagrimando non tornassero adre. Dante, perchè Virgilio se ne vada, Non pianger anco, non pianger ancora; Che pianger ti convien per altra spada.

Quasi ammiraglio, che in poppa ed in prora Viene a veder la gente che ministra Per gli altri legni, ed a ben far la incuora, In sulla sponda del carro sinistra, Quando mi volsi al suon del nome mio,

Che di necessità qui si registra, Vidi la donna, che pria m'appario Velata sotto l'angelica festa, 64 Drizzar gli occhi ver me di qua dal rio.

Tutto che il vel che le scendea di testa, Cerchiato dalla fronde di Minerva, Non la lasciasse parer manifesta:

Regalmente nell'atto ancor proterva Continuò, come colui che dice, E il più caldo parlar dietro riserva: Guardami ben: ben son, ben son Beatrice.

Come degnasti d'accedere al monte?

Non sapei tu, che qui è l'uom felice? (Ce.), Con quella speranza
(Nann.). — Conosco i segni. — Ancora, così tosto (Ces.). — 67-78.Cerchiato, ecc. circondaEn., vv, 23: Agnosco veteris
Per altra spada. Per altro to di fronde d'ulivo, consecrsio
vestigia flammo.

40-60. Scemi Di sè, privi di sono le follie di che tra poco sciarce, coco, benche quel vdo
sè. Dice scemi, perche con Dante era tuttavia Stazio. — Die'mi
mi die', mi diedi, affidal. — Beatrice lo riprenderà. — La la velasse e coprisse, sioche
Ne quantinque perdeo, ecc. l'altre navi. che sono sotto il il cochi inverso di me (B)—
Ne futte quante le delizie del
Paradiso terrestre che Eva persid. Intorno al parlar di sè, l'atto, coc., all'apparentis di
de, ch'lo aveva davanti agli vedi Conv. 1, 2. — Velota sotto fuori superba e selegonas (B)
de, ch'lo aveva davanti agli vedi Conv. 1, 2. — Velota sotto fuori superba e selegonas (B)
mie guance asciutte di lagrinuvola de'lori, che festivamonall'ultimo la più acerba ramme che non tornassero attre di
planto. — Dante. Parla Beadi... drizzar gli occhi, vidi aldi... drizzar gli occhi, vidi alvisami; ben sono quella e cal
trice. — Perché, por causa che. l'atto della faccla driuxar, coc. ta ti desti prima, lo sono l'est-

Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte: 76 Ma, veggendomi in esso, io trassi all'erba, Tanta vergogna mi gravò la fronte. Cosi la madre al figlio par superba, Com'ella parve a me; perché d'amaro Sente il sapor della pietate acerba. Ella si tacque, e gli Angeli cantaro Di subito: In te, Domine speravi; Ma oltre pedes meos non passaro. Si come neve, tra le vive travi, Per lo dosso d'Italia si congela Soffiata e stretta dalli venti schiavi, Solitata e Stretta dant ventre schilavi,
Poi liquefatta in sé stessa trapela,
Pur che la terra, che perde ombra, spiri,
Si che par fuoco fonder la candela:
Così fui senza lagrime e sospiri
Anzi il cantar di quei che notan sempre
Dietro alle note degli eterni giri
Ma, poichè intesi nelle dolci tempre
Lor compatire a me, più che se detto
Avesser: Donna, perchè si lo stempre?
Lo giel che m'era intorno al cor ristretto,
Spirito ed acqua fessi, e con angoscia
Per la bocca e per gli occhi usci dal petio.
Ella, pur ferma in sulla detta coscia
Del carro stando, alle sustanzie pie
Volse le sue parole così poscia:
Voi vigilate nell'eterno die,
Si che notte nè sonno a voi non fura
Passo, che faccia il secol per sue vie;
Onde la mia risposta è con più cura,
Che m'intenda colui che di là piagne,
Perchè sia colpa e duol d'una misura.

trice, la quale tu tanto amasti bus inimici: statutiti in laco
prima, e poi ti partisti da me a spatioso pedes meos: imperò
destili altrui: ben sono essa : che da quel verso, che da quel verso inanti non
mai ti degnasti di venire a "i peccatore de' avere nella miquesto mente Non, asperi tu sericordia di Dio: ma pone la
lactica di la condia del peccato suo (3.).

Torse de qui l'ama pone l'este de quel verso inanti non
mi il degnasti di venire a "i peccatore de' avere nella miquesto inente (8). - Com activa della conti compatire a me,
perchè si converlite in fiato et
l'accidente de della contina della Poi liquefatta in sè stessa trapela, Pur che la terra, che perde ombra, spiri,

adstricta. Altrove: Stretta di neve (Oes.). - Dalli venti schiawere (Ces.). - Dath vents care viv. Traggene di tramontana e passano per Schlavonia (A. F.). - In sè stessa trapela, trapassa dentro da sè et isdura quella che è indurata, dentro e falla risolvere (B.). E dipinto at vivo il gocciar che (la neve) fa dentro da sè, risolvendosi in acqua (Ces.). - Pur che... spiri, purchè mandi vento quella iterra africana, che talvoita perdo l'ombra. - In alcune regioni dell'africa, comprase tra i Tropici, il corpi nell'ora meridiana non gettano embra (F.). - Loca ascia, così grecamente detti da Plinto (u. 73), cioè sua "ombra deve il sole, essendo a piembo sul capo, vi. Traggono di tramontana o

avvegna, anco (anzi) le sapete tutte (B.). — E con più cura Che m'intenda colui, ecc., è più che altro diretta a farmi intendere da colui che piange di la dal ruscello, eca. — Perdi là dal ruscello, coc. — Per-chè sia cotpa e duot, coc., perchè risponda lo dolore e la contriione alla colpa com-messa (B.). Petr.: Gir di pari la pena cot peccato. 100-117. Per ovra delle rote magne, per influena della

100-117. Per ovra delle rote magne, per influsso delle sfere celesti (F.). Questo è l'orosco-po, cicè l'affrontamento di-verso delle stelle nell'ora del nascere di ciascun uomo: il quale credeano produrre in quale credeano produrre in lui non le libere operazioni, ma il temperamento, l'indole ed ingegno o buoni o rei, secondo la lor figura. V. sopra,
xvi. 67 e segg. (Cer.). — Ciaxcin seme, ciascun che nasce.
— Secondo che le stelle, ecc., secondo la costellazione che al momento della nascita domina momento della nascita domina nel ciclo. Larghezza, abbondanza (B.). — Che si alti vegori, ecc., le quali al loro scendere e plovere su di noi tengono modi si soprannaturali, che il nostro intelletto neppur si avvicina a comprenderii. — Fis tati, si fatto e si bene disposto (B.). — Nuova, giovanile. — Virtualmente, potenzialmente, sacendo la suspotenzialmente, secondo la sua huona disposizione dell'anima e del corpo (B.). — Ogni abito destro, ogni buona attitudine - Fatto... prova, Far prova, allignare e provenir bene, det-to degli alberi, e dicesi anche provare (Ces.).

118-120. Silvestro, salvatico. - Vigor terrestro, terrestre vi-gore, o forza naturale a pro-

121-126. Alcun tempo, ecc. Pel poco tempo ch'io vissi, il sostenni col mio volto — con la mia piacevolezza (B.). — In dritta parte volto, volto in verso la parte virtuosa (B.). — Si totto come in rulla socia fui con parte divida la — Si totto come in sulla so-glia fui, ecc., Dante divide la vita umana in quattro parti (Conv., iv, 24): adolescenza, gioventu, senettu o vecchiezza, e senio. E parlando della pri-ma, ciascun svoio, ei diee, s'accorda ch'ella dura infino di parli cuntural sulla dura infino al ventiquattresimo anno, Ora Beatrice mori d'anni venti-Beatrice mori d'anni venti-quatire è tre mesi, è però ella qui dice: Appena che fui in sulla soglia Di mia seconda etade, fui per entrare nella mia econda eta (F.). 127-132. Quando di carne a

Non pur per ovra delle ruote magne, Che drizzan ciascun seme ad alcun fine, Secondo che le stelle son compagne; Ma per larghezza di grazie divine, Che si alti vapori hanno a lor piova, Che nostre viste là non van vicine, Questi fu tal nella sua vita nuova Virtualmente, ch'ogni abito destro Fatto averebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro

Si fa il terren col mal seme e non colto, Quant'egli ha più del buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto; Mostrando gli occhi giovinetti a lui, Meco il menava in dritta parte volto. 124 Si tosto come in sulla soglia fui, Di mia seconda etade e mutai vita, Questi si tolse a me e diessi altrui. 127 Quando di carne a spirto era salita, E bellezza e virtù cresciuta m'era, Fu'io a lui men cara e men gradita; E volse i passi suoi per via non vera, Imagini di ben seguendo false, 130 Che nulla promission rendono intera. Nè l'impetrare spirazion mi valse, Con le quali ed in sogno ed altrimenti Lo rivocai; si poco a lui ne calse. Tanto giù cadde, che tutti argomenti 136 Alla salute sua eran già corti, Fuor che mostrargli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio dei morti, Ed a colui che l'ha quassù condotto, Li preghi miei, piangendo, furon porti. L'alto fato di Dio sarebbe rotto, Se Lete si passasse, e tal vivanda

Fosse gustata senza alcuno scotto Di pentimento che lagrime spanda.

maptengono , osservano (B.). 133-145. Ne l'impetrare, ecc. Ne mi valse l'avergli impetrato da Dio sante ispirazioni.

— Spirazione è immissione subita di volenta ardente nella mente di virtu e di buone opere fatta da Dio (B.). — Argo-menti, rimed). - G. Vill., viii, 72: Fectono uno bello e subito qui dice: Appena che fui in 72; Fectono uno bello e subito a lagrimare. — Scotto, e la sulla soglia Di mia seconda argomento ad loro scampo. — quota che ogunuo paga per etade, fui per entrare nella mia corti, inefficaci insufficienti. — un desinare a comuno, e seconda eta (F.).

127-132, Quando di carne a Limbo, ch'è posto sul limitare Fosse guatata, fusse assigapirto era salita. Quando di dell'Inferno, ove Beatrice di-giata da costul sonra pacorporca e mortalo io era fatta scose per pregar Virgilio di gamento. Alcuna volta scotto a spirito immortale. Mori il 9 voltre farei guida a Danto. — piglia per la vivanda, ed simottobre 1290. — I passi suoi, Delli infernali, il quali sono na volta per lo pagamento.

le sue affezioni (B.). — Per via morti a Dio (B.). — De' veri non vera, per la via sinistra morti (sopra, xxiii, 122.) — dei vizj. — Rendono intera, Piangendo, Inf. 11, 116: 68 maptengono, osservano (B.). occhitucenti, lagrimando volocchitucenti, tagrimando sol-se. — L'alto fato, ecc. L'or-dine fatale, che deponde dalla provedenzia di Dio sarobbe vio-lato (B.). — Tal vivanda, l'ac-qua che fa dimenticare il pec-cato. — Senza alcuno scotto d'un pentimento che induca a lagrimare. — Scotto, e la

### CANTO TRENTESIMOPRIMO.

Beatrice continua a riprender Dante, ch'è costretto a confessare i propri errori. Matelda lo prende e lo tuffa in Lete. Dipoi le quattro virtu morali lo conducono acanti at corro, e le tre teologati, presentatolo a Beatrice, la pregano a mostrarri svelata al suo fedele, ed ella si toglie il velo

O tu, che se' di là dal flume sacro, Volgendo suo parlare a me per punta, Che pur per taglio m'era parut'acro, Ricominciò, seguendo senza cunta. Di', di', se quest'è vero; a tanta accusa Tua confession conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa. Che la voce si mosse, e pria si spense, Che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, poi disse: Che pense? Rispondi a me: chè le memorie triste In te non sono ancor dall'acqua offense. Confusione e paura insieme miste Mi pinsero un tal st fuor della bocca, Al quale intender fur mestier le viste. Come balestro frange, quando scocca Da troppa tesa la sua corda e l'arco, E con men foga l'asta il segno tocca, Si scoppia' io sott'esso grave carco, Fuori sgorgando lagrime e sospiri. E la voce allentò per lo suo varco. Ond'ella a me: Per entro i miei disiri, Che ti menavano ad amar lo bene, Di là dal qual non è a che s'aspiri, Quai fosse attraversate, o quai catene Trovasti, per che del passare innanz. Dovessiti così spogliar la spene? E quali agevolezze, o quali avanzi Nella fronte degli altri si mostraro, Per che dovessi lor passeggiare anzi? Dopo la tratta d'un sospiro amaro, A pena ebbi la voce che rispose, E le labbra a fatica la formaro. Piangendo dissi: Le presenti cose Col falso lor piacer volser miei passi, Tosto che il vostro viso si nascose.

Angell. Canto preced., 106-108. — Acro, acerbo. — Ricomincio Beatrice. — Cunta, indugio; dal lat. cunctari. — Sofferse. Bestrice, — Cinita, indugio; dal lat. cunctari. — Sofferes. aspettò. — Che penne I Int., v. 111. — Datl'acqua offenne, scancellate dall'acqua di Lete. 13-21. Confusione della mento, che venia da vergegna, e poura, che merita la colpa del peccato (B.). — Un tat rì. ecc. Un ai tanto morto, che gli occhi dovettero indovinario dal moto delle labbra (Ces.). — Come balestro frange. ecc., come la balestra si frange o scoppia, quando la sua corda e l'arco scoccano da troppa fera, tensione, e per quella rottura. Pasta che no parte, tocca il segno con minor forra (F.). Altri pone una virgola dopo tesa, efa attivo frange. Conv., 17, 23: Arco di minore e di mayodore tesa. — Arta, quadrello, france de carco della con carco della carco de giore tesa. - Asta, quadrello, freccia, - Grave carco, della confusione e della paura. 22-30. Per entro i miei desiri,

per mezzo i buoni desideri da me inspirati (F.). — Lo bene, il sommo bene, Iddio. — Non è a che si aspiri, non è cosa che sia da desiderarsi (F.). — Spopitar la spene, abbandonar la speranza. — Agevolezze, fa-cilità o attrattive. — Avanzi, vantaggi. — Netta fronte, eco., nell' apparenzia prima degli altri beni mondani ed imperfetti (B.). — Pazzeggiare anzi, passeggiar loro davanti, quasi innamorato (F.). Dovessi, passeggiando, farti loro incon-tra i (B.). Spogliar la spene, abbandonar

tra ! (B.). 31-42. La tratta, dopo ch'ebbi

messo fuori uno amaro sospiro.

— Le presenti core, i beni e
gli affetti mondani. — Volser
miei passi dalla via dritta. Si nascose, si tolse, per morte, agli occhi miei. — Da tal giu-dice, da si fatto iudice ch'e Id-

La colpa tua: da tal giudice sassi.

Ma quando scoppia dalla propria gota

L'accusa del peccato, in nostra corte
Rivolge sè contro il taglio la rota.

1-12. Di id dal fume sacro. pra, xxx, 57: Chè pianger ti rivolge contro il taglio dal di metzo tra Dante e Beatrice. — Che pur per taglio, che anco vina giuntità non è più caper purita, direttamente. Ser indicatamente. Ser Per punta, direttamente. So- Indirettamente, parlando agli gliento.

Ed ella: Se tacessi, o se negassi

43-48. Me', meglio. Altri: mo.

—Verpogna porte, imperò che
la vergogna lava il peccato.

lnf. xxx, 142: Maggior difetto
men vergogna lava (B).

Le sirene, le invitazioni ed allettazioni che fanno il beni
mondani, ingannevoli e fallaci
come le sirene (B.). — Pon giù come le sirene (B.). – Pon gini il seme del pianyere, deponi il turbamento, causa del tuo piantu - Mia carne sepolta, l'es-

in — Mía carne sepolta, l'essere io morta.

49-57. Mai non l'appresentò, ecc., mai son pigliaul piacere di cosa produtta dalla natura o vero dall'arte, tanto quanto il rappresentonno ecc. (B.). — Piacer., piacimento. bellezza (P.). — Sparte, L'A. F. legge parte, avv. Ora, al presente (Fanf.) — Dovea poi frarre, dorea poi trarti a desiderarla ed amaria! — Che non era più tale, essendo fatta cittadina del cielo.

58-69. Gravar le penne in

del cido.

58-69, Gravar le penne in

58-69, Gravar le penne in

58-69, Gravar le penne in

58-69, resplingere a basso, ad

esser bersaglio d'altri strall.

— O parpoletta, o glovinetta

donna. — O altra vanita, ecc.,

o altre vano obbietto, il cui

godimento e ab breve (E). —

Due o tre tirate d'arco o di

balentro, aspetta, che non fug
ge (B). — De' pennuti, delli

uccelli che hanno tempo, che

sono esperti. L'uccello, quando

ha tempo, è pennuto; l'uccel
lino ha le caluggini 'a uccel
lino ha le caluggini o non le

penne (B). Prov., 1, 17. Fru
stra... jacitur rete ante ocutos

pennatorum. — Si saetta, si

soggian saette, — Avocitando scaglian saette, — Avcoltando la riprensione. — Sè ricono-scendo avere errato (B.). scendo avere errato (2.1.

Ripentuti, pentiti, — Quando,
poichē, — Per udir, per l'ascottare la riprensione. — Riguardando me Beatrice.

711-75. Con men di resistenza,
con minore parte di forza e di
contrasto. — Si dibarba, si

contrasto. — Si dibarba, si tronca dalle barbe e dalle ra-dici (B.). — A nostral vento, al vento borcale che soffia dalla nostra regione. — O vero a quel. ecc., o al vonto meridio-nale che soffia dall'Africa, overegnò Jarba. Æn., iv. — Per la burba, col vocabol di barba

(Cex.).

Tuttavia, perchè me' vergogna porte Del tuo errore, e perchè altra volta Udendo le Sirene sie più forte, Pon giù il seme del piangere, ed ascolta; 40 Si udirai come in contraria parte Mover doveati mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura od arte Piacer, quanto le belle membra in ch'io Rinchiusa fui, e che son terra sparte; E se il sommo piacer si ti fallio Per la mia morte, qual cosa mortale Dovea poi trarre te nel suo disio? Ben ti dovevi, per lo primo strale Delle cose fallaci, levar suso, Diretro a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in giuso, Ad aspettar più colpi, o pargoletta, O altra vanità con si breve uso. Nuovo augelletto due o tre aspetta: Ma dinanzi dagli occhi de' pennuti Rete si spiega indarno o si saetta. Quale i fanciulli vergognando muti, Con gli occhi a terra, stannosi ascoltando, E sè riconoscendo, e ripentuti, Tal mi stav'io. Ed ella disse: Quando Per udir se' dolente, alza la barba, E prenderai più doglia riguardando Con men di resistenza si dibarba Robusto cerro, o vero a nostral vento. O vero a quel della terra di Iarba, Ch'io non levai al suo comando il mento; 72 E quando per la barba il viso chiese. Ben conobbi il velen dell'argomento. 10 E come la mia faccia si distese, Posarsi quelle prime creature Da loro aspersion l'occhio comprese: E le mie luci, ancor poco sicure, 77 Vider Beatrice volta in sulla flera. Ch'è sola una persona in due nature. Sotto suo velo, ed oltre la riviera Verde pareami più sè stessa antica, Vincer che l'altre qui, quand'ella c'era. Di penter si mi punse ivi l'ortica, Che di tutt'altre cose, qual mi torse

Che di tutt'altre cose, qual mi tol'se
rita (cex.) - Porarsi, co. L'occhio comprese che quelle prime
oreature (gil Angeli che 'unno
le prime creature che Dio
creasse) (B.) lascisvano di sparger fiori. V. sopra xxx, 28-30.

- Poco sicure, timide. - Ancora non si assicuravano di
orgguardare Beatrice (B.) - cea il velo, e della distanza.

Si-98. Ivi, in quel termine di
rarda dil fumicello. - Pareao qual fa già nella vita travenne in colo. - Riconorcenza,
mi più se stessa antica. Ad scorsa, più che allora non fa- de' miei falli. - Vinto, prive

Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, 31 La donna ch'io avea trovata sola, Sopra me vidi, e dicea: Tiemmi, tiemmi. Tratto m'avea nel fiume infino a gola, E, tirandosi me dietro, sen giva Sovr'esso l'acqua, lieve come spola. Quando fui presso alla beata riva, Asperges me si dolcemente udissi, Ch'io nol so rimembrar, non ch'io lo scriva. La bella donna nelle braccia aprissi Abbracciommi la testa, e mi sommerse, Ove convenne ch' io l'acqua inghiottissi; Indi mi tolse, e bagnato m'offerse Dentro alla danza delle quattro belle, E ciascuna del braccio mi coperse. Noi sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle; 106 Pria che Beatrice discendesse al mondo, Fummo ordinate a lei per sue ancelle. Merrenti agli occhi suoi; ma nel giocondo 100 Lume ch'è dentro aguzzeran li tuoi Le tre di là, che miran più profondo. Così cantando cominciaro: e poi 112 Al petto del grifon seco menarmi, Ove Beatrice volta stava a noi. Disser: Fa che le viste non risparmi; 115 Posto t'avem dinanzi agli smeraldi, Ond'Amor già ti trasse le sue armi. Mille disiri più che flamma caldi Strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, Che pur sovra il grifone stavan saldi.

nivem dealbabor. Questo è uno verso del salmo Miserere mei,

di sanni. — Vi-tù di fuor. eoc., questa selva. E nel ciel semo restitul l'attività al senai esterni. — Tiemmi, tiemmi, attien109-117. Ma net plocondo, il stienti a me (B.). — Lieve coc., ma le tre donne di la dalla come spola. La spola è lo istrumento da tessere, che si gitta pra, xxxx, 121 e seg.) che vedon is ole non rompe le fila. e i tuol cochi a mirare nel giocoal lieve andava Matelda socoal lieve andava Matelda sotora l'acqua, si che non si baspanya pur le piante (B.). — rono. — Fa che le viste non
Alla beata riva, di là dalla risparmi, fa di non risparmiaquale stanno li beati che sono re gli sguardi; sguzza l'inin istato d'innosenza (B.). — gegno e l'affetto. — Aplé smeAsperges me li B.: Domine. raidi, per il loro spiendore o
apperges me hyssopo et munnibem dealbabor. Questo a uno armi, le sue sastie ; che ti feca ecc., ma le tre donne di là (dalla destra sponda del carro. Sopra, xxix., 121 e seg.) che vedon più a fondo di noi, aguzzeranno i tuoi occhi a mirare nel gio-condo lume, che splende dentro a'unoi. Mendrum, mi monarono. — Fa che le viste non risparmia, fa di non risparmiare gli sguardi; aguzza l'ingegno e l'affetto. — Agli smeraidi, per il loro eplendore oper il loro colore (Bl.). — Ti trasse, (l'arcò (B.). — Le sue armi, le sue saatte ; che ti fece innamorare di lei (B.). innamorare di lei (B.). 118-132. Strinsermi gli occhi.

die più tardo appartiene la immagine del grifone, sotto cui viene figurato Cristo. Tutta la scena rappresenta il trion-fo della Chicaa cristiana, a cui la ciudata di preparazione fo della Chiesa cristiana, a cui la giudaica fu preparazione e fondamento, e la salute che venne all'umanità dalla religione del Cristo ne' diversi doni e mezzi di grazia. Dante segui principalmente Ezechiello e s. Giavanni (none: xv. 100 100). principalmente Execution e a, Giovanni (sopra, xxix, 100-105).

Precedono il corteggio sette candelabri con sette raggianti fiammelle, che lasciano dietra da sè lunghe liste dipinte ne' colori dell'iride, I sette candelabri con consegnato del colori dell'iride, I sette candelabri con consegnato del colori dell'iride, I sette candelabri con consegnato del consegnatori del lleri vengono comunemente in-terpretati pe' setti doni delle Spirito Santo (Gonv., Iv. 21); e sotto le sette strisce luminose vanno intesi i sette sacramenti. vanno intesi l'aette sacramenta. Vengono dietro a due a due ventiquattro seniori coronnit di flordaliso, il bianco colore della fede nel Messia venturo. A guesti succedono i quattro evangelisti, sotto la figura de' quattro animali di Ezechiello e dell'Apposalisso.... Gli animali poi l'Apposalisso.... Gli animali poi anno coronati giasquno di gelisti, sotto la figura de quattre animali di Ezzechiello e del-l'Apocalisse.... Gli animali poi vanno coronati ciascuno di verde fronda, ch' e il colore della speranza, perchè il volore della speranza, perchè il vangelo anounzia il compimento dello speranza e promesse del vecchio Testamento, Ciascuno ha sei ale, il primo paio delle quali indica, secondo il Velluciello, il passato, il secondo il velluciello, il passato, il secondo il velluciello della compimento della capatica della coloria del Vangelo. Le penne di esse al sono piene d'occhi; il che può esser bene un simbolo della sapienza e prudenza. - Segue poi il carro la Chiesa, la portatrio della celeste dottrina) tirato da Cristo-sotto la figura di Grifone. La Chiesa, la portatrio della celeste dottrina) tirato da Cristo-sotto la figura di Grifone La Chiesa, viene rafirontata all' Impero, e le si assegna il posto più elevato, perchè il suo carro è più bello di quello che Roma vide nei suo della Cartia, sicono la la ruota destra tre donne, vestite di bianco, verde e rosso, le tre virit teologali, procedono danzando al canto della Cartia, sicome la più percetta della virtù. A sinistra fanno esta 

di altri fiori vermigli, color dell'amore. — La figura prin-cipale è il Grifone, mezzo aquila e mezzo leone, a rappresentare la doppia natura di Cristo, la divina e l'umana. La parte d'aquila quindi, la divina, è del più nobile metallo, d'oro; dei più nobile metallo, d'oro; l'altra è bianca e rossa, colori della fede e della carità. Le sue ale, che pigliansi per la misericordia e la giustizia, si tendono, fendendo tra le sette liste colorate (i sette sacramenti); così che tengono la mezzana tra loro, e salgono poi tanto che non erane viste. Per questa lista mezzana io intendo il sacramento della penitenza il sacramento della penitenza (Sopra, xxix, 12 sino alla fine). — Danto, poi che s'ebbe puri-ficata l'anima, dinanzi Beatrice, da tutte macchie terrene con la confessione, col pentimento delle sue colpe e con l'abluzione nel Lete (sotto, xxxii, 22-42), si unisce al corteggio, e proprio dal lato delle virtà teologali sino ad un grande albero, i cui rami, contro la natura degli cui rami, contro la natura degli alberi, si allargano sempre più verso la cima. Esso è nel vero senso confermato pure dalla menzione generale di Adamo, l'albero della scienza; ma nel senso allegorico significa il santo romano Impero. Dante ebbe presente in tutto, che di esso albero dice, ora l'uno, ora l'altro senso, ed ora ambidue insieme. Quanto più esso al ciglo s' innalza, tanto più si ditata all'intorno a dinotare l'impossibilità della piena cognizione di Dio, ma in pari tempo altresì acolò nessuno lo salga esi elevi al dispora, com'è salga e si elevi al disepra, com'è detto di albero eguale nel cer-chio de' golosi (sopra, xx11, 133-135); perocchè l'Impero romano è cosa altissima, e nessuno deve toccarlo. Dio si creò santo codesto albero a suo proprio uso, e chi lo deruba e lo schianta, offende lui con bestemmia di sechi lo deruba e lo schianta, offende lui con bestemmia di ventore della consensa fronde, ni forti, fido, occ., chi stance il amente fatto (Sotta, xxxii, 25-27), Quindi perocche Roma non avea per negli studi del poetare (Crabaccio II impero temporale insue beacto il Grifone, che non toccò Roma, ne derubolta, vale adire, chacciò I impero temporale insue benedicioni. Però dopo l'untatto nel suo alto offizio, o nulla discissa del esso legno, dolce al amente apri, florendo, colore mostrasti. — La dovo erroccio (crabaccio II impero temporale insue benedicioni. Però dopo l'untatto nel suo alto offizio, o nulla discissa del esso legno, dolce al amente apri, florendo, colore mostrasti. — La dovo erroccio (crabaccio II impero temporale insue della Chiesa), ma viole, il qual colore è quello (p. col volgere armonicos della chiesa), ma viole, il qual colore è quello (p. col volgere armonicos della chiesa la docto si si considera della Chiesa, con printiva, divina, che si svela all'inclusie to, xxxii, 43 45). Ed il Grifone (sono della chiesa, dacche si era da (Tor.). — Ti zolvesti, matra rispettandosi cioè, reciproca lei diluggato il Grifone (Sotto, che a modo di puro spirito, and peri, il temporale e lo spirituale gimenti. atti. — La cosa, il lei diradata nell'asse (Crab.).

Come in lo specchio il sol, non altrimenti m La doppia fiera dentro vi raggiava, Or con uni, or con altri reggimenti. Pensa, Lettor, s'io mi maravigliava, Quando vedea la cosa in sè star queta, E nell'idolo suo si trasmutava. Mentre che, piena di stupore e lieta, L'anima mia gustava di quel cibo, Che saziando di sè, di sè asseta: Sè dimostrando del più alto tribo Negli atti, l'altre fre si fero avanti Danzando al loro angelico caribo. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, Era la lor canzone, al tuo fedele Che, per vederti, ha mossi passi tanti. Per grazia fa noi grazia che disvele 136 A lui la bocca tua, si che discerna La seconda bellezza che tu cele. O isplendor di viva luce eterna, Chi pallido si fece sotto l'ombra Si di Parnaso, o bevve in sua cisterna, Che non paresse aver la mente ingombra 117 Tentando a render te qual tu paresti Là, dove armonizzando il ciel t'adombra, Quando nell'aere aperto ti solvesti?

nè portando sconcerto e inva-sione l'uno all'altro, si conserva il seme di ogni giustinia. Quello cho è qui a lode di Cristo, torna insteme di rimprovero al Papi, i quali recarvono tanto guasto all' Impero. Il Grifone (Cristo) conduce il carro (la Chiesa) sino all'albero e vi lega il timone, che è dello siesso legno. Il timone è quello onde si di-rige il carro: significa esso rige il carro: significa esso Il timone è quello onde si di-rige il carro: significa esso adunque la sedia papale, che ha con l'Impero una e la stessa origine. Prima che Cristo ve-nisse, era l'albero, quantunque sorgesse vigoroso fra gli altri, vedovo, senza fronde, ne flori, perocchè Roma non avea per anco raggiunto pienamente il suo destino d'esser fondamento a difesa della Chiesa della disca della Chiesa della

nè portando sconcerto e inva- grifone. - Nell'idolo suo, nell'igrifone. - Nell'idolo suo, nell'imagine sua, impressa negli occhi di Beatrice. - Tribo. L'ansieme de' tre più alti ordini angellei, quasi dica dei più alto ternario. Gli ordini sono nove, che si riassumono la tre ternari. V. Par., xxviii, lis e segg. (F.) - Le altre tre dome - le virtù teologali. - Al, secondo la cadenza. - Carbo, canzone da ballo.

133-145. Al tuo fedele. Inf., 11, 98. Fedele d'affetto, se non d'opera. — La reconda bellezza de cec., la nuova bellezza da to acquistata in cielo. — Chi pal-

### CANTO TRENTESIMOSECONDO.

Mentre Dante rimira disionamente Beatrice, muovesi il carro con la santa schiera a man destra, e, giunto ad un albero altissino e tutto nudo, il grifone ve to lega, e l'albero rinverde e s'infiora. At canto de' beati, il poeta s'addorme, e poi, destori, vede Beatrice, attorninta dalle sette donne, esterat presso all'albero. Scende un'aquita dall'albero al carro, e lo ferisce, viene una volpe, e Beatrice la scaccia; riscende l'aquita, e dona al carro delle sue penne, esce un drago e strappa d'i fondo del carro; le penne lo coprono, e carcia sette teste cornute. Sour'esso una meretrice ed un gigante.

Tanto eran gli occhi miei fissi ed attenti A disbramarsi la decenne sete, Che gli altri sensi m'eran tutti spenti; Ed essi quinci e quindi avean parete Di non caler; così lo santo riso A sè traèli con l'antica rete; Quando per forza mi fu volto il viso Ver la sinistra mia da quelle Dee, Perch'io udia da lor un: Troppo fiso. E la disposizion ch'a veder ee Negli occhi pur testè dal sol percossi, Sanza la vista alquanto esser mi fee; Ma poi che al poco il viso riformossi, Io dico al poco, per rispetto al molto Sensibile, onde a forza mi rimossi, Vidi in sul braccio destro esser rivolto Lo glorioso esercito, e tornarsi Col sole e con le sette fiamme al volto. Come sotto gli scudi per salvarsi Volgesi schiera, e sè gira col segno, Prima che possa tutta in sè mutarsi; Quella milizia del celeste regno. Che precedeva, tutta trapassonne Pria che piegasse il carro il primo legno. Indi alle rote si tornàr le donne, E il grifon mosse il benedetto carco, Si che però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, E Stazio ed io seguitavam la rota

Che fe' l'orbita sua con minore arco.

1-9. A disbramarsi, a sa- destra parte del carro (canto ciara. — La decenne sete, lo xxix, 130), e ch'è per lui la desiderlo ch'io avea sostenuto sinistra (F.) — Da quette Dec, dicci anni di rivedere Beatrice dalle tre virtà teologali, bel (E.). Bal 1990 al 1300. Vedi so- stavano a destra del carro. desiderio ch' lo avea sostenuto sinistra (F.) — Da quelle Dee, nar le donne. Le tre virtu tendecia anni di rivedere Bearice dalle tre virtu tendegali, che logali alla destra, e le quattro (B.). Dal 1290 al 1300. Vedi sossiavano a destra del carro. — cardinali alla sinistra, com'epra, xxx, 34-36. — Spenti, ad- Un: Troppo fiso, un gridare: rano prima che conducesseno della sinistra. — Aveam Ma la modificazione che es prosente, che loro non caleva di duce nella virtu visiva degli — Si, che però, ecc., così piareder altro (Ces.). — Lo santo cochi quando poc' anzi sono cevolmente. La bella donna, riso di Beatrice. — Per forza, stati persossi e abbagliati dal coco, Matelda, che mi feco pascontro mia voglia. — Ver la sole, fece sì ch' lo restassi per sare il fume Lete. V. sopra, statistra. Dante era in faccia a alquanto spazio di tempo senza xxxi, 44 seg. — Polohè il Beatrice (V. sopra, xxxi, 116). la vista, Ovvero: B la dispo-carro volgevasi a mano destra, adquante la parola che gli fa sicione ch' è a vedere, cice la la destra ruota dovea segnare volgere il viso gli è diretta virtù visiva, rimase alquanto in terra un'orbits con un a reso

miel, come negli occhi percossi.
ecc. V. Par., xxvi, 1-5 (F). —
Ec, è — fcc, fc!. — Ma poiché
al poco, ecc. Poiché la detta
virtù visiva si fu riavuta a più
temperato lume, essendo lo
stato in altra parte voltato
(Cez.). — Sensible, Qui: spiondore che per gli occhi è atte ad
essere sentito (B). — Vidi in
sul braccio destro, ecc., vidi la
moltitudine di quelle animo
gloriose essersi rivoltate sul
lato destro, e andarsene, ayendo

lato destro, e andarsene, avendo in faccia i raggi del sole e quelli de'sette candelabri (fiamme). — Prima a muoversi è la ruota destra o del nuovo Te-stamento. — To-narsi Col sole 13 ecc. Il carro veniva finora ver-

so ponente. Dante cammino ver-so oriente (V. sopra, axvii o axviii). Ora il carro si volge e s' indirizzano tutti verso criente (F.)

21-30. - Tutta in se mu-tarsi, tutta mutar direzione Siccome le osti quando vogliono mutare campo, atten-deno tutti alla loro insegna, e vauno non per linea retta, ma circolare in tal modo che li scudi sempre stanne di fuori, siccome descrive Vegezio , De siccome descrive vegezio. De re militari, così quello esercito dietro alle prime insegne si mosse, e tutto passò lo luogo dell'autore innanzi che lo carre dell'autore innam che le carre si mutasse (Lunco). — Quella milizia, ecc. Gli sorittori della legge antica e i profeti precedena. Altri: procedena; cioò, erasi mossa. — Il primo legno, il timone. — Indi nile ruote si torme le donne la revisità fenera la carre la c nar le donne. Le tre virtu teola sinistra. - E nel senso mora-le: il nuovo Testamento fece in minor tempo più cammino (F.). 31-36. Si parteggiando, Sta-zio, la donna ed 10. - Vota d'abi-

zio, la donna ed 16. - Vota d'abitatori. - Crese, crodotte, presiò fede. - Temprava i passi, regolava i nostri passi. - Nota, concento. - Voti, tiri. - Disprenata, sooccata, sciolta dal freno della tacca (Ces.). Forse la sactta sfrenata va tanto in tre sactitate (B.). - Scese dal carro ch'erasi fermato.

37.41. Adamo! Redargnivano.

37-41. Adamo! Redarguivano eziandio Adamo, perocchè per sua inobbedienza, tale luogo era perduto alla umana geneera perduto alla umana generazione (Lanco). — Cerchiaro, circondarono. — La chioma sua, i rami superiori (F.). Lo giro de rami (B.). — Quanto più e su. Perche ha suo nutrimento dal ciulo (sopra xxii, 13e-138), o pel cielo è fatta (F.). — Indi. Indiani. Georg. in 124. 43-51. Discindi, spiechi (F.). Tronchi (B.). — Posciuche, ecc., per aver gustato di quosta pianta, l'umano appetito si rivolse al male. — Robusto.

per aver gustato di questa pianta, l'umano appatito si rivolse al male. — Robusto. Dan. iv. 8: Magna arbor et fortis. — Binato, di due nature, gridò. — Della vedova, frasca, della pianta spogliata di foglio. Vedi sopra kix. —
E quet di les, ecc. il Ces.: Quetot verso può essere spiegato in due guise: E quello (tèmo) laaciò legato a let; alla pianta, di leti, cioè, d'un ramo o con 
un ramo di lei; ovvero: E lasciò legato a lei quello di lei, cioè, lasciò a lei legato quel 
temo (o carro) ch'ò di lei, cioè del legno medesimo; da che, 
come pare espresso più avanti, il carro e questo albero sono 
della stessa sostanza di legno; cioè il carro è fatto della materia dell'albaro. cioè il carro è fatto della ma-

tote il carro e tatto della ma-teria dell'albero.

52-60. Le nostre piante, le piante di questa terra. — Ca-sca Giu, scende sulla terra. — La gran fuce del sole. — Con quella. con la luce del segno dell'Arieto. — Che raggia distro, ecc., che risplende dietro al segno de' Pesci : quando Il sole è in Ariete, quando è prisole è în Ariele, quando è primavera. La lasca è una specie di pesce, che voduta nell'acqua contro il sole, sembra di lore rosso, meno vivace di quelqua contro il sole, sembra di lore rosso, meno vivace di quellucidissimo argento (°). Lalucidissimo argento (°). Laluc

Si passeggiando l'alta selva vota, Colpa di quella ch'al serpente crese, Temprava i passi un'angelica nota. Forse in tre voli tanto spazio prese Disfrenata saetta, quanto eramo Rimossi, quando Beatrice scese. Io sentii mormorare a tutti: Adamo! Poi cerchiaro una pianta dispogliata Di flori e d'altra fronda in ciascun ramo. La chioma sua, che tanto si dilata

Più, quanto più è su, fora dagl' Indi Nei boschi lor per altezza ammirata. Beato se', grifon, che non discindi

Col becco d'esto legno dolce al gusto, Posciachè mal si torse il ventre quindi. Così d'intorno all'arbore robusto Gridaron gli altri; e l'animal binato:

Si si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al tèmo ch'egli avea tirato, Trasselo a piè della vedova frasca:

E quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca Giù la gran luce mischiata con quella Che raggia dietro alla celeste lasca,

Turgide fansi, e poi si rinnovella Di suo color ciascuna, pria che il sole Giunga li suoi corsier sott'altra stella;

Men che di rose, e più che di viole Colore aprendo, s'innovò la pianta, Che prima avea le ramora si sole.

Io non lo intesi, nè quaggiù si canta L'inno che quella gente allor cantaro, Nè la nota soffersi tuttaquanta. S'io potessi ritrar come assonnaro

Gli occhi spietati, udendo di Siringa. Gli occhi a cui più vegghiar costo si caro: Come pittor che con esemplo pinga

Disegnerei com'io m'addormentai: Ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga Però trascorro a quando mi svegliai,

E dico ch'un splendor mi squarciò il velo Del sonno, ed un chiamar: Surgi, che fail

52

Quale a veder de' floretti del melo. Che del suo pomo gli Angeli fa ghiotti, E perpetue nozze fa nel cielo, Pietro e Giovanni e Jacopo condotti, E vinti ritornaro alla parola, Dalla qual furon maggior sonni rotti, E videro scemata loro scuola, Cost di Moisè come d'Elia, Ed al Maestro suo cangiata stola; Tal torna' io, e vidi quella pia Sopra me starsi, che conducitrice Fu de' miei passi lungo il fiume pria: E tutto in dubbio dissi: Ov' è Beatrice? Ond'ella: Vedi lei sotto la fronda Nuova sedersi in sulla sua radice. Vedi la compagnia che la circonda? Gli altri dopo il grifon sen vanno suso, Con più dolce canzone e più profonda. E se più fu lo suo parlar diffuso Non so, perocchè già negli occhi m'era Quella ch'ad altro intender m'avea chiuso. Sola sedeasi in sulla terra vera. In cerchio le facevan di sè claustro

73 senza, più apertamente visibile, beatifica elevaamente nel cielo gli Angeli senza saziarli.

— Vinit, tramortiti dalla maraviglia e dalla luce (Ces.).

Alta parola, alle voci : Questi è il mio figlio diletto. >
(Matteo, xvii, 5), cadeco : alle voci : Questi è il mio figlio diletto. >
(Matteo, xvii, 5), cadeco : alle voci : « Sollevalevi e non lemete » (ivi, verso 7), ritornarono in sè. — Rotti, Il sonno della morte di Lazzaro e della figlia di Jaro. - Secolu, compagnia. — Neminem viderumi, nisi solum Jesum. - Cangiata stola, sparito il niveo splendore della voste (F.), Qui per corpo (T.). — Quella pia, Mateida. — Nuova, nata d'ora.

83-93. Vedi la compognia delle sette donne o virti. — Dopo, dietro. — Suso, al cielo. — Diffuso, non so se più silalargò nel dire (B.). — Quella ch'ad attro, ecc., Beatrice, che mi toglieva di poter attendere ad altro obbietto. — Il m'acca chiuvo è la parete del non caler, detta di sopra (Ces.).

ad altro obletto. — Il m'avea chiuso è la parete del non ca-ler, detta di sopra (Ces.). 94-99, Terra vera, nuda ter-

culo, carro. — Una volpe, l'e-resia. — Futa, fuga. - Quanto rein. - Fuia, ruga. - Quanto corre un animale per somma ma-grezza leggioro (Ces.). Ecco come il carro e l'albero son presi qui per la Chiesa mede-sima, travagliata or dalle forzo de' re guastando i rami e la scorra; or dalle accesa, misso. scorza; or dalle cresie, urtando la cuna del carro (Ces.). — Per indi, ecc. da quel luogo, dalla sommità dell'albero, dondalla sommita dell'attere, don'era dapprima venuta. —
Arca, cassa. — Lasciar lei di

tè pennuta, lasciarri delle
sue penne. Terro travaglio
della Chiesa, la dote lasciatio
della Cottantino e dagli altri imaccadori cristiani (Lex.).

della Chiesa, la dote lasciatare da Costantino e dagli altri imperadori cristiani (Ces.). — Voce. Apoc., xviii, 4. — Cotat diste, e così disse.

130-135. Poi parve a me, eco. Ecoo che ora finge che vedesse lo soisma che fece Maonet (B.). — Tra ambo le ruote, tra il Testamento veochio a nuovo (B.). — Fisse, ficeò. — Ritragge l'ago, ritira a sò lo suo pungliione (B.). — Trasse del fondo, eco., si tirò distro parte del fondo, eco., si tirò distro parte del fondo sobiantato e n'andò alto e gonfio come di cara conquista (Ces.). Questa vuol essere l'eresia aiutata dall'armi, che vien proprio su dall'inferno (Ces.). Il Buti: Trasse del fondo del ditto carro alcuna parte, cloè ditto carro alcuna parte, cioè li Saracini e partissi dall'unità nella Chiesa, facendo sò

ntta nella Chiesa, tacendo se grande.

142-160, Dificio, edificio, il carro. — Visto ancor, Altri: In vista mat. — Sciolta, senza ritegno di pudore. — Con lo ciglia interno pronte, con gli cochi volgentisi in qua e in la occhi volgentisi in qua e in là - E. come perché, eco, e quasi facendo guardia, perchè alcuno non gilola togliesso. Vidi di costa a lei dritto un pipante, dest regem Francias Philippum, qui futi magnus corpore et Regno, unde dictus est Pulcher. Et fuit recte gigas, quia totus terrenus, et insurpens contra Deum more oigantum, e di costa menose oigantum, e di costa menose gigantum : « di costa , prope illam meretricem : » dritto a lei, » scilicet, ex opposito: « E, come perché non gli fosse tolta, » ne adhæreret alteri regi vel imperatori, sed esset sub custodia sua, sicut fuerat sub cusfodta sua, sicui fueras diu (Benu). - Baciavansi, ecc. Si mostravano grandi segni d'amore alcuna volta con le lettere, col parlamento insieme e col visitamento... lo papa allora si dice fornicare col re, quando a prego dei re con-sente e concede le iniuste cose (B.) — Cupido e vaganMa, riprendendo lei di laide colpe, La Donna mia la volse in tanta futa. Quanto sofferson l'ossa senza polpe. Poscia, per indi ond'era pria venuta, L'aquila vidi scender giù nell'arca Del carro, e lasciar lei di sè pennuta. E qual esce di cor che si rammarca Tal voce usci del cielo, e cotal disse: O navicella mia, com'mal se' carca! Poi parve a me che la terra s'aprisse Tr'ambo le rote, e vidi uscirne un drage Che per lo carro su la coda fisse: E come vespa che ritragge l'ago,

A sè traendo la coda maligna, Trasse del fondo, e gissen vago vago. Quel che rimase, come di gramigna Vivace terra, della piuma offerta, Forse con intenzion casta e benigna,

Si ricoperse e funne ricoperta E l'una e l'altra rota e il temo, in tanto Che più tiene un sospir la bocca aperts. Trasformato così il dificio santo Mise fuor teste per le parti sue, Tre sopra il temo, ed una in ciascun can Le prime eran cornute come bue;

Ma le quattro un sol corno avean per fron Simile mostro visto ancor non fue. Sicura, quasi rocca in alto monte, Seder sovr'esso una puttana sciolta M'apparve con le ciglia intorno pronte. E, come perchè non gli fosse tolta, Vidi di costa a lei dritto un gigante,

E baciavansi insieme alcuna volta: Ma, perchè l'occhio cupido e vagante A me rivolse, quel feroce drudo La flagello dal capo insin le piante. Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo. Disciolse il mostro, e trassel per la selva Tanto, che sol di lei mi fece scudo Alla puttana ed alla nuova belva.

te, avaro e non costante nella in peggio, V. Inf., sir-virtà. — Perché l'occhio vu- adunque: poi di dispetto pide e vagante A me rivolee, quel gigante, temendo Quasi dicat: quia Bonifactur Chicas venisse a min notuti respicere ad gentem altro Bonifacio che ne più italicam dimissa gallica, quia vendetta — e d'ira create pide e vagante A me rivolee, quel gigante, temendo quari dicat: quia Bonifaciua Chiesa veniese a mir noluti respicere ad gentem altre Bonifacio che ne più italicam dimissa gallica, quia nolebat amplius pati servitue tem Philippi. e Quei feroce di voleva vendetta — e d'ira crusio dirudo, » idati, crudetti procesa (Benv.). – Poi, di sospetto, caro divenuto maximue cec., Benv.). – Poi, di sospetto, caro divenuto maximue cec., Benv.). e poi mir de di mir fece riparo così, di poi perchè con gran frode trassportò la sede della Chiesa in la nicova belea, il carro Francia, ove poi andò di mole struoso per quelle lesse.

## CANTO TRENTESIMOTERZO.

Beatrice annunzia velatamente a Dante, che verrd presto chi fard libera la Chiesa e l'Italia dall'oppressione dei malvagi, e gl'impone di scrivere quel che ha veduto. Dopo altri ru-gionamenti lo fa da Maielda tuffare nell'acqua dell'Eunoè, ed egli se ne sente ricreato e disposto a salire alle stelle.

Deus, venerunt gentes, alternando, Or tre or quattro, dolce salmodia Le donne incominciaro, lagrimando: E Beatrice sospirosa e pia Quelle ascoltava si fatta, che poco Più alla croce si cambiò Maria. Ma poiché l'altre vergini dier loco A lei di dir, levata dritta in piè, Rispose, colorata come fuoco: 10 Modicum, et non videbitis me, Et iterum, Sorelle mie dilette Modicum et vos videbitis me, Poi le si mise innanzi tutte e sette, 13 E dopo sè, solo accennando, mosse Me e la Donna e il Savio che ristette. Cost sen giva, e non credo che fosse Lo decimo suo passo in terra posto, Quando con gli occhi gli occhi mi percosse; E con tranquillo aspetto: Vien più tosto, Mi disse, tanto che s'io parlo teco, Ad ascoltarmi tu sie ben disposto. Si com'i' fui, com'io doveva, seco, Dissemi: Frate, perchè non t'attenti A dimandare omai venendo meco? Come a color, che troppo reverenti, Dinanzi a' suoi maggior parlando sono, Che non traggon la voce viva a' denti, Avvenne a me, che senza intero suono Incominciai: Madonna, mia bisogna Voi conoscete, e ciò ch'ad essa è buono. Ed ella a me: Da tema e da vergogna Voglio che tu omai ti disviluppe, Si che non parli più com'uom che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe, Fu, e non è; ma chi n'ha colpa, creda Che vendetta di Dio non teme suppe.

1-6. Deus, venerunt gentes in virtù teologall, ora le quattro exeditatem tuam, et pollue- virtù cardinali (B.). — Sai-cuit tempium caretum tuam, modia, canto di salmo (B.).
a. Salmo 73, nel quale David — Si fatta, con tale mutazione tent templum ranctum tutum, modia, canto di salmo (B.). — Sal.— Si-36. Ti dievitappe, ti liberi.

20, Salmo 78, nel quale David — Si fatta, con tale mutazione la espedito; ma aggunando (B.).

2 compiange delle abbomina- d'aspetto e mestizia... — Alla — Il vaso, il carre che figura

2 compiange delle abbomina- d'aspetto e mestizia... — Alla — Il vaso, il carre che figura

3 il braccio di Dio con- dolore — quando vide in croce dò. — Fu, e non è, quasi non

2 fanatori. Il Posta adom- lo suo figliuolo (B.). Qui fa è più Apoc., val., 8: Bestia

quelle le seingure della comparazione che poco fu mag- quam vidisti fuit et non est

— Alternando, sonn— giore l'offesa a Dio della morte (B.). — Chi n'ha colipa Cle
et avvicandevolmente de Figliuolo, che questa offesa monte V e Filippo à Rebbo.

lo cissanno lo suo vorse che il fanno il mali pastori e li Dell'uitimo, v. sotto, Par., Na.

4 i fa le coro, ora le tre stupratori della Chiesa: per la — Non teme suppe, non vi si ri-

qual cosa si segue comparazio-ne che peco maggiore tristezza e dolore riceve la nostra Donna siccome madre di Cristo, nella sua crocifissione, di ciò che ri-cavia. Rastrias metra della

sua crocifissione, di ciò che ricceve Beatries, madre della Chiesa del mai reggimento della Chiesa (Lanco).
7-15. Ma poiché, ecc., come fu compiuto le salmo (Lanco).
6 - Colorata come Pucco, accessa del fervore della carità.
(B.). — Modiciem et non videbitis me, ecc. Jo., 2vi. 16.
Parole di Beatrice, al veder lamentare e piangere la dette virtù, quasi dicesse; Arricordivi di quel che disse Cristo ai discepuli, che poco starebbe ad disseguil, che poco starebbe sono deveno del con con control del con con control del con control del control de

divi di quel che disse Cristo ai discopuli, che poco starebbe che noi vedrebbeno, che se ne anderebbe al Padre e sarebbeno che elli lo vedrebbeno, però ch'elli ne vedrebbeno a luli ciccio, e vedrannolo qui-vi glorioso; e intendi: Non vi turbate di quel che vedera fare vi glorioso; a intendi: Non vi turbate di quel che vedete fare contra Iddio a contra voi, che tosto sarà lo flue; cicà quando li virtuosi saranno beatificati o quando Cristo verrà a indicare, ed allora si farà iustizia de peccatori (B.). — Solo accennando, solamente col cenno. — La Donna, Matelda. — Il Savio che ristette, che rimnse meco quando Virgillo se n'andò, ciò Stazio.

18-19. Non credo che fosse

16-19. Non credo che fosse Lo decimo, ecc., non avea fatto dieci passi, ecc. - Quando, ecc., scontronnosi li suoi ecchi

ecc., scontronnos! il suoi occhi co' miel. (B.). - Vien più tosto cammina più presto.
23-30. Seco., approssimato a leh. - Non t'attenti, non t'arrischi - A dimandare, a interrogarmi, a farmi delle domande. - Che non traggon, ecc., che pel timore non traggon fnori la voce intera, dicon parola tronche. - Bisogna, bisogno (B.). - Bbuono, è utile. 31-36. Ti dizviluppe, ti liberi. - Che sogna Chi sogna non parola chi con con control control control control con control contro

para, con false espiazioni. Il Buti: È vulgare opinione del Fiorentini, non crede di quelli che senteno, ma forse di con-tadini, o vero che sia d'altra gente strana, che se alcuno fusse uccio, et in fra il nove di dal di dell'uccisione l'omi-cida manci suppa di vino in di dal di dell'uccisione i omicida mangi suppa di vino in
sulla sepoitura. Il offesi non
ne possano mai fare vendetta;
e però quando alcuno vi fusse
morto, stanno il parenti del
morto nove di a guardare la
sepoitura, acciò che il nemici
non vi vegnino di di o di notte
a mangiarvi suso la suppa; a mangiarvi suso la suppa; e però dice l'autore che la vendetta di Dio non ha paura d'essere impedita per suppe, e ch'ella pur verrà ad effetto, che chi arà divisa la Chiesa ch'ells pur verrà ad effetto, che chi arà divisa la Chiesa ne patirà la pena per la lustitità di Dio. — Questa usanza arredo Carlo di Francia, che quando egil sconfisse e presse Corradino cogli altri baroni della Magna, e fece tagliar loro la testa in Napoll, e pol dioc che feciono fare le suppe, e mangiaronie sopra que corpi morti, dicendo che mai non se farebbe vendetta (Chiose). Support, il Daniello: il sagrificio della messa. Altri: frode, imbroglio, secondo il dieletto bologuese, che dice ancora, far le suppe, per: far cabale o frodi. Ma queste ed altre moderne spiegazioni pareano ridicole al Blane.

37-45, Tutto tempo, sempre.

Senza reda, senza erede. Lo imperio non serà d'ogni tempo senza imperadore (B.). Fino all'elezion d'Arrigo nel 1309, vaod quasi per 60 anni.

Certimeneste, con certezza.

A darse tempo, a producere un tempo (B.). — Giù stelle

- Ceriamente, con certezza. - A darne tempo, a producere un tempo (B.). - Gús stelle proprinque, una costellazione già vicina. - Inloppo, contraponitione (B.). - Sbarro, ritanimento (B.). - Un cinque-cento dicce e cinque D. X. V. Queste lettere trasportate fanno la voce DUX, cioè un duce, un capitano inviato dal cielo. - La lettera D rilleva 500; la X, 10; la V, 5 (B.). Il Ces.: Pro-fetizza forse l'avvenimento di Can Grande, notandolo nel numero cinquecento dieci e cinque, al modo medesimo che nell' Apocalissi è fatto del nome dell' Anticristo. — Messo me dell'Anticristo. — Messo rum Solvent ingeniis. Senon- il carro, che è fatto del di Dio, suo escoutore (Lando), chè è ha a leggere Laiadez, della pianta medesima, — La fuda, la meretrice, per e solverat, intendendo Edipo, fica la sedia apostolica, la quale intende lo papa e la figlio di Laio, e non le ninfe essa Chiesa, capitansia corte di Roma fuggitiva, ch' è Naiadi. — Sensa danno, eco, pontefice all'uso medentaggita per meglio adulterare senza il danno che soffersero condurre gli uomini se con lui, da Roma in Francia i Tebani, ai quali Temi mandò a Dio: eccole ambedte e (B.). Dal latz, fur. Inf., xii, 90, una fiera che divorò le loro came e deratò è il Gritone. C (Bi.), - De linguez, pecca e falle; pagne, in vendetta dell'assare che nan toccò col becce imperò che il benefici si danno stati dal figituol di Laie di- ua foglia della vance.

Non sarà tutto tempo senza reda L'aquila che lasciò le penne al carro, Perchè divenne mostro e poscia preda: Ch' io veggio certamente, e però il narro, " A darne tempo, già stelle propinque, Sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro; Nel quale un cinquecento diece e cinque Messo di Dio, anciderà la fuia E quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazion buia, Qual Temi e Sfinge, men ti persuade, Perch'a lor modo lo intelletto attuia; Ma tosto fien li fatti le Naiade, Che solveranno questo enigma forte, Senza danno di pecore e di biade. Tu nota; e, si come da me son porte, Queste parole si le insegna a' vivi Del viver ch'è un correre alla morte; Ed abbi a mente, quando tu le scrivi, Di non celar qual hai vista la pianta, Ch'è or due volte dirubata quivi. Qualunque ruba quella, o quella schianta, \*\* Con bestemmia di fatto offende Dio. Che solo all'uso suo la creò santa. Per morder quella, in pena ed in disio

Cinquemil'anni e più, l'anima prima Bramò Colui che il morso in sè punio.

Dea della giustizia. A lei anda- che 'l vivere è una rono, depo il diluvio, Deucalio- alla morte, siccome ad la corte, siccome ad la corte, siccome ad la corte, siccome ad la corte, siccome ad deveno acquistare la genera- ta, l'arbore dell'obed zione umana; ella rispose loro (B.).— Due volte die- cosuramente: Partilevi del l'una volta quando l'aque templo e coprilevi lo capo e calò, rompendo le figuita gran madre di po' le vostre fu quando lo gigante disconsidera della rone, espra, dimandanti come ou quemo dell'obe dovano acquistare la genera- ta, l'arbore dell'obe zione umana; ella rispose loro (B.).— Due volte dire oscuramente: Partiteri del l'una volta quando l'actempio e coprileri lo capo e calò, rompendo le fogracingetori egittate l'ossa della fiori e la scorza, e l'alte gran madre di poi le vostre fu quando lo gigante de spalle (B.).— Attuia, ottura, lo carro, e menosselo vi chiude — o oscura.— Le Nata—— Con bestemnità di chiude — o oscura.— Le Nata—— Con bestemnità di de, le dichiaratrici. - Le Iddie che sporranno la mia soura narrazione, come quelle soleano spouera narrazione di Temi (B.). Dante ha preso quest'allusione dalle Meiamorfosi, vii. 759, leggendo, secondo gli antichi testi; Carmina Naudez non intellecta priorum Solviuni ingeniit, Senon-

a sua volontà, e le grazie si chiarati i suoi oracoli. — Fornancio a sua volontà, e non secondo li meriti delle persone
e secondo la ragione e la lustiria (E.).

po, e determinato tempo di
46-51. Termi. Lat.: Themis, la
1 'uomo nella prima via.

Dea della giustizia. A lei anda- che 'l vivere e una comp biastema di ditto è quan sole parole manchiamo I d'Iddio; biastema di fi quando coi fatti manc t'onore di Dio (B.). L' che fu lo sperimento de bedienza d' Adamo. della Chiesa e del domin in essa Dio esercita nell' il carro, che è fatto del

ramo vedi sopra xxvii, 37, Fazio: Datteri, ceari, vigna, fichi e gelsa. — Per tante circostanze solamente, ecc., dall' essere l'albero altissimo e travolto in

cima, avresti potuto conoscere l'alta giustizia di Dio. - Nel-

l'interdetto, nel vietamento che

Dorme lo ingegno tuo, se non estima Per singolar cagione essere eccelsa-Lei tanto, e si travolta nella cima. E, se stati non fossero acqua d'Elsa Li pensier vani intorno alla tua mente, E il piacer loro un Piramo alla gelsa, Per tante circostanze solamente La giustizia di Dio, nello interdetto, Conosceresti all'alber moralmente. Ma perch'io veggio te nello intelletto Fatto di pietra, ed in petrato tinto, Si che t'abbaglia il lume del mio detto, Voglio anche, e se non scritto, almen dipinto, 76 Che il te ne porti dentro a te, per quello Che si reca il bordon di palma cinto. Ed io: Si come cera da suggello, Che la figura impressa non trasmuta, Segnato è or da voi lo mio cervello. Ma perchè tanto sopra mia veduta Vostra parola disiata vola, Che più la perde quanto più s'aiuta? Perchè conoschi, disse, quella scuola Ch'hai seguitata, e veggi sua dottrina Come può seguitar la mia parola; E veggi vostra via dalla divina Distar cotanto, quanto si discorda Da terra il ciel che più alto festina. Ond'io risposi lei: Non mi ricorda Ch'io straniassi me giammai da voi, Nè honne coscienzia che rimorda. E, se tu ricordar non te ne puoi, Sorridendo rispose, or ti rammenta Si come di Lefeo beesti ancoi; E, se dal fumo fuoco s'argomenta, Cotesta oblivion chiaro conchiude Colpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude Le mie parole, quanto converrassi Quelle scoprire alla tua vista rude,

fu fatto al primi parenti, cioè che mangiassono d'ogni frutto, salvo che del legno della notizia del bene e del male (B.). Moralmente, secondo mora-— Moratmente, secondo moral-lità (B.). Nel senso morale — uno dei sensi nel quale si pos-sono intendere le Scritture. V. Conv., II. — La pianta era si alta e riversa, per isconfortar Adamo di non carpirla (Cez.) 74-90. Fatto di pietra, ecc., divennto di nietra, ricraedie. 74-90. Fatto di pietra, ecc., divenuto di pietra, riguarda l'indurimento dell'animo, e risponda agli effetti dell'acqua de Elra, e tinto del color della pietra: significa alterazione e richiama all'idea della gelsa fatta d'altro colore; tanicohe non sei atto a comprendere il senso mistico delle mie parole. — In perato tirto. Altri: in peccato tinto, Il W. impietrato tinto colore Par divenuto di pietra simile. — Il cordon di palma simile. — Il cordon di palma simile. — Il bordon di palma cinto dei pellegrini tornati di Palestina, detti anche palmieri. - Per quello, come quelli lo portano a segno d'essere stati in Terra Santa, così tu ne porthe same and the parole a segmo d'essere stato in cielo. — Acciocche tu ne serbi almeno una qualche memoria (Ces.). — Imperiore de la consultation essere (R.) qualche memoria (ce.).— Impressa, suggellata in essa (B.).
— Soura mia veduta... volta.
s'Innalza tanto sopra al mio intendimento.— Che prie la perde, ecc., che quanto più l'adopera a comprendere il vostro parlare, meno l'intende.— Quella scuola, la scienza umana. Il Buti: la suu-la dei filosofi, che seguita pur (sol) la ragione.— Come può seguitar, ecc., tener dietro. Il Buti: Le parole della santa Teologia sone si alte, che ad esse non adiunge l'umana ad esse non adiunge l'umana 100 ad esse non adjunge l'umana ragione. - Vostra via, la scienza umana. - Quanto si discorza umana. — Quanto ri dircor-da, si discosta. Il Buti: La via del mondo esser cotanto di-ferente dalla via divina, ecc. — Il ciel che più alto festina, il primo Mobile, che essendo il piu alto di tutti I cieli nel vol-

etenmia col fatto chiunque Se i tuoi vani pensieri, come ruha il carro o afronda l'albero l'acqua d'Elsa fa al legno che e schianta, traendoli da uso vi si getta, non avessero insanto a profano (Cer.).—Al-durata o impierrita la tua menfuzo suo, a seguire suo vesti- te, e se il vano piacere non la la carro con el pramo ordine (Lenc.).—a vesse ofinecata, come Piramo suo e suo crime (Lando.).— avesso officata, come Piramo del mondo esser cotanto difPer morder quella, coc., per
aper morder quella, coc., per
aper direbbilito alla suprema di bianchi si fecero vermigli,— Il ciel che più alto festina,
autorità, Adamo bramo per
coc. L'acqua dell' Elsa, flume
il primo Mobile, che essendo il
cinque mil'anni e più (fra i 930 di Toscana, che mette in Arno,
di una tià e quei che attese tra Pisa, e Firenze, tartarizza
net Limbo) Gesù Cristo, il quale veramento i legni che vi si getò con la sua morte il perdi dini. La vita gli è pena, (F.). Il Buli: E il piacer loro
in di uni. La vita gli è pena, (F.). Il Buli: E il piacer loro
tanassi. - Di Letto beesti ancoi.

(F.). Il Buli: E il piacer loro
tanassi. - Di Letto beesti ancoi.

(V. 42: Vicemo in disio (F.).
infottivo della tua mente, come di Leto.- E, che dul (una, coc.)
mento. - Travolta nella che avea le gelse bianche, e per
causa.- Chiaro concluida. selecti.

1. V. caulo preced., 40-48, lo suo sangue, quando d'uccise, prova chiaramento che avea
i, se itati non fossero, sco. diventonno vermiglis. - Di Pivolere intanto a tutt'alta logge. i, eravi colpa, poichè l'acqua di Lete fa dimenticare il male fatto, e non già il bene [F.), — Comchiude, voce delle scole: ratio concludit [7.]. — Veramente, ma. — Nude, aperto. — Alia ina vista rude, al tuo rozzo intelletto. Dante ha porduta la memoria del male, ma duto la memoria del male, ma la sua mente è sempre offuscata, finche non la rinnovi nell' Eu-

noè (F.). 103-141. E più corrusco, eco. Quando il sole è nel cerchio di merigge, a mezzogiorno, appa-risce più splendente, perchè manda i suoi raggi meno oblirisce più spiendente, perche manda i suoi raggi meno obliqui, e sombra mnoversi più lento, poiché poca variazione fanno in quell'ora le ombre de corpl. Par., xxiii, li-lè: La plaga Sotto la quale il Solmostra men fretta (F.).— Che qua e ld, ecc., il qual mezzogiorno si fa ora qua ora là, secondo i vari gradi di longitudine, in che i paesi son posti, o secondo i vari gradi di longitudine, in che i paesi son posti, o secondo i lunghi da cui si guarda (F). — Quando s'affirer, ecc. Quando le sette donne giunte dove finiva l'ombra della foresta (ah' era bruna come quella che l'Alpe porta, spanda, sopra i suoi verdi rivi, sorrenti sotto foglie verdi e ram necegianti) si fermacho il come si formachi per iscorta va dinanzi a schiera, se inconvadinanzi a schiera, se inconvadinanzi a schiera, se inconvadinanzi a schiera, se inconva va dinanzi a schiera, se incon-tra qualche novità sulla via che percorre, — Per iscorta, per guidatore d'alcuna gente e

che percorre. — Per iscorla, per guidatore d'alcuna gento e scorgitore della via (B.).

112-123 Euprates e Tigri, due de quattro fiumi che la Bibbia dice (Genesi, II, 10-14) che escono da una medesima sorgente nel Paradiso terrestre. Ad essi paragona Lete e Eunoè, — Pipri, landi — O fuce e g'oria. Inf. II, 76-77.— Si dispiega, scaturisco. — Da un principio, da una stessa sorgente. — E sè da sè lontana, ecc., una parte di sè allontana da sè, dividendosi in due rivi, — e l'uno corre inverso mano mistra (B.). — Matelda V. sopra, axviiI, 40. Qui finalmente dice il nome. — Si disiega, si scusa. — Dete gii son per me, gli sono state dotte da me. V. xvivi, 130 e segs. — Non gitel naccose, non glione tolse la memoria.

124-129, Maggior cura diveder Beatrice. — Neni cocchi occura.

124-129, Maggior cura di veder Beatrice. - Negli occhi oscura, Beatrice. Negli occhi oscura, nella ragione e nello intelletto che sono gli occhi della mento (B.). — Deriva, comincia a scorrere. Non fa scusa, imba-sciata o richiesta a bisogno al-trui non si scusa (B.).

E più corrusco, e con più lenti passi, Teneva il sole il cerchio di merigge, Che qua e là, come gli aspetti, fassi, Quando s'affisser, si come s'affigge Chi va dinanzi a schiera per iscorta, Se trova novitate in sue vestigge, Le sette donne al fin d'un'ombra smorta, Qual sotto foglie verdi e rami nigri Sopra suoi freddi rivi l'Alpe porta Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri Veder mi parve uscir d'una fontana, E quasi amici dipartirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, Che acqua è questa che qui si dispiega Da un principio e sè da sè lontana? Per cotal prego detto mi fu: Prega Matelda che il ti dica; e qui rispose Come fa chi da colpa si dislega, 121 La bella Donna: Questo, ed altre cose Dette gli son per me; e son sicura Che l'acqua di Letèo non gliel nascose. E Beatrice: Forse maggior cura, Che spesse volte la memoria priva, Fatta ha la mente sua negli occhi oscura Ma vedi Eunoè che là deriva: Menalo ad esso, e, come tu se' usa, La tramortita sua virtù ravviva. 130 Com'anima gentil che non fa scusa, Ma fa sua voglia della voglia altrui, Tosto ch'ell'è per segno fuor dischiusa; Cost, poi che da essa preso fui, La bella Donna mossesi, ed a Stazio Donnescamente disse: Vien con lui 135 S'io avessi, Lettor più lungo spazio Da scrivere, io pur cantere' in parte Lo dolce ber che mai non m'avria sazio; Ma perchè piene son tutte le carte Ordite a questa Cantica seconda, Non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Io ritornai dalla santissim'onda Rifatto si, come piante novelle

132-135. Per segno fuor di schiusa, manifesta per alcun segno o di voci o di cenni.— Da essa, ecc., Matelda preso per mano. — Donnescamente, signorilmente. Il Boccaccio: con animo donnesco, nobile, signo-rile (Ces.). — Vien con lui. Invita anche Stazio, polchè an-ch'esso dovca esser tuffato nel flume Eunoè

Rinovellate di novella fronda, Puro e disposto a salire alle stelle.

> 136-145. Lo dolce ber dell'acqua d'Eunoé. — Ordite, ordinate (B.) — Dalla santissimi en da, d'Eunoè. — Rifatto si, rigenerato. — Alla stelle, n Paradiso. Quattre giorni hi impiegato fi Poeta nel peccor-rere il Purgatorio (sopra, il. II xix, xxvii); al mezzo giorna alla fontana (v. 113), sara Paradiso col nuovo sole [7.].

# PARADISO

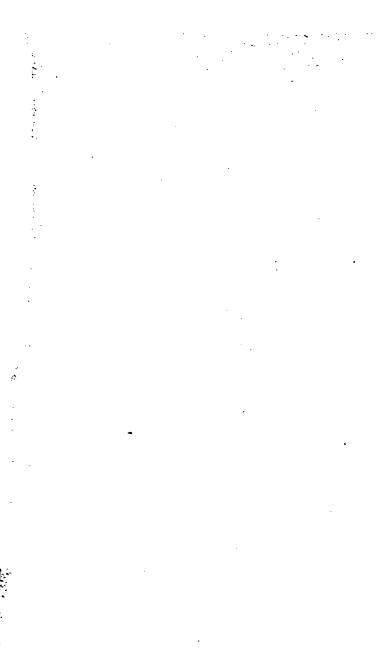

# PARADISO

### CANTO PRIMO.

Invocato Apollo, il Pieta descrive come dal Paradito terrestre s'alzò alla sfera del fuoco Beatrice gli spiega come avvenga ch'egli possa vincere la gravità propria e salire, perche trallo verso il suo principio, a cui lo porta invencibile amore. Sequendo le teorie di Tolomeo, pone il Poeta la Terra immobile nel centro, e intorno ad essa, in orbite circolari e concentriche, e di mano in mano più ampj e più veltori fa girare i cicii della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Givo, di Salurno, l'ottava sfera, ch'è delle stelle fisse, la nona, o primo Mobile, e finalmente l'Empireo, che è immobile, Quari trasporiato dalla forza stessa che rota i cicii, e dalla luce sempre crescente degli occhi di Beatrice che l'accompagna, s'alza dall'uno all'altro, e in ciascuno d'essi gli appariscono que' beali spiriti, che furono impressi, vivendo, della virtù propria di quel pianeta

La gloria di Colui che tutto muove

Per l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende Fu'io, e vidi cose che ridire Nè sa, nè può qual di lassù discende;

e riserbare i simulacri ed im-magini delle cose vedute e con-template (V.) - Veramente, non pertanto. — Quant'io, coc. D., ivi :..... dicere vult de regno cælesti quidquid in mente sua. quasi Thesaurum, potuit re-

Nè sa, nè può qual di lassù discende;
Perchè, appressando sè al suo disire,
Nostro intelletto si profonda tanto,
Che retro la memoria non può ire.
Veramente quant'io del regno santo
Nella mia mente potei far tesoro,
Sarà ora materia del mio canto.
O buono Apollo, all'ultimo lavoro
Fammi del tuo valor si fatto vaso,
Come dimandi a dar l'amato alloro,
Insino a qui l'un giogo di Parnaso
Assai mi fu, ma or con ambedue
M'è uopo entrar nell'aringo rimaso.
Entra nel petto mio, e spira tue
Si, come quando Marsia traesti
Della vagina delle membra sue.
O divina virtù, se mi ti presti
Tanto che l'ombra del beato regno
Segnata nel mio capo io manifesti,
Venir vedra' mi al tuo diletto legno,
E coronarmi allor di quelle foglie,
Che la materia e tu mi farai degno.

1-10. La gloria, il divino ciel, l'empireo. — Prende, pichel, Danie, Lettera a Cane: pireo tutte cose contiene e da la mane alla proi la filochel, Danie, Lettera a Cane: pireo tutte cose contiene e da la come del parcia Apole
chel, Danie, Lettera a Cane: pireo tutte cose contiene e da la come lo parcia Apole
chel, Danie, Lettera a Cane: pireo tutte cose contiene e da la come lo parcia Apole
chel, Danie, Lettera a Cane: pireo tutte cose contiene e de la come apole por la contento, e per la colla mi?). La virtà melchel, Danie, Lettera a Cane: pireo tutte cose contiene e da la come porta, indica polchel, Danie, Lettera a Cane: pireo tutte cose contiene e da la come la contento. Perende il supplicio delle Pire, contento del cose colletti (P. D. Vediamo alsuavo cosa stare in presente del contento. Perende il contento. Perende il contento. Perende il contento delle cose colletti (P. D. Vediamo alsuavo cosa stare in presente della mente sua.

13-15. Illustimo tavoro il contento, contento, compinito del malera de la concenta dar e transcenta del mente provente del concenta dar estato da contento. Perende più alto delle scienze

15-15. Jastino delle scienze

16-18. Jastino a que i melle focide;

16-18. Jastino a que i contento conceda l'alioro amato del viu contento

re o Poetta, I Poett ed I Cesa-ri trionfavano tanto di rado, che poche volte bisognava co-gliore dell'alloro per far loro la corona (V.). — Partorir le-tisia, generare allegrezza— in su la tieta Delfica dette, ad Apollo. — La Granda Palad Apollo. — La fronda, l'al-loro — Peneta, di Dafne, chè cest si chiama in greco l'allo-no, fu figliuola del fiume Pe-neo, il Boso... Tes., il, 95, la chiama Pereda. — Azeta, ren-de assetato e desideroso (V.). — Secondu va disera a sacri-- Secondu, va dietro e segui-ta (V.). - Dietro a me, dopo di me - con miglior voci, con parole più accette e che me-glio saranno esaudite (V.). glio saranno esaudite (V.).—
Cirra, città posta alle radici del monte Parnaso. Qui si
piglia il luogo invece del locato, cloè per Apollo (V.).
37-42. Surpe, nasce es ileva
per diverse foci, da diversa
luoghi e siti (V.).—Quatiro
cerchi, l'Orizonte, il Zodiaco,
l'Equinoziale ed il Coluro dell'equinoziale ed il Coluro del-

requinoziate ed il Coluro del-requinozio — giunge, con-giugna — con tre croci, per-chi civide ed interseca, e ta-glia in croce o vero incrocio-chia il Coluro equinoziale (V.). — Con molion, con bibbiarron - Con miglior, ecc. Dichlarano queste paroleche egli intendeva dell'equinozio vernale (prima-verile) e non dell'autunnale, perchè anco nel principio della perchè anco nel principio della Libra si congiungono quattro cerchi con tre croci. - Com miglior corro, cioè con più propiato e benigno nascimento, o veramente disse così, perchè l'Oriente, secondo Aristotile, è la destra parte dei cielo, e per conseguente la migliore. - Erce conjunta com migliore stelle, cioè coll'Ariete, pigliando mi stella, di loro di se-glio a sua simiglianza per la luco e pel calore — ruggella, meglio v'imprime la sua virtà, o la sua virtuosa influenza

o la sna virtuosa influenza del tropico del Capricorno, chi luogo i sentimenti umani cesì (B. B.).

43-48, Fatto avea di id, ecc., il sole nascente a sinistra (B. molto più che qua non possono uni monte sorgeva il sole, alla B.). — Sofisse unquanco, non (V), — Nol soffersi, non pote terra nostra cadeva (T.). — lo riguardò mai sì fiso.

duant. Il sole era a più gradi 49-54. E si come secondo tempo — ne si poco, ne tanto d'Artete, e però disse Dante raggio, ecc., e come Il raggio corto tempo (V.).

avresittissimamente quant. Non di riflessione si genera da quel- (61-69. E di sabito, ecc., el si riferisce a Fatto avea (V. e lo d'incidenza, ecc. (B. E.) — parve chè le spiendore del di

28-36. Padre. Tutti gli Dil Si rade volte, padre, se ne coglie, anticamente si chiamavano padri, e spezialmente Bacco (V.). — Per trionfare o Cesare o Poeta, I Poeti ed I Cesare o Poeta, I Poeti ed I Cesare di Unional supre l'article de l'acceptant de l'accepta (Colpa e vergogna delle umane voglie) 31 Delfica deità dovria la fronda Peneia, quando alcun di sè asseta. Poca favilla gran flamma seconda: 84 Forse diretro a me con miglior voci Si pregherà perchè Cirra risponda. Surge ai mortali per diverse foci La lucerna del mondo; ma da quella, Che quattro cerchi giunge con tre croci, Con miglior corso e con migliore stella Esce congiunta, e la mondana cera Più a suo modo tempera e suggella. 43 Fatto avea di là mane e di qua sera Tal foce quasi, e tutto era la bianco Quello emisperio, e l'altra parte nera, Quando Beatrice in sul sinistro fianco Vidi rivolta, e riguardar nel sole: Aquila si non gli s'affisse unquanco. E si come secondo raggio suole: Uscir del primo, e risalire insuso, Pur come peregrin che tornar vuole; Cosi dell'atto suo, per gli occhi infuso Nell'imagine mia, il mio si fece, E fissi gli occhi al sole oltre a nostr'uso. Molto è licito là, che qui non lece Alle nostre virtù, mercè del loco Fatto per proprio dell'umana spece. Io nol soffersi molto, nè si poco, Ch'io nol vedessi sfavillar d'intorno, 58 Qual ferro che bollente esce del fuoco. E di subito parve giorno a giorno Essere aggiunto, come Quei che puote Avesse il ciel d'un altro sole adorno. Beatrice tutta nell'eterne rote 64 Fissa con gli occhi stava, ed io in lei Le luci fisse, di lassù remote,

B). Il Bianchi: Tal foce e — Nell'immagine mia, nelquati, ecc., e spiega: E all'in-l'immaginazione o vero fundicato punto del ciclo (donde tasia — il mio atto — si fece s'alza il sole dell'equinozio) degli atti suoi, non ruod dir era spuntato il mattino, e dice altro Fatto mio si fece degli quasi, perchè l'emisero s'ili-atti suoi, se non che gli atti lumina e s'ottenebra a gradi. suoi furon cagione dei mie, — In sui sinistro fanco. Il (V.). — Oltre a mostr'esto, sero Purgatorio essendo posto da Danis antipodo al monte Sion, e venendo ad essere al di là Paradiso terrestre, nel quai del tropico del Capricorno, chi luogo i sentimenti umani cei là è volto a levante, deve avere esterni come interni poterano

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, Qual si fe' Glauco nel gustar dell'erba, Che il fe' consorto in mar degli altri Dei. Trasumanar significar per verba Non si poria: però l'esemplo basti A cui esperienza grazia serba. S'io era sol di me quel che creasti Novellamente, Amor che il ciel governi, Tu il sai, che col tuo lume mi levasti. Quando la ruota, che tu sempiterni Desiderato, a sè mi fece atteso, Con l'armonia che temperi e discerni, Parvemi tanto allor del cielo acceso Dalla fiamma del sol, che pioggia o fiume Lago non fece mai tanto disteso, La novità del suono e il grande lume Di lor cagion m'accesero un disio Mai non sentito di cotanto acume. Mai hon sentito di cotanto actime.
Ond'ella che vedea me, si com'io,
Ad acquetarmi l'animo commosso,
Pria ch'io a dimandar, la bocca aprio.

E cominciò: Tu stesso ti fai grosso
Col falso immaginar, si che non vedi
Ciò che vedresti, se l'avessi scosso,
Tu non se' in terra, si come tu credi;
Ma folgore, fuggendo il proprio sito,
Non corse, come tu ch'ad esso riedi.
S' i' fui del primo dubbio disvestito
Per le sorrise parolette brevi,
Dentro ad un nuovo più fui irretito;
E dissi: Già contento requievi
Di grande ammirazion; ma ora ammiro
Com'io trascenda questi corpi lievi.
Ond'ella, appresso d'un pio sospiro,
Gli occhi drizzò, ver me, con quel sembiante,
Che madre fa sopra figliuol deliro:
E cominciò: Le cose tutte quante
Hann'ordine tra loro; e questo è forma
Che l'universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l'alte creatura l'orma
Dell'eterno valore, il quale è fine,
Al quale è fatta la toccata norma.

fosse raddoppiato (V.). — Le il provarlo (T.). — S' to
call' eterne ruote — remote,
ririssasi, affisai — di lassu, divino (V.). — Sol., col corpo
anl' eterne ruote — remote,
lassin o in ispirito (T.).

Generale dell' una vera dello che et il rore della giante dell' aria o vera l'elemente del Ond'ella che vedea me, si com'io,

fine, non come efficiente; cioè nne, aon come emenente; anos non volgi e giri il cielo mo-vendo attualmente, ma sei ca-gione che egli si giri e volga essendo amato e desiderato da lui (V.). - A sè mi fece atteso, fece ch'lo mi volsi ed attesi (V.).

lui (V.). - A se mi fece alteso, fece ch'io mi voisi ed attesi (V.). - Temperi, ecc., fat una evaria (T.). - Parventi tanto ecc., mi parve si grande spario del ciedo altunato (V.). Essendoche fosse giunto alla sfera del fuoco (B. B.). - Disteso, lungo (V.), ampio.

82-84. Suono delle sfere (T.). - Maccesero un disto, m'inflammarono si fatiamente di sapere le cagioni loro, ed onde ciò venisse (V.). - Di cotanto actume, si souto.

85-108. Ond ella, ecc., che vodea nel mo interno al pari di me medesimo. - Ti fui grosso, ti avvolgi nei dubbi. - Col falto immaginar, immaginando quello che veramente non era (V.), d'essere sempre in terra. - Se l'acessir acosso, se lu avessi tollo via

verso. — Alte creature, le ra-gionevoli. - Al quale, ecc., per cagione di cui fu fatto l'ordine

cagione di cui ta fatto l'oranse accennato (V.).

109-114. Accisse, inchinate (V.). Disposte (T.). — Tulle nature, tutte le cose o vero spezie (V.). — Sporti, condizioni di dignità (T.). — Al principio toro, a Dio (V.).

A diversi porti, a diversi dai — Per lo oran may dell'essere. - Per lo gran mar dell'essere. Per magnitudinem et profun-

ditatem naturæ rerum(Benv.). 115-117. Ne porta il fuoco inver la luna, è cagione che il fuoco saglia sempre nel luogo suo, ed alla sua spera, la quale è immediata sotto la luna (V.). simmediata sotto la luna (V.).

No' cuor mortati è promotore, muove ed indirizza i
ouori mortali; ciòe gi uomini
(V.). Escita i primi moti del
cuore, dai quali dipende la
vita di tutti gli animali (B. B.).
Altri; permoiore. — Questi la
forra, eco. Intende per la terra
tutta le cose gravi, come di
sopra per lo fuoco tutte le cose
leggieri, e rende la ragione
perchè essa terra si stringa ed
aduni in sè, ciòè tonda e s'appallottoli al centro (V.).

118-120. Nè pur, nè solamente, le creature che mancano d'intelletto, se bane parte
hanno l'anima, come i bruti,
e parte ne sono prive, come
gli elementi, questo istinto
naturale, fere e coglie. Ma
queste creature, ecc., queste
sono gli Angeli e gli uomini
(V.).

121-195. Auestia, ordina e -Ne' cuor mortali è promo-

121-126. Assetta, ordina e dispone, o vero acconcia, che i Latini direbbero componii (V.). - Fa it ciel sempre quieto, il quale non si move mai — Quieto, immobile (V.), — Ch'ha maggior Pretta. Il primo mobile, cioè luogo ordinato e determinato la terra (V.) — Se l'impeto il nono cielo, chè i teologi per l'anime umane (V.). — primo, se l'istinto naturais pogono sopra il fernamento, Drizza, indirizza. — Lieto, il quale è l'ottavo e l'ulti-preche tutte le cose s'allegano mo, secondo i filosofi, due andando al fine loro, e giuna— più ammirar, maravigliard altri cieli: uno mobile, chia-tute dono (V.), — primo, se l'istinto naturais mo, secondo i filosofi, due andando al fine loro, e giuna— più ammirar, maravigliard primo del cieli cieli: uno mobile, chia-tute dono (V.), — primo, se l'istinto naturais mo, se consentino del più discondo del compreso, cioè ignito l'artefice. E sorda, non cor-a dielo de salir, del salir tuo e montare chiamato empireo, cioè ignito l'artefice. E sorda, non cor-a dielo — se come comentere del cielo mortio. - Fa il ciel sempre quieto, cristallino, e l'airo immobile, chiamate empireo, cioè ignito o vero affocato, il quale, per lo essere l'ultimo a noi e primo agli Angeli, contiene ed abbraccia tutti gli altri e primieramente il cristallino (V).

— Fretta Conv. n. 4: Il quale per lo suo ferventissimo appetito d'essere conjunto col divinissimo siclo e quieto, in onello ni rivolve con lando de-

109 Nell'ordine ch' io dico sono accline Tutte nature, per diverse sorti, Più al principio loro, e men vicine; Onde si muovono a diversi porti 112 Per lo gran mar dell'essere, e ciascuna Con istinto a lei dato che la porti. 115 Questi ne porta il fuoco inver la luna, Questi ne' cuor mortali è promotore, Questi la terra in sè stringe ed aduna. 118 Nè pur le creature, che son fuore D'intelligenzia, quest'arco saetta. Ma quelle ch'hanno intelletto ed amore. La provvidenza, che cotanto assetta, Del suo lume fa il ciel sempre quieto. Nel qual si volge quel ch'ha maggior fretta; Ed ora li, com'a sito decreto, Cen porta la virtù di quella corda, Che ciò che scocca drizza in segno lieto. Ver è che come forma non s'accorda Molte flate alla intenzion dell'arte. Perch'a risponder la materia è sorda; Cosi da questo corso si diparte 130 Talor la creatura ch' ha podere Di piegar, così pinta, in altra parte, 133 (E si come veder si può cadere Fuoco di nube) se l'impeto primo A terra è torto da falso piacere. 136 Non dèi più ammirar, se bene stimo, Lo tuo salir, se non come d'un rivo Se d'alto monte scende giuso ad imo. Maraviglia sarebbe in te, se privo 139 D'impedimento giù ti fossi assiso, Com'a terra quieto fuoco vivo.

percas tutte le cose s'allegrano andando al fine loro, e giun-tevi gedono (V.). 127-135. Alla intenzion del-l'arte, all' intendimento del-l'artefice. - E sorda, non cor-risonada all'intenzione dell'archiamato empireo, cioè ignito l'arrefice. — Exorda, non coro to revo affocato, il quale, per risponde all'internione dell'are de l'ultimo a noi e tence (V.). — Da questo corso primo agli Angeli, contiene ed si diparie, da questo istinto abbraccia tutti gli altri e prima naturale, non correndo al mieramente il cristallino (V.). ciclo. — La creatura, ch' hac per lo suo ferventissimo appotene, ecc. L'nomo di tutti per lo suo ferventissimo appotene, ecc. L'nomo di tutti per lo suo ferventissimo appotene de con l'incerca così il male quello si rivolec con tento de-siderio che la sua celerità è gar, di volgensi — così pinta, quasi incomprensitivie. Purg., sospinta e tirata — in altra xxxxxx. Soi il ciclo che più alto parte, altrove, cioè dovrebbe fessima (T.). — Li, quivi al naturalmente salire al ciclo, cielo empireo — sito decreto, e scende per sua volontà verso

giudico dirittamente. — Lo fuo satir, del salir tuo e montare al cielo — se non come d' un rivo, se non come tu ti meraviglieresti d' un rio o piccolo flumicello. se dalla cima e sommità d' alcune luogo allo e rilevato, cade giù a basso ed al piano. — Come sarebte maraviglia — a terra quieto, sa si stasse a torra senza. maraviglia — a terra quisto, so si stesse a torra seniza salire — fuoco vivo, la famma. Altri: il fuoco elementale (V.), Gothe: Denn vos da Feuer lebendig erfaset... Eiß hinauf voo erst sein Anfang

Frate, la nostra volontà quieta Virtù di carità, che fa volerne Sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta. Se disiassimo esser più superne, Foran discordi gli nostri disiri Dal voler di colui che qui ne cerne, Che vedrai non capere in questi giri, S'essere in caritate è qui necesse, E se la sua natura ben rimiri. Anzi è formale ad esto beato esse Tenersi dentro alla divina voglia, Per ch'una fansi nostre voglie stesse. St che, come noi sem di soglia in soglia Per questo regno, a tutto il regno piace, Com'allo re ch'a suo voler ne invoglia. E la sua volontate è nostra pace; Ella è quel mare al qual futto si muove Ciò ch'ella crea, e che natura face. Chiaro mi fu allor com'ogni dove In cielo è paradiso, e si la grazia Del sommo ben d'un modo non vi piove. Ma si com'egli avvien, se un cibo sazia, E d'un altro rimane ancor la gola, Che quel si chiere, e di quel si ringrazia; Così fec'io con atto e con parola, Per apprender da lei qual fu la tela Onde non trasse insino al co la spola. Perfetta vita ed alto merto inciela Donna più su, mi disse, alla cui norma Nel vostro mondo giù si veste e vela,

maggiore e migliore influenzi; che quelli di sotto, ciascune secondo lo grado suo come la grazia di Iddio si sparge so pra essi (B.). — La gota, la brama. — Di quel si risprazia, di quello, di che l'omo e sazio si ringrazia lo donatore (B.). — Qual fu la cia, qual fu la vita virtussa ch'ell'incominciò come s' incomincia quando s'ordisce. — Onde, per la qual tela - non tratse, non tirò e gittò — insino al co, infino al capo, alla fine — la spota, è lo instrumento con che si tesse e gittasi lo filo per la tela. E per questo di ad intendere qual fu la tela, che tu non compiesti di tessere ; e per questo significa quale fu la vita virtuosa, che incominciasti e non continuasti infine al fine (B.).

vita virtuosa, che incominetasti e non continuasti infine al fine (B.).
97-108. Inciela, in cielo allunga (B.). — Alla cui norma, alla regola della quale. — Si veste e vita, si piglia vestimento et adornamento e volamento e come si vestone a volamento. mento, come si vestono e vo-lano le monache di santa Chiara (B.). S. Chiara d'Assisi, nata nel 1193, fondò, sotto la direzione di s. Francesco, un monastero per le vergini, ed una regola che si diffuse lar-gamente Meri nel 123, e peco dopo fu ascritta al numero dei capti da Accesandro U. Bennicelesti da Alessandro IV, Benv.: Beata Clara nomine et re-quia magnis virtutibus cla-ruit, fuit conterranca et tem-poranea beati Francisci, ejus stilecta et devota. Oug in omi-Perché infino al morir si vegghi e dorma 100

Con quello sposo ch'ogni voto accetta,
Che caritate a suo piacer conforma.

primo, iddio (Cer.). — Frate: come sotto esse. — La qual sentificate, humilitate, et simplicitate. Hæe namque questo è nome di carità, e però cosa non ha luogo in cielo, po, hereditate vendita, de prefinge che Piccarda lo chia- dov'è nucessaria la carità, et simplicitate. Hæe namque che nella vita beata è perfetta volor di Dio (T.).

carità — la nostra volorati, di 179-57. Ansi è formale, coc. noi, ti milit prater. Deun cioà riposata e contenta — titudine è scere contento alla vita beata de perfetta volorati d'Iddio, e non volero di avolera, di didio, e in- verso lo prossimo quanto si de Esse, essere, stato, Soma: Diviente de volorate, di avolera num esse (T.). — Come noi, et avolera num esse (T.). — Come noi, et avolera noi de seiderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Esse, essere, stato, soma: Diviente de siderosi, ripartimento di cielo in cielo. « Essere, contonià (T.). — Proceitara, escelle absolvi a se noi desidorassimo d'essere mucoo a adversi porti Per lo in più alto grado che noi non gran mar dell'essere. Questo nuda humo sæpe super sarsimo (B.). — Faren, sarebbe- huma la grante pai l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'an a also non di desideròsi, ripartimento di cielo in cielo. Precciara, se velle absolvi a so non di quel che noi abbia— soglia, sfera. — Ne invo- peccatis, non a consiliti Jesu più, ci di la sua volontà (T.). Christi. Tegotà sgilur tener- qui desiderassimo eco., — Mare. Sorra, 1, 112-113; si rinnum corpusculum simpla se noi desiderassimo d'essere mucoon a diversi porti per lo tunicula ei vili palliolo. In in più alto grado che noi non gran mar dell'essere. Questo meda humo sepe super sarsiamo (B.). — Foran, sarebbe- fanno le creature nel tempo; menta jacebal, et nodorum ro. — Cerne, spartisce (T.). ma l'ultimo lor fine è Dio (T.). cilicium ex più camelorum (B. B.). — Che, la qual coss. m'ogni luogo. — E si. Altri: lius use est, sacco patearum. cioè che' nostri voleri si di- et si, sobbene. D'un modo non cuum autem furor Fridescordino dal volore d'Iddio — vi pione, benchè in uno luogo rici II, qui tune verabat Rosi questi giri, ciòe cieli che il più che in uno altro descen- manam Ecclesiam, induxiset muovono in giro — necesse, da la grazia d'Iddio: imperò Saracevos de Nuceria unqua necessario (B.). Voce latina, che il cieli superiori hanno Assisium, hace procelara virgo, 31-35, Lucida, diafana e tras-parente, e illuminata dal sole - ppessa, densa - potita, eguale e non soabrosa; brsa e forbita come gli specchi - Quari adamante, o non attrimente che diamante - fermante, compossa (V.) — L. risse, percotesse (V.). — L'e-lerna, perpetua, secondo i Pe-ripatetici (T.). — Margherita, perla, la luna — Recepe, ricove

ripatetici (T.). — Margherita, perla, la luna — Recepe, ricovo — permanendo unita, restando indivisa (V.).

37-42. S'io era corpo. Non sa se ei fosse col corpo (T.). — Out, in questo mendo — non si concepe, non si concepe, non si comprende, (V.). — Una dimensioni, cioè misura. Lo dimensioni sono tre senza più: lunghezza, parfezza, profondità o vero altezza — pario , pati, ricevette, che sia, a necessariamento avviene — repe, entra e penera (V.). — Accender ne dovria, eco. Chi non può comprendere come fusse possibilo, che un corpo passasse in un altro e disidera di saperio, molto più dovrebbe disiderare di vedere festi Cristo, nel quale si vedore festi Cristo, nel quale si vedore festi Cristo, nel quale si vedore Gesù Cristo, nel quale si vedono troppe maggiori ose che la penetrazione dei corpi, concio-sia che vi si vede la incarna-zione del Verbo, e come la na-tura divina si congiunse ed uni con l'umana — vuol dire

uni con l'umana — vuol dire oh' egli fu per volere e grazia divina concedutagli da Colui che non solo può far questo, ma più dira assai (Y.).

43-48. Li, quivi, cioè in quella essenza, la quale i Beati vegagono, secondo i teologi, immediatamente (Y.). — Non dimostration — per sè, da sò stesso e di sua natura propis.

— A guisa del ver primo, non altramente che è noto e manialtramente che è noto e manifesto di sua natura propia e per se medesimo il primo vero, l'intelletto delle prime notizie; quelle proposizioni maggiori, che si chiamano dai Greci as-

Pareva a me che nube ne coprisse Lucida, spessa, solida e polita, Quasi diamante che lo sol ferisse. Per entro sè l'eterna margherita-Ne ricevette, com'acqua recepe Raggio di luce, permanendo unita. S' io era corpo, e qui non si concepe

Com'una dimensione altra patio, Ch'esser convien se corpo in corpo repe, Accender ne dovria più il disio

Di veder quella essenzia, in che si vede Come nostra natura a Dio s'unio. Li si vedrà ciò che tenem per fede,

Non dimostrato, ma fla per sè noto, A guisa del ver primo che l'uom crede. Io risposi: Madonna, si devoto,

Quant'esser posso più, ringrazio Lui Lo qual dal mortal mondo m'ha rimoto. Ma ditemi, che son li segni bui

Di questo corpo, che laggiuso in terra Fan di Cain favoleggiare altrui? Ella sorrise alquanto, e poi: S'egli erra

L'opinion, mi disse, dei mortali, Dove chiave di senso non disserra. Certo non ti dovrien punger li strali D'ammirazione omai; poi dietro ai sensi Vedi che la ragione ha corte l'ali.

Ma dimmi quel che tu da te ne pensi? Ed io: Ció che n'appar quassù diverso, Credo che il fanno i corpi rari e densi-Ed ella: Certo assai vedrai sommerso

Nel falso il creder tuo, se bene ascolti L'argomentar ch'io gli farò avverso. La spera ottava vi dimostra molti Lumi, li quali nel quale e nel quanto Notar si posson di diversi volti.

Se raro e denso ciò facesser tanto, Una sola virtù sarebbe in tutti, Più e men distributa, ed altrettanto.

cone è chiamano da Greol assiomi, come è quella: ogris che si chiamano da Greol assiomi, come è quella: ogris che si cagione di quelle quelle core che si cagione di quelle corpi solidi ripercuotoco macchie nere che poco di sotto tre ombre che si vedono nella glio la lues (7.). — Corpo Luna quando ella è tonda (B.), vario. — Averago, contra a vi lunare. — Fan di Cain, ecc. — Ciò che n' appar., ecc., io tuo credero (V.). (V.) Inf., xx., 128: Caino e le penso che la cagione di queste di-72. La spera ottora i macchie e di questa diversità cielo stellifero nel quale se penso. Duna quando esta e sonda (S.).

— Ció che n'appar, ecc., io penso che la cagione di queste macchie e di questa diversità che si vede nella luna, essendo in una parte chiara e nell'altra oscura, sia il raro ed il denso (V.). — Conv., 11, 14: 191 dice la macchia della luna sona (V.) Inf., xx. 128: Camo e te penso che la cagione di queste control del stelle fisco, che si penso che si vede nella luna, essendo le stelle fisco, che si vede nella luna, essendo le stelle fisco, che si vede nella luna, essendo le stelle fisco, che si vede nella luna, essendo le stelle fisco, che si ottavo da diszerza, dove le sentimenta in una parte chiara e nell'al-cielo della luna (H.). — Lunt non gli porgono.—Dietro ai sen- tra oscura, sia il raro od ti stelle luna (H.). — Lunt non gli porgono.—Dietro ai sen- tra oscura, sia il raro od ti stelle luna (H.). — Lunt non deve con sensibili, a te dice le macchie della luna non dore — e nel quanto, suffis non deve for meraviglia, poiche essere altro che rarita del suo quantità loro, nella grandista vedi ch' anco in cose sensibili, corpo, alla quale non postono dei corpi loro. — Notor, colla ragione s'inganna [T.). terminare i raggi del sole, e si possono comprendure pe 58-63. Qual che tu da te su ripercuotervai così come nelle apparenzia diverse (H.). — pensi, del dubbio mosso da te, altre parti. Secondo Dante i raro, sec., se la rarità se

Ancor, se raro fosse di quel bruno Cagion, che tu dimandi, od oltre in parte Fora di sua materia si digiuno Esto pianeta, o si come comparte Lo grasso e il magro un corpo, così questo Nel suo volume cangerebbe carte. Se il primo fosse, fora manifesto Nell'eclissi del sol, per trasparere Lo lume, come in altro raro ingesto. Questo non è; però è da vedere Dell'altro, e, s'egli avvien ch'io l'altro cassi, Falsificato fla lo tuo parere. S'egli è che questo raro non trapassi, Esser conviene un termine, da onde Lo suo contrario più passar non lassi; E indi l'altrui raggio si rifonde Così come color torna per vetro,
Lo qual diretro a sè piombo nasconde.
Or dirai tu ch'el si dimostra tetro
Quivi lo raggio più che in altre parti,
Per esser li rifratto più a retro.
Da questa instanzia può deliberarti
Esperienza, se giammai la provi,
Ch'esser suol fonte a' rivi di vostr'arti.
Tre specchi prenderai, e due rimovi
Da te d'un modo, e l'altro, più rimosso,
Tr'ambo li primi gli occhi tuoi ritrovi.
Rivolto ad essi fa che dopo il dosso
Ti stea un lume che i tre specchi accenda,
E torni a te da tutti ripercosso.
Benchè nel quanto tanto non si stenda
La vista più lontana, li vedrai
Come convien ch'egualmente risplenda.
Or, come ai colpi delli caldi rai
Della neve riman nudo il suggetto
E dal colore e dal freddo primai;

densità dei corpi celesti — tanto, solamente, non altra cagio—male e sostanziale, ne seguita
ne (B.).—Pie \* neu dittriche (B. B.) per pari (F.) Districhoita ne' corpi equali equalti (B. B.) Del pari (F.) Distributa ne' corpi equali equalti (B. B.) — O a oltre, da banda a posto di po' le tue spallo mente (B.).—Posto come la fondo (B.).—Come con in alcuna parte della sua setamento (B.).— Che principi formani (B.).—Come reprincipo formani (B.).—Come reprincipi como che l'altre parti della
tua (B.).—Do e pari (F.) Distributa ne' corpi equali equalti (B. B.).—O do oltre, da banda a posto di po' le tue spallo mente (B.).—Come come la fondo (B.).—Se di più do di e (B. B.).— To parte, più alto di te (B. B.) — tre
parte puedo solo della rarità sino (B. B.).—Si digino cone il adio di te (B. B.) — tre
mento verreber distrutti. Ecc. (B. B.).—O si come, ecc., ascon il sunto dell'argomento: Le rebbe questo pinneto fatto inferior, faccia accesi di es, sicche in
se quale dell'argomento: Le rebbe carée, muterebbe conritri sarebbe in tutte le loro differenze; differirebbero di dizione come fa lo libro che
sanno virtà diverse; e virità è bianoa, e quale è nera, o man freddo di prima squagnando
diverse nel quale enel quanto: me care, he qual modo che un corto, la maritri sarebbe in Cosi come color torna per vetro,

atrati densi e sirati rari, come sui libri si sovrappongono carte a carte (B. B.).
79-84. Se si primo...... fora, nel primo caso. — Per tratparere, per lo raggio del sole che passerebbe giù a noi per qualle rarità (B.). — In alire raro, in altre corpo rare — ingesto messo (B.). Introdotto — Del-Taltro caso posto di sopra, cioè che sia raro e denso l'uno di pol' Paltro, si che la rarità non trappasi (B.) degli strati (T.). — Cassi. renda vano (B.). — Faltrificato, mostrato, falso, Pallaro, Del Bere, It.). Ils. A faltificar la proportiton generals basta la faltifa d'un solo particolare.

nerals outle to partie united particolare.

86-90. Ester conviene un termine, nel corpo lunare — da onde, dal qual termine in su — Lo suo contrario, lo dentito de la contrario de la contrario.

di sepra nominati (B.). Non sono dispersi per li pianeti, në tornano dopo certi anni alla terra (T.). — Fanno bello ti primo giro, lo primo ciclo empireo. — Spiro, l' ispirazione celeste (B.).

27-39. Non perché sortita, datin parta — Sia questa rapera,

th in parte — Sia questa spera, lunno — lor, alli detti spiriti — ma per far segno — ch' ha men salita, la quale ha minore salita, cioè per mostrare che, como questa spera lunare è la prima spera che trovi chi monta prima spera cue trovi cui manua suso e la più bassa di tutto le spere celesti; così la sedia loro nel cielo empireo è la prima che si trovi e la più bassa che vi sia; e questa è la cagione, parchè il beati si rappresentano in queste spere celesti, non perchà stiano quine (quivi), ma

in queste spere celesti, non per-chè stiano quine (quivi), ma per mostrare lo grado in che sono in vita eterna (B.). 40-43. Vostro, umano. — Sen-salo, da oggetto sensibile ap-nrende quel che poi diviene Intelligibile. Gal.: Sensata espe-ciena (T.). Da cosa ricerui. no'sensi: e questo gradino è scala all'opere dell'intelletto, ad intendere le cose immateriali (Ces.). - La Scrittura santa condescende A vostra facultate, alla vostra possibilità; et alcuno testo ha: A vostra fevilla, cioè debilezza — ed altro intende; deblozza — ed altro intende; imperò che per il piedi intende la voluntà e la benivolenzia, e per le mani intende l'opera e la potenzia (B). — Altro, atti spirituali (T,). — B l'altro, agnolo — Tobit rijece sano, imperò che il levò le squame dagli occhi che l'avevano fatto cieco, eriebbe la vista; lo quale agnolo si nominò a lui Rafael (B.).

49-56. Onel che Time.

49-66. Quel che Timeo, Timeo forse non parla per figura come è qui; ma letteralmente crede è qui; ma letteralmente crede la cosa come la diec (Cex.).—
Erser decira, essere partila (B.), Forse da latino; decidere, caduta, discesa (Bl.).— Natura, Nel 111 del Paradiso distingue Dio e natura. Nel xvi e nel xxv del Purgatorio dice l'anima inspirata direttamente da Dio (T.).— Per Corvan la discla inspirata direttamente da Dio (T.). — Per forma la diede, quella anima al copo ch'ella vivifica, e fa uomo (B.). Platone, nel Timeo, tradotto dal PErizzo: Avendo (l'eterno Pattore) costituto l'enviverso, divise l'amine pari di numero alle stelle, a ciascheduna axsegnando ciaccuna... et quello veramente, il quale, il corso della sua vita trapasserà dividumente, da capo a quella stella fumente, da capo a quella stella comente, da capo a quella stella tamente, da capo a quella stella ritornando, alla quale fu accoQui si mostraron, non perchè sortita Sia questa spera lor; ma per far segro Della celestial ch'ha men salita. Cost parlar conviensi al vostro ingegno,

Perocchè solo da sensato apprende Ciò che fa poscia d'intelletto degno. Per questo la Scrittura condescende

A vostra facultate, e piedi e mano Attribuisce a Dio, ed altro intende; E santa Chiesa con aspetto umano

Gabrielle e Michel vi rappresenta, E l'altro che Tobia rifece sano. Quel che Timeo dell'anime argomenta Non è simile a ciò che qui si vede,

Però che, come dice, par che senta. Dice che l'alma alla sua stella riede, Credendo quella quindi esser decisa, Quando natura per forma la diede.

E forse sua sentenzia è d'altra guisa. Che la voce non suona, ed esser puote Con intenzion da non esser derisa. S'egl'intende tornare a queste ruote

L'onor dell'influenzia e il biasmo, forse In alcun vero suo arco percuote. Questo principio male inteso torse

Già tutto il mondo quasi, sì che Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. L'altra dubitazion che ti commuove

Ha men velen, perocchè sua malizia Non ti potria menar da me altrove. Parere ingiusta la nostra giustizia Negli occhi de' mortali, è argomento Di fede, e non d'eretica nequizia.

Ma, perchè puote vostro accorgimento Ben penetrare a questa veritate, Come disiri, ti farò contento.

generazione, di trasmutarsi in talo: con clò sia con che batura di femina. Petr: Nel voluntà libera sia quella che suo pase le fritornata et alla meriti e demeriti E però spar sua stella. — Influenza, Piccarda e Gostanza fami suo paese E riformata ed alla par sua stella. — Influenza, che non toglie libertà (T.). — Percuote: dice in parte vero (T.). E secondo questo principio si mostrerebbero quelle anime nella luna, a denotare la mutabilità da quel pianeta in loro influita (B. B.). — Torse, traviò. — Nominar, invocare — adorare (T.). - A dare a' pianeti il nome di Giove, Mercurio e Marnome ul Giove, Mercurio e Mar-te, reputandoll abitati e rego-lati da questi dei. Sotto, vitt, 10-11. E da costet... Pigliovano il vocabol della stella (F.).— Il Perazzini leggerebbe: numi-nare, deificare. – L'altra dubiritornando, alia quale fu acco- tazion, la prima, che fu questa: tica e non approvata da modato, menerd una vita bea- Se 'l buono volere dura, come Chiesa (B.).

1a. Et da queste cose mancan- può la forza altrui mancare 69-72. Non d' sretica nequido, sard costretto nella ecconda (scemare) lo merito dello stor- siu, non al malina, che il-

sforzate a uscire del monali-rio, per che cagione durand elleno in quel buono voleri meritorno d'essere nel prim grado dei beati e non in quelle nel quale sarebbono state fussono state nel monaste (B.). - Che ti commuove. & Pati motum dubitationis (T Patt motum dubitations († - Ha men velen, ha meno periculo, che quella che di minata è: imperò ahe quella potrebbe menare l'uomo in esta, questa no (2.). — Da Beatrice — a'troce . de illudeterminazione, che tura esta ca pericula de la manazione de l'un antica e non approviata de

Se violenza è quando quel che pate, Niente conferisce a quel che sforza, Non fur quest'alme per essa scusate; Che volonta, se non vuol, non s'ammorza, Ma fa come natura face in fuoco, Se mille volte violenza il torza; Perchè, s'ella si piega assai o poco, Segue la forza; e così queste fero, Possendo ritornare al santo loco. Se fosse stato lor volere intero, Come tenne Lorenzo in su la grada, E fece Muzio alla sua man severo, Cosi, l'avria ripinte per la strada Ond'eran tratte, come furo sciolte; Ma così salda voglia è troppo rada. E per queste parole, se ricolte L'hai come dèi, è l'argomento casso, Che t'avria fatto noia ancor più volte. Ma or ti s'attraversa un altro passo Dinanzi agli occhi tal, che per te stesso Non n'usciresti, pria saresti lasso. Io t'ho per certo nella mente messo, Ch'alma beata non porta mentire, Perocché sempre al primo vero è presso: E poi potesti da Piccarda udire, Che l'affezion del vel Gostanza tenne, Si ch'ella par qui meco contradire. Molte flate già, frate addivenne Che, per fuggir periglio, contro a grato Si fe' di quel che far non si convenne; Come Almeone, che di ciò pregato Dal padre suo, la madre spense, Per non perder pietà si fe' spietato. A questo punto voglio che tu pense 106 Che la forza al voler si mischia, e fanno Si che scusar non si posson l'offense.

potendo. non tornarono al chiostro (T.). — Pate, patisco (B.). — Niemie conferirec, nulla da d'aiuto, ne di consentimento (B.). — Non s'ammorza, Nes-(B), — Memie conferiace, nulla nasterio, del quale erano state namento del foro per sua venda d'aiuto, ne di consentimento cavate (B). —

(B), — Non s'ammorza, Nes
82-90, Intero, saldo — In

105-108, A questo punto, co., suna violenza può segmere su la grada, in sulla graticula c'è un po' di forza e un po' di una volenza può suo checchezsia (Ces.). — Ma voluntà intera a sostenere quoi— (T.). E vero che Gostanza colla rolla di continà assoluta — co- lo incendio per l'amore d'ild-voluntà assoluta — co- lo dio, intanto che elli insultava la religione; ma colla respetti-

duca eresta (B.). L'ingiustizia quale sempre torna ritto in su: apparente de giudiz) divini è della fiamma si de' intendere argomento a più credere, non gia a dubitare, facendoci in— ti torza, ecc., se lo torcia tendere l'incertezza del nostro vedere, e la necessità d'una giuso—Perchè: imperò che— vita futura, ove a tutti sia reso s'ella, la volontà — si piega secondo il merito. — Ma qui assai o poco, inverso alla copuò la ragione arrivarci, porò te lo spiego (T.).

73-81. Se violenza è quando, esc. Lo sforzato non deve punto cede alla forza (T.). — e corì contribuire con la sua volontà; queste, Piccarda e Gostanza—queste contribuirono, perchè, fero, feceno, che seguittono la potendo. non tornarono al forza fatta loro — Pous meto chiostro (T.). — Pate, patisco (R.). – Nieme conferènce, aulia materio, ed quale erano state nasterio, del quale erano state

al tiranno che lo faceva arrostire, dicendoll: Versa e manduca (B.). — Muzio Scevola. — Li avvia ripinte, ricondotte nel chiostro. — Sciolle, libere di ritornare alla cella (T.). — Ma ecc., così, così soda voluntà, come fu quella di santo Lorenzo e di Muzio, si trova troppo rade volte (B.). — Carso, distrutto. — Che Varvia, ecc., Oggimai non ti potrà fare più noia, perchè s' è dichiarato che nel bene la volunta conviene essere intera, altramente non merita: imperò che è parola di Cristo. Non qui inceperit; ced qui perseveraverit urque

di Cristo: Non qui inceperit rect qui perzeveraveri unque in finem, hic salvus erit, e però colla forza conviene essere la voluntà costantesi che, cessata la forza e tornata la possibilità, si ritorni nel ben fare (E.).

91-105. Ma or tis'attrapersa un attro passo, un'altra difficultà all'intolletto (L.), lo t'ho già dichiarato che l'anime beate non possono menitre (11. 31 e segg.), e Piccarda ha detto di sopra (ivi 115 e segg.), che Gostanza tenne l'affezione del monacato; et io t'ho detto che no stanza tenne l'affezione del mo-nazato: et io t'ho detto che no (sopra, v. 79 e segg.); dunque questo è contraditiorio; im-però che l'une conviene essere falso (B.). — Tat. che per te sterro, per la ragione pura na-turale (B.). — Pria: sott: chè, imperocche (L.). Tu non no usciretti che prima non ti al-lassassi, cercando di svilup-partene (Cess). — At primo vero, a Dio — Che l'affezion del vel, la voluntà e lo desi-derio della religione monacale. del vel, la voiunta e lo desi-derio della religione monacale, che è significata per lo velo (B.). Desiderò sempre il chio-stro (T.). — Contradire, im-però ch'ella dice che Gostanza tenne l'affezione del velo, et io però ch'ella dice che Gostanz tenne l'affezione del volo, et jo ho detto che no: Imperò ch'ella sarebbe tornata al monasterio quando avesse avuto potenzia di tornare (B.). — Contro a grato, contra suo placere evolere assoluto (B.). Latini: impratii: (Ces.). A mal grado s'opera, ma se non si tomesse di pericolo si potrebbe non operare (T.). — Grato Purg., xvi., 52. — Per son perder pietd. La quale arebbe perduta, se non avesse osservato la promessa che aveva fatto al padre Amfarso, d'uccidere Erifle sua madre, che aveu dato lo marito, si può dire, per l'adormamento dell'oro per sua vondetta (B.). Purg., xvi., 56.
106-108. A questo pinto, ecc. c'e un po' di forza e un po' di volero, quindi un pe' di colpa (T.). E vero che Gostanza colla volunta assoluta sevopre stemosa la religione; ma colla respetti.

va no, e però vero dico io Bea-trice, che intendo della volun-tà respettiva, e vero dice Pio-carda che intese della volunta assoluta (B.). — Offense, pec-

cati. 109-117. Voglia assoluta, eco. Volontà assoluta; quella che
è considerata indipendentemente, senza riguardo alle aitre circostanze, per opposto alla volontà relativa e condizionata (Parenti). Assolutamente non assente al peccato, ma per paura gli cede (T.): — Spreme, intorno a Costanza (T.). Il W.: espreme. — Ver diciamo inrieme, sotto diversi rispetti dicemmo il vero ambedue (Ces.).

— Cotal fu l'ondeggiar, ecc.,
lo parlare dolla santa Teologia (B.). — Uno ed altro disto,
due dubbj : del cielo e del velo

(17.).

118-123. Amanza, amata.

Primo amante, Dio o specialmente lo Spirito Santo. Inf.,

111. — Diva. Divo è di mortale.

112. — anarà diva si di-111. — Diva. Divo è di mortale fatto etrono, e però diva si dice: imperò che per lei diventano li uomini, che sono mortali, eterni (B.). — A render
voi, ecc., a ristorare, che
quanto voi amate me, io ami
tanto voi; grazia, carità, affezione, dilezione et amore una
medasima coas zienificano (B.). medesima cosa significano (B.). Ringraziamento eguale al fa-vore (L.). — Quei che vede, eco., Dio ve lo dica e rimeriti

(T.).

126-132. Di fuor dal qual,
ecc. vero, lo quale hae in sè
tutte le verità; e questo è iddio
(B.), non si diffonde, non è ve-

(B), non si difinde, non è verità alcuna (B). Lustra è la tana della fiera (B). Georg.
11: Lustra revarimi (T). - sarabbe friatra, asrobbe invano, anco tutti li umani desideri sono vani, se non lo desiderio d'avers iddio (B). — Per quello desio (T). Perciò, per tal motivo (L.). — A guisa, ecc., a mode di pollone, che nazce a piè della pianta, così lo dubbio nasce a piò del vero per lo desiderio che l' nofino ha di giungerio (B.). — Pinge, sospinge. — Collo, cima. Inf., xxxii, 43. — Conv., iv. 12: Vedere si puote che l'uno de Vedere si puote che l'uno de-ziderabile zia dinanzi all'altro agli occhi della nozira enima,

Voglia assoluta non consente al danno, Ma consentevi in tanto, in quanto teme, Se si ritrae, cadere in più affanno. Però, quando Piccarda quello spreme,

Della voglia assoluta intende, ed io Dell'altra, si che ver diciamo insieme. Cotal fu l'ondeggiar del santo rio.

Ch'usci del fonte ond'ogni ver deriva; Tal pose in pace uno ed altro disio. O amanza del primo amante, o diva,

Diss' io appresso, il cui parlar m'inonda. E scalda si, che più e più m'avviva, Non è l'affezion mía tanto profonda,

Che basti a render voi grazia per grazia; Ma Quei che vede e puote, a ciò risponda Io veggo ben che giammai non si sazia Nostro intelletto, se il ver non lo illustra

Di fuor dal qual nessun vero si spazia. Posasi in esso, come fera in lustra, Tosto che giunto l'ha; e giugner puollo;

Se non, ciascun disio sarebbe frustra. Nasce per quello, a guisa di rampollo, Appiè del vero il dubbio: ed è natura Ch'al sommo pinge noi di collo in collo.

Questo m'invita, questo m'assicura, Con riverenza, donna, a dimandarvi

D'un'altra verità che m'è oscura. Io vo' saper se l'uom può soddisfarvi Ai votí manchi si con altri beni,

Ch'alla vostra statera non sien parvi. Beatrice mi guardò con gli occhi pieni Di faville d'amor, con si divini,

Che, vinta mia virtù, diedi le reni, E quasi mi perdei con gli occhi chini.

I più intendono per quello (il cerche, chiarire le nostre dubche è la chiave di questo nodo) biezze, e per questa scala salire il desiderio della verità, che è al sommo: che è quello che dies detto; a me non pare, da che il terzo verso assai senitamenno veggo come dal desiderio te; che la natura, essendo di sonza più della verità debba corta vista, ne spinge al Vero poter nascere il dubbio. Io l'inpetendo volentieri pel desiderio del primo Vero; di cui l'intelletto nostro non si sazia, se uno traperio del primo Vero; di cui l'intelletto nostro non si sazia, se uno (T.).— Se l'uno può sode non raggiuntolo. Ora, posciochè disfarri, alla corte divina questo vero non può essere di voti monchi, al voti che uos affatto conosciuto di tratto, sono adempiuti, nè osservati resta che noi, montando d' un i con attri beni, che quelli che vero ad un altro, cioè da una cono promessi.— Ch' alla vera da litra dimostrazione, possia— tra statera, alla vostra iutili mo, quandochestia pervenirei, ria del foro divino (R.). Sopra agti occhi della nostra cnima, resta che noi, montando d'un per modo quasi piramidale, vero ad un altro, cioè da una che il minimo li copre prima ad altra dimostrazione, possintutti ed è quasi punta dell'ul-mo, quandochessia pervenirul, timo desiderabile, ch'è Dio. Ed ecco, come a piè d'un vero quasi base di futti (T.) Il Tonace el dubbio: che, dovendo relli vorrobbe leggere: A piè noi pescare la verita prima a del diabbio il vero, e spiga: brani a brani, e non potendo in varo: a piè dei dubbio il vero, in una conocere tutte le altre, ci vero vero ci a tommo, al cosa di oscuro ed inerto: onde sommo vero o alla cima. Il Ces,: ci è bisogno, per forza di ri-

zia del foro divino (B.). Sopra disse Beatrice nostra giustina perchè tutti gli eletti giudican con Dio. Matth., xxx. 28: Sede-rete anche voi giudicando (T.) - Non sien parvi, non slam piccoli e non equivalenti (B.) - Diedi le reni , volsi le spalle

### CANTO QUINTO.

Beatrice dimostra la santità del volo, siccome di patto fra l'uomo e Dio; poterti la materia del volo mutare, ma dovere la cosa vostituita essere maggiore in merito della omessa Voltasi poi verso la parte più luminosa del cielo, trasvola col Poeta nella superiore sfera di Mercurio, dove si mostrano quelli che adoperarono a bene l'inogno. Uno spirito, richiesto dell'esser suo, nascondendosi nell'avvivata luce, si apparecchia a soddisfarlo.

S'io ti flammeggio nel caldo d'amore Di là dal mondo che in terra si vede. Si che degli occhi tuoi vinco il valore, Non ti maravigliar; chè ciò procede Da perfetto veder, che come apprende, Cosi nel bene appreso muove il piede. Io veggio ben si come già risplende Nello intelletto tuo l'eterna luce, Che vista sola sempre amore accende; E s'altra cosa vostro amor seduce, Non è, se non di quella alcun vestigio Mal conosciuto, che quivi traluce. Tu vuoi saper, se con altro servigio, Per manco voto, si può render tanto, Che l'anima sicuri di litigio. Si cominciò Beatrice questo canto; E, si com'uom che suo parlar non spezza, Cntinuò così il processo santo: Lo maggior don, che Dio per sua larghezza 19 Fesse creando, ed alla sua bontate Più conformato, e quel ch'ei più apprezza, Fu della volontà la libertate. Di che le creature intelligenti, E tutte e sole furo e son dotate.

Che Dio consenta quando tu consenti; Chè, nel fermar tra Dio e l'uomo il patto, Vittima fassi di questo tesoro, Tal qual io dico, e fassi col su' atto.

Or ti parrà, se tu quinci argomenti, L'alto valor del voto, s'è si fatto,

1-9. Ti fiammeggio, s'io fiamprende, si muove verso di lui, meggio a te. — Se tu mi vedi e del suo amore s'accende. Gammeggiar si (Ces.).— d'a— Beatrice, secondo Dante, figura more, dell'amore divino. — Di la divina scienza rispondente

manneggiar si (Cex.). — d'a-Beatrice, secondo Dante, figura.

\*\*more, dell'amore divino. — Di la divina scienza rispondente manifesto. — Guinei, da questo la diul modo, oltre le modo di tutta la luce del suo sug- principio. — Che Dio commenta, (B.). — Il valore, la potenza gette, li quale è Dio. Conve, ini, ad accettare — quando tucomi possane esotenere (B.). — appariono cose che mostrano luntà nella materia che tu produce che di perfetto vedere in Dio (B.B.). Ve- negli sochi e nel riso. E qui ecc., del libero arbitrio: l'uccetto vedere in Dio (B.B.). Ve- negli sochi e nel riso. E qui ecc., del libero arbitrio: l'uccetto vedere da perfetto ni tel T). is conviene supere che gli oc- mo sacrifica la sua volontà Come apprenete, ecc. Secondo chi della appienza sono le sue a Dio, quando elli l'obbliga a l'ilea rappresentata da Bea- dimostrazioni, colle quali si Dio colla promissione (B.). — trica, vuol dire: non ti mara- vete la vertid certistinamen- Tal. Non sai se tal vada a vit- vigliare se la Teologia qui in te. e il suo riro sono le sue tima o a tessoro direi a questo; alcio è più Illuminata che in persuazioni, cole (B. B.). — dacchè del pregio della literra perciocche essa in clelo Che vista sola, ecc. Costr: che betà avva già detta (T.). — comprende più perfettamente sola, vitala, sempre, ecc. Che so- Col suo atto, col\(X) alca

che abbia questa virtù) veduta che sia accende in perpetuo dell'amore di sè. Ma vista sola dell'amore di se. Ma vesta sota potrebbe anche intendersi, ve-duta scompagnata d' ogni altra cosa materiale che possa offu-scarla, il che non può avvenire che in paradiso (B. B.).

10-18. Seduce, inganna (B.). Lusinga, struce (B. B.). — Di quella eterna luce. — Vestigio, alcan rargio di assa, luce, che

aloun raggio di essa luce, che nelle create cose si mostra (B. B.). — Quivi, in altra cosa — tratuce, per modo di spien-dore riverberato: dice nel Condore riverberato: dice nel Conwito (T.). — Serviylo, buona
operazione (B.). Manco, lassato
e non adempiuto (B.). — Sicuri,
assicuri. — Di litigio, da briga
e da pena nell'altra vita (B.).
Franchi i' anima nel tribunale
di Dio, ovvero d'ogni querela
(Cer.). — Non spezza, non interrompe. — Il processo santo,
la santa estansione del mo nerla santa estensione del suo parlare (B.). 19-24. Per sua larghezza.eco...

19-24. Per sun larghezza, ecc., facesse quando creò l'uomo per sua liberalità e cortesia (B.).—Conformato. correspondente (B.).—La liberate, lo libero arbitrio (B.). Somma: L'uomo immagine di Dio è princípio delle opere proprie, avendo il libero arbitrio e la potesta d'esse opere (T.)—Le creature intelligenti, il agnoll el lomini (B.).—Furo, furguoli el lomini (B.). gnoli e li omini (B.). - Furo, furono. Furo è detto rispetto alle creature angeliche; son, ri-spetto alle anime degli nomini, che Dio crea a mano a mano

che si formano i corpi loro (B. B.), 25-30. Ti parrd, ti si fara manifesto. — Quinci, da questo principio. — Che Dio consentu,

33-42. Di mal tolletto, di male acquistato, vuoi far buon lavoro, tu che non osservi lo 700, eper quello fai altre huone operazioni: vuoil fare come colui che dol furto o deila rapina vuole fare elemesina o sacrificio a Dio. E per questo si nota che nel voto sono due cose: la forma a la mesono due cose : la forma e la ma-teria ; la forma è la promissione che obbliga la volunta ; la materia è la cosa che si promette. E quanto alla forma, niuna altra cosa è equivalente; alla altra cosa è equivalente; alla materia, quando si trova equivalente e quando no, secondo la materia e (B.). — Del maggior punto, della santità d'un tal patto (T.). — certo, cioè se al voto si può sodisfara con altre operazioni, che con ossevanzia di quello; ed è stato determinato che non, perchè ogni ristoro si de fare per equivalente o per più, e niuna cosa ai truova equivalente co per bit, e niuna cosa ai truova equivalente ni per più, e niuna cosa ai truova equivalente alla libertà dell'arbitrio che s' obbliga nel voto; dunque al voto non si può fare ristoro al voto non si può fare ristoro
posto che sia fatto dirittamente (B.). — In ciò, no
voti fatti — dispensa, alcuna voli fatti — aispensa, sicuna volta li tolle al tutto, alcuna volta li permuta (B.) — Rigido, di forte sostanza, una verità di dure comprendimento (Ces.) — Aiuto, di dottrina (B.). — Dispensa, Sia per digestione, come divisione, separazione dei controlla di la ligionale di la ligionale dei controlla di la ligionale di succhi alimentari (Bl.). - Non fa scienza, non genera scien-2a (B). È quella Di che si fa,

44-54. E quella Di che si fa, lo voto, e questa si chiama materia, se è cera, e digiuno, o denari quello che si promessione; e questa è la forma del voto: imperò che dà essere al voto (B). Convenenza, patto. Questo bisogna adempirlo; la materia si può mutare; officir una cosa per l'altare; offrire una cosa per l'al-tra; ma sempre più del pro-messo e con licenza (T.). — Se non servata, se non quando è state osservata (B.). — Ed in-torno di lei, ecc., ed intorno a questa promessa ti ho parlato con quella precisione che hai udito sopra (al verso 31 esegg.).

Dunque che render puossi per ristoro? Se credi bene usar quel ch'hai offerto, Di mal tolletto vuoi far buon lavoro. Tu se' omai del maggior punto certo; Ma, perchè santa Chiesa in ciò dispensa, Che par contra lo ver ch'io t'ho scoverto. Convienti ancor sedere un poco a mensa, Perocchè il cibo rigido ch'hai preso Richiede ancora aiuto a tua dispensa. Apri la mente a quel ch'io ti paleso, E fermalvi entro; chè non fa scienza, Senza lo ritenere, avere inteso. Due cose si convengono all'essenza 43 Di questo sacrificio: l'una è quella Di che si fa, l'altra è la convenenza. Quest'ultima giammai non si cancella, Se non servata, ed intorno di lei Si preciso di sopra si favella; Però necessitato fu agli Ebrei Pur l'offerere, ancor che alcuna offerta Si permutasse, come saper dèi. L'altra, che per materia t'è aperta, Puote ben esser tal, che non si falla Se non con altra materia si converta. Ma non trasmuti carco alla sua spalla, Per suo arbitrio, alcun, senza la volta E della chiave bianca e della gialla; Ed ogni permutanza credi stolta, Se la cosa dimessa in la sorpresa, Come il quattro nel sei, non è raccolta Però qualunque cosa tanto pesa Per suo valor, che tragga ogni bilancia, Soddisfar non si può con altra spesa. Non prendano i mortali il voto a ciancia: 61 Siate fedeli, ed a ciò far non bieci, Come fu Jepte alla sua prima mancia; Cui più si convenia dicer: Mal feci. Che servando, far peggio; e cost stolto Ritrovar puoi lo gran duca de Greci, Onde pianse Ifigenia il suo bel volto. E fe pianger di sè e i folli e i savi, Ch'udir parlar di così fatto colto.

questa promessa ti ho pariato con quella precisione che hai senza che san Pietro, cioè, san- e' par che Dante avesse l'ocudito sopra (al verso 31 esegg.). ta Chiesa, che ha la chiave chio qui, e che quinci abha (B. B.).— Però, necessitato, d'oro e quella d'argento, ne presa la figura della bilancia con, necessità. E un participio conceda la dispensa (B. B.). (Ces.).— Con oltra spezze, con sostantivato, seppure fu neces—— Dimessa, omessa — sor- altra materia che con quella sitato non piacesse spiegario: presa, presa poi, sostituta. La che è promessa (B. B.).— A ciunfu fatta necessità, fu coman- nuova offerta alla omessa sia cia, a befie (B.).— Pedelt, oxido assolutamente (B. B.).— oome sei a quattro (T.).

Aperia, detta (T.).— Non si 62-72. Tragga, ecc. Faccia — non bicci, non totti, non veria, cambi e permuti (B.).

55-50. Ma non tramuti, ecc., ragguaglio. Exempligrazia il del popolo ebroc, che avende ma nessuno di proprio arbitrio muti la materia del votto (B. dice la Scrittura (Bcci, xvv), nasse vincitore degli Ammoniti, 19.1.— Senzza la votta, con. (20): Omnis ponderatio non per prima mancia, per prima senza la girata della chiave, est digna unima continentia; retribunione, gli avreube sacri-

Siate, Cristiani, a muovervi più gravi, Non siate come penna ad ogni vento, E non crediate ch'ogni acqua vi lavi. Avete il vecchio e il nuovo Testamento, E il pastor della Chiesa che vi guida: Questo vi basti a vostro salvamento. Se mala cupidigia altro vi grida, Uomini siate, e non pecore matte, Si che il Giudeo tra voi di voi non rida. Non fate come agnel che lascia il latte Della sua madre, e semplice e lascivo Seco medesmo a suo piacer combatte. Così Beatrice a me, com'io scrivo; Poi si rivolse tutta disiante A quella parte ove il mondo è più vivo. Lo tuo tacere e il tramutar sembiante Poser silenzio al mio cupido ingegno Che già nuove quistioni avea davante. E si come saetta, che nel segno

Percuote pria che sia la corda queta, Così corremmo nel secondo regno. Quivi la Donna mia vid'io si lieta, Come nel lume di quel ciel si mise, Che più lucente se ne fe' il pianeta.

E se la stella si cambiò e rise, Qual mi fec'io, che pur di mia natura Trasmutabile son per tutte guise!

Come in peschiera, ch'è tranquilla e pura, Traggono i pesci a ciò che vien di fuori, Per modo che lo stimin lor pastura;

Si vid' io ben più di mille splendori Trarsi ver noi, ed in ciascun s'udia: Ecco chi crescerà li nostri amori.

ficate la prima persona che di go e dissoluto (B.). Esultante, com nell'ibro De Cailo et Municana casa gli fosse vennta in- allegro, vivace (Monti). — A do si prova, se n'allegrò e dicontro, fu per la sua inconsidera suo piacer combatte, saltando venne più chiara, che dova ralezza condotto a sacrificare e corneggiando (B.). Quel com- fare lo che sono di natura all'unica sua figliuola, che pri-batte è il tragittarsi qua e là incorrendo, fare sò (T.). Pergio: che, osservando la promessa, aggiunger delitto a de-litto (B. B.). — Lo gran duca de Greci, Agamennone (B.). — 'ivo, cioè più pieno di luce e donde ptante, ecc., per lo cui divita, è quella dove trovasi il nue de l'arci, a ciò chesi gitta voto a Diana di sacrificarle il sole, che allora era sull' Equa-più bel parto di Clitennetra, tore. Anche al verso 47 del cance. Ha seguitato il Poeta l'o-to de dagli altri mitologi (B. B.). — Conve, il, 4. Dico colto, culto di sangue (T.).

Colto, culto di sangue

Quanto a me, avendo Beatrice tuite altre volte guardate su al cielo, non saprei perchè is dovessi intender questa altramenti: e certo il mondo, che vive di Dlo (in quo vivimum, monentir et sumus), non è più vivo altrove che in Dio, cioè net ciel che più della sua iuce prende (Cer.). Finge come si trovò salto nel secondo cielo di Mercurio, nel quale finge che si ripresention il spiriti che sono stati attivi nel mondo, negoziatori e mercanti, acquistatori di tori e mercanti, acquistatori di

stati attivi nel mondo, negoziatori e mercanti, acquistatori di 
ricchezze et Ingegnosi; però 
che sono nel secondo grado in 
vita eterna; e però finge che 
si ripresentassino nel cielo del 
secondo pianeta, cloe Mercurio, 
perchè hanno segnitata la influenzia di quello quando sono 
stati nel mondo (B.).— Cupido, 
desideroso di sapere. — Aven da
vante, avea apparacchiate (B.)

91-99. B sì come sactta, coc., 
e siccome sactta che giunga 
allo scopo prima che la corda 
dell'arco dai quale si parti cessi 
da qualunque oscillazione; così 
noi, prima che si acquietasse 
in me il dubbio, arrivammo ai 
secondo regno (B. B.).— Net 
segno, nella posta deve si 
dirizza. — Percuoto pria, coc. 
imperò che alcuno spaio trema 
la corda, poi che è socceato lo 
balestro (B.). — Si cambio, di
ventando più lucento (B.) — E 

vies Conu. E che è rigne, se 

riger. Conu. ventando più lucente (B.) - E rise. Conv.: E che è ridere, se non una corruccazione della dilettazione dell'anima, cioè un lume apparente di fuori secondo che sta dentro i (T.). Trasmutabile, ecc: Se la stella che è corpo celeste, che è ingenerabile e incorruttibile e intrasmutabile di sua natura,

giore è il numero delle anime beate, tanto maggiore è la gioria loro. V. Purg., xv, 73. Ovvero: Ecce colel, ecce quella miracolosa donna che avrà virtù di accrescere colle sue belle dimostrazioni il nostro ampre verse line [R. R.) — E. belle dimostrazioni il nostro amore verso Dio (B. B.). — E sì come, o subito che — venia, giungaa. — Vedeari Tombra, ecc. Quell'anima dava segno manifesto di sua allegrezza nel chiaro splendore (B. B.). 109-114. Quet, il racconto. — S'stixia, s'incomincia. — Non avacceteste, non andasse più

procedesse, non andasse più inanti (B.). — Carista, desiderio (B.). Carestia. — Bisogno (T.). — Lor condizioni, di che candizione elli erano (B.). — Si come, tostochè. 115. Li troni. Convito, 11, 6:

E partele (le creature angeli-ohe) per tre gerarchie, ch' è a dire per tre principati santi o vero divini, e ciascuna gerar-

vero divini, e idascuna govarohia ha tre ordini. Lo primo è quello degli Angeli, lo secondo degli Arcangeli, lo teccondo degli Arcangeli, lo terzo del Troni; e questi tre ordini fanno la prima gerarchia. Sotto, xvili, 105.

116-123. Del trionfo elernal, della gloria di vita eterna (B.)-Prima che la milizia, li cristinni buoni, montre che stanno in questa vita, combattano con tre inimici; coli mondo, colla carne e col dimonio; e però si chiama la congregazione de'eristiani che sono nel mondo la chiesa militante, e quelli che sono in vita eterna si chiamano ia chiesa triunfante (B.) mano la chiesa triunfante (B.)

— S'abbandoni da te (T.).

Si spazia, si stende, si dilata
(B.).

Di noi, ecc. intorno alla nostra condizione. - A tuo piacer, quanto tu vuoli (B.).

— A Dii. Il Buti: ai Dii, come credevano li antichi gentili ai loro Iddii, ai quali davano

ferma fede. 124-132. Tannfil, talluoghi e fermi — Nel proprio lume. Il B.: primo lume: in Dio, che è primo lume: tatti li beati stanno fissi a guardare Iddio, e quindi tirano la loro beatitu-

E si come ciascuno a noi venia, Vedeasi l'ombra piena di letizia Nel fulgor chiaro che di lei uscia. Pensa, lettor, se quel che qui s'inizia Non procedesse, come tu avresti Di più savere angosciosa carizia; E per te vederai, come da questi 112 M'era in disio d'udir lor condizioni, Si come agli occhi mi fur manifesti. O bene nato, a cui veder li troni Del trionfo eternal concede grazia, Prima che la milizia s'abbandoni, Del lume che per tutto il ciel si spazia Noi semo accesi: e però, se disii Di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia. Cosi da un di quelli spirfi pii, 121 Detto mi fu; e da Beatrice: Di' di' Sicuramente, e credi come a Dii. 194 Io veggio ben si come tu t'annidi Nel proprio lume, e che dagli occhi il traggi, Perch'ei corruscan, si come tu ridi; Ma non so chi tu se', nè perchè aggi, Anima degna, il grado della spera, Che si vela ai mortal con gli altrui raggi. Questo diss'io diritto alla lumiera Che pria m'avea parlato, ond'ella fessi Lucente più assai di quel ch'ell'era. Si come il sol, che si cela egli stessi Per troppa luce, come il caldo ha rose Le temperanze dei vapori spessi; Per più letizia si mi si nascose Dentro al suo raggio la figura santa. E così chiusa mi rispose Nel modo che il seguente canto canta.

ridi, com'io ti veggio ridere, l'immaginazione del Poeta, che è segno della letizia della palesano la loro allegrezza e mente, così veggio favillar li gli altri affetti col ravivare la tuoi occhi e rispiandere, che è luce loro. Qui lo spirito intersegno che sono illustrati dal rogato si fa più licto, per l'oprimo lume et illuminati (B.), casione che gli è porta di Oprimo lume et uridia, titri spiega: contento il desidorio di Danta, come so tu rida; o quasi tu e di esercitare così la viva soa ridessi. — Aggi, abbi. — Il gra-carità (B. B.).
do della spera seconda di Mercurio (B.). — Si vela. Come, 11. Come lo sole quando è alla terre sole, che nutl'attra stella (T.). Taggi ha consumati il vapori e quindi tirano la loro beatitudine. — Dayli occhi il traggi, do della spera seconda di Merdine. — Dayli occhi il traggi, do della spera seconda di Merlo tramandi dagli occhi (B. B.).

lo veggo bene che tu ti riposi il. Piu va veiata de' raggi del (alle nove a. m.). Ohe colli sud
come nella tua nicchia, nel sole, che null'altra stella (T.).

lume di carità che hai deto — Con git altrus raggi, ciòs terrestri elevati, si cela per lo
testò, cohe è ora tuo proprio. del Sole, a cui Mercurio e vitora di ciò m'accorgo io bene, chissimo; e però dalla sua può guardare nella sua solatuoi occhi, per li quali tu trai quella del pianeta (Ces.). — avea parlato, colla sua incodel cuore il fuoco dell' amor Diruto, diritamente (B. B.,).

d'entro; ond'essi corru- Diruto, diritamente (B. B.,).

d'entro; ond'essi corru- Diruto, diritamente (B. B.,).

tuo d'entro; ond'essi corru- Diruto, diritamente (B. B.,).

la lume raggio, li Butti al avo regno.

letizia, ovvero il ridere della (B.). All' anima risplendente chiusa, tutta chiusa (Ces.).—

gittan splendore — sì come tu coc. Le anime del ciclo, secondo

e di esercitare così la viva sua carità (B. B.).
133-138. Si come il sol, siccome lo sole quando è alta terra (alle nove a. m.), che colli suoi raggi ha consumati li vapori terrestri elevati, si cela per lo troppo splendore si che non si può guardare nella sua rota: così si celò lo spirito, che prima avoa parlato, colla sua loca avoa parlato.

### CANTO SESTO.

Parla Giudiniono, e dice la storia dell'Impero da Enca a Cesare, a Tiberio, a Tito a Carlomagno, ai falsi Ghibellini, che, combattendo per l'aquila, per le proprie passioni combattono, ai Guelfi che le fan contro. — Narra che nel cielo di Mercurio sono le anime di coltro che s'auloperarono atl'acquisto d'una fama immortale, e regiona di quel Romeo che amministrò in corte di Ratmondo Berlinghieri, conte di Provenza.

Posciachè Costantin l'aquila volse Contro il corso del ciel, ch'ella seguio Dietro all'antico, che Lavina tolse, ento e cent'anni e più l'uccel di Dio Nello stremo d'Europa si ritenne, Vicino a' monti de' quai prima uscio; sotto l'ombra delle sacre penne Governò il mondo li di mano in mano, E, si cangiando, in su la mia pervenne. esare fui, e son Giustiniano:

Che, per voler del primo amor ch'io sento, D'entro alle leggi trassì il troppo e il vano; prima ch'io all'opra fossi attento, prima ch'io all'opra fossi attento, l'a il benedetto Agabito, che fue Sommo pastore, alla fede sincera Mi dirizzò con le parole sue. Contro il corso del ciel, ch'ella seguio Cento e cent'anni e più l'uccel di Dio E sotto l'ombra delle sacre penne Cesare fui, e son Giustiniano: E, prima ch'io all'opra fossi attento, Ma il benedetto Agabito, che fue Sommo pastore, alla fede sincera Mi dirizzò con le parole sue. lo gli credetti, e ciò che suo dir era Veggio ora chiaro si come tu vedi Ogni contraddizione e falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, A Dio per grazia piacque di spirarmi L'alto lavoro, e tutto in lui mi diedi. Ed al mio Bellisar commendai l'armi, Cui la destra del ciel fu si congiunta, Che segno fu ch'io dovessi posarmi. Or qui alla quistion prima s'appunta La mia risposta; ma sua condizione

monti della Troade. - Sotto l'ombra.Psal.xvi,8: sub umbra alarum tuarum. - Di mano

a passione esseeme uno corpo fantastico che pareva corpo e non era (B.). Eresia cutichiana, da lui tenta per istigazione della moglio Toodora (T.).—Contento. Questo sarche giunta inutile, so non significasse la buona fede nell' errore (T.). la buona fede nell'errore (T). Agabito, papa, venne a Costantinopoli, disputò con Giustiniano, il quale lo minacciava; ma o' rispose costante e viuse (T). — Sincera, pura, sonza turbazione d'eresia (B). — E ciò che suo dis era, e ciò che suo dis era, e ciò che in sua fede era; parendogli meglio corrispondere al vv. 14 e 17.

Mi stringe a seguitare alcuna giunta:

Perchè tu veggi con quanta ragione

Si muove contra il sacrosanto segno,
E chi il s'appropria, e chi a lui s'oppone.

Vedi quanta virtù l'ha fatto degno
Di reverenza, e cominciò dall'ora
Che Pallante mort per dargli regno.

1-2. L'aquita, l'insegna del- 203, dall'anno dell'èra cristial'impero romano per lo stesso na 324 al 527, cioè dalla pasmpero. - Volse, ecc., da Ro- sata di Costantino a Biganzio re che d'ogni stene dal ciolo
l'imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
ma insalatò lo imperio a Co- sino all' impero di Giustiniano
nentra del cicl.

Paquila all' occidente all'oquila consecrata a Jove (B.). - G. Vill., 11, 6: Fra bene
compagnò col suo corso. — Lasun giustina dell' con
consentationi; predetti quello che
crede la santa Chiesa (B.). 22-36. Mosri i piedi. 18 18 18 18 18 19 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

la qualità della risposta (L.). Perchè sono in questo pianeta (T.). — Con quanta, ecc., con quanta poca ragione, con quan-to torto (B. B.), E chi il r'apto torto (B. B.), E chi it l'apperopria, ecc., contra ragione fa chi sel piglia di sua autorità, e chi lo disobbedisce (B.).
— Quanta virta, operata sotto esso segno da Trolani che furono origine dei Romani, e poi dai Romani (B.). – E cominciò da quando Pallante, mandato dal padre Evandro in socorso di Enes morì in battaglia contro Turno, acciocchè nella persona. Turno, acciocche nella persona di esso Enea l'aquila romana, cioè il popolo romano, avesse imperio (B. B.).

37-42 At/a, fondata da Asca-nio (T.). — Che i tre Curiazi, che furno di Alba — a tre O-razi che furno di Roma (B.). Conv., IV, 5.— Ancord. Questa fu l'ultima prova dove ancora una volta i destini delle due città si tennero in bilico. Poi il seggio dell'aquila fu solta Roma (T.).— Bat mat delle Sabine, imperò che mai fu che le Sabine fussono rapite sotto fede d'ospitalità (B.).— Em., VIII: Rapias sine more Sabinax (T.).— At delor di Lucrezia, d'aver perduto per forza e per Inganno la sua castità (B.).— Regi Conv., IV, 5: Li zelle regi che prima la gover-Conv., IV, 5 .- Ancora. Questa (8.) — Regi cono., v. 5: Li zelle regi che prima la gover-narono (Roma), furono quasi balii e lutori della sua pue-rizia. Dalla reale tutoria fu emancipata da Bruto primo conzole, ecc. Ció non poteva... enere, se non per inpeziale fine da Dio inteso in tanta celestiale infusione (T.).

celestiale infusione (T.).

41-54. Brenno, capitano de'
41-54. Brenno, capitano de'
42-64. Brenno, capitano de'
42-64. Brenno, capitano de'
42-64. Brenno, re degli Epiro41. Gollegi, collega,
41. meglio: plun. di collegio per
500-40. Con assemblea che go700-70. Tio Manlio Torqua40. capitano de' Romani. Conv.,
71. 51. Chi dira di Torquato,
71. 51. Chi dira di avere rofferto! — Quinzio Cin- di sima tornassero a diffrig-cinato, cide capellito i imperò gere Fierole, intra'quali furo-che portava li capelli molto no eletti questi duchi: Cice-arrufiati e pendenti giù dalla rone, Gneo P.mpeo, Cesare, e fronte, senza avere cura di sua per Cesare fu distrutta, pulitezza (B.). Lat.: cirrus; 55 60. Poi, presso at tempo, propr. una ciocca di capegli: poi, poco avanti al tempo, in qui por la chioma general— cui il cielo volle ridur tutto il qui per la chioma general-mente (Bl.). — Negletto, Hor.: Imcomptis Curium capillis (T.). — Conv., 1v. 5: Chi dira di Quinzio Cincinnato, fatto dittatore e tolto dall'a- reggimento del mondo - a suo lore di quella rotta. Quiri d'or-ratro, dopo il tempo dell'un- modo sereno, a suo chiaro mo-cio, spontaneamente quello ri- do: lo cielo è retto e governato ucciso Pompeo, che cercara u futando, allo avare essere tor- da una signora, a sodi valsa la asilo presso di lui (B.B.), altri-

Tu sai ch'e' fece in Alba sua dimora Per trecent'anni ed oltre, infino al fine Che i tre a tre pugnar per lui ancora. Sai quel che fe' dal mal delle Sabine Al dolor di Lucrezia in sette regi, Vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che fe', portato dagli egregi Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro E contra agli altri principi e collegi: Onde Torquato, e Quinzio che dal cirro Negletto fu nomato, e Deci, e Fabi Ebber la fama che volentier mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli Arabi, Che diretro ad Annibale passaro L'alpestre rocce Po, di che tu labi. Sott'esso giovanetti trionfaro Scipione e Pompeo, ed a quel colle, Sotto il qual tu nascesti, parve amaro. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle Ridur lo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle: E quel che fe'da Varo infino al Reno, Isara vide ed Era, e vide Senna, Ed ogni valle onde Rodano è pieno. Quel che fe' poi ch'egli usci di Ravenna, E saltò Rubicon, fu di tal volo Che nol seguiteria lingua nè penna. In ver la Spagna rivolse lo stuolo; Poi ver Durazzo; e Farsaglia percosse Si, ch'al Nil caldo si senti del duolo. Antandro e Simoenta, onde si mosse,

nato...senza divina istigazio- clelo redur lo mondo che la net - Deci. Conv., iv, 5: Chi tutto il mondo fusse uno me-diva dei (tre) Deci...che posero narca (B.). - Vazo, fiume chi la loro vita per la patria! - divideva la Gallia cisalpre Mirro, miro, ammiro o meglio: ungo di mirra, serbo, imbalsaango al mirra, seros, macasa-mo nel canto. — Arabi, Car-taginesi. — L'alpestre rocce, l'altezze dell'Alpi — tu labi, descendi (B.). — Ed a quei colle. G. Vill., 1, 38-37; Ordi-naro (i Romani) che oste gran-di sima tornassero a distrug-

Rivide, e là dov'Ettore si cuba, E mal per Tolommeo poi si riscosse:

mondo sereno, in pace, come esao medesimo e, ecc. Questo tempo è la nascita di Gesù Cristo (B. B.) — Lo mondo, lo reggimento del mondo — a suo

dalla transalpioa (B. B).

Vara, L'Izère, — Era , lat.

Arar, La Saône, — Onde Rodano è pieno, tutte le valle ca
hanno fiumi li quali discondone

hanno fiumi il quali discondoni in Rodano (E.).
62-72. Esalto, passò Rubicons et intrò in Artimino, arma-(B.). — An ver la Spagna, quando andò a vincere Pou-peio et Afranio ad llerds — lo rivolo, l'escreito auo; le stuolo è armata di galee par mare; ma qui si pone per l'e-seroito di terra (B.). — Duvarto. Pantica Degracham, etitame. Pantica Dyrachium, città m rittima dell'Illiria, ovo Cesa fu assedisto dalle genti di Peo peo (B.). — Si ch'ai Nil es sino in Egitto si senti del de

Da indi scese folgorando a Juba: Poi si rivolse nel vostro occidente, Dove sentia la Pompeiana tuba. Di quel che fe' col baiulo seguente, Bruto con Cassio nello inferno latra, E Modena e Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra, Che, fuggendogli innanzi, dal colubro La morte prese subitana ed atra. Con costui corse infino al lito rubro; Con costui pose il mondo in tanta pace, Che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face Fatto avea prima, e poi era fatturo Per lo regno mortal, ch'a lui soggiace, Diventa in apparenza poco e scuro, Se in mano al terzo Cesare si mira Con occhio chiaro e con affetto puro; Che la viva giustizia che mi spira Gli concedette, in mano a quel ch'io dico, Gloria di far vendetta alla sua ira. Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replico: Poscia con Tito a far vendetta corse Della vendetta del peccato antico. E quando il dente Longobardo morse La santa Chiesa, sotto alle sue ali Carlo Magno, vincendo, la soccorse. Omai puoi giudicar di que' cotali, Ch'io accusai di sopra, e de' lor falli, Che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli, Oppone, e l'altro appropria quello a parte, Si ch'è forte a veder qual più si falli.
Faccian gli Ghibellin, faccian lor arte
Sott'altro segno; chè mal segue quello
Sempre chi la giustizia e lui diparte:
E non l'abbatta esto Carlo novello
Co' Guelfi suoi, ma tema degli artigli
Ch'a più alto leon trasser lo vello.

Si che 'I Nil caldo sentissi del peo, e intorno a cul, dopo la stato e Antandro, città ma disfatta di Farraglia, e' erano
si che 'I Nil caldo sentissi del peo, e intorno a cul, dopo la stato e Antandro, città ma disfatta di Farraglia, e' erano
rittima dell'Asia minore — Siraccolti i resti dell' esercito, te, difficile — a veder, a tudiraccolta, lattino: Simoir, pic- Scipione, Catone ed altri capi care (B.). — si falli, tutit e
colo flume della Troade, ora dell' infelice partito (B. B.). — de segue della parti con Esea, però dice: risia e cidente rispetto all' Italia vodesse a vedere la dove fu Trosira, dove Cesare udiva la gno, stendardo, che sotto 'i
la. E perche l' aquila di li si tromba dell' esercito pompesegno dell'aquila (B.). — Chi la
parti con Enea, però dice: risita (C.). — Mal per Tolomdella Spagna, dove quello
sita (B.). — Si elegia, cendo Labieno e due rigliuoli
cario novello, il guelfo. — cario novello, il giovine, Carla publica e con, colu che divide
vide (T.). — Mal per Tolomdella parti con Enea, però dice: risita (B. B.). — 73-81. Batulo, Lat, batulus
Da rindi, coc, dal quale, come — il portatore — Augusto. —
filipro venue a Giuba, re della Latra, Bruto e Cassio giù nella Divina Commedia. Oppone, e l'altro appropria quello a parte,

loro storcersi in bocca di Lu-cifero. — E Modena, per la battaglia data ivi contro Marbattaglia data ivi contro Marcoe Antonio da Ottaviano unito ai consoli Irzio e Pansa.— s Perugia, dove dal medesimo Ottaviano si combatté contro Lucio Antonio, fratello del detto Marco (B. B.).— Dal colubro, dagli aspidi che si pose alla puppe per moriro—atra, oscura e crudele (B.).— At lite rubro, avendo conquistato l'Egitto fino al mar Rosso (B. B.).— Delubro. Pare che non fosse un fempio, ma una porta

più alto leon, a più alta potenzia che non è la potenzia
d'esso re Carlo — frazzer lo
vello, levorno dei velli della
sua inba (B.).

110-117. Non ri creda che Dio
tramuti l'aquila, il segno da
lui stabillo nel mondo, e perciò suo, col gigli di esso Carlo;
cioè, non creda che Dio sia per
dare l'impero del mondo, che
è di Roma, alla Francia. Allude alla usurpazione di Carlo
il vecohio sulla Puglia, che
apottava di diritto all' impero
(B. B.). — Questa piccola stella, ecc., Mercurio l'adorna d'anima virtuose che si sono esercitate nelle virtù pratiche e citate nelle virto pratiche e politiche nella vita mondana (B.). — Gli succeda, resti dopo loro: gli per a loro. — Qui-vi, nell'acquistare fama — i raggi, li fervori — in su, in verso lo bene eterno — men

vivi. meno fervontemente (B.).

118-126. Dei nostri gaggi, salari, premi. — Delle nostra beatituderezze, della nostra beatitudine. — Col merto nostro — minor, në maggi, li nostri gaudi non veggiamo në minori, në non veggiamo ne minori, ne maggiori che sia stato lo no-stro merito (B.). — addoleisce. Il Buti: adolesce, notrica e sazia. — Nequisia, inequalità et ininstizia (B.). — Diversi zcansi, diverse sedis e diversi gradi di beatitudino — armo-

gradi di beatiudino — armonia, concerdanzia di voluntadi
— ravote, spere che si rotano e
girano continuamente (B.).

127-142. La tisce, l'anima gloriosa (B.). — Romeo. Nella V.
N. Dante dice che chiamavansi
così i peligrini che andavano
a Roma. Qui pare che Dante
segua piutosto la tradizione
popolare, che la storia. Chiama Romeo persona timite e
peregrina, mentre è quasi cerpocita de li conce di Viiqua, se multiplicavit reditus. sona di liganggio — si
to che Intende di Romeo di Viipac, se multiplicavit reditus. sona di liganggio — si
tinterropatus segue de no- prina, impero che salesi ma Romeo persona umile e persona, mentre è quasi cer- gacitate sua solvit debita ma- persona umile, non lu to che intende di Romeo di Villanova, ministro di Raimondo Et interroquitu sappe de no- prina, impero che andis Berngario, e dopo la costui mine suo et sorte, vocabat se abito di peregrino per lo morte, reggente de suoi stati Romavum, ideat Romipetam et do, et era tranicro da e utore delle figlie di lui: no- peregrinum (Benv.). — Non venza (B.). — Riceve, to mod in assolia illustre, morto hanno riso, imperòche ne furno di- talsamente dette dai Pro nel 1250. Il suo nome Romeo, puniti dal conte che furno di- talsamente dette dai Pro nel 1250. Il suo nome Romeo, puniti dal conte che furno di- talsamente dette dai Pro religione della tradicione (B.). Venuti alle mani di sua amministrazione (Be pellegrino, è probabilmente Carlo d'Angiò, fiero e prepoten- di qua di merceprinus, venicas ab mondo (B.B.). — Malcammina, di qua amministrazione (B.). Le signore, dovettero rammen- dici per dieci, più che ao extremo occidentis, vivitata ecc., mal capita (B.). Ramondo deva avere la conte. la dam peregrinus, venicas ab mondo (B.B.). — Malcammina, to; o troppo più che aon extremo occidentis, vivitata ecc., mal capita (B.). Ramondo deva avere al avere in conte la quia vir specialniste it honora- ghieri o Berengasio, ultimo done (B.). Fazlo, u. 12 bitis videbatur, invitatus ad Conte di Provenza, che ebba sol sen gio coi mulo claviam abito sermone cum quattro figlinole che si mari- bordone, — eveturio, e comite, persussit prudenter, tarono a quattro re; cioè una (B.). - Fazlo u. 1. 2 bitis videbatur, invitatus ad Conte di Provenza, che ebba sol sen gio coi mulo claviam abito sermone cum quattro figlinole che si mari- bordone, — eveturio, e comite, persussit prudenter, tarono a quattro re; cioè una (B.). - Fazlo u. 1. 2 bitis videbatur, invitatus ad Conte di Provenza, che ebba sol sen gio coi mulo claviam sunti liberaret a Luigi IX di Francia, una a quanto al fosse cosante ab usuris Caoratinovum. Co- Ricico III d'Inghilterra,

Molte flate già pianser li figli Per la colpa del padre, e non si creda Che Dio trasmuti l'arme per suoi gigli. Questa piccola stella si correda

Dei buoni spirti, che son stati attivi Perchè onore e fama gli succeda; E quando li desiri poggian quivi

Si disviando, pur convien che i raggi Del vero amore in su poggin men vivi. Ma, nel commensurar dei nostri gaggi

Col merto, è parte di nostra letizia, Perchè non li vedem minor nè maggi. Quindi addolcisce la viva giustizia In noi l'affetto si, che non si puote

Torcer giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fan giù dolci note; Così diversi scanni, in nostra vita,

Rendon dolce armonia tra queste ruote. E dentro alla presente Margherita Luce la luce di Romeo, di cui

Fu l'opra grande e bella mal gradita Ma i Provenzali che fer contra lui Non hanno riso, e però mal cammina Qual si fa danno del ben fare altrui. Quattro figlie ebbe, e ciascuna regina.

Ramondo Beringhieri, e ciò gli fece Romeo, persona umile, peregrina; E poi il mosser le parole biece

E se il mondo sapesse il cor ch'egli ebb Mendicando sua vita a frusto a frusto,

#### CANTO SETTIMO.

brati cantando. Beatrice, dice il Tommacèo, spiega come giusta fosse per la 'uomo la crocifissione di Cristo, a fine ai ridonare all'uomo la dignita perduta, consiste nella libertà, dono dato alle creature create immediatamente da Dio. e gli uomini son liberi ed immorrati; il cielo e il corpo mano, creati da Dio imente, sono immortati, non liberi. Or l'uomo, per il peccato, abusò della sua difformo l'imagine di Dio in sè. Non poleva riparare per sè solo al fallo, pen poteva umiliarsi tanto quanto areva Adamo, nel suo orgoglio, inteso salire. Dio conveniva o perdonare o punire. Perdonò insieme, per colmo di bontà inmuni; punì l'umanità in Gesù Cristo, la fece più che mai libera m esso.

sanctus Deus Sabaoth. 'lustrans claritate tua ignes horum malahoth! gendosi alla nota sua, o a me cantare essa sustanza, la qual doppio lume s'addua: e l'altre mossero a sua danza. si velocissime faville. *r*elar di subita distanza. ıva, e dicea: Dille, dille, e, dille, diceva, alla mia donna i disseta con le dolci stille: a reverenza che s'indonna: o me, pur per B e per ICE ninava come l'uom ch'assonna. ferse me cotal Beatrice. inciò, raggiandomi d'un riso ie nel foco faria l'uom felice: mio infallibile avviso, ziusta vendetta giustamente fosse, t'hai in pensier miso; solverò tosto la mente; scolta, chè le mie parole n sentenzia ti faran presente. soffrire alla virtù che vuole a suo prode, quell'uom che non nacque, ido se, danno tutta sua prole;

non si può ingannare. (La escriti (Zebaoth. gli spiriti, che l'erano intorno del escriti (Zebaoth. gli spiriti, che l'erano intorno denimante di sopra (F.).— Fu vico a me, parea me instamente fosse punita in chiarezza i bene av- me (B.). Costrutto latino: Visa Cristo la colpa del nostri primi cochi (i beati spiriti est mihit canere (Cex.).— Essa parenti, e s'ella fu punita inustadi questi regni di sustanza, essa anima di iusti- mente, come furno poi iusta- mente, come furno come furno poi iusta- mente, come furno come furno

as mossono — a ma aama, as rimisero al loro lieto girare insieme con la spera di Mercurio 
(E.). - Faville. Sap.:111.7.Justit 
tanquam scintille in arundimeto discurrent. — Mi si velar, rapidissimamente volgendosi, tanto si dilungarono, che
in un batter d'occhio mi uscirono dalla vista (Crs.).

10-15. Dille, dille, gli dicea
Panimo (Crs.). D'i ale, d'iz lel,
cio e a Bentrico lo dubbio tuo
(B.). — Stille del core (T.).
Per B s per ICE, per Beatrice. — Dante era lutto di riverenza padroneggiato, non pure di essa sua donna, ma pur
(solamente) d'un cenno, ciose
(solamente) d'un cenno, ciose

si mossono - a ·ua danza. Si

ce. — Dante era lutto di riverenza padroneggiato, non pure di essa sua donna, ma pur (solamente) d'un cenno, cioè della prima o dell'ultima sillabade suo nome (Ces.). — Mi richinava giù la faccia — assonna, s'addormenta (B.).

16-24. Puco sofferse me cotal Beatrice. Bada bene come tu legga qui, se vuoi intendere: Beatrice poco sufferse me cotale; cioè: Poco mi tasciò così dell'animo angosciato; ovvero: Puco pati, comportò ch'io rimanesti in quello stato (Ces.). Cotal, si fatto pensoso e chinato (B.). — Tal, che, ecc., si fatto fuco dello inferno hi lo sentisse sarebbs (elice (B.). — Secondo, ecc., secondo to mio vedere: indicio si diritto, che non si può ingannare. (La scienza illuminata dalla deè infallible. T.), tu dubiti ome instamente (osse punita in Cristo la colpa del nostri primi parenti, e s'ella fu punita inustamente, come funo pò iustamente puniti gli Giude si di grande sentenzia, ecc., ti baranno dono di grande sentenzia che sarà la soluzione dei dubbio; cioè come iustizia fusse dall'una parte cali'altra (B.). — Sentenzia, per intera dottina. Inf., vii, 72 (T.), intera di lum ina parte cali'altra (B.). Sentenzia, per intera dottrina. Inf., vii, 72 (T.), intera dottina. Inf., vii, 72 (T.).

Purg. INIX, 27, d'Eva: Non sof-fenze di riar rolto alcun velo (T.). — Alla virtà che vuole, alla volonta — Freno, ritentmento — a suo prode, a sua utilità — quell' som che non nacque, Adamo. Deus fecit hominem de limo terræ (B.).
Vulp, Eloq.: Vir sine matre (T.). — Inferma, Turno fatti più abili ai male che al bene (B.). — Per secoli melli, per anni 5232 — in grande errore: imperè che nessuno andava a vita eterna, e nessuno popolo onorava debitamente Iddio se non lo ludaico (B.). — Di cender piacoque, venire di cielo in alla volontà - Freno, ritenider piacque, venire di cielo in terra e pigliare carne umana. — U', nel qual luogo — allun-gata, rimossa e dilungata quanpara, rimossa e miningaca quan-to a luogo e quanto alla gra-zia (B.). — In persona, in unità di persona (T.). Ipostaticamen-te — dei suo eierno amore, dello Spirito Santo (B.). - Viso, cochio della mente (T.). — Natura, umana. — Sincera, pura, senza peccato (B). — Per se stessa, per sua colpa (T.) — Vita. San Giov.: xiv. 6: Io sono la via e la verità e la vita. (T.). 40-51. Che la croce porse, diede - all' umanità di Cristo diede — all'umanità di Cristo — S'alla natura umana, che 'l Verbo Divino prese a sè. — Ingiura, ingiuria, ingiustizia. — Guardando alla persona, avendo rispetto alla persona di Cristo, nel quale erano unite due nature, disina et umana. — conture, divina et umana - contratta, confunta — tal natura, umana (B:). — Nessuna pena più giusta della crocifissione di Gesù Cristo uomo. nessuna più ingiusta dell'uomo-Dio (T.). - Uscir, vennero effetti diversi, Ch'a Dio, ecc., a Dio per iustizia, et a' ludei per invidia - Per lei, per la morte di Cristo tremò la terra. Matth., xxvii, 51: et terra terra. Matila, XXVII, 51: el terra mota est et peira scisza sunt — e il ciel s'aperse, la morte medesima piacque a Dio ed a'. Giudei: in quanto fu giusta vendetta della ria natura, piacque a Dio; in quanto fu violazione della persona odiata di Cristo, piacque a'. Giudei ingrati. Per questo misfatto tremò la terra, per la soddisfazione rendutane. questo misfatto tremò la terra, per la soddisfazione rendutane creto, iudicio — sepulto , apsopra, ii-, 136-137: S
a Dio, il ciclo fu aperto a' piattato. — Adulto, allevato le...per le Reile per peccatori (Cez.). Purg. x, 36: B). Maturo (Bl.). Perfetto le bellezza eterne, 1 aperce i cicl dei suo tungo (F.). — Veramente, ma perche cose, che ab eterno divisto. (T.). — Porte, limicia mintendono e si può pure intendicio (T.). — da giusto corte, pno, più conveniente alla Didai giusto tribunale di Dio(F.). pno, più conveniente alla Didai giusto tribunale di Dio(F.). pno, più conveniente alla Didai giusto tribunale di Dio(F.). and sonta, e più conveniente alla Didai giusto tribunale di Dio(F.). and sonta, e più conveniente alla Didai giusto tribunale di Dio(F.). and conveniente alla Didai giusto tribunale deriva et è produite deriva et

Onde l'umana spezie inferma giacque Giù per secoli molti in grande erro Fin ch'al Verbo di Dio di scender U' la natura, che dal suo Fattore

S'era allungata, unio a sè in person Con l'atto sol del suo eterno amore Or drizza il viso a quel che si ragion Questa natura al suo Fattore unita Qual fu creata, fu sincera e buona; Ma per sè stessa fu ella sbandita

Di Paradiso, perocchè si torse Da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse, S'alla natura assunta si misura,

Nulla giammai si giustamente mors E così nulla fu di tanta ingiura, Guardando alla persona che sofferso In che era contratta tal natura.

Però d'un atto uscir cose diverse: Ch'a Dio ed a' Giudei piacque una Per lei tremò la terra e il ciel s'ap Non ti dee oramai parer più forte, Quando si dice che giusta vendetta Poscia vengiata fu da giusta corte.

Ma io veggi' or la tua mente ristrett Di pensiero in pensier dentro ad u Del qual con gran desio solver s'as Tu dici: Ben discerno ciò ch' i' odo; Ma, perchè Dio volesse, m'è occulto

A nostra redenzion pur questo mod Questo decreto, frate, sta sepulto Agli occhi di ciascuno, il cui ingeg Nella flamma d'amor non è adulto.

Veramente, però ch'a questo segno Molto si mira, e poco si discerne, Dirò perchè tal modo fu più degno. La divina bontà, che da sè sperne

Ogni livore, ardendo in sè sfavilla Si, che dispiega le bellezze eterne. Ciò che da lei senza mezzo distilla Non ha poi fine perchè non si muc La sua imprenta, quand'ella sigilla,

essa senza mezzo piove tutto, perchè non soggiace de delle cose nuove. forme, e però più le piace; r santo, ch'ogni cosa raggia, simigliante è più vivace. este cose s'avvantaggia creatura, e, s'una manca, biltà convien che caggia, ato è quel che la disfranca, ssimile al sommo bene, lel lume suo poco s'imbianca; lignità mai non riviene. empie dove colpa vota, al dilettar, con giuste pene. 55. ra, quando pecco tota suo, da queste dignitadi, Paradiso fu remota, poteasi, se tu badi mente, per alcuna via, sar per un di questi guadi: solo per sua cortesia avesse, o che l'uom per sè isso ddisfatto a sua follia. occhio per entro l'abisso io consiglio, quanto puoi arlar distrettamente fisso. l'uomo nei termini suoi isfar, per non poter ir giuso tate, obbidiendo poi, ibbidiendo intese ir suso; è la cagion perchè l'uom fue soddisfar per sè dischiuso. Dio convenia con le vie sue 103 'uomo a sua intera vita; l'una, o ver con ambedue. l'ovra è tanto più gradita 106 ante, quanto più appresenta ità del cuore ond'è uscita; 109 ontà, che il mondo imprenta, ler per tutte le sue vie vi suso fu contenta;
ima notte e il primo die
si magnifico processo,
na o per l'altra fu o fle.

in perpetuo. — 76-84, Di tutte queste cose, prenta, signila di se (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora all'uomo di riparare (T.).

- Appresena, dimostra — In
- Appresena, dimostra — Imora di la discorratione del Verbe

nuovi congiun- talità, somiglianza con Dio, Divino (B.). Dalla creazione al es seconde, acci- amore di Dio in lei, libertà (T.), giudicio finale più alta opera di natabili e rinno — S' avvantoppia, si nobilità bontà e di giustizia non fu ne et eccede. — L'unana creatic sarà. — O per l'una o per conforme, quel ra, più che l'altre creature (B.).

- Tono depende da perpetuità, libertà e lume (B.).

- Con o riparare per se, o de co., ritornare l'uomo ella discipara (T.).

- Appresena, dimostra — Imora di l'altro, si processo, co
mo fu la functaria (B.).

- Con o riparare per se, o dec.

- Con o riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora di l'uomostra — Imora di l'altro, si processo, co
mo fu la functaria (B.).

- Con o riparare (B.).

- Con o riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora di l'uomostra — Imora di l'altro, representa (B.).

- Con o riparare (T.).

- Con o riparare (T.).

- Appresena, dimostra — Imora di l'uomostra — Imora di l'uo vi suso fu contenta;

tim servus est peccati. — Al.
dal. — Puco e' imbianca, poc
e'illumina (B.). Inf. II, 128: Il
sol gf'imbianca (T.). — Vota. I
Moralisti: Non remitifiur peccatum, sist restituatur ablatum. La colpa e in vuolo perche el torce a più amare il
bene minore, che così diventa
a noi falsità e bugia: la soddisfazione riempie quel vuoto
(T.) — Contra mai, ecc. Nota
la forza di questo contra, che
vale contrapponendo, o ristorando il mai diletto con giusta
penitenza: prese il contra per
exa adverso, a modo di ricompenazione e di cambio. Egil
e lo anti dei Graci (Cez.).
Con giuste pene rispondenti
per pari al diletto (B).

85-96. Vostra natura, ecc.
Tumana natura peccò tutta, nel
seme suo. cio ne primi parenti
che furno seme di tatta l'umana natura (B.). — Da queste dignitadi, prerogative — fu remota, fue rimossa da esse, dalla
perfezione loro, sicche occurata
fu la similitudia d' Iddio nelTuomo (B.). — Ricovrar, rienperare. — Se tu badi, se tu l'uomo (B.). — Ricovrar, rien-perare. — Se tu badi, se tu ragguardi, et è vulgare luc-chese (B.). Speculi e ragioni (Lanco). — Guadi, Il Buti:

100

Clanico). Special e ragioni (Lanico). — Guadi. Il Buti: gradi, per uno di questi due modi, cioè di misericordia o di lustisia (B.). — Cortesta, misericordia. — Dimesso avesse, perdonato avesse l'offesa all'unmo e non avesse voluto so-disfacimento — per sè isso, per da medesimo (B.). Isso, dal latino ipse (F.).

97-111. Termini di mero uomo, che non poteva umiliarsi obbedendo, quanto si voleva elevare (T.), Il Cesari: Pino al termine debtio al suo peccato. — Ir suso. Gen., 111, 5: Narete come Dii (T.). — Per se, per sè medesimo — dichiuso, e secluso dalla possibilità. so, escluso dalla possibilità di sodisfare per se stesso (F.).

— Con le vie sue, misericordia e verità (B.). Il suo operare ed ordinamenti. Salmo xxiv, 10: Universa via Domini mi ericordia et veritas : misericordia

bontà d'Iddio redentore, quanto per l'uomo redento (P.). — Suf-ficiente, atto — Sol, senza dare se stesso (P.). — Da sè dimesso, perdonato — scarsi, manchi e difettuosi — Alta giustitia, im-però cha non arrebbero risposto alla iustizia: imperò che, se avesse perdonato da se, era misericordia e non iustizia (B.). - Forse umiliato, si fosse umi-

liaio.

121-129. Alcum, un. — Perchè te veggi, ecc., tu l'intenda in quella materia tanto bene come in intende io (R). — Tutte ior mitture, ogni composizione dei dotti quattro elementi (B.) — Esser dovrien, ecc., imperò cha à dotto di sopra, che ciò che vieno senza mezzo, per creatione da Dio. è perpetuo e l'hero, che per sè medesimo fa l'operazione sua naturale (B.).

130-144. Gli angeli; sotto questo nome ongeli s' intendono tutti gliordini — e il pace aimecro, ili cieli, che sono di pura

cero, li cieli, che sono di pura materia, e però dice rincero, cioè puro, senza carie, che viene a dire corruzione - in loro a dire corrudone — in loro essere intero, imperò che l'ddio Insieme creò la materia loro e la forma (B.) Perfetto, senza discipgliersi nè mutarsi, come creati da Dio immediatamente (Cet.). — E quelle cose, ecc., ie cose elementate, cloè composto degli elementi (B.). Hanno la forma specifica da causa seconda, non creati da Dio quani di colpo — Creata. Pietro: conda, non crean da Dioquasi
di colpo — Creata. Pistro:
creatæ sunt natura suturate
sucadante (T.). — Informante
arrecante ad essore le cose
elementate — In queste stelle:
li dimostra in che stia la virtu
ti dimostra in che stia la virtu Informante le cose elementate, informante le cose elementale, cioè nolle stelle (B.). Le stelle diventano cause seconde, da Dio, degli effetti ai quali s'adoperano (C-s.). — Vanno, facendo lo suo giro e la sua revoluzione (B.). Dunque non essi elementi e corpi furon creati da Dio immediatamente, ma heast immediatamente, ma heast immediatamente n certa cause de corpi furon creati beusi immediatamente fu creata la materia di che sono com-posti: come pure la virtù in-formante (operatrice delle for-me) di queste sfere celesti, che interno di esai elementi si ruo-Interno di essi elementi si ruo- corpo umano, quando è comtano (F.). - Il Ces. Ordina Lo piuto d'organizzare, creandola
raggio est moto delle luci sante, tira l'anima d'ogni bruto e
mora Di se, mette in lei lo nadelle piante di virtis potenziaturale desiderio del sommo
ta. La luce o'l muoversi di que'
corpi, fu da Dio impressa di senza cause seconde l'anima
virtu informatrice dell'anima dei bruti e delle piante che di se (T.),
hanno natura in potenza (parlare scolastico), da essere da conclusione che fu posta, che
quel raggio tirate a prendere ciò che Iddio ha fatto senza

Chè più largo fu Dio a dar sè stesso, In far l'uom sufficiente a rilevarsi, Che s'egli avesse sol da sè dimesso. E tutti gli altri modi erano scarsi Alla giustizia, se il Figliuol di Dio Non fosse umiliato ad incarnarsi. Or, per empierti bene ogni disio, Ritorno a dichiarare in alcun loco, Perchè tu veggi li così com'io. Tu dici: Io veggio l'aere, io veggio il foco, L'acqua, la terra, tutte lor misture Venire a corruzione, e durar poco,

E queste cose pur fur creature; Per che, se ciò ch'ho detto è stato vero Esser dovrien da corruzion sicure. Gli Angeli, frate, e il paese sincero

Nel qual tu sei, dir si posson creati, Si come sono, in loro essere intero; Ma gli elementi che tu hai nomati, E quelle cose che di lor si fanno, Da creata virtù sono informati. Creata fu la materia ch'egli hanno, Creata fu la virtù informante In queste stelle, che intorno a lor vann L'anima d'ogni bruto e delle piante

Da complession potenziata tira Lo raggio e il moto delle luci sante. Ma vostra vita senza mezzo spira La somma beninanza, e la innamora

Di sè, si che poi sempre la disira. E quinci puoi argomentare ancora Vostra resurrezion, se tu ripensi Come l'umana carne fessi allora, Che li primi parenti intrambo fensi.

quella forma. Il T.: Le stelle, mezzo, è perpetuo e liber splendendo e girando, tirano guita che il nostri corpi dalla materia elementare che bono risorgere: imperò ci splendendo e girando, tirano dalla materia elementare che nella sua complessione è poten-ziata a ciò, tirano e riduono in atto l'anima sensitiva de' bruti e la vegetativa; ma l'anima umana è inspirata da Dio senza intervento di cause se-conde. Purg., xvi, 85 e segg.; xv, 70 e seg. — Spira; mette nel corpo umano, quando è com-

one risorgere : imperò dio fece le cerpe d'Adam mezzo, dunque debbe perpetue e libero, e simil fece Eva; e noi veggiar ogni carne muore, dun ogni carne muore, dunc viene che questa mori tempo, cioè dell'umana e poi ritorni perpetua Fezzi, fu fatta. – Fenzi fatti Adamo ed Eva (T. cutissimo Poeta, rede obiezioni che si fanno creduli alla risurrezion che non ostante non se dubitare, perohe, avend fatti i corpi dei primi p terra, non è meravici possa riformare i media ridotti in terra (Lams.)

### CANTO OTTAVO.

Ascente il Poeta nella stella di Venere, e vede la gloria di coloro che già furono proclivi alle amoroze passioni. Gii si manifesta Carlo Martello, il quale accennata l'indole gretta det suo fratello Boberto, così opposta a quella del padre, piega, richiesto dal Poeta, come avvenga questo degenerare dei figli dalla virtù palerna, quanto provvida sia ne suoi ordinamenti Natura, e quanto vani gli uomini che non ne seguono gli additamenti

Solea creder lo mondo in suo periclo Che la bella Ciprigna il folle amore Raggiasse, volta nel terzo epiciclo; Perchè non pure a lei faceano onore Di sacrificio e di votivo grido Le genti antiche nell'antico errore;

Ma Dione onoravano e Cupido,

Ma d'esserv'entro mi fece assai fede

La donna mia, ch'io vidi far più bella. E come in flamma favilla si vede,

E come in voce voce si discerne, Quando una è ferma e l'altra va e riede;

Vid' io in essa luce altre lucerne Muoversi in giro più e men correnti, Al modo, credo, di lor viste eterne.

Di fredda nube non disceser venti, O visibili o no, tanto festini, Che non paressero impediti e lenti A chi avesse quei lumi divini

Veduto a noi venir, lasciando il giro Pria cominciato in gli alti Serafini,

1-12. In suo periclo, in suo siccome la grande spera due periculo (B.). Al tempo che e- poli volpe, coti questa piccola: rano il uomini gentili e senza e così ha questa piccola: legge (Laste), — Il folle a- cerchio equatore, e così è più more, lo stolte amore che na- nobile quanto è più prevo di see dall'appetito carnale (B.), quello. E in sull'aveo ovver — Raggiusse. Cowo., 11, 6: Li dosto di questo cerchio è fissa ringi di ctascumo ciela sono la lucentistima stella di Velu ta per la quale discende nere... L'epiciclo nel quale è la loro viriu in queste case di Rasa la stella, è uno celo per quaggiù (T.). — Epiciclo, lo sè, ovvero spera; e non ha circoletto (il cui centro è un una essenza con quello che l' può della circonferenza di un porta, avvegnachè sia più conscribio più grande), per lo naturale ad esso che agli al-

crooletto (il cui centro è un una essenza con quello che 'il minicato, con, nel apprendirente dell'accorderenza di un porta, avvegnache sia più con-ordine degli angeli. Li Serafini cerchio più grande), per lo naturale ad esco che agli alegiano lo primo mobile; il Chequale riceve lo pianeta l'es-tri: e con esto e chiamato uno ratini l'ottava spera; il Troni, sere diretto, stationario e re-ci-lo, e denominanto uno co clelo di Saturno; le Domitrogrado in suo movimento l'altro dalla stella (T.).— E nazioni, lo cislo di Jove; le [Laneo]. Como., il, 4: In sul di vottivo grido, di pregare con Virtà, lo cislo di Morte, le casso di questo cerchio (del-voti (B.).— E-prore. A. Vill., lo cislo di Morte, l'aquatore) nel ciclo di Vene-vill, 59: Gli antichi romani vonere; li Arcangeli, Meccu-e., è una spertita che per sè nel loro errore faccano (Gia-ric); il angoli, la Luna (B.), medezima in esso ciclo rivolge, nol Iddio dell'anno.— Ch' et Tutti i cieli si muvono coi lo cerchò della quale gli a- seciette, eco, Nel primo dell'E-nono ciclo a ctti preseggono strologi chiamano spiciclo; e neide, Amore prese le sem-gli Angeli più alti (Gonu., u, é)

blanze del fanciullo Ascanlo, figliuolo d'Enea, siede in grembo a Didone per accenderia del suo fuoco. Questo verso, che Alfieri a torto dice esectio, dimostra la dannosa eredultia degli antichi che ammettevano una potenza arcana che inspirasso irresistibilmente funeste passioni: e così anceste passioni: e così anceste passioni: e così anceste passioni: e così anceste passioni: Ma Dione onoravano e Cupido,
Quella per madre sua, questo per figlio,
E dicean ch'ei sedette in grembo a Dido;
E da costei, ond'io principio piglio,
Pigliavano il vocabol della stella
Che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio.
Io non m'accorsi del salire in ella;
Is and control of the c sot, ecc. Coppa o nuca, è la parte di dietro del capo: ciglio l'anteriore, La stella di Ve-nere vaghegora (ragguarda B.) il sole ora di dietro, quando va dietro a lui, e chiamasi E-spero; ed ora dinanzi, quando

spero; ed ora dinanzi, quando lo precede, e chiamasi Lucifero [B. B.].

14-21. Fede, certezza. — Far, farsi. — B ferma, cioè tiensi su di una nota, e l'altra scorre per diverse modulazioni [B. B.].

— Lucerne, spiendori: li spiriti beati li quali si vedeano come si vedono le faville del fuoco che volano per la famma (B.). — Al modo, scondo che ciascuna era silogata nel corpo di Venere — al modo della loro apprensione del sommo bene (B).

22-27, Di fredda nube, generata da vapori freddi — di-

22-27. Di fredda nube, generata da vapori freddi — dizezer, ripercossi dal suo contrario (B.). — O visibili, per
vapore (T.). — O mo. o invisibili e solo sonsibili per l'impressione da essi fatta ne corpi
(B. B.). — Festini, solliciti e
tostani. — Il giro. la revoluzione e rotazione (B.). — Cominciata, esc. nel supremo

Di il comincia ogni inferior movimen(o (T.)., 31-45, L'un. E Carlo Mar-tello, il maggiore de' figli di Carlo II, detto il Clotto o lo Zoppo, e di Maria d'Ungheria, figlia di Stefano V, e sorella di Ladislao IV re d'Ungheria. Morto Ladislao nel 1290, Carlo Morte Ladislae nel 1290, Carlo Martello per diritto materno si rovo legittimo erede della corona d'Ungheria, sebbene quegli cie veramente regnò fu il suo emulo Andrea III, che morì nel 1301. Carlo Martello morì nel 1295 d'anni ventitre, vivente tuttora il padre di lui; ma nel 1291 aveva sposata Clemeuza, figlia di Rodolfo di Habsburgo, imperator d'Ale-Habsburgo, imperator d' Ale-magna, da cui ebbe un figlio chiamato Carlo Roberto, e per contrazione Caroberto, che fu riconosciuto ed eletto re d'Un-gheria nel 1308. Cario II di Napoli mori nel 1309, e avendo creduto Caroberto, figlio del suo primogenito, abbastanza provvisto, fece erede de' suoi Stati il suo terzogenito Roberto duca ii suo terzoganto Roberto duca di Calabria, poichè il secondo-genito Luigi, che fu poi santo, era vescovo di Tolosa. Caro-berto non s'acquetò di questo arbitrio del nonco suo, e pra-tese la successione negli Stati di Napuli a Prapazza corretere la successione legin sant di Napoli e Provenza, come figlio del primogenito di Carlo II. Ma rimessa la cosa al giudizio di papa Clemente V, questi sentenziò in favore di Roberto (B. B.). In costui regnò molta bellezza e assai incompananto (Pares) regnó molta bellezza e assai Innamoramento (Chiose).— Presti, apparecchiati (B.).— Ti giot, Gioisca, dall'antico: gioiare.— Ci volgiam, ci volgiamo in giro intorno a Dio — oui principi celesti, cogli angell.— D'un giro, por un medesimo cerchio ( dentro la medesimo crochio ( dentro la medesimo della B. B.).— d'un girare, d'una medesima corma di girare (con un mede-corma di girare (con un medeforma di girare (con un mede-simo moto circolare B. B.). smo moto circolare B. B.) —
e d'una sete, e d'una medesimo desidorio (di tendere al
cielo empireo (B. B.) (B.) —
Voi, eco. Isti motores tertii,
cadi dicuntur principatus, ideo
quod sibi subditis quae sunt
agenda disponunt, et cir ad exagenda disponiuni, et et a dez-plenda divina mysteria prin-cipantur (P. di D.). — Poscia che gli occhi med, ecc., po-sciache senza far motto, con uno sguardo pleno di reverenza ebbi domandato alla reverenza ebbi domandato alla mia donna se ell'era contenta ch'io par-lassi, de dia gli avea fatti con-tenti del suo sorrito, e certi della mia approvazione, ecc. che gei occai miei, coo. poporti all'ingrandimento di Ar- reame di Puglia doven essenciachè senza far motto, con
uno sguardo pieno di reverenza come baco da seta chiuso nel po, poichè fuse morto Carlo
ebbi domandato alla mia donna suo bozzolo (B.B.). - Marmatti. Zoppo mio padre — m'arpentase ell'era contonta ch'io parCarlo Martello venne giovinetto va, a me s'apparteneva la silassi, ed ella gli avea fatti cona Firenze, ed ivi strinsa amitenti del suo sorriso, e certi citta con Dante (B.B.). Benv. Circoscrive il reame di Napal
della sua approvazione, eco. Cum teto Danter habuit certum
[B.B.). — Alla tues. eco., a famitiaritatem, quem venisset itaa: Gacta al Mediterraneo,
quella beata anima (B.) che mi
zemei Fiorentiti cum co juueavea fatte così larghe profie- nibus accirciti un pari habitu a inferiore; il Tronto a il
renze di sè o degli altri. (Ces.). vestium el equit magwifice or- Verda al contont con gill Stati

E dentro a quei che più innanzi appariro, 28 Sonava Osanna si, che unque poi Di riudir non fui senza disiro. Indi si fece l'un più presso a noi, E solo incominciò: Tutti sem presci Al tuo piacer, perchè di noi ti gioi, Noi ci volgiam coi principi celesti D'un giro, d'un girare, e d'una sete, Ai quali tu nel mondo già dicesti: Voi che intendendo il terzo ciel movete: E sem si pien d'amor che, per piacerti, Non fia men dolce un poco di quiete. Poscia che gli occhi miei si furo offerti Alla mia Donna reverenti, ed essa Fatti gli avea di sè contenti e certi, Rivolsersi alla luce, che promessa Tanto s'avea, e: Deh chi siete? fue La voce mia di grande affetto impressa. E quanta e quale vid'io lei far piùe Per allegrezza nuova che s'accrebbe. Quand'io parlai, all'allegrezze sue! Così fatta, mi disse, il mondo m'ebbe Giù poco tempo; e, se più fosse stato, Molto sarà di mal, che non sarebbe. La mia letizia mi ti tien celato, Che mi raggia d'intorno, e mi nasconde Quasi animal di sua seta fasciato. Assai m'amasti, ed avesti ben onde, Chè, s'io fossi giù stato, io ti mostrava Di mio amor più oltre che le fronde. Quella sinistra riva che si lava Di Rodano, poi ch'è misto con Sorga, Per suo signore a tempo m'aspettava: E quel corno d'Ausonia, che s'imborga, Di Bari, di Gaeta e di Crotona, Da ove Tronto e Verde in mare sgorga.

Deh, eco, Altri: Di' chi se' natis, more neapolitano... u. - Impressa, scolpita (Ces.). Venerat enim obviom potri. 46-57. Far piue, farsi più qui redibat de Gallia, facti tu. - Impressa, scolpita (Ces.).
46-57. Far pive, farsi più
grande e bella. - Cost fatta,
qual vedi. - Tale era la mia
interiore bellezza, quale ora la
luce (T.). - Stato, sa ford siò interiore bellezza, quale ora la luoe (T).— Stato, se fossi più vissuto (T,).— Motto, ecc., imperò ch' lo l'arei stroppisto (impedito) (B.). Dante la qui profetizzare i mali delle guerre cagionate da Roberto per opporsi all'ingrandimento di Arrigo VII (B.B.).—Quasi assimat, come bace da seta chiuso nel suo bozzolo (B.B.).— M'amatti. Carlo Martello venne ejevinatto.

pace cum domino Jacobo, rege Aragonum. Quo tempore Dan tes florebat in patria, furents xxv annorum.— Di mio amor, ecc., io t'arei mostrato lo mio amore coi beneficj e non colla

parole (B).
58-75. Per suo signore la
Provenza che s'appartiene al
reame di Puglia dovea esseri

Fulgeami già in fronte la corona Di quella terra che il Danubio riga Poi che le ripe tedesche abbandona; E la bella Trinacria, che caliga Tra Pachino e Peloro, sopra il golfo Che riceve da Euro maggior briga, Non per Tifeo, ma per nascente solfo, Attesi avrebbe li suoi regi ancora, Nati per me di Carlo e di Rodolfo, Se mala signoria, che sempre accora Li popoli suggetti, non avesse Mosso Palermo a gridar: Mora, mora. E se mio frate questo antivedesse, L'avara povertà di Catalogna Già fuggiria, perchè non gli offendesse; Chè veramente provveder bisogna Per lui, o per altrui, si ch'a sua barca Carica più di carco non si pogna. La sua natura, che di larga parca Discese, avria mestier di tal milizia Che non curasse di mettere in arca. Perocch'io credo che l'alta letizia Che il tuo parlar m'infonde, signor mio, Ov'ogni ben si termina e s'inizia, Per te si veggia, come la vegg'io, Grata m'è più, e anco questo ho caro, Perchè il discerni rimirando in Dio. Fatto m'hai lieto, e così mi fa chiaro, Poichè, parlando, a dubitar m'hai mosso, Come uscir può di dolce seme amaro. Questo io a lui; ed egli a me: S'io posso 94 Mostrarti un vero, a quel che tu dimandi Terrai il viso come tieni il dosso. Lo Ben che tutto il regno che tu scandi

Volge e contenta, fa esser virtute Sua provvidenza in questi corpi grandi;

E non pur le nature provvedute Son nella mente ch'è da sè perfetta, Ma esse insieme con la lor salute.

Mil esse insieme con la loi salute.

della Chiesa tra l'uno e l'altro Siracusa e Messina. Pachino, mare giacchè il Verde non è ora Capo Passaro; Peloro, ora sono ordinati, perchè ella nen che il Liri (Antoneiti). — Capo Faro. — Il golfo, di Casono ordinati, perchè ella nen che il Liri (Antoneiti). — Capo Faro. — Il golfo, di Casono ordinati, perchè ella nen che ora corono cara Cotrone. Altri: taina — Euro, vento di Le- el sono in patriolare, ma le Catona, Borgo vicino a Reggio vante — maggior, che d'altro vede col miglior essere che sia di Calabria. — Da ove, eco., co- vento — briga, guerra (7.). — possibile all'ornamento e al minciando da quel punto in cui Non per Tifco. Vuol dire che servitio dell'universo. Conciosi Il Tronto, ecc. Il Tronto sbocca non fa fumme Etna per lo gi- siachè totto quello che dalla nell'Adriatico, e il Verde nel gante Tifco, che fingeno li poeti celeste virtù è mosso a essere, Mediterrane (B. B.). — Fui- che sia posto sotto la Sicilia non viene a caso, ma guidate permi, ecc. Carlo Martello, vi- (B.); ma per le miniere di zol- e indirizzato dalla provvidenza vente suo padre, fu coronato fo che alimentano il fucco (B. di Dio, a quel fine stesso dove re d'Ungheria, per la quale B.). — Attest avrebbe, coc.; la a lei piace che si conduna, passa il panubio sesso dalla Sicilia non si sarebbe ribellata quasi freccia che, mediante iermania (B. B.). — Trinacria, alla nostra casa, dandosi a l'arco che la pigne diretta-fia Sicilia, che si chima così Pietro re di Aragona, ma mente, corre al bersaglio dove da tre monti altissimi che ha; avrebbe aspettali come suoi primieramente l'indirizzò la Peloro, Pachino e Lilibeo. — legitimi re i discendenti di volonta di chi la tirava... Tutte caliga, escura e fa fummo (B.). Carlo Prime mio avolo, anti le cosa mosso dal chelo non — Tra Pachino e Lilibeo. — legitimi re i discendenti di volonta di chi la tirava... Tutte caliga.

64 dolfo d' Habsburg imperadore, mediante la figliuola di lui Clemenza, mia consorte (B. B.). — Accora, eco., fa aggiardi 67 o animosi per disperazione (B.). Contrista e muove ad ira. — Mora, mora, Moriantur Galls. Barth. a Necoa fo. V. Michelt, iv., 18. Accenna al Vespre e alla strage de Francesi (30 marzo 1282) (B. B.). 76-84. E e mio frate, ecc. Se Roberto antivedesse il pericolo dell'avere ministri avari ed indiscrett, e si specchiasse nella

discreti, e si specchiasse nella rivolta siciliana, già fin d'ora prima pur di giungere al tro-no, fuggirebbe da quei Cata-lani (da lui conosciuti quando land (da lui conosciuti quando v'ers statico), affincha non git avesse a nuocere. Altri riforisce gli ai popoti suggetti (B. B.). Carica. Altri: carcata. — Che at targa, ece. fu ingenerata taccagna da padre aplendido (Ces.). — Militia, oliciali (B). — Di mettere nella torre della Bruna, che era in Napoli, dove era lo tesaro del re Roberto; s non facesse maggiore oppressione ai sudditi che possino portare (B.). — Arca. Crescenzio: Casada riporre robs (T).

(B.). — Arca, Crescentio ; talsea da riporre roba (T.).

85-96. Perocch'io credo, ecc.
Parla Dante a Carlo Martello
Rimirando in Dio, riguardando in Dio, nel quale riluca
a licanna aello specogni cosa siccome nello spec-chio - dove si vede ogni veto -Terrai il viso, lo vedrai chia-ro, come si vedono le cose che l'uomo ha innanzi li occhi (B.). 97-114. Lo Ben, ecc. Aveva il Poeta dimandato Carlo in il Poeta dimandoto Carlo in che modo fosse possibile che di un seme dolce si generasse un frutto amaro. Al che, volendo colui rispondere, dice, che il sommo e unico vero Bene dispone talmente il girare de' cieli, che, facendosi, per ciascuno de'ministri l'ufizio suo, tutte le cose da quella mente divinissima prevedute fanno gli stessi effetti che da quella sono ordinati, perche ella non solamente le vede tutte come elle sono in particolare, ma le celle sono in particolare, ma le

Perchè, quantunque questo arco saetta,

ma tutte dirittamente corrono al fine che da Dio è proposto loro, guidate, o da provvidenza di propria natura, chiamata volgarmente instinto naturale, ioro, guidate, e da provvidenza di propria natura, chiamata volgarmente instinto naturale, o da una intelligenza non erranta. Imperocchè ciascuna sostanza creata ha un'operazione propria per la quale ella può conseguire quel fine che il Poeta chiama fine provveduto, per dimostraroi che quella mente divinissima, sino davanti la creatione vide conobbe tutto quello che ella vuole che sia, e non le accade correggero di mano ni mano come se tutti gli altri architetti che spesso mutano consiglio, per gli errori che nel fare al discoprono, perchè cel la infallibilmente in tutte le cose procedendo vede au discoprono, perchè cola infallibilmente in tutte le cose procedendo vede ministrato è indiritza e ecc. La virtù attiva de' cieli circolanti, la quale, come fa il suggello nella cera, impri me nei corpi mortali le indoli diverse, fa l'ufficio suo, ma non diverse, la l'uncio suo, ma non diverse, la l'uncio suo, casa dall'altra, e non da sempre indole regia ai figliuoli dei re, o ingegno a quelli de' sapienti (B. B.). — C. E. cau, ecc., ben che fusseno d'uno seme, l'uno si fusseno d'uno seme, l'uno si parti dall'eltro per condizione è disposizione. — Quirino, Ro-mulo — che si rende, si attri-buisco — a Marte la sua geni-tura (B.). — Natura, ecc., il ge-Duiso — a Marie la sua genttura (B.). — Natura, ecc., il generato sarebbe simile al goni(il dattero) da Tunizi in Italia, berto, sostegno perpetto de
tore, se Dio non disponesse e vedrai che non fruttera (B.). Guelfi, che inviò a Roma
altrimenti per i ordine della — Al fondamento, alla incliracietta (T.). — Di te mi giova, nazione che l'uomo ha natur- l'entrata di Enrico VII. E sim'importa di te, perche t'amo ralmente. — Ch'è da sermone, berto sorisse sermoni satri,
da essere religioso per ser- Giov. Villani: Roberto gramocinare e predicare (B.). chierco in terriliera (I.).

Disposto cade a provveduto fine, Si come cocca in suo segno diretta. Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine Producerebbe si li suoi effetti, Che non sarebbero arti, ma ruine; E ciò esser non può, se gl'intelletti Che muovon queste stelle non son manchi, E manco il primo che non gli ha perfetti, Vuoi tu che questo ver più ti s'imbianchi? 112 Ed io: Non già, perchè impossibil veggio Che la natura, in quel ch'è uopo, stanchi. Ond'egli ancora: Or di', sarebbe il peggio 115 Per l'uomo in terra se non fosse cive? Si, rispos'io, e qui ragion non cheggio. E può egli esser, se giù non si vive Diversamente per diversi ufici? No, se il maestro vostro ben vi scrive. Si venne deducendo insino a quici: Poscia conchiuse: Dunque esser diverse Convien de' vostri effetti le radici: Per che un nasce Solone, ed altro Serse, 124 Altro Melchisedech, ed altro quello Che, volando per l'aere, il figlio perse. La circular natura, ch'è suggello Alla cera mortal, fa ben sua arte. Ma non distingue l'un dall'altro ostello. Quinci addivien ch'Esaù si diparte Per seme da Jacob e vien Quirino Da si vil padre che si rende a Marte. Natura generata il suo cammino Simil farebbe sempre ai generanti, 133 Se non vincesse il provveder divino, 136 Or quel che t'era retro t'è davanti : Ma perchè sappi che di te mi giova, Un corollario voglio che t'ammanti. Sempre natura, se fortuna trova Discorde a sè, come ogni altra semente Fuor di sua region, fa mala prova. E, se il mondo laggiù ponesse mente Al fondamento che natura pone, Seguendo lui, avria buona la gente. Ma voi torcete alla religione 145 Tal che fla nato a cingersi la spada. E fate re di tal ch'è da sermone; Onde la traccia vostra è fuor di strada.

## CANTO NONO.

Dopo Carlo Martello parla a Danie Cunizza da Romane, zvrella del tiranno Ezzelino ; e gli predice imminenti eventure della Marca Trivigiana e di Prilova, ed un nero tradi-mento del vescovo di Feltre. Poi gli si manifesta Folchetto di Marsiglia, e gli mostra l'anima splendente di Raab, che favorì gli Ebrei nel conquesto di quella terra santa, a cui la Corte romana, da cure mondane distratta, più non pensa.

Dappoichè Carlo tuo, bella Clemenza, M'ebbe chiarito, mi narrò gl'inganni Che ricever dovea la sua semenza; Ma disse: Taci, e lascia volger gli anni: Si ch'io non posso dir, se non che pianto Giusto verrà di retro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo Rivolta s'era al sol che la riempie, Come a quel ben ch'ad ogni cosa è tanto. Ahi, anime ingannate e fattur'empie, Che da si fatto ben torcete i cuori, Drizzando in vanità le vostre tempie! Ed ecco un altro di quegli splendori Ver me si fece, e il suo voler piacerm Ver me si fece, e il suo voler piacerm
Significava nel chiarir di fuori.
Gli occhi di Beatrice, ch'eran fermi
Sovra me, come pria, di caro assenso
Al mio disio certificato fermi.
Deh metti al mio voler tosto compenso,
Beato spirto, dissi, e fammi prova
Ch'io possa in te rifletter quel ch'io penso.
Onde la luce che m'era ancor nuova,
Seguette, come a cui di ben far giova:
In quella parte della terra prava
Italica, che siede tra Rialto
E le fontane di Brenta e di Piava,
Si leva un colle, e non surge molt alto,
Là onde scese già una facella,
Che fece alla contrada grande assalto.
D'una radice nacqui ed io ed ella;
Cunizza fui chiamata e qui refulgo,
Perchè mi vinse il lume d'esta stella.

1-10. Tuo, tno marito, non danni; ma chi ne fi' cagione
padre, come vuole il Buti, poiustamente ne fia punito (B.).
dia padri differisoano i fidiuoli. — Ricever. inf. xx, 96: è tanto, bastavole. — Fatdiuoli — Ricever. inf. xx, 96: è tanto, bastavole. — Fatdiude all'occupatione del refatuc ed empic.
Gli occhi dia filio venerus, quala semper aletto Carlo Martello e della filia venerus, quala semper agiusio, - Recever. inf. xx, 96: è tanto, bastavole. — Fatdetto Carlo Martello e della filia venerus, quala semper aletto Carlo Martello e della filia venerus, quala semper agiusio, - Palendo morosa et vonga. De qua didiuntire con di mentante del service del more
detta Clemenza (F.). — Pianto morosa et vonga. De qua didiudita di ben fare (B.). Benv.: Cunitia recte
detta Carlo Martello e della filia venerus, quala semper aletta Clemenza (F.). — Pianto morosa et vonga. De qua didiudita di lince, eco., quell'anima, mentanto, non de delta clince, eco., quell'anima, che per anco non mi era
ved quello ch'io penso (T.).

la voce per anco non mi era
ved quella ch'io penso (T.).

sonata Cuenta, de suci tranta, co.
Seguette, come eco., come seguita con alle suci experio con della fuoc.
Sonata Cuenta, della fuoc.
Seguette, come eco., come eco
utiate della fuoc.
Seguette, come co., come della fuoc.
Sonata Cuenta, della fu Significava nel chiarir di fuori.

habebat rem cum Sordello, el simul erat pia, benigna, mi-sericore, compatiens miseris, quos frater erudeliter afflige-bat. — Secondo un cronista eb-be tre mariti, e dopo Sordello, be tre mariti, e dope Sordello, un altre amante, un soldato di Treviso, un Bonio, col quale ando attorno — multa habendo solatia et mazimas fuciendo expensas (Lf.). — Net chiarir di fuori, col farei più splendida. — Come pria, come daprima, quand'ella mi diede licenza di parlare a Carlo Martello e in altri casi simili. Sopra, viii, dò e seg. (F.). — Al mio desido di parlare. — Deh, interiezione deprecativa: lo pregai che contentasse tosto la mio desiderio (B.). — Fammi prova , eco. Provami che tu

derma indulgo, ora m'adopero in amare Iddio perfettamente, O vogitamo intendere: Io me la perdono; cloe la cagione, cioe la vits mia tale quale cila su, che fu cagione di mia sorte, cioè di questo grado di bestitudine che lo ho (B.).—Porte al vostro vulgo, che non vade bene la verità, cloè che l'anime beate sono liete e contente della loro vita passata, comunque sia stata fatta. Sono lles obe si vedono secondo iu-stifia aver soddisfatto al peccabo et essere premiate da Dio stiria aver soddisfatto al pec-cato et essere premiate da Dio per sua larghezza e miseri-cerdia, più che non meritavano, e sono contente della loro con-dizione che ebbono nel mondo, perche la loro volontà è quie-

perche la loro voltona e que tata (B).

37-45. Di questa luculenta, di quest'altr'anima più vicina.

Folchetto. – Muota, la fama (F.). – Ancor \* incinqua, tornera ancora cinque volte; ritornera l'anno ultimo di centaciana, volte, non può es. ritornerà l'anno altimo di cento cinque volte, non può essere in meno di 500 anni
(B.). Si quintuplica. — Retinqua. La vita temporale lasci dopo sè un'altra vita perpetua per fama. — La tu-ba
presente. la presente generazione, che abita tra i flumi
Tagliamento ed Adige (Purg.,
zv., 115), ciò en ella Marca trivigiana (F.). — Battuta, da
Dio colle tribolazioni (B.).
Flagelata da Ezzelino (Benv.).
46-31. Cangera i'acqua. di 46-31. Cangerd l'acqua, di bianca la fara diventare san-guinosa (B.). — F. Lamper-tico credea che accennasse al fatto d'arme combattuto fra Padovani e Vicentini alle sec-Padovani e Vicentini alle secciale di Longure nel 1312, poi disse intendere non del campo di battaglia, ma del campo della guerra che infari tra i due popoli. Il Gloria non intende per palude i lugali presso il ponte di Longare, impaludati in prova dai Vicentini, ma sibbene il terreno circostante al luogo ove i Padovani mercè la Brentella immisero parte del Brenta nel letto assiutto del Bacchigione, so-

Ma lietamente a me medesma indulgo La cagion di mia sorte, e non mi noia, Che forse parria forte al vostro vulgo. Di questa luculenta e cara gioia Del nostro cielo, che più m'è propingua, Grande fama rimase, e, pria che muoia, Questo centesim'anno ancor s'incinqua, Vedi se far si dee l'uomo eccellente, Si ch'altra vita la prima relinqua! E ciò non pensa la turba presente, Che Tagliamento ed Adice richiude, Nè per esser battuta ancor si pente. Ma tosto fla che Padova al palude Cangerà l'acqua che Vicenza bagna, Per esser al dover le genti crude. E dove Sile e Cagnan s'accompagna, Tal signoreggia e va con la testa alta, Che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà Feltre ancora la diffalta Dell'empio suo pastor, che sarà sconcia Si, che per simil non s'entrò in Malta Troppo sarebbe larga la bigoncia Che ricevesse il sangue ferrarese, E stanco chi il pesasse ad oncia ad oncia, Che donerà questo prete cortese, Per mostrarsi di parte; e cotai doni Conformi fieno al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete Troni, Onde rifulge a noi Dio giudicante, Si che questi parlar ne pajon buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante

Che fosse ad altro volta, per la rota

In che si mise, com'era davante. gnoredi Trivigi. Purg. xvi. 124, tana; furon decapitati con 133-138. — Fatto uccidere il 5 molti altri loro complici nella aprile 1312 o per agonia di maggioranza da s' suoi concorti, o un piccati il vescovo poi ne pugò ciso da un martio per vendetta le pene, morendo sacchettato d'onore. — Carpir, pigliare (percuszis cum sacutis so-(B.). - Si fa la ragna, si tesse buli) per ordine di Ricciarda la frode per farlo capitar male. (Benv.). Secondo il Lanco, il 52:66. La dirigatia, la colpa vescovo il prese per insida e lo fallo (B.). — Dell'empio quando pastavan securi senza suo pastor, ecc. Morto Azio- sospetto pel suo territorio, e li ne lil, marchese d'Este, che tradi. — Il vescovo era Alesaveva a moglie Beatrice, so- sandro Novello, trevigiano, che rella del re Roberto, questi per questa diffatta dove lasciare per la Chiesa. Pino della Tosa, cavalier florentino, era suo vi. V, 419. - Sepucia conorme sen-

merce la Brentella immisero e lo fallo (B.).— Dell'empio quando passavan securi senza parte del Brenta nel letto suo pristor, eco. Morto Azio- sospetto pel suo territorio. « li asciutto del Bacchiglione, so- ne lli, marchese d'Este, che tradi, — Il vescovo era Alessitiuendo e cangiando l'acqua aveva a moglie Beatrice, so- sandro Novello, trevigiano, che dell'uno con quella dell'aitro, rella del re Roberto, questi per questa dista dave lacicara per aver acqua quando i Vi- resse temporancamente la città la cattedra, e mori a Portocentini torcessero a Longare il per la Chicaa. Pino della Tosa, graro nel 1800. Y Ferra zzi, Bacchiglione. E questo del 1314, cavalier forentino, era suo vi- to, 419.— Sconcia, coorme sendue mesi innanzi la battaglia cario. Nata una sedizione, i za esempio (Bero). — Matta nel Rorgo San Pietro presso Fontana fuggirono di Ferrara. E a Boisena in quella prigione. Vicenza. V. Ferrazzi iv. 417. e andarono a Feltre, tenendosi chiamata Malta, la quale e in—Crude, matte disposita, ad sicuri in quella città libera, di remissibile, e la quale prigione Treviso.— Sile, flume nel Trivi- dominio temporale e spirituale. Christinac. Benu), nel quale giano.— Cagnan, aliro flume, Ma per opera dell'astuto Pino, corre lo flume che si chiama ora Botteniga (T.).— s'accompana di vescovo consenti di mandar- Malta, una torre con due supposona, si congiunge. — Tal il presi a Ferrara. Di che tre laia, nella quale lo papa matte riproreggia Ricciardo da Campino del Canzalottus. Cha- il cherici dannati zenza remino, figlio di Gherardo. si-

L'altra letizia, che m'era già nota, Preclara cosa mi si fece in vista, Qual fin balascio in che lo sol percota. Per letiziar lassù fulgor s'acquista, Si come riso qui; ma giù s'abbuia L'ombra di fuor, come la mente è trista. Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia, Diss'io, beato spirto, si che nulla Voglia di sè a te puote esser fuia. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla Sempre col canto di quei fuochi pii Che di sei ali fannosi cuculla, Perchè non satisface a' miei disii? Già non attendere' io tua domanda, S'io m'intuassi, come tu t'immii. La maggior valle in che l'acqua si spanda, 82 Incominciaro allor le sue parole, Fuor di quel mar che la terra inghirlanda, Tra i discordanti liti, contra il sole Tanto sen va che fa meridiano Là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fu' io littorano, Tra Ebro e Macra, che, per cammin corto, Lo Genovese parte dal Toscano. Ad un occaso quasi e ad un orto Buggea siede e la terra, ond'io fui, Che fe' del sangue suo già caldo il porto. Folco mi disse quella gente, a cui Fu noto il nome mio, e questo cielo Di me s'imprenta, com'io fe' di lui. Chè più non arse la figlia di Belo, Noiando ed a Sicheo ed a Creusa,

Di me, infin che si convenne al pelo; mai non fu fatto simile peccele non attendeva più a me Fe del angue suo già calo, ne si empio da alcuno (F.).

67-72. Letizia, beato spirito cin Malta, come fu quello di letissimo. - Folco da Marsiglia sun grado circa. - Bajoncia, - B

vedere lo luo volere nel luo cuore — come lu l'immis, come lu estri dentro nel mio quore a vedere mia voluntà ; imperò che lu la vedi in Dio (B.).

82-96. La maggior valle. Circoserive Marsiglia. L' Ebro a ponente, la Magra a levante, e Marsiglia nel mezzo, — il maggior bacino in cui si versi l'acqua de' flumi vale a dire il Mediterraneo (che è il maggior mare, se ne levi l'Oceano che circonda la terra), tanto si estende da ponente dallo stretto di Gibilterra, dove il Mediterraneo omicala, a levante veraneo comicala, a levante veraneo comicala de levante v di Gibilterra, dove il Mediterranco comincia, a levante verso la Palestina ove termina tra i differenti ilti dell'Europa e dell'Arrica, che dall'una estremità fa suo meridiano di quel punto che dall'attra estremità fa suo meridiano di quel punto che dall'attra estremità gli sorve d'orizzonte. Il Mediterranco però si estenderebbe così pere 20 gradi. Il che è assai lungi dal vero (F.). — Inphirlanda, cingo a modo d'una ghirlanda. — Tra i discordanti liti d'Affrica e d'Europa che sono di-saordanti in cuito, et in costumi et in portementi et in molte frica e d'Europa che sono dissordanti in cuito, et in costumi et in porisuenti et in molte
atire cose (B.) — Di quella
valle, di quel mare, in luggo
posto tra l' Ebro, fume d'Aragona in Ispagna, e la Magra,
flume d'Isla, che, per comprinco-to, per breve tratto divide il
Genovesato dalla Toscona (E.).
— Littorano, abitatore delle
pisges (B.). — Ad uno occaso,
ad uno coricare di solo — e ad
un orto, ad uno nascimento di
sole : imperò che ad una medesima ora s'asconde e si leva ai
Buggeani ed ai Marsiliesi (B.).
In fatto Bugia (in Barboria)
differisco da Marsilia per longitudina un grado circa. —
Fe' del zanque suo già caido ti
porto. Bruto che rimase a vincere Marsilia in lugo di Cesare, vinto nella battaglia fatta
in terra, vinto pella battaglia fatta
in terra, vinto rella battaglia fatta
in terra, vinto rella battaglia fatta
in terra, vinto pella mare combattendo nel porto, dove furno
morti Marsilicsi assai (B.).
Luc. Far-agglia, xii,572 e segg.Folco, o Polchetto da Marsiglia,
trovatore e poeta, fu figlio d'un
alfonso, ricco mercante di Genova, che la erasi stabilito (F.).

care all'ombra di Sicheo già suo marito, e a quella di Creusa già moglie di Enea. — Si con-venne di pelo, alla mia giova-nile età (F.). — Ne quella Ro-dopeia, eco., ne più innamorata di me fu quella Filli, che abi-tava in Tracia presso il monte Redope, verso la quale Demofoonte mancò alla promessa di tornare; ed ella morì sospesa ad un albero: ne più innamorate fu Ercole, figlinol d'Alceo, quando era tanto innamorato di Jole, figliuola d' Eurito re d'Etolia, che si mise a filare tra le aucelie di lei (F.). - Qui, altri non si pente, non sente ri-morso, ma ha letizia, non già della colpa, a cui non pensa più, perchè spenta in Lete, ma della sapienza divina, che così ordinò questo cielo, e provide, che I suoi influssi per le anime degli uomini non ternassero in danno (F.). - Quisi rimira, ecc., qui si contempla il divino magistero si contempla il divino magistero che forma ed abbella questa grand'opera della sua creazione, e discernesi il buon fine, per cui, il mondo, di sopra, o il cielo influente, gira attorno il mondo di sotto, o la terra (F.). — Il mondo. Il Tommasco: at mondo. onde il bene terreno torna in onore de' beni celesti. — Altri legge: at mondo. — Cotanto effetto. Altri legge: colanto affetto o con tanto affetto. tanto affetto. 109-117. Piene, sazie. - Ol-

ire, a narrarti. - Lumiera, splendore. - Mera, pura. - Si tranquilla, si riposa (B.). - Raab donna di Gerico, salv in sua casa gli esploratori di Giosuè: ende nel sacco della città fu da lui campata da morte: ed ella poi adorò il vero Dio (F.). — Nel sommo

prado di questa spera (B.). 118-126. L'ombra s'appunta rembra, che la terra fa, stende lo suo corno infine al cielo di Venere, a più su non passa (B.). — Del triosito di Cristo, della preda che Cristo tobse al dimonio, quando spagliò 'I Lim-bo — fu assunta fu levata suso al cielo di Venere. — Per palma, per segno di vittoria. — Con l'una e l'altra palma malra l'ombra, che la terra fa, stende Funa e l'altra palma, palma e la parte dentro della mono et in quella vittoria amendune

100 Nè quella Rodopeia, che delusa Fu da Demofoonte, nè Alcide Quando Iole nel cuore ebbe richiusa. Non però qui si pente, ma si ride, Non della colpa, ch'a mente non torna, Ma del valore ch'ordinò e provide. Qui si rimira nell'arte che adorna. Cotanto effetto, e discernesi il bene Per che il mondo di su quel di giù torna. Ma perchè le tue voglie tutte piene Ten porti, che son nate in questa spera, Procedere ancor oltre mi conviene. Tu vuoi saper chi è in questa lumiera, Che qui appresso me cosi scintilla, Come raggio di sole in acqua mera. Or sappi che là entro si tranquilla 115 Raab, ed a nostr'ordine congiunta Di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta, 118 Che il vostro mondo face, pria ch'altr'alma Del trionfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma In alcun cielo dell'alta vittoria Che s'acquisto con l'una e l'altra palma; Perch'ella favorò la prima gloria Di Josuè in su la Terra Santa, Che poco tocca al papa la memoria. La tua città, che di colui è pianta Che pria volse le spalle al suo Fattore, E di cui è la invidia tanto pianta, 130 Produce e spande il maladetto fiore Ch'ha disviate le pecore e gli agni. Perocchè fatto ha lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i Dottor magni Son derelitti, e solo ai Decretali Si studia si, che pare ai lor vivagni. A questo intende il papa e i cardinali: Non vanno i lor pensieri a Nazzarette, La dove Gabriello aperse l'ali. 139 Ma Vaticano, e l'altre parti elette Di Roma, che son state cimitero Alla milizia che Pietro seguette,

Tosto libere fien dell'adultèro.

Funa e l'attra palma , palma è la parte dentro della mano dell'oro, nel quale è dall' uno ecc., l'angelo Gabriel, discess et in quella vittoria amendune lato formato lo giglio, e dai- ad annuviare alla Vergios is le mani di Cristo (1902). "Altro santo loanni Batista — incarnazione di Cristo (1902). "Vate in sulla croce. — Favoro, Ha disviate, ecc., li grandi e li Vacicano, il tempio di San Piafavoreggiò — la prima giotria piocoli da Dio et halli conver- tro, dove è il sepolero di quasto di Josse, la prima città ch'elli titt al dimono (1912). — Decombatette e viose, poliche relitti, abbandonati dai chierci elette, il santuari e il incephi passò lo fiume Jordano, fu Jese dal prelati — ai Decretati, accardi di Roma. — Alta onitarico (1912). Ilbiri di ragione canonica. — zia, ai martiri. — Tosto hiere, 127-142. Di colui è pianta del Vivagni, lembi dellor panni fini lucifero. — Tanta pianta, co (T.), Intende de' margini mactione, adombrata nel i della vivagni, lembi dellor pavolegrili l'inferno: altri la traslazione II maladetto fiore, lo forino frequentemente (F.). — La dove della sede: lo sto al prime (T.)

# CANTO DECIMO.

Dopo lodata l'arte maravigliosa e la provvidenza di Dio nella creazione dell'universo, narra il Poeta come tenza accorgersi si trovo acceso nel Sole, in cui stanno le antime des dotti in divinitd. Dodici spiriti lucenti più del pianeta gli vengono a l'ar corona intorno, ed uno, che si manifesta per san Tomaco d'Aquino, avela il nome de suoi compagni.

Guardando nel suo figlio con l'amore Che l'uno e l'altro eternalmente spira, Lo primo ed ineffabile valore,

Quanto per mente o per occhi si gira Con tanto ordine fe', ch'esser non puote Senza gustar di lui chi ciò rimira.

Leva dunque, lettore, all'alte ruote Meco la vista dritto a quella parte Dove l'un moto all'altro si percuote; E li comincia a vagheggiar nell'arte

Di quel maestro che dentro a sè l'ama Tanto che mai da lei l'occhio non parte.

Vedi come da indi si dirama L'obliquo cerchio che i pianeti porta,

Per satisfare al mondo che li chiama; E se la strada lor non fosse torta,

Molta virtù nel ciel sarebbe in vano, E quasi ogni potenzia quaggiù morta. E se dal dritto più o men lontano

Fosse il partire, assai sarebbe manco, E giù e su, dell'ordine mondano.

Or ti riman, lettor, sovra il tuo banco, Dietro pensando a ciò che si preliba, S'esser vuoi lieto assai prima che stanco.

Messo t'ho innanzi: omai per te ti ciba; Chè a sè ritorce tutta la mia cura Quella materia ond'io son fatto scriba.

Lo ministro maggior della natura,

Che del valor del cielo il mondo imprenta,
E col suo lume il tempo ne misura,

Con quella parte che su si rammenta

Congiunto si girava per le spire In che più tosto ognora s'appresenta.

planeti e del sole (T.), — A vagheggiar, a mirar con diletto (B. B.) — Maestro, a refeio el il Petr.; Mastro eterno, — Dentro a sè, nella sua idea — l'ama, ama l'arte motrice del tutto (T.).

13-21, Indi, Dal circolo del

13-21. Mai, Dai circolo dej-requatore si parte il zodiaco, il cui piano teglia obliqua-mente il piano dell' equatore a gradi 23, minuti 30 (T.). Cerchio, zodiaco, — Chiama, ne invoca l'influenza (T.).— E se la strada tor, ecc., se il giro dei pianeti non fosse obliquo, non si avvicinerebbe or all'una, ora all'altra parte della terra; ed in tal guisa invece d'influire al tempo sta-13 bilito direttamente sopra cia-scuna di esse parti, influirebbe sopra una sola : e perciò molta virtù , del cielo sarebbe super-flua. E dottrina d'Aristotile che secundum accessum et che sectracim accession et recession solts in circulo obtiquo funt generationes in rebus inferiority (B. B.). V. Conv., 11, 15. — Opni potenzia, ogni attività (B. B.). I celli mettono in atto la materia che è solo in potenza (T.). — Partire dello zodiaco dal dritto (T.). Lo scottarsi dello zodiaco nel suo gire dal cammin dritto, dall'equatore (B. B.). Manco, imperfetto. — Su, in cielo — giu, in terra. Se il piano dell'orbita dello stelle fisse un angolo maggiore o minore di quello che fa, sarebbe turbato 'lordino in cielo e in terra (T.) 22-27. Banco, a convito (T.). Al banco dello scolare (Ces.). — Pretibota, come per saggio recessum solis in circulo obli-

1-12, Guardando nel suo fiquasi prendendo da lui, Sompreliba, come per saggio
glio. Ordina: Lo primo ed ma Sapienza, la norma della
sengibile valore, guardando creazione [B. B.]. — Lui, Chi lo
mel suo figlio con l'amore, ecc. vede non può non assaggiare
La divina potenzia che è atqualcesa delle grandezze di Dio
tinunta; la materia da essere
ribuita al Padre, ragguardo [T.]. Lui può riferirai a ordine
nella sua increata sapienzia o a Dio [B. B.]. — Meco. S'alrelia sua increata sapienzia o a Dio [B. B.]. — Meco. S'alrelia sua increata sapienzia o a Dio [B. B.]. — Meco. S'alrelia sua carità, che Ariote. Ai capi d'Ariote e di
attribuita al Figliuolo; zano al sole, chera allora in
colla perfetta sua carità, che Ariote. Ai capi d'Ariote e di
figliuolo sampre da se spira, core Le stelle fisse si movono
cioe produce, ecc. [B.]. — Per
cocho, Il visibile e l'invisibile e di sole e i pianeti in circoli
(T.). Altri; per loco. — Gira, paralleli al Zodiaco; però dice sua similitudine di tume [B.
o Pocchio percorra (Ces.). — Fe', che il moto delle stelle urta B.). — B col suo lume, ecc. il
fece guardando nel figlio (T.).
quasi e s'incontra nel moto del
Poeta disse il Sole, « preventa - Preliba, come per saggio (T.). - S'esser vuoi lieto, ecc.,

che distingue l'ore (B. B.).

Parte, l'Ariete; v. 8. — Per
le spire. Per quei gradi o
per quelle linee spirali che il
Sole fa, secondo il sistema di
Tolomeo, passando dall' equatore al tropico del Cancro,
nelle quali il detto sole si appresenta, nasce, all'Italia nostra concor, sampre, più prepresenta, nasce, all'Italia nostra, ognoros, sempre, più presto (B. B.). Era allora in
mezzo a quelto spazio del cielo
dore a ogni grado della sua
rivoluzione anticipa il nascere.
Posta la terra immobile il
sole da un tropico all'altro
dorrà muoversi per una spirale, e le spire per cui viene
dal tropico del Capricorno a
quello del Canoro s'increciochiano con quelle per cui viene
dal Canoro al tropico di Capricorno: e lo inalco ove disse;
L'un moto all'altro si percuote (T.).— Con lui, nel sole.

chiane con dal tropico di cal pricorno: e lo indicò ove disse. L'un moto all'altro si percuote (T.). — Con ini, nel sole. — Anzi il primo pensier. Comuo s'accorgo d'esser venuto dovechessia, prima d'averne fatto pure un pensier romo (Cet.).

37-48. E Beatrice, eco. Il mio salire nel Sole fu impercettibile; ma non maraviglia, chè quella che si mis corgeva era Beatrice. Per quanto adoprassi ingegno ed arte, non arriverda a fare immaginare altrui quanto esser dovea lucente per sò medesimo quel che era dentro il sole (te anime), dacchè m'appariva non per distinto colore, ma in forza d'una luce maggior di quella dello stesso pianeta. Altri legge; E Beatrice quella che si scorge — Di bene in meglio si subitamente — Che l'atto suo per tempo non si sporge, — quanta fester convenia da sel tucnte!

Guel chi'cra, eco., e spiega: E Beatrice e quella che si scorge — Tè bene in meglio si subitamente che l'atto suo non si distende in meglio si subitamente che l'atto suo non si distende in tempo, cide è istantaneo, quanto dovea es l'annante per sò medesima!

Sole, non per colore distinta, occhi suoi prase un tal distonde in tempo, cide è istantaneo, quanto dovea es l'une maggiore del Sole (L.). Ta fut, in Dio.

Particorne de come figlia.

Mostrando come spira e come figlia.

Mostrando come spira e come figlia.

Mostrando come spira e come figlia.

Beatrice cominciò: Ringrazia,

Ringrazia il sol degli Angeli, ch'a questo sensibil t'ha levato per sua grazia.

Con tutto il suo gradir cotanto presto, com quelle parole mi fec'io;

E si tutto il mio amore in lui si mise, che lo splendor degli occhi suoi ridenti Mia mente unita in più cose divise.

Non le dispiace e l'arcorona, Più dolci in voce che in vista lucenti.

Vedem talvolta, quando l'aere è pregno Si, che ritenga il fill che fa la zona.

Sile, non per colore distinta, occhi suoi prase un tal detto di che smagalolo da quel su detto di che sma

Ed io era con lui, ma del salire Non m'accors' io, se non com'uom s'accor, Anzi il primo pensier, del suo venire: È Beatrice, quella che ti scorge

Di bene in meglio, si subitamente Che l'atto suo per tempo non si sporge. Quant'esser convenia da sè lucente

Quel ch'era dentro al sol dov'io entra m Non per color, ma per lume parvente! Per ch'io lo ingegno, l'arte e l'uso chiami,

St nol direi che mai s'immaginasse, Ma creder puossi, e di veder si brami E se le fantasie nostre son basse

A tanta altezza, non è meraviglia, Chè sopra il sol non fu occhio ch'andass Tal era quivi la quarta famiglia

subitamente che l'atto suo non sensi, e l'occhio nostro non 15—si digrato, al dispost i distende in tempo, cioè è arrivò mai, non vide cioè mai Gradir, compicargli (B.) istantaneo, quanto dovea es- lume maggiore del Sole (L.). In lui, in Dio. sere lucente per sè medesima! 49-60. Tul, ecc., dentro al 63-65. Divise : li riders e Il riso di Beatrice che acore- Sole, non per colore distinta, occhi suoi prese un tal sce splendore ai pianeti (So- ma per lume, come è detto di che smagatola qual suy pra, v, 93), qual dovea essore sopra (B. B.).—Quarta fami- fisamento in Dio, to cond al suo giunger nel Sole! Per gia dell'Eterno Padre sono ad altri oggetti, cioè agli quanto adoperassi ingegno, qui chiamate le anime beate rili che erano nel sole (C arte e destrezza d'uso, non che soggiornano nella stera — Vincenti l'occhio (T.). potrei dire, in modo da darne del sole; perocchè il sole, se- daltrui nu idea, quel che era condo Tolomeo, è il quarto la luna — Cirager... Ved deutro il Sole ov'lo entrai, e pianeta dalla terra in su (B. veggiamo esser cinta (Cr., che m'apparve, non por colore, B.). — Mostrando, coc, mo- R. pregno di vapori. Que ma per lume (B. B.). — En- strando come la prima e la è l'alone, che talora fa trumit, in entrai — entrai — seconda persona della Trinità l'una corona con la trocciar, ecc., ma se non si può Trinità genera la seconda (B. alla circomerenza, ma riti immaginare, si può credere e B.). — Il Sol, Dio — Sensibiti, il suo contorno ben prodi desiderar di vederlo un giorno oggetto. Conv., 111, 12: Nullo che allora ha forma di in paradiso (B. B.). Non può sentibile in tutto di mondo è corona (Ccx.). — Zona vie la fantasia formare imagine più degno di farzi esempio di dire cintura (B.). Purg., xx use non di ciò che cade sotto i Dio che 'i Sole. Purg., xxxxx.

Nella corte del ciel, ond' io rivegno. Si trovan molte gioie care e belle Tanto, che non si posson trar del regno; E il canto di que' lumi era di quelle; Chi non s'impenna si, che lassù voli, Dal muto aspetti quindi le novelle. Poi, si cantando, quegli ardenti soli Si fur girati intorno a noi tre volte, Come stelle vicine a' fermi poli: Donne mi parver, non da ballo sciolte, Ma che s'arrestin tacite, ascoltando Fin che le nuove note hanno ricolte. E dentro all'un senti' cominciar: Quando Lo raggio della grazia, onde s'accende Verace amore, e che poi cresce amando, Multiplicato, in te tanto risplende, Che ti conduce su per quella scala, U' senza risalir nessun discende, Qual ti negasse il vin della sua fiala Per la tua sete, in libertà non fora, Se non com'acqua ch'al mar non si cala. Tu vuoi saper di quai piante s'inflora Questa ghirlanda, che intorno vagheggia La bella donna ch'al ciel t'avvalora Io fui degli agni della santa greggia, Che Domenico mena per cammino, U' ben s'impingua se non si vaneggia. Questi, che m'è a destra più vicino, Frate e maestro fummi, ed esso Alberto Fu di Colonia, ed io Thomas d'Aquino. Se si di tutti gli altri esser vuoi certo, Diretro al mio parlar ten vien col viso Girando su per lo beato serto: Quell'altro fiammeggiare esce del riso Di Grazian, che l'uno e l'altro foro Aiutò si che piace in Paradiso. L'altro ch'appresso adorna il nostro coro, 106 Quel Pietro fu che, con la poverella, Offerse a Santa Chiesa il suo tesoro. La quinta luce, ch'è tra noi più bella, Spira di tale amor, che tutto il mondo Laggiù ne gola di saper novella. Entro v'è l'alta mente, u' si profondo Saper fu messo, che, se il vero è vero, A veder tanto non surse il secondo.

del ricco, che, benche offerise con itrar, ecc. Intendi: che to nono oft ha fermi e fissi e molto, non offerse con si buano for del Paradiso non si pos- non mulabili, secondo alcuno animo - il suo tesoro, lo libra sono far comprendere altrui; rispetto. — Donne mi parver, della sentenzia. Piero, nel procunti regni di non permettere in ballo s'astallono (si fermano) nuria actenuitate nostra cum responsazione di certe cose procissa e rare, onde hanno fanne ma nel mondo (B. B.).

76-90. Poi, polohò. — Ai fermi mettendo in posa suo movimen- pomini mittere, sec. (B.). Maradia polit. Conv., II, 4t Clascuno cie- to circolare (Lan.). — All'un Cantica. — ne gota il Build due polit fermi, quanto a si: 2 Tommaso (T.).— Quando, giac- saper novella, e chil e beato di due polit fermi, quanto a si: 2 Tommaso (T.).— Quando, giac- saper novella, e chil e beato di

chà (B. B.). — Verace amore, vero fervore d'amore in verso l'dio e lo prossimo (B.). — U. dove. — Divernie, chi del cielo gustò, ol risale (7.). — Qual in negasse, cec, chi il negasse chiariti, sarebbe com acqua che non iscende, farebbe forza alla natura sus (T.). — Fiala. Lat.: phiala. — In liberti non fora. Sarebbe tanto libero di farlo, quanto, ecc.; cioè non sarebbe punto (Cex.).

93-102. Ch'al ciel i avvalora; ti dà valore e conforto di montare al cielo — mena per la cammino, mena per la

per cammino, mena per la via diritta della religione e della regula di San Domenico - s'impingua, s'ingrassa nelle virtù — si vaneggia, si dà alle cose vane del mondo (B.). — Frate, fratello d'Ordine, perche anch'esso domenicano. Padre anch'esso domenicano. Padre legge il Cod. Caet, ed è letione lodata, in quanto che si vuole fosse un tempo provinciale del-l'ordine (B. B.) Ed esso Alber-to, Magno (B.). Albrocht di Boltsett, vescovo di Ratisbona (1260) due anni : rinunziò e morì nei 1280. — Thomas. Purg., xx. 69. — Col viso, ecc. Seguli il mlo parlare con gli occhi, cioè: nota con gli occhi quelli che io nominerò, ad uno ad uno

103-108. Quell'altro fiammeggiare, quello altro splendore che fiammeggia - esce del riso, che nammegna — escè dei risor, delle allegrezze e del pincere — Bi Grazian: questi fu Gra-riano che fece lo Decreto; fu di Chiusi città antica di To-scana; ma ora è quasi tuta disfatta, e fu monaco di Santo Felice da Bologna. Nel Decreto dimostra come si convegna e concordi la legge civile colla ec-clesiastica et e contrario (B.).-Pietro, Piero lombardo, vescovo Pietro, Piero lombardo, vescovo di Parigi, nel 1189, lo quale fue li libro delle sentenzio in Teologia, e fu valentissimo e aufotentissimo uomo (B.). Morì nel 1184. — con la poverella offerse, fece la sua offarta della sua facultà, come la poverella della quale dice l'Evangulo di santo loanni, che offerse poco, perchè poco aveva, ma con buono cuore, e però iddio accettò più la sua offerta che quella del ricco, che, beuchè offerisse molto, non offerse con si buono animo — il suo tesso», la libra delle sentenzie. Piero, nel prosmio: Cupientes aliquid de penteria ac lemuitate nostra cum paupercula in gazangulacium dannato (B.). — L'alta mente, Salomone. — Se il vero è vero, se la verità è conosciuta per verità (B.). Se è vera la verità, verità (B.). Se è vera la verità, cioè la Santa Soritura. 111, Re. 111, 12 (B.B.). — A veder tanto a al vasta cognizione di cose (B. B.). — Il secondo, suo pari non se ne trovò un altro si savio (B.). — Vide: questi fu Dionizi areopagita, convertito da s. Paolo (Atti, xvii, 34), lo quale fece libro delle tre gerarchie degli angeli e dei nove ordioi, diohiarando l'officia di claseuno ordino (B.). cio di ciascuno ordine (B.). -Nell' altra piccioletta luce; finge che tra beati sia grado, che chi è stato di maggior virtù (altri : di maggior fama). più risplenda, e chi di meno, meno. — Quell'avvocato, ecc., Paolo Orosio, spagnuolo, che fece, a preghiera di sant'Ago-stino, sette libri di storia, ne' quali raccolse tutti li mali che erano stati nel mondo, dal di-luvio infino a' suoi tempi; di-mostrando che minori sono stati li mali nel mondo, nel tempo dei Cristiani e tra i Critempo del Cristiani e tra i Cristiani, che nel tempo del Pa-gani e tra i Pagani, — Si prov-vide. facendolo fare innanti, per avere poi meno fatto a ri-trovare le Storie (B.). 121-135. Trant, tiri (B.). Fai scorrere (B. B.). — di tucc in luce, di spirito beato in spirito beato — rimani, hai voglia di appere chi sono: io t'ho detto insino alla settima; ora resta

insino alla settima; ora resta che tu sappi dell'ottava chi ella è (B.). — Per vedere ogni ben, per la vista che ha d'ogni bene, di Dio (B. B.). — dentro vi gode, ecc. dentro in quella luce ottava gode l'anima santa di Boszio, nato nel 475, messo a morte nel 524 in Pavia - dove elli era relegato dal re Teoelli ara relegato dal re Teodorico, penhà resistea alla aua tirannia (B): In sottertato nella ohiesa di S. Pietro, detta in Ciel d'oro o ciel aureo (B. B.). — A chi di lei, cos. A chi ben leggo il suo libro De consolatione philosophia (Ces.). — Spiro, spirito — oltre, più in là. — D'Intoro. Santo Isidoro che fece il libro dell'Ettmologia (B.). Era di Cartagena; vescovo di Siviglia nel 600; morì nel 636. — di Beda : monaco anglo-sassone, nato a monaco anglo-sassone, nato a Wearmouth nel 672, morto nel 735, e sopolto nel monastero di Yarrow, dove s'era allevato e aveva passato la vita. Scrisse la Storia ecclesiastica d'Inghilterra — di Riccardo ca-nonico di san Vittore scozzese nonico di san Vittore scozzese l'ore, rotando le sue role e per-(B.). — Muoversi in giumorto nel 1173 (B.). — Più che cotendo le campanelle che vi tempra, in tal numero viro, più che nomo a conside- sono appicate coi martellini — dulazione (B. B.). — S' rare le sentenzie della Santa sposa di Dio, la Santa Chiesa. pra, s'imperpetua (B.).

Appresso vedi il lume di quel cero Che, giuso in carne, più addentro vide L'angelica natura e il ministero. Nell'altra piccioletta luce ride Quell'avvocato dei tempi cristiani, Del cui latino Agostin si provvide. Or, se tu l'occhio della mente trani Di luce in luce, dietro alle mie lode, Già dell'ottava con sete rimani. Per vedere ogni ben dentro vi gode L'anima santa, che il mondo fallace Fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace Giuso in Cieldauro, ed essa da martiro E da esilio venne a questa pace. Vedi oltre flammeggiar l'ardente spiro D'Isidoro, di Beda, e di Riccardo Che a considerar fu più che viro. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, È il lume d'uno spirto, che in pensieri Gravi, a morire gli parve esser tardo. Essa è la luce eterna di Sigieri, Che, leggendo nel vico degli strami, Sillogizzo invidiosi veri. Indi come orologio, che ne chiami Nell'ora che la sposa di Dio surge. A mattinar lo sposo perchè l'ami, Che l'una parte l'altra tira ed urge. Tin tin sonando con si dolce nota. Che il ben disposto spirto d'amor turge Cosi vid'io la gloriosa ruota

Muoversi, e render voce a voce in templ Ed in dolcezza ch'esser non può nota

Se non colà dove il gioir s'insempra.

Scrittura (B.). — Questi, dal 141-148. A mattinar, quale tu con l'occhio ritorni a lo mattino — lo aposo. me donde hai cominciato (Ces.). padre — Che l'una per — gli parve esser tardo, gli rote che sono nell'oro parve troppo indugiare a mo- l'altra tira, parte del

dialettica in Parigi — Nel vico (Balbo). Altri: Che Ivane degli strami, è una contrada in e l'altra-Intendi: il qua Parigi che si chiamalo chiasso logio, o sveglia, con ma delli strami, perchè quine si della ruota tira quella vende lo strame per li cavalli, essa ruota vien distro, se quine lesse Lolca (B.). O perche gli studianti sedevano sulla il battaglio urli nella ampaglia. Rue di Fouarre. Il abreti suono; onde coloi Petrarca: Fragorus — strepti disposto a pregar lind utus straminum vicus.— In et urgo, e s'empi d'amore vidiosi, odiosi. — D'im- (B. B.).— Che il ben sit portunes veritics (Leclerc.). — spirto, dei religiosi e di Come orologio, come l'oriuolo rici — tirge, gonfa s'eche è istrumento che segna dell'amore e della carlis.

Pore, rotando le sue rode e per- (B.). — Mayorensi in giro

141-148. A mattinar. 5 rire (B.).

136-140. Sigieri, maestro Siquella che va innanti geri (di Brabante), che lesse mattutina delle massidialettica in Parigi – Nel vico (Balbo). Alteriale parigi

## CANTO DECIMOPRIMO.

Dalle parole dette da san Tommazo sorgono due dubbj nell'animo di Dante : ed il santo, prendendo a dichiarargit il primo, tratteggia divinamente la vita di san Francesco.

O insensata cura de' mortali. Quanto son difettivi sillogismi Quei che ti fanno in basso batter l'ali! Chi dietro a iura, e chi ad aforismi Sen giva, e chi seguendo sacerdozio, E chi regnar per forza e per sofismi, E chi rubare, e chi civil negozio, Chi, nel diletto della carne involto, S'affaticava, e chi si dava all'ozio; Quando, da tutte queste cose sciolto, Con Beatrice m'era suso in cielo Cotanto gloriosamente accolto. Poi che ciascuno fu tornato nelo Punto del cerchio in che avanti s'era, Fermossi come a candellier candelo. Ed io senti' dentro a quella lumiera, Che pria m'avea parlato, sorridendo Incominciar, facendosi più mera: Cosi com' io del suo raggio m'accendo, Si, riguardando nella luce eterna, Li tuoi pensieri, onde cagioni, apprendo. Tu dubbi, ed hai voler che si ricerna, In si aperta e si distesa lingua Lo dicer mio, ch'al tuo sentir si sterna, Ove dinanzi dissi: U' ben s'impingua, E la u'dissi: Non surse il secondo; E qui è uopo che ben si distingua. La provvidenza, che governa il mondo Con quel consiglio nel quale ogni aspetto Creato è vinto pria che vada al fondo, Perocchè andasse ver lo suo diletto La sposa di colui, che ad alte grida Disposò lei col sangue benedetto, In sè sicura ed anco a lui più fida, Duo Principi ordinò in suo favore,

Che quinci e quindi le fosser per guida.

1-9. O insensata cura, o noi- (B.). Di retro a prebende e a lecitudine stolta — difettivi prelazioni ecclesiastiche (Lan.). lecitudine stolta — difettivi prelazioni ecclesiastiche (Lan.). Henv.: Es aspientia qua v'accit estilopismi, difettucci argo— Per forza, per violenzia, omnem intellectum creatum, menti (B.). — In basso batter sottomettendo il popoli (B.). — Pric che vada, ecc. Antenare alle cestierio (B.). Dichi- Tiranneggiare, iscusandosi chi quam accimpit ad profunditanze alle cose terrene (Chio e). sotto vicariato di Chiesa e chi tem cius (Benv.). — Perocché, — Belevo a inva, per avere sotto imperiato (Chiose). — Per acciocchè la Chiesa andasse a chi leggi canoniche e divili o per false dimostrazioni (Sesu (T.). — Ad alte grida.

\*\*\*Eleggi canoniche e divili o per piocrisia; sofismo è ar- Matteo, xxvii. 50; Chiamanado porate; alcuno s'operava cascotte, e così molti colle de- (T.). — Clamore validato et la adva coll'opera - seguendo signoria (B.). Con inganni e Anco. Il T.: anche, v., 7 (Ces.). — dalva coll'opera - seguendo signoria (B.). Con inganni e Anco. Il T.: anche, sampre; con frode (Chioce). — Chi rus - nol senso dei latine usque. — o chisrice per essere ricco bare. Pirati e rubatori e di Duo Principi ordino, san

terra sforzadori (Lan.). — Chi civil negozia, nella negozia-tione della città, cio null'ar-te nei mesticri (B.). Nelle fac-cende civili. — Involto, invi-luppato nelle lussurie (B.) Mach.: nelle cose veneree maravigliosamente involto.

13-27. Del cerchio , lo quale avevano fatto intorno a noi avevano fatto intorno a noi aventi sera, innani, quando parlò l'altra volta santo Tomaso (B.). — Candelo, candela in candelliere (T.). — Dentro a quella lumiera, perch'elli fingo che l'anima beata stila dontro nello spiendore vestita e fasoiata da esso (B.). — Suo, della luce eterna (T.). — M'accendo. Altri: risplendo. — Apprendo, veggo onde tu trai cagione di dubitare (Ces.). — Dubbi, hai dubbio — si ricerna, si rivegga (B.). Ricernere. detto da me tanto distintadetto da me tanto distinta-monte, ohe ogli si appiani (dal latino stervere) al tuo senti-mento (Ces.), Sotto, xxvi, 37 Tal vero allo intellatto mio sterne Cohi. — Hen rimpin-gua, è lo primo dubbio (al v. 96 del precod. canto, parlando dell'ordine di S. Domenico). — Mon surez il secondo, ecco lo Non surse il secondo, ecco lo secondo dubbio di Dante (al v secondo dubbio di Dante (al v 114.0.x, parlando di Salomone).

— E qui, ecc., sopra questi due dubbi II quali tu hai nella mente et io li veggo in Dio nel etiari che si faccia buona di-stiari che si faccia buona di-chiarare (B.).

28-36. Governa il mondo, dispone lo mondo o drizza al suo fine — consiglio, sapienzia (B.). — Ogni aspetto Creato, ogni vedere et intendere (B.) Envy. Es aspientia qua vincia

Benv.: Ea sapientia quæ vincit

Domento per la via attiva del predicare, estruocinare e disputare e dimostrare le vere senfenzie della Santa le vere senfenzie della Santa Scrittura; e santo Francesco per la via delle virtù contemplative (B.). — Qui recte ducent bigam Ecclesias (Benu).

37-42. L'un, santo Francesco fu tutti serafica, ariente in

- fu tutto serafico, ardente in carità d'Iddio e del prossimo como li serafini che sono il come il seralni che sono il primo ordine della terza ge-rarchia, ai quali è attribuita la carrità (B.). — Di cherubica tuce, di luce d'intelletto simile a quella de' cherubini, che sono lo secondo ordine degli angeli della suprema gerar-chis, ai quali è appropriata la sapienzia (B.). — D'ambedue, ecc. Le lodi dell'uno son quelle dell'altro (T.). — Qual, ecc., qualuque de' due tu prenda a lodare. Sopra, IV. 29: Quel Giovanni, Qual prender vuogli (T.). — Ad un fine, di con-servare la fede di Cristo nel mondo e d'acorescerla (B.) — Sue, loro.

43-54. Pon le lodi di a. Fran-cesco in bocca a s. Tomma-so, ch'era domenicano, e padovesse cominciare suo s. Domenico : quelle di s. Domenico darà ad un fran-cescano. Ciò accenua anche la perfetta carità di lassù, perfetta carità di lassi, che non guarda a propinquità di professione, ne ad altro affetto privato (Cec.). — Tupino, fiu-micello vicino ad Assisi. — L'acqua, ecc., il flumicello Chiassi vicino di Gubbio. — Colle, ecc, romitorio di santo Ubaldo in quel d'Agubbio. — Bectus Ubaldos primo fuit crenità in monte illo, Deinde fuit epicopus Eugubii. Et est patronus illius civitatis est patronus illius civitatis de fuit episcopus Eugubii. El est patronus illius civitatis Ascesi (B.). Ora Assisi. — unito, spogliandosi nudo les (Benv). — Sente freddo e Corto, diminuto et imperfetti al vescovo et al pages e catao. Per le novi del ver-tamente (B.). Benv. Parum, Pieto, riflutandosi is sus no e per lo rifletter del sole vel secundum atiam literam dita (B.). La state (Cest.). L'Ampère va-ctorto, s idest, oblique et imperfetti del doppio effetto di monte proprise. — Oriente, imperò Cristo (B.). — Asuni e pie Subasio, specialmente il fred-che è nato uno Sole, che ha 1207 (T.). — Dispecta dei da (Lf.). — Das porta Sole: 55-63, Dall'orio, dal nasci- (B.) — Seura, vel da (Lf.). — Das porta Sole: 55-63, Dall'orio, dal nasci- (B.) — Seura, vel da (Lf.). — Das porta di Perugia menio suo : non aveva anco essere invitata d'alcane che viene di varso Ascesi (B.). molto tempe (B.). - far entir la anasse estate invitata d'alcane che viene di varso Ascesi (B.). molto tempe (B.). - far entir la anasse estate invitata. rindo il doppio effetto di monte proprie. 2.— Oriente si in Corito (B.).— Anni è più Subaio, specialmente il freddo, pè venti gelati che manilluminato il mondo (B.).

da (L/).— Da porta Sole: 55-63. Dall'orto, dal nasciquesta è una porta di Perugia mento suo: non aveva anco
che viene di verso Ascesi (B.). molto tempo (B.).— far sentir la andasse a stare con ini deNocera con Gualdo, suddite terra, far che la terra senAè valse, a lei , per to
a Roberto di Napoli e oppresse
d'imposte (T.). Per la tirancores, in displicantia di Pietro non giovò, perche altri un
nide del Perugini (Benv.). Bernardone, che fu padre di (B.).— Conv., iv. 13. Dos
Prange Più sua ratetza dove santo Francesco e fu mercasanto : Sevuto communio
ella è meno erta (B.). Purg., xii, tante di lana o lanajuolo: imentage nel communio
104.— Come fa questo, come si però che faceva fare panni (B.). manti a' lactorni contemostra talvolta questo sole, nel
priscorte, che sovrasta al come della poverta, così da la poverta di securani
la seguita della parte delPestate nasco dalla parte delpiacimento della poverta, così da la poverta di securani
la seguita della communio della poverta, per quello dice quanno elCanga (B.).— Non dica siceCorte da vescova d'Aboca — coma Genze di notte alies
se la sono chiami la detta città coram, invanti — la fece aetta dal pavendora sesi-

Prancesco e santo Domenico L'un fu tutto serafico in ardore, (B.). — Per guida, che la menasone in paradiso; santo Domenico per la via attiva del Di cherubica luce uno splendo L'altro per sapienzia in terra fue Di cherubica luce uno splendore. Dell'un dirò, perocchè d'ambedue Si dice l'un pregiando, qual ch'uom prende Perchè ad un fine fur l'opere sue. Intra Tupino, e l'acqua che discende Del colle eletto dal beato Ubaldo, Fertile costa d'alto monte pende, Onde Perugia sente freddo e caldo Da porta Sole, e diretro le piange Per greve giogo Nocera con Gualdo. Di quella costa, là dov'ella frange Più sua rattezza, nacque al mondo un Come fa questo talvolta di Gange. Però chi d'esso loco fa parole Non dica Ascesi, che direbbe corto, Ma oriente, se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontan dall'orto Ch'e' cominciò a far sentir la terra Della sua gran virtute alcun conforto; Chè per tal donna giovinetto in guerra Del padre corse, a cui, com'alla morte, La porta del piacer nessun disserra; Ed innanzi alla sua spirital corte. Et coram patre le si fece unito; Poscia di di in di l'amò più forte. Questa, privata del primo marito, Mille e cent'anni e più dispetta e scura Fino a costui si stette senza invito: Nè valse udir che la trovò sicura Con Amiclate, al suon della sua voce, Colui ch'a tutto il mondo fe' paura; Nè valse esser costante, nè feroce,

Si che, dove Maria rimase giuso, Ella con Cristo salse in sulla croce.

Ma perch'io non proceda troppo chiuso Francesco e Povertà per questi amanti Prendi oramai nel mio parlar diffuso. La lor concordia e i lor lieti sembianti, Amore e maraviglia e dolce sguardo Faceano esser cagion de' pensier santi; Tanto che il venerabile Bernardo Si scalzò prima, e dietro a tanta pace Corse, e correndo gli parv'esser tardo. O ignota ricchezza, o ben verace! Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, Dietro allo sposo; si la sposa piace. Indi sen va quel padre e quel maestro Con la sua donna e con quella famiglia Che già legava l'umile capestro; Nè gli gravò viltà di cuor le ciglia, Per esser fi' di Pietro Bernardone, Nè per parer dispetto a maraviglia. Ma regalmente sua dura intenzione Ad Innocenzio aperse e da lui ebbe Primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe Dietro a costui, la cui mirabil vita Meglio in gloria del ciel si canterebbe, Di seconda corona redimita Fu per Onorio dall'eterno spiro La santa voglia d'esto archimandrita: 100 E poi che, per la sete del martiro, Nella presenza del Soldan superba Predico Cristo e gli altri che il seguiro, E per trovare a conversione acerba Troppo la gente, per non stare indarno, Reddissi al frutto dell'italica erba.

venue per passare il mare Quando nisi vos sine sacculo Adriano (T.). - Feroce. Que- et pera et calecaments, numitio feroce è dantesco; è dice quid adquid defuit vobisi [T]. forma e dura deliberazione — Gli parv'essere tardo, d'animo a tutto patire (Ces.), vere troppo indujato a pi-- Nalte in stilla croce, im- gliare tale vita: si era fervente però che Cristo nudo fu posto fatto (B.). - Verace, Il Buti: in anlla crose nudo (E.).

to (Benv.) — De' pensier santi, di pensase di fare il simile (B.). Benv.: Præstabant sibi causam,

Exist in Hilla croce, im- gliare tale vita; ai era fervente però che Cristo nudo fu posto fatto (B.). - Verace, il Buti: in sulla croce nudo (B.). Ferace, abondevite di tutta le 73-34. Chisso, oscuro. - virtù (B.). - Egudio, lo sedamant. San Bonav.: In pri- condo trate che seguitò santo milegio panpertatis, quam mo- Francesco (B.). Morio a Pedo natrem, modo sponsan, rugia nel 1272. - Silvestro, modo dominam nominare so- questi fu lo terzo (B.). - Di Libit. - Prendi, intendi.- Edol- questo forvido proselitimo escuardo didicti contempla. vedi l'articolo. La vita serie. questo fervido proselitismo vedi l'articolo: La vita spirituale in Italia nel secolo XIV, ne' miei Profili. Pirenze, Bar-

per umiltà, et appresso perchè lo Spirito Santo lo guidava in segno che chi seguitava la sua vita doveva intendere ch'elli era vita doveva intendere ch'eli era legato alla religione (B.).— Nz g'i gravò, ecc., non ai vergognò: non calò le ciglia per vilta di cuore. Purg., xxx, 78; Tanta vergogna mi gravò la fronte (T.).— Per esser, coc., benche fuses figlinolo d'uno cittadino di non tenno gravola efferie. fusse figlinolo d'uno cittadina di non troppo grando affare (B.). Benv.: quamvis exist Ritta dittistimi hominis. — Fi. figlio; onde i cognomi: Firidolfi, Figiovanni (T). — B. Latini. Texoret 95: Fi di Latini. Texoret 95: Fi di Latini. Texoret 95: Fi di Latini. Texoret 95: Gi di Latini. Texoret 95: Gi di Latini. Texoret 95: Gi di Latini. Postoret 95: Gi di Latini. Postor a papa innocenza terzio, es-elli confermò la sua regola (1214), imperò che aveva avuto in visione ch'elli vedeva cadere la chiesa di santo loanoi Lala chiesa di santo loangi. Laterano, se non che due in alto despetto la sostenevano; e venendo poi a lui santo Francesco, ii parve che fosse colni chi chi avota veduto in visione sostenere la chiesa predetta cha non cadesse, e però ii fu benivolo a farti ogni grazia che li addimando. Così il Butt, che ripete la stessa visione per Onorio. V. Passavonti, D. III, c. 4. — Primo ripulto, prima confermazione della sua regola con privilegio confermazione della sua regola con privilegio confermato e sugcon privilegio confermato e sug

con privilegio confermato e suggellato colla bolla. (B.). Benv.:
Privilegio E. pente poverella.
Pd-108. La pente poverella.
Pd-108 i pente poverella.
Pd-108 i pente poverella.
Pd-108 i mainte mimo cous frattors privilegium, quod posient accar ministrare, et dignitates spiritua et habere. — Dall'sterno spiro, dalla eterna pirazione d'Iddio (B.) — Archimandeita, principe dei pastori (B.) Nella Mon, dice s. Pietro. Archimandeita nostro (T.). Titolo che la Chiesa reca da Archimachta nostro (7). Plenar Pranthen Prenze, Har-Archimachta nostro (7). Plenar Pranthant titotasiam, bira 1870.

Guod non cogitard nutrancia; 85-93. Quel padre Pater or agli alati che zono prepost a discretiva viderettura quo-dinti, magister vila (Chiose). più monasteri (Bi) — Del titot vidente cum. Ideo statim — Con la sua donna, colla Noldan, in presenza del Solhabuti sectatores. — Bernardo povertà — e con quella fami-dano re d'Egitto — superba, quintavalle, lo primo com-gita, dei frati che erano intrati con grande pompa et apparato no che avesse santo Fran-alla sua vila, che famo in nu-stava — e git altri, santi mar-o—Si secte o prima, per-mero dodici - gid tegava, teneva tri (B) — Ae-ba, perch'elli à regola del frati minori obligati — l'umite capestro, la trovi troppo duri queli Saraini d'andare scaizi (B). Come corda cinta, la quale santo a carvertiri (B) — Ai l'utto ili spostoli. Luca, xxii, S5: Francesco prese per cintura dell'itanca erbo, a tava troubficare l'erba d'Italia, cioè il cristiani d'Italia (B.). — Fioretti, 44: Fegoretto non potere fare più frutto in quetle parti per divina rivelazione si disposedi ritornare tra li fedel. — Il Soldano poi, secondo la leggenda, convertito e battezzato in sul morire, si salvo.

106:108. Nel crudo asso. Nel-

106-108. Nel crudo sasso. Nel-l'aspro monte dell'Alvernia vicino a Bibbiena nel Casentino (F.). Benv .: A quo monte duo flumina oriuniur, scilicet Ti-ber et Arnus... non marcefactus in lecto molli, sed contemplans in saxo duro - L'ultemplans in saxo duro - L'ul-timo sigillo, le stimate della sua passione (B.). Benv.: Quia primum sigillum recepit ab Innocentio, recundum ab Ho-norio, teritum et ultimum a Jesu Christo. Du' anni por-tarno, portorno due anni mon-tre ch'elli visse poi, che fu dua anni, e non petette poi an-dare se non in su l'asino, e di cuelli del costito, non sapera quella del costato non sapeva nessuno, se non quello fralo che gli lavava li panni che li trovava sangulaosi (B.).— Morì si 4 ottobre del 1226, vi-gesimo della sua conversione, secondo done la transcribne, secondo dopo la impressione delle sacre sante Istimate, ed

delle sacre sante latimate, ed era negli anni 45 della sua nativitade, Fioretti 130. 109-117. Colui, Dio. — Sor-tillo, lo destinò (T.). Elesso in sorte, per grazia (Ces.). — Suro alla mercode, in vita eterna al merito delle sue virtudi (B.). — Fanti suestio piccole mi-- Farsi pusillo, picculo, umi-liarsi (B.). - Brede. Benv., ironicamente: Et vide quod de jure civili homo potest repudiare hæreditatem, si sit sibi damnosa. Ideo fratres minores repudiaverunt ipsam paupertatem tamquam sibi dam-nosam. — A fede. Il Buti: Di fede, fedelmente. — Fideliter, non sophistice. Quia parum prodest non tangere pecuniam proass son tangere pecuniam manu, et illam animo appe-tere (Benv.), — Del suo grem-bo, del grambo della povertà; imperò ohe in su la fargana (o farsata; giacea di burrac-cio (B.). Il Cest: Intende la nuda terra, Vite santi Padri; Essendo in sul morire, si spoglid (san Francesco) tutto ignu-do in terra a dimostrare come sempre avea amato somma poverta, ecc. - De corpore, in quo stabat ipià a ima (Benv.) — Al suo regno, al paradiso. — Altra bara, cho quella della povertà imperò che comandò ai suoi frati che paradiso. — Aliva bara, che dana e non della Teologia (B.). io parlante, come in Virula quella della povertà imperò di ricchezza e di onori di Chie. (An., 11). Nec., ti mirretan (che comandò ai suoi frati che sa (Ces.). — Salit, paschi. — tuna Sinonem Finati. Prima in sul burraccio portassero lo non si spanda. non si sparga intendevasi verbo, e spirata suo corpo a fossa, come noi così e si svii dall'ovile (B.). — si: vedrai che cosa argometa regglamo che si portano il E stringonsi al pastor, a santo la mia parola correttrice (Asserbica de la mia parola corrett

Nel crudo sasso, intra Tevere ed Arno, Da Cristo prese l'ultimo sigillo, Che le sue membra du' anni portarno,

Quando a colui ch'a tanto ben sortillo, Piacque di trarlo suso alla mercede, Ch'ei meritò nel suo farsi pusillo.

Ai frati suoi, si com'a giuste erede, Raccomandò la sua donna più cara, E comandò che l'amassero a fede;

E del suo grembo l'anima preclara Muover si volle, tornando al suo regno, Ed al suo corpo non volle altra bara. Pensa oramai qual fu colui, che degno Collega fu a mantener la barca

Di Pietro in alto mar per dritto segno! E questi fu il nostro patriarca; Per che qual segue lui, com'ei comanda,

Discerner puoi che buona merce carca. Ma il suo peculio di nuova vivanda

È fatto ghiotto si ch'esser non puote Che per diversi salti non si spanda; E quanto le sue pecore remote E vagabonde più da esso vanno.

Più tornano all'ovil di latte vote. Ben son di quelle che temono il danno, E stringonsi al pastor; ma son si poche. Che le cappe fornisce poco panno.

Or, se le mie parole non son floche Se la tua audienza è stata attenta, Se ciò ch' ho detto alla mente rivoche, In parte fla la tua voglia contenta,

Perchè vedrai la pianta onde si scheggia, E vedrai il coreggier che s'argomenta U' ben s'impingua, se non si vaneggia.

- per dritto segno, di ciclo (F.). — Comanda, nelle sue costituzioni : imperò che santo Domenico non fece regola nuova: ma voise che li suoi frati vivessono sotto la suoi della comba di santo-America. regula di santo Agustino; ma ben fece certe costituzioni (B.). - Peculio, greggia. - Di nuo-va vivanda, della scienza mon-

— Comandò che il suo corpo vuot poco panno a vertir tal' fosse sepolto dove si seppelli- frati; son pochi (T.), scono i giustiziati (Benr.). Si 133-133, Ficoke, occure. Auchiamava quel luogo Colle dienza, se hai ascoltato attenta d'Inferno, poi fatta la vicina motio.—Contenta della solutto Chiesa si chiamò Colle di Pa-ne dei detto motto (Ces.)—Interaportato nel 1230 (Lf).

118-132, Colut, a. Domenico a che usi (T.).—Il corpojura per dritto scono, di cielo Santo Demonico chiama corpone del detto motto (Cas.)-Onia si scheggia. Vedral di che nobi-le pianta che legno si taglia a che usi (T.). — Il coreggia Santo Domenico chiama core ger, perchè portò cinta la e reggia, e volse che li suoi fri portassero cinta come Francesco li suo' frati la Francesco II and frait da (B.). Però cordigireo la xxvii, 67). Tommaso den cano è che disse: U bes impingua, e che qui tuttivaria, ande II coreggier ne la parlante, come in Virgil (An., III). Nec., ri miserum fettura Sistemania.

### CANTO DECIMOSECONDO.

Alla prima corona di dodici spirili risplendenti, fassene attorno un'altra di egual numero Uno di questi, san Bonaventura francescano, lesse le lodi di san Domenico. Dipot da a Dante contezza de suoi compagni.

Si tosto come l'ultima parola La benedetta flamma per dir tolse, A rotar cominciò la santa mola; E nel suo giro tutta non si volse Prima ch'un'altra d'un cerchio la chiuse, E moto a moto, e canto a canto colse; Canto, che tanto vince nostre Muse, Nostre Sirene, in quelle dolci tube, Quanto primo splendor quel ch'e' rifuse. Come si volgon per tenera nube 10 Due archi paralleli e concolori, Quando Giunone a sua ancella iube, Nascendo di quel d'entro quel di fuori, A guisa del parlar di quella vaga, Ch'amor consunse, come sol vapori; E fanno qui la gente esser presaga, Per lo patto che Dio con Noè pose, Del mondo, che giammai più non si allaga; Cosi di quelle sempiterne rose Volgeansi circa noi le due ghirlande, E si l'estrema all'intima rispose. Poichè il tripudio e l'alta festa grande, Si del cantare e si del ffammeggiarsi Luce con luce gaudiose e blande, Insieme a punto ed a voler quetarsi, Pur come gli occhi ch'al piacer che i muove Conviene insieme chiudere e levarsi, Del cuor dell'una delle luci nuove, Si mosse voce, che l'ago alla stella Parer mi fece in volgermi al suo dove. E cominciò: L'amor che mi fa bella Mi tragge a ragionar dell'altro duca, Per cui del mio si ben ci si favella. Degno è che dov'è l'un l'altro s'induca, Si che com'elli ad una militaro.

1-9. Si to lo come, eco., su- chiuse i n mezzo. - E moto a bito che prese per dire quella moto, ecc., lo cerchio di quelli ultuna parola, cioè si vaneggia di fuora accordò lo suo moto minciò a girare lo circulo in tro (B.). — Nostre Muse, tutte dove, at lungo dovella era (F.) obe erano, come fa la mola, le fizioni che potessono fare li 32-45. L'amor, ecc., la carità side la macina del mulino (B.). Poeti. — Nostre Sirene, tutte — mi fa belle, facendomi besta circaminente. Con., tili, 5: le deleczze del canto (B.). Purg. nel cospetto di Dio (Bene.). — Veggia il sole appunto copra xix, 19. — Tube, voci celesti. Dell'altro duca, di a. Domente presente a modo di mola. Nella Bibbia: per ogni armonia nico (B.). — Per cut... si ben, ma di rota. — Tutta non si (T.). — Quanto primo spiene coc., del qual duca o capo, per colts, non compie di fare lo der quanto il raggio diretto del conoluder l'eccellenza, ha san giro tutto (B.). — Un'altra Sole supera il riliesso — rifuse, Tommaso così ben favellato del mola, ghirlanda di besti la latino: refudit. Sopra, 11, 88 mio san Francesco (F.). — Westernette del control del contr (E.), — La zavia molar inco- e lo suo canto con quell d'en-minciò a girare lo circulo in tro (E.), — Nostre Muse, tutto obe erano, come fa la mola, le fazioni che potessono fare il aloè la macina del mulino (B.). Poeti. — Nostre Sirene, tutto Crizzonti limente, Coro, III, 5: le dolecze del canto (B.), Purg.

Così la gloria loro insieme luca.

10-21. Tenera nubc, sottile e trasparento (B.). — Archi baleni — paralleti, egualmento distanti — lo primo che si cangi dai raggi del Sole diretti nella nube. e l'altre dai raggi reflessi da quello nella parto op-posita — concolori, di uni me-desimi colori — a sua ancella, vada a fare qualche sua im-basciata (B.). — Quella vaga... Eco, innamorata di Narciso — Consunse, come consumma lo Sole li vapori — prezaga, Indivinatrice (B.). — Non za attaga, non si dista per dilavio, come fece al tempo di Noe, Gen., 1x, 13-15. — Rose, anime beate che stavano in giro in-torno a noi, come due gir-lande di rose stanno intorno al lande di rose stanno intorno ai capo l'una più presso che l'altra (E.) — circa, attorno — chir-lande, lo cerchio di quale era a. Tomaso, e similmente lo cerchio di fuori noi quale era frate Bonaventura — l'estrema de l'altra di dora call'altrino. ecc., quella di fuora all'intima, a quella d'entro, col moto e col canto (B.).
22-30. Il t ipudio , lo ballo
che girava intorno (B.)

Fiammeggiarsi, Purg., xv, 75: Come specchio l'uno all'altro rende (T.). - Luce con luce, l'uno beato spirito coll'altro -Junio Geato spirito colt attro-pandiore, godenti ed allegri-biande, compiacenti l'uno al-l'altro (B.). — a punto. a un punto stesso e ad un voiere unanime (F). — Come gli oc-chi, s' accordano insieme a chiuderti et ad aprirsi alla cora obietta che il muore at piacer, alla cosa che piace a vedere (B.). Anco il dolore esercita nel senso l'istinto del esercita nel senso l'istinto del piacere, cioè della propria con-servazione; e il piacere che trascende questo fine diventa dolore (T.). — Cuor, centro — Delle inci muove, di quelle che erano venute poi, cioe del serchio di fuori - l'ago alla stella, l'ago calamitato.

duca, s' introduca a dirne le lodi (T.). — Luca, rispienda giù nel mondo la fama loro e a gloria che hanno ia Paradiso (S.). Inf. xvi, 66. — Lexerto di Cristo, la congregazione del cristinal. — A riarotto di Cristo, la congregasione del cristiani. — A riarmar contro il demonio dopo
perduta ia graria (F). — All'unegna del gonialone della
croco. — Sospecciono, con molti
dubbi, siccome appare nelle setta delli cristici che si erano levati - In forse, in pericolo (F).
— Non per suce degna, non
nen per suo merito ne fosso
degna (B). — Ai cui fare, all'opere di alle predinche de quali
— Lo popoi, ciòò cristiano —
divisito, dalla Santa Chiesa ce
dalla fede — si ruccorse, ravvide e raduno (T).

46-80. Zefiro dolce, è dilicato
vento e fista nella primavera,
e per questo intende la parto
occidentale — le novelle fronde, allora gli albori e l'erbe
mottono toura le fronde. Boszio: Ut quas borec apiritus
un'fert, Rechat miti Zephyrus frondes (B). — Dell'onde
bell'operama — ner la l'unode

zio: Ul quas borca apiritus autert, Revehat mitis Zephyns frondes (B.). Dell'onde dell'ocesno — per la tunga foga, il iungo careo che fa il sole nel solsinio d'estate (B.). Per la lunga loro estensione. Passudo a Dante ignoti gli antipadi, pensava che il Sole si nascondesse talvotta a tutti gli uomini, quand'è nel tropico del Gapricorno o il vietno (F.).—Caluroga, Latino: Caligneris, Ora Calahorca, Nella Castiglia vecchia. — Bel gande scudo, del grande defensore, del ro di Castiglia), che fa per arme uno scudo grande con quattre dall'un lato, nel quartiere dall'un lato, nel quartiere dall'un lato, nel quartiere di sopra è il conne et in quello di sotto è il iconne et in quello di sotto è il conne et in quello di sotto è il leone et in quello di sotto è il leone et in quello di sotto è il leone et in quello di sotto è il castello, e così nell'uno lato il leone soince al castello, e nell'altri il leone soince al castello, e mori in della nobile famiglia de Guimani. Nascque mel 1770, e mori in Bologna nel 1221 [F.).—Cenatr. Dante con san Tommaso crediva simultane la creazione. in Bologna nel 1221 [F.].- Creatr, Dante con san Tommaso credeva simultanee la creazione
e l'infusione dell'anima (Lf.).
- Frece profeta, Avendo soganto ch'ella parturiva un cane
bianco e nero (simbolo dell'abito dell'ordine Lf.) che portava una fiascola in bocca che tutto lo mendo incendea, ella spose lo sogno dicendo ch'ella parturirebbo uno figlinolo che colla scienza sua illuminerebbo tutto il mondo, e colta sua ar-dente carità incenderebbe li altri ad amare Iddio (B)

L'esercito di Cristo, che si caro Costo a riarmar, dietro all'insegna Si movea tardo, sospeccioso e raro; Quando lo imperador che sempre regna, Provvide alla milizia ch'era in forse, Per sola grazia, non per esser degna; E, com'è detto, a sua sposa soccorse Con duo campioni, al cui fare, al cui dire Lo popol disviato si raccorse. In quella parte, ove surge ad aprire Zeffiro dolce le novelle fronde. Di che si vede Europa rivestire. Non molto lungi al percuoter dell'onde, Dietro alle quali, per la lunga foga. Lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, Siede la fortunata Calaroga, Sotto la protezion del grande scudo, In che soggiace il leone, e soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo Della fede cristiana, il santo atleta, Benigno a' suoi, ed a' nemici crudo: E come fu creata, fu repleta Si la sua mente di viva virtute, Che nella madre lei fece profeta. Poichè le sponsalizie fur compiute Al sacro fonte intra lui e la fede, U' si dotar di mutua salute; La donna, che per lui l'assenso diede, Vide nel sonno il mirabile frutto Ch'uscir dovea di lui e delle rede; E perchè fosse, qual era, in costrutto, Quinci si mosse spirito a nomarlo Del possessivo di cui era tutto. Domenico fu detto; ed io ne parlo Si come dell'agricola, che Cristo Elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e famigliar di CRISTO; Chè 'I primo amor che in lui fu manifesto Fu al primo consiglio che diè CRISTO.

messioni che si fanno, quando Ed affinc'iè nella costruisme il fanciullo si battezza (E.), — a nella forma del nome fossioni di fanciullo si battezza (E.), — a nella forma del nome fossioni del control del cont - Che per tut, ecc., quæ con-sensit pro ec, quando sacerdos interrogabat: Vis baptizarit et ipsa respondebat pro eo: Volo (Benv.). — Delle rede, de' frati snoi. La santula sua sognò che ella vedeva nella fronte di lui. una stella che illuminava tutto soltà scienza sua infinimereccio di la sciula dell'infinimata fitto di mondo, e coltà sua ar- il mondo (B.). Una nella fronte nissonere me, e con foca e poente carità incenderebbe il ed una nella nuca, onde rima- menico, che, essendo nella sua litri ad amare iddio (B)

con la rima del dio (B)

c

suts, e viene a dire dominico cosa del Signore (B.), — Arri-cola, scricoltore (B.), — Oria Sotto, xv. 64-5 — A tutario lui, Cristo (T). 75-37. Fu al prime, sca. Matth., xx. 21, Si via ser-fectus esse, vade, venta qua habet, el da pauperibus, et i-missoner met e con foca a lo-

Spesse flate fu tacito e desto Provato in terra dalla sua nutrice, Come dicesse: Io son venuto a questo. O padre suo veramente Felice! O madre sua veramente Giovanna, Se interpretata val come si dice! Non per lo mondo, per cui mo s'affanna Diretro ad Ostiense ed a Taddeo, Ma per amor della verace manna, In picciol tempo gran dottor si feo, Tal che si mise a circuir la vigna, Che tosto imbianca, se 'l vignaio è reo; Ed alla sedia, che già fu benigna Più a' poveri giusti, non per lei, Ma per colui che siede e che traligna, Non dispensare o due o tre per sei, Non la fortuna di primo vacante, Non decimas quæ sunt, pauperum Dei, Addomando; ma contro al mondo errante Licenzia di combatter per lo seme, Del qual ti fascian ventiquattro piante. Poi dottrina e con volere insieme Con l'ufizio apostolico si mosse, Quasi torrente ch'alta vena preme, E negli sterpi eretici percosse L'impeto suo, più vivamente quivi Dove le resistenze eran più grosse. Di lui si fecer poi diversi rivi, 103 Onde l'orto cattolico si riga, Si che i suoi arbuscelli stan più vivi. 106 Se tal fu l'una ruota della biga, In che la santa Chiesa si difese, E vinse in campo la sua civil briga, Ben ti dovrebbe assai esser palese L'eccellenza dell'altra, di cui Tomma 109 Dinanzi al mio venir fu si cortese. Ma l'orbita, che fe'-la parte somma Di sua circonferenza, è derelitta,

Si ch'è la muffa dov'era la gromma.

avexa, e distribui il pregio in rico di Susa, vescovo ostiense, forze erasistenze. Più prosse, e distribui il pregio in rico di Susa, vescovo ostiense, forze erasistenze. Più prosse, essendo una grande fame in cretali, Taddeo de' Pepoli, in Tolosa, dove gli Abbigesi erasistenze aveza de la rico di Bologna, e la tempi di Dante, in gli tenner diero diversi frati serra, uscito del letto in terra Bologna (F.). Benv., con altri (Benv.). — Si riga, è imbagna alla figura ad adorare (B.) — fiorenino, medico famoso e più tvis, più ferventi (B.). Il servento a questo, ad es- lettore a Bologna, ove mori 166-126. Debide biga, del carsere oratore e servitore d'il- nel 1255. Sopra, xi, 4: Ad afo- ro; se fu tale l'uno de' camere oratore e servitore de l'il- nel 1255. Sopra, xi, 4: Ad afo- ro; se fu tale l'uno de' camere oratore e servitore d'il- nel 1255. Sopra, xi, 4: Ad afo- ro; se fu tale l'uno de' camere oratore e servitore d'il- nel 1255. Sopra, xi, 4: Ad afo- ro; se fu tale l'uno de' camere oratore e servitore d'il- nel 1255. Sopra, xi, 4: Ad afo- ro; se fu tale l'uno de' camere oratore e servitore d'il- nel 1255. Sopra, xi, 4: Ad afo- ro; se fu tale l'uno de' camere oratore e servitore d'il- nel 1255. Sopra, xi, 4: Ad afo- ro; se fu tale l'uno de' camere de la felicità mondana rono del vita. I ebbe co' suoi cristani, che la grazia, avendo tale figliulo padri vostri manufarono la impugnavano con loro cresio (Bruv.) — Saffanna, labora- fortificare e spiare intorno la della Chiesa mitanta e tem- fur (Benv.), — Ad Ostiense ed ar Taddeo. Li pone a rappre- santa Teologia (B.). Girare petuo (B.) — Dell'altra ruoto per santa Teologia (B.). Girare petuo (B.) — Pell'altra ruoto petutile il diritto civile. Il cardinale En- (T.) — Tosto imbianca, si Tomma, s. Tomaso (B.) — Del'altra ruoto con directali civile.

secca e perde lo verde (Lan.). Si copre di muffa (T.). - Vignaio, vignaiuolo. 88-96. R alla sedia aposto-lica (B). — Più, che non è, - A' poveri giusti, onesti, non

lica (B). — Piu, che non e, — A pover giusti, onesti, uon ai gaglioffi. Soleano li prelati li beni della Chiesa partire ia quattro parti: la prima parte, della persona del prelato; la esconda, dei chierici che servono lui e la Chiesa; la torza, per Fadornamento della chiesa; la quarta, dei poveri di Cristo: la quale divisione da pochi oggi s'osserva. (B). — Per colte, Bonifazio VIII (Benn). — Non dispensare, ecc. Moti, essendo obbligati a rendere alla Chiesa alcuna quantisi di pseunia o a' poveri per alcuno testamento, addimandano dal papa o da alivo prelito dell'avanzo (B). — La fortissa, lo benedici odel canopicato al primo vacante o d'aliro beneficio la apettando e dei dispensi che peneficio apprimo vacante o d'aliro beneficio apprimo per la considera de della capatizando a deside.

cate al primo vacante o d'altro beneficio, aspettando e deside-rando che colui che v'è muoia et elli succeda. (B.). — Altri: di prima vacante. — Non de-100

et elli succeda. (B.) — Altri: di prima vacante. — Non decimas, ecc. non chiese per so 
le decime che devono convertirsi in uso dei poveri. — Per 
lo seme della fede — del quati 
ti cingono 24 floridi Dottori 
(Benw.) — Plante, Sopra, x. 91
97-105. Volere, zelo. — Con 
l'ufizio, ecc., della inquisitoria 
che il l'u conceduto dai papa, 
(B.) Pare che l'uficio d'inquisitore non fosse specialmento 
commesso ai Domenicani chi 
nel 1233, 12 anni dopo la morte di s. Domenico (Lf.). — Ch'alto veno preme, che vena 
d'acqua che vegna d'allo, spinga. — Sie-pi. Sterpo si dice legno bastardo non frutifiero, o 
coal sono gli ercitic (B.). Matteo, 111, 10; vii, 19. — G. Viit. 
v, 25; l'u i prumo stirpatore 
degli ercitici. Resultenze, Giov. 
Vill. xii, 22: Vinte tutte le lovoforze er existenze. — Più grosse.

nanzi al mio ventr, nella prima corona, prima che venisse la seconda, dovio sono (Benu.) — Ma l'orbita, la via : orbita si Ma Forbita, la via; orbita si chiama la riga che disegna la ruota del carro — somma, di sopra — è deretitta, abbandonata (B.). Quam orbitam pars extrema circimferentice fecti (Benv.). — Gromma, tariano, crosta di tartaro (Bt.). — Volta, sviata (B.). — Quel dinanti, pone il davanti del piede dove s. Francesco aveva il calcagno; va al rovescio di lui (F.). — S avoeded. Il W. St vede — St laguerd, d'essere data al fucco, invece di casur messa nel granalo, clob messa all'inferno anzi che nel Paradiso (F.). — Mattha, XIII, 30: — Chi cercase vostro voltune, cioè nostra congregazione, a foglio, a frate a frate, ancor troveria carta, cioè frate che serverebbe quallo che è lo diritto voltume, cioè nostra congregazione, a foglio, a frate a frate, ancor troveria carta, cioè frate che serverebbe quallo che è lo diritto voltune, cioè frate che serverebba quallo che è lo diritto voltune, alla regola scritta di s. Franceson (E.) Banyanto intende del. chiama la riga che disegna la alla regola scritta di s. France-sco (B.). Benvenuto intende de-la Scrittura sacra, eper quel da Casale un frate Giovanni, che fe' un comento dell' Apocalissi,

cooria, în stringe colle costi-nzioni [B].

127-141. La vita, l'anima [B].
Glovanni di Fidanza, di Ba-gnorsa, în quel d'Orvieto, fu dottore e cardinale di santa Chiesa, vescovo d'Albano e per la anni generale dell'ordine minoritico. Nacque nel 1221, mori nel 1274. — La sinistra cura delle cose temporali [B]. Per l'Inferno si va sempre a sinistra. (Benv.). — Dextera cura est ordinia; sinistra est officii (Chiese). — Elluminato ed Agostín, francescani. — Benv., dice che non gl'induce per la distrina o per gli scrit-

La sua famiglia, che si mosse dritta Co' piedi alle sue orme, è tanto volta, Che quel dinanzi a quel diretro gitta; 115 E tosto s'avvedrà della ricolta Della mala coltura, quando il loglio Si lagnerà che l'arca gli sia tolta. Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio Nostro volume, ancor troveria carta U' leggerebbe: I' mi son quel ch'io soglio. Ma non fia da Casal, nè d'Acquasparta, Là onde vegnon tali alla scrittura, Ch'uno la fugge, e l'altro la coarta. 127 Io son la vita di Buonaventura Da Bagnoregio, che nei grandi uffici Sempre posposi la sinistra cura. 130 Illuminato ed Agostin son quici, Che fur dei primi scalzi poverelli, Che nel capestro a Dio si fero amici. 133 Ugo da San Vittore è qui con elli E Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano Lo qual giù luce in dodici libelli: Natan profeta, e il metropolitano In Scriffith's accordance to read the content of th

Manguadore; Perrus co-mestor, così detto, perchè era un pappone di libri, fece le sto-rie scolastiche (B.). Di Troyes in Francia, morto nel 1179, — Pietro Ispano, figlio d'un me-dico di Lisbona. Fu vescovo di Braga, poi cardinale e vescovo di Tusculo, e nel 1274 papa Giovanni XXI. Nel 1277 morì in Viterbo sotto le rovine di una parte del palazzo papale. - Na-tan profeta. Lo mette tra questi dottori, perche palesò lo suo peccato a Davide, come questi altri hanno fatto palesi il vizi e le virtù nelle loro opere— metropolitano Cricostomo (na-Benv., dice che non gl'induce airri hanno fatto palesi il vizi Emulare in nescif. .—Illiame per la distrina o per gli sorite e le virti nelle loro opera — vorrebbe intendere di a. Tassiti, ma per l'opere e gli esempi metropolitano Cricostomo (na maso — a contendere di cardificanti, — Alluminato (nelle to verso il 344) s. G. Cricostesia con lui, — La infiame Vite de' SS, PP.) seppe trar di stomo, arcivescovo di Costan-mata cortesia, cioè l'ardente bocca a s. Francesco la vi-tinopoli, — Anseimo, Sant'An-carità che hae mostrato s. Tesione in cui si segnò delle selmo, arcivescovo di Canter-maso in verso s. Prancesco face dira di lung, arcivescovo di Canter-maso in verso s. Prancesco face dira il 1033, e fu gran teo-dente discorso, — Questa medi funi, non di refe, come si logo. Morì nel 1109, O meglio panta, questi mici undida fa oggi dai frati della se-sant'Anseimo di Lucca (F.).— compagni.

furono sepolte le reliquie d'At-tila, Abate del Monastero di Flora, fondato da lui, mosi nel 1201. — Hic vidit in spiritu tempora eccleriae futura et figuravit in figuris (Chior). 142-145. Ad inveggiar, a ma-

142-145. At inveggiar, a ma-nifestare e lodare; et è par-lare lombardo (B.). All'amnia-zione di dir le lodi di si gua campione qual fu san Doma-nico, ecc. Invidiare. Qui se Emulare in bense[P.,—Il Illiam vorrebbe intendere di a. Tan-

#### CANTO DECIMOTERZO.

Descrive il Poeta la danza delle due ghirlande di beati spiriti. Narra poi come s. Tommaro gli sciolise l'altro dubbio, dimostrandogli in che senio egli avesse dello di Satomone, « Che a veder tanto non surso il secondo, » e come non avesse con ciò detratto ne al primo padre Adamo, ne a Gesù Cristo, che mecssariamente dovevano essere perfettistimi, perchè opera immediata di Dio, « per consequente più sapienti di Satomone, Conchiude il Santo avvertendo del pericolo degli afrestati giudizi, e quanto sia soggetto ad ingannarsi chi stima le cose dalle apparenze.

Immagini chi bene intender cupe Quel ch'io or vidi (e ritegna l'image, Mentre ch'io dico, come ferma rupe) Quindici stelle che in diverse plage Lo cielo avvivan di tanto sereno, Che soverchia dell'aere ogni compage; Immagini quel carro a cui il seno Basta del nostro cielo e notte e giorno, Si ch'al volger del temo non vien meno; Immagini la bocca di quel corno, Che si comincia in punta dello stelo A cui la prima rota va dintorno, Aver fatto di sè due segni in cielo 13 Qual fece la figliuola di Minoi Allora che senti di morte il gelo), E l'un nell'altro aver li raggi suoi, Ed ambedue girarsi per maniera, Che l'uno andasse al prima e l'altro al poi; Ed avra quasi l'ombra della vera Costellazione, e della doppia danza, Che circulava il punto dov'io era; Poi ch'è tanto di là da nostra usanza, Quanto di la dal muover della Chiana Si muove il ciel che tutti gli altri avanza. Li si canto non Bacco, non Peana, Ma tre Persone in divina natura, Ed in una persona essa e l'umana. Compiè il cantare e il volger sua misura, Ed attesersi a noi quei santi lumi,

Felicitando sè di cura in cura.

1-21. Immagini, ecc. Chi ha tantochè al voltar del timone

tante, detto il primo mobile — Aver fatto, ecc., immagini che queste ventiquattro bellissime stelle formino in cielo due costellazioni, ciascuna di 12 stelle disposte a cerchio, come quella corona in cui Arianna, figlinola corona in cui Arianna, figlinola di Minosse, morendo fu cagiono che fosse convertita da 
Bacco la ghirlanda di flori che 
ornavale il capo — E tren nettattro, ecc. Intendi: e l'ansegno (l'una ghirlanda di stelle) risplendere dentro dell'altro, ed ambedue volgersi, girarsi per maniera, che l'uno 
andasse al prima, innanzi, e 
l'altro al poi, dietro di quello.
Cono, 1v. 2: Il tempo e numero di movimento secondo 
prima e poi (B. B.). La phirprima e poi (B. B.). La phir-Cons. IV. 2: It tempo e numero di movimento secondo prima e por (B. B.). La ghirlanda estroiror ricevea dentro a se e andava parallela e concentrica alla interiore. — La corona di dentro dava come la norma al movimento dell'altra; sicchè questa le andava dietro (Cez.). L'una andava in contrario all'altra (7.). — B avrd quari Fombra, ecc., e queste cose taluno immaginando, avrà quasi l'ombra di quollo era veramente la costillazione che que beati splendori formavano (L.). — Che circulava, che danzando girava intorno al punto in cui mi stava (B. B.). — Minoi, dal latino: Minoi: , gentivo di Minoi. Minos.

23-30. Quanto, lo moto del primo motore avanza in celerità lo movimento della Chiana La snovimento della Chiana La Chiana è uno flume padulesco, che è in Toscana tra Siena e Perugia, che va si piano, che non si vede suo movimento (8.). Nella provincia d'Arezzo separa le montagne degli Apen-1-21, Immagini, ecc. Chi ha tantochè al voltar del timone che è in Toscana tra Siena e desiderio di vedere la costèl- (per rivoluzione che faccia) non Perugia, che va si piano, che lasione ch' io vidi, faccia nella vien meno ai nostri occil, non non si vede suo movimento fantasia di queste stelle due sparisce (B. B.). Sempre tro- (B.). Nella provincia d'Arezo-corone, che in tale modo si vasi sopra dell'orizonte no-separa le montage degli Apezo-munevono (Lass.) — Cupe: la- stro, ne mai sotto di esso na- nini e dell'Amiata (Antonelli), tino: cupit, desidera. — Plage, soondesi (L.). — Immogisti la — Non Penna, Lat.: Penna, parti del cielo- screno, chiari- bocca, ecc., immagini poi le Inno ad Apollo, E-za dività B.). — Che soverchia del- due stelle dell'Orsa minore, le na natura unita con l'u-l'ares, ecc., che vince ogni più vicine al polo, le quali, mana in una sola persona, in densità dell'aria (B.B.), — Im- poste una di qua ed una di là Gesù Cristo (B. B.), — Sura suelle, il carro di Boote. le conno, di quello spazio in fi- per attendere a noi (Cez.).— setto stelle dell'Orsa maggio- gura di corno, che ha suo Felicitando zè, Fino a quel ro, al qual carro basta gior- centro in punta dell'asse mon- punto quelle amine s'erano leno e notte, per fare il suo diale, in cui si gira la prima tiniate ludando Dio; ur pasiro lo spazio del nostro cielo, ruota, cioè il primo cielo ro- sano a letiziarst, stogando l' lor carità al nostro servigio

lor carità al nostro servigio (Tes.).

31-30, Ruspe il silenzio, ecc., il comminciò a parlare tra qualiti honominciò a parlare tra qualiti honominciò a parlare partecipazione della beattudine, la quale è quello che è la divinità (B.).

— B. titse, santo Tonazio — Quando l'uena pagita i tritta, poi ch'è battuta i una siata della pagita, sicola ne sono uscite le granella che v'erano, cioè: Poi che è discusso l'uno dubbio, sicola la verità è apparita fuora, come appare la grano quando la pagita è battuta — Quando la via semeza, nella mento di bante — fullra pagita (B.). L'altra difficoltà.

nella mento di Dante — l'altra paglia (B.). L'altra difficoltà. 38-49. La bella guancia, Eva: modo omerico. — Forato adita tancia di Longino (B.). — Poscia, intendi posteriormente al colpo della lancia; cioè, colla sua sepoltura, e con quel chè ficee dopo risorto fino alla sua ascensione; prima, nel tempo della sua vita mortale. Ovvero, potrebbe intendersi poscia per le colpe future dopo la passione colpe future dopo la passione di lui, e prima per le colpe tutte anteriori (B.B.). — Vince la bilancia, imperò che non è nessuna colpa che pesi tanto, quanto pesa lo merito della quanto pesa lo merito della passione di Cristo nel cospetto d'Iddio (B.). Tutte le colpe u-mane possibili non pesano, ecc. (B.B.). — Non ebbe il secondo, ecc. Tu credi che Adamo e Cristo avossono cide di perfe-zione che può avere l' umana zione che può avere l'umana natura; dunque come dici che la quinta luce non ebbe il secondo, che furono questi due più perfetti uomini diluit (B.).—Lo ber, cec. L'anima buona che si cela nello epiendore, che è quinto dopo di me E l'anima di Salomone (B. B.). 51-56. Nel vero farri come centro in tondo, cadere, ciòè, materambi ael mezzo del circhio.

Ruppe il silenzio nei concordi numi Poscia la luce, in che mirabil vita Del poverel di Dio narrata fumi. E disse: Quando l'una paglia è trita,

31

34

17

Quando la sua semenza è già riposta, A batter l'altra dolce amor m'invita

Tu credi che nel petto, onde la costa Si trasse per formar la bella guancia, Il cui palato a tutto il mondo costa, Ed in quel che, forata dalla lancia,

E poscia e prima tanto soddisfece. Che d'ogni colpa vince la bilancia, Quantunque alla natura umana lece Aver di lume, tutto fosse infuso

Da quel valor che l'uno e l'altro fece: E però ammiri ciò ch'io dissi suso, Quando narrai che non ebbe il secondo Lo ben che nella quinta luce è chiuso.

Ora apri gli occhi a quel ch'io ti rispondo. E vedrai il tuo credere e il mio dire Nel vero farsi come centro in tondo. Ciò che non muore e ciò che può morire. 4

Non è se non splendor di quella idea Che partorisce, amando, il nostro Sire; Chè quella viva luce che si mea

Dal suo lucente, che non si disuna Da lui, nè dall'amor che in lor s'intrea, Per sua bontate il suo raggiare aduna, Quasi specchiato, in nove sussistenze,

Eternalmente rimanendosi una. Quinci discende all'ultime potenze Giù d'atto in atto tanto divenendo,

Che più non fa che brevi contingenze; E queste contingenze essere intendo Le cose generate, che produce Con seme, e senza seme il ciel movendo,

che si cela nello splendore, che se quinto dopo di me E l'anima di Salomone (B B.).

51-66, Nel vero farvi come simo dell'essenza paterna e di sua bontà, non necessitate entrambi nel mezo del corchio, — Chè quella viva luce, Imitenti che in tanti procioche quella viva luce, Il vivo estevicienze, nei nore tanza e questa: Che Dio com-terno padre (tumen de lumine), na luce) sempre una e indista parte suoi doni secondo la va-si, in modo, che non cessa di in se stessa. Specchiato si ria attitudine de' recipienti ; e sesere una cosa con lui — nom ferisoc a raggiare, e vala qui che però veramente que' due, si disuna Da lut, ego et pater ribattuto per ispecchio in specchio in piecchio i più savi; e Salomone altresi diparte dall'unità della su-Nella Lettera a Dan Gronse mon ebbe secondo in savere; stanzia del Padre (B.). Pro-si legge: Pater quod comut sema solamente quanto alla sede senza separazione nè di-zenzia e vivitus procedat si suntore, cec. Il verbo, generato dall'amor che in lor s'intrea, riores recipiant quasi a riquesta selenza più a Dio di-dallo Spirito Santo, lo quale diante et redala radior sumore, cec. Il Verbo, generato dall'antico sa la fate di reggiare dall'unita potenza, riore secupiant quasi a riquesta selenza più a Dio di-dallo Spirito Santo, lo quale diante et redala vera luce in le procede tere periore da rusum inferius al ricore cec. Il Verbo, generato che si interza, in loro (B. B.). — Quinci, da queste sustatore in della conse ceca e fonte di quell'una essenza (Ces.), Que-discende all'ultime potenza, ogn

La cera di costoro, e chi la duce, Non sta d'un modo, e però sotto il segno Ideale poi più e men traluce: Ond'egli avvien ch'un medesimo legno, Secondo spezie, meglio e peggio frutta; E voi nascete con diverso ingegno. Se fosse a punto la cera dedutta, E fosse il cielo in sua virtù suprema, La luce del suggel parrebbe tutta; Ma la natura la da sempre scema, Similemente operando all'artista, Ch' ha l'abito dell'arte, e man che trema. Però se il caldo amor la chiara vista Della prima virtù dispone e segna, Tutta la perfezion quivi s'acquista. Cosi fu fatta già la terra degna Di tutta l'animal perfezione; Così fu fatta la Vergine pregna. 85 Si ch'io commendo tua opinione: Chè l'umana natura mai non fue. Ne fla, qual fu in quelle due persone. 88 Or, s'io non procedessi avanti piùe, Dunque, come costui fu senza pare? Comincerebber le parole tue. Ma, perchè paia ben quel che non pare, 91 Pensa chi era, e la cagion che il mosse, Quando fu detto, Chiedi, a dimandare, Non ho parlato si, che tu non posse Ben veder ch'ei fu re, che chiese senno, Acciocchè re sufficiente fosse; Non per saper lo numero in che enno Li motor di quassu, o se necesse Con contingente mai necesse fenno; Non, si est dare primum motum esse, O se del mezzo cerchio far si puote Triangol si, ch'un retto non avesse.

creature tatte sarebber perfette (E. B.). Dice insomme che alla perfetta opera, farebbe bisogno o la perfetta materia, o l'azione immediata di Dio (Ces.). — Dedutta, nel senso del lat. es ducere, formare, imodellare (B).

dellare (Bl.).
79-87. Però se il caldo amor. ecc. ma se poi non la natura, ma ecc. ma se poi non la natura, na Dio tesso mosso da ardenio amore speciale prende a disporte la cera di sus propria mano e a sigiliarvi la chiara luce e perfezione della prima ideale virti, o vogliam dire della eterna idea da lui chiaramente, intia se alla di su consultata del consultata de ramente vista nella sua menramente vista nella sua men-te, quivi, in questa cera e ma-teria, ecc. (B.B.). Il Ces. pro-dendo vista per dimontrazione, spiega: Se la dispositione e 't suggello della materia, viene immediatamente dall'amove di suggello della materia, viene immediatamente dall'anore di Dio che è la manifesta dimotrazione della sua potenza, allora torna perfetta (S.). —
Così fu fotta, ecc. Nel formana della terra il primo vomo, u nello ingravidare della Vergine, in ambeduo la virtà divina dedusse ta cera appranto ed operò fa victà apprema la 
cieli: cioè iddio depose la 
materia, e la virtà de sieli 
operò immediatamente con la 
mano di Dio, e l'opera fu perfetta (Ces.). — Non procedera 
avanti piue, non aggiungessi 
altro. — Costui, Salomene.
91-102. Pasia ben, ecc., diventi chiaro quel che non ciale (S. B.) — Chiedei ecc, fu 
detto a Salomone da Dio ud 
sonno, che dimandasse questa 
grazia ch'elli voleva et elli 
disse l'iddio Signore, darai al 
tervo tuo lo cuore annaestrevilla cech en mesa didicca le directo per persone con 
disse con con con con con 
di persone da con 
di servo tuo lo cuore annaestrevella cech en una nidicca la 
directo con con 
di con con con 
della con con 
della con 
della

servo tuo lo cuore ammaestrevile acció che possa iudicare lo popolo tuo, e dammi senno, sic-ch'io cognosca tra 'l bene e 'l male: Re 111, 3 (B.).—Posse, poschile ognosac tra Ti sene e Ti common produce più che brevi contentatione è d'una stessa alle Re 11, 3(B.).—Posse, possando produce più che brevi contentatione è d'una stessa alle Re 11, 3(B.).—Posse, possando produce più che brevi contentatione de di nobil tempra, e di Poeta in vece di dire che statere a non essere, corrutti- la virtù agente virtuosa, tanto sa pare tutto ciò che abbrache di la termine (Ces.).

— Divenendo, passando via della luce e bellezza dell'eterna ciano le scienze e lo arti, fa virtù agente virtuosa, tanto sa pare tutto ciò che abbrache della direntine (Ces.).

G7-72. La cera di costoro, ta — Un medezimo tegno. Un lequesti delle medesime (B. B.) materia onde si componguno gno non individualmente il questi delle medesime (B. B.) medesimo, ma il medesimo di quessu, gli angeli (B.).—Il medezimo de cicli (Ces.), che la appointemente, come quello di os nocesse, ceo. Se da due succe, che le da forma, non so- desimir e percio le cose gene- cera, ecc., se la materia fosse contingente, può dedursi una rate, che sono segnate dallo formata ed altusta a punto, a conseguenza necessariamente vera, l'altra non più o meno tralucono, più o se il cielo operante (osse in chiese di conoscere la Dialetmente perfette appariscono. O, sua alta virtù, e non discentica — Non, si est dare primera per ispiegare il concetto colle desse d'atto in atto fino alle mum motum esse. Costr. e parole del Biagioli, nè la maccose contingenti, la luce del int.: non, si est dare primera per ispiegare il concetto colle desse d'atto in atto fino alle mum motum esse. Costr. e parole del Biagioli, nè la maccose contingenti, la luce del int.: non, si est dare primera per ispiegare il concetto colle desse d'atto in atto fino alle mum motum esse. Costr. e parole del Biagioli, nè la maccose contingenti, la luce del int.: non, si est dare primera per dette desse d'atto in atto fino alle mum motum esse. Costr. e parole del Biagioli, nè la maccose contingenti, la luce del int.: non, si est dare prima le la causa operante alla loro in futta che non sia l'effette d'un altro moto — O se del mezzo, ecc.
(Tatti i triangoli inscritti nel
semicerchio, aventi per base
il diametro, hanno necessariamente retto l'angolo opposio
ad esso diametro) del mezzo
cerchio, suppi. dentro del. cho
nell'aren del mezzo cerchio

(B. B.). 103-108. Onde, se cid ch' io disri, ecc. Se pesi bene le parole dette prima (a veder non surse il secondo), e queste d'a-desso, conosceral che quel vedere impari, quel sapere sen-ra pari, è la regale prudenza. Purg., xiii, 120: Letizia presi a tutt'altre dispari. — Percole, el dirizza. — Al Surse, ecc. Non vuol dir nacque, ma, a-scese cioè al trono (Tor.). E la

111-117. Del primo padre, di Adamo - e del nostro diletto, cioè, di Gesù Cristo (B. B.) cioè, di Gesù Cristo (B. B.) — Ed al s', all'affermatione — at no, al negare — che tu non vedi, es si debbe affermare o negare (B.). — Bene abbasso. Il Ruti: ben e basso, ben è infimo tra il stolti (B.). — Così nett'un, ecc., così nelle proposizioni affirmative, come nelle negative (C.).

1.8-129. Incontra, accade. — L'opinion corrente, corriva,

L'opinion corrente, corriva, precipitosa, il giudizio affrettato (B. B.). Altri: l'opinion comune. — L'affetto, la passione. — Lega, impedisco. —
Vie niu che sudarza non co-Vie più che indarno, non sole voto della verità, ma carico d'errori (L.). — Parmenido, d'Elea, discepolo di Senofane. Diceva mera opinione umana che le cose sian prodotte, e scadano, siano e non siano, e mutin luogo e colore, il tutto ha il suo principio in sè stesso ed è in eterno riposo. lisso, di Samo, seguace di Par-menide. - Brisso, cercavan la quadratura del circolo (B. B.). Sapean. Il Cesari : sapen. Sabelifo, africano, erealarca, del terro personale del conseguencia del co Sabellio, africano, eresiarca, del to secolo, che negava la con-suo cammuo, la tutto il viag- tra' predestin sustanzialità del Verbo (B.B.). gio — foce, imboccatura di — Quel, coli — Come spade alle scritture, porto o di flume (B. B.). — surgere, dal Rovesciando il dritto senso Donna Beria e ser Martino, ita, lassand delle Scritture, come fa la spa-alcuno uomo e donna (B.). Pas- ventando san da a chi dentro vi si specchia, sav. Ner Martino doll'aia e che offerize che si vede capovolto (Ces.), donna Beria dai muiiso più dalla grazia — Alternandole e mullandole, arditamente si mettono a in-rimane inge per aiutare i loro errori (B.B.), terpretare i sogni, che non umano (B.).

Onde, se ciò ch'io dissi e questo note, Regal prudenza è quel vedere impari. In che lo stral di mia intenzion percote. E, se al Surse dirizzi gli occhi chiari, Vedrai aver solamente rispetto Ai regi, che son molti, e i buon son rari. Con questa distinzion prendi il mio detto, 100 E così puote star con quel che credi Del primo padre e del nostro diletto.

questo ti fla sempre piombo a' piedi Per farti muover lento, com'uom lasso; Ed al si ed al no, che tu non vedi; Chè quegli è tra gli stolti bene abbasso, 115

Che senza distinzione afferma o niega, Cost nell'un come nell'altro passo: Perch'egl' incontra che più volte piega L'opinion corrente in falsa parte,

E poi l'affetto lo intelletto lega, Vie più che indarno da riva si parte, Perchè non torna tal qual ei si muove, Chi pesca per lo vero e non ha l'arte:

E di ciò sono al mondo aperte prove Parmenide, Melisso, Brisso e molti Li quali andavan, e non sapean dove.

Si fe' Sabellio ed Arrio, e quegli stolti Che furon come spade alle scritture

In render torti li diritti volti. Non sien le genti ancor troppo sicure A giudicar, si come quei che stima

Le biade in campo pria che sien mature; Ch'io ho veduto tutto il verno prima

Il prun mostrarsi rigido e feroce, Poscia portar la rosa in sulla cima; E legno vidi già dritto e veloce

Correr lo mar per tutto suo cammino, Perire al fine all'entrar della foce. Non creda donna Berta e ser Martino

Per vedere un furare, altro offerere, Vedergli dentro al consiglio divino: Chè quel può surgere, e quel può cadere 162

eques, doir dos furar — pas surgere, dai peccato alla gra-zia. Iassando lo furare e ventando santo umo — e quel che offerisce — può cadere, dalla grazia al peccato; e osa rimane ingaunato lo indicio

# CANTO DECIMOQUARTO.

domanda a nome del Poeta e uno spirito risponde circa la risurrezione de' corpi ti accresceronno la luce delle anime. Dice che si. — Nuovi spiriti gli appaiono, la giota di luce, puadando la sua doima, e' si trova nel pianete di Marte. Salito ' non aveva ancora guardato a Beatrice. Però dice che l'aspetto del cielo vinse ggii passata bellezza; perché più si sale e più la bellezza de' cieli cresce; ma an-de' cieli, quella della sua donna

tro al cerchio, e si dal cerchio al centro, esi l'acqua in un ritondo vaso, ido ch'è percossa fuori o dentro. nia mente fe' subito caso o ch'io dico, si come si tacque oriosa vita di Tommaso, similitudine che nacque uo parlare e di quel di Beatrice, si cominciar, dopo lui, piacque: ii fa mestieri, e nol vi dice on la voce, nè pensando ancora, altro vero andare alla radice. se la luce, onde s'inflora a sustanzia, rimarra con voi almente si com'ella è ora; mane, dite come, poi sarete visibili rifatti, potrà ch'al veder non vi noi. a più letizia pinti e tratti flata quei che vanno a rota, i la voce, e rallegrano gli atti; 'orazion pronta e devota nti cerchi mostrar nuova gioia orneare e nella mira nota. lamenta perchè qui si muoia, iver colassu, non vide quive frigerio dell'eterna ploia. no e Due e Tre che sempre vive, ma sempre in Tre e Due e Uno, circonscritto, e tutto circonscrive, te era cantato da ciascuno egli spirti con tal melodia, ogni merto saria giusto muno.

que' santi col solo pensarle . que' santi col solo pensarle perchè essi gliele leggoan nella mente (Ces.).— S'infiora, diventa splendida è cella — riestinità, anima (B.).— Vistbili rifatti, coniunti col corpe (B.). 20-83.4lla fiata, insieme (T.). Alle volte, talvolta (Ces.).— A rota, a ballo tondo — Levon de more, anythologia (Ces.). voce, cantando più alto (B.). — Ratlegrano gli atti, saltando e facendo lo volto lleto e ridente Actionation of the contents of conscrive, intornea, e contieno (B.). — Cono., IV, 9: Anche di costei (della natura particolare) egli è limitatore Colui che da nulla è limitato, cioè la prima 25 bonta,ch'è Iddio, che solo colla infinita capacità l'infinita comprende. Purgatorio, x1, I-2: Nei cieli stai Non circonscritto (T.). - Cantato, Cantavano Gloria Deo uni et trino, Glo-31 - ria Jeste Christo, o simili, ecc.,
— Ciascuno. Senti le voci di
tutti insieme e di ciascuno (T.)
— Ch'ad ogni merto, che l'uoogni merto saria giusto muno.

di' nella luce più dia
ninor cerchio una voce modesta,
qual fu dell'Angelo a Maria,
i centro. Gittate un — subito incidit menti meso
nel mezzo dell'aequa: (Benv.). — Si come, appena —
noli di minori in magta gioriosa vito, l'anima gloreso il cerchio del — Per la similitudine, perchè
seto ca esso cerchio del centro; quella di
vedate in movimento corchio al centro; quella di
il maggiori in minori, Beatrice chiera nel mezzo, dal
il circoll e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi circoll e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi circoll e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi circoll e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi circoll e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi contro e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi contro e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi contro e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi contro e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi contro e perdersi centro al cerchio (T.). — A codi contro e perdersi centro al cerchio (T.). — A como in questo mendo premio confesca, ades l'uni quelli del premio confescata, a l'actività in menti. Discontro e più presso
del viva che quella dell' altri
ventica primario.

Maria, alla Vargas Maria,

atti tinnima e di cascono (T.).

Dividio premio confescata, ades l'uni quelli del premio confescata, a l'actività in menti. Con l'actività menti. Premio confescata, a l'actività in menti.

Maria dell'Angelo additationale della della latri
dell'angelo galla dell'angelo galla della l'actività della de

ria, quando il disse: Ave, ecc. (B.). — Fix lunga la festa di durerà la gloria (B.). Vesta di luce. La carità, che sempre vapora luce da quelle anime, di questa evoporazione forma e essessione proma caractante de la caractante tesse loro una vesta raggiante tesse toro una vesta raggiante (Ces.). La rua chiarezza, eco., la luce e pari all'affotto; l'affotto all'intendere (T.). E produtta e misurata dall'ardore L'ardor la visione: tatta arde quando vede e quella è trocta, descrito a da la visione de la constanta da l'archia, especiale e quella è trocta, descrito con allo è intita visione de la constanta Quanta, ecc., cioè è tutta gratuita e sopra natura. Or pe rocchè la visione sarà eterna; ecco la conseguenza e la prova, che quella luce li vestirà eter-nalmente (Cec.). Il Fr.: Soura suo valore naturale o umano, cioè per avvalorarla a ciò. —
Pos grata fia, a Dio e a'Santi
(T.), Il Ces. all'incontro: Sarà
più grato ad esse anime e dilettavole l'essere così intere e ictivole l'essere coni intere e compite di loro persona; che è il proposto di Dante qui; e così avea detto già de' dannati (lor., vi); che a ripigliar il corpo umano avranno pena maggiore; appunto per questo medesimo, che quanto la cora è più per-fetta, tanto è più attuosa alle opere di sua natura; e però tanto sente più del dolore, e così del piacere; sicchè quel luogo spiega questo. Ed anche luogo spiega questo. Ed anche è da notare che il fine del ragè da notare che il fine dei rag-giungere alle anime i loro corpi fia pur questo, di compiere la loro beatitudine, sopracerescen-do a' diletti dell'anima quelli del corpo. E par che Dante medesimo ciò raffermi più avan-ti, ove dice, che gli organi del corpo saran forti A tutto ciò che potra di ettarne (Ccs.).— Per esser tutta quaga, prochè Per esser tutta quanta, perchè sarà la persona perfetta (B.).

— Di gratuito lume, d'intelletto, che Iddie ci darà di grazia (B.). - Ne condiziona fa abili e sufficienti (B.). Venuto il Beato e suncienti (B.). Venuto il Beato a sua perfezione, per lo ricon-giungersi al corpo, riceverà più largo lume di gloria: e questo nuovo lume aguzzerà più la vista dell'anima a veder Dio; aguzzata la vista e oresciuto il navo lume aguzzata più la vista dell'anima a voder pio ma. — Condor, a plendoro. — Subiti, pronti (T.). — Fi aguzzata la vista e cresciuto il quella soperchia, a vanza la e l'aliro coro, del serio cissi volere, questo crescerà l'ardore, fiamma, cioè lo suo lucore (E.). è del serio di fiare. — A e cresciuto il quella soperchia, a vanza la e l'aliro coro, del serio cissi un volere, questo crescerà l'ardore, fiamma, cioè lo suo lucore (E.). è del serio di fiare. — A e corpi una vaporzatione di luce più Difendere sia parvenza, mandi l'icongiungersi al coni viva diniorno al corpo. B così tence lor lucciore distinto che erano allora morti (F). l'anima, veggendosi tanto più dalla fiamma, che no può so — Cari a loro. Pabellita e perfezionata, ne verchiare: vago uso di quosto protofia per esser l'attaquonata: tueri se: montenere (Ces.). — e Beatrice el a ma, cioè e però aon che quella luce gli Tutto di, tuttavia, anora (T.), giro (B.). — On Ratio ano, ma gli rallegrera più (Ces.). — Ricoperchia, La qual carne splendore elemon visibi e del manta tuttavia sotterra, fino ci a schiarare (E.). — Pacche ercesa (E.). — Raggio, a quoi grau di, a allora pizilerà vensa, cosa che si sacc, splendore eterno visibi ni que di cochi. ... coperchia (T.). Di fenomeno (T.). — St. (T.). — Para, xxvii, 110-111: Si corpi che ogni di si seppelli guido si, sec. (T.). — Para del corte dell'atto cono in quasta prima vita non par, imperò che Ponde Leuser besto nell'atto cono in quasta prima vita non par, imperò che Ponde de vede. che vede.

Risponder: Quanto fla lunga la festa Di Paradiso, tanto il nostro amore Si raggerà dintorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore, L'ardor la visione, e quella è tanta, Quanta ha di grazia sopra il suo valore. Come la carne gloriosa e santa Fia rivestita, la nostra persona Più grata fia per esser tutta quanta Perchè s'accrescerà ciò che ne dona Di gratuito lume il sommo bene; Lume ch'a lui veder ne condiziona: Onde la vision crescer conviene. Crescer l'ardor che di quella s'accende, Crescer lo raggio che da esso viene. Ma si come carbon che flamma rende E per vivo candor quella soperchia Si, che la sua parvenza si difende, Cosi questo fulgor, che già ne cerchia, Fia vinto in apparenza dalla carne Chè tutto di la terra ricoperchia; Nè potrà tanta luce affaticarne: Chè gli organi del corpo saran forti A tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subiti ed accorti E l'uno e l'altro coro a dicer: Amme, Che ben mostrar disio de' corpi morti: Forse non pur per lor, ma per le mamme, le Per li padri e per gli altri che fur cari, Anzi che fosser sempiterne flamme. Ed ecco intorno, di chiarezza pari, Nascere un lustro sopra quel che v'era, A guisa d'orizzonte che rischiari. E si come al salir di prima sera Comincian per lo ciel nuove parvenze, Si che la vista pare e non par vera; Parvemi li novelle sussistenze

Cominciare a vedere, e fare un giro

Di fuor dall'altre due circonferenze. 52-65. Fiamma rende, fa fiam- - del corpo, heati ficato (1)

O vero sfavillar del santo spiro, Come si fece subito e candente Agli occhi miei che vinti nol soffriro! Ma Beatrice si bella e ridente Mi si mostrò, che tra quelle vedute Si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripreser gli occhi miei virtute A rilevarsi, e vidimi translato Sol con mia Donna in più alta salute. Ben m'accors' io ch' i'era più levato,

Per l'affocato riso della stella, Che mi parea più roggio che l'usato. Con tutto il cuore, e con quella favella Ch'è una in tutti, a Dio feci olocausto,

Qual conveniasi alla grazia novella; E non er'anco del mio petto esausto L'ardor del sagrificio, ch'io conobbi Esso litare stato accetto e fausto: Chè con tanto lucore e tanto robbi

M'apparvero splendor dentro a' duo raggi Ch'io dissi: O Elios che si gli addobbi! Come, distinta da minori e maggi

Lumi, biancheggia tra i poli del mondo Galassia si, che fa dubbiar ben saggi, Si costellati facean nel profondo

Marte quei raggi il venerabil segno, Che fan giunture di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia lo ingegno

Chè quella croce lampeggiava CRISTO, Si ch'io non so trovare esemplo degno.

novelle sussistenze, nuove su- in Beatrice - Virtute, vigora stanzie, cioè spiriti venuti di unovo (B.). Qui esemplifica come le anime sovravveniano alli due serti come di notte serena l'orizzonte orientale si schiara, ascendendo mo' una stella, mo' un'altra (Lan.). stella, mo' un'altra (Lan.) — Fare ten giro, eco., comporne un cerchio (L.). Il veder questo felgore aggirantesi per terzo intorno allo due prime ghir-lando m'induce a credere che cià vedesse il Poeta nel mede-aimo pianeta del Sole, e non nel seguente di Marte, come altri crede; dove non erano le due ghirlande da essere cer-chiate dalla terza: del passar nel quale parla peco appresso. altri crede; dove non crano le dedi Dio, è franc della scrittura: quattro parti egusii (cloè quadue ghirlande da essere cer- Sacrifictum laudis honorifica- dranti); ne esce una croce nelle chiate dalla terza: del pasar bit me. Paal. Liux, 23 (Ces.).
nel quais parla poco appresso, dicendo che dal ridere della consumato (B.).— Esco litare, parte del pinno del circolo, sasua Honna riprese virti da le- sacrificar dell'affetto (T.). An- ranno quattro, formati da due
varsi più su: dunque non era che questo concetto; che Dio
dametri, che ad angoli retti
amora levato (Ces.).— Del esaudisce le pie domande, prisinorocicchiao (Ces.).— Santo spiro, della Sprittura: proparationes
(B.).— Candente, infocato.— della Scrittura: proparationes
(B.).— Candente, infocato.— della Scrittura: proparationes
(Frie quello splendore (B.).— tua (Ces.)— accetto a Dio—
dire (T.).— Lampeggiara, ne
Tra quelle vedute, coc. Non ne fautio, felice (B.)— Lucore, splendeva a modo d'un lampo
parlo, come di cosa che la mesplendore.— robbi, rossi, di coTra talire vedute.—
gios, che stavano in croce (B.). sto nostro Salvatore all'umana
32-90. Quindit, dal guardare— Elios, Negli afletti vesmenti, natura (B.)— Chi previe sua-

che prima erano calati, dispe-randosi di poterli comprendere, — translato, trasportato in più alta salute, nel corpo di Marte, alia salute, nel corpo di Marte, dove si rappresentano quelli benti che sono stati di maggiore merito; e però finge che siano più alti et abbiano maggiore gloria (B). — Levato dalla terra — riso, splandore — stella, Marte — rogoto, rosso — Favella mentale (B), Dell'affetto (T,). — La forma di olocausto data al ringraziamento e losto data al ringraziamento e lo-de di Dio, è frase della scrittura:

il primo esalare del cuoro è un esclamazione, Etior è Sole; e cen quel nome era chiamato e con quel nome era chiamato Dio : nome qui assai appropriato, perche egli addobba, abbellisce, irragia del suo lume 
quegli astri (Ces.). Tanta era 
la molittudine dello aplendore 
e dello stavillare, che mosse 
l'autore a dire a Dio: come tu 
li fai belli! (Lando) - Listinta, 
variata - missori e missori la magoi Luvariata - missori e magoi Lu-

man denti (perse) - Diritte, variata - minori e maggi Lu-mi, stelle grandi e piccole (B.). - Tra i post del mondo. Bi fatto la Galassia distandesi dal polo artico all'antartico (L.). - Ben saggi. Il Tasso, nel Mal-piglio Secondo: Li repuset di Pittagora mallero. Che la ma

piglio Secondo: Li repuaci di Pittagora vollero, che la via di latte via un incendio fatto dalle stelle, le quali caddero nel tempo che Fetonte governo it carro del Sole, che fece il corso per quella strada; ma Anaszagora e Democrito pen-savono che il latte sia il lume d'alcune stelle, che non ron vedute dal sole, perche intur-posta è la terra. — Conv. 11. posta e la terra. - Conv., 11, 15: Quello bianco cerchio, che il vulgo chiama la via di santo Jacopo, (Aristotile) nella vec-chia (traslazione) dice che non è altro che moltitudine di stelle fisse in quella parle, tanto piccole, che distinguere di quappiù, non le potemo, ma di loro apparisse quello abore, il quale noi chiamiamo Galassia. E puote essere che il ciclo in quella parte è più spesso, e però ritiene e ripresenta quello lume, e questa opinione pare avere con Aristotile, Avicenna avere con Artitotile, Avicenna e Tolomneo. — Costellati, pieni di splendori a modo di stelle — nel profondo Marte, nel mezzo del corpo di Marte, le mezzo del corpo di Marte, le mezzo del corpo di Marte, come sul petio d'un crociato (Lf.). — Condo, circolo. Pete. Triangoli, iondi e forme quadre. Due diametri di circolo intersecantisi fanno una croce. La croce di Marte prendeva tutto ili pianeta (T.). Tagliatà insieme un circolar piano in quattro parti eguali (coè quadranti); ne esce una croce nelle giunture di essi quadranti e se il quadrante del piano del circolo, saranno quattro, formati da due diametri, che ad angoli retti s'incrocicchiano (Cex.)

103-111. La memoria mia, seo. Memoria è caso retto (Tor.). - A rilevarsi, a comprendere, Tolommeo. - Costellati, pie

l'altro o che l'una vicino all'al-

tra trapassava (L.). 113-126. Rinnovando vista. mutando apparenzia (B.). Sem-pre mossi (T.) — Le minuzie, le parti minute — dei corpi. Un raggio di sole si metta per una fessura in una camera, renduta osoura chiudendo usci e finestre. Notate quel si lista l'om bra, quanto proprio ! una lista o fettuccia di luce taglia l'omo fettuccia di luce taglia l'om-bra della camera: e però ho detto fessura, che da una ben-da, non un filo di luce: per questo raggio s'aggirano que' che la gente dice atomi. V. Lucr., 11, 113 (cez.).— Si fista, si riga, si segna — l'ombra, lo luogo ombroso — per sua di-fesa, per difenderai dal caldo fera, per difendersi dal caldo (B.). — Con ingegno. Troppo, a socchiudere una finestra (T.). a socchiudere una finestra (T.).—

Acquista, si procura (L.).—

Giga, istrumento musico (a.orde) che fa dolcissimo suono—

arpa, istrumento musico, lo

quale si dice che sapesse ben

sonare Tristano— in tempra tesa, tirate le sue corde, siochè abbiano temperanzia e conve-nienzia(B.). A tal, eco., a chi non nienzia(B.). A tal, ecc., a chi non intende il canto compagno del suono (7.). — La suoto, la sinfonia, il componimento musicale distinte (70r.). — Da il tumi di beati spiriti luminosi (B.). — Apparinno, apparinno. — S'accogliet, ecc., da que'lumi cantanti si componea o risonava per tutta la croca una melodia (Ces.). — Metode, melodia, Dal basso latino: melor, metoditi — (L.). — D'atte tode, di Dio.— Riturgie e vinci: questà è parola. Ristorgi e vinci: questa è parola della Santa Scrittura che si dico di Cristo (B.). Nel Prefazio della Messa: Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam moriendo destruzit, et vitam resurgendo reparavit (L.).— Che non intende et ode, ode la voce, ma non intende le parole (B.).— Intende, il re-sto (T.).— Che infino a II, infino a quello luogo di tutti quelli, ne' quali io era stato — mi te-

Ma chi prende sua croce e segue Cristo 106 Ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, Vedendo in quello albor balenar Cristo. Di corno in corno, e tra la cima e il basso 100 Si movean lumi, scintillando forte Nel congiungersi insieme e nel trapasso. Cost si veggion qui diritte e torte, Veloci e tarde rinnovando vista, Le minuzie dei corpi, lunghe e corte, Muoversi per lo raggio onde si lista Tal volta l'ombra, che per sua difesa La gente con ingegno ed arte acquista, E come giga ed arpa, in tempra tesa Di molte corde, fa dolce tintinno A tal da cui la nota non è intesa, Cosi da' lumi che li m'apparinno S'accogliea per la croce una melode, Che mi rapiva senza intender l'inno. Ben m'accors'io ch'ell'era d'alte lode, Perocchè a me venia: Risurgi e vinci, Com'a colui che non intende e ode. Io m'innamorava tanto quinci. Che infino a lì non fu alcuna cosa Che mi legasse con si dolci vinci. Forse la mia parola par tropp'osa Posponendo il piacer degli occhi belli. Ne' quai mirando mio disio ha posa, Ma chi s'avvede che i vivi suggelli D'ogni bellezza più fanno più suso, E ch'io non m'era li rivolto a quelli, Escusar puommi di quel ch' io m'accuso Per escusarmi, e vedermi dir vero: Chè il piacer santo non è qui dischiuso,

Perchè si fa, montando, più sincero.

gasse, tenesso stretto a sè — soave più di quel che format vinci,legami (B.). Osa, alta (B.). gli occhi di Beatrice nel sela impronia della sua virtà in essi, et essi, et essi improniano nelle cose di sotto; e dice vivi, perche i muovono et hanno continua operazione (B.). — Più funno, cioè maggiore efficacia hauue nell' operare (B.). Più splendono (T.). — E-cussar, mi può escusare di quello, di che, per iscusarmi, io m'accuso, e vedermi dir vero. cio può veschiuso, escluso, Quel canto era puro e chiaro (B.).

Ardita, posponendo a quei pia- ma non di quel che arram ecre il piacere degli occhi di in Marte (T.). Que direccino cere il piacere degli occhi di in Marte (T.). Que direccino con l'aveva ancora guardata non e qui esclusa, non è qui (T.). - Vivi suggetti, chiama li omesso di parfarme, percordi quello che ha detto, che Iddio più chiare esplendente, quallo impronta della sua virtà in più monta verso l'empirea. la divina belletta di liestra non è qui escina, nos è qui omesso di parlarne, percessa ho più volte detto che diventa più chiara e splendente, quasie più monta verso i empireo adunque quando ho detto còs dal quarto ciale ella era alita al quinto, ho detto implicita-tionne ch'erasi fatta più sella . Sa si vuol prendere dischiusi doud operations (B). — Più mente ch'erasi fatta più cella fanno, cicè maggiore efficacia. — Se si vuol prendere dischieri hanuo nell' operare (B.). Più non per escluso, ma per operita splendono (T.). — Be cusur, mi dichiarato, intanti: Che ia die può escusare di quello, di che, vina bellezza di Bentrica me per iscusarmi, io m'accuso, è si è qui da lui dichiarata splendere che dico il vero (F.). — rata implicitamente, quando la Che (I piacèr santo, cella santa detto, cue, quanto pu menta schiuro, escluso, escoluso, que (canto era puro e chiaro (B.). — Siniso, schiuro, escoluso, que (canto era puro e chiaro (B.).

# CANTO DECIMOQUINTO.

Disposit in forma di croce, vessillo di martirio e di vittoria, splendono i beati del quinto cielo. Dal braccio destro di essa si muove uno spirito, e saluta con paterno affetto l'Alighieri, gli si manifesta per Cacciaguida suo trisavolo. Egli descrive l'innocenza dei costumi de' tempi suoi, e narra come morisse combattendo pel sepolero di Critto melta seconda erociata,

Benigna volontade, in cui si liqua Sempre l'amor che drittamente spira, Come cupidità fa nell'iniqua, Silenzio pose a quella dolce lira, E fece quietar le sante corde, Che la destra del cielo allenta e tira. Come saranno a' giusti prieghi sorde Quelle sustanzie che, per darmi voglia Ch'io le pregassi, a tacer fur concorde? Ben è che senza termine si doglia Chi, per amor di cosa che non duri Eternalmente, quell'amor si spoglia. Quale per li seren tranquilli e puri Discorre ad ora ad or subito fuoco, Movendo gli occhi che stavan sicuri, E pare stella che tramuti loco, Se non che dalla parte ond'ei s'accende Nulla sen perde, ed esso dura poco; Tale, dal corno, che in destro si stende, Al piè di quella croce corse un astro Della costellazion che li risplende; Nè si parti la gemma dal suo nastro, Ma per la lista radial trascorse, Che parve fuoco dietro ad alabastro. SI pia l'ombra d'Anchise si porse, Se fede merta nostra maggior Musa, Quando in Elisio del figliuol s'accorse. O sanguis meus, o superinfusa Gratia Dei, sicut, tibi, cui Bis unquam cæli janua reclusa? Cosi quel lume; ond'io m'attesi a lui. Poscia rivolsi alla mia Donna il viso. E quinci e quindi stupefatto fui; Tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo
Della mia grazia e del mio Paradiso.
Indi, a udire e a veder giocondo,
Giunse lo spirto al suo principio cose
Ch'io non intesi, si parlo profondo:
Ne per elezion mi si nascose,
Ma per necessità, chè il suo concetto
Al segno de' mortai si soprappose.

1.12 Si liqua, si manifesta diritti pensieri, e voluntadi
(B.). Si risolve; non da liquet, cupidità, l'amore disordinato
ma da liquatur (Cet.).— che (B.). Ora egoismo (T.).— Nelprincipio di dire (T.).— Nel
principio di dire (T.).— Nel
di discontrata de de vicio de del cielo (B.).) Para lattone
cacciazudia visse— o par incacciazudia visse— o par incacci Chè dentro agli occhi suoi ardeva un riso 34

- A quella dolce lira. Chiama tira quei due raggi di luce incrociantisi in Marte, e corde di essa le anime che scorrevan cantando per quelli (B. B.). — Che la destra, ecc., le quali corde la destra di Dio contempra a una divina armonia, que-

Che la destra, coc., le quancorde la destra di Dio contempra a una divina armonia, questa allentando, quella tirando,
a guisa d'esperto sonatore (B.
B.) — Da destra del cielo, la
volontà divina (T.). — Sustansie, anime. — Concorde. concordi.—Ben è, ecc., iusto èche
abbia perpetuo dolore (B.). —
Spoglia, Inf., xvi. 54.

13-24. Li seren, sottiniendi:
notturni (B.B.). — Sicuri, non
aspettanti quel lume (T.). — Se
non che, ecc., se fusse stella,
unde si parte, non rinarrebbe
lo splendido corpo come rimane,
e il corpo lucido non si spegnerebbe (B.).—In destro, Cacciaguida a dritta tra' più degni (T.). Dal braccio destro
della croco (B.B.). — Un astro,
uno di quelli beati spiriti; è
astro congregazione di molte
stelle; ma qui si pone per una
stella (B.). — La gemma dat
suo nastro, l'anima d'entro al
fucco (T.). — Radiati, per la
traccia di luce da sè segusta
(T.). — La luce di lei si distingueva da lel. (T.).

25-36. Si pia, con part affetto.

Æn., vi, 680 e segg. (B.B.). Pis,
Bisillabo, come Para, r., 100. —
Si porse, si mostrò ad Enea

— maggior Mura, Vigilio (B.).
— O sanguis meus, Parole che
in Virgilio Anchise volge a
Cesare. Æn., vi. 835 (T.). Tutto
il passo vale: O sangue mio, o
divina grazia in to soprabbondevole: A chi fu mai come sarà
a te dischiusa duevolte la porta
del cielo ! (S.B.). — Para la latino
per indicare il tempo in che

Cacate midia visse. — o per in-

ne volontariamento — mi si nascose, nel suo parlare (B.). — Al segno de mortai, alla possibilità dello intelletto umano (B). - L'arco dell'ardente affetto, lo fervore dell'ardente nun carità. - Fu sì rfogato, commendando la provvidenzia di Dio. Altri: sfocato. — Inveral die, Airi: specifo. — Fiver lo segno, ecc., inverso quello che a noi è possibile d'intendere (B.). — Per me, da me — nel mio seme, verso il mio sangue (T.). — Sei tanto cortese, il hai donato tanto di gratio pur la tra carte (B.). sia per la tua cortesia (B.). 49-56. Grato, ecc. Tu hai sazio

lo mio lungo e piacente desiderio, che io aveva di vederti ve-nire (B.). Che io presi guardan-do in Dio (T.). - Maggior. Anco de in Dío (T.). - Maggior. Anco le creature son libro da leg-gerci il vero (T.). Il W.: Ma-gno. - U' non si muta, eco., dave ne più nè meno si sorire di quello che è scritto ab eterno (T.). - Soluto, eco., appagaio in me (T.). - Di colet, Bea-trice. - Mei, Venga chiaro da Dio come dall'unità i numeri utti (T.). - Da med firè mi-Dio come dall'unità i numeri tutti (T.). — Da quet ché pri-mo. Somma: C'è un Primo che per sua essenza è l'Enite ed il Bene, cioè Dio (T.). — Raia, raggla, si deriva. 52-78. Nello epoptio. I più e men beati mirano in Dio che vade i pensieri prima de' fatti (T.). — Pandi, apri, manifesti (E.). — Suoni de volonta, col

suono suo manifesti la volunta tua — suoni il desio, manifesti lo tuo desiderio — decreta, de-terminata et ordinata (B.). Par. 1, 124: Silo decreto. — Arri-1, 124: Silo decreto. - Arrisari: arrosemi, aggiunsemi. L'affetto e il senno. Il senti-mento, l'attitudine a bene esprimerio, si fecero in ciascuno di voi di un medesimo valore, subitoche Dio vi si rese visi-bile per mezzo della luce sua bile per mezzo della luce sua beatifica. Vuol dire che i beati possono esprimere adequata-mente ogni afetto, perchè in csi è fatto uguale il sapere al soniire. Dio è detto la prima Eguatita, perchè in lui non cape nè il più nè il meno, come nelle diverse potenze delle creature, ma tutti suoi attributi sono issessamente in-fanti i R. R. S. A. Dio. des finiti (B. B.). - Sol, Dio - en, sono.

E quando l'arco dell'ardente affetto Fu si sfogato, che il parlar discese Inver lo segno del nostro intelletto; La prima cosa che per me s'intese, Benedetto sie tu, tu trino ed uno, Che nel mio seme sei tanto cortese. E seguitò: Grato e lontan digiuno, Tratto leggendo nel maggior volume U' non si muta mai bianco nè bruno, Soluto hai, figlio, dentro a questo lume In ch'io ti parlo, mercè di colei Ch'all'alto volo ti vesti le piume. Tu credi che a me tuo pensier mei Da quel ch'è primo, cost come raia Dall'un, se si conosce, il cinque e 'l sei. E però chi io mi sia, e perch'io paia Più gaudioso a te, non mi dimandi, Che alcun altro in questa turba gaia. Tu credi il vero; chè i minori e i grandia Di questa vita miran nello speglio. In che, prima che pensi, il pensier pando Ma perchè il sacro amore, in che io veglio 4 Con perpetua vista, e che m'asseta Di dolce disiar, s'adempia meglio La voce tua sicura, balda e lieta Suoni la volontà, suoni il desio, A che la mia risposta è già decreta. I' mi volsi a Beatrice, e quella udio Pria ch' io parlassi, ed arrisemi un cenno Che fece crescer l'ali al voler mio. Poi cominciai così: L'affetto e il senno Come la prima egualità v'apparse. D'un peso per ciascun di voi si fenno; Perocchè al Sol, che v'allumò ed arse Col caldo e con la luce, èn si iguali, Che tutte simiglianze sono scarse. Ma voglia e argomento nei mortali, Per la cagion ch'a voi è manifesta, Diversamente son pennuti in ali. Ond'io che son mortal, mi sento in questa Disagguaglianza, e però non ringrazio, Se non col cuore, alla paterna festa Ben supplico io a te, vivo topazio, Che questa gioia preziosa ingemmi, Perchè mi facci del tuo nome sazio. O fronda mia, in che io compiacemmi

80-80. Diversamente son pensusti, coc. Nell'uomo l'intendere à minore del volore, e
talvolta il volore dell'intendere (T.) — Argomento. Inf.,
2xxi. 57: L'argomento della
mente — Ingemmi, adorni comente — Ingemmi, adorni comente — Ingemmi, adorni comente — Ingemmi, adorni comente — Regenma la corona, e
do, il solo aspettarti mi fu giola Cacolaguida sposato una della
l'anello — sazzo, che tu mi (T.).—Radice, lo principio della Aldighieri o Alighieri di Purdibii lo nome tuo (B.).
tua schixtia (B.).—Conv., IV, rara, il aglio che di quoi ma85-80. Compiacemmi, mi com

5: Radice della progenie di trimulo vanne fu chiamale

Poscia mi disse: Quel da cui si dice: Tua cognazione, e che cent'anni e piùe Girato ha il monte in la prima cornice, Mio figlio fu, e tuo bisavo fue: Ben si convien che la lunga fatica Tu gli raccorci con l'opere tue. Fiorenza, dentro dalla cerchia antica, Ond'ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, Non donne contigiate, non cintura Che fosse a veder più che la persona. Non faceva, nascendo, ancor paura La figlia al padre, chè il tempo e la dote Non fuggian quinci e quindi la misura. Non avea case di famiglia vote; Non v'era giunto ancor Sardanapalo A mostrar ciò che in camera si puote. Non era vinto ancora Montemalo, 109 Dal vostro Uccellatoio, che, com'è vinto Nel montar su, così sarà nel calo, Bellincion Berti vid'io andar cinto 112 Di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio La donna sua senza il viso dipinto; E vidi quel de' Nerli e quel del Vecchio 115 Esser contenti alla pelle scoverta, E le sue donne al fuso ed al pennecchio.

Alighiero, onde derivò alla sua guise — non corona, adorna-discendenza quel nome: da mento di capo che portano questo Alighiero nacque Bel- le donne come i re e le reine, llucione, da cui Alighiero II, fatto con foglie d'ariento ino-da cui Dante (B. B.). — In La rato, con gomme preziose e con prima corroice, nel primo giro perle. — Non donne configiate, del Purgatorio, ove da ad inten-che allora portassero contigia, dere che questo Allighieri fusse dei superbi che purgano la sua auperbia sotto gravissimi pesi (B.). V. Purg., x. Dante mostra da lontano in iscorcio questo suo bisano: avendone eviato l'incontro in Purgatorio, come mon grato e meno onorevole (B. B.). - Raccorci, abbrevii - con l'opere tue, coll'orazioni e colle lemosine e coll' altre sante e buone operazioni, che si fanno per l'anime dei morti

sante e buone operazioni, che ch'ella s'avvisa più per li adorsi fanno per l'anime dei mori inamenti che per la bellezza
(B.).

97-102. Dentro dalla cerchia
della persona (B.).— Cone..
Gli adornamenti dell'azzimarantica, nel circuito delle anriche mura; quelle clos della pi
prima cinta dopo la riedificaziona della citta fatta da Carlo
Maguo (B. B.).— Togdie, ceo. [cra si davano si piccole dote fibibia d'osso (T.).— B veniuLa chiesa dei Benedettini, detta
che lo padre non temeva di non
ancora al tempo d'oggi terza e
pona (B.).— Sobria, temperata
in suo vivero — pudica. casta
del tempo — ca mistura, la posla che lo padre non temeva di non
suo vivero — pudica. casta
del tempo — ca mistura, la posta della priba dioca o bamboello (B.).

H.)— Catentila; quell'adorsibilità e lo dovere, come si fa tiqui gentiliomi di Fiornia
namenti che solevano portare
te donne intorno al collo et e da anco di mono. Ce è faro cintiti — alla pelle scoverta,
alle maniche de' bottoncelli
sempio e strazio della natura:

portavano indosso le pelli sonstarione la ratio della natura:
portavano indosso le pelli sonstarione la ratio della natura:
portavano indosso le pelli son-

come ha avale (ora); contigie, si chiamano calze solate col cuoio stampato interno al piè (B.). Altri: gonne, e spiega contigua-te per ornate riccamente, da contigia, che valse anticamente ornamento (B. B.). Non cin-tura, scaggiali, ne cintole d'a-riento fatte a diverse maniere (B.). - Che fusse, ecc. Alcuna volta è la femmina sì adornata, ch'ella s'avvisa più per li ador-namenti che per la bellezza della persona (B.). — Conv... Gli adornamenti dell'azzima-

lebant nubere in vigesimo vel vigesimo quinto anno. Nunc vero duodecimo vel quintodecimo. Quia solebat unus prædives civis dare filiæ suce in dotem co vel coc aureos. Nunc dotem co vel coc aureos. Nunc autem dat mu et mo. — Non avea case, cec., imperò che non cacciava l' una setta l'alira, nò l'uno cittadino l'aliro, come fa avaie (B.). Ampie più del bisogno (T.). — Vole, di figli per viri (Batbo). — Non v'era, ecc., in Florenza non cra va-nuto ancora nessuno, cittadino, nuto ancora nessuno cittadino Into ahoora nessuno anamo linssurioso e lascivo, come fu Sardanapalo re degli Asari — A mostrar, ad insegnare agli altri — ciò che in odmera si puote fare d'atto inssurioso e disonesto (B.). Bocc.: Ameso (B.). disonesto (B.) Book. America (edizione 1538): Venne poi Rardanapalo a martiare conse le camera contino. — Montemato (Montemario), è uno monte presso a Roma a dus miglia per la via che si vieno da Viterbo a Roma, e di quindo si vede futta Roma e li anoi grandi edifici, li quali dice essere stati vinti dagli edifici florentini che si vedono di su Plucosilatio, monte presso a Florenza a 4 o 5 miglia, nella via che conduce a Bologna (B. e Beno,) Uccellatioto, come regonita con e monte e caso, Uccellatioto, come regonita di propara — nel caso, con saria vinto nell'abbassamento della prosperità dei Florenza — nel caso, con saria vinto nell'abbassamento della prosperità dei Florenza — nel caso, con saria vinto nell'abbassamento della protenzia del romano impero ille como di Florenza, de' Ravignani, cavaliere e potente cittadino, o furno nue le caso a porta San Piero, le quali per retaggio della contessa Gualdrada sua figliatola, che tu moglie del primo conte Guido, rimasono si conti Guidi, perche discessono di lui e fecencei cittadini di Florenza — Di cunto e d'osso, con inte che fuse cavalieri. Non portavano allora li cavalieri le cintole d'ariento e di perie, como portano al tempo d'oggi, ma di

d'ariento e di perle, come por-

facevano le guarnaccie, ne i mantelli di scariatto foderati di vaio, come si fa oggi (B.). Benv.: Quia scilicet portabant Henv. Quia scilicet portabans clamydes de camossa, sola pelle, sine aliquo panno. — Pennecchio, si è quelle ma-nate di lana che si fila a roc-ca (Len.). — Della sua sepoi-tura, di essere sotterrata alla chiesa sua, e non morire per le terre altrui (B.). — Deserta, abbandonata dal marito, per abbandonata dal marito, per andare a stare in Francia a mercantare, come si va oggi: Imperò che il Fiorentini inco-minciorno ad andare in Francia dopo la sconfitta che ebbero li Guelfi a Monte Aperti, poi che furno accomiatati e cacciati di Lucca, dove erano ri-coverati li Guelfi di Fiorenza, e fu questo nel 1263 (B.). studio, nel bel senso latino di cura sollecita e amore (T.) — E consolando, lo fanciullino suo, ghieculandolo (B.). Purg., suo, gileculandolo (B.J. Purg., XXIII, III; Si consola con nanna (T.). — Usava l'idioma. Rabelais: l'oyant jargonnare dans son jargonnois puéril. — trastulla, prendono diletto — trasndo alla rocca la chioma. tirando il pennecchio alla rocca e filando - Favoleggiava. parlava (B.). 128-138. Una

parlava (B.).
128-138. Una Cianghella, gentile donna di quelli della Tosa, moito leggiadra e tro-vatrice di nuove loggie (B.) Benv: Hace siquidem mutier fuit arrogantissima et intolerabilis. Ibat per domum cum bireto in capile, mora direntinarum, et baculo in manu, nunc cerberabat famulum, nunc caquum. — Hace mutier defuncto viro reversa mulier defuncto viro reversa est Florentiam, et ibi fuit va-nissima, et multos habuit procos, et multum lubrice vixit .-Fu di quelli della Tosa, marita-ta a Imola (a un Lito degli Alidosi). Costei fu delle superbe femine del mondo e andando una mattina di Pasqua alla chiesa, e trovandola piena di chiesa, e trovandela piena di donne e nessuna si movea per lei, costoi piena di superbia, cominciò a pigliare or questa e or quella, pigliandole per le trecce, mostrando la sua su-perbia e bestialità e alterezza e maggiorana (Chiose). Usu Lupo Sutterello, cittadino di Finenza, che al tampa dell'an-Fiorenza, che al tempo dell'au-tore fu molto leggiadro come la detta Cianghella (B.). Benv.: Temerarius et pracus civis...
Fuit jurista, vir litigiosus et linguosus, multum infestus auctore tempore sui exilii. —

O fortunate le ciascuna era certa 118 Della sua sepoltura, ed ancor nulla Era per Francia nel letto deserta. L'uno vegghiava a studio della culla, E consolando usava l'idioma Che pria li padri e le madri trastulla; L'altra, traendo alla rocca la chioma, Favoleggiava con la sua famiglia De'Troiani, di Fiesole, e di Roma. Saria tenuta allor tal maraviglia Una Cianghella, un Lapo Salterello. Qual or saria Cincinnato e Corniglia. A così riposato, a così bello Viver di cittadini, a così fida Cittadinanza, a cost dolce ostello, Maria mi die', chiamata in alte grida, 133 E nell'antico vostro Batisteo Insieme fui cristiano e Cacciaguida. Moronto fu mio frate ed Eliseo; 136 Mia donna venne a me di val di Pado. E quindi il soprannome tuo si feo. Poi seguitai lo imperador Corrado 139 Ed ei mi cinse della sua milizia, Tanto per bene oprar gli venni a grado. Dietro gli andai incontro alla nequizia Di quella legge, il cui popolo usurpa, Per colpa del pastor, vostra giustizia. Quivi fu' io da quella gente turpa 145 Disviluppato dal mondo fallace, Il cui amor molte anime deturpa. E venni dal martirio a questa pace.

Cante de Gabbrielli da Gubbio, quella predicata da san Bertra gli altri condannati legrando di tempo di Eugenia III gesi anche il nome di questo e di Luigi Vii di Francia, che Lapo Saltarelli: Dominim Lavi andò in persona, e la quale pum Saltarelli: Dominim Lavi andò in persona, e la quale pum Saltarelli fudicem (B.B.), ebbe mai fine (1147-49) (B. B.), Lapo Saltaregli fi un giudice — Mi cinsz. fece me Cacdaflorentino superbo, d'ogni rea guida cavalleri — a grado. Il condizione e fama (Chiose), B.; in grado, nella sua gra-Sonettante. V. Crescimbeni , zia. — Di quella legge marini, 82 (Lf.). — Cornigitia, Cornentiana. — Del partor, Il liuli nella, madre do' Gracchi. — Dei partor, de' prelati della luoni, ora radi coma allora santa Chiesa, che non si meli tristi (T.). — Ostello, albergo teno a commovers il vrintiani chiai madra dalla mala madre contra loro — vostra giustisse. - chiamata, dalla mia madre nel parto (B.). Purg., xx, 19-21. - Balisteo. Inf., xix, 17: Net mio bel San Giovanni. - Insieme fui cristiano, ecc. Il battesimo da il nome. Nel 1106. - Di val di Pado, dalla valle del Po, cioè dal Ferrarese. Il Boccaccio afferma, la donna di Cacciaguida essere stata da Ferrara; il che è contro a chi per val di Pado intende o Par-

contra loro — vostra giustisia, quel che a voi, Cristiani, si dee (B.). Iustizie si chiamava-no nel medio evo i diritti. no nel medio evo i diritti. le ragioni, gil averi (B. B.)—Giustiria, governo (Balba). — Turpa, sozza e brutta, perchi tutta intende a carnalita — Divviluppato, disciolto e liberato — deturpa, brutta di peccati e di vizi. — A questa pace, della morta, la quale sostenni come marifre, alla passe di vita eterna che o in quasto cielo ber rappresentazione; ma displante, multum infestus ma o Verona (B. B.) — Il so-stenni come marire, alla para auctore tempore sui explit. — prannome, cognome - casato. di vita eterna che o in questo Nella sentenza pronunciata 139-148. Corrado III, morto cielo per rappresentazione; ma contro Dante nel 10 marzo 1302, nel 1152. — La crociata che nel cielo empireo per esistenessendo potestà di Firenze M. qui s'accenna è la seconda, na (B.).

#### CANTO DECIMOSESTO.

Cacciaguida ragiona ancora della propria famiglia e dell'antica Firenze, deplora i nuovo-cittadini venutile dal contado — Rammenta le più grandi famiglie della città e motti di lora d' tempi di Dante o senza eredi, o impoverite, o in esilio, o macchiate d'infamiai Molti nomina congiunti a lui di sangue; parecchi de suoi nemici.

O poca nostra nobiltà di sangue : Se gloriar di te la gente fai Quaggiù, dove l'affetto nostro langue, Mirabil cosa non mi sara mai; Chè là, dove appetito non si torce, Dico nel cielo, io me ne gloriai. Ben se' tu manto che tosto raccorce, Si che, se non s'appon di die in die, Lo tempo va dintorno con le force. Dal Voi, che prima Roma sofferie, In che la sua famiglia men persevra, Ricominciaron le parole mie. Onde Beatrice, ch'era un poco scevra, Ridendo, parve quella che tossio Al primo fallo scritto di Ginevra. Io cominciai: Voi siete il padre mio Voi mi date a parlar tutta baldezza, Voi mi levate sì, ch'i' son più ch'io. Per tanti rivi s'empie d'allegrezza La mente mia, che di sè fa letizia, Perchè può sostener che non si spezza.

Itemi dunque, cara mia primizia,
Quai furo i vostri antichi, e quai fur gli anni
Che si segnaro in vostra puerizia.

Itemi dell'ovil di San Giovanni
Quant'era allora, e chi eran le genti
Tra esso degne di più alti scanni.
Iteme s'avviva allo spirar de'venti
Carbone in flamma, così vidi quella
Luce risplendere a' miei blandimenti:
come agli occhi miei si fe' più bella
Così con voce più dolce e soave, Perchè può sostener che non si spezza. Ditemi dunque, cara mia primizia, Ditemi dell'ovil di San Giovanni Come s'avviva allo spirar de'venti E come agli occhi miei si fe' più bella Cosi con voce più dolce e soave, Ma non con questa moderna favella, Dissemi: Da quel di che fu detto AVE, Al parto in che mia madre, ch'è or santa, S'alleviò di me ond'era grave, Al suo Leon cinquecento cinquanta E trenta flate venne questo fuoco

A rinfiammarsi sotto la sua pianta.

da me (B.). — Ridendo, ecc. L. riso di Beatrice fu cenno a lui che li dovesse addimandare di quello che voleva esser certo, e non lassasse per riverenzia, come fu cenno lo tossire di Branguina, donna di Malaot, che con messer Galeot allora era, a Lancellotto che facesse quello per che era con la reina, e non lassasse per riverenzia del re (B.). — Baldezza, bal-danza (B.). Sicurta (Ces.). danza (E.). Sicurta (Ces.). — Perché, ossa mente era tornata in letizia, sentendo che così soprappiena poteva portaria senza spezzarsi (Ces.). — Cara mia primizia, che siete il pri-mo che nobilitaste la mia origine (B.). - Gli anni di Cristo, - Dell'ovil di San Giovanni, ecc., ditemi quanto era allora Fiorenza quando voi eravato garzone (B.) — Outle. Sotlo, xxv, 5. — Di più alti scanni, di maggiore onore (B.).

30-38. Blandimenti, lusinghe (B.). - Ma non, ecc.: si, come avea cominciato, in latino, corivoluzioni siderali : ora dacche l'anno di Marte è di 686 giorni, 22 ore, 18 minuti, 27 secondi, essa nascita è così fissata al-l'anno 1090 o 1091, il che s'ac-corda con la morte di lui nel 1147. — Altri legge tre (Bt.). 39-42. A rinfiammarst, ecc., ad accendersi più di caldo: s'era coniunto Marte col Sole sotto lo Leone che è casa del Sole (B.).— L'ullimo resto. In-Dove si trova pria l'ultimo sesto

Da quel che corre il vostro annual giuco.

8-9, S'appon, con meriti nuocittadini (B.). — Men. ecc. Nella delle foste di san Giovanni, iniverenza alla maestà imperiale contra prima l'ultimo sestioro.

10-27, Prima Roma sofferie, Roma non si è mantonua (T.). E il principio dell'ultimo sestioro.

18-19, — La sua famiglia, il suoi mo (Lan.). — Sesura, separata era pressa la molesta de sa Caizaioli, venendo di Mercato vecolio, ch' è il centro di Pi-ronne. E segno d'antica nobittà era l'aver casa nell'antica cer-chia: perchè i venuti poi di fuori si fermaron per lo più ne' borghi e all'estremo della città. Gli Elissi abitavano quasi sul canto di via degli Speziali

ne borghi e all'estremo della città. Gli Clissi abitavano quasi sul canto di via degli Spetali (F.). – Correre il giusco è correre il palio (Ces.).

47-57. De poier arme. Il Buti: portar. Uomini fatti da diciotto anni in su e da sottanta in giù (B.). Al tempo di Cacciaguida gli abitanti di Firenze erano il quinto di quelli che ora (nol 1800) el vivono. Diccei che nel 1830 fossero 70,000 anime: dunque nel 1106 erano 14,000. E dice che contenevad tra Marte e il Batista, a significare che, per dirla col Villa-ni, tv. 13: Olir armo non era della città d'attica, perche allora il piccolo cerchio delle mura si estendeva (da mezzo-glorno a settentrione) dal Ponto putra al esiendeva (da mexo-glorno a settentrione) dal Ponte Vecchio, ov'era la statua di Marte (int., xii, 144 e seg.), ôno al tempio di San Giovanni (int., xix, 16 e sag.), e (da levante a pomente) da San Piero a San Pancranio (F.). — Di Compi, villa a sei miglia da Firenzo, onde par che Benv. origini Pa-rio da Signa. — e di Ceritatdo, in val d'Elsa: onde un Jacopo che fu dei Priori, arrogantische fu dei Priori, arrogantis-simo (Benv.). — e di Fighine, in val d'Arno (B.). Onde altro ribaldo, un Dego giurista (Benv.).

— Pura, senza mescolamento
di coutadini — nell'ultimo ardi contadini — nell'ultimo ar-tista, nelli infini artefici (B.). — Fora, sarebbe stato. — Vi-cine, non cittadine (T.). — Galluzzo, al sud di Firen-te, sulla strada di Siena. — Prespiano, quasi alla stessa distanza al nord, sulla strada di Bologna (Lf.). - Aguglione, o Aquilone, era un castello, oggi distrutto, in Val di Pesa: Il villano è Baldo di Aguglione, che tenne mano a messer Niccola Acciaiuoli ad alterare il quaderno del comune. Vedi Purg., xii, 104. Il rillano da Si-gna, castello a sette miglia da Firenze. <sup>8</sup> Banifazio o Fazio

Firenze, Benitatio o Fazio da Signo, giudice che appartenne alla tamiglia de' Morinbaldini (F.) Se la gente, coc., il cherici - noverca, aspra. - Simi-funti, essello (in vai d'Elsa) molto forte, disfatto da Fiorentiata (1906 fil.)

Basti de'miei maggiori udirne questo: Chi ei si furo, ed onde venner quivi, Più è tacer che ragionare onesto. Tutti color ch'a quel tempo eran ivi Da poter arme, tra Marte e il Batista, Erano il quinto di quei che son vivi. Ma la cittadinanza, chè or mista Di Campi, di Certaldo e di Fighine, Pura vedeasi nell'ultimo artista. O quanto fora meglio esser vicine Quelle genti ch'io dico, ed al Galluzzo Ed a Trespiano aver vostro confine, Che averle dentro, e sostener lo puzzo

Del villan d'Aguglion, di quel da Signa.

Che già per barattare ha l'occhio aguzzo! Se la gente, ch'al mondo più traligna, Non fosse stata a Cesare noverca, Ma, come madre a suo figliuol, benigna; Tal fatto è Fiorentino, e cambia e merca, Che si sarebbe volto a Simifonti, Là dove andava l'avolo alla cerca. Sariesi Montemurlo ancor de' Conti; Sariensi i Cerchi nel pivier d'Acone, E forse in Valdigrieve i Buondelmonti. Sempre la confusion delle persone Principio fu del mal della cittade, Come del corpo il cibo che s'appone. E cieco toro più avaccio cade Che cieco agnello, e molte volte taglia Più e meglio una che le cinque spade. Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia Come son ite, e come se ne vanno Dietro ad esse Chiusi'e Sinigaglia; Udir come le schiatte si disfanno Non ti parrà nuova cosa, nè forte, Poscia che le cittadi termine hanno. Le vostre cose tutte hanno lor morte Si come voi; ma celasi in alcuna Che dura molto, e le vite son corte.

molto forte, disfatto da Fioren- nel 1153 v'andorno li Fiorentini disfatte (B.).— Chiust. L'etratini nel 1202 (B.).—Alla cerca, ad oste, et ebbenlo a patti che sco Clustim. ora piccola citta col panieri o col somieri ven- si disfacesse, perchè li detti nel Sonese.— Sinipagiia, ni dendo la merce, come vanno per gentifi uomini ricoglievano pas- già ducato di Urbino: per a lo contado li rivenditori (B.). Li- saggio da chi passava per la malaria; ora un po' rilavota.— mosimando (Ces.).—Montemur- strada sotto lo detto catello.— Forte a comprendere. Nal Core. lo, castello tra Pravo e Pistoia la confusion, lo meschiamento. 1, 4- Fortezza del mio comesto. (B.). Par non poterio difendere (B.). Mach., Disc. 11, 3, Licurgo, ... Lor morte, lore fune (B.). da vicini Pistolesi, i Guidi lo considerando nessuma com po- Dura molto, in suo essere—

venderono nal 1208 al comune di tere più facilment: vizolverzie Firenze per cinquenila forini sue leggi, che la commissione (B.). — Nel pivier. Benv.: In di nuovi abitatori, fece agai Piebatu. — Acone Era una cora perché i forestieri aun terra tra Pistoia e Lucca (Pog.). venissero a conversarvi.—Che — I Buondelmonti, venner da s'appone, che s'agglunga a Montebuono, castello in Valdiquello che è mangiato peins. grieve, e però furno chiamati 73-87. Luni, città martitua Buondalmonte. Ebbono anco più della Liguria, ora distutta castelli nella detta contrada et Inf., xx, 47. — Urbingita, ora erano castani, gentili uomini: castello, nel Maccrateso. —Ite, nel 1153 v'andorno li Piorentini disfatte (B.). — Chiusi L'etrado oste, et ebbenio a patti che aco Ciusium, ora piccola cita. venderono nel 1208 al comune di tere più facilmente risolverste

e il volger del ciel della luna e ed iscopre i liti senza posa, fa di Fiorenza la fortuna: e non dee parer mirabil cosa ch'io dirò degli alti Fiorentini. la fama nel tempo è nascosa. gli Ughi, e vidi i Catellini; pi, Greci, Ormanni e Alberichi, nel calare, illustri cittadini; cosi grandi come antichi, quel della Sannella, quel dell'Arca, Idanieri, e Ardinghi e Bostichi. la porta, che al presente è carca uova fellonia, di tanto peso tosto fla iattura della barca, i Ravignani ond'è disceso nte Guido, e qualunque del nome alto Bellincion ha poscia preso. ella Pressa sapeva già come 100 er si vuole, ed avea Galigaio ta in casa sua già l'elsa e il pome. era già la colonna del Vaio, netti, Giuochi, Fifanti e Barucci, a magia la colonna del Vaio, la gia l'elsa è il pome, letti, Giuochi, Fifanti e Barucci, lli, e quei che arrossan per lo staio. Do, di che nacquero i Calfucci. 105 già grande, e già erano tratti curule Sizii ed Arrigucci. 105 lor superbia l'el palle dell'oro an Fiorenza in tutti i suoi gran fatti. 105 sempre che la vostra chiesa vaca, nno grassi stando a consistoro. 112 sempre che la vostra chiesa vaca, nno grassi stando a consistoro. 112 son a chi fugge, ed a chi mostra il dente, r la borsa com'agnel si placa, 115 o a chi fugge, ed a chi mostra il dente, r la borsa com'agnel si placa, 115 lor si lor si di santa Maria a chele. — Sovra il a porta, presso ilto il poggio di monte la porta San Piero, eve al prei loro, et eggi sono sente abitavo i cerchi (neri) e i Catrilli, al prei loradi, nuovi felloni e tali del Comune s'adoperavano via l'actrilli, al prei loradi, nuovi felloni e tali del Cortignio de del sono sone abitavano in Mercato sto fa cattura (preditura e prior del porta santa maria (b.). — Le palle d'oro, i Lamberti (f.). — Soltanieri. D'uno d'essi, Florian, ecc. In tutti l'atti abili (Ces.) 112 l'attifi, al prei l'oradi prota del comune s'adoperavano via l'actifi, al prei l'oradi comune s'adoperavano dei Catrilli, al prei l'oradi comune s'adoperavano via l'actifi, al prei l'oradi comune s'adoperavano e i catrilli, al l'oradi comune s'adoperavano e i cat 103

a sono nulla — Greci. danno B.). della barra, in breve (conomi. Benv.) del vescovata tito lo borgo dei Greci: manderanno a perdicione lo di Florenas, ei hanno per uspenti, salvo che n'è Stato (F.). — Ravignami Che i sanza, quando vaca lo vescovo, an di loro legnaggio Ravignani avessero anticamen— di tarre nel vescovile a gnarieri ; questi abitorno te le loro case preso porta dare, mangiare, e bere o doreit ; questi abitorno e la loro case preso porta dare, mangiare, e bere o doreit i palaggio del perio del del canne G. Vil-mire infine che entra il (nuovo) ggi si chiamano Folani, vi. 10. Poi quelle case pas-vescovo (B.) — L'oltra colatta di Santa Maria Albe-asa Bonati, et oggi le comprarono i Cerchi. I quali non era (B.). — Adimari, at loro -nel calare, nel ebbero le loro dapprima da adio nomine Caviccus (Bent.), della lero felloita (B.). Santa Maria in Campo, poi di I Cavicciuli eran un ramo degli i (Cas.). — Dell'Arca, nati in Borgo degli Albizi; rono a chiamavi con sono de la considera della sole sole sa

luoghi vicinissimi a porta San Piero, ch'era ov'è oggi il Canto del Parzi [F]. — Il conte Giuj-do, novello [B]. — Del nome Berti e Guidl Berti [T.]. 100-111. Guel delta Prezza Abitorno nel sesto della porta del Duomo (B.). — Regger: avea più volte sostonuto i ca-richi pubblici [F]. — L'elsa e ti pome, avea la spada col po-mo è coll'elsa dorata, come hanno il cavalieri, e furno del sesto di porta Sanpiero — ta hano li cavalieri, e furno del sesto di perta Sanpiero — la colonna del Vaio, dice delli Pigli (o Billi) che furno stratti di Casa i Così; abitavano nel sesto di porta Sanpiero, e facevano per arme una colonna (una sbarra per diritto) di Vaio nel campo vermiglio (B.).— Nemici all'autore e superbi Guelori, abitaro nel sesto di porta Santa Maria (B.).— Nemici all'autore e superbi Guelori, lafi. xxix (T.).— Giucchi, abitoro in porta Sanpiero (B.), Ghibellini (T.).— Fifantica Santa Maria, e per altro nome chiamansi Bogolesi (B.). Ghibellini (T.).— Barnacci, abitanica la di Caranta Maria, e per altro nome chiamansi Bogolesi (B.). Ghibellini (T.).— Barnacci, abitanica di Caranta Maria, e per altro nome chiamansi Bogolesi (B.). Ghibellini (T.).— Barnacci, abitanica di Caranta Maria, e per altro nome chiamansi Bogolesi (B.).

principio del secolo XIV (F.),

— Che s'indraca, incrudelisce
(B.), — Venta su, cominciava a
florire. — Di piecola gente, popolare ed socura. — H stocero,
Bellincion Berti desse un'alra
figlia ad uno degli Adimari
(Beuv.) — Caponsacco; questi
discese di Fiesole. e fu principio dei Caponsacchi, et abitorno nel sesto di porta Sanpiero in Mercato Vecchio (B.)

La più nobile parte della citta.

Una Caponsacco fu moglie di
Polco Fortinari, e madre di
Beatrice (T.), — Giuda, onde
i Giudi, et abitorno nel sesto di
Banpiero Scheraggio (B.), Siquori di Galigarza (F.), Cacciati coi Cerchi (T.), — Infangato. Ghibellini (T.).

123-147, Per porta Peruzza.
Codesta porta rimaneva prima
presso l'odierna piazza di San
Firenze, per entrare nel borgo
de' Greci : poi, ingranditasi la
città, tra l'arco de' Peruzzi e
l'odierna fonte di santa Croce

(F.), — Bella integna porta,
del giglio ad oro nel campo

(F). — Bella insegna porta, del giglio ad oro nel campo azzurro (B.). — Del gran barrone. Cinscuno di quelle famiglie, che nell'arme loro in quartano quella di Ugo di Probabarrone di campo di propositione del propositione del propositione del propositione di campo di propositione di proposi Brandeburgo, il cui nome e il cui pregio commemoransi con solenne anniversario nella ba-dia di Firenze il giorno della festa di san Tomaso ebbe da resta di san Tomaso ebbe da esso barone titolo di cavaliero a privilegi di nobilità. Lo famiglio che dal conte Ugo (vicario in Toscana per Ottone III) ebbero i detti privilegi, furono i Puole, i Nerli, i Gangalandi, i Giandonati e i Della Bella. Ugo mori in Firenze nel 1000; e poichè dotò di molti beni la badia, fondata da sua madre Willa. quei monaci nel giorno di san Tommaso, in dicembre, fanno l'anniversario anniversario. cembre, fanno l'anniversario del loro benefattore. La sua arme son liste bianche e vermiglie. - Colui. Giano della Bella. glie. - Coini. Giano della Bella, il quale, per modificare la detta arme, la cinge intorno (da quando mutò parte) d'un fregio d'oro (F.). - Guatterotti ed Importani, abitorno nel sesto di Borgo (Sant'Apostoll) (B.). - Di nuovi vicia fozzer digiuni, de Bardi, uomini audad che vi furon messi a fremane i Ghibellini di qual horso. daei che vi furon messi a fre- che scese in Firenze: è forse mai stato posto a renare i Ghibellini di quel borgo questo Buondelmonte, cagione sull'asta (come uscavet) e (Berus). De' Buondelmonti (B. di tanti mali, nacque nelle sue tempi fare delle bandlere pe T), — Il vostro fleto, le terre (T), — Pietra scena, in guerra), nè, per le sive pianto di voi forontini. — Per alla pietra, che era in piè del civili, mutato di bianco in logiusio disdegno; giusta ca- glane ebbono già Amidei di di- perchè n'era stata levata l'im- rosso era l'antica insegno incontra il Buondel- magine di Marte che vi soleva Firenze: quando i Guelfi monti (B), — Conzorti, Ghe- stare suso (B.). Benv: Atiqua- valero, postor un rigito rardini e Uccellini (Benv.). Gli liter fracta — mutila. Sul Pon- in campo bianco, o insente Scolari e fors'altri [F]. — Mal tevecchio Buondelmonte ta ue- mugito, sampuinoso, per la fuggisti Le nozze, lassando la ciso nel 1215. — Vittima, sa- visioni e guerra conti. (F)

Già venia su, ma di piccola gente, Si che non piacque ad Ubertin Donato Che il suocero il facesse lor parente. 121 Già era il Caponsacco nel mercato Disceso giù da Fiesole, e già era Buon cittadino Giuda ed Infangato. 124 Io dirò cosa incredibile e vera: Nel piccol cerchio s'entrava per porta, Che si nomava da quei della Pera. Ciascun che della bella insegna porta Del gran barone, il cui nome e il cui pregio La festa di Tommaso riconforta, Da esso ebbe milizia e privilegio Avvegna che col popol si rauni Oggi colui che la fascia col fregio. Già eran Gualterotti ed Importuni ; Ed ancor saria Borgo più quieto, Se di nuovi vicin fosser digiuni. La casa di che nacque il vostro fleto, Per lo giusto disdegno che v'ha morti, E posto fine al vostro viver lieto. Era onorata essa, e suoi consorti O Buondelmonte, quanto mal fuggisti Le nozze sue per gli altrui conforti! Molti sarebber lieti che son tristi, Se Dio t'avesse conceduto ad Ema La prima volta che a città venisti. Ma conveniasi a quella pietra scema Che guarda il ponte, che Fiorenza fesse Vittima nella sua pace postrema. Con queste genti e con altre con esse, Vid'io Fiorenza in si fatto riposo. Che non avea cagion onde piangesse. Con queste genti vid'io glorioso

E giusto il popol suo tanto, che il giglio

Non era ad asta mai posto a ritroso,

Nè per division fatto vermiglio.

dorna che avei promessa delli grificio — nella sua pace si Amidei — conforti, di quolla strema, in sul fine della adonna dei Donati, che gli prof-di Florenza (B), ferse la figliuola (B), — Ema. Ida 154. Con queste geni, Fiume che si passa venendo miglie, io vidi il popole di da Montebuono a Firenze: do-renze giusto e gloriosa cole ve entrarono i Buondelmonti che il giglio (In sua habdie nel 1135; ma qui parla a lui non essendo mai venuto insieme e al primo di sua razza, mano dei suoi nemici, non che soese in Firenze: o forse mai stato posto a reve questa Buondelmonte, casione sull'asta forme.

di Fiorenza (B.).
143 154. Con queste gest, miglio, io vidi il popole di renze giusto e glorismo conche il giolio (la sua bandi non essendo mai venuto mato dei suoi nemici, non mai stato posto a rossill'asta (come usacosa a tempi fare delle bandiere pia cuerta, no neri divisioni di divisioni di di contra cont

#### CANTO DECIMOSETTIMO.

e nel Purgatorio avendo Dante inteso parole gravi interno la ma vita futura inquida a dirgli qual fortuna gli si prepara. E questi gli predice l'esilio dalta persecuzione de suoi nemici, e il suo refugio in corte degli Scatigeri. Poi lo ridir francamente qual che ha veduro e udito nel suo viaggio, sensa timo he si trovassero offesi dal suo racconto.

ie a Climenè, per accertarsi h'aveva incontro a sè udito, 'ancor fa li padri a' figli scarsi; io, e tale era sentito atrice, e dalla santa lampa a per me avea mutato sito. ia donna: Manda fuor la vampa disio, mi disse, si, ch'ella esca bene dell'interna stampa; ne nostra conoscenza cresca parlare, ma perchè t'ausi sete, si che l'uom ti mesca. anta mia, che si t'insusi ne veggion le terrene menti ere in triangolo du' ottusi, le cose contingenti, e sieno in sè, mirando il punto atti li tempi son presenti. i' i' era a Virgilio congiunto lo monte che l'anime cura, idendo nel mondo defunto, fur di mia vita futura gravi: avvenga ch'io mi senta ragono ai colpi di ventura. voglia mia saria contenta ler qual fortuna mi s'appressa; tta previsa vien più lenta. o a quella luce stessa a m'avea parlato, e come volle , fu la mia voglia confessa. nbage, in che la gente folle vescava, pria che fosse anciso di Dio che le peccata tolle,

vezzi — la sete, lo desiderio tuo (B.). — L'uom ti mesca, altri ti dia bere — ti soddi-

sînceia. 13-30. T'insuci, t'innalzi in su pere, ecc. I tre angoli d'un triangolo son sempre eguali a due retti: or se l'ottuso e magdue retu; or se l'ottuso e mag-gisre del retto, non possono in un triangolo capire due ottusi (F.). - In se, in fatto. - Cui, a Dio (T.). - Sotto, xxviii, 41-42: Da quel punto Depende il cielo e futta la natura. Avist.: Se il punto presente non forse indivisibile, avrebbe in se del passato e del futuro. Somma: Il presente intuito di Dio si porta in qualunque sia tempo. e in quante cose sono nel tempo, siccome soggette a se di presente. — Cura, purga de' suoi pecati (T.). — Nel mondo de'unio, per lo Inferno, luogo de' dannati che sono defunie privati della grazia d'iddio (B.). Int., viti. 85: Morta gente. — Gravi, paurose, di soisqura (Ces.). Quelle di Farinata degli Überti, Inf., x, 79. e segg.; di ser Brunetto, Inf., xv. 6i e segg.; di Currado Malaspina. Purg., viti. 133 e segg.; e di Oderiai d'Agobbio. Purg., xi. 140 e segg. (L.). — Ben tetragono. Intande qui quel solido a sei facce uguali ogni. e in quante cose sono nel tem-16

solido a sei facce uguali ognuna quadrata, e che da qua-lunque parte s'urti o comunque

tunque partes una o comunque si volti, rimane sempre ritto. Tale è il dado (B. B.) Meglio altri Intende qui del tetracero, la oui superficie è formats di quattre triangoli uguali ed equilateri, ed è il più fermo di tutti corpi. — Aristoteles, in primo Ethicorum: Virtue-31

to Gesù Cristo, del quale si dice:
Agnus Dei, qui tollis peccata
nundi, miscrere nobia (B.).—
Con preciso latin, dir (T.).
— Quell'amoro poterno, quell'amoros progenitore (L.).—
Parvente, rispiendente et apparente (B.). Il riso de' beati
e 'i loro letiniare sta nel risspiender loro più o meno, come Dante ha detto assai volte; or
questo luccicar li chiude e
il manifesta; il chiude, perché
fascia le anime (come baco da
seta, dice esso Dante); il manifesto, perchè in quel lucore
at pare la loro tetinia e l'affetto (C. d.).— La contingenza,
Tevernimonto delle cose non
necessitate da cagioni naturali
(B.). Chiama quadreno della (B.). Chiama quaderno della materia nostra, di noi mertali materia nostra, di noi mortali il mondo nostro, e dice che le cose contingenti non ponno aver luogo fuori di esso, perche nel mondo de' beat tutto è per eterna legge stabilito [Buop.) Danto, seguendo la Santa Soriture, ama assai l'imagine del libro o volume, parlando della mente eterna, o forma esemplare di tutte le cose, che è Dio: cesi nell'Apocalisse è nominato Liber videa. L'iber videa Aprit mille volte; è Dante qui medesimo (xx, 50) nomino la mente eterna, volumo Dante qui medesimo (xv. 50) no-minò la mente eterna, volume U non si muta mai bionco nè brimo. Volendo dunque il Poeta contrapporre allo scritto del li-bro eterno di Dio il nostro delle cose contingenti, adopora la atessa voce, e lo chiama quader-no (Cas.).-Necessità, ecc. Le co-se non necessario ch'han luogo

Ma per chiare parole, e con preciso Latin, rispose quell'amor paterno, Chiuso, e parvente del suo proprio riso: La contingenza, che fuor del quaderno Della vostra materia non si stende, Tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, Se non come dal viso, in che si specchia. Nave che per corrente giù discende. Da indi, si come viene ad orecchia, Dolce armonia da organo, mi viene A vista il tempo che ti s'apparecchia. Qual si parti Ippolito d'Atene Per la spietata e perfida noverca, Tal di Fiorenza partir ti conviene.

Questo si vuole, questo già si cerca, E tosto verrà fatto, a chi ciò pensa Là dove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa In grido, come suol: ma la vendetta Fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta Più caramente: e questo è quello strale

Che l'arco dell'esilio pria saetta. Tu proverai si come sa di sale Lo pane altrui, e com'è duro calle Lo scendere e il salir per l'altrui scale. E quel che più ti gravera le spalle Sarà la compagnia malvagia e scempia,

Con la qual tu cadrai in questa valle: Che tutta ingrata, tutta matta ed empia Si farà contra te; ma poco appresso

se non necessarie ch'han lugo nel mondo, vegonsi in Dio; ima la prescienza di lui non toglic all'uome libertà; come l'occhio che vede la nave, col vederia non forza il sun muto la città, il cui capo era Via- la famiglia, le possessoni (T). Beezito, Consol. Filox. v. il de' Cerchi, cacciato Corsolic Cerchio, che il su parte del Bianchi nel- deria non forza il sun muto la città, il cui capo era Via- la famiglia, le possessoni di Dio (Ces.). Che ti suppara del Dio (Ces.). Che ti suppara del Dio (Ces.). Che ti suppara del Dio quello, che a te je prati, chianda as èl capi, come su discles ente in Dio, quello, che a te je parti, chianda as èl capi, come su discles ente in Dio, quello, che a te je parti, chianda as èl capi, comporta del Rimer de-5-7, propitto, figliudo di resonato quello dei Cerchi du troverai facora di Rimer de-5-7, propitto, figliudo di resonato quello dei di un colle quello del Dianchi reina l'appolita delle Amazzoni, in tutto alla sua volonta, or- compia. d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, in tutto alla sua volonta, or- compia d'italia, la je, io richiese di disonesto amore nisse di Francia in Italia, sotto minus Verius de Ciente (E). — Partir, cacciato 12 nome di pasiere, a scalare la tia protervas, ridiculturi (E). — Partir, cacciato 12 nome di pasiere, a scalare la tia protervas, ridiculturi gennalo 1302 (T.). — Cuesto pid liti e le discordie per ogni doperato, pieze, quod instante pasie e cere, ai procurs da Corso ve. Il quale, venedo in Fische de la contra del contra de la contra del cont

bestialitate il suo processo la prova, si che a te fia bello ti fatta parte per te stesso. mo tuo rifugio e il primo ostello la cortesia del gran Lombardo, in su la Scala porta il santo uccello; rà in te si benigno riguardo, del fare e del chieder, tra voi due, prima quel che tra gli altri è più tardo. ii vedrai colui che impresso fue, endo, si da questa stella forte, notabili fien l'opere sue. e ne son ancor le genti accorte, la novella età; chè pur nove anni queste ruote intorno di lui torte. ia che il Guasco l'alto Arrigo inganni, 82 an faville della sua virtute on curar d'argento, ne d'affanni. magnificenze conosciute nno ancora sì, che i suoi nemici ne potran tener le lingue mute. t'aspetta ed a' suoi benefici; lui fia trasmutata molta gente, biando condizion ricchi e mendici; erane scritto nella mente ai, ma nol dirai; e disse cose edibili a quel che fia presente. unse: Figlio, queste son le chiose uel che ti fu detto; ecco le insidie dietro a pochi giri son nascose, però ch'a' tuo' vicini invidie, ia che s' infutura la tua vita più là che il punir di lor perfidie.

recognoscebat bene- l'imperio (B.). Alberto della um, in consulendo et Scala, morto nel 1301, lassib tre i pro bono statu rei- figli: Bartolomeo, Alboino e Florentimo (Benv.).— Cane, nato il 9 marco 1291. Bari pro bono statu reifigil: Bartolomeo, Alboino e e in Milano fece prova di granfiorentinos (Benv.).— Cane, nato il 9 marco 1291. Barbasa la tempia, di sanN'arà vergogna e dal popolo nel governo della garrone (B.). — Ruote, del
e delle sue male opere città, ma non lo tonne che tre cielo, non di Marte. Nel 1300
1 suo processo, il sefatti e casi suoi prodal 1304. In suo luogo fu grila sua bestialità (T.). dato capitano del Comme Alsua bestialità (T.). dato capitano del Comme Ali poi più volte feceno aversi compagno Cane, insieme fece contro. Questo nel 1310
la loro città, ma Dante col quale dominò dal 1308 al (T.). — Ma pria, prims, che
volte essere con loro 1311, quando Alboino, consunto il guascone papa Clemente V
evi fatta parte, scitida febbre, morì, e rimase Cane
inganni l'atto, l'eccelso s
mudo ab cis, esfacien- solo signore — Il santo uccello, magnanimo imperatore Arriacta sine illis (Benv.). Par., vi, 4, l'aquila è detta l'ucgo VII, cicè prima del 131,
o primo tuo rifugio, cel di Dio. Vuolsi da alcuno, (vale a dire, prima che Cane
quale tu prima rifupo la tua partita di vicario imporiale, gii Scaligeri appariranno in lui de del gran Lombarportassero nell'arme l'aquila luminosi segni della sua virtù,
er Bartolomeo della sopra la scala, perchè Verona sia per la noncurana delle
Verona — in suella era feudo dell'impero: ma ciò ricchezze, sia per la tolleranza
ca, fa l'arme sua una non è provato dai sigilli che delle fatiche (F.). — Parran
tea nel campo vermifinora se ne conoscono (F.). — favtile, appariranno dimostratsulla scala un'aquila Sibenigno-ripuardo, sibenigna menti (B.). — In non curar
quale chiama Santo
considerazione alla tua virtù d'argento. Benv.: Itta cirtus
perchè è l'arma del(E.). — Fia prima quel, lo dare producti in into quare. San-

67 sará prima, che 'I chiedere (E.),
— Con iui. Il Fraticelli, che
pel gran Lombardo intende
Cane, legge: Colui, vedrai colui, e dice: Alti: Con iui, coc,
intendendo che prima si parti
dl Bartolomeo e d'Alboino, e
qui di Cano loro fratello. Ma
l'epitelo di gran Lombardo,
che conviene benissimo a Cane,
perche principe veramente mache conviene conissimo a cane, perche princip veramente ma-gnifico, e perche nella storia-conosciuto col nome di Can Grande, come conversebbe ad Albolno, di cui Dante parla con disprezzo nel Conv., vi, 161 Co-me la lode di raro benefattore, sha conviena benissimo a Canoche conviene benissimo a Cane, perche egli di fatto accolse Dante amorevolmente a Verona nel 1317, come converreble a Bartolomeo, alla corte del quale Dante non fu maif Se in questo elogio dello Scaligero avesse il Poeta inteso comprenquesto elogio dello Sanligero avesse il Poeta inteso comprender pure Bartolomeo, come avrebbe egli conchino: A fui l'aspetta et a' suoi benefici, o non A lor l'aspetta, ecc., '— Colui, Cane, fratel d'Albeiro e Bartolomeo, figlinoli d'Albeiro (T.). — Di questa stella forte, della influenzia del pianeta Marte (B.), Benv.; Qui faccii vivos fortes et feroces in bello. — Sin dal 1308 Cane, a istanza di Dante, mandò ainto a' Bianchi, sotto il comando di Scarpetta degli Ordoladi. Poi aintò i Ghibellini di Bressia. Nel marzo del ISIz bibe Vicenza. Si mostrò crudele nella guerra di Padova, prode in tutto, Fu per consiglio di Uguecione della Fagginula, eletto capo della gran lega ghibellina in Italia, Aintò, ma furano, Uguecione stesso a tornarene in Lungiana. Accumna. no, Uguccione stesso a tornar-sene in Lunigiana, Accompa-gnò sotto Cremona Enrico VII, gno sotto Cremona Enrico VII., e in Milano fece prova di gran magnificenza (T.). — Per la novella cid, perche era ancara garzone (B.). — Ruote, del cielo, non di Marte. Nel 1300 avea Cane nov'anni.

dum paler ejus dumisest sum semel ad videndum magnum thessurum, iste iliteo tenatir pannin inituati super eum.—Ne it affannit, tu solliello et affatioaste signore (B.).—Mu-te, chete; converrà che ne parlino il vimioi, non ohe il amioi, delle- sue magnidocusie (B.).—Taspetta Pure a Bestrica (T.).—Fia tramusata molta gente, saranno mutate molte genti di sua condizion. Il ricoli farà povori o il poveri ricoli — Ques che fia presente, a colui che le vedra, non che a me, allora che vedra, non che a me, allora che vedra, non che a me, allora che me le prediceva messer Caccaguida (B.). Altri Cache en prezente, presonti.— Le chóe en 
presente, presonti.— Le chóe en 
presente, presonti.— Le chóe en 
presente en con altre 
testo (T.).— Ecco le insude; 
li agguati della fortuna, che 
ti debbono uscire addosso — 
dietro a pochi giri. Il B.: dentro da pochi anni. in che girano il cicli.— Faucidie, a' concitadini tu invidii (T.).— Poscia che s'infutura, desiestendere nel futuro e crescere — 
ia issa vita Vie piu id, eco., 
più là, che non s'indugerà lo 
punire della loro malvagità; 
quasi dica: Non portare loro 
addo, che innanzi che tu muoi, 
vedrai vendetta della loro pervedrai vendetta della loro pervedrai vendetta della loro pervedrai vendetta della loro pervedrai vendetta della loro pervedra, non che a me, allora che vedrai vendetta della loro pere i lor falli sarauno spenti e la pena de' falli loro (T.) — Spedita, si mostro spacciata

Specitia, il mostrò spacciata col tacera.

104-119. Da persona, cco., di binon discernimento, di retto volere ed amica (L.).—Ben eggito, lo veggo ora l'avversità, che mè per venire addosso, e che ilo debbo perdere la mia città per faiso accagionamento, et lo faccio questo mio libro, dove io dico de' vizi delle persone del mondo grandi et ale, e il nomini hanno per male che e il nomini hanno per male che e li nomini hanno per male che sta detto male di loro: io non vorrei che per questo mi fosse vietato d'andare per lo mondo (B.). — Sprona, come lo tempo «'affretta di venire in verso a me — a chi più s'abbandona, e non si provvede, che a colui che si provvede e rimediasi (B.). -Mondo, inferno. - Monte, Purgatorio. — Catama, altezza prima gittà splendore (B.). —

(B.). — Occhi. Sopra, 1, 75. — Fusca, macchiata. — O della Di time in tume, di stella in propria, che descenda dalla sua stella. — A motti fia savor, colpa — o dell'altrii vergogna, ecc., a molti dispiacera (B.). — di quella che viene dai parenti Forte. I. B. Alberti: La mo- (B.). Da se permossa, o non lesta fortezza della cipolla. — levata potendo (T.). — E lascia comme. Evaluata della cipolla. Agrume. Rucellal : Api : D'a-pli. porri, scalogni o d'al-tro agrume.

121-132. La luce. eco., Caccia- saggiamento (B.). Boezio: Ut illustri argomenti (P.).

Poi che tacendo si mostrò spedita L'anima santa di metter la trama In quella tela ch' io le porsi ordita, Io cominciai, come colui che brama, Dubitando, consiglio da persona Che vede, e vuol dirittamente, ed ama: Ben veggio, padre mio, si come sprona Lo tempo verso me, per colpo darmi Tal, ch'è più grave a chi più s'abbando Perchè di provedenza è buon ch'io m'armi Si che, se luogo m'è tolto più caro, Io non perdessi gli altri per miei carmi Giù per lo mondo senza fine amaro, E per lo monte, del cui bel cacume Gli occhi della mia Donna mi levaro, E poscia per lo ciel di lume in lume, Ho io appreso quel che, s'io ridico, A molti fia savor di forte agrume; E, s'io al vero son timido amico, Temo di perder vita tra coloro Che questo tempo chiameranno antico. La luce in che rideva il mio tesoro, Ch'io trovai li, si fe' prima corrusca, Quale a raggio di sole specchio d'oro; Indi rispose: Coscienza fusca O della propria o dell'altrui vergogna, Pur sentirà la tua parola brusca. Ma nondimen, rimossa ogni menzogna, Tutta tua vision fa manifesta, E lascia pur grattar dov' è la rogna; Chè, se la voce tua sarà molesta

Nel primo gusto, vital nutrimento Lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido fara come vento, Che le più alte cime più percuote; E ciò non fia d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste ruote,

Nel monte e nella valle dolorosa. Pur l'anime che son di fama note; Chè l'animo di quel ch'ode, non posa, Nè ferma fede per esemplo ch'haia La sua radice incognita e nascosa,

Ne per altro argomento che non paia

guida.—Si fe' prima corrusca, degustata quidem morie-prima gitto spleadore (B.).— interius autem recepia is Fusca, macchiata.— O della scant.— Digesta, mallista propria, che descenda dalla sua colpa—o dell'altrui vergogna, Pur. sol (T.).—Non possi di quella che viene dai paranti sta contente.—Ne rema-(B.). Da se permessa, o non vi da forma credenis— (B.). Da sè permessa, o non levata potendo (T.).— E lascia pur grattar, ecc., lascia pur dolere chi s' ha a dolere.—
Nel p'imo gusto, al primo as-

non paia, lo quale non ap (B.). Non dia negli occhi (C. Non s'acqueta, ne creds o fede di esempi oscuri, o di

## CANTO DECIMOTTAVO.

da gli addita otto spiriti che combatterono per la causa santa : sei dell'evo meinque principi o re. Poi salgono a Giove; quivi le anime si atteggiano in modo mare parole ammonitrici di que' che governano, e si compongono da ultimo in l'un'aquila.

zodeva solo del suo verbo o specchio beato, ed io gustava io, temprando col dolce l'acerbo; a Donna, ch'a Dio mi menava, : Muta pensier, pensa ch'io sono o a Colui ch'ogni torto disgrava. ivolsi all'amoroso suono nio conforto, e, quale io allor vidi occhi santi amor, qui l'abbandono; rch'io pur del mio parlar diffidi, er la mente che non può reddire sè tanto, s'altri non la guidi. poss'io di quel punto ridire, rimirando lei, lo mio affetto o fu da ogni altro disire, il piacere eterno, che diretto iava in Beatrice, dal bel viso intentava col secondo aspetto. lo me col lume d'un sorriso, ni disse: Volgiti ed ascolta, ion pur ne' miei occhi è Paradiso. vede qui alcuna volta tto nella vista, s'ello è tanto la lui sia tutta l'anima tolta, l flammeggiar del fulgor santo, io mi volsi, conobbi la voglia di ragionarmi ancora alquanto. nciò: In questa quinta soglia lbero che vive della cima, tta sempre, e mai non perde foglia, son beati, che giù, prima renissero al ciel, fur di gran voce, ogni Musa ne sarebbe opima. ira ne' corni della croce: o ch' io nomerò, li farà l'atto a in nube il suo foco veloce. per la croce un lume tratto omar Josuè, com'ei si feo, i fu noto il dir prima che il fatto.

rica o una scintillazione elettrica: il quale non sempre passa da nube a nube per gesta del suo conceilo, che Altri: quello spirto beato, nerare quel che diciamo foldes un conceilo, che Altri: quello spirto beato.— gore o saetta, ma nella nuvola ra ritornato alla sua Gustava, nello intelletto mio stessa rimane, e a un tratto la mente interno, an-facendo compensazione, cioè: 38-51. Com'et si feo. Il Ceche sia per voce si- Se io sarò cacciato dalla mia sari: si, lo vidi un trascorrer propriamente dicesi patria, io sarò ricevuto da si di luce al nominar che Cae-

fatto signore, obente fu detto di sopra; se io sarò diffamato, Iddio colla vendetta dichiarira l'infamia; se io sarò odisto per dire la verità nella mia comedia, io sarò amato poi quando fia intesa, ed acquisterò lunga fama; e così contemprava lo male col bene (B.).—Ogni torto disprava, dirizza colla sua iustizia (B.).— Suono, inf., v., 76; Cut pose fine at lagrimabit suono (T.).—L'abbundono. Non mi metto a ridirio (Ces.).—Pur., solamente.— Mente, memorja.—Sattri, la gratia d'Iddio (B.).—13-25. Tanto, questo solo.—Pin che, intantoche.—Secondo era riflesso in me (T.).

Il W.: con altri mette il punto fermo a disire; e lega il 6.º terzetto col 7.º — Dal bel viso.

fermo a divire; o lega il 6.º terzetto col 7.º – Dal bet viro. Il W. del, eco. — Vincendo, abbagliando (T.). — Non pur ne' miei occhi, eco., nella scienza divina soltanto è fulicità, ma negli esempi de' giusti (T.). — Tolla, attratta. — Fulgor, Cacciaguida. 28-36. Sogiia. — Questo albero è il cielo: la quinta sogiia è il quinto pianeta Marte; or perchè soglia 7 i diversi ordini di rani, che fa l'albero ciascun anno crescendo, son detti tabulata da Virgilio e palchi dagli scrittori nostri. Or qui soglia è il gogia (Per). — Vive della cima, il Paradigo che vive di Cristo (T.). Riceve alimento e vita dal lume bealido che viven dall'alto (Ces.). tifico che vien dall'alto (ces.).

— Voce, fauma. — Opinia, rioca
del celebrarii (T.). — Però mira,
ecc. Torna qui alla croce descritta in Marte, dal cui destro corno l'astro di Cacciaguida era disceso fino a lui
(ces.). — Atto, scenderà folgorando (T.). — Suo. Il tuco
veloce d'una nube e una scarica o una scintillazione elettrica: il quale non sempre

olaguida fece Glosuè. — Mac-cabeo. Juda Maccabeo (B.). — Paleo. È uno strumento di le-Pateo. Juda Maccabeo (B.).—
Pateo. E uno strumento di legno, che serve per trastullo e giuco de ragaszi, il quale è di dgura piramidale all'ingiù e mella testata che viene di sopra, ha un manichetto tondo, il quale, avvoltolato con uno spago o cordicella. P'infila in un'assicella bucata, o tirandosi quello spago il svolta; ed il paleo scappa dal buco dell'assicella e va per terra girando, periato dell'impulso di quello spago. Dante dice poi era ferra, perchè a tale strumento si fa continuare il girare percuotendolo con una sforza, dopoche sgli ha avuto di primo moto ed impulso dallo spago. (Minucci). Vig., Em., vi., 378; Torto volturas rub serbers terbo.— Volanto. Il gerundio pel participio , come nelle Rime : Madonna avvolta in un drappo dormendo (T.).

— Guglielmo, eros piuttosto romancesco che storico, a cui i trovatori hanno attribuito i getrovatori hanno attribuito i gesti di più persone storiche di tai nome, come di Guglielmo, governatore di Tolosa, a tempo di Carlomagno, che verso la fune della sua vita i ritirò in un chiostro, e che è vonerato sotto il nome di san Guglielmo IX duca d'Aquitania, e di alcuni altri accora (B4), E il Guillamea que conve ser della Guglielmo IX duca d'Aquitania, e di alcuni altri accora (B4), E il Guillamea que conve ser dei Guglielmo IX duca d'aventa que convert ser dei continuo del propositione del control del propositione del propositio Guillaume au court nez dei vecchi romanzi dei dodici parechi romanzi dei dedici pari di Francia, detto così perchè in battaglia gli fu tagliato il unso da un saracino. Fu fatto prigione e condutto in unso da un saracino. Fu fatto prigione e condutto in dia, dove nacque il 1015. Gio-xviu, 88-90. Le netile Di fatto prigione e condutto in dia, dove nacque il 1015. Gio-xviu, 88-90. Le netile Di fatto prigione di Guante lo fatto prigione di Guante lo fa cognato di Guglielmo d'O-rangia, e veramente la tradiziono i dice fratello della moglie di Guglielmo, ambi nati pagani (Bl.). Secondo i vecchi via con la giu di Guglielmo, ambi nati pagani (Bl.). Secondo i vecchi via con la spala, e di Rodiziono la diglia del re, Alice, cui egli dopo miracolose prove in bentuglia, devia con la spala, e del schizio della moro, che fu fatto prigione e di Calabria e dei paesi d'Italia do che il Poeta era silito con la figlia del re, Alice, cui e di Sicilia che tolse di mano cipo di con servicio del mano di Grato del del moro, ce genenti i frati con la sua voracita e con l'andra del propo del conservati del contro del mano del a sua voracita e con l'andra del mano del conservati del contro del d'arco con del del socio del con contro costantinopoli, a cui s'era sui dacche le optite dei messo in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati messo in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati messo in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati messo in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni. V. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso in eta di 75 anni v. Inf., melt occati min esso dovuto andare a messa (Lf.). mi (Ces.). La vedi muoversi in Tal fu negli occhi mirGottifred: Goffredo di Bu- alto e aggirarsi tra l'altre e cambiò il colore di Misglione, duca di Lorena, e duce cantare (T.). — Qual era, ecc.,
Jupiter si come in poca
della prima crociata. Nato nel com'era de' primi (Ces.).
1061. Morì re di Gerusalemme 53-88. Il mio dovere, quello donna arrossita per alcuna
nel 1109 (Lf.). — Roberto Gui- che io doveva fare (B.). — Segora, s'imbana (Lenguiscardo, o Fratuto (in normando gnalo, per sapere a qualche tri intende Bestrice, toguiscard, o puischord ha tal conno quello che ella volesse fu il tramutare nella mis
senso), fondatore del regno di da lui (Ces.). — Mere, pure sta, ovvero, tal fu il
Napoli, era il sesto dei dodici (B.). - Git altri, e l'ultimo toleaggii del barone Tancredi di re Vinceva il solito lume degli (mi volto (cioè girate)

Ed al nome dell'alto Maccabeo Vidi muoversi un altro roteando, E letizia era ferza del paleo. Cosi per Carlo Magno e per Orlando Duo ne segui lo mio attento sguardo, Com'occhio segue suo falcon volundo. Poscia trasse Guglielmo, e Rinoardo. E il duca Gottifredi la mia vista Per quella croce, e Roberto Guiscardo, Indi, tra l'altre luci mota e mista, Mostrommi l'alma che m'avea parlato Qual era tra i cantor del cielo artista. Io mi rivolsi dal mio destro lato Per vedere in Beatrice il mio dovere, O per parlare, o per atto, segnato, E vidi le sue luci tanto mere, Tanto gioconde, che la sua sembianza Vinceva gli altri, e l'ultimo solere. E come per sentir più dilettanza, Bene operando l'uom, di giorno in giorn S'accorge che la sua virtute avanza; Si m'accors'io che il mio girare intorno Veggendo quel miracolo più adorno.

Col cielo insieme avea cresciuto l'arco. E quale è il trasmutare in piccol varco Di tempo in bianca donna, quando il voll Suo si discarchi di vergogna il carco; Tal fu negli occhi miei, quando fui volto, Per lo candor della temprata stella Sesta, che dentro a sè m'avea ricolto.

neti concentrici crescona to più s'allontanan dal el Ges.). Miracoto, Beatries Tal fu negli occhi mis cambiò il colore di Mas Jupiter si come in poco, cicè in istanti, lo votte donna arrossita per alcungogna, s'imbianca (Len.) tri intende Beatrice. In

i in quella giovial facella sfavillar dell'amor che li era, nare agli occhi miei nostra favella. ne augelli surti di riviera 73 si congratulando a lor pasture, no di sè or tonda or lunga schiera, itro a'lumi sante creature itando cantavano, e faciensi D, or I, or L, in sue figure. cantando a sua nota moviensi; diventando l'un di questi segni, poco s'arrestavano e taciensi. Pegasea, che gl'ingegni gloriosi, e rendili longevi, essi teco le cittadi e i regni, ami di te, si ch'io rilevi or figure com' io l'ho concette; tua possa in questi versi brevi. ali e consonanti; ed io notai parti si, come mi parver dette. e justitiam, primai verbo e nome di tutto il dipinto; judicatis terram, fur sezzai. nell'M del vocabol quinto asero ordinate, si che Giove eva argento li d'oro distinto. scendere altre luci dove il colmo dell'M, e li quetarsi ando, credo, il ben ch'a sè le muove. ome nel percuoter de'ciocchi arsi cono innumerabili faville, e gli stolti sogliono augurarsi,

o il cielo), per lo can- trove diminutivi apparenti in , che mi parve veder forza di positivi. — Dell'amor, donna mutar colore delli spiriti, che quine erano — Candor, Conu., 11. pieni d'amore edi carità (B), meo dice che Giova è — Favella, per nostre lettere

sil cielo), per lo can- trove diminutivi apparenti in colmo suo, come volesseno fare, che mi parve veder forza di positivi. — Dell'amor, una corona al colmo dell'emme donna mutar colore delli spiriti, che quine erano a modo di gigli; e poi quinde donna mutar colore delli spiriti, che quine erano a modo di gigli; e poi quinde can modo ce come colore colore. In pieni d'amore e di carità (B.). Tilevarsi il su alquanti s'anmo e dice che Giove è — Favella, per nostre lettere lire quale molto e quale poco; temperata comptes. (Lan.). Lo stavillar che face- e, fermatori clascuno nel suo mezzo della freddura van quel lumi colà era amor luogo, vide formata la testa e sono e del calore di dellistanto; queste faville d'a- il collo d'una aquia; e li altri in tra tutte le stelle more erano ordinate a modo che erano rimasti in su l'emme si mostra, quasi ar- d'un lliquaggio, che tocca- a modo di gigli di corone, che a.— Ed è questo pia- va parlando gli occhi (Cez.). In si fatte figure s'erano poperata stella, e però è Purg. x. 95; Vivibile parlare satt, vedeva seguitare la figura i mezzo di Marte, di (T.).— Surti di riviera, come dell'aquia incomicata dagli lui, e di Saturno, di li uccelli che si levano da altri (B.)—Pareva argento li, lui, perchè temperi le qualche ripa di fume o di ma- in quello luogo, dove era l'empara della giovial fa- — Conyrativiando, facondo fe- erano tutti ardenti in colore i quol corpo del pia- eta — a lor patture, che siano d'oro (B.). Il Cesari: Volende, lo qualca prispiendova lunte alle loro pasture — Fon- formare l'aquila, prima l'objer de face, fiscocla, in tere, volando, cioè, O, o V, e di qua e di là, e lo fa tutte a flacola accesa (D.), no di se, coo., imperò che rap- apposta l'M, che gli dee scumalo il L. col B.: di presentano varie digure di let- sare la coda, con le dee gambe di face, fiscocla, in tere, volando, cioè, O, D., prima d'oro. Il Tommaséo: Dice che la delle improprieta, lettera di Divigite (T.). — Asua nell' M Giove pareva argento orse non a proposito, così d'el contemperavane il

— S'arrestovan, per lasajar veder la lottera (T.).

82-93. Pegarsa. Tutte le Muse diconsi pegasee: qui dunque invoca la musa în genere; ovvero Caliope, chiamata nel ; del Purgatorio (T.).— Renduti longevi, di lunga fama (T.).— Teco, per la tua virtu o come te (Cex.).— Rilevi, intenda e dia ad intendare quello che significano le figure di quelli apriti, che io vidi (B.).— Concette, lette ed lutese (T.).— Paia hua potenzia (B.).— Le parfi, sillabe e voi — dette, con te figure (T.).— Primai, primi — sezzai, ultimi.— Pringe cha li apparisseno nel pianeto di Jove, che hae influenzia di iustizia, quelli beati spiriti chu nella loro vita furno osservatori di iustizia, essendo signori e rettori dei pornii e che ai tori di Iustizia, essendo signori e rettori dei popoli; e che si girassero secondo moto circolare cantando; e finito lo canto, si mostrarono la prima volta in segno et in figura d'uno D; et, in tale figura formati, si arrestavano e tacevano, e poi facevano l'altra circutazione; e, quando si riposavano e tacevano, si formavano in figura d'uno I, e poi d'uno I, e così poi di tutte quelle 35 lettere [B.]. tori di iustizia, essendo signori

94-108. Dei vocaode ginno, di quel vocabolo che dice terram, nel quale l'M è l'ultima lette-ra. Li pareva vedere che quelli santi besti spiriti, che diceano colle loro figure: Ditigite più stitiam, qui judicatic terram, si rimanevano nell'ultima figura ordinati, cicè nella let-tera M; et altri beati spiriti discendevano sopra l'emme al colmo suo, come volessono fare una corona al colmo dell'emme stando appresso il fuoco fregano sull'arso de' ciocoli (ne'
ioppi ardenti), per la quale
frinazione melte faville apparno, ed elli s'agurano, dicendo:
cetanti agnelli, cotanti porcetanti al colme dell'omme
dello Spirito Santo, cale à il tora
fuoco e sole — sortitle, allogò
e diede loro parte (B.). — A quel
distinto fuoco. Essere rappresentata da quel fuoca così distinto di forme; o verer così
sparato dall'ari, ovvere anche,
distinto dall'arignio del fondo
di Glove, come dice più sopra
(Cet.). Nel pianeta di Glove, o'
scorse l'aquila, uccello di Glove,
e, almbolo dell'imperiale giustila (T.).
100.193 Orcci. Dio disegna

stizia (T.). Quei, Dio disegna egli da sò (T.). - Si rammenta, si riconasco venuta da lui quella virtù che è forma dante quella virtù che è forma dante vigore a quante si genera (T.).

- Ch'è forma per li midi. Il Cerari (ntende le nicohie dei critchio dei cielli, in cui sono incastonati i pianett, e riduce qui una altre passe di questa Cantica (ZXII, 149-50) dovo dice che dai Gemelli vide i sotte pianett sotto a ini: Quanto ron crandi, e sunnio sono valori. grandi e quanto son veloci B come sono in distante riparo. Il T .: Nidi, luoghi dove la generazione di ciascuna cosa si comple. — Il Lf.: L'architetto che edificò i cieli insegna all'incello come edificare il suo nido, giusta il medesimo mo-dello. — L'altra beatitudo, ell aliri beati; come gioventu per giovani (T.). — D' ingi-giarsi all'emme, far un giglio sull'emme (T.). Stare contend d'essere corona, formata a modo di gigli su l'emme (B.). Il duca Caetani intende: far

Risurger parver quindi più di mille Luci, e salir qual assai, e qual poco, Si come il sol, che l'accende, sortille; E, quietata ciascuna in suo loco, La testa e il collo d'un'aquila vidi Rappresentare a quel distinto fuoco. Quei che dipinge li non ha chi il guidi Ma esso guida, e da lui si rammenta Quella virtù ch'è forma per li nidi; L'altra beatitudo, che contenta, Pareva in prima d'ingigliarsi all'emme, Con poco moto seguito la imprenta. O dolce stella, quali e quante gemme Mi dimostraron che nostra giustizia Effetto sia del ciel che tu ingemme! Per ch'io prego la mente, in che s'inizia III Tuo moto e tua virtute, che rimiri Ond'esce il fummo che il tuo raggio vizia Si ch'un'altra flata omai s'adiri Del comperare e vender dentro al templo-Che si murò di segni e di martiri. O milizia del ciel, cu' io contemplo, Adora per color che sono in terra Tutti sviati dietro al malo esemplo. Già si solea con le spade far guerra; Ma or si fa togliendo or qui or quivi Lo pan che il pio padre a nessun serra: Ma tu che, sol per cancellare, scrivi, Pensa che Pietro e Paolo, che moriro Per la vigna che guasti, ancor son vivi. Ben puoi tu dire: lo ho fermo il disiro St a colui che volle viver solo, E che per salti fu tratto al martiro, Ch'io non conosco il Pescator nè Polo.

sull'amme (T.). Stare contend d'essere corona. formata a colla scuriada in mano, del nari e cancellare tale rago modo di gigli su l'emme (B.). tempio coloro che comperavano (Lan.). - Vivi, a puniril (T. Il duca Castani Intende: far e vendevano, e gittò a terra il Per salti, acca, imperò che dell'emme un giglio; venendo banchi de' banchieri (B.). — figliuola d'Erodo, avendo se così a esser rappresentata un'a - Tempio. La Chiesa di Gesti tato nel convito, dimaddi quila, dasche, il giglio, come cristo. — Segnit, miracoll (B.). apare, per contorto della mallor si figurava, molto era vicino alla forma con la quale pur el figurava l'aquila. — besti, — Adora, prega. — Alt tista, lo quale il fu date pur el figurava l'aquila. — malo etempio, dei prelati lo inramento che aveva fatte Segnito. Poco ci volle a quelli della Chiesa, che colla loro re Erode. E questo pone l'ai prendica della cominciata dalli altri beati spi- rapprenenta della Chiesa, che colla compendo che in esso si fa limi a formazione dell'aquila in— inginastita (T.). — Lo para, li giun di s. Joanni Battela cominciata dalli altri beati spi- sacramenti della Chiesa, che qui significazione per entit (B.). Stella, Giovo — no- sono pane spirituale del catto- bigusam. — Io ho si ferma cominciats dalli altri beati spi-sacramenti della Chiesa, che riti (B). Sicila. Giovo — no- sono pane spiritoale de' cattosica, da te rica l'induenza dob- lici (B), invece di tutti i sacral'umana giustizia (T). — La menti, de' quali la scomunica
nente, Dio che dà moto e virtà priva il cristiano solo com(T). — Ond', dalla corte di memora il pane cacaristico,
Roma (T.) — Visia, impacola, che Gesà Cristo offerisce a
ube non può mandare la vua tutti (L). — Tu. Cimente V.
induenzia (B.) — Fadiri Dei — Scrivi gli anatemi per cancomperare, coc. como sì cor- cellarli a prezzo (T). Solo
racciò Cristo, quando cacciò, somunichi per tollor poi de-

o qui significazione per a biguiem. — le he si ferme mie desiderio al farme l'ore — ch'io, che le presal mon conesco il Percator Polo, non cognosco e Pi che fu poscatore, e am Pa che sono il due campioni di santa Chiesa (B.). — P. Tuttera a Venezia (T.).

#### CANTO DECIMONONO.

il Poeta in questo canto a parlar l'aquila. Poi muove un dubbio, se alcuno senza cristiana si posta salvare. Nel rispondergli, essa coglie l'occasione di riprenderz loggi di quel tempo, i quali, al tribunate di Dio, rimarranno confust da quelli se non conobber mai Oristo.

dinanzi a me con l'ale aperte ella image, che, nel dolce frui, faceva l'anime conserte. iascuna rubinetto, in cui io di sole ardesse si acceso, ne' miei occhi rifrangesse lui. che mi convien ritrar testeso, portò voce mai, nè scrisse inchiostro, per fantasia giammai compreso; idi ed anche udi' parlar lo rostro, ar nella voce, ed lo e Mio, l'era nel concetto Noi e Nostro. nciò: Per esser giusto e pio o qui esaltato a quella gloria, non si lascia vincere a disio; erra lasciai la mia memoria ta, che le genti li malvage nendan lei, ma non seguon la storia. sol calor di molte brage sentir, come di molti amori a solo un suon di quella image; appresso: O perpetui fiori terna letizia, che pur uno mi fate tutti i vostri odori, mi, spirando, il gran digiuno ungamente m'ha tenuto in fame, trovandogli in terra cibo alcuno. io che, se in cielo altro reame vina giustizia fa suo specchio, vostro non l'apprende con velame. come attento io m'apparecchio coltar; sapete quale è quello io, che m'è digiun cotanto vecchio. alcon ch'uscendo di cappello, farsi quel segno, che di laude 37
divina grazia era contesto,
tanti, quai si sa chi lassu gaude,
ninciò: Colui che volse il sesto 40
stremo del mondo, e dentro ad esso
ise tanto occulto e manifesto,
trea, appariva: mo- (truiro) iddio. - conserte, insiotingge, imagio - net me ordinate a rappresentare tatingge, imagio - net me ordinate a rappresentare tatingge, imagio - net me ordinate o respectation di colore di moco - ardesse, dete (T).

B. mella sua bestitu- di colore di moco - ardesse, dete (T).

Ab-Sl. Colui, eso., Dio, che e la testa, e coll'ali si applaude,

tui, riflettesse il Solo (T.). -Ritrar. descrivere, - Testeso, ora. - Non portò voca mai,

non fa mai voce che il dicesse

— per, da — rosiro, becco,
13-30. Per esser giusto e pio.
Ricordati, lettore, che ciascuno di que' beati così parlava (L.).— A quella gloria. La Chiesa: Quo omne deside-rium superant.— Che tra-scende ogni desiderio (Lan.). Altri : che non si lascia acquistare dal solo desiderio. pure col travaglio che porta la virtà. Non patitur se vinci (Ces.). Lei, la nemoria. -La storia, l'esempio - anori, anime innamorate della giuanime innamorate della ginstinia. — Pur uno, Voce di
gioia e virtù (T.). Ribatte il
concetto con l'immigine d'un
mazzo di vari fiori, chi mandano un odor solo composta
di molti (Ces.). — Spirando ,
parlando (B.). — Dipunn , asziatemi, parlando, la voglia di
sapere, perchà credere in Gusapere, perche credere in Gesu Cristo, sia necessario a saluto (T.).— Cibo. Intende che'l suo dubbio non si poria assolvera per ragione terrena (Lan.). vero per regione terfena (Lan.).—Reame. — Ciascun ordine di celesti egli chiama reame (T.).—Specchio. Voi come gli altri beati, vedete la giustizia di Dio (T.). Ben so io che voi sapete la cosa del mio dubio, perchè se la giustizia di Dio (perchè se la giustizia di Troni), certo l'ordine vostre non la vede men chiara (Ces.). Sopra, ix, 61-62. È sotto, xxviii. 33-39. Cotanto vecci. 30, ne sono affamate da tanto tempe (Ces.). — Veccendo di cappello.

(Cex.j. - Uscendo di cappello, poi che si li è levato lo cap-pello di capo, che si li tiene

40-51, Colui, eco., Dio, ohe

misuro quast con compasso Il giro dell'universo e tante coso, ci pose aperte e arcane, non potes tanto spargere nelle crea-ture la propria luce, che il suo Verbo non rimanesse maggiore Verbo non rimanessa maggiore del loro concette. E questo è accertate dal fatto che Satana, co. (T.). Voltaire: Toute la nature n'est que mathématique. Boco., Tes., XII, 6: Que che l' mondo circonscrisse, che I mondo circonsersise.

V. Milton, Paradiso persisto, si mprimere e mettere — Non rismansase, soc. Non pote tanti vestigi seminarvi del suo valore, che la sua intelligenza motrice (è il Verbo) non avesse idee di troppi altri esseri, da riempiere un aitro infinito spazio, fuor del segnato confine (Ces.). — Il primo superbo, Lucifero — fu la somma, avanzò tutte le oreature per eccellenzia (B.). — Arpetiar tune, coo. Gli angoli ebbro un tempe di prova: Lucifero un tempe di prova: Lucifero un tempe di prova: Lucifero un tempo di prova: Lucifero non velle aspettare che la prova finisse, per conoscere il vero delle relazioni tra la creatura ed il creatore. Vulg. Bloq., ii (T.). — Appar, è manifesto — ogni minor natura, creata, non può comprendere Dio (T.). - Fine, confine (T.). - E se in se misura. Iddio solo è il sesto eguale alla comprensione di sè medesimo (Ces.). Il W: sé con sé

se con sé.

52-66, Nostra veduta, Il B.;

Vestra veduta, la vostra intelligenzia. Mente divina
(B.). Du quel che l'è parvente. Altri: Da quel che gil è.

Che non vogga Dio essere
molto maggiore di quello che
pare a lei (T.). Che non discerna Il lume, l'intendimento
divino. setto apparena molto divino, sotto apparenza molto dal vero discosta (L.). — Però, ecc. Ordina: Però la vista, l' Intelligenza, che il vostro mondo ricevo (da Dio), r'interna nella giustizia sempi-terna di Dio, com'occhio en-tro per lo mare (L.). — Il W.: per lo mare (L.).— Il W.: per lo mar, dentro x'interna. — Però, se tanta è la profon-dità della mente divina, che il primo angelo ne attinse po-chissimo, e meno l'nomo, come può costui cercar nell'abisdentro il mare coc., onde se-ragione il mostra essere ingiu- l'abbia mortana i (a). guita che se Dio condanna al-sta alcuna cosa che fa Dio, tu "9-90. A seranna, il cuno, ne ha ben la ragione giu- se' errato. e cieco, o peggio come iudice — Cen is exissima, ma occulta al nostro (Ces.).

vedere (Ces.). — Dalta proda, 67-78. Assai, ora vedi abba- che nou vede di lungi. Plungo la riva — In pelago, do- stanza. — Aperta la latebra, no parmo (palmo) (B.). ve e alto il mare, - noi vede, il l'appiattamento t' e manifeste lo, Roma IX, 19. (Ces.).

Non poteo suo valor si fare impresso In tutto l'universo, che il suo verbo Non rimanesse in infinito eccesso. E ciò fa certo che il primo superbo, Che fu la somma d'ogni creatura, Per non aspettar lume, cadde acerbo: E quinci appar ch'ogni minor natura, È corto recettacolo a quel bene Che non ha fine, e sè in sè misura. Dunque nostra veduta, che conviene Esser alcun de' raggi della mente Di che tutte le cose son ripiene, Non può di sua natura esser possente

Tanto, che suo principio non discerna Molto di la, da quel che l'è parvente. Però nella giustizia sempiterna La vista che riceve il vostro mondo,

Com'occhio per lo mare, entro s'intern Che, benchè dalla proda veggia il fondo, In pelago nol vede, e nondimeno Egli è, ma cela lui l'esser profondo. Lume non è, se non vien dal sereno Che non si turba mai, anzi è tenebra, Od ombra della carne, o suo veleno. Assai t'è mo aperta la latebra,

Che t'ascondeva la giustizia viva, Di che facei question cotanto crebra; Chè tu dicevi: Ûn uom nasce alla riva Dell'Indo, e quivi non è chi ragioni Di Cristo, nè chi legga, nè chi seriva; E tutti i suoi voleri ed atti buoni Sono, quanto ragione umana vede, Senza peccato in vita od in sermoni:

Muore non battezzato e senza fede; Ov' è questa giustizia che il condanna! Ov'è la colpa sua, s'egli non crede? Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna, Per giudicar da lungi mille miglia, Con la veduta corta d'una spanna? Certo a colui che meco s'assottiglia, Se la scrittura sopra voi non fosse,

Da dubitar sarebbe a maraviglia.

me puo costur cercar neurans- la profondita lo masconde (7.), so di sua giustizia è che è la li Witt: £ fi. — Nos è coc. questione in Dante veduta da II fonte della vera sapienza quelle anime. Ed ecco: il lu- è la mente divina, e pertanto, del da Dio partecipato nelle se il nostro vedere non vien menti umane, penetra nella di là, è tenebra o malignità; giustizia eterna, come l'occhio il che torna a dire: Se la tua dentro il mare ecc., onde se - ragione ti mostra essere ingiu-

Nilo, nasce tra gli ini Sentza peccato, senta in opere e in parole Che il condanna all' Non crede, se egli no fede, che non è stato e l'abbia mostrata † (E). 79-90. A scranna

eni animali, o menti grosse! rima volontà ch'è per sè buona, è, ch'è sommo ben, mai non si mosse. o è giusto, quanto a lei consuona; o creato bene, a sè la tira, essa, radiando, lui cagiona. sovr'esso il nido si rigira, 91 che ha pasciuto la cicogna i figli, me quel ch' è pasto, la rimira; si fece, e si levai li cigli, enedetta imagine, che l'ali ea sospinta da tanti consigli. ido cantava, e dicea : Quali le mie note a te, che non le intendi, è il giudicio eterno a voi mortali. quetare que' lucenti incendi o Spirito Santo, ancor nel segno fe'i Romani al mondo reverendi, icominciò: A questo regno salt mai chi non credette in CRISTO bria, nè poi ch'el si chiavasse al legno. di, molti gridan Cristo, Cristo, saranno in giudicio assai men prope i, che tal che non conobbe Cristo; Cristiani dannerà l'Etiope, ido si partiranno i duo collegi, o in eterno ricco e l'altro inope. otran dir li Persi ai vostri regi, 112 e vedranno quel volume aperto, qual si scrivon tutti suoi dispregi? 115 edra tra l'opere d'Alberto la che tosto moverà la penna, che il regno di Praga fia deserto. edrà il duol che sopra Senna 118 ce, falseggiando la moneta, che morrà di colpo e di cotenna.

gli occhi levati a guardaria (B.). — Da tanti consigli, da tanti beali apirtii quanti erano in quelle ali (B.). Voleri d'amime (T.). — Poi, poiche. — Quel incenti incendi, il detti beati apirtii, — nei segno del l'aquila fatta et immaginata di loro (B.).

103-114. Esto segno. — Si chiave per chiodis. Sotto, xxxi, 129 (T.). — Gridan Gristo, Cristo. Populus hie labiti me honorat, cor autem corum longe est a me (B.). — Matth, vii, 21: Non ognuno che dice: Signore, Signore, cristed nei regno dei cieli, ma si ognuno che fa la volunta del patre mio (T.). — In giudicio, nell'ultimo che vera a laro Cristo (B.). — Men prope, mon vicini, men giusti (T.). — Tal, uno - che non conubbe Gristo, - l'Etiope, alcuno degli Etiopi che non ara auto degli Etiopi che non ara auto degli Etiopi che non ara autato peccatore se non per infedolta. degli Etiopi che non sara stato peccatore se non per infedeltà, dicendoli: voi meritate bene ogni pena, che aveste notizia di quello che si dovea fare, e on quein one si dova ine, se non faceste; la qual cosa non ebbi lo, che se lo l'avessi avuto io l'arei fatto (B.). — Math... xii. 41: Viri Ninivito surgest in judicio cum peneratione ista, et condennabunt cam (Ces.). — Si partiramo, se n'anderanno il dannati all' inn'anderanno il daonati all' In-ferno, è il beati in paradiso -inope, povero; dannato e pri-vato della grazia d'iddio (B.). — Quel votume. Apoc., xx. 12. — Tutti i suoi dirpregi, egni peccato che l'uomo fa, che egni peccato e dispregio della dot-trina di Cristo che non c' in-segna eg non virtù (B.). — Suoi. segna se non virtù (B.) .- Suoi.

che morrà di colpo e di cotenna.

edrà la superbia ch'asseta,
fa lo Scotto e l'Inghilese folle
he non può soffrir dentro a sua meta.

si la lussuria e il viver molle

uel di Spagna, e di quel di Buemme,
mai valor non conobbe, nè volle.

(b), fo (L.). Forse è da fus fuerit hic salvas erit; qui
enti suppliso rogio- mnabitur(B.).-Animali, anime
sapiega: Certamente a gravato dal corpo. Lo prima
spiega: Certamente a gravato dal corpo. Lo prima
spiega: Certamente a gravato dal corpo. Lo prima
spiega: Certamente a gravato dal corpo. Lo prima
il suo volere investi.— Consciona, corrisponde e
bbe cagion di dubbio, con lei s'accorda (B.). -Nullo.

filippo il Bello essendo a unitura mile ragioni gendo il raggi della sua bontà
eri alle giuste ed in— lui cagiona, quel creato ben
rai alle giuste ed in— lui cagiona, quel creato ben
sposifioni della pri- produce, siccome prima cagioa. -A marcuigilia, Sane d'ogni cosa (B.).

dubitare assai, ma la 91-102. Si rigira, va roteando
ologia dichiara che— passo, pasciuto— la rimira, Ch'asseia. Che muove la sete
crediderit et baptisa- tutti stanno col capo alto e co-

scotto. Il B.: Lo Scotto. Allude qui alle guerre di confine tra Giovanni Balloi di Scottà Derto Bruce Bl.) e Edoarde I d'Inghilterra (L.). — Inghiltera così si pronunzia in Toscana (T.). — Deniro a sta mela, dentro al termini suoi (B.). — Quel di Spagna, Ferdinando IV, 1295-1312 [B.]., Tolse Gibilterra ai Mori. Nel 1312 fo' morire a torto i fratelli Carrajai, che sul patibolo lo citarone a comparire al tribunal di Dio entro menta giorni. Entro qual termine mori. Però fu dutto Bi Emplazado, il citato. — Quel Emplarado, il citato. — Quel. di Buemme, Boemia. Vence-slao IV. Purg., vii, 101; Cui tusturia ed ozio pasce. 127-135. Al Ciotto di Gerusa-leume. a Carloscado di Gerusa-

127-135. Al Ciotto di German-lemme, a Carlo secondo figlino-lo del re Carlo primo, re di Puglia e di Sicilia, che s'inti-tola re di Ierusalem, lo quale fu sciancato (E.). — Segnata con un I. uno. — Quia habisi solam unam virtutem, scilicet largitatis. Ett amen per ava-ritiam vendidit filiam pro-priam Marchioni Estensi. Purgat., xx, 79 (Benu.). — Quando il contrario, lo male (B.). - se-onera un emme, sara segnato con M o mille. — Per ognuna bontado malizie mille (Lan.). bontade malirle mille (Lan.).

— Di quoste lettere parlate.
Vedi Gigli, D. C., 1, 137. —
Quet. Fuderigo, figlio di Pier
d'Aragona, e dopo lui re di Sicilia (Bt.). — L'usola del fucco,
la Sicilia, dov' è l' Etna. — Et
mota, quod notaster dicti;
e guarda, a quia tenet sam cum
timore, et solicitudine, auta timore, et solicitudine, quia ipse vilis et avarus male qubernat intra, et reddit se odibilem Regnicolis; extra autem habebat guerram cum Carolo hatebat puerram cum Caroto Ciotto prædicto (Henv.).—Do-ve, a Trapani. Æn., nii, 710—Poco d'animo (T.).—La sua scrittura, quel che di lui sarà scritto nel libro del giudizio (T.).—Lettere mozze, abbre-

(T.).— Letters mozze abbreviature. - parco, picolo.— Im modico spatio charta (Benv).
137-148. Del barba, del zio: la lingua iombarda il zio el chiama berba (B.). Lat. Med.: barba e barbanus.— Jacopo re dell'isole Baleari, figliucio di Jacopo I. re d'Aragona (Bl.).
— Del fratei, Giacomo II. re d'Aragona, fratello di Alfonso III, di cui si parla nel Purg., vii, 115 (Bl.).— Nazione, nascita. Benv.: Generozam prosapiam.— Due corone, quella

Vedrassi al Ciotto di Gerusalemme Segnata con un I la sua bontate, Quando il contrario segnerà un emme. Vedrassi l'avarizia e la viltate Di quel che guarda l'isola del fuoco, Dove Anchise fini la lunga etate; E, a dare ad intender quanto è poco,

La sua scrittura flen lettere mozze, Che noteranno molto in parvo loco, E parranno a ciascun l'opere sozze

Del barba e del fratel, che tanto egregia Nazione, e due corone han fatte bozze. E quel di Portogallo, e di Norvegia Li si conosceranno, e quel di Rascia Che mal ha visto il conio di Vinegia

O beata Ungheria, se non si lascia Più malmenare! E beata Navarra Se s'armasse del monte che la fascia!

E creder dee ciascun che già per arra Di questo, Nicosia e Famagosta Per la lor bestia si lamenti e garra, Che dal fianco dell'altre non si scosta

gona, non cedendo Siellia al che se il Ungheri si pomo minor fratello Federigo; a Si-conservare in questa, cis si cilia perche da monarchia au-ceati (An.).— S'armanse, i tonoma tramutolla in provincia cesse sua difensione di Qi. Viyo, — Di Portogallo. monte (Pirmeo) che la circu Dionisio l'Agricola, avaro e da, e non cader nelle marcante. Regno 1279-1325.— della casa d'Anjou, come i Norvegia. Accone VII, 1300-nel 1307 e come altrei la Nillo (Bi.).— Rascia. I re di varra nel 1314 (B.).— Fue Rascia dominavano la Bennia M. Vil., viii, 74. (Valle) que quella parte settentrionale e quenta fraciata salleme que propositione del controla del canada fraciata sallemente del canada e quella parte settentrionale e quindi fasciata delle es della Servia, dove scorre il Nicossa e Famagosta, pre flume Rasca, che aveva dato dat uni-tigi egnium Cype il nume al loro reame — entim Nicossa civilase in Cyp Na l'An wisto, ecc., mal per lui et Famagosta alta civilas hae veduto lo cogno del ducato che si batte in Vinegia: imperò che elli ha falsificato quella mo-neta (B.). Urosio I (Phil.: Uros neta (B.). Urosio I (Phil.: Uros o Uroscius II), che regnò fino al 1307 contrafice i grossi veno-tiani, e la repubblica se n'era dolnta nel 1287 con un amba-sciatore a posta (Barozzi)-Una deliberazione veneziana del 1282 modico spatio charta (Benv.).

scialore a posta (Barozzi)-Una
poverno che è la in Ciprei
in lingua iombarda il tio si deliberazione veneziana del 1827 — Garra, garrisca, gridicie
in lingua iombarda il tio si provvedeva che i ricovitori del Rusetur propier regen in
chiama barba (B.). Lat. Med.: pubblico denaro leneantur dilibarba e barbanus. — Jacopo penter inquiver edenarios regis dal fianco dell'attive no
re dell'isole Baleari, figliudo (Raxio contrafactos nostris scosta, qui reze non dicore
di Jacopo I, re d'Aragona (Bi.). Venetis grostis, si de corum
— Del fratel, Giacomo II, re
d'Aragona, fratello di Alfonatolit, di cui si parla nel Purg.,
dere, co. (Ph.). Altri: Che discoharet, et non discort
soill, di cui si parla nel Purg.,
dere, co. (Ph.). Altri: Che discoharet, et non discort
soill, denv.: Generoam prosapiam.— Due corone, quella
d' Aragona a quella delle isole
Baleari (V) — Han fatto bozte, battardos (Benv.), Vituperita come è vituperato l'uomo,
quando la moglie il a fallo (B.). respettivamente agli altri era che allude ai leone dipinto
place de l'arapiù dell' a fallo (B.). respettivamente agli altri era che allude ai leone dipinto
place dell' Aragona dell' araplace dell' a fallo (B.). respettivamente agli altri era che allude ai leone dipinto
place dell' ara-

conservare in questa, cis se beaut (An.). — S'armasse, i cosse suns difensione di quanto de l'erience) che la circu da, e non cader nelle mi della caza d'Anjou, comu i nel 1307 e come altresi la N'arra nel 1314 (Bi.). — Pine de l'erience de l'erience delle ris N'ici. vitt. (Bi.) qui e quindi fasciata dalle ris N'cossa e Famagoria, per quat tatelligi expuni Cypria. enim Nicosia e propieta en cup de l'erien Nicosia e comi n'icosia circular in Cypria. jor et dilior, ad quam est co munis Mercatorum concur (Benv.). Intende del mal verno di Enrico II della del Lusignani (Lf.). — Pa ra, per caparra e fermena Segno alla Navarra del governo che l'attende, sia il

#### CANTO VENTESIMO.

canto loda l'aquila alcuni degli antichi re, i quali, oltre a tutti gli altri, furono mi ed eccellentistimi in ogni virin. Poi solve un dubbio a Danie, come potessero i cielo alcuni che, secondo il creser suo, non avevano avuto fede cristiano.

colui che tutto il mondo alluma misperio nostro si discende, l giorno d'ogni parte si consuma, che sol di lui prima s'accende, amente si rifà parvente nolte luci, in che una risplende. l'atto del ciel mi venne a mente il segno del mondo e de'suoi duci enedetto rostro fu tacente; ie tutte quelle vive luci, 10 iù lucendo, cominciaron canti ia memoria labili e caduci.
amor, che di riso t'ammanti, to parevi ardente in quei flavilli, ien spirito sol di pensier santi! che i cari e lucidi lapilli, io vidi ingemmato il sesto lume, silenzio agli angelici squilli, i parve un mormorar di flume, scende chiaro giù di pietra in pietra, ando l'ubertà del suo cacume. suono al collo della cetra le sua forma, e si come al pertugio sampogna vento che penetra, mosso d'aspettare indugio, mormorar dell'aquila salissi er lo collo, come fosse bugio. 28 voce quivi, e quindi uscissi o suo becco in forma di parole, aspettava il cuore ov'io le scrissi.

cominciaro a cantare; e però è da intondere che non più per lo becco dell' aquila, ma ciasuno da sè mandò fueri la voce (Ces.). — O doice amor, o doice amor di Dio, che sotto quella ridente luce ti ascondi (L.).—Flavidi e fiatili, da fare.—Flavidi. istrumento di musica. -Flavillo. Istrumento di musica, piccolo flauto (Bl.). Benv.: Flavilli idest sibilis, scilicet in vocibus canoris illorum spirituum; unde dicit: « Ch'a-vien spirito sol di pensier santi. » idest qui cantus movebantur solum a sanctis curis, non vanis, a quibus mo-ventur cantus hominum. -Così sopra, xii, 8, gli spiriti cantanti son chiamati dulci tube (B, B.). Il Buti: Flavilli, beati spiriti che parevano a modo di faville. Il Lanco: Favilli spiriti lucidi. Lo stesso Blanc nella sua versione: In den Funken. — Ch'avien eco., che spiravano solamente santi pensieri (Daniello) - Spirito.

pensieri (Daniento)
spirazione (B).
16-30. Cari e lucidi lapilli,
preziose e risplendenti gemme
appella le beate anime (L). Poser silensio, ecc. Come non può da una bocca uscir che un suono e non già armonia (ch'è di vari simultanei suoni), perciò, supponendo il Poeta ar-moniosi i canti che disse fatti da quelle anime, e che per tal motivo non per l'unica bocca dell'aquila, ma ciascun' anima per propria bocca cantasse; per fare adesso che nuovamente aspettava il cuore ovio le scrissi.

per propria bocca cantasse;

tantio coiut, il sole, le viste superne (Tor). — E tutte eso anime per bocca del

a, illumina (B.). — quest'atto del ciet, questo ri
26: — Si consuma, farsi parvente il ciolo quando lassero, fa che pongano rilenzio

to (B.). — Lo ciet, è tramontato il sole (L.). — agli angelici squitti, agli an
tò, che prima, quan
Come, quando. — Il segno dello squidicanti (B.). Alti auoni

s dal Sole (V.) — imperio Romano, a cui tutto e acuti (B.). Alti auoni

s dal Sole (V.) — imperio Romano, a cui tutto e acuti (B.). Alti auoni

s dal Sole (V.) — imperio Romano, a cui tutto e acuti (B.). Alti auoni

s dal Sole (V.) — imperio Romano, a cui tutto e acuti (B.). Alti auoni

s dal Sole (V.) — imperio Romano, a cui tutto e acuti (B.). Alti auoni

s dal Sole (V.) — imperio Romano, a cui tutto e acuti (B.). Alti auoni

s dal Sole (V.) — imperio Romano, a cui tutto e acuti (B.). — Del suo

ente, si rifa per mol
de esser obbediente (B.) — cacume, della sua fortaonde ha

ce discende st, tal
porto (L.). — Nel benedetto ro
che cessi affatto il siro, che vide e udi pariare

quale tasteggiano le dita del

11, 12: Il Sole di — Fu lacente, non pario più forma, suo essere al collo della

111, 12: Il Sole di — Fu lacente, non pario più forma, suo essere al collo della

rittumina. — Era opi- (B.) — Caducc, non di possibi
que tempiche le stelle lita, ma d'atto (T.). Ecco il rap
legno, or coll'un dito, or col
o lume tutte dal Sole, guagliarsi di queste due cose: l'altro, ed or con più (B.).

"zanii, 28-30: Vid'io calando il sole, il ciel si rav
printa di ucerne, — viva di stelle, e tacendo l'a
pul grado di acuto o di grave

te tutts quante l'ac
viva di stelle, e la cendo l'a
une que grado di acuto o di grave

te tutts quante l'ac
viva di stelle, e la cendo l'a
une que grado di acuto o di grave

te tutts quante l'ac
viva di stelle, e la cendo l'a
une que grado di acuto o di grave

te tutts quante l'ac
viva di stelle, e la cendo l'a
une que grado

fato, che dalla bocca del sonatore penetra nella zampo-gna, al pertugio, ai fori della medesima, che il sonatore apre colle dita o tura, prende quella forma di suono che l'arte ri-chiede (L.), — rimosso d'aspet-tare indugio senza indugio, subito. - Quel mormorar, e bito. — Quei mormorar, ecc. Ordina: quel mormorar salissi su pel collo dell'aquila (Ces.).—
Ingio, bucato come collo d'animale. Vive in Toscana (T.).

31-36. La parte in me, ecc. Ordina: Incomincionmi (a. Collina: Incomincionmi (a. Colli

dire): Or si vuole, dei tu ora riguardar fisamente in me la parte che nelle aquile mortali, partie che nette aquite moratie, nell'aquille terrene, vede e pate, soffre, il Sole, cloè l'oc-chio. — Pate il Sole, sofferisce di vedere la spera del Sole (B.). Gli necelli hanno una palpebra interna (membrana nictitana) che posson calare avanti la pucho posson catare avanu la pu-pulla per attuare la luce del so-le. Nel più grandi, come l'a-quila, è più visibile (Ph.). — Figura fommi, onde lo mi figuro un'aquila, in aqui-lex forman efingor. (Tor.). — quelli onde l'occhio, esc., anti che la grairillante cequelli conde l'oechio, ecc., quelli che lo scintillante ochio mio compongono. Il Poeta non annovera poi altre anime che queste; onde pare che pouga occhio in adngolare, non per sineddoche, ma perchè realmente supponga che mostrasse quell'aquila un occhio solo; che avesse cioè la testa figurata in profilo e non in prospetto; come appunto vedesi in profilo e non in prospetto; come appunto vedesi in profilo e non in prospetto, figurata la testa dell'aquila nell'antiche imperiali insegno (L.). — Di tutti i toro gradi, ecc., sono i più lucenti di tutti gli altri lumi o spiri, che per

to), cantava li salmi che com
o), cantava li salmi che componeva con la citera sua (B.).— la contraria, la quale provò predetto dover oggi fucció
Che l'arca, cec., che l'Arca del aucora quando mori la prima Conosce cioè aver iddie
Testamento trasferì di città in città, danzando mori la prima Conosce cioè aver iddie
Testamento trasferì di città in colta, con consecto con contraria, la quale provò predetto dover oggi fucció
Città, danzandole avanti (Reg. informali (B.). Fino a che san forra delle cause econdes in, 6) (L.).— Ora conosce, ecc. Gregorio gl' impetrò la libemorte ad Ezzehia, e l'imperio d'in morte ad Ezzehia, e l'imperio d'in morte delle cause econdes in cause condes in, 6) (L.).— Ora conosce, ecc. Gregorio gl' impetrò la libemorte ad Ezzehia, e l'imperio ratione; che vale a dire per mento della medesima for la limitation de la consigliava.

In in quanto affetto fu. Labar la more esse. Quanto
lo spirito che lo consigliava
l'amaze, lo conosce dal premio che corrisponde al merito.

— In quanto affetto, ecc, per
more della circolar linea, di cui
pario (quella parte che dipesa dalla
Morte tindugió, ecc., per essersi veramente pentito delle l'aquila imperiale, vale ad
quella parte che dipesa dalla
forse a Dio fatte tando a mocola trasporti (imperio.—

sua electone. Per consiglio non
intendo il Divino Spirito, ma da Ezzehia, il quale, annunque cola trasporti (imperio.—

rire. Intendesi Il re di Giupre mal frutto, ne segui m
inendo il Divino Spirito, ma da Ezzehia, il quale, annunque cola trasporti (imperio.—

rire. Intendesi Il re di Giupre mal frutto, ne segui m
inendo il Divino Spirito, ma da Ezzehia, il quale, annunprossima morte, pianse dirot
namento dell' Imperatora

La parte in me che vede, e pate il sole Nell'aquile mortali, incominciommi, Or fisamente riguardar si vuole, Perchè de' fuochi, ond' io figura fommi,

Quelli, onde l'occhio in testa mi scintilla. Di tutti i loro gradi son li sommi.

Colui che luce in mezzo per pupilla, Fu il cantor dello Spirito Santo, Che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merto del suo canto,

In quanto effetto fu del suo consiglio, Per lo remunerar ch'è altrettanto. Dei cinque, che mi fan cerchio per ciglio,

Colui, che più al becco mi s'accosta. La vedovella consolò del figlio.

Ora conosce quanto caro costa Non seguir CRISTO, per l'esperienza Di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue in la circonferenza

Di che ragiono, per l'arco superno, Morte indugiò per vera penitenza.

Ora conosce che il giudicio eterno. Non si trasmuta, perchè degno preco Fa crastino laggiù dell'odierno.

L'altro che segue, con le leggi e meco, Sotto buona intenzion che fe' mal frutto, Per cedere al pastor, si fece Greco.

Ora conosce come il mal, dedutto Dal suo bene operar, non gli è nocivo, Avvenga che sia il mondo indi distrutto

E quel che vedi nell'arco declivo, Guiglielmo fu, cui quella terra plora Che piange Carlo e Federigo vivo.

sec., sono i più lucenti di tutti ggi attri umi o spiri, che per diversi gradi vanno formando fuochi, de' quali ha l'aquila mandò il profeta ad asse la figura dell'aquila (B. B.).— stessa detto nel v. 34 essere la rarlo di altri quindici anni di 13-42. Per pupilla, vale in mi fan cerchio per cigilo, che (L.).— Perche, pur capio luogo di pupilla (L.).— Il sopra l'occhio mi fanno un arche de gno, a Dio accide cantor, cec, David, re è pro- co in luogo del ciglio (L.).— preco, prego.— Fa cantis feta mosso dallo Spirito San— Coltui, Trajano. V. Purg., x, 73 laggiu, cec, fa che in ten to), cantava li salmi che com- e segg. (L.)— Dell'opposta, del- succeda domane quello ri popera con la citera sua (B.).— la contraria, la quale provò predetto dave que propura con la citera sua (B.).— il contraria, la quale provò predetto dave que propura con la citera sua (B.).— il contraria, la quale provò predetto dave que propura con la citera sua (B.).— il contraria, la quale provò predetto dave que propura con la citera contraria.

nosce come s'innamora el del giusto rege, ed al sembiante uo fulgore il fa vedere ancora. derebbe giù nel mondo errante, Rifèo Troiano in questo tondo la quinta delle luci sante? nosce assai di quel che il mondo r non può della divina grazia, nè sua vista non discerna il fondo. doletta che in aere si spazia a cantando, e poi tace, contenta iltima dolcezza che la sazia, sembiò l'imago della imprenta eterno piacere, al cui disio una cosa, quale ell'è, diventa. egna ch' io fossi al dubbiar mio iasi vetro allo color che il veste, oo aspettar tacendo nou patio; la bocca: Che cose son queste? nse con la forza del suo peso: ch'io di corruscar vidi gran feste. presso con l'occhio più acceso enedetto segno mi rispose, ion tenermi in ammirar sospeso: gio che tu credi queste cose, i' io le dico, ma non vedi come; e, se son credute, sono ascose. ne quei, che la cosa per nome ende ben; ma la sua quiditate r non puote, s'altri non la prome. 94 n cœlorum violenzia pate

la patria contro i Greci, ed essere fra tutti i Trojani, stato
il più onesto ed cosservanto
del giusto (L.).— Zuluglio ammetieva i gentili alla beatimdine eterna. Lutero pendeva
ad ammetterli, ed avrebbe volentieri salvato l'anima di Cicerone.— Tondo. del mio cicerone. — Tondo, del mio ci-ciplio (B.), - Non discerna il fon-do, benche Rifeo ne oggossa assai della divina grazia, non ne vede però ciò che n'e (B.). - Ph. dice doversi figurare così l'ordine di questi sei re che formavano l'occhio dell'aquila:

COSTANTINO EZECHIA. GUGLIELMO. DAVIDE. RIFEO. TRAIANO. - Lodoletta. Altri : alodoletta, diminutivo dal latino alauda. diminutivo dal latino alauda.
(L.) — Si spazia, si trastulla
per l'aire (B.). — Dolcezza,
delle nete (T.). — Tal. ugualmente sazia nell'ultimo parlare — mi sembid, mi sembrd
(L.). — Della imprenta, Parve
l'imagine dell'aquila ch'à sigillo del volere di Dio, il quale con un semplice atto fa ciò
ch'ei vuole (T.).
79.37. — Tenno constitue con

ch'ei vuole (T.).

70-87. Tempo aspetlar, ecc.
sebbene io sapessi ch'e' mi
leggevan dell'animo, il mio
dubtio non sofferse indugio
(T.). — Feste, lettizie, Gla e
stato detto che le beate anime
dimostrano letizia col flammeggiare (B.). Sopra v. 105.

88-99. Non vedi come sia vero quello che jo diso (B.). Coquello che jo diso (B.).

ro quello che io dico (B.). Conon puote, saitri non la prome.

n cælorum violenzia pate

aldo amore, e da viva speranza,
rince la divina volontate;
guisa che l'uomo all'uom sopranza,
ince lei, perchè vuole esser vinta,
ta, vince con sua beninanza.

na vita del ciglio e la quinta
gion degli Angeli dipinta,
nata la divisione del— Che, ecc., cul piange morto
dell'Italia massima—
nati la divisione del— Che, ecc., cul piange morto
dell'Italia massima—
nolit piecoli prinoicarlo il Zoppo Angolino, perchè reserre guadagnato per forza
guerre, contuttociò, padronirsone), e Federico d'A.
Costantino fatto quan—
ragona suo re, perchè l'aggra—
buon fine, ora conovava con brutta avarizia (L.).
Danale, porò da
signe (T.).— Valcito al disotto della
del del del del del del del del colla vivezza di sua luce lo
gione (T.).— Valcito, al disotto della
docorrante, soggetto al
dil'arco (L.).— Arco,
ciglio (T.).— Guisst'arco di cinque loi sante
loi filarco (L.).— Arco,
ciglio (T.).— Guisst'arco di cinque loi sante
loi filarco (L.).— Arco,
ciglio (T.).— Guisst'arco del cinque loi sante
loi filarco (L.).— Arco,
ciglio (T.).— Guisst'arco del cinque loi sante
loi filarco (L.).— Arco,
ciglio (T.).— Guisst'arco del cinque loi sante
loi filarco (L.).— Arco,
ciglio (T.).— Guisst'arco del cinque loi sante
li stirpe normanda, feo Troiano la quinta luce,
morto nel 1189 (Bl.). essere costui morto difendendo

me queste cose accadano (L.)

me queste cose accadano (L.)

se son credute cose accadano (D.)

se son credutes cose accadano (D.)

se son credutes cose accadano (D.)

se son credutes cose accadano to coro
dece (B.).— Per mome, sante colla cosa

ome quella che suo le la colla

costantino (B.).— Quidita

appellasi nelle sonole lessenzi

(b.).— Perome

con termina la cosa

per uo nome (B.).— Per nome, sante

del colla viocita

del colla viocita

de me queste cose accadano (L.). - Se son credute non

dendo per sineddoche i croci-fissi piedi del Hedentore per la persona di lui, viene a dire che Rifeo morì in ferma fede del Redentore venturo; percedel Redentore venturo; perce-che stato avanti alla venuta di esso e Trajano in ferma fede del Redentore venuto, perco-chè stato dopo di esso (L.).— L'una, intendi la vita, l'ani-ma di Trajano— u' non si rieds, ecc., nel qual luogo stan-do, mai la volontà si converte a Dio - torno all'ossa, rientrò ad Dio - torno attoria, rentro ac informare il proprio corpo ed a rivivore su questa terra (L.) - E ciò di etva, ecc., e tal riunione dell'anima di Tra-jane al proprio corpo fu la mercede che ottenne il santo papa Gregorio per quella viva speranza che fondò egli nelle preghiere fatte a Dio per su-scitare, per far risorgere da quel baratro l'anima di Trajano, onde potesse la di lei volontà muoversi al bene (L.).

— Tornata, suscitata col corpo (Lan.).— In che fu poco, nella quals poco tempo fece dimora

quais peco tempo teoc cimora (L.). — A questo giuoco, glola — gloria (Lan.). 118-129. L'altra, la vita, l'anlma di Rifeo — per grazia, aiutata da quella divina grazia. — Ondri. (Purg., viti. 63-69). Al fondo o principly (Lan.). — A drittura, di iustisia - Perverse, pon tanto triste quanto perverse. non tanto triste quanto pervernon tanto triste quanto perver-tite dalla credenza falsa (T.).— Quelle tre donne, eco. Le tre teologali virtu, Fede, Speranza e Carita, che dauzanti alla de-stra ruota del trionfale carro vedesti nel Paradiso terrestre vedesti nei Paradiso ferrestre (Purg., XIX, 121 e seg.), esso fecero in lui le veci, l'essetto del battesimo istituito più di mill'anni dopo. Dice bene più d'un mill'anni dopo Dice bene più d'un mill'arino, perocchè dalla renuta di Gesù Cristo alla distruzion di Troja, tempo in cui suppone Virg, che vivesse Rifeo, contansi anni 1184 (L.). — Il millerimo vale ora l'an-

Riffeo, contansi anni 1154 [2.].

Il milletimo vale ora l'anno del quale si parla [7.].

130-148. O predestinazion.

Predestinazione è quando iddio prevede che alcune sia salvato, che non può essere che non sia, e prescienzia è quando iddio prevede che uno debbe essere perduto (B.).

Da quegli aspetti, da tutte le viste create (L.). Aspetti, intelletti (B.). Squardi (T.).

Tota, tutta (L.).— Non conoxciano, ecc., conforme a quella xviii, 109 e seg. dipinta ivi da si muovono le due puite create (L.) Aspetti, intelletti (B.). Squardi (T.).

On le parole muover le fiammette.

Con le parole muover le fiammette.

Con le parole muover le fiammette.

Si, mentre che parlò, mi si ricorda (Ch' io vidi le due luci benedette, debbe essere perduto (B.).

Pur come batter d'occhi si concorda, con le parole muover le fiammette.

Con le parole muover le fiammette.

Con le parole muover le fiammette.

Si, mentre che parlò, mi si ricorda (Ch' io vidi le due luci benedette, den con le parole muover le fiammette.

Con le parole f

De' corpi suoi non uscir, come credi Gentili, ma Cristiani, in ferma fede, Quel de' passuri, e quel de' passi piedi; Chè l'una dallo inferno, u' non si riede

Giammai a buon voler, tornò all'ossa, E ciò di viva speme fu mercede; Di viva speme, che mise sua possa

Ne' preghi fatti a Dio per suscitarla, Si che potesse sua voglia esser mossa.

L'anima gloriosa, onde si parla, Tornata nella carne, in che fu poco, Credette in lui che poteva aiutarla;

E credendo s'accese in tanto fuoco Di vero amor, ch'alla morte seconda Fu degna di venire a questo giuoco. L'altra, per grazia, che da si profonda

Fontana stilla, che mai creatura Non pinse l'occhio insino alla primonda. Tutto suo amor, laggiù pose a drittura; Per che, di grazia in grazia, Dio gli aper-

L'occhio alla nostra redenzion futura; Ond'ei credette in quella e non sofferse Da indi il puzzo più del paganesmo,

E riprendeane le genti perverse. Quelle tre donne gli fur per battesmo, Che tu vedesti dalla destra ruota, Dinanzi al battezzar più d'un millesmo, predestinazion, quanto rimota

È la radice tua da quegli aspetti Che la prima cagion non veggion total E voi, mortali, tenetevi stretti

A giudicar; chè noi, che Dio vedemo, Non conosciamo ancor tutti gli eletti:

Ed enne dolce così fatto scemo. Perchè il ben nostro in questo ben s'allim Chè quel che vuole Iddio e noi volemo.

Cost da quella imagine divina, Per farmi chiara la mia corta vista, Data mi fu soave medicina.

#### CANTO VENTESIMOPRIMO

Accende Dante dal cielo di Giove a quello di Saturno, nel quale trova i contemplanti della vila solitaria, e vesto in quello una scala altissima, per la quale va salendo e scendendo una quantità di anime splendenti. Poi s. Pier Damiano gli risponde ai alcune domande e gli tocca quel dogma della predestinazione.

Già eran gli occhi miei rifissi al volto Della mia Donna, e l'animo con essi, E da ogni altro intento s'era tolto;

E quella non ridea, ma: S' io ridessi, Mi cominciò, tu ti faresti quale Fu Semelè, quando di cener fessi; Chè la bellezza mia, che per le scale

Dell'eterno palazzo più s'accende, Com'hai veduto, quanto più si sale, Se non si temperasse, tanto splende, Che il tuo mortal potere, al suo fulgore,

Sarebbe fronda che tuono scoscende. Noi sem levati al settimo splendore, Che sotto il petto del Leone ardente Raggia mo misto giù del suo valore.

Ficca diretro agli occhi tuoi la mente, E fa di quegli specchio alla figura,

Che in questo specchio ti sarà parvente. Chi sapesse qual era la pastura Del viso mio nell'aspetto beato,

Quand'io mi trasmutai ad altra cura, Conoscerebbe quanto m'era a grato Ubbidire alla mia celeste scorta, Contrappesando l'un con l'altro lato.

Dentro al cristallo, che il vocabol porta, Cerchiando il mondo, del suo caro duce, Sotto cui giacque ogni malizia morta,

Di color d'oro, in che raggio traluce,

Specchi alla figura: e fa cho In quegli, cioè negli occhi, pin-gasi, quasi in ispecchi, la fi-

gast, quast in ispeconi, la fi-gura che in questo precchio; in questo pianeta ti apparira. Specchio, appella il pianeta di Saturno, come glà chiamò il Sole. Purg., iv. 62 (L.). — Anco gli occhi nostri sono specchio alle figure delle cose materiali vestite di locc. ave si la fine vestite di luce: e per tali figure dipinte nelle nostre pupillo a subito intuite dalla nostra men-

dipinte nelle nostre pupillo a subito intuite dalla nostra mente, lo spirito nestro attinge appunto la cognizione dol modo d'essere di quegli enti esteriori (Antonelia).

16-24. Chi supesse, quanto dolcemenie pasevassi il mioviso, la vista mia nella beatafaccia della mia celeste scorta, Beatrice (L.). (Sotto, xvvii: 3)]. Quanto a grado mi fosse l'ubbidire a lei, quando per suo comandamento mi frusmutata ad altra ciura, dalla mente mia da lei, e il rivolsi a ciò che nel pianta appariva (L.).—Ad altra ciura, dalla l'altro pensieri, che lo aveva della materia passata (B.).——Contrappesanuo, ecc., la volunta dell'obcdire coi dilatto che io sentiva, ragguardando le sue volto (B.).—Cristallo fa siturno, lucido come un cristallo (B.).—Cristallo fa riscontro a specchio (verso 18)

Di color d'oro, in che raggio traluce,
Vid'io uno scaleo eretto in suso
Tanto, che nol seguiva la mia luce.

1-18. Rifissi, di nuovo con- splendore, Saturno - Che sotto
titt [B.], - Intento, intenzio- ti petto, eco., ch'essendo era caro duce, di Saturno, del
no. — Tu si faresti, eco. Come in congiunzione col segno del buon reggiore di esso mondo,
somele arse venendo a lei Jove Leone — Raggia mo, vibra regnante il quale fu la bella
soll'essenzia sus, com'ella di- alla terra i suoi raggi midi Giunone ggiossi; così arde- (L.). Nel 1300 lo primo venardi
di Giunone ggiossi; così arde- (L.). Nel 1300 lo primo venardi
resti tu Danto, se lo ti mopoi che 'l Sole è intrato in AIl cerchiare del mondo tantrassi lo riso e l'allegrezza riete finge l'autore che avesse to può rietrisi al circolare

di Giunone gelosa); così arde-resti tu Dante, 6e lo ti mo-strassi lo riso e l'allegrezza che hanno l'anime contempla-tive, (B.), Ov., Metam., 111, 294, Semele, Simbolo, come Feresti tu Danio, se lo ti mo- poi che il Sole è intrato in A- Il cerchiare del mondo tantrassi in riso e l'allegrezza rista finge l'autore che avesse to può riferirsi al circolare che inanno l'anime contempla- questa visione, et allora Sa- diurno intorno alla terra, pel tive, (B.). Ov., Metam., III. turno era in Leone, secondo lo supposto moto comune de cis294. Semele. Simbolo, come Pe- suo corso (B.). Mo, ora - Suo, Il. quanto al cerchio che Satonte, di punita ambirione. Inf., del leone (T.). Valore. E cono., turno descrive col suo moto
ecc., per la sallia del Paradiso di natura, ovvero bonta da mezzo, nel qual cerchio restano
(L.) - Padatzo. Chi.: valernam quella data, - Ficca diretro, comprese le spere degli altri
aomum. Ov.: Palatia ceti (T.). coo., (dal latino figere menSarrobe fronda, coo., sa- tem, intender la mente apOro, coc. vidio una scala di
robbe come un ramo, il quale plicaria), tieni la mente atla folgora scosconde e parte tenta appresso agli scoli (L.). el Sole rillecca, alta tanto, che
dall'albero (Anon). — Settimo — Specchio alla figura II L.: Il mie ocobio, la vista mia auto poieva giungere fin dove essa giungeva (L.). Si come elli pose in Marte la croce per isoala, a dinotare che per mar-tirio erano saltit a Dio, e in Jove l'aquila, segno dell'im-pero, con qui pone una Scala d'oro, a denotare che il grado d'oro, a denotare che il grado del salire di queste anime, cho fu per contemplazione, è più supremo e più eccelso che neuno altro. (Anon.). (Sotto xx, 70 e seg.), dice essere la scala di Giacobbo che figura i gradi pe quali la contemplazione s'eleva a Dio. — Eretto, dirizzato (Ed.).

32-45. Ogni lume, ogni stella che luce in cicle (L.). — Quin-di finse diffuso, da lvi, gli per quella scala, si diflondesse, piovesse (L.). — Le poic, le mislacchie, le quall al cominciare del di nel tempo dell'autunno, quando s'incomincia a rinfrescare l'acre. rotano, poi rinfrescare l'acre. rotano, poi tunno, quando s'incomincia a rinfrescare l'aero, roteano, poi ciascuna prende quel viaggio che più le piace, ecc. (Anon.).

Scoldar le frecide piume, fredde per lo freddo della notto (B.).— Ed altre, ecc., per iscaldar le fredde piume non fanno che aggiraris sopra lo stesso luogo dove han pernottato (L.).— Roteando, girando e volando in tondo (B.).— Tal modo, eco. Vuol dire, che dapprima quello s'avillar, quegli innumerevoli splendori secndevano unitamente, e che scendevano unitamente, e cho percotendo, cioè pervenendo ad un certo grado della scala li incominciarono la diversità il incominciarono la diversità dei movimenti nelle pole divisata; alcuni cioè di quegli 
splendori ivi aggiravanti sonza dipartirai, altri dipartendosi tornavano, ed altri di là 
discesi a piè della soala, con 
Dante si trattennero, Quelli, 
incomine al trattennero, Quelli, 
incomine al properti del properti del 
properti del properti del 
properti del properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
properti del 
prope insomma che volevano parlare

pante si trattenero. Quelli, insomma che volevano parlare coi Poeta discesero, o gli altri se ne restatono in certa distanza unicamente a fargli fetta (L.). — L'amor, il desidericata (L.). — L'amor, il desidericata (L.). — L'amor, il desidericata (L.). — Mercede, mestata (L.). — Mercede, mestata

Vidi anche per li gradi scender giuso Tanti splendor, ch'io pensai ch'ogni lume, Che par nel ciel, quindi fosse diffuso,

E come, per lo natural costume, Le pole insieme, al cominciar del giorno Si muovono a scaldar le fredde piume;

Poi altre vanno via senza ritorno, Altre rivolgon sè, onde son mosse, Ed altre roteando fan soggiorno; Tal modo parve a me che quivi fosse

In quello sfavillar che insieme venne, Si come in certo grado si percosse; E quel che presso più ci si ritenne,

Si fe' si chiaro ch' io dicea pensando; Io veggio ben l'amor che tu m'accenne. Ma quella, ond'io aspetto il come e il quando " Del dire e del tacer, si sta, ond'io

Contra il disio fo ben ch' io non dimando. Per ch'ella, che vedeva il tacer mio Nel veder di colui che tutto vede,

Mi disse: Solvi il tuo caldo disio. Ed io incominciai: La mia mercede Non mi fa degno della tua risposta, Ma per colei che il chieder mi concede,

Vita beata, che ti stai nascosta Dentro alla tua letizia, fammi nota La cagion che si presso mi t'accosta;

E di', perchè si tace in questa ruota La dolce sinfonia di Paradiso, Che giù per altre suona si divota. Tu hai l'udir mortal, si come il viso,

Rispose a me; però qui non si canta Per quel che Beatrice non ha riso. Giù per li gradi della scala santa Discesi tanto, sol per farti festa

Col dire, e con la luce che mi ammanta;

Io veggio ben, diss'io sacra lucerna, Come libero amore in questa corte Basta a seguir la provvidenza eterna; Ma quest'è quel, ch'a cerner mi par forte, <sup>76</sup> Perchè predestinata fosti sola A questo uficio tra le tue consorte. Nè venni prima all'ultima parola, 79 Che del suo mezzo fece il lume centro, Girando sè, come veloce mola. Poi rispose l'amor che v'era dentro: Luce divina sovra me s'appunta,
Penetrando per questa ond'io m'inventro;
85 La cui virtù, col mio veder congiunta, Mi leva sovra me tanto, ch'io veggio La somma essenzia della quale è munta. Quinci vien l'allegrezza ond'io flammeggio; 88 Perchè alla vista mia, quant'ella è chiara, La chiarità della flamma pareggio. Ma quell'alma nel ciel che più si schiara, 91 Quel Serafin che in Dio più l'occhio ha fisso, Alla dimanda tua non satisfara; Perocchè si s'inoltra nell'abisso Dell'eterno statuto quel che chiedi, Che da ogni creata vista è scisso. Ed al mondo mortal, quando tu riedi, Questo rapporta, si che non presumma A tanto segno più muover li piedi. La mente che qui luce, in terra fumma; Onde riguarda, come può là giùe Quel che non puote, perchè il ciel l'assumma. Si mi prescrisser le parole sue, Ch'io lasciai la quistione, e mi ritrassi A dimandarla umilmente chi fue. Tra duo liti d' Italia surgon sassi, E non molto distanti alla tua patria, Tanto, che i tuoni assai suonan più bassi, E fanno un gibbo, che si chiama Catria lo Disotto al quale è consecrato un ermo, Che suol esser disposto a sola latria.

quella comprensione intellet-tuale: sicché l'intelletto umano coal irragglato è egli che con proprio atto vede Dio, non è la virtu divina che in lui vegga è per lui (Ces.). — Della quale è munta, della quale somma os-senza la detta luce è una ema-nazione. — Quinci (dai veder la somma essenzia) nasca quella beatitudico ond'io rivisanta. beatitudine ond'io risplendo. -Perche, laonde -- alla vista Perché, laonde — alla vista mia, sec., alla chiarezza della visione che ho d'Iddio, — La chiarita, la chiarezza della fiamma che mi nasconde — pareggio, faccio pari(L), Quanto vede in Dio, tanto splundo m

to veat it.

(T.).

91-102, St schiara, di lume
divino (T.). — Quel Serafin,
ecc. Sopra, 17, 28: Dei Serafin
colui che più s' india, — Domanda, della predestinazione.
— Salisfara, sodisfarebbe (B.). Sciiszo, separato (E.). (Purg., xi. 103). Petr., Trionfo della Fama: II, 15: scindi (L.). Muover li piedi , inoltrarel (L.). Tentare quaes'alia questione (T.). L'assumma, la inali. — Perché, quantunque, — Presumma, a saumma per prezuma, assuma. — Assum-ma. Frequente nella Bibbia a denotare l'elevazione fatta per

103-120. Mi prescrisser. Cosl poser limite al mio volere. — Mi ritrassi, mi ristrinsi. — A Mi ritrassi, ml ristrinsi, — A dimandarla; accorda con vita batta e sacra lucerna che appellà di sopra, v. 55 e 73, questo beato spirito (L.).— Tra duo beato spirito (L.).— Tra dividità d'Italia, tra il lido del mare Adriatico — surpon sossi, surgono i moni Appennini (L.).— Non molto, ecc., da Pirenze discosti (L.).— Tanto, ecc., accorda col detto surgon, e vuol dire che quoi sassi, quei moni, dire che quei sassi, quei monti, tanto surgono, tanto s' innal-zano, che colla loro cima sor-passano il luogo delle nuvole, dentro alle quali i tuoni si for-73-81. Sacra lucerna, o beata prema. di lui essenza, natura, rispiendente anima. Barb. D'im- e tanto chiaramente quanto la geno lucerna. — Basta, eco., chiarezza del lume mio, effetto qui beato spirito liberamente di cotal mio vedere, dimostra; come si disee del monte quanto la gui beato spirito liberamente di cotal mio vedere, dimostra; come si disee del monte organica provede (B.). — Che del suo Angell quel Seradino che la dimezzo, eco., che lo lume fece vina natura più fissamente concontro del suo mezzo; imperiempla, mai soddiciarebbe alla recentro del mezzo, eco., che lo lume fece vina natura più fissamente concontro del suo mezzo; imperiempla, mai soddiciarebbe alla contro del suo mezzo, eco., che lo lume fece vina natura più fissamente concontro del suo mezzo, eco., che lo lume fece vina natura più fissamente concontro del suo mezzo, imperiempla, mai soddiciarebbe alla contro del suo mezzo, eco., che lo lume fece vina natura più fissamente concontro del suo mezzo, imperiempla, mai soddiciarebbe alla (B.). Prese ad aggirarsi intor. (Ces.). — Ond'io m'inventro, in esteno (B. B.).

82-90. L'amor, l'amorosa to son chiuse (Daniello). Aleguarda Greco, a uno de' capi unu (L.). — Luce divina, eco., l'intellietto del Beato a poter orcelesi che Dante lavoranse lo, per lume che Dio mi com- vedere iddio, la adopera pard parte del sacra poema a ve to parte, reggo la somma, la su- come vitale attivo principie di conducesse anche a termina. (Antonella). — Ermo, aremo. — A zois latria, a solo culto divino: latria, a solo culto divino: latria, a servità dov
vuta a solo iddio JB., In cui
tià per lunga consustudine non
si ammette se non gente che
voglia consacrarsi al divino
servigio (L.), Latria breve, per
lairia. — Terzo, perchè è quesix di fatto la terza volta che
imprende il beato spirito a parlare a Dante. V. sopra, di e 83,
— Sermo, sermone (L.). — Con
ctòi, eco., pur con cibi conditi
doglio (B.). Fruttava di gran
Santi al cielo (Cez.). — Vano,
vende spighe riarse o munto
dalla golpo, come quelle che
sognò Faraone (Cez.). — Che si
viveti. Che la vendotta tostana
revelerà tal difetto (Lan.).

121-129. Pier Damiano, quando fui monaco fui chiamato
Piero Damiano. — Naoque a
Ravenna verso il 988; fu fatto
ardinal vescovo d'Ostia nel
1057. Morì a Faenza nel 1072
(Phit.). — E Pietro peccator
fu. Altri, fui; confondendo s.
Pier Damiano con s. Pier degli
Onesti, morto di circa 80 anni
nel 1119. Lo scambio probabilmente venne da questo, che

Onesti, morto di circa 80 anni nel 1119. Lo scambio probabil-mente venne da questo, che tutti due per umilità si soscri-veano: Petrus peccator, con questo solo divario, che Pietro Damiano scriveva P. P. monacchus, e Pier degli Onesti P. P. clericus, L'Anon.: Qui palesa il nome suo, e di frate Piero Peccatore, di quella medesima Regola; il quale fu conventuale di S. Maria di Ravenna. — Di S. Maria del Porto su l'Adriati-S. Maria del Porto en l'Adriatico, presso Ravenna - Adriano, Adriatico Conv., 17, 13: Il mare Adriano (L.). Al presente si chiama Santa Maria in Porta, fuori a due miglia circa dalla città. - Tratto, tirato per violenzia, elotto dal papa al cardinalato, non potendo ritrarmene (B.). - Travasa, tramuta; imperò che, se l' uno cardinale è rio. l'altro che seguita pol è piggiore (B.). Trasmuta. Purg., vii, 117: Bene andava il valor di vaso in vaso. - Verne, cam-S. Maria del Porto su l'Adriatidi vaso in vaso. — Venne, cam-minò. — Cephas, santo Piero, che fu chiamato Cephas, da Cri-sto (B.). Joh., 1, 42: Intuitus autem eum Jeus, dixit: Turs sto (B.) Joh., 1, 42: Intuitius vanno a cavallo, imperò che Benv.: Quomodo pote tantum autem eum Je-us, dixit: Tu-es gittano la parte d'inanti della sustinere, quod mor resceivit Simon, flius Jona; tu vocabe- cappa la sul cello del palafreno. 137-142. Di grado in grado ris Cephas (quod interpretatur e quella di rieto in su la groppa Petrus). — Il gran vasello, (B.). Colle ampie loro cappe Santo Paulo, che fu detto da ricoprono i cavalli o mule sulle più risplendevano (B.). — Disello che iddio classe (B.). — de'cardinali al tempo di Danto miano (V.). — Ne to to tutati in quacumque domum intradite e di cavalcare le mule. — Sicché ecc., fu si grande, che non miano veritis, manete illuc edentes et palafreno vanno coperti d'uno Pecero queste dimostrazion bibentes qua apud illos sunt. ammanto: imperò che bestia è straordinarie per la vondetta (T.). Da qualinque ostello, da lo palafreno, e bestia è straordinarie per la vondetta (T.). Da qualinque ostello, da lo palafreno, e bestia è straordinarie per la vondetta loro per l'amore d'iddio (B.). Scilicet, bestia portana et sper nel canto seg. (V.).

Cost ricominciommi il terzo sermo; E poi, continuando, disse: Quivi Al servigio di Dio mi sei si fermo, Che pur con cibi di liquor d'ulivi, 115 Lievemente passava e caldi e gieli, Contento ne pensier contemplativi. Render solea quel chiostro a questi cieli 118 Fertilemente, ed ora è fatto vano, Si che tosto convien che si riveli. In quel loco fu' io Pier Damiano; E Pietro peccator fu nella casa Di Nostra Donna in sul lito Adriano. Poca vita mortal m'era rimasa, Quando fui chiesto e tratto a quel cappello Che pur di male in peggio si travasa. Venne Cephas, e venne il gran vasello Dello Spirito Santo, magri e scalzi Prendendo il cibo di qualunque ostello. Or voglion quinci e quindi chi rincalzi Li moderni pastori, e chi li meni, Tanto son gravi, e chi diretro gli alzi. Copron dei manti lor gli palafreni, Si che due bestie van sott'una pelle: O pazienzia, che tanto sostieni! A questa voce vid'io più flammelle Di grado in grado scendere e girarsi, Ed ogni giro le facea più belle. Dintorno a questa vennero, e fermarsi, E fero un grido di si alto suono, Che non potrebbe qui assomigliarsi; Nè io lo infesi, si mi vinse il tuono.

130-135. Chi rincalzi, quando portatus, qui versus ed bessa montano a cavallo — a destrivi et bestiatior ippa bestia. Bi et a sinistris (Benv.). — Chi li certe, si auctor viverel hodie, meni, vogliano essere addo— posset mutare literami istan strati (Chi stia loro alla sitatia). et dicere: « Si che ire bestie (B.). — Tanto son gravi, per van sott una pelle, a selicet la loro grassezza (B.). — Pin- Cardinalii, Meretria et Equatione et dicere quando cano appie (B.). I campa, choimam ad venationem poe quando vanno appie (B.). I Cansein clune equi vel mutil Benv.). — Gla alzi, la cappa, choimam ad venationem poe quando vanno appie (B.). I Cansein clune equi vel mutil Benv.). ala habent — O pazienica, d'Iddo quanto cappat longas terram verrem-sa' grande (B.). — Tanto veles cum cauda (Benv.). — Co-atieni, a questi prelati Indutes cum cauda (Benv.). - Copron dei monti, coc., quando vanno a cavalio, imperò che gittano la parte d'inanti della cappa in sul colle del palafrene.

choinam ad venationem pos-se in clune equi vel muit (Bern.) — O pazienzia, d'Iddio quanto se' grande (B.). — Tanto vo-stieni, a questi prelati indu-giando la lore punizione (B.). Benv.: Quomodo potez cantum

## CANTO VENTESIMOSECONDO.

ti apiriti si fanno presso a Dante, ed uno che gli si manifesta per san Benedetto inna alcuni del suoi santi compagni, poi fa grave lamento della corruttela de suoi - Sale quindi il Poeta all'oltava spera, ch'è delle stelle fitse, entrando nel segno

so di stupore alla mia guida olsi, come parvol che ricorre re colà dove più si confida: a, come madre, che soccorre o al figlio pallido ed anelo la sua voce che il suol ben disporre, e: Non sai tu che tu se'in cielo? n sai tu che il cielo è tutto santo, che ci si fa vien da buon zelo? 'avrebbe trasmutato il canto, ridendo, mo pensar lo puoi, a che il grido t'ha mosso cotanto; al, se inteso avessi i prieghi suoi, i sarebbe nota la vendetta, tu vedrai innanzi che tu muoi. la di quassù non taglia in fretta, rdo, ma' che al parer di colui, lesiando o temendo l'aspetta. olgiti omai inverso altrui; sai illustri spiriti vedrai, om'io dico, l'aspetto ridui. lei piacque gli occhi dirizzai, i cento sperule, che insieme 'abbellivan con mutui rai. come quei che in sè ripreme inta del disio, e non s'attenta imandar, si del troppo si teme. aggiore e la più luculenta ielle margherite innanzi fessi, ar di sè la mia voglia contenta. tro a lei udi': Se tu vedessi, o, la carità che tra noi arde, oi concetti sarebbero espressi; chè tu, aspettando, non tarde to fine, io ti farò risposta al pensier, di che si ti riguarde. onte, a cui Cassino è nella costa, equentato già in sulla cima gente ingannata e mal disposta. n quel che su vi portai prima ome di Colui, che in terra addusse rità, che tanto ci sublima; rellito, amorto per la fargli cuore, ma indurre ogni meto, angoscioso (B.). disposizione buona nell'animo e vero (B.). Nacque nel 480, ten disporre, non solo (T.). — I prieghi suoi, il pre- morì nel 543 (LC.). Vedi San

16-21. La spada, ecc. La vendetta divina colpisce a tempo, essendo nell'i infallibil Mente ordinata; ma può parer troppo presta a chi la riceve, siccome troppo tarda a chi la desidera (Bup.). — Ma' che, se no (B.), Fuorchè. — L' appetto rituit, riduci lo tuo sguardo in verso loro (B.)

loro (B.). 23-30. Cento sperule, moltis-simi beati spiriti che mi s'appresentavano come piccole spere luminose )B.). — Con mutui rai, con avvicendevili raggi, che l'una gittava all'altra (B.).

rdi, con avvisonderii raggi, che l'una gittava all'altra [B]. Purg., xv, 75. — Ripreme, Rintuzza. — La punta del disto, la sollicitudine dal desiderio, che sollicitudine dal desiderio, che lo punge [B]. — Si del troppo si tene, eccadere o esser molesto [T]. — La più luculenta, ecc. Questi è san Benedetto. — Di sè, di sus parole [T]. Per farsels conte (Lando.), 31-36. Udi parlare lo spirito beato che di quella luce si fasciava [B]. — Li tuoi concetti, ecc., uno aresti lasciato per dubitanza di non addimandare troppo [B]. — Li diresti, sicuro di farci piacere [T]. — Non tarde, per non ritardarti da veder Dio (Ces.) — Pure, perfino, ben ancho (Par.). — Di che si ti rijuarde, dall' esprimere il quale tu tanto ti asticuli Tragi

mere il quale tu tanto ti astie-ni (Tor.). 39-48. Dalla gente ingan-nata da' dimoni che parlavano nell'iduli (B.). - fassino, ca-stello in Terra di Lavoro -

Gregorio, Dial., 11, 8.— Sovra, 20. Dipinge l'operatione so-prannaturale (7.).— Le ville, città. — Questi altri fuochi, questi altri sipritil (B.). — I fori e i fruitti zanti, le parole e l'opere sante (B.). 42-60. Maccario. S. Macario institul la regola monastica dell'Oriente, come s. Benedetto quella dell'Occidente. Era un confetturire di Alessandria.

confetturiere di Alessandria. Si fece anacoreta nella Tebaide dell'Egitto superiore circa al 335. Nel 373 scese nel Basso Egitto, e visse nel Deserto delle Egitto, a visse nel Deserto delle Celle, così detto dalla gran molititudine delle celle degli eremiti (Lf.). Phil. annovera attri due Macarj: il discepolo di s. Antonio e l'Egitio, ne sa di quale di questi tre intenda il peeta. — Romoatdo. S. Romoatdo fondatore dell'ordine cannalolese o Benedettini riformati, nacque s. Ravenna camaidolese o Benedettini riformati, nacque a Ravenna
dalla nobli famiglia degli Onesti, intorno al 955. Il principal
monastero del suo ordine,
quello di Camaldoll, fai fondato nel 1009 (Lf.). Mori nel
1027. — Fratti, fratelli. — Fermar i piedi, ecc, non solamente vi si mantennero col
corpo, ma exiandio col cuore, collo spirito (L.). — il
cuor saido, lo suo propostio
saldo e fermo (B.). — La buona
sembianza, un certo appetto di sembianza, un certo aspetto di amorevolezza e di propensione a sompianezza e di propensione a sompianeze altrui — in testi gli ardor vostri, in tatti voi altri splendenti beati spiriti (Pogg.). Il soi fa la rosa, fa ampia rosa col suo caldo; sosì voi colla vostra ardente sariti (B.). — Quant'ella ha di successa con suo calco i soli voi colla vostra ardente sariti (B.). — Quant'ella ha di successa con nella se un'a di possanza, quant'ella si può aprire (B.). — Però ti prego, ecc. E tu, o padre, alla mia preghiera accondiscendendo, mi accerta, ecc. (L.). - Prender

E tanta grazia sovra me rilusse, Ch' io ritrassi le ville circostanti Dall'empio culto che il mondo sedusse. Questi altri fuochi tutti contemplanti Uomini furo, accesi di quel caldo Che fa nascere i flori e i frutti santi. Qui è Maccario, qui è Romoaldo,

Qui son li frati miei che dentro a' chi Fermar li piedi, e tennero il cuor sald Ed io a lui: L'affetto che dimostri

Meco parlando, e la buona sembianza Ch'io veggio e noto in tutti gli ardor vo Cost m'ha dilatata mia fidanza,

Come il sol fa la rosa, quando aperta Tanto divien quant'ell'ha di possanza. Però ti prego, e tu padre m'accerta

S' io posso prender tanta grazia ch'io, Ti veggia con imagine scoverta. Ond'egli: Frate, il tuo alto disio S'adempierà in sull'ultima spera,

Dove s'adempion tutti gli altri, e il m Ivi è perfetta, matura ed intera Ciascuna disianza; in quella sola È ogni parte la dove sempr'era: Perchè non è in luogo e non s'impola

E nostra scala infino ad essa varca. Onde così dal viso ti s'invola Infin lassù la vide il patriarca

Jacob isporger la superna parte, Quando gli apparve d'Angeli si carca Ma per salirla mo nessun diparte Da terra i piedi, e la regola mia, Rimasa è giù per danno delle carte.

Le mura che soleano esser badia, Fatte sono spelonche, e le cocolle Sacca son piene di farina ria. Ma grave usura tanto non si tolle

ma accerta, coc. (L.). - Perender tanta grazia, tanto favore (L.). - Scoverta, da quel lume che mi ti cela (L.).

62-72. In su fultima apera, a sè etesso, tal che vengano le (Ces.). - Genot, ani cela (L.).

62-72. In su fultima apera, a sè etesso, tal che vengano le (Ces.). - Genot, ani cela (L.).

62-72. In su fultima apera, a se parti a mutar luogo (L.).

62-72. In su fultima apera, a se parti a mutar luogo (L.).

63-72. In su fultima apera, a se parti a mutar luogo (L.).

64. - Perchè non è in luogo, de parte l'affetine dalle con deri, che l'empireo, le ha già può certamente muversi (L.). Cole del religione viversi Dante avvisato (Sopra, Iv. 23 o segg.), e d'effetivamente san Bonedetto si trova nell'empire. Non ha cesa ultima spera poli.

62-62-62. In su funta dell'empire. L'empireo de l'empireo, le altri nationale dell'empireo, le continente muversi (L.). Cole del religione viversi può certamente muversi (L.). Cole del religione viversi può certamente muversi (L.). Solo del religione viversi può cela con può dell'empireo. Le altri inferiori spere (L.). — soleva essere il più be all'ultima precenta di tatti ulta la sun pienezza (Pogp.). Solo (L.). — Infin tassiv. fino atudisto dentre (Chiore).

62-62-62. In su funta appenezza dell'empireo dell'empireo dell'empireo. L'empireo dell'empireo dell'e

uantunque la Chiesa guarda, tutto ella gente che per Dio dimanda; di parenti, ne d'altro più brutto. ne de' mortali è tanto blanda, giù non basta buon cominciamento nascer della quercia al far la ghianda. ominciò senz'oro e senza argento, o con orazione e con digiuno, rancesco umilmente il suo convento. guardi al principio di ciascuno, la riguardi la dov'è trascorso, vederai del bianco fatto bruno. ente Giordan volto retrorso fu, e il mar fuggir, quando Dio volse, abile a veder, che qui il soccorso. ni disse, ed indi si ricolse uo collegio, e il collegio si strinse; come turbo, tutto in su s'accolse. ce Donna dietro a lor mi pinse un sol cenno su per quella scala, ua virtù la mia natura vinse: ai quaggiù, dove si monta e cala aralmente, fu si ratto moto, gguagliar si potesse alla mia ala. orni mai, lettore, a quel devoto orni mai, lettore, a quel devoto
info, per lo quale io piango spesso
mie peccata, e il petto mi percuoto,
m avresti in tanto tratto e messo
fuoco il dito, in quanto io vidi il segno
segue il Tauro, e fui dentro da esso.
segue il Tauro, e fui dentro da esso.
segue il trauro, e fui dentro da esso. n avresti in tanto tratto e messo gran virtù, dal quale io riconosco to, qual che si sia, il mio ingegno, oi nasceva, e s'ascondeva vosco gli ch'è padre d'ogni mortal vita, nd'io senti' da prima l'aer Tosco; quando mi fu grazia largita itrar nell'alta ruota che vi gira, vostra region mi fu sortita. divotamente ora sospira ima mia per acquistar virtute

cappe de monaci (B.). quercia infine ch'ella pena a gita, donata (Li.). — Nell'attico en urara, eco., non si fare delle ghiande, che si dice ruota, nel elelo citavo stellion giungo a dispiacer che comunemente pena anni 20 fero (B.). — Mi fu sortita, pen Dio, quanto quel rec (B.). Non dura il bene dal pri- sorte fu data (B.). — Divodamente le unore de monaci mo seme al frutto (T.). — sorte fu data (B.). — Divodamente la cura de la cura quanda Dio volte (c ciò volte Gesà Criso (L.). — La tira, n dura lanto, quanto di alle preghiere di Moisè quando l'attra per la stessa altezza e da poi che e unta la t'aperse il mar rosso), che nen difficalla.

82 sarebbe veder qui il soccorso.

— E intende: se l'adio non abbandonò il popole Ebreo quando per soccorrerio v'era bisogno di più mirabil opra, molio meno abbandonerebbe il popolo Cristiano ei di lui religiosi oradini, pel soccorso de quali di minor prodigio abblognava (L.), V. Giorue, III. — At suo collegio si ricolte, si ricornò (B.). Si riuni alla sua compagnia, dalla quale erasi alquanto scostato facendosi inmanzi (sopra al v. 29) — e il collegio si zirinze, e tulta la comiuva di quel iumi si restrica in minore spacio (L.).

94 strinae in minore spacio (L.).

— Poi, come turbo, eco., poi roteando, come fi il vinto turbinoso, si sollevò tutto in alto (Vent.). Due accidenti si esprimono in quest'esempio: Il sollevara quelle anime con impeto e rattera incredibile, o l'andar su a ruota, segne di appraggianta lettira (Biog.).

103 - 103 - 111. La dolce Donna, Beatrice (L.). — La mic nattera grave (L.). Il Post Cast.

2016 eram cum carne. - Alla mia da, al mio volo (V.).

Sio formi mai, eco. Così avveno, o elettore, obio torni una, eco. così avveno, o elettore, obio torni una voli a quel divoto trioniante regno, per lo quale aquilatarò lo piango appsao le mie poo

trarnelo prestissimo (L.). -Trionfo di Paradiso. - Il petto

Trionfo di Paradiso, - Il petto mi percuoto, dicendo: mia colpa d'esse [B.].

112-123.0 glorioze stelle. Apostrofe alla costellazione de' Gemelli. sotto alla quale dice esser anto, cloè essendo il Sole in quella costellazione, e di essere in lui perciò dalla medesima influito quanto aveva desima influito quanto aveva deva, tramontava. — Padre d'ogni mortal vita, d d'ogni mortal vita, d'ogni mor-

124-138, All'ultima salute, all'ultimo, al più alto longo di
salvazione, l'empireo ciclo (L.).

— Più t'inlei, più t'approssimi
a lei, alla salute ultima, Iddio:
inleare, è in lei entrare (B.).
Quantunque, quanto — (T.).
Alla furba triun'nante, alla
mollitudine che trionfa in paradiso [B.). — Per questo eter a radino (B.) . - Per questo eter a tondo, per questo etereo ro-tondo tratto (L.). - Col viso ritondo traito (L.).— Col viso ritornai, ecc., ripassai allora
colla vista (L.).— Globo. Ce
globe ou globule (Voltnire).
Boerio: Lale patentes atheris
cernai plagas Arctumque terrarum situm, Boco., Tes., x1, 2:
E vide il poco Globo terreno.
— Del suo vil emblante, della
sua vile apparenzia (B.).—
Approbo, approvo (L.).— Che
Tha per meno, che ne fa minore stima (L.). de ctell (T.).
— Echi ad offroche a lui (T.).
— Probo, prudente (L.).

130-142. Vidi la folfa di Latona, ecc., vidi la Luna dalla
parte superiore, dove illumi-

parte superiore, dov'è illumi-nata - senza quell'ombra, di oui ha disputato sopra (11), discre-dendosi che ombrosa ed oscura fosse nelle porzioni del suo corpo di rara materia, e chiara e lucente in quelle di densa

(L.) 143-154, L'aspetto del tuo nato, eco., quivi, o Iperione, per la forza cresciuta alla mia vista, sostemi lo sguardo del tuo fi-glio, il Sole (L.). — Iperione, figlio di Titano e della Terra, figlio di Titano e della Terra, padre del Sole. — Circa, intorno — Maja, figliuola d'Atlante e madre di Mercurio,
Prendesi per lo pianeta di Mercurio. — Dione, madre della dea Venere; il qual nome poi fu dato alla seesa Venere. Qui per Venere pianeta (Volpa).—
Il temperar di Gione, eco. Come Giove è figlio di Saturno e nadre di Marte, stende il Posta. padre di Marte, stende il Poeta gli attributi medesimi di padre e figlio ai pianeti del loro nome e riputandosi che il planeta di Glove, medio fra quello di Saturno e quello di Marte, temperi la troppa freddura del primo, e la troppa ardenza del secondo, pone questo temperar di Giove, effetto del suo intermedi re, per lo stesso interme-terra che l' emisfero stesso a opportuno contrasto con diare, per lo stesso intermedia- noi antipodo, ond'era salito. (T). — Quindi si racooglis re che n'è la cagione (L). — Afi Dice adunque, che colla co- Danie si trovava nel meri fix chiaro, ecc., mi si dimostrò stellazione dei Gemelli aggi- di Gerusalemme, elttà poeli a cagione del loro variamenti e randosi, vonne a vedere que- giusto mezzo della Terra, mutazioni di lungo, ora essen- sio nostro emisfero. Suppone condo gli Ebrei. E quant do dinanti, ora distro al Sole, che lassu la sua vista fosse tempo, essendo che il Sole ora più ed ora meno da lui deifecta, e perciò valevole in in Ariste, e Dante in Gedistanti (V). — Di for dove, tanta distanta a discennere non ne segue che Geses allor di loro lungo. Dove, sost.: sotto, solamente la faccia della Ter- Sole pressochè al merid 1111, 121; Cypri ubi (T). — Tutti ra, ma (come sotto, xivii, 82 d'Italia, tre ore distanti e sette, gli accennati pianoti; dirà) le parti eziandio della quello di Gerusalomma [7 la Luna, il Sole, Mercurio, Ve- medesima. Malamente qui al- Agli occhi belit, di Mea

Tu se' si presso all'ultima salute, Cominciò Beatrice, che tu dèi Aver le luci tue chiare ed acute, E però, prima che tu più t'inlei, Rimira in giuso, e vedi quanto mondo Sotto li piedi già esser ti fei; Si che il tuo cor, quantunque può, giocondo

S'appresenti alla turba trionfante, Che lieta vien per questo eter a tondo. Col viso ritornai per tutte quante Le sette spere, e vidi questo globo

Tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante: E quel consiglio per migliore approbo Che l'ha per meno; e chi ad altro pensa Chiamar si puote veramente probo. Vidi la figlia di Latona incensa

Senza quell'ombra, che mi fu cagione Perchè già la credetti rara e densa.

L'aspetto del tuo nato, Iperione, Quivi sostenni, e vidi com' si move Circa e vicino a lui Maia e Dione. Quindi m'apparve il temperar di Giove

Tra il padre e il figlio; e quindi mi fu chia Il variar che fanno di lor dove. E tutti e sette mi si dimostraro Quanto son grandi, e quanto son veloci, E come sono in distante riparo.

L'aiuola che ci fa tanto feroci, Volgendom'io con gli eterni Gemelli, Tutta m'apparve da' colli alle foci; Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli,

nere, Marte, Giove e Saturno cuni intendono per l'aj (L.). — Riparo, luogo di di-tutto il globo della terra; mora (T.). — Sopra, xviii, 3: percoche quello che ci fo in Nido (Ces.). — L'ojuola, la fercci non è nel sistema di piccola ala, la terra che appere fuor dell'acqua (B.). Così vendo l'antipode anzi chiama Dante la Terra nel de stigo della ferccia (L.). — Mon.: Ut in arcola mortalium roci, superbi. — Eterni, in libere cum pace vivatur. — ruttibili. — Da' colli. Mon.: Ut in arcola mortalism roci, superbl. — Eterni, in there cum pace vioatur. — ruttibili. — Da' colli. Tanto si gira che ne vede am Tutta Intera, compresi in do Dante salito al Paradiso dal monte del Purgatorio, an sono le foci dei fidumi (Cestipodo a Gerusalemme (Purg., Poct, valli (T.). La de 11, 68 e segg.), non poteva, fiumi sboccano e il punto sona aggirarsi, vedere della alto del suolo. Foce fa du terra che l'emisfero stesso a opportuno contrasto con pol antipodo, ondera salito. (T.). — Quind si raccorlis

opportuno contrasto con (T.). — Quindi si raccogli Dante si trovava nel mer

## CANTO VENTESIMOTERZO.

o Cristo e María co' beati. Dante è gid forte a sosienere il sorriso di Beatrice, ma e' possa vellere il trionfo di Cristo, Cristo si ritrae nell'empireo: e Gabriello in forma di fiamma a coronare Maria; e cantando si gira; Maria sale anch'elia ngelo che la inphirlanda di se. I beati rimangono.

'augello, intra l'amate fronde, to al nido de' suoi dolci nati otte, che le cose ci nasconde, er veder gli aspetti disiati, r trovar lo cibo onde gli pasca, ne i gravi labor gli son aggrati, ne il tempo in sull'aperta frasca, n ardente affetto il sole aspetta, guardando, pur che l'alba nasca; Donna mia si stava eretta ttenta, rivolta invèr la plaga la quale il sol mostra men fretta; veggendola io sospesa e vaga, mi quale è quei, che disiando vorria, e sperando s'appaga. co fu tra uno ed altro quando, mio attender, dico, e del vedere iel venir più e più rischiarando. rice disse: Ecco le schiere trionfo di Cristo, e tutto il frutto lto del girar di queste spere. ni che il suo viso ardesse tutto, i occhi avea di letizia si pieni, passar mi convien senza costrutto. ne' plenilunii sereni ia ride tra le ninse eterne, dipingono il ciel per tutti i seni, sopra migliaia di lucerne, sol che tutte quante l'accendea, e fa il nostro le viste superne; la viva luce trasparea ucente sustanzia tanto chiara viso mio, che non la sostenea.

mezzo al terrestre emisfero nostro collocando Gerusalem-me, fa intendere che elegge per residenza di Gesù Cristo, di Maria Vorgine, e della trionfante Chiesa, cotal media

trionhate Chiesa, cotal media parte del cielo, per essere la medestima perpendicolarmente sovrapposta a Gerusalemme, acció la Gerusalemme celeste sovrasti appuntino alla terrestre. — Sorpera, attenta ad aspettare (B.). — E virga, e con l'occhio andar vagando (Veliutella), Desiderona in vista (Blag) — Fecinsi quale è quei, ecc., io mi feci qual si suol far colui che desiderando vorrebbe altro di quei ch'egil ha, ed aspettando s'appaga, perché spera poter la cosa desiderata conseguire (Feliu-

16 siderata conseguire ( Vellu-

telio).

16-24. Ouando, sost.: tempo.
Setto, xxx, 12: Ogni ubi ed
ogni quando. Poco spazio
corse tra il tenpo in ou desiderava di veder ciò che Bea-trice mirava, ed il tempo in cui lo vide (L.). — Ecco le schiere, eco. Ecco tutta la milizia celeste raccolta, per seguire il trionfo di Cristo, da tutte le sfere ov'era sparsa (Tor.). — Tutto il frutto Ricolto del girar, coc., delle benefiche influenze delle

buone stelle, per le quali s'ac-cendono i mortali a virtuose opere (Biag.). Se già questo frutto non è da intendere del girare ch'aveva fatto Dante di cielo in cielo fin qua (Ces.). — Senza costrutto di parole. Sen-

za dir nulla (Ces.).
26-39. Trivia, la Luna —
Detta così perche presiedeva
al trivi (Lf.). — Ride è quel
candore lucente della luna, che mate, per il figliuoli, cibo spirituali. — Eretta, lesso uccello vi ha ni-vata su per vedere megllo (E.), andore inconte della luna, che sisto uccello vi ha ni-vata su per vedere megllo (E.), lesso de comparato de la compa ne. Come il nostro Sole socende le stelle che sopra di noi vediamo. V. sopra, IX, 6 (L.). Sopra, 115: Lo ciel presente che ha lante vedute (T).—Per la vice luce, del detto divin Sole (L.). Delle anime (T.).—La incente instantia, l'umanità di Cristo (B e L.). Ma può intendersi della luce divina in assoluto (T.).—O Beatrice. Questo non è chiamare, ma esolamare per subita sorpresa di maraviglia e di giudio (V.).—Ella mi ditse: Quel, coe E Beatrice du citate que andava a ferire quella mia esclamare per quella mia esclamare a ferire quella mia esclamare per subita sorpresa di maraviglia e di giudio. dava a ferire quella mia esclamaxione, mi rispose ripigliando: quella eccessiva luce, che vince e supera la tua vista, è luce e virtu divina (V.). — Ripara, nessun occhio si difende (T.). nessun occhio si difende (7.).

— E la sapienza. L'astratio
pel concreto, cioò pel sapiente

z'i possente Gesù Cristo (L.).

— Ch'apri, colla redenzione.

— Onde, di che (T.).

40-54. Come fuoro, ecc., scoppiando la nube per dilatarsi
il suo fuoro, questo disconde
verso la terra contro l'istinto
suo assendo naturato a salire

suo, essendo naturato a salire La dove più in sua materia dura (Biag.). – Per dilatarsi, dura (Biag). — Per dutalars, si disserra per questo ch' egli si dilata, si che non può capire entro la nuvola (Tor.). — Dape, dapi, vivande. S. Ambrogio del beato Comprensore candiò Dapez supernas obtinat (L.) - Di se stessa uscio, usci dal na--M stees attach, used at la-tural suo modo di operare (L.) Sape, sa. — Si risente. Sco-tendosi rientra nel sentimento o conoscenza di cosa veduta e obblita, dimenticata (Ces.). Sot-to XIXIII, 58 e segg. – Degna di tanto grado, ecc., meritevole di tale e tanto mio gradimento. - Gratitudine (T.). - Che mai del libro, della memoria - che if preterito, le passate cose-segna, sorive (L.). Nota e or-dina (T.).

55-63. Se mo sonasser, ecc.,

se ora a cantare il santo riso se ora a cantare il santo riso di Beatrice, e quanto esso riso (overo il santo aspetto di Cristo Tor.), foceva chiaro e risplen-dente il santo aspetto di lei, parlassero tutte quelle lingue che Polinnia con l'altre sorelle Muse col latte loro dolcissimo Nusc col latte loro doleissimo inriotto da qualche fossa o da simo risparmi fasi fecore più faconde, non si per-qualche fiume.

verebbe col canto alla milesima parte della verità (L). — deroso. — Pileggio, mare, o mente cha di nuc
pringue, piogui. — Aittarmi, tratto di mare. Bocaccolo, gi alla vaga schi inf., xxxii, 10-11; Pug., xxii, Filoc., vii. Ho veduto nave che adornari da di. — E così figurando, co., e correr lungo pileggio con venche di così mi propere (L). Il Cesari: spandet (L.) Fadiso, se radiso, conviene che satit, cioò gium per tratto di mare. Frandacorivando di quel santo riso, cese: parage. — Tragisto. Un diso in greco vale
trapassi e dire di altre cose, a contempranea di Danta Transe — La rosa. Mente trapassi o dire di altre cuse, a contemporaneo di Dante: Trans- - La rosa, Mari

O Beatrice, dolce guida e cara...! Ella mi disse; Quel che ti sovranzi È virtù, da cui-nulla si ripara. Quivi è la sapienza e la possanza Ch'apri le strade tra il cielo e la Onde fu già si lunga disianza.

Come fuoco di nube si disserra Per dilatarsi si, che non vi cape E fuor di sua natura in giù s'atte Così la mente mia tra quelle dape Fatta più grande, di sè stessa uscl E, che si fesse, rimembrar non sa Apri gli occhi e riguarda qual son

Tu hai vedute cose che possente Se'fatto a sostener lo riso mio. lo era come quei, che si risente Di vision obblita, e che s'ingegna Indarno di ridurlasi alla mente,

Quando io udi'questa profferta, degri Di tanto grado, che mai non si sti Del libro che il preterito rassegna Se mo sonasser tutte quelle lingue

Che Polinnia con le suore fero Del latte lor dolcissimo più pingu Per aiutarmi, al millesmo del vero Non si verria, cantando il santo r E quanto il santo aspetto facea me E così, figurando il Paradiso,

Convien saltar lo sacrato poema, Come chi trova suo cammin recise Ma chi pensasse il ponderoso tema, E l'omero mortal che se ne carca Nol biasmerebbe, se sott'esso trem

Non è pileggio da picciola barca Quel che fendendo va l'ardita proi Nè da nocchier ch'a sè medesmo Perchè la faccia mia si t'innamora, Che tu non ti rivolgi al bel giard Che sotto i raggi di Cristo s'inflo

Quivi è la rosa in che il Verbo Div Carne si fece; quivi son li gigli, Al cui odor si prese il buon cami

guisa d'uomo, ecc. — Saltar, eundo parigia Passare senza toccare e dire (T.). — Ch'a sé e (B.). — Rectso, tagliato et in— ca, perdon (B.). C terrotto da qualche fossa o da simo risparmi fat qualche flume.

atrice. Ed io, ch'a'suoi consigli era pronto, ancora mi rendei pattaglia de' deboli cigli. raggio di sol, che puro mei ratta nube, già prato di flori coperti d'ombra gli occhi miei; cosi più turbe di splendori, rati di su da raggi ardenti. veder principio di fulgori. ma virtù che si gli imprenti. saltasti per largirmi loco occhi lì, che non eran possenti. . del bel flor, ch'io sempre invoco ne e sera, tutto mi ristrinse no ad avvisar lo maggior foco. imbo le luci mi dipinse ile e il quanto della viva stella, assù vince, come quaggiù vinse, ro il ciclo scese una facella, ata in cerchio a guisa di corona, sela, e girossi inforno ad ella. que melodia più dolce suona giù, e più a sè l'anima tira, bbe nube che squarciata tuona, ata al sonar di quella lira, si coronava il bel zaffiro, uale il ciel più chiaro s'inzaffira. amore angelico, che giro letizia che spira del ventre, u albergo del nostro disiro;

osa mistica, anche le nuvole, e per uno spiraglio sa (L.). — Carne si fra una ed altra passi un suo e carne umana (B.). raggio purissimo sopra un prati santi Apostoli e to di fiori: tu vedi questi illu-tutti li beati (B.). — minati, senza veder donde ventutti il beati (B.). — minati, sonza veder donde vennit (L.). Il Post. Cast.; ga la luce (Ces.). — Mei. trali. — Ercles, xxix: passi — scorra e descenda (B.).
ores quast itiium, et Sopra, xii, 55: Luce che mea. v
rem, ecc. — Al cui xv.55(T.). Fratla, rotta. Purg..
3 virtuose opere de xvii, 42: Fratla, elsonno (T.) —
i prese il buon cam- Splendori, beati spiriti splenvita eterna (B.). — denti (B.). — Fulgurati vi sv.
i, mi rimisi, ritornai (c.). fatti splendidi de' raggi
la battuqia, ecc.. ache venivano di su, da alto,
attere li mici debili sopra di loro. — Senza v der on potenti sostenere principio, ecc., senza che io ve-re di Cristo col detto desse unde procedesseno quelli (B.). raggi (B.). — Ob nigna virtu, ome a raggio, ecc. ecc., o benigna virtu di Gesù ati illuminati da Cri- Cristo, che si quei Beati imristo, salito più su, pronti, segni (intendi : del lume sta all'ombra vede tuo), tu allora in più alto luogo illuminato dal Sole ti levasti acciò restasse ivi failluminato dal Sole ti levasti accio rescasse in taun poco la nuvola colta agli occhi miei; che, te sto aggirarmiti intorno esutuo
far intendere, senza prese te, rimanevano dal lume a quell'allegrezza cho apportò
il Solo, Gesu Cristo, tuo abbarbagliati (L.). — Esala noi il tuo ventre, che fu alin con Sonti la tasti. Evaltare per inultare,
bergo del nostro diviro, del da
dell'arcato Redentore del ava in que Santi (e tasti. Evaltare per inatzare. ima l'aveva veduto nel proprio, comune nella Bib-v. 28), s'era levato e bia (T.). di che egli vedea solo 88-102. Il nome, ecc. Dopo

100

103

lui, ohe, illuminati la digressiva apostrofe ritorna mato Cristo, rispetto agli Anda da lorosi riidetevano alla narrazione, e dice che il geli; al desiderio colo cho di ardo. Sia al Sol fra nome di Maria, ch'egli mattina lui avevano gli Angoli (L.).

e sera invocava sempre, tutto l'animo gli ristrinse, gli appli-cò, ad avvisar, a discernere, a oo, at avv: ar, a disceruere, a trovare, lo maggiore froe, it maggiore tra gli splendori rimasti, levatosi di vista Gesù Cristo; certo essendo, che tra quelli il maggiore doveva essere Maria Vergine (L.). — Nome, L'udi, sobbene nol dica (T.). — L'udi, sobbene nol dica (T.). — E com'ambo, ecc., e dappoiché ad amhedue gli occhi miei si fece obbietto il quade, la qua-lità, cioè lo spiendore, e ti quanto, la quantità, l'estensio-ne, la granderza, della viva stella, perocche in sostanza era la gran Madre di Dio (L.). — Mi dipinse. Negli occhi raggia l'oggetto e si fa idolo (T.). Che lassu vince, ecc., che in Cielo vince tutti i beati nello 91 splendore, come vinse in terra tutti i Santi nelle virtù (L.). -Scese una facella, una flaccola, la quale in giro volgeasi tanto velocemente che formava all'occhio una corona, un cerchio di fuoco, come avviene quando un acceso tizzo volgiam noi velocemente in giro ; o sceso cotal facella a cingere col giro suo Maria Vergine, Intendi l'Arcangelo Gabriele, mandato da Dio ad annunziare a Maria Vergine stessa l'incarnazione del divin Verbo (L.). 99-102. Squarciata tuona,

parrebbe uno tuono; imperò
che tuono è sforzato aprimento
di nube (B.). Romperebbe le
orecchie (Ces.). — Lira, l'Arcangelo Gabriello cantante (Volpi). Così chiamò sopra, xiv, 6. il canto de' giusti militi nel pianeta di Marte (T.). Si coropianeta di Marie (T.). Si coronava, era girato intorno (Ces.).

— Il bet zaffiro, la Vergine Maria — sinzaffiro, la Vergine dello zaffiro (B.). Zaffiro è il colore del quale git antichi pittori ammantavan la vergine del colore del quale git antichi pittori ammantavan la Vergine, siccome quello ch' è esattamente la tinta dell'aere od atmosfera nel clima di Ro-

ma (Lf.). 103-111. Io sono amore angelico. Questi fu l'angelo Gabriel, che fu dell'ordine dei Serafini, che sono tutti ardenti nella carità d'Iddio — che giro, cir-cuisco (C.s.). — Che fu albergo ecc. Dee, parmi, intendersi, co-me se diesse: Io rappresento l'amore di tutti noi Angeli a noi desiderato Redentore del mondo. Desiderium collium aternorum (Gen., x11x), è chiaE girerommi, e mi girerò l'alta letizia (Tor.). — Mentre che seguivat, ecc., mentre ti starui appresso al divino l'igliuolo, chè come a dire eternamente (L.). — Mentre, finche (T.). — E farai dia, ecc., divina e chiara e spiendida (B.). — Dia. Sopra, xiv, 3t:Luce piu dia, sotto, xivi, 10: Dia region. — Perchè gli entre, perchè vi entre, pel tuo entrarvi (L.). — dii per vi. Int.xxii, 5t; Purg. xxii, 7. Altri: li. — Coi la ci-culata ecc., in giro, in eirculo cantata (L.). in giro, in circulo cantata (L.). si complea il cantar dell'angelo, che andava a ruota cantando

112-126. Lo real manto, ecc. 112-120. Lo veat manio, ecc. Il none cielo, o primo mobile, il quale si volge tra l'ottava spera, ov'è ora il poeta e l'empireo (B. B.). — Conv., 11, 4: Questo è il sovrano edificio dei mondo, nel quale tutto il mondos'inchiude e di fuori dal condenville à l'T. — Volumi quale nulla è (T.). - Volumi, ciefi, ch'e muove, mosso da Dio. cich, ch'e muove, mosso us tro. Volume da volgere e da rivol-gere le stere soggette. Ov.: Cele-ri volumine, del cielo (T.). — Pin ferve, più si scalda — più r'avviva, più è operativo et ef-fettivo (B.). Nell'alito d'Iddio, nella vidinità, nello spiro di Dio critallino, cioè diafano ovvero tutto trasparente. Onde egli Intende, che il nascondersi agli ochi suo la coronata famma di Maria Vergine, sollevatasi verso la spera suprema (v. 108), non da altro provenisse che dal lunghissimo tratto del cielo realisto pre intercentario. dal lunghissimo tratto del cielo stellato che interponevasi tra il lungo dove egli stava, e tra l'interna riva, ossia concava superficio del primo mobile; e che, se stato (ase il solo primo mobile di raezzo, non avvebbesso, per la sua perfettissima diafanta, impedito mai l'aspetta delle correcto di suma tra delle concente suma tra delle correcto delle comme tra delle correcto delle to della coronata fiamma (L:). La sua parvenza... non ap-pariva, la di lei veduta spariva parina, la di lei veduta spariva (L.). - Appresso via semenza, dietro Gesì Cristo (T.). - Per l'animo, eco., per quell'amorosa fiamma che fin nel di fisori, negli esteriori movimenti, l'animo appalesa (L.). - Candorti, candide fiamme (L.).

128-139. Regina cwit, eco. Principio d'un'antiona che canta la Chiesa uel tempo paranale in teda di nostra Donna romate in teda di nostra Donna

E girerommi, Donna del ciel, mentre Che seguirai tuo Figlio, e farai dia Più la spera suprema, perchè gli entre. Così la circulata melodia Si sigillava, e tutti gli altri lumi Facean sonar lo nome di Maria. Lo real manto di tutti i volumi Del mondo, che più ferve e più s'avviva Nell'alito di Dio e ne' costumi Avea sopra di noi l'interna riva Tanto distante, che la sua parvenza Là dov'io era ancor non m'appariva. Però non ebber gli occhi miei potenza

Di seguitar la coronata fiamma, Che si levò appresso sua semenza. E come fantolin, che ver la mamma Tende le braccia poi che il latte prese. Per l'animo che in fin di fuor s'inflamm Ciascun di quei candori in su si stese Con la sua flamma, si che l'alto affetto Ch'egli aveano a Maria, mi fu palese. Indi rimaser li nel mio cospetto,

Regina cœli cantando si dolce. Che mai da me non si parti il diletto. O quanta è l'ubertà che si soffolce In quell'arche ricchissime, che foro A seminar quaggiù buone bobolce! Quivi si vive e gode del tesoro

Che s'acquistò piangendo nell'esilio Di Babilon, ove si lasciò loro. Quivi trionfa, sotto l'alto Filio Di Dio e di Maria, di sua vittoria, E con l'antico e col nuovo concilio Colui, che tien le chiavi di tal gloria

cantare dagli angeli nella pe- qui espresso il loss ste di Roma dell'890, e nell'u- Terra buona del Van dirla aggiunse un altro verso: rende per uno cesto, e Ora pro nobis Deumi Alleitata è una misura di terre (Lf.). — Che mai da me, eco, que este anime che lui lo lo sento tuttavia mentre buona terra da senias sorivo (Ces.). — Oh quanta, tarono colà seco il lare ecc., oh quanto abbondevole biolog è detta in slumi raccotta di premio si soffene, di Lombardia (Ces.). — si sostiene, si contiene (L.). Si vive. co. La sessi ripone (B.). — in quell'arche questo terretto e parricchissime, in que' doviviosis—importa; quivi, lei ne simi ricettacoli, tornata loro si gode dalle anime su dallo sparso in terra seme delle che fu da loro acquis nimo appalesa (L.). — Candoși de distanue (L.).

128-139. Regina cult, ecc, virtu (L.). — Buone bobolce, patimenti e col piale b
Principio d'un' antifona che buone lavoratrici (B.). (Pro- sto mortale salio, our e
enta la Chiesa nel tempo palo, 11, Cor., 1x, 6). Bobolce, dal riamente fu da sui
souale în lode di nostra Donna lat.; bubulces, aratrici e semil'oro, cloè si riamente
(Volpt). — Regina cult, lottanatrici della terra (L.). Poli- chezze. E princip di
ret Allettia. — Ousa, quem riano, Stanze, 1, 33; Le tre ore, Chiesa trionatus s. Di
mernisti portare, Allettia. — che'n cima son bobolce Pascon B.). — Con l'antica
luia. — Gregorio Magno l'udi vini (L.). lo sto con chi dice e del nuovo Testanues.

si gode dalle anime

# CANTO VENTESIMOOUARTO.

preza i beatí a volere un poco illuminare a Dante l'intelletto, e quegli, roteando, runo il loro compiacimento. Il più luminoso tra essi (ch'è san Pietro), s'avanza, a tre volte intorno Basirice, e poi interroga Dante sopra la fede. Eyi la definiaze o san Paolo, e spiega la definizione. L'apostolo, approvandolo pienumente, lo benet suo canto, e lo cinge tre volte del suo esplendore.

lizio eletto alla gran cena benedetto Agnello, il qual vi ciba he la vostra voglia è sempre piena; grazia di Dio questi preliba uel che cade della vostra mensa, na che morte tempo gli prescriba, mente alla sua voglia immensa, ratelo alquanto: voi bevete pre del fonte onde vien quel ch'ei pensa. eatrice: e quelle anime liete ero spere sopra fissi poli, amando forte a guisa di comete. e cerchi in tempra d'oriuoli iran si che il primo, a chi pon mente, to pare, e l'ultimo che voli, uelle carole, differentete danzando, della sua ricchezza i facean stimar veloci e lente, ella ch'io notai di più bellezza to uscire un fuoco si felice, nullo vi lasciò di più chiarezza; fiate intorno di Beatrice olse con un canto tanto divo, la mia fantasia nol mi ridice; 25 alta la penna, e non lo scrivo, l'immaginar nostro a cotai pieghe, che il parlare, è troppo color vivo. a suora mia, che si ne preghe ta, per lo tuo ardente affetto uella bella spera mi disleghe: fermato il fuoco benedetto, mia Donna drizzò lo spiro, favello così, com'io ho detto.

quale viene e procede lo pen-sieri suo (B.J. Quello onde egil ha cotanta sete di sapore e conoscore. — Si fero spere, si misero a ruota, come sfere (Ccs.) Si composero in circoli per aggirarsi intorno a Danto a Beatrice, come (insera loro per aggirarsi intorno a Dante e Beatrice, come fossero loro quegli altri lumi del canto XIII. 20e segg. (L.). — Fiammando, fiammeggiando (B.). Di comete. Riguarda la viveza dello splendore: ma il Lan. e l'O.: Enne di undici maniere, fra le quali n'è una appellata corona, nella cui similitudine pone che si faceano quelle apone che si faceano quelle a-nime beate. - Come cerchi. ecc., come ruote una movente l'altra, nella maniera che negli orologi si congegnano (L.).

— Che il primo, il primo cerchio, la prima ruota, dal peso
o dalla molla immediatamente mossa, tanto lentamente si muove, che pare quieta, e l'ul-timo tanto velocemente s'agtimo tanto velocemente s'aggira, che pare voli (L.).—
Queelle carole, anime carolanti (Cas.). Differente-mente.
Queeta sperzatura degli avverbi
che finiscono in mente piaque
all'Ariosto, il quale disse anche, x.i., 32: Fece la doma di
sua man le sopra-Vesti. Verso comiziale. Vedi Affò, Di., a
questa voce.—Ricchezza, abundanzia della bestitudine (B.).
Beny: Glorica suca.—Stimar,
dalla velocità o lentezza del
loro rotare, gli davan razione

dalla velocità o lentezza del loro roteare, gli davan ragione di giudicarle più o meno rioche di gloria (Ces.).

19-33. Di più bellezza, più lucida (Lan.). — Fuoco, uno beato spirito si avventureso e si splendiente (B.). — Vi lascio, in quella caròla (L.). — Si volte: Sopra, XXIII, 195 esegg.
Gabrielsinterno a Maria, Pietra favellò così, com'io ho detto.

standalizio, Lat.; sodali
sodalizio, Lat.; sodali
sodalizio, Lat.; sodali
sodalizio, Lat.; sodali
sodali sono i com
vulgo, ai piedi di coloro che si voles copra, xxiii, 105 essegg.

n mensa (Anon.).

seggono ricolgo di quello che Gabriele intorno a Maria: Pietro

n cena, ecc., a quella da loro cade.

- Tempo gli ti fondatore della Chiesa in
sterna (B.).

Gran, prescriba, il termini lo tempo torno a Beatrice, alla sapiena

mpilivo, ma accenna del vivere (B.). Innanzi che

delle cose di Dio (7.).

- Divo.

abola. Luc., xiv, 16: arrivi al tempo dovuto, che è divino (Volpi).

- A cotoi pis
magnam. Apoc.. xix, quella dopo morte, per gustare

gle, a dimostrare siffatte di
pui ad cenam nuptia
i boni del Cielo (Lami).

- Alla stinioni, che sono come pis
ni vocati sunt (7.).

- xua voglia immensa. Altri

spiritualmente (B.).

- Di quel che, eco. disposto (Lan.).

- Roratelo.

p. di D.: Esset mini color

1, 29: Matth., xv. 27: Imbignatelo et irrugiantelo.

vivus plicaturis litt, quas pi
1, 1: Io adunque, che (B.).

Del fonte indeficiente

correr volendo pingere, opor
to alla beata mensa, della Sapienza Divina, dal tet earum colorem martificare. — O santa suora mia, ecc., che ne preghi si devota, tu mi disleghi da quella spera per lo tuo ardente affetto verso Dante. — Fai partire da' mici compagni (T.). — Suora, sorella nella gloria (Vent.). — Preche c'autiephe, preghi edisleghi. — Poscua fermato, ecc. Quel fucco benedetto, poscia ch'epi si fu fermato, dirizzò alla mia donna lo spire (la voalla mia donna lo spiro (la vo-ce), che favellò com'io ho detto

(Biag.).
34-45. O luce elerna, ecc., o anima, santa luce di s. Piero apostolo di Cristo (B.). — Viro. anima, santa luce di s. Piero apostolo di Cristo (B.). — Vivo, nomo (L.). — Le chiavi, Oh et porto giv, ecc., le chiavi di questo maraviglioso gaudio (del Faradiso), ohe porto giu in terra, allorquando scese a vestire la nostra umanità (L.). Miro, Bocc., Tes., xii. 71: Cose magnifiche e mire. — Tenta, esamina (L.). — Lievi e gravi, facili e difficili (L.). Più e meno essenziali (T.). — Per la quai, ecc., per virtà della qual fede camminavi sicuro sulle acque del mare di Tibertade. Matth., xii (Vent.). — S'egid ama, ecc. Tocca le tre virtà : Pede. Speranza e Cartia (B.). — Il vico, occhio in Dio (T.). — Bipista. Sepra, xvii. 37: La contingenza... Tutta è diputa nel cospetto eterno (T.). — Ha fatto civi, ecc., ha per mezzo della verace fede, da voi predicata, acquistato cittadini (L.). a darli gloria e laude (B.). — E buon, ben fatto (B.). — Arrici. Polchè la fede popola il paradiso, è buono che a lui venga il destro di ragionarne centre de la venga il destro di ragionarne con presenti de lestro di ragionarne con presenti del setro di ragionarne con presenti del setro di ragionarne de la venga il destro di ragionarne con presenti del setro di ragionarne del setro di ragionarne con presenti del setro di ragionarne del setro di ragionarne con presenti del setro di ragionarne del setto di ragionarne del setro di ragionarne del setro

(B.).— Ebuon, ben fatto (B.).
— Arrici, Poliche la fede popola il paradiso, è buono che a lui venga il destro di ragionarne a gloria di lei.— Arrici repicio per avvenire al modo francese (T.).

46-57. Baccellier, lo rispondente nelle questioni teologiche (B.).— Il baccelliere è s'arma lacendo, finche il maestro propone la quistione per approvarle, perche elia provata, dissussa, per via di argomenta-zione, non già per definirla; che ciò dee essere il frutto della argomentazione stessa (Tor.).— S'arma di risposte terni mei sentiment (L.).

25, Si prepara.— Il maestro proto (L.).— S'arma di risposte terni mei sentiment (L.).

25, Si prepara.— Il maestro proto (L.).— A tali esentiment (L.).

25, Si prepara.— Il maestro proto (L.).— A tali esentiment (L.).

26, Dall' alto primipilo, 11, 19. E detta zustanze zione, qual era quella della cristiana fede (L.).— Levai la fronte, che prima toneva basso (lo capo), come fa vovero dardo da lanciare (Cer.).— Prescio, proto (L.).— Che mi largisco qui la lor parte la professione, qual era quella della cristiana fede (L.).— Une di la fronte, che prima toneva basso (lo capo), come fa portare un giavelloto porta tutto l'edificio purità della cristiana fede (L.).— Il verace stito, la veridica gomento, principio di dedi rica sicome quella ond'egli della cristana fede (L.).— El tuo caro nel (T.).— Delle non pores chi pensa (B.).— Onde spirava grate, san Paolo.— Che mise. Cavalon. Ivi Questa e in aquesto, onde usciva costa para e me sua quiditate.

Allora udii: Dirittamente senti.

Se bene intendi, perchè la rippose
Tra le sustanzia di cose sperate,

Il dia ragomenta della renta printente senti.

Se bene intendi, perchè la rippose
Tra le sustanzia di cose sperate,

la rippose di le argomenta.

Allora udii: Dirittamente senti.

Se bene intendi, perchè la rippose
Tra le sustanzia di cose sperate,

la rippose di le argomenta dello rentalità e profonde cose,
Che mi largiscon qui la lor parvenza pro con di la sputa di cose senti.

Agli occhi di laggiu son si nascose,

25, viste e cenni (B.

Ed ella: O luce eterna del gran viro, A cui nostro Signor lasciò le chiavi, Ch'ei portò giù, di questo gaudio miro, Tenta costui de'punti lievi e gravi, Come ti piace, intorno della fede,

Per la qual tu su per lo mare andavi. S'egli ama bene, e bene spera, e crede, Non t'è occulto, perchè il viso hai quivi Dov'ogni cosa dipinta si vede.

Ma perchè questo regno ha fatto civi Per la verace fede, a gloriarla,

Di lei parlare è buon ch'a lui arrivi. Si come il baccellier s'arma, e non parla, Fin che il maestro la quistion propone, Per approvarla, non per terminarla;

Cosi m'armava io d'ogni ragione, Mentre ch'ella dicea, per esser presto A tal querente e a tal professione. Di', buon Cristiano, fatti manifesto; Fede che è? Ond'io levai la fronte

In quella luce onde spirava questo; Poi mi volsi a Beatrice, ed ella pronte Sembianze femmi, perchè io spandessi L'acqua di fuor del mio interno fonte.

La grazia che mi dà ch'io mi confessi, Comincia' io, dall'alto primipilo, Faccia li miei concetti esser espressi.

E seguitai: Come il verace stilo Ne scrisse, padre, del tuo caro frate, Che mise Roma teco nel buon filo,

Fede è sustanzia di cose sperate,

Che l'esser loro v'è in sola credenza, Sopra la qual si fonda l'alta spene. E però di sustanzia prende intenza: 76 E da questa credenza ci conviene Sillogizzar, senza avere altra vista; Però intenza di argomento tiene. Allora udii: Se quantunque s'acquista Giù per dottrina fosse così inteso, Non v'avria luogo ingegno di sofista. Cosi spirò da quell'amore acceso; Indi soggiunse: Assai bene è trascorsa D'esta moneta già la lega e il peso; Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. Ed io: Si, l'ho, si lucida e si tonda, Che nel suo conio nulla mi s'inforsa. Appresso usci della luce profonda, 88 Che li splendeva: Questa cara gioia, Sopra la quale ogni virtù si fonda, Onde ti venne? Ed io: La larga ploia 91 Dello Spirito Santo, ch'è diffusa In sulle vecchie, e in sulle nuove cuoia, È sillogismo, che la m'ha conchiusa Acutamente si, che in verso d'ella Ogni dimostrazion mi pare ottusa. lo udii poi: L'antica e la novella Proposizione che si ti conchiude, Perchè l'hai tu per divina favella? Ed io: La prova che il ver mi dischiude Son l'opere seguite, a che natura Non scaldò ferro mai, nè battè ancude. Risposto fummi: Di' chi t'assicura Che quell'opere fosser? Quel medesmo Che vuol provarsi, non altri, il ti giura. Se il mondo si rivolse al Cristianesmo, Diss'io, senza miracoli, quest'uno E tal, che gli altri non sono il centesmo; Chè tu entrasti povero e digiuno In campo, a seminar la buona pianta, Che fu già vite, ed ora è fatta pruno. Finito questo, l'alta Corte santa Risono per le spere un: Dio lodiamo, 112 Nella melode che lassu si canta.

acceso d'amore (L.) - È traccorra, è ripassata, esaminate
(L.). -- Comuno delle moneta.
Passare (T.). -- Ma dinami,
ecc. Di', questa conoscerza
l'hai tu veramente, o parii per
detto allrui 1 (Ces.). -- Lhai
fatta tua per meditazione (T.)
-- Tonda, intera, non tosata, -Conio. Tutta spiccata v'è l'impronta del conio (Ces.). -- Mi
e'inforsa, m'è in dubbio (B.).
89-99. Questa cara giora pretiosa genma della fede (L.).
Onde ti vennel da che prove
(T.). -- La larga ploia, pioggia,
-- Cuoia, carte, di pelle d'animali, come di pecore, montoni,
agnelli e cavretti; et intenda qui
del vecchio. Testamento e cle
nuovo (B.). -- B'illogiamo è
l'argomento, la ragione - che la
m'ha conchiusa, fatto conchiudere (T.). Sei l'Evoico. m'ha conchiussa, fatto conchiu-dere (T.). Se li Profeti, nei quali parlava lo Spirito Santo, predicevano le cose che poi avvenneno di Cristo; e se Iddio promise al suo populo di man-dare lo Salvatore del mondo, dunque vero è quello, che la santa Chiesa crede e clascuno aunque vero e quello, che la santa Chiesa crede e ciasguno cattolico, siochè ben dice l'autore che è lo sillogismo che il ha conchiusa la fede (B.). Ella, l'autorità m' è ragione fortissima (T.). S. Paolo: Fides ex auddiu; auddiu; auddiu; audmi extern per verbum Christi (Ces.).—S'oppone ad acutamente (Ces.).—L'antica e la movelta Proposizione, il veschio e nuovo Testamento: continua la presa metafora dei sillogismo, il quale consta di due proposizioni, maggiore e minore, e della conclusione; onde seguendo dioct che si, che così, ti conchiude (L.).—Per divina favella, che sia detta da Dio (B.)

100-114. La prova, con, l'argomento che i il dimestra la Seritime.

gomento che mi dimostra la Scrittura essere parola di Dio (Ces.). - L'opere, i miracoli (L.). - Chi l'assicura, ecc. Chi (L.). — Chi l'assicura, ecc. Chi l'assicura che fossero quell' o-pere, cioè che avvenissero que' pere, cloe de avvenissoro que miracoli che tu di'i nessun altro te lo afferma, se non quello stesso che vuol provarsi, cioà l'antico e il nuevo Testamento (Tor.). Egli è un dire: questo è un circolo vizioso; guine abbia s. Paolo detto la nome (L.). — E da questa crefide primieramente sperandaram substanta serum, e pointo aggomentare, discorrere
gen, argumentum non appaintorno alle coss feologiche (L.). — Povar a cosa con la cosa meresitium (L.). — Le profonde
core, gli alti mistari, — Che mi dommi (T.). Argomento, perlati mistari, — Che mi dommi (T.). Argomento, perchi degli uomini in terra (L.).
Agti cocht di laggiu, agli ocin sola credenza, che laggiu per via di ammaestramento si mo De Civitate Det, cap. 5.

100 esistono se non nella fede.
101 però, ecc., se cune sustanziar o e retto modo che tu hai le di quosto solo miracolo (B.).

102 para d'altre cose, perciò sarebbe più luogo a' softsmi abbandonato ogni cosa di
fede di sostanza prende (L.). — Corì spirò, cotali pagiuno, essendo con attinentifenza, acquista concetto e role uscirono da quello spirito

qualta crequesto è un circolo vicoso;
ce, cosa con la cosa medesima che dee esser provata
desima che desima c

(B.). — Pianta, la Chiesa. — Corte santa, del beati (B.). — Dio lodiamo. G. Vill., XII, 3: Dio Joddamo. G. Vill., XI, 3: Sonate le campane a Dio lat-damo (Ces.). II Te Deum lati-damus (Bl.). — Canto. Purg., XXXII, 62 [T.]. La melode che lvi si canta è il Sanctus, San-ctus, Sanctus, ecc. (Ces.). 115-123. E quel Baron, s. Pie-tro. Era in uso a que' tempi di dare ai Santi que' titoli ressi che davansi nel mondo ai gran personaggi. Mezer

stessi che davansi nel mondo al gran personaggi. Messer santo Jeronimo, il Passavanti; Baron messer sant'Antonio, il Boecaccio (L.). — Di ramo in ramo, d'una in altra questione fin presso all'ultima (Cs.) — La grazia che donnea, eco. la consis, che amoraggia colla La grazia che ambreggia colla tua mente, e in lei si compla-ce (L.). Nelle Rime: Sdonnet, ai parta dall'amata. — La boc-ca ("aperse, ecc., if fece fin qui dire quanto si conveniva (L.). — Ci o che fuori emerse, uso) dalla tua bocca (B.). — E primer, manifestare gli ar-

usci datta tua oocca (B.). — E primer, manifestare gli articuli della fede (B.). — Ed onde, per che via (T.). 124-141. Spirito, nel mondo fu padre, e quine spirito (B.). — Che vedi (Jo che, ecc., che ora vedi ciò che una volta credesti tanto fermamente, che aldesti tanto fermamente, che allorquando corresti con s. Giovanni al sepoloro del Redentore, a te fu dalla divina grazia concesso di entrarvi il primo, e vincere così il condiscepolo, che, di te più giovine e
snello, era il primo cola arrivato. Vodi Giov., xx (L.).—
De Mon., 111, 9: Dicti entin Johannes i pium (idezi Pelrum)
introvirse subito cum venit in
monumentum, videns afitum monumentum, videns alium discipulum cunctantem ad ostium. - La forma, ecc., la serie ed ordine delle cose che prontamente credo, e il motivo di esso mio credere (L.). - Non moto, non mosso, imperò che è stabile ed immutabile (B.). è stabile ed immutabile [B.].

— Con amore, come amato e desiderato [B.].

— Fisice, fisi
cho - metafisice, metafisiche,

— Dalmi, me lo dà a credere quinci, dal cielo [7.].

— Anche la verità, ecc., che dal cielo viene a manifestarsi in terra per gli scritti di Moisè, ecc. [L.].

— Per saturi, Luca, XXIV. 44: Tutte le core che so
mo scritte in Mosè e ne Pro
scritte in Mosè e ne ProE quel Baron che, si di ramo in ramo, Esaminando, già tratto m'avea, Che all'ultime fronde appressavamo, Ricominciò: La grazia che donnea Con la tua mente, la bocca t'aperse Infino a qui, com'aprir si dovea;

Si ch'io approvo ciò che fuori emerse; Ma or conviene esprimer quel che credi, Ed onde alla credenza tua s'offerse.

O santo padre e spirito che vedi Ciò che credesti si, che tu vincesti Ver lo sepolcro più giovani piedi, 127 Comincia' io, tu vuoi ch'io manifesti La forma qui del pronto creder mio, Ed anco la cagion di lui chiedesti. 130

Ed io rispondo: Io credo in uno Iddio Solo ed eterno, che tutto il ciel muove, Non moto, con amore e con disio; Ed a tal creder non ho io pur prove Fisice e metafisice, ma dalmi

Anco la verità che quinci piove Per Moisè, per profeti, e per salmi, Per l'Evangelio, e per voi che scriveste, Poichè l'ardente Spirto vi fece almi;

E credo in tre persone eterne, e queste Credo una essenzia si una e si trina, Che soffera congiunto sunt et este.

Della profonda condizion divina Ch' io tocco mo, la mente mi sigilla Più volte l'evangelica dottrina. Quest'è il principio; quest'è la favilla Che si dilata in fiamma poi vivace, 145

E, come stella in cielo, in me scintilla. Come il signor ch'ascolta quel che piace, 100 Da indi abbraccia il servo, gratulando Per la novella, tosto ch'ei si tace; Cost, benedicendomi cantando,

Tre volte cinse me, si com'io tacqui, L'apostolico lume, al cui comando Io avea detto; si nel dir gli piacqui.

del mondo (T.). — E cresto, fede nell'anima, por lo que ecc., sono tre persone ed una poi discorrendo crede tuti sostantia. e così uno iddio articoli si come sono seno (B.). — Che soffera conpiunto nelli simboli (C.). Cum pri sunt et este; este per est; che cipitum solum assumentori la medesima divina essenza mediorum sit radiz. De Mo ammette insieme e il plurale un. 1. — Come il signore sunti, quanto alle persone, ed come il padrone, a cui il si il singolare est, quanto alla reca una notizia che gli pi diviniti di discorrenza ha quello finita

che la verità, ecc., che dal (B.). — Che softera congiunto nelli simboli (G.), Cum pricialo viene a manifestarsi in sunt et este; este per est., che cipium solum assumendore terra per gli scritti di Moise, la medesima divina essenza mediorum sit radize, De Min ecc. (L.). — Per salmi. Luca, ammette insieme e il plurale 111, 1. — Come il signor, maxiv. 44: Tutte le cose che so-sunt, quanto alle persone, ed come il padrone, a cui il seno scritte in Mosè e ne Pro-il singolare est, quanto alla reca una notizia che gli pie feti e ne' Salmi, di me (T.). divinità (L.). — Per vot, Apostoli di Cristo — Ch'sio tecco, ecc., il Vangelo con lui, la abbraccia (L.). noniche e li Atti (B.). — Pot-m'informa e stampa la mente Benedicendoni cantando, esche, ecc., paichà lo Spirito di- (mi fa conoscre) in più luoghi tandomi benediconi (L.). sino, sceso sopra di voi in di questo modo profondo del-Cinse me, cinse con corvia forma di fuoco, vi fece santi l'esser divino, dallo toccai te-luce (T.). — L'apostolico lum (L.). — Almi, santi e venera- sta (Ces.). — Quest'è i prim- lo spindore nel quale era sibili (B.). Nutritori della fede cipio, ecc., il quale pianta la Piare (B.).

# CANTO VENTESIMOQUINTO.

Introduce il Poeta in questo canto san Jacopo ad esaminarlo della Speranza, proponentogli tre dubbi, de quali Beatrice solve il secondo ed esso gli altri. Ultimamente introduce san Giovanni Evangelista a manifestargli che il suo corpo, morendo, era rima to in terra.

Se mai continga che il poema sacro, Al quale ha posto mano e cielo e terra, Si che m'ha fatto per più anni macro, Vinca la crudeltà, che fuor mi serra Del bello ovile, ov'io dormii agnello Nimico ai lupi, che gli danno guerra; Con altra voce omai, con altro vello Ritornerò poeta, ed in sul fonte Del mio battesmo prenderò il cappello; Perocchè nella Fede, che fa conte L'anime a Dio, quivi entra' io, e poi Pietro per lei si mi girò la fronte. Indi si mosse un lume verso noi Di quella spera, ond'usci la primizia Che lasciò Cristo de'vicari suoi. E la mia Donna piena di letizia Mi disse: Mira, mira, ecco il Barone, Per cui laggiù si visita Galizia. Si come quando il colombo si pone Presso al compagno, l'uno all'altro pande, Girando e mormorando, l'affezione, Cosi vid'io l'un dall'altro grande Principe glorioso essere accolto Laudando il cibo che lassù si prande. Ma poi che il gratular si fu assolto, Tacito coram me ciascun s'affisse, Ignito si, che vinceva il mio volto. Ridendo allora Beatrice disse: Inclita vita, per cui l'allegrezza Della nostra basilica si scrisse, Fa risonar la speme in questa altezza; Tu sai che tante volte la figuri, Quante Gesù ai tre fe'più chiarezza.

1-12. Se mai continga, ecc., perciò, a differenza degli antese per alcuno tempo avvegna. riormente laureati poeti gentili

Ha posito mano, dato opera nel Romano Campidoglio, sce(B). L'Anon.: La grazia di glie esso la Chiesa e il proprio
Dio e l'ingegno umano; o nel battisterio, dove bambino, per
quale ho trattato delle cose del bocca di chi a battesimo lo

cedente nel fine: Tre volta cinse me... L'apostolico lume. 13-27. Indi si mosse, ecc., di 13-27, Indi is mosse, ecc., di poi dalla medesima schiera ondera, per venire a noi, uscito san Pietro, il primo suo vicario che lasciò Cristo in terra, si mosse verso noi un altro lume (L.). — Il Borone, altro lume (L.). — Il Borone, ecc., san Jacopo apostolo, per cui divozione si visita dai pellegrini il di lui sepolero in Compostella nella Gallizia, provincia della Spagna (L.). — Si come quando, ecc., nella maniera che, quando un oblombo, volundo, viene a posarsi presso al compagno, pongonsi ambedue a far delle giravolta intorno a se medesimi, ravolte intorno a se medesimi. mornorando, e pandendo, ma-nifestando così lo scambievole loro affetto (L.).— Si prande. Il Buti: li prande, lo quale cibo, cice iddio, in vita eterna il sazia (B.).— Il gratular, lo rallegrarsi insieme — as-solto, finiti (B.).— Cassan m. solto, finito (B.). - Curam me. alla presenza mia. Sopra, II, 62: - Coram patre. - S'affisse, si fermò (B.). — Ignito 11, ecn., acceso, risplendente così, che facevami abbassare la faccia

(L.).
29-39. Inclita vita, gloriosa
anima - l'allegrezza, lo gaudio della nostra Chiesa triundio cella nostra cinesa triun-fante (B.). Altri: largheriza, — Fa rizonar la speme, eco., fa che qui in cielo si dica da co-stui, che è qui meco, la spe-ranza che cosa sia (B.). Fa che odasi una volta il nomo di speranza in quest'alto luogo, dove, perocchè ogni desiderio vi è compito, il nome di essa virtu non ha luogo (L.).— Tu sai che tante volle, ecc. Suppone che quante volle Gesu Cristo, alla manifestazione di sna divinità per prodigiosi futti volle presenti i soli tre disce-poll Pietro, Giacomo e Gio-vanni (Matt., xvi:; Marco, v.). quale ho trattato delle cose del bocca di chi a battesimo lo poli Pietro, Giacomo e Giocielo, e di quelle della terra, tenne, aveva la fede medesima vanni (Matt., xvi; Marco, v.).

— Macro, magro. — Bello o- professato (L.). — Conte, mani- significar rolesse con quel terville, Firenze (B.). — Vello; vo- feste (B.). Note. — S, Gregorio nario numero la corroborace e chioma mutate dagli anni: papa: Per fidem nanque ab zione che con essi prodigi venon più uomo di parte, ma omnipotenti Deo cognoscimur, niva a recare alle tre feologali amato poeta. Petr: Pettivando — Entra'o, mi arrolai (L.), virtu, Fede, Speranza e Carità; ol ruo vecchio i bianchi velli Al battisterio entrai nella fede e che Pietro giurasse la fede, (T.). — Osppello, corona (T.). (Cer). — Pietro per leti, per la Giacomo la speranza, Giovanni Barb., Cappel di perte. Perchè professione ch' io feci della la carità; ciascuno cioè quella appera cotal laurea in mercede medesima fede (L.). — Si mi virtù che di fatto nelle sue di poema sacro, ed in cui fa girò la fronte. Si riferisca e apistole maggiornenta fa sperafossione della cattolica fode, quelle parole del canto anta- care. Per questa esgione fa

Beatrice dirsi a san Giacomo . ohe tante flate figuri esso nell'evangelice testo la speranza, quante flate Gesu Cristo fe' a' fre più chiaretta, fece a' tre soli discepoli più chiara ma-nifestazione della sua divinità nifestazione della sua divinità (L.). — Tante, tre volte (T.). — Figuri, nella tua epistola (T.). Quante, Accenna alla risurrezione della figlia di Jairo, alla Trasfigurazione e al volere que fro il Salvatore nell'Orto di Getsemani più prosso a se (T.). — Leva la festa, ecc., abbasata pel troppo lume, e rimani persuaso, che ogni potenza vegnente dalla terra, per qui adoprarsi, conviene tenza vegnente dalla terra, per qui adoprarsi, conviene che si perfezioni a raggi del divino lume (supra xxiii, 28 a segg.). Accenna, così dicendo, di avere a Dante resa forte la vista a poter ciò che forte la vista a poter ciò che prima non poteva. Essore que-sto l'intendimento ne lo con-ferma il terretto seguente (L).— Dat fucco secondo, dal lume secondariamente al poeta ac-costatori, in cui celavasi san Jacopo, lo scrittore dell'epitola cattolica (L).— Leval pli oc-chi at monti. Salmo 120, 1: Le-ngui genera, mossi in monter. vati oculos meos in montes, unde teniel auxilium mith, e questi sono i santi Apostoli, che sono posti in alto per co-collenza di dottrina [B.].

Che pl'incurvaron, ecc., che prima fecero gli occhi miei stessi abbassare col troppo lume (L.). Colla troppa gravità della dottrina sua (B.).
40-48. Poiche, ecc. E s. Giacomo che parla, come apparisce dal verso 48. — Taffronti, guardi a fronte a fronte (B.). Imperadore, iddio (B.).

Conti, santi: li conti si diceno compagni dei signori, e li beati vani oculos meos in montes,

compagni dei signori, e li beati compagni del signori, e in ceau sono compagni d'Iddio: imperò che coa lui stanno, come li conti stanno coi regi et accempagnanii (E). Vuol Dio che tu t'incontri co vuol beati più alti (T). — La speme, dell'sterna beatitudine — che, la sola — laggiu bene, ragio-nevolmente, santamente, tinnavora i cuori umani (L.). Qui di ciò vale perció, cioè per a aver veduto il bene di questa corte (Tor.). O con ciò, con rapportare ciò che ha veduto (Ces.). — Per la tua visione tu prenda più forte in te la speranza e in altrui (T.). — Di guic ch'ellé, dimmi che cosa e speranza (L.). — Come, co- me l'hai in te e percha (T.). — Cosi erguti, soc., così anche il fercordo ha vatulo para lumi (L.).

Leva la testa, e fa che t'assicuri; Chè ciò che vien quassù del mortal mondo, Convien ch' a' nostri raggi si maturi. Questo conforto dal fuoco secondo Mi venne; ond'io levai gli occhi a'monti, Che gl'incurvaron pria col troppo pondo. Poiche, per grazia, vuol che tu t'affronti Lo nostro Imperadore, anzi la morte, Nell'aula più segreta, co' suoi Conti. Si che, veduto il ver di questa corte, La speme che laggiù bene innamora In te ed in altrui di ciò conforte: Di' quel che ell'è, e come se ne inflora La mente tua, e di'onde a te venne; Cosi segui 'l secondo lume ancora. E quella pia, che guidò le penne Delle mie ali a cost alto volo, Alla risposta così mi prevenne: La Chiesa militante alcun figliuolo Non ha con più speranza, com'è scritto Nel sol che raggia tutto nostro stuolo; Però gli è conceduto che d'Egitto Vegna in Gerusalemme per vedere. Anzi che il militar gli sia prescritto. Gli altri due punti, che, non per sapere Son dimandati, ma perch' ei rapporti Quanto questa virtù t'è in piacere. A lui lase io, chè non gli saran forti, Nè di iattanza, ed elli a ciò risponda, E la grazia di Dio ciò gli comporti. Come discente ch'a dottor seconda, Pronto e libente, in quello ch'egli è sperto Perchè la sua bontà si disasconda: Speme, diss'io, è uno attender certo Della gloria futura, il qual produce

Grazia divina e precedente merto.

consumption d'Iddie: Imperò che con lui stanno, come il conti stanno coi regl et accidin me a rispondere (L.).— teva averlo nol dichiararti quancompagnanti (B.). Vuol Dio Militante, terrena (B.).— Con to fone di speranza fornito (L.) che tu c'incontri co' suoi beati piu speranza, fornito di mag- Tè in piucere quanto dila più alti (T.)— La speme, giore speranza di costui (L.). piace (B.).— Qui comportare dell'eterna beatitudine — che, — Con'è scritto, ecc., come vale concedere (Tor.).

la sola—lagguis bene, ragio—apparise in Dio che illumina—64-78. Dicente, discepplo.—nevolmente, santamente, sina—tutti noi. Sopra, xxiii, 28 e Seconda. Segue a dise dapa di ciò vale perciò, cioè per mondo venga in Paradiso (L.). Di buona voglia (L.).— Libense di ciò vale perciò, cioè per mondo venga in Paradiso (L.). Di buona voglia (L.).— Libense di ciò vale perciò, cioè per mondo venga in Paradiso (L.). Di buona voglia (L.).— Libense di crò vale perciò, cioè per mondo venga in Paradiso (L.). Di buona voglia (L.).— Libense di ciò vale perciò, cioè per mondo venga in Paradiso (L.). Di buona voglia (L.).— Libense di corte (Tor.).— Con cantano: In extiu Israel de ciò che ha bene imparato (L.).— rapportare ciò che ha veduto (Expito: era simbolo e reli— Bonda, abilità, probitò.— (Cor.).— Per la tua visione tu gioso e morale e politico (T.). Si dissaconda, si paiesi, renda più forte in te la spe——Anzi che il militare, ecc., Speme....è uno altender, suranza e in altrui (T.).— Di' prima che gli si termini la Definisce la speranza con is quel ch'ell'e, dimmi che cosa vita mortale, ch'è una conti—parole stesse da Maestra della sepranza (E.).— Come, so- nua militia. Job. vit, l'. Militar sentense, che none: Est speranza (E.).— Come, co- nua militia. Job. vit, l'. Militar sentense, che none: Est speranza (E.).— Come, co- nua militia. Job. vit, l'. Militare sentense, che none: Est speranza (E.).— Come, co- nua militare de ciò che ha contina supera quan matere tratto, poste la precondo Apostolo parlonimi (L.).— comegli sperie sperohé (T.).— e

Da molte stelle mi vien questa luce; Ma quei la distillo nel mio cuor pria, Che fu sommo cantor del sommo duce. Sperino in te, nell'alta Teodia Dice, color che sanno il nome tuo: E chi nol sa, s'egli ha la fede mia? Tu mi stillasti con lo stillar suo Nella pistola poi, si ch'io son pieno, Ed in altrui vostra pioggia repluo. Mentr'io diceva, dentro al vivo seno Di quello incendio tremolava un lampo Subito e spesso, a guisa di baleno. Indi spirò: L'amore ond' io avvampo 52 Ancor ver la virtù, che mi seguette Infin la palma, ed all'uscir del campo Vuol ch'io respiri a te, che ti dilette 85 Di lei; ed emmi a grato che tu diche Quello che la speranza ti promette. Ed io: Le nuove e le scritture antiche Pongono il segno. Ed esso: Lo mi addita Dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Dice Isaia, che ciascuna vestita Nella sua terra fia di doppia vesta, E la sua terra è questa dolce vita. E il tuo fratello assai vie più digesta, La dove tratta delle bianche stole, Questa rivelazion ci manifesta. E prima, presso 'l fin d'este parole, Sperent in te, di sopra noi s'udi, A che risposer tutte le carole: Poscia tra esse un lume si schiari, SI, che, se il Cancro avesse un tal cristallo, L inverno avrebbe un mese d'un sol di. E come surge, e va, ed entra in ballo Vergine lieta, sol per fare onore Alla novizia, non per alcun fallo, Cost vid'io lo schiarato splendore Venire ai due, che si volgeano a ruota, Qual conveniasi al loro ardente amore. 109 Misesi li nel canto e nella nota: E la mia Donna in lor tenne l'aspetto,

Pur come sposa tacita ed immota.

L.). — Ver la virta, verso la virtà della speranza (L.). — Infin la paima, ecc., fino alla riportata palma del martirio, ed all'uscir del mondano campo ed al'uncir del mondano campo di battaglia, per mezzo della morte (L.). – Respiri, riparli. – Emmi, mie. – Dicha, dioz. 88-99. Le nuova, ecc., le Scriture sacre del vocchio e unvo Testamento. – Pongono ti zegno, ecc. Così punteggiano il Parenti, il Cesari e il Witto. E il primo spiega: Ed io (risposi): le nuove e le antiche scriturar pongono il segno dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Ed esso (ripiglio): additumi questo segno. (Il congiunsi): Dice Isatia, ecc. – il Lombardi vi il Tommasèo: ed esso to mi adregale. The suggesting: Dee Isaia, ecc. — It Lumbardi e il Tommasèo: ed evo lo mi oddita, Dell'antine che Dio sha futte amiche. Vale a dire: prefigeno il segno, dove deve mirare la speranza delle anime giuste, che la giorià del Paradiso; ed esso segno, cloè quasto paradiso, dove ora mi trovo, ch'e il termine a cui son giunte l'anime predestinate da Dio alia gioria ch'io qui scorgo, da se medesimo me lo addita (L.). — Dice Isaiu: In terra sua duplicia postribietomi; cara duplicia postribietomi; caratilia sempiterna erit sis. In, L.11, 8. — Di doppia vesta. Una beatitudine soprabbondante di ogni bene, ovvero la beatitudine dell'anima e del corpo (Vent.). dell'anima e del corpo (Vent.).

— E il tuo fratello, ecc., e il tuo fratello s. Giovanni assal meglio digerita e schiarita ce la propone nella sua Apocalisse vit. 9, dicendo: stantes ante throaum in conspectu Agni amicti stotis abits (Veni.) — Digestia. Più aperta: però che Isais faveila per figura, e s. Giovanni in quello luogo favella piano a chiaro (O.). — E prima, eoc E presso al fin d'este parole, prima s'udi, eco. (L.). — Speront in te, parole del detto salmo ix (L.). — Risposer, danzando. Sopra, xii, 21. 100-111. Un lume, l'anima di 4. Giovanni evangelista, vemeglio digerita e schlarita ce la

3. Giovanni evangelista, veguente anch'essa a Dante, come in appresso dirà (L.). — Si schiuri, fece maggiore chiarore (B.). — Un tal crustallo, una stella tanto fulgida (B.) Specchio di luce (T.). — Crystallum, idest lumen (P. di D.). — L'inverno avrebe, ecc., asrebbe uno mese tuttavia di seuza notte (B.). Se il Cancro, che nel verno sorge ai tramonto del sole, avesse una stella lucente come questa, muterebbe anterente come questa, muterebbe. s. Giovanni evangelista, veit qual, cni. — Stelle, autorità E chi mai, avendo la fede (B.). — Un tai cristallo, una (T.), il Post. Cact.: A multis cristiana, non sa il nome di stella tanto folgida (B.) Specdoctorious, quos supra pornit Dio, non sa ch'egii è il padre chi di luco (T.).—Crystallum, in forma stellarum.— Distillo, delle miseriorodie (L.).— Netional di luco (T.).—Crystallum, sommo duce, il massimo can—— Vostra pioggia, la vostra uno mese tutavia di seuza tore delle lodi di Pio, Davide dottrina (B.).— Riptuo, ripio cotte (B.).—Se il Cancro, che alle lodi di Pio, Davide dottrina (B.).—Riptuo, ripio cotte (B.).—Se il Cancro, che apprito Santo.—Sperino in te, 79-86, At vivo seno, ecc., den—del sole, avesse una stella luce, Ordina: Sperino in te, cro al lume in che era la beata cente come questa, muterebbe lore che sanno il nome tuo, anima di santo Jacopo (B.).— la notte in giorno (L.f.).— dell'alta sua teodia; e sono Tremolava un lampo. Dimo—Alta voviria alia novella sposa la parole del 1x salmo: Spera stra per questo lampare che s. (Vent.).—Non per alcun fallo rent inte, qui noverinni nomen Jacopo e' allegrò d'avere tro- di vanità (T.).— Lo schiardro di temi (L.).—Teodia, canto a vata in D. tanta sufficienza di plendore, Glovanni.— Venira Dio(T.).—Segli ha la fede mia, questa virtu.— Spird, pariò et due, sea., sà dua appende Pletro e Jacopo, che ballavano in giro (Vent.). — Quat. Ha detto che il più o men rapido volgere è segno della beatitudi-ne(T.). - Misesi, s'accordò (T.). Li rei conto, ecc. Dal detto di sopra che alle cantate pa-role del Salmo Sperent in le, ecc., risposer tutle le carole, consiegue che anche i due primi Apostoli, a Beatrice venuti, cantassero. Or dunque aggiunge che v'entrò per terzo s. Gio-vanni, cantando le medesime parole, e colla stessa nota, colla stess'aria (L.). — Tenne l'aspetto, li ragguardava (B.). 112-117. Sopra il petto di Cri-

sto nella cena che Cristo fece cogli Apostoli suot. Joh., xiii, 13: Erat ergo recumbens unus ex discipulis ejus in sinu Jesu (B.). Mal fu inteso l'in sinu. Giovanni, al modo delle mense antiche, stava sotto Gesù mense antiche, stava sotto Gesù dalla parte del petto di loi, ma discosto l'un dall'altro d'un grado (T.). — Pellicano, Il pellicano si è quello accello che si dipinge sopra la croce di Cristo che si dà del becco nel petto e del suo sangue psec i suoi figliuoli e tragli da morte a vita (Chiore.). Fatto però simbolo dell'amore e della carità. Ond' ei così chiama Gesì Cristo, Questo simbolo od Gesù Cristo. Questo simbolo od allegoria del Pellicano era popolare nel medio evo, e si riscontrava non solo nei canti

de gover il Sole soffrire par-niale eclisse, affissa in quello lo sguardo per vedernelo eclis-sare (I.). - S'aryomenta, s'in-gens e forta. Pinge com' elli. voletto vedere se santo Joanni era col corpo in vita etera, abbaglić; e come santo Joanni il dichiaro che col corpo in vita eterna non cra, se non Cristo e la Vergine Maria (B.). - Non vedente, abbaglisto (B.), - Per weder cyaz, ecc., io mio corpo veder cosa, ecc., lo mio corpo che qui non è (B.). — Sa-ragti, saravi (L.). — Purg., xiii, 152: Perderdgii, perderavvi (T.). - Tanto, ecc., fino a tanto che il numero di noi eletti cresciuto sia a quel segno che ha Iddio ab eterno stabilito; cioè

Questi è colui che giacque sopra il petto 111 Del nostro Pellicano, e questi fue D' in sulla croce al grande uficio eletto. La Donna mia cost; ne però piùe Mosse la vista sua di stare attenta Poscia, che prima, alle parole sue. Quale è colui ch'adocchia, e s'argomenta 118 Di vedere eclissar lo sole un poco, Che per veder non vedente diventa; Tal mi fec' io a quell'ultimo fuoco, 121 Mentrechè detto fu: Perchè t'abbagli Per veder cosa, che qui non ha loco? In terra è terra il mio corpo, e saragli Tanto con gli altri che il numero nostro Con l'eterno proposito s'agguagli. Con le due stole nel beato chiostro Son le due luci sole che saliro; E questo apporterai nel mondo vostro. A questa voce l'inflammato giro Si quietò con esso il dolce mischio, Che si facea del suon nel trino spiro, Si come, per cessar fatica o rischio, Li remi, pria nell'acqua ripercossi, Tutti si posan al sonar d'un fischio. Ahi quanto nella mente mi commossi, Quando mi volsi per veder Beatrice, Per non poter vederla, ben ch'io fossi

Presso di lei, e nel mondo felice! scontrava non solo nel canti de poet, ma soulto nelle facciate delle chiese (L/). — D'in quando elascuno Ripigliera sua tutti gli eletti (L/). — Son te sulla croce, eco., fu da G. C. carne e sua figura (L/). — No- due tuci, eco., le due luci di stante in sulla croce, eletto ai stro, di noi beati (B.) — No- due tuci, eco., le due luci di stante in sulla croce, eletto ai stro, di noi beati (B.) — Apoc., Gestà Cristo e di Maria Vergina prande uficio. di esser egli vi, 11: Et dictum est illis ut che, te veggente, salirono tanto difica Maria Vergina prande uficio. Anna conserva en dance tempus in alto che pi non le vedesti. (L.). — Mosse. Altri, Mosser.., conservi corre: , et frates Apporterati, left, x, 101-105 le parole. — Di, dallo — stare corum, qui interficiendi sunt, S'altri non ci apporta Nulla nettente paralmo di guardava secut et iti, eco, (B.). Dallo sapem (T).

118-129, Quale, ecc. Quale è 27): Si vo'ch'e' rimonga infin ecc., danza e canto (T.). L'agcolul che, per effemeridi sapen- ch'io venyo, alcuni dedussero girarsi di qualo tre Canne do avore il Sole soffrire par- che Giovanni dovesse rimaner col mescolamento, che al girars attate cellisse, affissa in quello vivo in corpo fino al di del facevasi nel triplice canto obse requiescerent adhue tempus modicum, donec compleantir conservi eor et fraires corum, qui interficiendi iuni, sicut et illi, ecc. (B.). Dalle parole di G. C. in Glovanni (xx), 27): Si vo' che' rimonga infin ch'io vengo, alcuni dedussro che Glovanni dovesse rimaner vivo in corpo fino al di del giucizio. Il Poeta smente la falsa credenza, Le parole del Vangelo valgono che Glovanni non doveva morire di martirio (T.), Di Giovanni più sono che (T.). Di Giovanni più sono che affermano che fosse levato in-siememente col corpo in cielo; siememente sol corpo in cielo; però che nella sua sepultura non fu trovato se non manna (O). — On te due stole. L'Eccleciastico, del premio parlando che darà Dio al giusto, dice: Stola plorice vestica tiltum (xx, 5); ond'egli appella due stole, due vesti, le due giorificazioni dell'anima e del corpo, che attualmente in Paradiso godono Gesù Cristo e Maria Vergine, e dopo la risurrezione godranno fino all' universale giudizio, e dopo la risurrezione godranno verità rivelate (T.).

due fuci, ecc., le due Inel di Gesà Cristo ed Maria Verzina, che, te vegeente, salirono indivinato che più non le vedent.

Sopra, xxiii, 85, e 120 (£.).—
Apportaral, Inf., x, 104-120, 120-120, 120-139. L'inflammato piroleco, dana e canto (T.). L'aggirarsi di quelle tre damni coi mescolamento, che al girarfacevasi nel triplice cato, tha da esse fiamme usciva, cest (£.).— Con esso il dolce mischio, colla mistura, del carto che faceano il detit re Apastoli, che era dolcissimo (B.).— Precistar, ecc., siccome in galca o per riposarsi un poco, o per schifare alcuno seco (secce) as coglio in sul quale la galca scorrerebbe, se non restame la voga e surgesseno lo ferro, pril to comito fischia perchè resiles il marinai (B.).— Ripercort, più volte percossi (T.).— Non poter, ecc. Giovanni l'abbaglis la suprema rivalazione gli toglie la vista fin della sclena divina, chè dichiarazione della verità rivelate (T.).

### CANTO VENTESIMOSESTO.

L'Aportolo san Giovanni esamina Danle intorno alla terza virtù teologica, la Carild. Ri-apondendo il Poeto, discorre i vari motivi dell'amor di Dio, alcuni de quati tono nell'in-telletto, altri nel sentimento. Plaude tutta la corte celeste at discreto aggionamento, e grida tre volte Santo al Signore dell'Universo. Si ravviva all'Alighieri la vista offusonta, e un quarto splendore gli si presenta, nel quale è l'anima d'Adamo, che pregato gli parla, e contenta gl'interni desideri di lui.

Della fulgida fiamma che lo spense Usci uno spiro che mi fece attento, Dicendo: Intanto che tu ti risense Della vista che hai in me consunta. Ben è che ragionando la compense. Comincia dunque, e di' ove s'appunta L'anima tua, e fa ragion che sia La vista in te smarrita e non defunta: Perchè la Donna, che per questa dia Region ti conduce, ha nello sguardo La virtù ch'ebbe la man d'Anania. lo dissi: Al suo piacere e tosto e tardo Vegna rimedio agli occhi che fur porte, Quand'ella entrò col fuoco ond'io sempr'ardo. Lo ben, che fa contenta questa corte, Alfa ed Omega è di quanta scrittura Mi legge Amore, o lievemente o forte. Quella medesma voce, che paura

Mentr'io dubbiava per lo viso spento,

Tolta m'avea del subito abbarbaglio, Di ragionare ancor mi mise in cura; E disse: Certo a più angusto vaglio Ti conviene schiarar; dicer convienti Chi drizzò l'arco tuo a tal bersaglio.

Ed io: Per filosofici argomenti, E per autorità che quinci scende, Cotal amor convien che in me s'imprenti:

Chè il bene, in quanto ben, come s'intende, 28 Cosi accende amore, e tanto maggio, Quanto più di bontate in sè comprende. Dunque all'essenzia, ov'è tanto avvantaggio, 31 Che ciascun ben che fuor di lei si trova, Altro non è che di suo lume un raggio,

Più che in altra convien che si muova La mente, amando, di ciascun che cerne Lo vero, in che si fonda questa prova.

(B.).— Essentia, divina — Ento avvantagrio, che avanta 1-12, Dubbiava, stavaia dub- le parole compensi il vedere egn'altro bene in infinito ecchio — per lo vito spento, per (T.).— Ove è appunta. Deve cesso (B.).— In verso.— Si vitti viniva che pera spenta il tuo amore ha suo riposo e muona. Purg., xvii. 26 : quel e perduta in me (B.).— Della suo fondamento (T.).— Ragion, pieque è amor (T.).— Cerna (Leigide Ramma; che sascondo- conto (T.).— Smarrita, alle— Le vero, vede la verità d'esso va a. Giovavai (L.).— Don nata un poco, ma non al tuto bene (B.).— Pero, l'eccepriro, Una voce.— Ti risense, venuta meno (B.).— Dia Re- lenza di Dio sopra ogni cosa Ti ribai (T.).— Comunta, con- pion, regione d'iddio (B.).— (T.).— Si fonda. De Mon, aumats (B.). Sotto, xxiii, 84 La man d'Anania, di rendere il., 9: In qua fundatur arque La veduta vi consunzi.— Con la vista a santo Paulo apostulo, mentum.

quando lo battezzó, che li ritornó lo vedere (B.). — Act.,
1x, 10-18.

i3-24. At suo piacere, alla sua
volunta stia lo ponere rimedio
alli occhi miel, che sono abbagliati (B.). — Tosto. E rassegnato all' indugio: prova di
virtu più matura (T.). — Estrò
in me con l'amore (B.). — Questa corie, tatti li beati — Affa
ed Omega, principio e fine di ed Omega, principio e fine di tutta la Scrittura, che mi dice che io abbia carità (B.). Risponde qui Dante all'interrogazione del verso 7: ove s'appunta. ecc. Iddio che fa beate le anime in Iddio che fa beate le anime in cielo è principio e fine di quanta acrittura amore mi legge, cibè di quanti mpulsi leggieri o forti amore mi da; ovvero di quanti impulsi leggieri o forti amore mi da; ovvero di tutti gli affetti piccoli o grandi, che in me si destano dagli obbietti desiderabili, o alla vista del gran quaderno della natura, principio e fine è bio (B. B.). — Voce di Giovanni. — Paura Tolta m' aven, m'aven sicurato che io sarel liberato dglia subita offuscazione, che m'era venuta (B.). — In cura, in sollicitudine (B.). — A piu angusto aggio, a più stretto esaminamento (B.). — Schiarar; sott: il concetto o simile (T.). — Chi drizzò, eco, chi l'insegnò amare Dio (T.). Il B. e gli altri: Berzagito, siò quel luogo dove si esercitano quelli che imparano a balestrare (Lan.). Berzagito, nome è vintiano (O.).
26-34. Quinci, di ciele (T.).—In me z'imprenti, si suggelli naturalmente nella mia mente (B.). — Come s'intende, dalla lainte umana; altresi tosto ch'elli è appreso per lo intelletto, muove la mento ad amare lui (B.). — Maggio, maggiore (B.). — Essenziao, del avanza del anno sucurazione, che avanza el anno sucurazione, che avanza el anno sucurazione, che avanza el anno sucurazione del anno avanza del anno sucurazione, che avanza el anno sucurazione. cielo è principio e fine di quanta

(B.). - Essenzia, divina - E

37-45. Sterne, appiana (T).—Coimi, Aristotile, che nel libro. De Causi dice: La catena degli effetti e delle caure non è infinita, per la qual cona è di necessità pervenire ad una capione che zia capione di tutte le altre, cioè a Bio (B. B.) Platone li dove disse, pel orticulo tone, la dove disse, nel principio del Convivio: Amore essere il più antico e ougusto degli Dei, e intende: Dio essere l'amore e 'I ben primo di tutti; però è da leggere: Colui che mi dimostra, Amore essere it primo di tutte, eco. (Ces.) — Di tutte le sustanzie, ecc., d'Iddio, di tutti li Angeli e di tutti il uomini(B.). 11 Angell set tutt it nominital.

- Semplicerne, immortali. - Io ti
fard, ecc. Exod., 111, 6-14: Ego
stem Desis patrium vestrorum. Ego stem quet sium, ecc.,
(B.). Ivi, xxxiii, 18-19: Ostende
enth slowioum tuttum. (B.). Ivi. xxxiii. 18-19: Oslende mihi gloriam tuam. — Ostendam omne bonum tibi (T.). — L'atto preconio, Palto manifestamento e publicamento della divina essenzia. Joh., 1: In principio erat Verbum... erat lux vera, eco. (B.). — Arcano, mistero della redenzione più chiaro d'ogni altro in Giovanni (T.). Dell'altissima natura del Varbo, nato da Dio e fatto carne (Cer.). — Sopra ogni altro Bvangolista: imperò che niuno degli altri manifestò tanto della divinità quanto egli (B.).

(B.),
46-54, Udi', da Giovanni.
Per intelletto umano, per li
argomenti filosofici — E per
autoritade, rivelata (T.). II B.
50| W.: autoritadi della santa
Scrittura (B.), — Guarda, serba. Essende tu di ciò convinto
per ragione e per autorità
unana e divina, Dio essere
sommo Bene, serva a lui il
sommo. e 'I flore dell'amor tuo
(Ces.) — Altre corde, ragioni e
cagioni (T.).— Suone dica. Purg.
xy. 59: Come iu mi suoni (T.).—
Denti. da quanti lati e per quan-

Tal vero allo intelletto mio sterne Colui che mi dimostra il primo amore Di tutte le sustanzie sempiterne. Sternel la voce del verace autore, Che dice a Moisè, di sè parlando: Io ti farò vedere ogni valore. Sternilmi tu ancora, incominciando L'alto preconio, che grida l'arcano Di qui laggiù, sovra ad ogni altro bando Ed io udi': Per intelletto umano,

E per autoritade a lui concorde, De tuoi amori a Dio guarda il sovrano. Ma di'ancor, se tu senti altre corde Tirarti verso lui, si che tu suone Con quanti denti questo amor ti morde. Non fu latente la santa intenzione Dell'aquila di Cristo, anzi m'accorsi, Ove menar volea mia professione. Però ricominciai: Tutti quei morsi,

Che posson far lo cuor volger a Dio, Alla mia caritate son concorsi; Chè l'essere del mondo, e l'esser mio La morte ch'ei sostenne perch'io viva, E quel che spera ogni fedel, com'io, Con la predetta conoscenza viva, Tratto m'hanno del mar dell'amor torto E del diritto m'han posto alla riva.

Le fronde, onde s'infronda tutto l'orto Dell'Ortolano eterno, am'io cotanto, Quanto da lui a lor di bene è porto. Si com'io tacqui, un dolcissimo canto Risono per lo cielo, e la mia Donna Dicea con gli altri: Santo, Santo, Santo

E come al lume acuto si disonna Per lo spirto visivo che ricorre Allo splendor che va di gonna in gonn E lo svegliato ciò che vede abborre, Si nescia è la sua subita vigilia,

eagioni (T).—Nuone tumo (T).—

zv, 59: Come tumi zuone (T).—

Eniti da quantilati eper quanti ragioni sei tirato ad amare (Ces.).— Mia projessione. Non istetto nascosa e occulta a lui, terna.— viva, peròhe creduta si comprendono (Ginna nui si accorse egli subito e (T).— Le fronde, li santi beati 69-78. Santo, eco 5 conobbe molto bene dove Gio
vanni lo voleva condurre col dire, che era il volere che el manifestasse l'alissima cari
it di Dio (Giambullari).

57-66. Son concorsi, sono di Dio (T.).— Porto. cantico a Dio (B.).— Al insieme enuti a muovermi Dice il done gratuito (T.).— Si Ista, vi.— Al insieme enuti a muovermi Dice il done gratuito (T.).— Si Ista, vi.— Al insieme enuti a muovermi Dice il done gratuito (T.).— Si Ista, vi.— Al insieme enuti a muovermi Dice il done gratuito (T.).— Si Ista, vi.— Al insieme control di consultati del control di consultati del cantico done di Dio (T.).— Porto. cantico a Dio (B.).— Al insieme enuti a muovermi Dice il done gratuito (T.).— Si Ista, vi.— Al insieme control di consultati del cantico del cantico e di consultati del cantico e del cantico e del cantico e di consultati del cantico e done di Dio (T.).— Porto. cantico a Dio (B.).— Al insieme control di consultati del cantico e del cantico e di consultati del cantico e del cantico e del cantico e di consultati del cantico e di consultati del cantico e del ca itsette nascorae e geli subito c (T).— Le fronde, il santi beati 69-78. Santo, eco conobbe molto bene dove Giocomobbe molto bene dove Giovanni lo voleva condurre col 
dire, che ara il volere che 
e' manifestasse l'altissima carità di Dio (Giambullart.)

57-66. Son concorsi, sono 
insieme "enuti a muovermi 
sil'amore d'iddio (B.).— L'essere del mondo, la supenda 
nascolina dell'Universo (Giambulla, — L'esser mico, il vodersi 
dotato da Dio di tanta cocilerza e di tanta nobila, quanta 
nell'uomo si riconosco, lo costringeva ad amarlo con tutto 
le lorze e con ogni virtù dollerale si tanta nobila, quanta 
nell'uomo si riconosco, lo costringeva ad amarlo con tutto 
le lorze e con ogni virtù dollerale di tante diverse dell'occhio (Ces.).— Di
l'asima sna (Giamb.) — Per-

88

Così degli occhi miei ogni quisquilia Fugo Beatrice col raggio de'suoi, Che rifulgeva più di mille milia: Onde, me' che dinanzi, vidi poi, E quasi stupefatto dimandai D'un quarto lume, ch'io vidi con noi. E la mia Donna: Dentro da que' rai Vagheggia il suo fattor l'anima prima, Che la prima virtù creasse mai. Come la fronda, che flette la cima Nel transito del vento, e poi si leva Per la propria virtù che la sublima, Fec' io in tanto quanto ella diceva, Stupendo; e poi mi rifece sicuro Un disio di parlare, end'io ardeva; E cominciai: O pomo, che maturo Solo prodotto fosti, o padre antico, A cui ciascuna sposa è figlia e nuro; Devoto, quanto posso, a te supplico Perchè mi parli; tu vedi mia voglia, Perché mi parli; tu vedi mia voglia,
E, per udirti tosto, non la dico.
Tal volta un animal coverto broglia
Si, che l'affetto convien che si paia
Per lo seguir che face a lui l'invoglia;
E similmente l'anima primaia
Mi facea trasparer per la coverta
Quant'ella a compiacermi venia gaia.
Indi spirò: Senz'essermi profferta
Da te, la voglia tua, discerno meglio
Che tu qualunque cosa t'è più certa,
Perch'io la veggio nel verace speglio
Che fa di sè pareglie l'altre cose,
E nulla face lui di sè pareglio.
Tu vuoi saper quant'è che Dio mi pose
A così lunga scala ti dispose,
E quanto fu diletto agli occhi miei,
E la propria cagion del gran disdegno,
E l'idioma ch' usai e ch'io fei.

Tuniche, dicono tuttavia gli scienziati le membrane che vesiono può soffire di tenere l'occhio sperto, anco l'apre e un'erano tre:
sano può soffire di tenere l'occhio sperto, anco l'apre e auto, quarto il ume, prima
sio, infin che s'ausa alla luce
(B.). Non distingue od avvicima, piega la sua allezza,
l'appe (Lam.). — Nesclas (Net transito del twento, quanto
stimatica. La riflessione (T.). — La subtima, la leva in alio
— Gussquitia, superfluità (B.). (B.). Rilieva o drizza (Lan.)
— Gussquitia, superfluità (B.). (B.). Rilieva o drizza (Lan.)
— Che rifutgeva, li B.: Che in subtima, la leva in alio

Tolono de l'agre cose. - Earegtio, ricttatulo cose che sono, che tutte ic cose dutte ive cose apergio pose dutite voci evancidatic activation (e. con cilia si vedore di tutti gli esseri (in ui si riflettono tutte le cose, a tutte lo cose che sono, che tutte le cose, a tutte lo cose che sono, che tutte ic cose che sono, che tutte ic cose, a tutte lo cose che sono, che tutte ic cose, a tutte lo cose che sono, che tutte ic cose, a tutte lo cose che sono, che in circita prica del tutte cose alezono cost all'altre cose e prendendo lui (all'arce cose ce perche del tutte ple tutte cose e prendendo lui (si in cos E, per udirti tosto, non la dico.

glia, imperò che è nata di lui — c muro, e nuora: imporòche è sposa di colui, che è anco nato di lui (B.). — Vedi mia voglia in Dio (B.). — Per udirti tosto, per non indugiore la tunitosto, per non indugiore la tunitosto de la cunitosto de la cunitosta de la copertura corporale (B.). Coverio di drappo; l'agita el che si veggono i moit suoi (7.). — Si pata, el manifesti di fuora (B.). — Seguir. Purg., axi, luc. sequaci. — Invoylia, copertura (T.). — La voglia, la volontà fa che l'effetto seguiti in lui lo movimento dentro (B.). — Primaia, fu la prima che Iddio creasse mai (B.). — Per la coveria del lume, in che ella era fasciata (B.). — Gaia, chiara e gloriosa (Lan.).

103-114. Spirò, mise fuora la voce. — Pareglic. 11 T.: paregli. Tutte le cose illustrate da Dio, non Dio da esso. — Altri: Pareglio all'altre cose. — Pareglio. glia, imperò che è nata di lui non Dio da esse. - Altri : Pare-glio all'altre cose. - Pareglio. ricettaculo - all'altre cose, a tutte le cose che sono, che tutte

115-122. Or, aduuque. — II
gustar, l'assaggiare (B.). —
Legno, frutto dell'albero (T.). — Bi tanto esillo, di tanto
shandeggiamento, quanto seguitò pol dell'unana generatione, che stette in bando del
paradiso edente 4302 anni (B.). — Il trapassar del segno, la
disobedienza (B.). — Quindi,
stetti nel Limbo di dove Beatrice mosre (T.). — Due volumi di Sol, giri di sole. —
Oggi volume di Sole è uno
anno (B.). — Concitio. L'assemblea degli eletti (Bi.). —
Lui, il Sole. — Lumi, i segni
del zodiaco (B.). Compiendo
tutto li giro dell'eclitica. —
Strada. Purg., iv. 71. — Novecento irenta fiote, volte, che
sono 933 anni (B.). Con questo
è risposto alla prima dimanda,
toto Ousano erache Dio l'atoro (1900) anni car. — Dio l'atoro (1900) anni car. — Con questo
è risposto alla prima dimanda,
toto Ousano erache Dio l'atoro (1900) anni car. — Dio l'atoro (1900) anni car sono 930 anni (B.). Con questo e risposto alla prima dimanda, clos: Quanto era, che Dio l'avea creato e posto nel paradiso I percha ecco; Adamo, creato col mondo, dice qui d'esser vissuto anni 930: a que desser vissuit anni 350 ; che stit aggiugni anni 450 ; che stetta nei lubio aspettando questo concilio : ne escono del mondo anni 5232 ; quanti pas-asrono (accondo Eacebio e 1 Baronio) dalla creazione a Cristo. A questi aggiugni i 1300, da Cristo all'anno in cui Dante finse essere stato rapito lassù : ed ecco anni 6532, da che Adanes essere catto rapito lasso: ed ecco anni 6532, da che Adamo era stato posto nell' eccelso Giardino (Ces.). — All' opra inconsumabile, al lavoro della torre di Babel che non si potora recare a fine (B.). — De Mon., in, 13. Opus consummavi, quod dedisti mihi, ut faciam. — Per lo piacere uman, per lo diletto e piacimento dell'uomo. — Che rinmovella, ecc., al muta di tempo in tempo. Delle cose che l'uom trova e compone, nessuna può durar sempre: e diò per due ragioni: l'una per essere effetto raivonabile, cicò opera di ragione, la quale non e mai contenta de primi trovati; ma gode di adoppera sua virti variando e rinnovando le opere sue: ed interio. e rinnovando le opere sue : ed in ciò l'uomo vantaggia i bruti ; i quali non avendo ragione, ma pure istinto, quello che fecero la prima volta, fanno poi sempre: non mutando mai forma di nidi, di covacmai forma di nidi, di covac- al nome dato, secondo Dante, no in cui fui ereste cioli, di pasare a certi tempi, più tardi a Dio. Eti o Etoi, quella ch'è seconda, qual eco. L'altra: per lo variare chraico Eloum; ma Dante non te, cioè passa dil qua del cielo, e degl'influssi de' sapeva d'ebraico El disso Dante di qua a quello di la dal planeti, che nell'uome spirano stesso nel suo libro De vulgari ridiano. Ogni set cre voglie e piaceri diversi: or Etoquio (i, 4); Quod au em percorre un quadrant, se così deo avvenire, quanto alle prius vox primi loquentis so- la quarta parte del sur la lugue (Cel.). — Opera satu- navevit, vire sanox mentis un intorno alla terra. — lur rate, occ., che l'uomo favelli prompite exe non titubol sp- Adamo non actte più dei questa è opera et oficio di ma- sum fuisse, quod Deus est rive ore nel Paradiso terraus tura, cioè che s'ha dalla natu- El. Sant'Isidoro (vii. I), dica. E.).

Or, figliuol mio, non il gustar del legno Fu per sè la cagion di tanto esilio, Ma solamente il trapassar del segno. Quindi, onde mosse tua Donna Virgilio, Quattromila trecento e duo volumi Di sol desiderai questo concilio; E vidi lui tornare a tutti i lumi Della sua strada novecento trenta Fiate, mentre ch'io in terra fu' mi. La lingua ch'io parlai fu tutta spenta Innanzi che all'ovra inconsumabile Fosse la gente di Nembrotte attenta; Chè nullo effetto mai razionabile, Per lo piacere uman, che rinnovella, Seguendo il cielo, sempre fu durabile. Opera naturale è ch'uom favella; Ma, cost o cost, natura lascia Poi fare a voi secondo che v'abbella. Pria ch'io scendessi all'infernale ambascit, El s'appellava in terra il sommo bene, Onde vien la letizia che mi fascia; Eli si chiamò poi, e ciò conviene, Chè l'uso de mortali è come fronda In ramo, che sen va, ed altra viene. Nel monte, che si leva più dall'onda,

Fu' io, con vita pura e disonesta,

Dalla prim'ora a quella ch'è seconda, Come il sol muta quadra, all'ora sesta

staments the state of the state

ra; ma a questo modo o a questo para l'antorità di san la sto altro la natura lascia in lamo: Primum apud ileve liberta d'arbitrio (E.). — Vabbito in moristi piaco (B.).

133-142. Scanderi all'infermate de la dum nome. Eti dicelur morissi allora che Adam mori accesa allo Inferno, imperò che la Limbo, secondo alquanti rità di san diretta della la la la compania della compania del compania della compania del compani

### CANTO VENTESIMOSETTIMO.

San Pletro, tutto inflammato di sdegno, parla terribilmente contro i pastori della Chiesa, e i celesti tutti si travcoloran con lui. Continua a volpersi il Poeta co' Gemelli, da ciù nuovamente rimira la Terra. Si alza quindi al Primo Mobile, dove non è distinzione nè di tuogo nè di tempo, e alla vista dell'eterne hellezze compiunge la mula cupidigia degli uomini, e ne riversa la colpa sui fristi governi.

Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo Cominciò gloria tutto il Paradiso, Si che m'inebriava il dolce canto. Ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso Dell'universo; perchè mia ebbrezza Entrava per l'udire e per lo viso. O gioia! o ineffabile allegrezza! O vita intera d'amore e di pace! O senza brama sicura ricchezza! Dinanzi agli occhi miei le quattro face Stavano accese, e quella che pria venne Incominciò a farsi più vivace; E tal nella sembianza sua divenne, Qual diverrebbe Giove, s'egli e Marte Fossero augelli, e cambiassersi penne. La provedenza, che quivi comparte Vice ed uficio, nel beato coro Silenzio posto avea da ogni parte, Quando io udi': Se io mi trascoloro, Non ti maravigliar; chè, dicend'io, Vedrai trascolorar tutti costoro. Quegli che usurpa in terra il luogo mio, Il luogo mio, il luogo mio, che vaca Nella presenza del Figliuol di Dio, Fatto ha del cimitero mio cloaca Del sangue e della puzza, onde il perverso, Che cadde di quassu, laggiù si placa. Di quel color, che per lo sole avverso 28 Nube dipinge da sera e da mane, Vid'io allora tutto il ciel cosperso: E, come donna onesta, che permane Di sè sicura, e, per l'altrui fallanza, Pure ascoltando, timida si fane, Cosi Beatrice trasmutò sembianza; E tal eclissi credo che in ciel fue, Quando pati la suprema possanza.

Di sè sicura, e, per l'altrui fallanza, Pure ascoltando, timida si fane, Così Beatrice trasmutò sembianza; E tal eclissi credo che in ciel fue, Quando pati la suprema possanza.

1-8. Cominciò gioria, inco- un, 15: Il desidario esser non matare del sole, she lo tavemingiò a cactare: Gloria Pa- pud colla beatitudine accione del Pietro, e si tinse di vermi- montare del sole, she lo tavemingiò a cactare: Gloria Pa- pud colla beatitudine accione del proper del sole, she lo tavemingiò a cactare rio sia cosa difettiva (T.).— Da l'accesse, rallegrandosi al guo Lequattro face, s. Pietro, s. Ja- rosso delle nuvole più ricas- Creatore (B.). Perche. Non sal copo e s. Joanni et Adam (B.). che prin avene, cor però li serio di coche. Io direi questo (T.).— Sa però e serio e serio e del nuvole più ricas- creatore (B.). Perche. Non sal copo e s. Joanni et Adam (B.). che prin avene, coso delle suvole più ricas- creatore (B.). Perche. Non sal copo e s. Joanni et Adam (B.). che prin avene, coso delle suvole più ricas- creatore (B.). Perche la racora di proprio e però li verso del contro e però li sol basso. e però li sol basso. e però li sul sul sal cautare del sole, she lo tavene del contro (Antonelli).— vivos della della cauta con la consolazione di vermi con del Pietro, e si tinse di vermi montare del sole, she lo tavene montare del sole

cendeva (B.). — E cambiassersi penne. Le penne dei pianeti s'intendono li colori de'
raggi de' quali rispiendono.

Marte ha li raggi suoi affocati
di colore rubicondo; et Jove è
ne' raggi suoi di colore arientato chiaro (B.). — Augelli.

Sopra, aviu, 111: N'éé (T.). —
16-27. Quéri, in vits eterna
(B.). — Vice ed uActo, l'oficio,
che clascuno beato debbe esercitare, e l'avvicendamento cho
debbe fare l'uno all'altro (B.).
— Porto avez, Cav., Pung., 257; Posto avea. Cav., Pung., 257;
Pose toro silenzio. L'Anon..
Drizza qui la sua indignazione
centra Benifazio VIII. E dice che la Sedia papale, vaca nel co-spetto di Dio, perchè la elezione (di lui) non fu fatta juridica, ne poi dispensazione intervenne legittima. — Mi trascoloro, mi muto di colore (B.). — Usurpa, piglia malé e male usa (B.). — Fatto ha, ecc.: del luego, dove piglia malé e malé usa (B.).

Fatto Aa, ecc.; del lungo, dove
in Roma si sotterravano li
santi che mortvauo per la fedo
di Cristo, deve si sotterro
s. Pletro e s. Paulo a gli altri
santi pastori che sono stati,
che si chiama Vaticane, hi
fatto riesttaculo di bruttura
(B.).— lo intendo la Sede apostolica nel Vaticano, dove
so nella Chiesa di s. Pietro il sepolero del primo degli Apostoli sotto l'altare della gran
stupola (Cet.).— Cimitero, Sopra, Ix. 139-142 — Dei zangue,
iniquamente versato (T.).— Il
perverso, lo dimonio, che si
perverti dalla via diritta (B.).
— Si placa, mitga la rabia
di tal caduta con la consolatione di veder la Chiesa venuta
da tal vitupero (Cet.).

28-54. deverno. Tutto il delo
partecipò all' infiammato selo
di Pletro, e si tione di vermiglio colore, quale vediamo nelle
procio al nascere a al traCristo sostenne passione. Brun.
Lat.: Tutto questo avvenia che

'I mto Signor patia. — Sue, di

Pietro — Voce, mutò voce come
colore, di adegno (T.). — La

Spois di Cristo, la santa Chiesa
(B.). — Lin. — Cleto, successori

di Pietro — viver, del clelo. —

Sisto, papa nel 128 — Pio, nel

154 — Calisto, nel 218 — Urbano, nel 231 (T.). — Dopo

motto feto, pianto; dopo molti
martir (B.). — Nostra, di noi
martir (B.). — Nostra, di noi
martiri (B.). — Nostra, di noi
prinza et a figora delle (Cornita). —

Contra, Inf., xxvii, 83-88. —
Figura di sigillo, imperò ohe
nella bolla del papa dell'una
parto è la figura delle testo di
a. Piero e di s. Paulo (B.). —

A privilegi venduiti; qui riprende la simonia — e mendaci, falisidati (B.). — Disfavillo d'ira (T.). — Caorsini,
Giovanni XXI (appellato XXII),
di Cahors, eletto il 1316, Inf.
vil, 80. — Guaschi, (Lemente V

11. Gabors, eletto il 1316, Inf.
vil, 80. — Guaschi, (Lemente V

11. Gabors, eletto il 1305, Inf.
vil, 80. — Guaschi, (Lemente V

11. Gabors, eletto il 1305, Inf.
villo d'ira (T.). — Caorsini,
Giovanni XXI (appellato XXII),
di Cahors, eletto il 1305, Inf.
villo d'ira (T.). — Caorsini,
el Caorantiti, qui sitiquando
habent majorem partem cardinatum ita quod nutila alia
comeratio posteta pervenire ad
generatio posteta pervenire ad
generatio posteta el del Servenire ad
generatio del Servenire ad

dinalium ita quod nulla alia generatio potest pervenire ad officium Papatus (L.). — S'apofficium Papatus (L.) — S'apparecchian di bere, dell'entra delle Chiesa, la quale è fatta col sangua nostro (B.). Ø. Yill., Vill., St. Era guascone. c. Pill., Vill., St. Era guascone. c. Pill., Vill., St. Era guascone. c. Pill., Portò la guerra in Africa, e liberò dall'armi d'Annibale italla. Conv., iv. 5 (T.). — La giorità del mondo, dell'impero del mondo (L.). — Soccorrà. Soccorra del contro struccio. — Concipio, penso (B.), Preveggo. — Per lo mor-tal porudo, per lo carico del corpo che è mortale (B.). 67-87. Vapor gelati, neve (T.). — Corno, Capricorno. — Quando il Sole apparisco nella costellazione del Capri-corno, Il che avviene pel al-

corno, il che avviene nel sol-stizio invernale (Antonelli). stizio invernale (Antonetti). —

Soggiorno, dopo saliti Geni
Cristo e Maria (T.). — I suoi — Adima, abbassa (B.). — It solo da' vivi abitato, e ch

zmbianti, il attic Il costumi viso, gli cochi. — Se' voito, vol- ciò ai termini orientale

loro (B.). Loro splendori (T.). tandosi lo segno di Genita, dentale dello stesso corie

- Gil accompagnava con gli co
nel quale tu se' (B.). Girano sfero pose i termini de colo primo mobile (T.). — Dat
nel (Ges.). Mezzo. Aria o acqua Fora, eco, Per intender questo circolare segno del primo

o altro trasparente tra l'occhio passo convien avvertire due al di qua dell'equatore se l'oggetto (T.). — Per lo motto, cose: 1.º Che Bante, secondo 90 di lattudine boresis

per la molta distanza tolse al
la geografia de' suoi tempi, non la Geografia di Tolomy

Azzollo, sciolto e liberato (B.). misfero nostro, che suppone il medesima latitudine des

Poi procedetter le parole sue Con voce tanto da sè trasmutata, Che la sembianza non si muto piùe: Non fu la sposa di Cristo allevata Del sangue mio, di Lin, di quel di Clet Per essere ad acquisto d'oro usata;

Ma per acquisto d'esto viver lieto E Sisto e Pio, Calisto ed Urbano Sparser lo sangue dopo molto fleto. Non fu nostra intenzion ch'a destra mano Dei nostri successor parte sedesse, Parte dall'altra, del popol cristiano; Nè che le chiavi, che mi fur concesse,

Divenisser segnacolo in vessillo, Che contra i battezzati combattesse: Nè ch'io fossi figura di sigillo A privilegi venduti e mendaci, Ond'io sovente arrosso e disfavillo.

In vesta di pastor lupi rapaci Si veggion di quassù per tutti i paschi O difesa di Dio, perchè pur giaci? Del sangue nostro Caorsini e Guaschi

S'apparecchian di bere; o buon principi A che vil fine convien che tu caschil Ma l'alta provvidenza, che con Scipio Difese a Roma la gloria del mondo, Soccorrà tosto, si com'io concipio, E tu, figliuol, che per lo mortal pondo

Ancor giù tornerai, apri la bocca, E non asconder quel ch'io non ascondo. Si come di vapor gelati flocca

In giuso l'aer nostro, quando il corno Della Capra del ciel col sol si tocca; In su vid'io cost l'etere adorno

Farsi, e floccar di vapor trionfanti. Che fatto avean con noi quivi soggiorni Lo viso mio seguiva i suoi sembianti, E segui infin che il mezzo, per lo molte

Gli tolse il trapassar del più avanti. Onde la donna che mi vide assolto Dell'attender in su, mi disse: Adima Il viso e guarda come tu se'volto. Dall'ora ch'io avea guardato prima,

Io vidi mosso me per tutto l'arco Che fa dal mezzo al fine il primo clima

vedea di la da Gade il varco d'Ulisse, e di qua presso il lito ual si fece Europa dolce carco. ni fora discoverto il sito esta aiuola; ma il sol procedea, i miei piedi, un segno e più partito. te innamorata, che donnea a mia Donna sempre, di ridure sa gli occhi più che mai ardea: tura o arte fe' pasture gliar occhi, per aver la mente ne umana, o nelle sue pinture, lunate parrebber niente piacer divin che mi rifulse, lo mi volsi al suo viso ridente. tù, che lo sguardo m'indulse, al nido di Leda mi divelse, ciel velocissimo m'impulse. i sue vivissime ed eccelse iformi son, ch' io non so dire 100

na. Per queste due carico, però che Jove, innamo-il Dante, invece di rato di lei, la portò addosso al tempo in cui a- dalla piaggia d'Asia, che è fiata guardato la verso l'oriente. Alla piaggia x, axi, 13'i e segg.), di qua di verso l'occidente, la ra, xxii, l3de segg.), di qua di verso l'occidente, la esso medesimo produce i giri to in coi di nuovo, quale è terza parte del mondo de' cili di sotto a sè (Ces.).— la, era il segno de' et è denominata Europa dal Quinet, dal primo mobile (T.), esato dal meridiano nome suo (B.).— Sotto i miei 109-120. Dove. Luogo. Sopra, e occidentale (erano piedi, per essere il cielo delle ili, 88.— Sito, luogo nel quale e sei ore), dice che stelle fasse più alto del cielo sia ricevuto, come gli altri, guardare a questo solare (L.).— Un segno e che stanno l'un dentro all'altro videmosso per tutto più partito. Egli era in Ge- (Ces.).— Mente, il primo more fa dal mezzo ai mini, il Sole in Aricte, v'era bile, spirito movente la materia no clima (L.). Avea il Toro di mezzo. Doveva dun- soggetta; e'si muove per amor quadrante, che è que una parte orientale del- dell'Empireo ch' è Dio (T.), ane all'orizzonte oc- l'emisfero terrestre essere priva Questo amor potrebbe esser Ces.).— Vedea. E del sole (T.).— B più, tutti l'angelo ordinato a girar que girande co d'Gemini, que' gradi, che il sole avea sto cielo; ma anche il medearmente sull'oriz- corsi glà d'etso Ariete (Cex.). simo amor di Dio (Cex.)—

— Procedea... partito, andava innanci lontano da me (L.).

88-95. Donnea, vagheggia.— Redure, riducere— ricondurre (T.).— Ardea, ardentemente desiderava (Cer.).— Pasture, esche (B.).— Aver, prendera d'amor l'anima (T.).— Pinture, pitture di figure umane (T.).— Tutte. Le scienze tutte nulla sono appetto all'etena (T.).— Ver, a paragons.

97-108. E la virtu, cognitiva et intellettiva — Lo speardo, lo ragguardamento di Bestrice— m'induitz, mi concedette— l'aliant of Eda, del segno chiamato Gemini, lo quale fingeno li Poeti essere fatto di Polluce e Castore figliuoli di Jove e di Leda (B.).— Net ciel velocizismo, nono, che o primo mobile et ogni altra cosa contenuta dentre da sè muove, e fa la revoluzione sua in 24 ore (B.).— Conte. II. 4.— Mi e fa la revoluzione sua in 24 ore (B.). - Conv., 11, 4. - Mi impulse, spinse (B.). - Vivis-sime, imperò che velocissimaiformi son, ch' io non so dire
Beatrice per luogo mi scelse.
che vedeva il mio disire,
inciò, ridendo, tanto lieta,
iio parea nel suo volto gioire;
ra del moto, che quieta
zo, e tutto l'altro intorno muove,
i comincia come da sua meta.

O cielo non ha altro dove
a mente divina, in che s'accende
r che il volge, e la virtù ch'ei piove,
amor d'un cerchio lui comprende,
me questo gli altri, e quel precinto
che il cinge solamente intende.

del Cancro (segno zonte occidentale del nostro
re il più vero Boemisfero, che, secondo la sua
jo, viene conseguenscienza, è il lido occidentale
ircolar giro del segno
di Spagna di là da Cadioe (7.)
ante con Beatrice e segz. (B.). — Il tido fenicio
s coincidere a un — Europa, la figliuola del ro
l'arco segnante il Agenore — dolec carco, dolec
an. Per queste due carico, però che Jove, innamoin Dante, invece di rato di lei, la portò addosso
indicaro il mezzo e tinmobile (B.). Nel
imezzo et mombile (B.). Nel
imezzo et mombile (B.). Nel
imezzo et mombile (B.). Nel
impulta, spinso (B.). — Vittie
inten, impero che velocissimamente si muoveno; tutte le
vissime in sò et influositi
(B.). — Uniformi. Como:
Endisona del vita giuso nelli animali
(B.). — Uniformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli animali
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa che di vita giuso nelli
(B.). — Ouiformi. Como:
Endosfa cieli circulanti, non dal centro, ma trae la prima virtù dalla meta, cloè da questo ultimo cielo, nel quale si termina e muore ogni altro girare; ed esso medesimo produce i giri de' cieli di sotto a sè (Cer.), — Quinci, dal primo mobile (T.), 109-120, Dove. Luogo, Sopra, 11, 88. — Sito, luogo nel quale sia ricevuta, come sii altri.

Virtà, influenza (T.). — Luce ed amer, esc., luce ed amore (l'empireo ove risided Dio) compreside lui d'un cerchio, cerchia, circonda lui, a quel mode che esso circonda gli altir otto cieli inferiori — e quel preside (le acquasiva), a quel precinto (è accusativo), e quel cerchio di luce e d'amore inoerchio di luce e d'amore internet, clos governa, solamente quel Dio che lo ravvolge al primo Mobile, mentre gli diriciti sono Fovernati, infect da un angelo (B. B.). — Internet Gil angeli, intendendo, muovono gli altri cieli; Dio solo, l'Empireo (T.). — Per altro distinto. Non è il moto di lui conneciuto veloce o tardo, non è misurato per altro moto, ma esso è la misura dogni altro. Prendendo nol comunemente la misura di tutti i movimenti dal diurno moto del Solo, diviso in ore e minuti, e questo dal diurno moto del Sole, diviso in ore e minuti, e questo
(in sistema degli Scolastici,
seguito dal Poeta) facendosi
per anione del primo Mobile,
consiegue che realmente esso
primo Mobile sia la misura
prima, e non d'altronde misurata, di tutti gli altri movimenti (L.), — Si come diese,
coc. Il dieci dividesi giusto per
1/2 o per 5 (T.). In vece di generalmente dire: Siccome il
maggior numero è prodotto e
misurato dai minori, e non produce esso ne misura i minori, misurato dai minori, e non produce esso ne misura i minori, individua il maggior numero nel diece, ed l'minori nel messo, nella metà di esso ch'è il cinque, e nel guinta, nella quinta parte ch'è il due (L.).—

Roome il tempo, ecc. Fondando noi l'idea del tempo dando not l'idea del tempo nel diurno moto, che vediano, de pianeti, e di cotal moto essendone cagione il diurno invisibile moto del primo Mobile, viene persiò fi tempo ad avere in esso primo Mobile, quasi pianta in testo, in vaso, le radici sue nascoste, la nascosta sua origine; e no piameti le. Fronde, il misuratore a noi visibile moto (L.).

121-138. Affonde, mandi al fondo (B.). — Bōzzacchioni; sono susine vane e di niuno utile - Vere, buone. Sotto, 148: vero frutto. La pioggia de'

sono susine vane e di niuno per sole annera. — Figlia. La dell'un coll' sitra su vitte - Vere, buone, Sotto, 148: vita umana figlia del Sole ruggendo porteranso vero frutto. La piogria de' ch'e padre d'ogni mortal vita, biamento quaggin de pravi voleri guasta il buon Sopra, xxii, 11.
germe (T.). — Reperte, tro140-148. Non è chi governi, rinforcato par che è vate (B.). — Coperte, de' pelli la navicella di S. Piero (B.). cennare il caldo si della barba, innanzi che siano — Gennacio. Di due sillabe, dell'affetto degli any innocenzia (B.). — Tule, Ta1- Tutto si sverni, esca tutto si salutari (Cez.). — Iluno assimente sul primo: licenzicso poi (T.). — Babudetta lontanissimo termine, della Santa Chicesiendo, balbettando. — Quarper modo di dire come il Pemomita anderana
majure cibo, e carnile o quatrarca: Fiati cosa piana Anxi bene. Conv.. La na
resimale — per qualunque mill'anni (T.). — Centesma, mana compagnia dir

Non è suo moto per altro distinto; Ma gli altri son misurati da questo, Si come diece da mezzo e da quinto,

E come il tempo tenga in cotal testo Le sue radici, e negli altri le fronde, Omai a te puot'esser manifesto.

O cupidigia, che i mortali affonde Sì sotto te, che nessuno ha podere Di trarre gli occhi fuor delle tue onde!

Ben florisce negli uomini il volere; Ma la pioggia continua converte In bozzacchioni le susine vere.

Fede ed innocenzia son reperte Solo nei parvoletti; poi ciascuna Pria fugge, che le guance sien coperte Tale, balbuziendo ancor, digiuna,

Che poi divora, con la lingua sciolta, Qualunque cibo per qualunque luna: E tal, balbuziendo, ama ed ascolta

La madre sua, che, con loquela intera Disia poi di vederla sepolta. Cost si fa la pelle bianca, nera,

Nel primo aspetto, della bella figlia Di quel ch'apporta mane e lascia sera Tu, perchè non ti facci maraviglia,

Pensa che in terra non è chi governi; Onde si svia l'umana famiglia. Ma prima che gennajo tutto si sverni,

Per la centesma ch'è laggiù negletta, Ruggiran si questi cerchi superni, Che la fortuna, che tanto s'aspetta, Le poppe volgerà u' son le prore.

Si che la classe correrà diretta; E vero frutto verrà dopo il flore.

unde si coglie la quaresima, formato da Giulio Caste. acciò che 'l venardi santo sia facendo l'anno di 365 che acciò che 'I venardi santo sia facendo l'anno di 33lo plenilumio o presso, come 6 ore, veniva a di
fu quando Cristo sostena circa il minuti dell'a
morte [8]. — Ascolta, ubbidi- errore che fu corrette
sce (T.). — Con loquela in- Gregorio XVII [81]. — S
tera, quando è fatto grande, si, di siegnapotante (T
che può interamente parlare cerchi girandesi sin
(8.). — Cost si fa, ecc. La nello sfregamento vie
pelle umana, bianca in prima, me cristalli, secondo
per sole annera. — Figira. La dell'un coll'alire si
vita umana figlia del Sole ruggendo porterano
ch'à nadra d'agni purvala vita. biamento cuareito del

resimalo — per qualunque mill'anni (T). — Centesma, mana compagnia sirili 1601a: quando è quarosima e quella minima parte dell'anno per dolce cammino a quando no è: la luna è segno trasourata nel calendario ri- però correa (T).

circa îl minuti dell'an errore ohe fu correite de Gregorio XIII (8t.), -8t. di siegeno potente (27) cerchi girandosi rinfernello afregamento viola me cristalli, saccodo 7 dell'un coll'altra son ruggendo porterause biamento quaggità d'imperj. Con quatrinforzato par che su cennare il caldo e la dell'affetto degli angui sollicitando quaggita

### CANTO VENTESIMOTTAVO.

Depo aver Dante rivolto lo squardo a Beatrice, lo rivolge davanti a sè, e vede un punto ripletadentistimo, attorno a l'quale si aggirano nove cerchi di luce, che si volgono piu rapidi e si mostran piu fulgi di, quanto piu son prossimi ud esso. Quel piuto è Dio, quei
eschi sono gli ordini angelici. Beatrice pli spiega perché in questi, al contrario de cieli,
un moto e la luce crescano in ragione dell'avvictnarei al centro.

Poscia che contro alla vita presente De' miseri mortali aperse il vero Quella che imparadisa la mia mente; **Come in ispecchio flamma di doppiero** Vede colui che se n'alluma dietro, Prima che l'abbia in vista od in pensiero,
sè rivolve, per veder se il vetro
Gli dice il vero, e vede ch'el s'accorda
Con esso come nota con suo metro; Con esso come nota con suo metro; Così la mia memoria si ricorda Ch'io feci, riguardando ne' begli occhi, Onde a pigliarmi fece Amor la corda.
com'io mi rivolsi, e furon tocchi Li miei da ciò che pare in quel volume, Quandunque nel suo giro ben s'adocchi, **Un punto v**idi che raggiava lume Acuto si, che il viso, ch'egli affoca, Chiuder conviensi, per lo forte acume; 🏿 quale stella par quinci più poca, Parrebbe luna locata con esso, Come stella con stella si collòca. **Forse cot**anto, quanto pare appresso Alo cinger la luce che il dipigne, Quando il vapor, che il porta, più è spesso, Distante intorno al punto un cerchio d'igne 25 Si girava si ratto, ch'avria vinto
Quel moto, che più tosto il mondo cigne;
-questo era d'un altro circuncinto,
R quel dal terzo, e il terzo poi dal quarto,
Dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. **Jopra seguiv**a il settimo si sparto Già di larghezza, che il messo di Juno Intero a contenerlo sarebbe arto.

tosi al cielo; trovò ivi vero quello che aveva veduto negli occhi (Cos.).
14-20. Li miei, occhi. — Volume, cielo. Sopra, xxiii, 112, chiamò volumi i cieli (T.). Da quelle circolazioni (Lam.). — Quantunge, ogni qual volta che il moto de' medesimi cieli ben si consideri (L.). — I/o ben si consideri (L.). — Un punto. Figura la divinità in un punto, a significare l'indivisi-bilità sua, essendo il punto un elemento lineare, e però indivisibile (Biag.). — Che il viso ch'egli affoca, gli occhi ch'esso illumina, o investo quasi a modo di fuoco (F.). — E quale stella qualunque di quaggiù (dal no stro mondo) par più plocola (T.). — Locata con esso. Se una minima stella si ponesse a lato al detto punto, come nell'ottava spera ne veggiamo assai, l'una a lato all'altra, essa stella parrebbe una Luna a rispetto di

quel punto (B.).

23-39. Alo cinger la luce
cioè la luce della Luna (B.).—
ll L.: Halo. Così l'Ariosto, nemico dell'abolire i vestigi delmico dell'abolire i vestigi dell'origino, Hara per ara, stalla.

— Che il diprione, cagionalo (B.) Quanto l'alone è poco distante dal Sole o dalla Luna, che gli danno il colore, tanto da quel punto distava un cerchio di fuoco (F.). Tanto appresso, quanto pare che l'alone cinga la luna, tanto distante... La distanza può essere minima: La distanza può essere minima; La distanza puo essere minima; però l'appresso non la contradice (T.). Piu è spesso. Quanto 
il vapore è più denso, il punto 
ovo appuro il pianeta è più piocolo (T.). — Igne, voce l'atina, 
fucco. Purg., xxix. 102: Con 
nube s con igne (F.). — Quel 
nuto, eco; questo è lo moto 
della nona spera. lo qualo in

finisce la seconda girarchia (B.). — Il settimo cerchio, che e lo primo ordine della terza girarchia, che si chiama Princepati. — Il sparto Gris di tarpoperza, si sisso in larghezza, che il menzo di Juno, cioè di larghezza che il menzo di Juno, cioè prince messaggiera di Giuone, sa si compiesse in un cerchio se si compiesso in un cerchio intere, sarebbe arto, stretto, per poterlo contenere (F.). — Così l'ottavo e il nono, l'ottavo era l'ordine degli Arcangeli, e lo none era l'ordine degli Angeli, e questa è la terza girarchia (B.). — Secondo ch'era, ecc L'otto è più distante dall'uno che il sette, il nove che l'uno. che il seite, il nove che l'uno.

— Più sincera, più pura (b).
— Cui, a cui (Tor.). Da cui, da
quel punto (T.). — Distave,
era diunge (B.). — La facilia
pura, lo punto della Divinità,
che era una pura luce (B.).
— S'invera, s'empie di verità (B.),
Perchè quel cerchio, che primo
radeva la sciutilla del punto
raggiante, riceves più dell'esser suo divino (Cer.).

40-56. In cura, in sollicita
dine di sapero — Forte suspeso,
fortemente dubbioso (B.). — Da
quet punto, in quel punto è
quet punto, in quel punto è

dina di sapero — Forte sospeso, fortemente dubbioso (1). — Da quet punto, in quol punto à Prasenza divina, o il principio da cui tutto il creato fu e dipende. Aristottie, Metapha, 211, 7: Da tale principio dipende di ciclo e la natura (F).
Quel cerchio de Sernfini — che più git è conquente, al punto detto di sopra (B.). — E el tosto, è tanto festino e ratto (B.). — Per Faffocato amore, Nel Conce, 11, 4, è detto che il primo mobile è rosso da amor del-Pempirco (F.). — Il quelle ruote, degli ordini degli Angeli (B.). — Mé proposto, tutto quello cha tu m' hai detto del punto e del primo cerchio (B.). quello che tu m' hai detto del punto e del primo ecchio (B.).

— Le volte, li giri snoi e le revoluzioni sue (B.). — Nel sistema del mondo la sfera più vicina al centro si muove più lenta, e la questi giri più ratta; or perchè questo (F.). — Dec aver fine, essere quietto (B.).

— Per confine, è terminato in cent parte da luce e da amore. ogni parte da luce e da amore — Esemplo qui vale copia, e o le afere del mondo somble (B.). Sopra, xxvii, 112: Luce ed enemplare, originale. Se non sono ampi ed originale amor d'un cerchio lui com- che esemplare, originale. Se non sono ampi ed originale semplare, originale. Se non sono ampi ed originale prende (F.). Se il mio deside esemplare, modello, Purg., e il men della victure, out rio della beatitudino mi dee xxxii, 51: Come pintor che con cevono degli ancellei mole essere compinto in questo teme esemplo pinga (Ces.). Bossio : e che si distende, si dimale pio maraviglioso, dove gli an- Cuncta supremo Ducis abezemi in ciascono, per intite for pigeli sono beati, tempio fabbri- plo, pulchrum pulcherrimus ti, per intita la relativa acato è chiuso di fuce e d'amore, tipse Mundum mente gerenz, piazza (F).

id debbo prima essere delibe- ratio da questa mia ignoranza (F).

che mi tiene in cura, e che alla mia beatitudine direbbe impedimento, eziandio per la sola difficultà e malagerilezza di Così più luce un gran cristi brama d'uscirne (Ces.).—Come dubbio (B.).—Tanto per non che un piccolo in se ratuo che è fatto ad esemplare dello nessuno si cura di sciglierto, rincus (Vena).—Ugo simerintelligibile (B.).—Esemplare — Se vuoi saziarti, Il cod. Pog- compiute. Sen agra e servici saziarti, Il cod. Pog- compiute. ogni parte da luce e da amore (R.). Sopra, xxvvi, 112: Luca ed amor d'un cerchio lui com-prende (F.). Se il mio deside-rio della beatitudine mi dee

Cost l'ottavo e il nono; e ciascheduno Più tardo si movea, secondo ch'era In numero distante più dall'uno:

E quello avea la fiamma più sincera, Cui men distava la favilla pura; Credo però che più di lei s'invera. La Donna mia, che mi vedeva in cura

Forte sospeso, disse: Da quel punto Depende il cielo, e tutta la natura. Mira quel cerchio che più gli è congiunto, 6 E sappi che il suo muovere è si tosto

Per l'affocato amore, ond'egli è punto. Ed io a lei: Se il mondo fosse posto Con l'ordine, ch'io veggio in quelle ruole Sazio m'avrebbe ciò che m'è proposto.

Ma nel mondo sensibile si puote Veder le volte tanto più divine, Quant'elle son dal centro più remote. Onde, se il mio disio dee aver fine

In questo miro ed angelico templo, Che solo amore e luce ha per confine. Udir conviemmi ancor come l'esemplo E l'esemplare non vanno d'un modo;

Chè io per me indarno a ciò contemplo Se li tuoi diti non sono a tal nodo Sufficienti, non è maraviglia, Tanto, per non tentare, è fatto sodo.

Così la Donna mia: poi disse: Piglia Quel ch'io ti dicero, se vuoi saziarti, Ed intorno da esso t'assottiglia. Li cerchi corporai sono ampi ed arti,

Secondo il più e il men della virtute, Che si distende per tutte lor parti-Maggior bontà vuol far maggior salute: Maggior salute maggior corpo cape.

S'egli ha le parti ugualmente compiute. Dunque costui, che tutto quanto rape L'alto universo seco, corrisponde Al cerchio che più ama, e che più sape

Perchè, se tu alla virtù circonde La tua misura, non alla parvenza Delle sustanzie che t'appaion tonde, Tu vederai mirabil convenenza, Di maggio a più, e di minore a meno, In ciascun cielo, a sua intelligenza. Come rimane splendido e sercho L'emisperio dell'aere, quando soffia Borea da quella guancia, ond'è più leno, Per che si purga e risolve la roffia Che pr'a turbava, si che il ciel ne ride Con le bellezze d'ogni sua parroffia; Così fec io, poi che mi provvide La Donna mia del suo risponder chiaro, E, come stella in cielo, il ver si vide. E poi che le parole sue restaro, Non altrimenti ferro disfavilla Che bolle, come i cerchi sfavillaro, Lo incendio lor seguiva ogni scintilla; Ed eran tante, che il numero loro Più che il doppiar degli scacchi s'immilla. lo sentiva osannar di coro in coro Al punto fisso che li tiene all'ubi E terra sempre, nel qual sempre foro; E quella, che vedeva i pensier dubi Nella mia mente, disse: I cerchi primi Thanno mostrato i Serafi e i Cherubi. Così veloci seguono i suoi vimi, Per simigliarsi al punto quanto ponno, E posson quanto a veder son sublimi.

- Ne ride, sta chiaro, come sta l'nomo quando ride (B).
- Parroffa, parte s condunazione (B.). Comitiva, cioe Sole, Luna e Stalle, Boce, Tescide, vit, 114: E dalla parte, d'onde Euro softe, Arcita entro con tutta sua paroffia (L.).
- Fecio, schiarai io (B.).
- Sivide da me.

88-95. Rectaro, furno finis (B.).
- Disfavilla, gitta favilla (B.).
- Disfavilla, gitta favilla (B.).
- Disfavilla, gitta favilla (B.).
- Pisfavilla, ogni favilla imitando essa pura lo incendio, lo stavillare dei cercin, proseguiva a favillare di cercin, proseguiva a favillare, a dividerai in altre soinillo, come appuno talvolts vediam farti dagli accesi sfavillanti tiri (L.).
- Pin che il doppiar, eco. S'addoppiava per migliata, più dei raddoppia d'ogni casella dello scacchiere.
- Se nella prima casolla dello scacchiere si segni 1, nella seconda 2, nella terza 4, nella quarta 8, nella quinta 16, nella assia 32, e così fino alla sesanataquattresima raddoppiando, avremo lo sterminato numero: 18,446,744,073,709,551,615.
- Ozannar, cautare osanna - di coro in coo, di corchio mero: 18,446,744,073,709,551,615.

Osamar, cantare osama

— di coro in co-o, di cerchio
in cerchio d'Angeli (B). — Ai
punto fisro, al punto formo
che à lidito (B). — Ail'utò, al
luggo fermo: però che sono
confermati in grazia (B). Predestinato ab eterno è il luggo
da Dio a ciascun ente (T).
99-114. J Serafi : 1 Serafii : 1

Per simigliarsi al punto quanto ponno, E posson quanto a veder son sublimi.

Quegli altri amor, che dintorno gli vonno, los Si chiaman Troni del divino aspetto, Perchè il primo ternaro terminonno.

E dei saper che tutti hanno diletto, Quanto la sua veduta si profonda

Nel vero, in che si queta ogn'intelletto.

grande ha più grande valor di ce, dichiaratoli le dubbio suo, tenne, ma quello, dove le parti elli rimase chiaro come l'aire, sono più perfettamente contemperate e dalla forza del numero toro risulta più forte la virtuale da quella bocca (B.). — Lero, contro, cico a 10, San Giov, perte in giro tutti gli altri otto gione, umane faces softanti, quanto più d'amore e più di sopienza, perte de composto di Serafini sonno in tre modi, cioè dinipi percente a composto di Serafini sonno in tre modi, cioè o disperante, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della victi, non dalla mole apparente, il più piccolo certali della destra ed or dalla sinistra encel fuori chio intorno ali a tribazione dell'aire i roffia della cartità di didio (B.). — Rerminono, Il primo certali della cartità di della cartità di della cartità di didio (B.). — Rerminono, il della cartità di della

nella Divinità (B.). — Nel ve-ro, cioè in Dio. Conv.: Il vero, nel quale si queta l'anima nostra (F.). — Ogni intelletto, motiva (F.). — Ogni intelletto, ogni intelligenzia et ungelloa et umana (B.). — Quinci, di ogui, el può conoscere come Pesser beuto, la celeste beatitudine, il fonda nell'atto che vede, cioè nel vedere iddio, non nell'atto che ana, cioè non nell'anto che poscia accounta, ahe viene acoresso di reconda, the viene appresso di quello. Bra questione scolasti-ca: In the consiste la forma della beatitudine, se nella vimaso la pone (come il Poeta) maso la pone (come il Poeta) nol vulere, dicento che l'aspetto seguita all'intelletto, e dove termina l'operazione, dell'intelletto, ivi comincia l'operazione dell'affetto, luvece Scoto la pono nell'ampre (F.). — E del vedere e contemplare Iddio è misura il merito, ossia le opere meritorie, le quali sono l'effetto della grazia divina, e di una buo-na volontà umana. — Mercede. qui vale il merito creato dalla qui vale il merito creato dalla grazia e dalla volonta, che alla grazia corrisponde (F.), — Cu-i di grado, cec., così procedo la cosa di grado in grado; cioè a misura che si rede Dio, ed a misura che si rede Dio cresce il diletto, la bentitudine (L.), 115-129. L'attro termaro, cioè la seconda gerarchia — ger-

115-129. L'attro termaro, cioè la seconda gerarchia — germogitia, mette fuora e polla.

— Bispogitia, sfronda. - Prende la similitudine dallo spogliarsi che fanoo gli alberi
nell'autunno, quando 'il segno
dell'Ariete, opposto al Sole chi'e
nella Libra, gira di notte sopra il nostro emisfero (F.). —
Nue me, canta, come svernano pra il nostro emisiero (c.). — Sverwe, canta, come svernano e cantano nella primavera li uccelli. — Con tre melode, con tre dolcezzo di canti (B.). Si compone in ternario. — Son le tre Dee, li tre ordini nominati pre pone feminino, a pred di per none feminino, e però di-co Dee, cios Iddie (B.). L'or-dine terzo di detta seconda ge-rarchia è composto di Pote-stadi – ee, è. – Ne' duo pe-tuali pri di proposito di pro-trattioni tripudi, ne' due se-manti adiatata di settinoguenti ordini (nel settimo e nell'ottavo) della terza gerarchia, che tripudiano; cice fanno fosta e ballo intorno a Dio: tripudio è ballo, e dicesi dalla terra e percuotere, imperò che nel ballo la terra si percuote coi piedi (B.). — L'ultimo cerchio, cioè il nono, è tutto comangellei cori, tutti rimirano bim qui præ aliis in scientia giri de cisil (u.).

Quinci si può veder come si fonda L'esser beato nell'atto che vede, Non in quel ch'ama, che poscia seconda; E del vedere è misura mercede. Che grazia partorisce e buona voglia Così di grado in grado si procede, L'altro ternaro, che cost germoglia In questa primavera sempiterna Che notturno Ariete non dispoglia, Perpetualemente Osanna sverna Con tre melode, che suonano in tree Ordini di letizia, onde s'interna. In essa gerarchia son le tre Dee, Prima Dominazioni, e poi Virtudi; L'ordine terzo di Podestadi ee. Poscia ne' duo penultimi tripudi Principati ed Arcangeli si girano: L'ultimo è tutto d'angelici ludi. Questi ordini di su tutti rimirano, E di giù vincon si che verso Dio Tutti tirati sono, e tutti tirano. E Dionisio con tanto disio A contemplar questi ordini si mise, Che li nomò e distinse com' io. Ma Gregorio da lui poi si divise: Onde, si tosto come gli occhi aperse In questo ciel, di sè medesmo rise. E se fanto segreto ver proferse Mortale in terra, non voglio ch'ammiri; Chè chi 'l vide quassù gliel discoverse Con altro assai del ver di questi giri.

di su, dalla parte di sopra, eminent. Thronne dictiur se-cioè verso Dio, e di giu, dalla des. Throni autem vocautur parte di sotto, vincon, cioè la-qui tanta divinitati prata duiscono sepra gli angeli di replentur, ut in eis seden grado inferiore e sopra gli uo-peus et per eos justicia dece-mini si fattamenta, che tutti nat et informet. Dominationa di grado in grado son tirati dicuntur qui Principalus et verso Dio, e tutti di grado in Potestates transcendinti, Prin-

verso Dio, e tutti di grado in Potestates transcendinis. Principale di trano (P.).

131-130. A contemplar questi ordini delli Angeli, si missimi sec, nel suo libro De Divinis uni esque ad explenia discontino delli Angeli, si missimi anguleria principania nominibus, De Calesti Hierar-Potestates qui hoc cesces porchia (B.). Dionisio Areopagita tentius in suo ordine accessoriali (P.). Dionisio Areopagita tentius in suo ordine accessoriali (P.).

2.a Principati, Arcangeli, Angeli, rise, acceptanta di principati, Arcangeli, qui muiora rafini, Cherubini, Troni, Dominiazioni, Virtu, Potesta; Virtuses sunt illi per quoi estini di gradi di principati, Arcangeli, qui muiora rafini, Cherubini, Troni, Dominiazioni, Principati, Pote-(P., di D.). — Di se mederimi sta; Virtu, Arcangeli, Angeli, rise, accorgandosi, che mederimi at virtus ad Patrem. Secunda contituide, ecc., santo Paolo glid tar ad Patrem. Secunda contituide, ecc., santo Paolo glidente della principati in Fillium; tertia, manifesto, e non solamenta. nuttini tripudi, no due se- Dominazioni, Virtù, Potesta; Virtutes sini illi per quor seguenti ordini (nel stitino e 3.a Principati, Arcangeli, An- ona et miracula frequenie nell'ottavo) della tarza gerar- geli. Gregorio all'incontro: Se- fiunt. Arcangeli, qui majore chia, che tripudiano; cios fan- rafoi, Cherubini, Troni, De- munciani. Angeli, qui munco no festa e ballo interno a Dio: minazioni, Principati, Pote- (P. di B.). — Di se medermo terra e percuotere, imperò che Prima gerarchia contempla- avas ben ditto (B.). — Ché su nel ballo la terra ei percuote tur ad Patrem. Secunda, con- il vide, eco, santo Paolo gile col pied (B.). — L'uttimo cer- templatur in Filtium, tertia, mantestò, e non alametur la hilo, cioè il nono, è tutto com- in Spiritum Sanctum. Dicun- verità dei nomi e dei sito devote di festeggianti angoli tur enim Seraphim qui prae gli Angeli; ma citandio sirve F.). — Questi ordini, questi altis ardent charitate. Cheru- verità, di qualto che sono us oggelici cori, tutti rimirano dim qui prae gli accenti accentia giri de ciali (Lin

### CANTO VENTESIMONONO.

Bentrice, veduto il deviderio di Dante, gli dichiara quando e come fossero da Dio creati gli Angeli, e dire che al lempo stesso furono creati i cicit. Eucla degli Angeli fede e degli Angeli ribelli che con Lucifero precipitarono all'Inferno. Riprova l'insufficienza e la venità di certe questioni, che a quei tempo facensi non solo nelle venole, ma anche dai pulpit, a pompa di distrina, dimentichi i prete che il fine del predicare è il persuadere gli womini ad ester cristiani, e chiude la digressione, mo lendo certi frati impostori che especializzata fanole e fine in controlle a supportune e apprendimenta fanole e fine in controlle a supportune e apprendimentatione. spacciavan favole e finte indulgenze ai semplici per trarne roba.

Quando ambedue li figli di Latona, Coverti del Montone e della Libra. Fanno dell'orizzonte insieme zona, Quant'e dal punto che il zenit inlibra, Infin che l'uno e l'altro da quel cinto, Cambiando l'emisperio, si dilibra, Tanto, col volto di riso dipinto,

ř

2

Si tacque Beatrice, riguardando Fiso nel punto che m'aveva vinto. Poi cominció: lo dico e non dimando

Quel che tu vuoli udir, perch'io l'ho visto Ove s'appunta ogni ubi ed ogni quando.

Non per avere a sè di bene acquisto, Ch esser non può, ma perchè suo splendore Potesse, risplendendo, dir: Subsisto;

In sua eternita di tempo fuore, Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, fincomindasse Dio l'opera della-graperse in nuovi amor l'eterno amore.

è prima quasi torpente si giacque;

19

-Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, fincomindasse Dio l'opera della-ercazione del mondo. In sua
eternita di tempo fuore (L.).

-Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, fincomindasse Dio l'opera dellaercazione del mondo. In sua
eternita di tempo fuore (L.).

-Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, fincomindasse Dio l'opera dellaercazione del mondo. In sua
eternita di tempo fuore (L.).

-Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, fincomindasse Dio l'opera dellaercazione del mondo. In sua
eternita di tempo fuore (L.).

-Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, fincomindasse Dio l'opera dellaercazione del mondo. In sua
eternita di tempo fuore (L.).

-Fuor d'ogn'altro comprender, come i piacque, fincomindasse Dio l'opera dellaercazione del mondo. In sua
eternita di tempo fuore (L.).

Nè prima quasi torpente si giacque; Chè ne prima ne poscia procedette Lo discorrer di Dio sovrà quest'acque.

Forma e materia congiunte e purette Usciro ad atto che non avea fallo,

Come d'arco tricorde tre saette; E come in vetro, in ambra od in cristallo Raggio risplende si, che dal venire All'esser tutto non è intervallo:

de la Luna, o Febre e Diana neti, poiché inlibrare significa de la Luna, o Febre e Diana neti, poiché inlibrare significa de la Coverti, ecc., quando dell, due corpi di peso eguale. Libra, che sono sagni canadi. Libra, che sono segni oppositi nel zodiaco (B.). — Sono dal mel zoquaci (21). — Sono dal punto in cui 'o zent tiene in meudesimo orizzonte circondati equilibrio il sole el luna, cioò (L.). — (ili Accademici: Bea- equalmente alti rispettiva-trice riguardò in Dio per tanto mente al nostro emisfero, inspazio di tempo per quanto il fino a quell'altro punto che il sole el a luna opposi stanno l'uno (la luna) sorge dill'o-in uno stesso orizzonte: che rizzonte el l'altro (il sole sconomò è altro che un punto, il de sotto di quello; per lo che quale il zent sull'irra, cioò ag- l'uno e l'altro cambiando emiserate dell'altro cambiante dell'altro cambiando emiserate dell'altro cambi quale il zenti sulbra, cioè ag- l'uno e l'altro cambiando emi- e- materia, pura senza forma giusta, bilanciandoli in un sol servo soc d'equilibrio o si sbi- (B.).—Ad altr. Il Buti: II-momento, facendo egil con essi lancia dal detto cerchio ortz- siervo ad estro, per divina Vo- un triangolo isoscolo, quando zontale, tanto, esc. Il L.: che luntà, obte produsse di nimali ha squidistanti da sè. Il il tiene in ibra, che sono equi- te. Non avez fallo, fu perfetto diagioli: Pigurati il zenit che librati, cloò rispetto sill'emisfe (B.).—E come un vetro, coc, fa qui il punto vertizalo al rio nostro, ugnalmente alti.—siccome l'illumicatione che la castro, come una mano che Da quel cinto, dal detto cerchio vetro, audres o cristalio

B. B. legge t libra e spiega: Quanto corre di tempo dal punto in cui lo zenit tiene in

orizzontate. — Cambiando l'e-misperio. Uno cioè dall'emisperio nostro passando a quel di sotto e l'altro da quel di sotto all'emisperio nostro venendo (L.). — Si dilibra, si

4 sotto all'emisperio messo mendo (L.). — Si dilibra, si toglie dall'equilibrio. — Tanto, attrettanto brevissimo tempo (L.). — Vinto, abbaglisto. — Ove s'appunta, s'accentra ogni lugo e tempo (T.).

13-21. Di bene acquisto, acceresimento di bene (R.). — Ph'ascer non pin, essendo importante description and pin, essendo importante description acceresimento di sense (R.).

possibile che in Dio manchi o searseggi bene alcuno (L.). -Perche suo spien to e, perche la sua bontà si mostrasse nelle creature (B.). - Di tempo fuore. Essendo il tempo incominciato coi mondani movi-menti e mutazioni, necessariamenti e mutazioni, der, in maniera non ad altra monte che a Dio solo compren-sibile (L.). Fuor d'ogni altro contenuto (Tor.). D'ogni spuzio. Il tempo e lo spazio cominciano con la creazione del mondo (T.). — I piacque, a lui piac-que. — R'aperse, si manifestò que. — Raperse, in mantesto — In nuovi amor. Altri, in nove amor, nei nove ordini angelici — Leterno Amore, Iddio (B.). — Ne pruna di creare. — Torpente, inerte. — Procedette. Altri : precedette. - Lo discorrer d'Itdia, lo discorrere degli effetti produtti dalla prima cari me, che è Iddio (B.). Non si puo dire che spiriin d Det ferebatur saper aquas

prima o poi, perche ante iem-pos non ecat tempos (Tor). 22-36. Forma pura senza materia, come sono gli Agnoli e l'anime umane, quando sono separate dal corpo; et e forma quello che da essere alla cosa

fa, non ammette distinzione di tempo dal venire del rag-gio all'essere l'illuminazione cio all'essere l'illuminazione interamente compita, così il detto triforme elletto usol insieme tutto dal sue signore, senza distinguersi nel principlare diversita di tempo dal proseguire e dal compiersi (L.). Il irriforme effectio. Il Botti aspetto, pura forma, pura materia e forms coniunta con moteria. — Concreato fu ordine. Insieme con la produzione di esse sostanze fu creato e stabilito ordine. Con sente con stabilità ordine, conveniente proporzione, perchè altro non e l'ordine che una congrua e convenencie proporzione di alcune cose secondo il prima e il poi. Udita la cagione perche si era mosso l'eterno Padre coreare illus anguel lipiara e coreare illus anguel lipiara. a creare tutto questo Universo, quando e in che maniera lo quando a in one maillera lo avea creato, producendo tutto insiome e ad un tratto, la materia, la forma e il composito, senza divisione o distinzione sleuna del prima e del poi, ora si fa soggiungero (da Beatrice) che insieme con questa siterte, produziona della cosse urico en inneme con questa sifiatta produzione delle cosse fu creato e fermato un ordine che ottenessero il grado su-premo e fossero collocate nella parte più aminente e vicine alla sedia del Creatore le sostanze nelle quali fu creata e prodotta in essere una nuova nadotta in essere una nuovo na-tura, untia attuale senza po-tonza di materia corporea, che tall veramente sono gli Angeli, e nella parte più bassa e più infima di tutte fosse posta la potenza passiva, la quale chiama egli pura, perchè ella s'intenda per la materia pri-una semplice e nuola di qual-sivoglia forma, atta solamente a ricevere e a patire e non a a ricevere e a patire e non a dare o a fare in maniera alcuna. Onde dice: tenne la parte tma: fu collocata e posta nel fondo e all'opposto dell'atto purissimo. Ma nel mezzo tra questi due estremi (atto puro

Cost il triforme effetto dal suo Sire Nell'esser suo raggiò insieme tutto, Senza distinzion nell'esordire. Concreato fu ordine e costrutto Alle sustanzie, e quelle furon cima Nel mondo, in che puro atto fu produtto. Pura potenzia tenne la parte ima; Nel mezzo strinse potenzia con atto Tal vime, che giammai non si divima. Jeronimo vi scrisse lungo tratto De'secoli, degli Angeli, creati Anzi che l'altro mondo fosse fatto; Ma questo vero è scritto in molti lati Dagli scrittor dello Spirito Santo; E tu te n'avvedrai, se bene agguati; Ed anche la ragion lo vede alquanto. Che non concederebbe che i motori Senza sua perfezion fosser cotanto. Or sai tu dove e quando questi amori Furon eletti, e come; si che spenti Nel tuo disio già sono tre ardori. Nè giugneriesi, numerando, al venti Si tosto, come degli Angeli parte Turbò il suggetto dei vostri elementi. L'altra rimase, e cominciò quest'arte, Che tu discerni, con tanto diletto, Che mai da circuir non si diparte. 18 Principio del cader fu il maledetto Superbir di colui, che tu vedesti Da tutti i pesi del mondo costretto. Quelli, che vedi qui, furon modesti A riconoscer sè della bontate. Che gli avea fatti a tanto intender presti; Perchè le viste lor furo esaltate Con grazia illuminante, e con lor merto.

Si ch'hanno piena e ferma volontate.

E non voglio che dubbi, ma sie certo,

Che ricever la grazia è meritorio, Secondo che l'affetto gli è aperto. questi due estremi (atto puro e potenza pura) potenza con atto, il composto di essi estre- coc., dagli scrittor dei libri poto agli altri tro olement ni, strinse tul vime, serrò e canonici dettati dallo Spirtto vostri, acqua, aria e fuoce (il chiuso legame e nodo si forte, Santo (L.). — Se bene aggiutti — Turbo, ir Bibliandosi e che giammai non si divinat, non al scioglie e non si disnota, seritura (R.). — Al quanto, in L'altra coc. L'altra parte sciore, essendo impossibile che le cose fatte da Dio siano distrutte o del mondo (T.). — Come, a ricevendone in premio la fatte da Dio siano distrutte o del mondo (T.). — Come, a ricevendone in premio la fatte da Dio siano distrutte o del mondo (T.). — Come, a ricevendone in premio la fatte da Dio siano distrutte o destate da altri che da lui stesso e dalla sola volontà sua (Giombullari.).

37-54. Tratto. Scrisse a lungo tratto de scooli. Ma pare il primo (R.). — Ne giagneriezi, coc. lucidissimo punto che, escoli. Altri: Di sc-coli. — In molti linghi (B.). della terra l'inferno (Infannix, (T.). — La grasse illuminani S. Girolamo, sulla Epistola a 121, e segg.), scouvolse la me — 1 mevitorio, sequista me

Omai dintorno a questo consistorio Puoi contemplare assai, se le parole Mie son ricolte, senz'altro aiutorio. Ma, perchè in terra per le vostre scuole Si legge che l'angelica natura È tal, che intende, e si ricorda, e vuole, Ancor dirò, perchè tu veggi pura La verità che laggiù si confonde, Equivocando in si fatta lettura. Queste sustanzie, poichè fur gioconde Della faccia di Dio, non volser viso Da essa, da cui nulla si nasconde: Però non hanno vedere interciso Da nuovo obbietto, e però non bisogna Rimemorar per concetto diviso. Si che laggiù non dormendo si sogna, Credendo e non credendo dicer vero; Ma nell'uno è più colpa e più vergogna. Voi non andate giù per un sentiero Filosofando; tanto vi trasporta L'amor dell'apparenza e il suo pensiero. Ed ancor questo quassù si comporta Con men disdegno, che quando è posposta La divina scrittura, o quando è torta. Non vi si pensa quanto sangue costa Seminarla nel mondo, e quanto piace Chi umilmente con essa s'accosta. Per apparer ciascun s'ingegna, e face Sue invenzioni, e quelle son trascorse Dai predicanti, e il Vangelio si tace. Un dice che la luna si ritorse Nella passion di Cristo, e s'interpose, Per che il lume del sol giù non si porse; Ed altri che la luce si nascose Da sè; però agl'Ispani e agl'Indi, Com' a'Giudei, tale eclissi rispose. 103 Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi. Quante si fatte favole per anno In pergamo si gridan quinci e quindi; Si che le pecorelle, che non sanno Tornan dal pasco pasciute di vento, E non le scusa non veder lor danno.

rito (B.). — Gli por le, cioè, semper vident factem patris alla grazia (T.). mei (P. di D.).-Vedere interci-

di memoria simile all'umana; altri che in quelli non fosse memoria alcuna. Quindi dice che, non dormendo, sognano, tanto quelli che credono la dottrina che insegna gli angeli ricordarsi alla maniera degli uomini, quanto quelli che non credono essa dottrina, e ne-gano essere memoria alcuna credono essa doutrina, e no-gano essore meinoria alcuna negli angeli; se non che a que-sti ultimi è più colpa e più vergogna; perchè e mal ra-gionano e tolgono all'angelica perfezione (B. B.). Erano quo' che credono di ciò dire il vero, e quei che sanno di dire il falso; e vie peggio que' che sapendo di dir falso, perfidiano sapendo di dir falso, pertidiano di mantener loro errore (Ces.). — Quando è torta a mal senso (T.), V. sopra xiti, 128. — B quanto piace a Dio (T.), 94-108. Apparer saputo (B.), Per comparir dotto. — Ciarcun predicatore (B.). — Sue invensioni, suoi trovati (B.), - Trascorse. discorse (T.). — Giu non si porse, non apparl giuso a noi nel mondo (E.). Non si stessi infino alla terra (T.). In vece di predicare l'evangeliche verità, vassi a cercare in che modo succedesse l'eclisse del sole nella morte di Gesù Cristo; ed uno dice che la luna, opposta allora al sole (cele-brandosi da' Giudei la Pasqua nel giorno del plenilunio, a sole in Ariete, ed essendo il sole in Ariete, ed essendo il Redentore morto nel giorno susseguente alla Pasqua, do-vea la luna esser piona ed al sole opposta), retrocedendo, s'interpose tra il sole e la torra Altri, pretendendo che quell'eclisse dovesse essere uni-versale a tutti gli uomini, e ciò non potendosi ottenere per l'interposizione della luna tra il sole e la terra dicon chela l'interposizione della luna tra il sole e la terra, dicono che la luce del sole per sè stessa si nascose (L.). Benv. rifuta la lezione: Ed altri, e legge: E mente. Il Parenti spiega: E non s'accorge che parla da ignorante e bugiardo, imperciocchè al fatto cellese non avrebbe potuto essera che marziale. e il potuto essere che parziale, e il vero si è che la luce si narito (B.). — Gli por le, cioè, semper vident factem patris sons por modo, che ogni paese, alla grazis (T.). — Semper vident factem patris sons por modo, che ogni paese, mei (P. di D.).—Vedere interci- i quale avrebbe dovuto essere dare e ragionando arguire la sorte degli angeli (T.). — Su contento dell'obbietto anteriore accuratus et sol... El tenebra gazione (T.). — Si conformementia, come a noi, per ri- terram. Rispose, corrispose, de, si fa non intelligibile. — memoria, come a noi, per ri- terram. Rispose, corrispose, de, si fa non intelligibile. — chiamare un'idea divisa, o al- La Giudea, secondo Dante, è aloni (B.). Sbagliando (L.). — vedono sempre in Die tutto in terram contrappost come potendo ciò accader loro, che grativa significano potendo ciò accader loro, che grativa significano potendo ciò accader loro, che e questi due paesi sovento si sioni (B.). Sbagliando (L.). — vedono sempre in Die tutto in trovano contrappost come potendo ciò accader loro, che grativa significano potendo ciò accader loro, che grativa super universamo potendo ciò accader loro, che grativa significano potendo ciò accader loro, che grativa super universamo potendo ciò accader loro, che grativa significano potendo ciò accader loro, che grativa super universamo potendo ciò accader loro, che more della visione protendo ciò accader loro, che grativa significano potendo ciò accader loro, che more della visione protendo ciò accader loro, che grativa significano potendo ciò accader loro, che gra scose per mode, che ogni paese,

crasen, alla quale dovrian cer-car di rimodiare e di meglio voler intendere la salute loro (Velluicello.).

109-117. At suo primo con-vento, ai suoi primi discepoli. Verace fondamento, la dottrina evangelica, sopra la quale ogni buono edificio si fa (b). Precedicate Evanyelium. Marco, xxi, 15.— E quel tonto, ecc. E quello senza più predicarono, cioè il puro Vangolo (Cax.).— Sue, di Cristo (T.).— Fero acudi, per difendere la fede — e lance, per arguire contra il errori (B.). S. Paolo, Mebr., iv. 12. Vioue est sermo dei et efficax. penetrabilior omni pladio ancipti (Cex.).—Con modif. detti icooli trina evangelica, sopra la quale Con motti detti iocosi iscede, detti befliviti, che strazioggiano e contrafanno le paroia altrui (B.). - Motti, in paroia altrui (B.). - Motti, in paroia altrui (B.). - Motti, in paroia altrui (B.). - Gonfia il cappuccio, gonfia
lo capo del predicatore per
vana gloria, che vede piacere
lo suo dire (B.). Il cappuccio
uzavasi in que' tempi da ogni
sorta di persone invece del
cappello, ed in grandezza distinguevasi specialmente il cappuccio de preti. (Con un cappuccio grande a gate, come noi veggiamo che i preti portano... si mise a sedere in coro. Bocc., Nov. 65) Non con-venendo il descritto becchet-to al cappuccio dei frati, coto at cappuccio dei frail, come le antiche soulture e pitture ne accertano, resta che
Dante intenda piuttosto degli
oratori preti (L.).
118-149. Uccet, il demonio.
Nell'antica arte cristiana si
dipingeva spesso in forma d'un
accello neuro conce grange (LC.).

uccello nero come carbone (Lf.). Nel becchetto del cappuccio.
 Il diavolo gli sta nella bocca della cappa e si ride di lui. (Chiose.). — Non torrebbe. Al-tri: Vederebbe. — La perdo-nanza, la indulgenzia che protri: Vederesos.— La perasmanza, la indulgenza che promettono tali predicanti nelle
hop prediche (B.).— Testimo—
viaggio, s'accorci anche la dell'anzidetta stradiari
nio, privilegio vero (B.). Senza strada che ti rimane a fare corrisponde l'intensità de
richiedere prova della facoltà per compirio (L.).— E se tu
more in ciascum angelo: p
necessaria a dispensaria.— guardi quel, ecc. E sebbene negli individui d'essa an
Imprasta il porco Sant'Antoil i profeta Daniello degli Annatura rendevi ove più frenio.— Sant'Antonio si dipinge
geli parlando, dica: Millia ove più tiepida la del
cou un porco a' piedi o sotto i millium ministrabant ci, et
piedi, a significare la vittoria decies millies centena milita raltezza.— Si spezza, di
ch' ebbe del demonio della lusnondimeno, se ben guardi, dei
soria o della gola (Lf.).— nondimeno, se ben guardi, dei
soria della gola (Lf.).— accorgorti che per cotali mipecunia, che non ha lo suo diginia ai cela (non si manifetrito cenio (B.).— Digressi staj il loro determinato nuassai, partiti assai dalla mamero. Conn., 11, 5.
teria nostra e dal nostro pro130-145. S'ingrada, si stende
rediant valida superiare
nostio, per apostrofare coutra di grado in grado (B.).— La
sumi predicatori (B.).— Bada rora, illumina coi suoi raggi
to rediant valida superiare
nostio, per paratro da rora, illumina coi suoi raggi
to rediant valida superiare
nostio, per paratro da rora. Illumina coi suoi raggi
to rediant valida superiare
nostio, per paratro da rora.
Illumina coi suoi raggi
to della della della indentali.— davanti g
comma a pussare innanzi, si (B.).— Si ricepe, si riceve (B.), do. Per rimanenso dai
che come s'accorda il tempo — Alit'atto, che conceptice manera (L.).— davanti g

Non disse Cristo al suo primo convento: Andate, e predicate al mondo ciance, Ma diede lor verace fondamento:

E quel tanto sono nelle sue guance. Si ch'a pugnar, per accender la fede, Dell'Evangelio fero scudi e lance. Ora si va con motti e con iscede

A predicare, e pur che ben si rida, Gonfia il cappuccio, e più non si richiede Ma tale uccel nel becchetto s'annida, Che se il vulgo il vedesse, non torrebbe

La perdonanza di che si confida; Per cui tanta stoltezza in terra crebbe, Che, senza prova d'alcun testimonio, Ad ogni promission si converrebbe.

Di questo ingrassa il porco sant'Antonio, " Ed altri ancor, che son peggio che porci Pagando di moneta senza conio.

Ma perché siam digressi assai, ritorci Gli occhi oramai verso la dritta strada, Si che la via col tempo si raccorci.

Questa natura si oltre s'ingrada In numero, che mai non fu loquela, Nè concetto mortal, che tanto vada.

E se tu guardi quel che si rivela Per Daniel, vedrai che in sue migliaia Determinato numero si cela.

La prima luce, che tutta la raia, Per tanti modi in essa si ricepe,

Quanti son gli splendori a che s'appaia Onde, perocche all'atto che concepe Segue l'affetto, d'amor la dolcezza Diversamente in essa ferve e tepe.

Vedi l'eccelso omai, e la larghezza Dell'eterno valor, poscia che tanti Speculi fatti s'ha, in che si spezza, Uno manendo in sè, come davanti.

## CANTO TRENTESIMO.

L'angelico tripudio intorno al punto x'oscura agli occhi dell'Alighieri; ond'ei si volge a Bastrice che di tanta bellezza trova cresciula, che eccede ogni concetto, e Dio volo la può comprendere. Egli e gia salito nell'Empireo, un lampo gli dispone la vista ai tesori di Bio; vede un fiume di luce, le cui ripe son dipione di mirabili fiori; e dal quale escon faville che in esti fori s'ingemmano, e quindi tornano nelle onde. Guarde escon faville che e sti fori s'ingemmano, e quindi tornano nelle onde. Guarde in quelle i Poeta, e attintane misova forza agli occhi, rimira il fiteme divenuto circolare e sopria quello elevarsi in giro un gran numero di gradi in forma di rosa, dove seggonsi i Bati, e in mezzo ad essi un trono preparato per l'imperatore Arrigo.

Forse semila miglia di lontano Chi ferve l'ora sesta, e questo mondo China già l'ombra quasi al letto piano, Quando il mezzo del cielo, a noi profondo Comincia a farsi tal, che alcuna stella Perde il parere infino a questo fondo; E come vien la chiarissima ancella Del sol più oltre, così il ciel si chiude Di vista in vista infino alla più bella; Non altrimenti il trionfo, che lude 10 Sempre dintorno al punto che mi vinse, Parendo inchiuso da quel ch'egl'inchiude, A poco a poco al mio veder si stinse; Perchè tornar con gli occhi a Beatrice Nulla vedere ed amor mi costrinse. 16 Se quanto infino a qui di lei si dice Fosse conchiuso tutto in una loda, Poco sarebbe a fornir questa vice. La bellezza ch'io vidi si trasmoda Non pur di la da noi, ma certo io credo Che solo il suo fattor tutta la goda. Da questo passo vinto mi concedo,

Più che giammai da punto di suo tema Suprato fosse comico o tragedo.

ocesa di apparire, di farsi come prima vedere, infin quaggiù in terra. Dice alcuna, imperocelie terra. Dice accura, impersecie ai primi alberi non tuito lo sielle sparlicono, ma solamente quelle di lume più fierole (L.).

Non appar più a noi sulla terra; parla delle stelle del mezzo alto del cielo: che quollo segon l'origina are sia dilusopra l'Oriente son già dile-guate, è un pezzo (Ces.). — E come, e secondo che vien (Ges.). Quanto più s'inoltra. - Ancel-Quanto piu s'inoitra. Ancei-la, l'aurora. — Vista, stella. Sopra II, 115: Vedute, le stello. — Più bella, più lucida. — Il trionfo, che lude, ecc. il trionfo degli angelici cort che festeg-giano intorno a Dio, che mi abbaglio con la sua luce (Vent.). - Parendo inchiuso, ecc.: senibrando da que' cerchi angelici contenuto quello che continet omnia (Sap. 1, 7), contien esso tutte le create cose (L.). - Al tutte le create cose (L.).— At mio veder si stinse, al estinse. Alla mia vista disparve.— Perché, il perchè, — Nuilli vedere, la cessazione della gioconda vista degli angelici cori.— Amor verso Beatrice.

Amor verso Beakrice. 16-33. Se quanto, ecc.; se in una sola lode qui racchiudessi quante lodi he di lei dette fin qui, sarebbe poco, ne basterebbe

- Il viso che più trema, 600. più debele (T.). Convito. 111, 8. — Da sè mederma scema, la fa minor di sè stessa (B. B.). la ta minor di sè stessa (B. B.).

— In questa vita, in questa
mortal vita, — A questa vitat,
al vedere che feel Bestrice
questa volta (L.). — Preciso,
troncato, totto. — Potei dirne
qualcoas (T.). Bastai a tenerle
dietro poetando (Ces). — AlFulltino suo, come desiste l'artefice che ha pesto l'ullima
mano alla cosa da lui fatta
(Bortlello) quando è venuto al
suo fine, cioè a quel ch' elli ne
sa (B.).

34-45. Cotat, cost bella. - A 34-45. Cotat, cost bena. — A maggior bando, a maggior voce, a maggior suono. — Deducere, dedurrer, Passare d'una cosa nell'altra. Alla latina: Deducere carmen. Cost sopra, viii, 121: Si cenne deducento Peatecore carmen. Con sopra, viii, [2]: Si venne deducento to namo a quici (Tor.). Orazio: Tenti deducta pomata filo. Importa: lavorare, o condurre a fine, o perfezionare (Ces.). — L'ardua sua materia, che tratta del clei empireo (B.). — Con atto, ecc., in atto e voce di guita o conduttore che si sente spedito o spacciato del sunc asirco di condurre fi suo alumo, e però in atto allegrobaldo, contento (Ces.). — Del noglo corpo, del nono cielo, che e la prima mobile e maggiore corpo che tutti il altri (B.). — Ai ciel che pera lucce, al cielo empireo (L.). — Trascente opti dolzore, sorpassa ogni dolecza dolzore, sorpassa ogni dolcezza (L.).— Qui vederai Vuna, ecc., vedrai qui i due eserciti del Paradiso, uno cioè degli Angeli buoni che militarono contra de' rei ; l'altro degli uomini che ae' ret; l'attro oegu uomini ene militarono contra i vizj — e l'una in quegli aspetti ecc.: è la militia degli uomini ti presentera sotto la forma di quel corpo che tu nel giorno del finale giudizio vedrai a ciascun'anima realmente congiun-

seun'aoims realmente couges to (L.).

Digreghi, dissepari (L.). Svegii. Vice in Corsica (T.).

Oit spiriti vititei, per mezzo de quali credevasi one l'ocohio vedesse (L.). — Dell'atto, del-ri impulso di quegli obbletti alessi che altre volte erano i più forti ad ecciiar l'occhio, come il sole, il fuoco, ecc. (L.).

Mi circonfules, risplende a ricevere tale grazia, che arda pra, xxiii, 77: — In fecilo, peur charitare et. S. Giov.:

Ep. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Ep. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 8 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15.

Sp. 1v. 9 (L.). — Quelo, ac. Nel proprio, sopra, ii, 15. Interno a ma (B.). — Amor, id- di lui e non d'altra cosa (B.). riviero, a guita di di dio, Deux charitat est. S. Giov.: — Candelo, candela, qui fig. Fulvidio, al lat. fu Ep. 1v. 8 (L.). — Queto, ac- Nel proprio, sopra, ii, 18. — splendido (B.). Altri cantenta. — Accoglie in zè con 55-72. Dentro a me venute, (B.B.). Fluido. — Dore zi fatta estute, saluto (T.). Al- da me ricevute, da me udite fugori andavan acorre tri: accoglie in zè col fatta, (L.). — Novella vista, nuova m'onde (B.). — Di cec, tale abbondanza di grazia, virtù vista (B.). — Mera, pura, primavera, d'una mer simbologgiata nella vividea lu- risplendente (L.). — Si fouer verdura d'erbe e di cec (T.). — Per far disposto, difest, si sarebbero tenuti saldi, — Apoc. Xxi, 1: Osteneco, per fare disposta l'anima contro tanto splendore. V. so- flumen aque vive refere

Chè, come sole il viso che più trema, Cosi lo rimembrar del dolce riso La mente mia da sè medesma scema. Dal primo giorno ch'io vidi il suo viso In questa vita, insino a questa vista, Non è il seguire al mio cantar precisa Ma or convien che il mio seguir desista

Più dietro a sua bellezza, poetando, Come all'ultimo suo ciascuno artista. Cotal, qual io la lascio a maggior bando Che quel della mia tuba, che deduce L'ardua sua materia terminando,

Con atto e voce di spedito duce Ricominciò: Noi semo usciti fuore Del maggior corpo al ciel, ch'è pura l

Luce intellettual piena d'amore, Amor di vero ben pien di letizia, Letizia che trascende ogni dolzore. Qui vederai l'una e l'altra milizia

Di Paradiso, e l'una in quegli aspetti Che tu vedrai all'ultima giustizia. Come subito lampo che discetti Gli spiriti visivi, si che priva Dell'atto l'occhio di più forti obbietti;

Cost mi circonfuse luce viva, E lasciommi fasciato di tal velo Del suo fulgor, che nulla m'appariva.

Sempre l'amor, che queta questo cielo, Accoglie in sè con si fatta salute, Per far disposto a sua fiamma il cand Non fur più tosto dentro a me venute Queste parole brevi, ch'io compresi

Me sormontar di sopra a mia virtute; E di novella vista mi raccesi Tale, che nulla luce è tanto mera,

Che gli occhi miei non si fosser difes E vidi lume in forma di riviera Fulvido di fulgori, intra duo rive

sio che mo t'inflamma ed urge notizia di ciò che tu vèi, mi piace più, quanto più turge, test'acqua convien che tu bèi, che tanta sete in te si sazii; i disse il sol degli occhi miei. giunse: Il flume, e li topazii ano ed escono, e il rider dell'erbe lor vero ombriferi prefazii; da sè sien queste cose acerbe: ifetto dalla parte tua, n hai viste ancor tanto superbe. ntin che si subito rua to verso il latte, se si svegli ardato dall'usanza sua, 'io, per far migliori spegli degli occhi, chinandomi all'onda deriva, perchè vi s'immegli. e di lei bevve la gronda alpebre mie, cost mi parve lunghezza divenuta tonda. egente stata sotto larve. re altro che prima, se si sveste bianza non sua in che disparve; si cambiaro in maggior feste i e le faville, si ch'io vidi le corti del ciel manifeste. lor di Dio, per cu'io vidi trionfo del regno verace, virtù a dir com'io lo vidi. 100 assù, che visibile face atore a quella creatura, lo in lui vedere ha la sua pace; ende in circular figura o, che la sua circonferenza e al sol troppo larga cintura. raggio tutta sua parvenza o al sommo del Mobile primo, ende quindi vivere e potenza. livo in acqua di suo imo chia, quasi per vedersi adorno, è nell'erbe e ne'floretti opimo,

rystallum proce- — Piu turge, gonfia; quant'è e Dei. — E d'ogni più intenso. neque le nette rive 75-81. Il Sol degli occhi miei, fluire o ne' sottoposti ciell (L).
oro circonverive, Beatrice. — Topazii, le favillo (V. sopra, 11, 123).
nell'oro (Ces.). — che vedute aveva uscire ed envan, Il Buti: Ritrare nella riviera (L.). — Di collinetta si specchia nell'acquo
nsè, ecc., imbada capo nel mebietti veramente sono — omadorna, allorchè spigga la sua
mio (B.). — Gorgo briferi prefazii, prefazioni.
popera il Petrarca Qui anticipati adombramenti. chè corrisponderà alla frase
e dal latino gur- Il B.: Vere: primavora. — dantesca con precisione, se
ante gurge, pur per Acerbe, non venute a matuche mo l'infam- rità, nè a sua perfezione: quaveliutello, e con molti altri
che or faccende ste cose da sè sono perettò testi indicati dagli Assademi). — Vei, vedi (B.). (B.), dure a penetrarsi, a luci: Quando è nel verde [Far.). ibedue le dette rive 75-81. Il Sol degli occhi miei,

tendersi — È difetto dalla parte tua, di te, che apprendi le cose del cielo, come quelle che sono in terra (B.). Viste-superbe, il plurale pel singo-lare viste eccellente (L.).

82-96. Fantin, fanciullo — si subito rua, si subitamento si gitti (B.). Inf., xx, 83. — Verso it latte, verso la puppa della nutrice (B.). — Motto tardato, molto più tardi dell'ora in che è solite poppare (B. B.). — Che si deriva, che scorre dal divin fonte, a fine che la vista delle anime vi s'immegli, vi si faccia migliore o vi divenga si faccia migliore e vi divenga abile a sostenere la pienezza della luce di Dio (B. B.) — Esì come di lei bevoe la gronda. ecc. Lat.: Suggrunda. — Ap-pena mi vi affacciai (B. B.). Per gronde delle palpebre in-Per gronde dette patperre in-tendo gli occhi, so già non si dovesse spiegar per ciglia, o queste per occhi (Ces.). Il Buti: I sigli. — Il coppo del ciglio. Inf., xxxii; 99 (T.).— La lunghezza del flume signi-dea il mesadara dello grastine fica il procedere delle creature da Dio; la figura poi circolare che prende, il ritorno di esse al loro principio (B. B.). — Se si sveste, ecc.; se svestesi Se si sveste, coc.; se svestesi della maschera nella quale si nascose (L.). — Feste, lotizie (B.). — Ambo le corti del Ciet. Gli Angeli in luogo delle faville, e l'anime umane in luogo de' flori. — Manifeste, in quella vera forma, che erano (B.). (B.). V7-108. O isplendor di Dio.
La grazia illuminante (Pogg. e T.). Il Logos, o la seconda persona della Trinità (Fil.).—
La sua circonferenza, ecc.
Viene con ciò a di maggiore cotale circonferenza di quella della della della della mantinuna sia questo

lume se non per luce vegnente da Dio ed alla sommità, alla convessa superficie del primo, mobile, ciel cristallino (Conv., 11. 4), riflessa, il qual cielo da essa divina luce prende vi-vere, movimento e poienza d'influire o ne' sottoposti cieli (L.).

cotale circonferenza di quella del Sole quantunque sia questo più grande della Terra le cen-tinaja di volte (L.). — Fassi di

raggio, ecc.: quanto pare di questo lume, procede da rag-

gio, ecc. (Tor.). Non apparisce, non ha origine cotal circolar

— Si soprastando, ecc., così vid'io quante anime dalla terra passate sono al Cielo, di mille gradi ripartito, soprastando inturno inturno al lame, specchiarsi in quello (L.).— Soplie, sedie direolari (B.).— B se Unismo prado, ecc. Avendo già detto che intorno al circolare prefato lume érano soplie, o sieno gradi, più di mille, d'onde l'anime beate in mille, d'onde l'anime beate in mille, d'onde l'anime beate in quel lume si specchiavano, ci ha fatto capire che intorno al medesimo lume si alzasse una circolare scala, come d'anuna circoliste scala, come a an-ficatro. Siccome adunque i gradi di circolare scala, quanto più alti sono, tanto più in lar-go stendono la loro circonfe-renza, bene perciò pretende i Posta, che dalla larghezza dell'infimo grado, tanta che sa-rebbe al Sole troppo larga cinrenbe al Soie troppo targa em-tura, argomentare si debba quanta doveva essere la lar-ghezza dogli estremi più alti gradi. Ma siccome la struttura di quella seleste scala imitava la struttura di una rosa, in cui dal giallo intermedio ver-so l'estremità si vanno appunto le feelle di mano in mano una so l'estremità si vanno appunto le foglie di mano in maco una copra dell'altra innalzando, però in vece di dire: quant' è la larghezza di questa scala negli estremi gradi. dice: quant' è la larghezza Di questa rosa nell'estremo foglie (L.).
118-138. Nell'ampio, nella larghezza (B.). — Prendeva, apprendeva, discerneva (L.). — Il quanto e il quale, la quantità e la qualità (L.). Senza mezzo, esora interposizione di

messo, senza interposizione di merzo, seoza interposizione di seconde cagioni, ma di per sè, immediatamente (L.). - La legge natural, ecc., la natural legge, che la cousa in vicinanza più forte agioza, ed in distanza più debolmente non ha luogo, non conta in modo alcuno (L.) non conta in modo alcuno (L.)

Giallo della rova semipiterna appella il circolare periale dignità. E dice che liato dei consiglio di
predetto lume sopra della confia, che sara, imperocchà Ar193-148 Prefetto
vessa superficie del primo Morigo di Lusemburgo, di cui divino, nella corto
bile, imperocchò situato in qui parla, non fu fatto imsora papa (Cez.).

mezzo e nel fondo degl'intorno
peratore che nel 1308, e Danmente V. - che pod
secondari gradi, appunto coto finge questa sua gita digrasterà suod dieggi
me il giallo in nezzo della l'altro mondo nel 1300 (L.). tiche sagrete e manif
rosa (L.). - Rigrada, s'inalza Nel gonnalo del 1311 ni n- (Cez.). O prima gil
per gradi, - E redole, ecc., e coronato della corona di ferpol gil fara contro.

sopra aivi perpetua primavera 1312 prese la corona imperiale campato excendo nel
porta del lode a Dio, che ro a Milano; nel 29 giugno xvit, S. - Poco poi s
opera ivi perpetua primavera 1312 prese la corona imperiale campato excendo nel
in sul parlare (Cez.). Stole- L'amentre s'incamminava ad ascios dal 1305 al 1316
micti stotis albiri, dell' Apoc. salire il regno di Napoli, mori Sara detrisuro, nane
vit, 9. - Quant'ella gira, il 24 arosto 1313 in Buoncondalla sedia (Cez.).

zu, 10 e seg. - Che poca vente, - A drizzare Italia, a to(L.). - Gue d'alegne
con. Ne manca poca, perchò èvigiere i disordioi ch'erano in facio Vill, calcudo il
cino secondola credenza di quel Italia (L.). - Disposta a riceClemente V, caschera
tampo, il giudicio universale vere la sua liberazione (B.), la pietra, e rimarrà qu
(F.). - Sederd Italma, ecc., V'ammalia. G. Vill., x, 7: Ma gambe fuori de buc
che laggiù in terra avrà imnon conta in modo alcuno (L.)

— Giallo della rora zempiterna appella il circolare
predetto lume sopra della convessa superficie del primo Mobille , imperocchè situato in
mezzo e nel fondo degl'intorno

Si soprastando al lume intorno intorno Vidi specchiarsi în più di mille sog Quanto di noi lassù fatto ha ritorno E se l'infimo grado in sè raccoglie Si grande lume, quant'è la larghezza Di questa rosa nell'estreme foglie! La vista mia nell'ampio e nell'altezza

Non si smarriva, ma tutto prendeva Il quanto e il quale di quella allegr Presso e lontano li nè pon nè leva: Chè dove Dio senza mezzo governa,

La legge natural nulla rileva. Nel giallo della rosa sempiterna. Che si dilata, rigrada e redole Odor di lode al sol che sempre vern Qual è colui che tace e dicer vuole, Mi trasse Beatrice, e disse: Mira Quanto è il convento delle bianche : Vedi nostra città quanto ella gira!

Vedi li nostri scanni si ripieni, Che poca gente omai ci si disira. In quel gran seggio, a che tu gli occhi ti Per la corona che già v'è su posta, Prima che tu a queste nozze ceni,

Sederà l'alma, che fia giù agosta, Dell'alto Arrigo, ch'a drizzare Italia Verrà in prima ch'ella sia disposta. La cieca cupidigia, che v'ammalia, Simili fatti v'ha al fantolino,

Che muor di fame e caccia via la ba E fla prefetto nel foro divino Allora tal, che palese e coverto Non anderà con lui per un cammino

Ma poco poi sarà da Dio sofferto Nel santo uficio; ch'el sarà detruso Là dove Simon mago è per suo meri E fara quel d'Alagna esser più giuso.

### CANTO TRENTESIMOPRIMO.

Mentre Ininte sta contemptando la for na generale del Paradiso, Reatrica ascende un acto e va nel seggio che le appartiche. Si ni Bernando è Cultina gui la del Pieta (o tiorta a considerare a parte la resa celeste, e titanto gli accoma la glora madre di Ino.

In forma dunque di candida rosa Mi si mostrava la milizia santa, Che nel suo sangue Cristo fece sposa; Ma l'altra, che volando vede e canta La gloria di colui che la innamora. E la bontà che la fece cotanta. Si come schiera d'api, che s'inflora Una fiata, ed una si ritorna Là dove il suo lavoro s'insapora, Nel gran flor discendeva, che s'adorna Di tante foglie, e quindi risaliva Là dove il suo amor sempre soggiorna. Le facce tutte avean di fiamma viva. E l'alc d'oro, e l'altro tanto bianco. Che nulla neve a quel termine arriva. Quando scendean nel ffor, di banco in banco 16 Porgevan della pace e dell'ardore, Ch'egli acquistavan ventilando il fianco. Nè lo interporsi tra il disopra e il fiore Di tanta plenitudine volante Impediva la vista e lo splendore; Chè la luce divina è penetrante Per l'universo, secondo ch'è degno, Si che nulla le puote essere ostante. Questo sicuro e gaudioso regno, Frequente in gente antica ed in novella. Viso ed amore avea tutto ad un segno. O trina luce, che in unica stella Scintillando a lor vista gli si appaga, Guarda quaggiuso alla nostra proceila. Se i Barbari, venendo da tal plaga, Che ciascun giorno d'Elice si copra,

Rotante col suo figlio ond'ella è vaga,

1-12. Di candida rota. Per politicole dei fiori, ed ora fi ceser composta di beati ederni ritorno all'alveare, deve ji suo center composts at next second more any energy over 1 and value and a constitution of districts stole. Sopra,  $\lambda x_1$ ,  $\lambda x_2$  kayon, a so that of form on d and a  $x_1$  in accountents; o pure o segg.  $(L_1)$ . Free spoon, a la suo lavoro adunati, si converte  $a_1p_2$ ,  $a_1$  per  $a_1p_2$ ,  $a_2$  in the sum of second santificante, fruth dilla in mole  $(L_1)$ . — La dove, e.e.,  $T(x_1)$ . If Cesari in the il segmo morto di Cristo, the, infon- in alto sopra della rowa, dove desel anaxione dopo  $a_1p_2$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_4$ ,  $a_5$ , aed bhache sole. Sopra, xxx. 128 layon, la so tonte de' fori cel d'ul su all accontenta o pure segn. (L.) - Fece sposa, e la suoi lavoro adunata, si converte appora per appora fit della in mele (L.) - La dove, e.c., Tor.). Il Cesari mette il segno norto di Cristo, che, infon- in alto sopra della rosa, dove d'esclunazione dopo appoga appora per dondo nell'anima la Carità di- l'orgetto amato, Iddio, sompre per non prenderio per apporativa, la fa sposa di Dio, a lui abira (L.).

11-24. Horo, di colore d'oro antenderio, per non prenderio per apporativa congiungendola: Qui a there:

14-24. Horo, di colore d'oro di estimativa dell'altre della rosa, dove d'esclunazione dopo appoga.

14-24. Horo, di colore d'oro di estimativa dell'altre della della colore d'oro in su suprime est (l'ex).

14-24. Horo, di colore d'oro di estimativa dell'altre della della colore d'oro di estimativa dell'altre della appeta della colore d'oro di estimativa dell'altre della calcinativa dell'altre della colore d'oro di estimativa dell'altre della calcinativa dell'altre della

celebrante la messa porta la pace al popolo astinte. - Nel fior, nel gran recinto fatto a guisa di resa (L.). - Di banco in banco, di serano in scanno de' beati (B.). — Comunicavano alle beate anime di quella pace e di quell'amore divino ch'essi arqui tavana, facendo col di-menar della ali vento al pra-prio flanco, volando, intendi. a Dio, Purg., xix, 49; Mosse le penne poi e ventil .....e (l..) .-Ventilan la di fianca, battendo le loro ale (B.). -- Tea il disopra e il fiore ter bio, unde secudevano, e la rosa, alla quale so ndevano (B.). — Plenite line. Altri: m.dti'u line. - Le vista e to splenet .re d'Iddio (L.). - Secondo ch'e degno. Sopra, 1, 3. — Ostante. Nulla cosa può essere, che impae i la la e d'Iddio, che non

passi a chi n'e degno (B.). 26-30, Frequente, ecc., popo-lato de' beati del vecchio e del nuovo Testamento o pintesto della gento angelica ed umana (Bone.). Il Cesari non li vuol compress all Augeli e perche più intend D. comparte questi cittadini e lesti in due popoli, in qu' che credettero in Cristo a venire, e in quegli altri che in lui già venuto, e pertanto egli non dee aver qui parlato che pure degli uomini. . -Vivo el a nore, intellette e carita (R.). - Viso, e la vista, gli or h: Ce.). - Tutto si riferisce a two ed amore meglio che a regno. Sotto, xxxiii, 132.
Perche il mio viso in lei tutto era mexto (P treett). - O toina lu e, esc., o luce delle tre divine persone che in una sola essara luce agli occhi o a-vanti agli occhi de brati span-

tra costellazione di suo figliò Boote, appellazio anche Ariofilace o Artiuro (L.). Sopra.

ziri, 10. — Omiella èvaga, di cui ella è invaghita (L.). Che ella l'ama (Bi.). — E l'ardua rua opra, alia e difficile (T.). Li alli suoi edifici (B.). Benv.:

Alia evijficia rua, nam tota Roma miraccitim est. Vel estimo opera miracitica estita e di pri proportioni della contra mana con montale della contra della contra mana contra con tiam opera magnifice gesta a Romanis, que erant picta, sculpta, et scripta in ædificiis, sculpta, et scripta in adificiti, vot etiam in arcubus friumphatitus. — Laterano: Laterano i un lugo in Roma, dove è la chiesa di s. Joanni [B], — Ando di sopra, avanzò tutte l'aitre cose del mondo [B], Prance il Laterano, parte famosa di Roma, per Roma tutta; e vuol dire quando le romane fabbriche suporarono in magnificenza tutte le fabbriche da' mortall altrove fatte (L), Morlati, accostumate, qua-(L.). Mortali, accostumate, quaai à dire esso Laterano tra-scere ogni lavorio che in co-stume fosso (Lan.) - All'eterno, all'eternità - dat tempo, dalla temporalità (B.). - E di Fio-renza, o da si latta città, come è Firenze, piena d'uomini in-tuati e malificsi, era venuto al'popol piusto e savo, che è in vita eterna (B.). - Com-piuto, ripino. - Tra esse suppre. - Questo Tra, e, sou-sa nome a spesse nominativo : e vale un dire: Queste due o tre cosse sommate, e qui lo stu-

e vale un dire: Queste due o tre
cose sommate, e qui: lo stupore insieme col gaudio mi raceano pisoere lo starmi muto.
(Cez.). — Libito, pisoere (B.).—
Non tedire parlare.
43-57. Si ricrea, pensando
essere assoluto e tornato nel
pristine stato di sua funocenzia
(Lan.). — Bet suo voto, che
aveva fatto voto di visitare.—
Ridir comi ello stea, descriverne alirui al ritorno la strutura, come sia fatto (L.). Elli
facea come il peregrini giunti
in Jerusalem o a Santo Jacopo,
o ad aliro luogo dove s'erano in Jerusalem o a Santo Jacopo, o ad altro luogo dove s'erano votati d'andare, che si riposano nella chiesa; e ora in su, ora in giù, ora per largo, ora per alto, ora alle figure, ora alle objazioni, ora alle imagini, segni de miraruli si velezzo der saner intro

Vedendo Roma e l'ardua sua opra Stupeface'nsi quando Laterano Alle cose mortali andò di sopra; Io, che al divino dall'umano, All'eterno dal tempo era venuto, E di Fiorenza in popol giusto e sano, Di che stupor dovea esser compiuto! Certo tra esso e il gaudio mi facea Libito non udire e starmi muto. E quasi peregrin, che si ricrea Nel tempio del suo voto, riguardando, E spera già ridir com'ello stea, Si per la viva luce passeggiando, Menava io gli occhi per li gradi, Mo su, mo giù, e mo circulando; E vedea visi a carità suadi. D'altrui lume fregiati e del suo riso, Ed atti ornati di tutte onestadi. La forma general di Paradiso Già tutta lo mio sguardo avea compresa In nulla parte ancor fermato fiso; E volgeami con voglia riaccesa Per dimandar la mia Donna di cose, Di che la mente mia era sospesa. Uno intendeva, ed altro mi rispose; Credea veder Beatrice, e vidi un Sene Vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene Di benigna letizia, in atto pio, Quale a tenero padre si conviene. Ed: Ella ov'è? di subito diss'io,

Ond'egli: A terminar lo tuo disiro

— Fermato fiso, senza essermi VII. Venti anni dopo la affisalo in proprio sopra nes- morie fu canonizzato da Al sun particolare (Ces.), Il W.: sandro III. — Vestito d'un E in nuella parte ancor fer- bito della stexa fogria e maio il viso. — E volgeant, lore che gli altri benti Pu ca il atto di volgeria e lei, xix, 145: Col primaio il ma ella era tornatane al lucco Erano abituati. — Con, ci an (Ces.) — Riscreza via niù [7]. — Directo e mon (Ces.) suo (Ces.). — Riaccesa, vie più accesa (Ces.). — Era sospesa, in sospeso et in dubbio posta

58-69. Uno intendeva, eec. lo ora per alto, ora allo figuro, con allo figuro, con alle oblazioni, ora alle oblazioni, ora alle oblazioni, ora mi credeva avere risposta da (B.). — Edl., Beatrico. alle imiglini, segni de mira- uno (da Beatrice), ed invece terminar, a compiera 18, unil, si volgono per saper tutto indica, tornati a' suni (O.). — nardo, da cui non l'aspettava. che è di compiera la tua se l'adire, con con controlo de la cui non l'aspettava. che è di compiera la tua se l'accidente con con controlo de la cui non l'aspettava. che è di compiera la tua se l'accidente con con controlo de la cui non l'aspettava. che è di compiera la tua se l'accidente con controlo de la cui non l'aspettava. Con confere alla avere se non si l'accidente de benti (B.). — Per li gradi, per l'accidente de l'accidente d'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente d'accide

Mosse Beatrice me del luogo mio: Erano gomant. — con.
(T.). — Diffuso, apares. —
ne, guancio (B.). — Beni
disposta a ben fare et i
tante il altri a bene (R.
Plo, pictoso, piene di e.
(B.). — Ed.: Beatrice.
terminar, a complere (B.
tante diarea la mo desili

E se riguardi su nel terzo giro Del sommo grado, tu la rivedrai Nel trono che i suoi merti le sortiro. Senza risponder gli occhi su levai, E vidi lei che si facca corona, Riflettendo da sè gli eterni rai. Da quella region, che più su tuona. Occhio mortale alcun tanto non dista, Qualunque in mare più giù s'abbandona, Quanto li da Beatrice la mia vista; Ma nulla mi facea, chè sua effige Non discendeva a me per mezzo mista. O Donna, in cui la mia speranza vige, E che soffristi per la mia salute In Inferno lasciar le tue vestige; Di tante cose, quante io ho vedute, Dal tuo podere e dalla tua bontate Riconosco la grazia e la virtute. Tu m'hai di servo tratto a libertate Per tutte quelle vie, per tutt'i modi. Che di ciò fare avean la potestate. La tua magnificenza in me custodi Sì, che l'anima mia che fatta hai sana, Piacente a te dal corpo si disnodi. Così orai: e quella si lontana, Come parea, sorrise, e riguardommi; Poi si tornò all'eterna fontana. E il santo Sene: Acciocchè tu assommi Perfettamente, disse, il tuo cammino, A che prego ed amor santo mandommi, Vola con gli occhi per questo giardino; Chè veder lui t'accenderà lo sguardo Più a montar per lo raggio divino. E la Regina del cielo, ond'i'ardo 100 Tutto d'amor, ne farà ogni grazia, Perocch io sono il suo fedel Bernardo. Quale è colui, che forse di Croazia Viene a veder la Veronica nostra, Che per l'antica fama non si sazia,

quanto santo Bernardo (B.). — na, che è infine allo confine Su nel terzo givo Del sommo della terza rigione: nel quale grado. Altri: Dal sommo gra- luogo si generano li tuoni (It.), do. Nel terzo circulo, incomin— Tanto non dista, non è tan-40. Nei terzo circulo, inconin — Tanto non dista, non è tanciando dal supremo, e venendo to di lungi, quanto era Beain giù (B.). Facendoti dal trice da me (B.). — Qualungado superiore, cioè dall'alto que occhio — in mare più giu ossia nei giro terzo dopo il s'abbandona, qualunque nomo trono di Maria (F.). — Le sor lusso nel maggioro fondo di tro, in sorte o por sorte il mare (B.). Il Lombardi costruidiedeno, cioè dove ella ha mesce: In qualunque mare alcun ritato di sucre (B.).

firo, in sorte e per sorte il marc (B.). Il Lombardi costrui- ad inoltrarit a contemplare la diedeno, cioù duve ella ha meritato d'essere (B.).
70-78. Ripiettendo, co., mandando in giù il raggi della carità d'iddio, che discendovano più su tuona, quanto da Beadaritate va di dicia del cape su caritanto da quella regione che stumata, nella riviera del mare
d'indicia con caritici a mia vista. — Dal magtorno al suo capo, e così paalla più alta region de' tuoni d'esso non si sazia di vederlo,
revano una corona ch'ella avestanta distanza, quanta, ecc. tanta fede v'ha, udendo qua
se in testa (B.). — Più su tuo
Ma forse è meglio chiuder fra visto vi al navingi (C.). — (A)

parentesi il terzo verso, a intender il qualunque, ecc., a modo di ablativo assoluto; senza mutar luogo all'in, come fecero alcuni, facendol valere in qualunque mare, o riuscirebbe a dire sottosopra cusl: Gittandosi chicchessia nel maggior fondo del mare, di la alla più alta region do' tuoni, ecc. (Cer.). - Ma nulla mi faces. tanta distanza non m'impediva punto. - Per mezzo mista, non passava per alcun mezzo, che l'alterasse. Sopra, v. 19-24 (Ces.). 79-93. Vige, dura (B.). Vigo-

73

rosa vive (T.). - In inferno lasciar le lue vestige, scendendo colaggiù a muovore in mio aiuto Virgilio. - Di tinte cose, eco., dell'aver vedute tante cose quante io ho, riconosco la grazia e la forza da te. — Ora l'aver vedute le tante cose che vide fu a Dante massimo benefizio: da a Dante massimo benenzio: da che cgli da questo vedere appunto tornò migliorato e signore de suoi app-tit, cho
prima l'avevano padroneggiato, il che essa Reatric nul
Purg., xxx, 136, a Dante rimprovero (Cer.). — Di servo proverò (Ces.). — Di servo tratto a libertate, dalla servità del peccato m'hai cavato o menato alla libertà della virtu (B.). La tua magnificenza, i tuoi magnifici doni. - Custodi, tuoi magnifel doni. - Custodi, custodisci - guarda o consor-va (B.). - St dienodi, il Butti da dimodi, il sciolphi dal corpo in si fatto stato, cho piaccia a Dio (B.). - Parea, appariva (Ces.). - Si tornò, ecc., si tornò a contemplare iddin, perpetuo fonte da cui ogni dono di grazia e di gloria deriva (Vent.). Si Ivolse a Dio (T.). Purg., xxviii. 148: Alla belli donna tornai di Alla belli donna tornai il

vi·o. 94-99. Assommi, compi (B.). 14 two cannaino, la visitacione de' beati, cloè lo poema tuo, che tu hai presso che compitude (B.). — Freyo, Beatrice. — amor, per carità fui mosso (B.). — Il Cesari riferis e coal luogo si generano li tuoni (II.), prego come amor santo a Rea-— Tanto non dista, non è tan- trice. — Veder lui, esso Paradiso. - T'accendera. Altri: l'acconcerà o l'acuird. - Per lo raggio divino, ti aguzzera maggiurmente lo sguardo ad inoltrarti pel divino splendore, ad inoltrarti a contemplare la stessa divina Essenza (L.). 103-111. In Croazia, di Schia-

quale santa Veronica asciugò il volto del Redentere che saliva sul Calvario (Porchat). - Veronica, quasi vera icon - cioè (dice D. nella V. N.) quell'imagine benedettu, la quale G. C. lusció a noi per esampio della sua bellissima hgura. - Fin che si mostra tanto quanto si mostra, e mentre che si mostra. Mostrasi al popolo in Roma il venerdi populo in Roll in Relation of the Relation of the Per consolu-zione de' cristiani pellegrini (nel giubileo del 1300) agni ve-nerdi e di solenne si mostrava in San Pier, la Veronica del sudario di Cristo. — Goethe, hierno, it, it ... Der ich unser heil gen Bicher — Herrlich Bild an mich genommen— Wie auf jenes Tuch der Tü-cher — Sich des Herren Bildniss druckte. — Nol Mercator di Plauto (1, 1) Cha inus dice del padre: Nec nisi quincto anno quoque solitum vivere Urbem atque extemplo inte, ut spectavisset peplum, Rus rusum confestim evigt soli-tum a patre. Il volo di Mi-nerva che si esponeva nelle gran feste panatence, le quali si celebravano ogni cinque anni. Sembianza, figura (B.). - Gusto, della pace di vita eterna (B). 112-129. Figlinol di grazia lo chiama così perchè era per la divina grazia dalla morte del percato risuscitato e solledel percato risuscitato e sollevato alla bentifica celeste contemplazione (L.) - Esser, stato
celeste (T.). - La Resina,
Maria Vergine. - È suddito
e devoto, però che tutti li
gradi sono di sotto al suo, e
tutti li beati fanno devezione
a lei (B.). - Io tevni g'i orchi, coc. Alrai gli occhi, e andaulo can essi in alto oundando con essi in alto, quasi da valle a monte, vidi nell'ultimo più alto cerchio parte di esso vincere di lume tutte l'altre parti che formavano l'intiera circonferenza del medesimo cerchio; come la matti-na, la parte dell'orizzonte, donasce il sole, soverchia la parte opposta, dove il sol tra-monta (L.). — Tutta l'altra fronte. Superficio rimanento (T.). - E come quiei, ecc. E come là in quella parte dell'o-

Ma dice nel pensier, fin che si mostra: Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, Or fu si fatta la sembianza vostra? 109 Tale era io mirando la vivace Carità di colui, che in questo mondo, Contemplando, gustò di quella pace. Figliuol di grazia, questo esser giocondo. 112 Cominciò egli, non ti sarà noto Tenendo gli occhi pur quaggiuso al fondo; Ma guarda i cerchi fino al più remoto, Tanto che veggi seder la Regina, Cui questo regno è suddito e devoto. lo levai gli occhi; e come da mattina 118 La parte oriental dell'orizzonte Soperchia quella, dove il sol declina, Cosi, quasi di valle andando a monte 121 Con gli occhi, vidi parte nello stremo Vincer di lume tutta l'altra fronte. E come quivi, ove s'aspetta il temo Che mal guidò Fetonte, più s'infiamma. E quinci e quindi il lume è fatto scemo; Così quella pacifica oriafiamma Nel mezzo s'avvivava, e d'ogni parte Per igual modo allentava la flamma. 130 Ed a quel mezzo, con le penne sparte, Vidi più di mille Angeli festanti, Ciascun distinto e di fulgore e d'arte. 133 Vidi quivi ai lor giuochi ed a'lor canti Ridere una bellezza, che letizia Era negli occhi a tutti gli altri Santi. E s'io avessi in dir tanta divizia, Quanta ad immaginar, non ardirei Lo minimo tentar di sua delizia. Bernardo, come vide gli occhi miei 139 Nel caldo suo calor fissi ed attenti, Li suoi con tanto affetto volse a lei,

Che i miei di rimirar fe' più ardenti. donna del cielo (Biag.). — Te- te, coll'ali aperte, che signica no, timone — per carro. — applauso e letizia (B.). — in- Sinfamma. Impresonle (T.). sinto e di fuigore e di calve. Più è chiaro (o.). — È futto variato di splendore e di calve seemo. Altri: Si fu scemo, si e festa (B.). — D'acie nel digrada (T.) — Orioffamma. muovere (T.). — Ridere, splento stendardo sacro della Ba- dere. — Ai canti et alle fist dia di San Dionigi. Qui per che faceano gli Angeli alla dia San Dionigi. Qui per che faceano gli Angeli alla Grafiamma, dove Benv. Ma- cechi de Santi tutti un cudi con municipi di carroi e di cipi di bellazza de centi de carroi e di calve dia carroi e di calve di carroi e di carro (T).— E come quivi, occ. E Oreafanima, dove Benv. Ma- occhi de Santi tutti un cull come là in quella parte dell'orizonte ove si st. in aspetta- viva famma ignis asterni et riso di bellezza, ed era il gara rizonte ove si st. in aspetta- aura t'est perfecta, pacifica, dio della gluria della leva Sizione che nasca il Sole, il qua facit pacem. — Net mez- gnora (Cez.).— S'to, quand'ame, con int.: l'aris (L.). Meglio: il lu- zo, in nezzo a' beati.— S'av- coi (T.).— Lo mini a). In me (Tor.). Nella parte orion- divo era la Vergine Maria parole (T).— Nel cristo is. me (I).—Altentava lu fiamma, do' cator, in quella calda fiamte tale la mattina intorno al luo- licati (L.). Quello che era dal di Maria Vergine, che, come go dove sponta il Solo, si va in mezzo riflesso, quello cioè che la detto di sopra (v. levi il suo linea colla distava dal rigita da seggio di Maria seg.), tutto di santo ambre centro vix via scenando. Così (Birg.)

130-142. Con le penne spar-

### CANTO TRENTESIMOSECONDO.

san Bernardo al Poeta i seggi de' Santi si del vecchio come del nuovo Testamento : alla roce dell'angelo Gabriello, lodavano la beatissima Vergine, e ricchiara un in lui nuto al vedere diversità di gloria ne parvoli, quand'essi non poterono ne meno meritare.

al suo piacer, quel contemplante, o uficio di dottore assunse, ninciò queste parole sante: ta, che Maria richiuse ed unse, a ch'è tanto bella da'suoi piedi ei che l'aperse e che la punse. line, che fanno i terzi sedi. Rachel di sotto da costei Beatrice, si come tu vedi. .ebecca, Judit, e colei u bisava al cantor, che, per doglia illo, disse: Miserere mei, ı veder cosi di soglia in soglia ligradar, com'io ch'a proprio nome er la rosa giù di foglia in foglia. ettimo grado in giù, si come ad esso, succedono Ebree, nendo del flor tutte le chiome; secondo lo sguardo che fee de in Cristo; queste sono il muro e si parton le sacre scalee. sta parte, onde il flor è maturo tte le sue foglie, sono assisi che credettero in Cristo venturo.

ttento all'oggetto del pedes assidet femina pulchere, alla contemplazione rimo adspectu. fodiens ape-(Bitg.). Pien del- ruerat (Cer.). — Terti sedi, i lei; quindi disposto seggi nel terzo grado, ovvero tto a illuminare me giro, formato di sedie in circolo-bero uficio, incomin — Beatrice sta nel terzo giro tto a Hutanare me giro, formato al sedie in circolo. hero ufficio, incomin — Beatrice sta nel terzo giro amente (spontanea- dallato a Rachele, ma dall'al-l insegnami e mo- tra banda, dove si toccano con rdine de' beati (B.), questi di qua i semicircoli de' e, maestro (T.), — Beati, che oredettero in Gesu serrò e medi-ò, Anche Cristo venuto (\*2s.).—Rachete, od d'Eva e di Maria: moglie di Jacob. — La contemperati intervamenti. ssett, ista sanavit(L.). plaziono siede accanto alla rosa v'erano tutte senza manoo mitigò (B.). Isaia 1, 6: scienza divina, Quello che in- d'una sola (Ces.). — Intercisi, ssit, ista sanavit(L). plažione siede accanto alla rosa v'erano tutte somža manoo mitigò (B). Isaia 1. 6: scienza divina. Quello che in- d'una sola (Ces.). — Intercisi, tamens, non est cir- nanzi Cristo divinavasi per tranozzati e variati (B.). I sete plazione, per dichiarasi micircoli ci fanno vedere i palecolo della contemplazione, ora dichiarasi micircoli ci fanno vedere i palecolo della contemplazione, ora dichiarasi micircoli di questa rosa, per non solamente moglie d'Abramo. — Madre de' da quel muro partita in due piaga irritata. Eva credenti in Cristo venturo (T.) meta, quinci e quindi; cioè in , e. con lo scuarsi — Rebecca, d'Isao — Judit, la due semicircolari gradinate; e p. persistervi, la esa-vedovella di Betulia — cotei, lo intercisi di voto ol motte E costrutto latino, e ecc., Ruth, moglie di Booz, bis-sugli occhi qua e la i seggi pra così: Quam pla-ava dei cantore dello Spirito voti, che rompono a quando a la obduzerat, alque Santo, di David, che compose e quando la seria sontinua de'

cantò il salmo Miserere (Vensuri). — Digradar, ecc., venir abbasso una sotto dell'altra, in vari gradi sedendo, come io che nomando ciascuna per proprio nome, vado giù per le sessioni composte in forma di rosa, di

grado in grado (L.). 13-27. Dirimendo, dividendo (B.). Separando il vecchio Testamento dal nuovo (T.). — Tutte le chiome. Come da Maria

a Ruth, così da Ruth in giù seguono altre sette Ebrec, facendo colle prime una fila di-ritta di quattordici donne sante, che taglia per diritto tutta la scala circolare delle chiome o foglio, cioè i gradi orizzontali e paralleli di questa rosa (Ces.). Secondo lo squardo, ecc. Secondo che riguardavano gli uomini a Cristo venuto o a Cristo venturo, sono distinti (T.). Tutto questo antiteatro o rosa di paradiso, raccoglie i Beati, egualmente partiti in due popoli: que che credettero in Cristo venturo, e que che in Cristo venturo; sedenti di qua e di la ventuto; sedenti di qua e di la in gradi circolari l'un sopra l'altro, come nolla nostra Arena (di Verona). Questi due popoli sono divisi da due come muri, ra parte onde sono intercisi

to i semicircoli, si stanno
ch'a Cristo venuto ebber li visi.

\*\*Retto, affettuosamente liniverat, hane ques cas illus
\*\*Illus da due come muri,
l'uno di contra all'altro, che
dall'alto al basso partiscomo
dell'alto al basso partiscomo
fermanente l'iniverat, hane ques cas illus
formanente questo muro quattordici donne ebree (per onor credo della Vergine Maria, che siede in capo); dall'altra il primo è s. Giovanni Battista ed altri santi, l'un dopo l'altro, come Dante dirà testè (Ces.). Da questa parte, di Maria e d'Eva (C.a.). — A sinistra alla Vergine (T.). — Maturo, ecc. Dal luto de'Giusti innanzi Cristo il numero loro era compiuto cd intero: e così le foglie della

Beatl seggenti, e vuol dire i Santi, che mancano ancora a compiere il numero degli eletti (Cer.). Il W.: intercisi Di voti, in semscircoti.

28-36. E come quinci, ecc. Segue ora dicendo dell' altro muro che di fronte al primo dello quattordici obree, segua il confine dall'altra parte del popolo de' Santi dopo Gesù Cristo (Ces.). — Cotanta cerna franno. Come la fila degli sanni delle Elipre, cominciando da delle Elipre, cominciando delle Ebree, cominciando da quel di Maria, si fa gran par-timento (Cerna è dal lat. certimento (Cerna e dai int. cer-ners, che è stacciare, sceverare) così di contro fa l'altra cerna (Cez.) — Gran, Matth., xx, il. — Sempre santo, innanzi che nascesse di santicato nel ven-tre della madre, di santa Eli-sahet (B.). — Soffere da due canni, stette nel limbo di aspetdivides, settle and inmode appetrare la venuta di Cristo a limbo colli altri santi padri da due anni (B.). — Sortiro, ebbero in sorte di stare tra mezzo alle anime dei due Testamenti (T.). - Francesco, s. Francesco, per lui s'intende anco s. Domenico - Benedetto; s. Benedetto; e per lui s'intendono tutti li altri monsoi et eremiti santi, che sono stati — e Agostino, s. A-gostino; e per lui s' intendono li altri Dottori — fin quaggit; infine a questo fondo della rosa. (H.). D'uno in altro di questi scaglioni che girano attorno. Ecco il muro secondo, che arriva fin quaggin; cioè quattor-dioi gradini siccome l'altro di fronte che incominciasi da Maris (Ces.). 37-45. Or mira, nota - am-

mira (Ces.). - L'uno e l'altro, ecc., tanti ce ne sarà di vissuti ecc., tanti ce ne sarà di vissuti aviati Gesti quanti dopo (7.). Fiede, divide — Le due discrezioni. Queste discrezioni anno le due cerne o muri (l'un contra l'altro) che dividono da alto in basso o verticalmente questa rosa. Discrezione vien da discretus dal verbo discreno, e questo da cerno, onde cerno, node cerno lice adunque che il grado avi che va orizzontale) taglia le due discrezioni o i due muri che vanno verticalmente; come con camente questa ross. Biscretta dal verbo discrevo, e questo da cerno, onde cerna. Dice adungue che il grado a mezzo il tratto cio dei il grado ni verbo discrevo, onde cerna. Dice adunque che il grado a mezzo il dall'altro o arebbe mai per dal Petr. (Cex.). Credo che gi tratto (cio è il grado ni ve he va subattimento, ne caso, avvenuta Dante parli delle nime der vanno verticulmente; come è dome non fame cec., così nè gloria, e però dice che fo dall'altro o meno alti t (Cex.). - O fame. vioca elecione ha desvinato grado in giù Per nutlo proprio fatto corrisponde al volere di arpetto, complacendor dell' a merito si siede, ecc. Adunquo gil detto spazio è tutto abitato di corrisponde al volere di arpetto, complacendor dell' a fab amboli, per meriti altrui, gloria ad ogni soggetto (L.). - versa dote di grada, secuesta di ab amboli, per meriti altrui, gloria ad ogni soggetto (L.). - versa dote di grada, secuesta di fab de però parenti e per la cir- tempo (Cex.). - Istro sè il dotare dice apunto l'asse concisione; che le chiama con- per rispetto dell' uno verse gnar della dotare dice apunto l'asse concisione; che le chiama con- per rispetto dell' uno verse gnar della dotare dice apunto l'asse concisione; che le chiama con- per rispetto dell' uno verse gnar della dotare dice adria, secuesta di dal corpo (Cex.). - Istro sè il dotare dice adria poi al dal corpo (Cex.). - Gome sono questi bambini allogati in differenti gradi di gloria, auso. Che miuno fu mai arabio - Nai suo tisto appento più come sono questi bambini allogati in differenti gradi di gloria, auso. Che miuno fu mai arabio - Nai suo tisto appento più come sono questi bambini allogati in differenti gradi di gloria, auso. Che miuno fu mai arabio - Nai suo tisto appento più come sono questi bambini allogati in differenti gradi di gloria, auso. Che miuno fu mai arabio - Nai suo tisto appento più come sono questi bambini allo-

E come quinci il glorioso scanno Della Donna del cielo, e gli altri scanni Di sotto lui cotanta cerna fanno, Così di contra quel del gran Giovanni, Che sempre santo il diserto e il martiro

Sofferse, e poi l'Inferno da due anni:

E sotto lui così cerner sortiro

Francesco, Benedetto e Agostino, E gli altri sin quaggiù di giro in giro.

Or mira l'alto provveder divino, Chè l'uno e l'altro aspetto della fede Egualmente empierà questo giardino.

E sappi che dal grado in giù, che flede A mezzo il tratto le due discrezioni, Per nullo proprio merito si siede,

Ma per l'altrui, con certe condizioni; Chè tutti questi sono spirti assolti Prima ch'avesser vere elezioni.

Ben te ne puoi accorger per li volti, Ed anche per le voci puerili,

Se tu li guardi bene e se gli ascolti. Or dubbi tu, e dubitando sili;

Ma io ti solverò forte legame, In che ti stringon li pensier sottili. Dentro all'ampiezza di questo reame Casual punto non puote aver sito.

Se non come tristizia, o sete, o fame; Chè per eterna legge è stabilito

Quantunque vedi, si che giustamente Ci si risponde dall'anello al dito. E però questa festinata gente

A vera vita non è sine causa Intra sè qui più e meno eccellente. Lo Rege, per cui questo regno pausa

In tanto amore ed in tanto diletto Che nulla volontade è di più ausa, Le menti tutte nel suo lieto aspetto,

Creando a suo piacer di grazia dota Diversamente; e qui basti l'effetto.

presso e chiaro vi si nota scrittura santa in que'gemelli, ella madre ebber l'ira commota. condo il color de'capelli, al grazia, l'altissimo lume umente convien che s'incappelli. , senza mercè di lor costume, i son per gradi differenti, fferendo nel primiero acume. si ne secoli recenti innocenza, per aver salute, iente la fede de parenti; le prime etadi fur compiute, nne a' maschi all'innocenti penne, irconcidere, acquistar virtute. chè il tempo della grazia venne, battesmo perfetto di Cristo, innocenza laggiù si ritenne. la omai nella faccia ch'a Cristo, 'assomiglia, chè la sua chiarezza ti può disporre a veder Cristo. sovra lei tanta allegrezza r, portata nelle menti sante, e a trasvolar per quella altezza. antunque i' avea visto davante, nta ammirazion non mi sospese, i mostrò di Dio tanto sembiante. 'amor che primo li discese, ndo: Ave Maria, gratia plena, nzi a lei le sue ali distese. e alla divina cantilena itte parti la beata Corte. 'ogni vista sen fe' più screna. ) Padre, che per me comporte er quaggiù, lasciando il dolce loco ual tu siedi per eterna sorte, quell'Angel, che con tanto giuoco la negli occhi la nostra Regina, norato si, che par di fuoco? corsi ancora alla dottrina dui, ch'abbelliva di Maria, e del sol la stella mattutina.

i, ma sotto i propri nati ad un corpo, senza che i (L.). — E qui basti eglino avesser fatto nulla di bastivi che Dio volle bene o di male Dio amò l'uno a cercare altro. State e rigettà l'altro: che è l'argo-sposs, ecc., a quella salutaal qua (Crs.). - L'ira mento fondamentale adoperato sione che aveva incominiato lo
. Si inimicavano e da s. Paolo, a provare la gracano insieme in corpo inita elezione di Dio (Ces.). — minus tecum, benedicta tu in
Irc. Gra., xxv. 21 e Il color de capelli, secondo
mulicribus, ribenedictus fructit (Doninus) correche a Dio placque di dare altus ventris tui Jesus (B.). —
provar questo che piacque di dare all'uno più
vo piaver e gratuitagrazia che all'altro (Ba.) — coc., sostieni per me essere qui
cca l'esemplo de' due S'mcappelli, s'adatti a modo in questo fondo della rosa
sau e Giacobbe, de' di ghirlanda (T.). La corona — lasciando il dolce loco,
me dice s. Paolo), della gioria dee corrispondese lassando la sella tux, desse a cercare altro. State e rigettò l'altro : che è l'argo-

alla qualità della prima grazia che ha detta (Ces.). 73-84. Senza mercè di lor costume, senza merito di loro opore (B.). -- Nel primiero a-

opore (B.). -- Nel primièro a-ciume, nella prima grazia, che Iddio dona all'anima, quando la crea (B.). Nell'acutezza della lor visti in Dio, che è più o nieno, secondo la detta prima grazia, senza meriti propri (Ces.). -- Con l'innocenza, senza 70

(Gev.).—Con l'innocenza, senza peccati attuali (Ces.). La fedie dei parenti, del padre e della madre. Fingo che santo Bernardo il dichiarasse come l'umana genoraziono in tutte l'otadi si salvava; o fa monzione di tro etadi della finnocenzia, di quelli che vissono sotto la lerge della natura: e

82

nocenzia, ai quelli che vissono sotto la legge della natura; e dell'età di coloro che vissono sotto la legge della Scritura; e dell'età di coloro che vissono sotto la legge della grazia (B.).

Le prime ettat, la prime che fu da Adam a Noe, e la seconda che fu da Noe ad Abern.

che fu da Noe ad Abram fur compiute, venne la terza, che fu da Abram infine a Da-

vid; et allora s'incominciò a vivere secondo la legge della Scrittura e della servitu (B). Penne, le ali da volar al Pa-radiso (Ces.). — Per circonci-

dere, ecc., per la circoncisio-ne. Il Dan., seguendo la Ni-

ne. Il Dan., seguendo la Ni-dob: le innocenti penne. — Perfetto. Era imperfetto hatte-simo il circoncidere e il bat-tesimo di Giovanni (T.). — In-nocenta per innocenti, come gioventu per uomini giovani (T.) 97

100

103

106

(T.).

88-99. Tanta allegressa io non credo glà esser il tripudio degli angeli mandati a far festa alla Vergine, come par che alcune (il Biagioil) l'intenda; ma sì la gloria e 'l gaudio della pace o dell'ardore che in lei pioveva da Dio (Ces.). — Create, ecc. Verro volante: cioè a volar da Dio at beati e quindi rivolar in Dio (Ces.). V. sopra xxxi. 4 e segg. (L.).—D'Iddio tanto sembiante, tanta similitudine d'iddio (B.). tauta similitudine d'Iddio (B.) - E quell'amor, quello Agnolo (B.). — Stava sull'ale sperto ricantandole quello che le era tanto glorioso, e che in Naza-ret le aveva detto (Ces.). - Rizione che aveva incominciato lo

la beatitudine tua (B.) - Per eterna sorte, per predestina-zione divina fatta di to ab eterno: imperò che Iddio ab eterno prodestinò ciascuno spieterno pratestato dissento spirito al grado della beatitudine sua (B.). — Qual è, chi è, — Giuoco, festa e lettzia (B.). — Bi fuoco. L'Agnolo Ga-briel fu de Serafini (B.). — Dettr.na. Per semplice inseguenento, non di scienza. Purg., xxv, 64 (T.) — Abbel-sera, diventava bello, cice si rallegrava (B.). — Come del sol, ecc., come fi (si rallegra) la stelli Diana del nascimento del Sole (B.). S'irradi va del Sole (B.). S'irradi va (Lun.). — Bald-zza e una sicura letizia che si mostra ne-gli occhi (Ces.). - Leggia le.a. vighezza di moti (T.). - E si volem che sia. Vogliono i beati ciò che vuol Dio. V. sopra, 111, 79 v segg. — Salma, soma, la e irne (B.).
115-123. Vieni, ecc. Seguimi,

eirne (B.).

115-123. Vieni, eoc. Seguimi, gurdando la ove lo ti mostro (Cex.).— G. Vill., II, 6: Fu fatti patrice di Roma Narsete.— Filei, gloriosi (Cex.).— Propinquistami ad Arquesta, presessiami alla Vergine Maria (B.). Adamo a manca, Pietro a destra.— Due raded, sono come due principi di questa beata vita, cioè Adam e anto Piero: Adam fu principio dell'una setta. e ranto Piero dell'altra: Adam degli Ebrei, e santo Piero, dei Cristiani (B.).— Le s'aggiuria II l'uti: Vadiusta radussa e, è saro altato (B.).— Tauto muro, tanta amaritudine In sud operullus increarris pane sud revultus in: vesceris pane tuo (3.). - Gust i, provid

127-138. Equei, ec . Questi fu santo Joanni, evangelista, che scrisse l'Aporalissi, le quale s'interpreta libre di rivelezioni: imperò che quine li fu mostrato tutto le persocuzioni che doveva avere la santa Chiesa (B.). — Gravi, d'avvecità e di persocuzione (B.). — Sie l' lungh'erro, allato a lui, cioe a santo Piero - e lun jo l'aitro, allato all'altro, ad Adam (B.) Quarto da Adamo, a menca della Vergino, Mosè (T) — Posa, siede e riposasi. — Li Posa, siede e ripoxas; — 14
gente, circa. — Dr. contro a
Pierco, che torna n lla manca gine Patre, Adam (R.). Rim- (Cet.). — La jonna.
Pierco, che torna n lla manca gine Patre, Adam, a destra di meno ampia. — citavit
zione (Cet.). — Anna, santa
Giovanni Buusta (T.). — Nie- innanti. — Veta este
Anna, madre della Vergine Made Lucia, la grazia illuminan Tuttavia convi ne in
chia innantia. — Producta zione (Cer.). — Anna, sana de Lucia, la grazi illuminan Tuttavia convine il ria (B). — Sua figlii, fu di te (B.). Inf., 11.97. — A ruinar, grazia, colla prighi ra giinola della detta santa Anna Là alla salita del dilettoso ciocche nel tentare d'in e di santo Joacchino (B.). — nonte, Inf., 1, 61: Mentre ch'io it in non abbia per avv Non muse orchio, non parte revuence in harmonic (\*\*s.). A retrooder. — Ne f. Poschio da lei (B.). — Per can139-151. Il tempo che l'ar- retrocedar et elonjerti.
tare, per questo che canti losonna, è il tempo da Dio a te intento, dice lieuv. (P.
dando Dio (Ces.). — Il mag- assegnato per questa visione S'impetri, si dimandi (I

Ed egli a me: Baldezza e leggiadria, Quanta esser può in angelo ed in alma, Tutta è in lui, e si volem che sia, Perch'egli è quegli che porto la palma Giuso a Maria, quando il Figliuol di De Carcar si volse della nostra salma. Ma vieni omai con gli occhi, si com'io Andrò parlando, e nota i gran patrici Di questo imperio giustissimo e pio. Quei due che seggon lassù più felici, Per esser propinquissimi ad Augusta, Son d'esta rosa quasi due radici. Colui che da sinistra le s'aggiusta È il Padre, per lo cui ardito gusto L'umana specie tanto amaro gusta. Dal destro vedi quel Padre vetusto Di santa Chiesa, a cui Cristo le chiavi Raccomandò di questo flor venusto. E quei che vide tutt' i tempi gravi, Pria che morisse, della bella sposa Che s'acquistò con la lancia e co chiavi Sie le lungh'esso; e lungo l'altro posa Quel Duca, sotto cui visse di manna La gente ingrata, mobile e ritrosa. Di contro a Pietro vedi sedere Anna, Tanto contenta di mirar sua figlia, Che non muove occhio per cantare Osa E contro al maggior Padre di famiglia Sie le Lucia, che mosse la tua Donna, Quando chinavi a ruinar le ciglia. Ma perchè il tempo fugge, che t'assonna, Qui farem punto, come buon sartore Che, com'egli ha del panno, fa la conn E drizzeremo gli occhi al primo amore, Si che, guardan lo verso lui, penetri,

Veramente (ne forse tu t'arretri, Movendo l'ali tue, cre len lo oltrarti) Orando, grazia convien che s'impetri, Grazia da quella che puote aiutarti; E tu mi seguirai con l'affezione, Si che dal dicer mio lo cuor non parti

Quant'è possibil, per lo suo fulgore.

E cominciò questa santa orazione.

#### CANTO TRENTESIMOTERZO.

do prega affettuosamente la Vergine, che conceda a Dante la grazia di veder trar poi profitto delle cose vedute. Il Poeta, raevalorato, scorge in un triplice trcano ineff vitle della Trinita. Nel cerchio medio vede figurata l'umana effigli vien destiterio di conoscere il moto dell'unione della divina natura con Uno improvviso splendore glielo manifesta, e qui termina la visione.

madre, figlia del tuo Figlio, ed alta più che creatura, ne fisso d'eterno consiglio. lei che l'umana natura asti si, che il suo Fattore sdegnò di farsi sua fattura. re tuo si raccese l'amore. cui caldo nell'eterna pace germinato questo flore. noi meridiana face tate, e giuso, intra i mortali. speranza fontana vivace. ei tanto grande, e tanto vali, al vuol grazia, ed a te non ricorre, stanza vuol volar senz'ali. enignità non pur soccorre dimanda, ma molte fiate mente al dimandar precorre. sericordia, in to pietate, nagnificenza, in te s'aduna inque in creatura è di bontate. i, che dall'infima lacuna tiverso infin qui ha vedute e spiritali ad una ad una. a te per grazia di virtute che possa con gli occhi levarsi to verso l'ultima salute. ne mai per mio veder non arsi 'i' fo per lo suo, tutti i miei prieghi go, e prego che non sieno scarsi, u ogni nube gli disleghi mortalità co' preghi tuoi, il sommo piacer gli si dispieghi. prego, Regina, che puoi e tu vuoli, che conservi sani, anto veder, gli affetti suoi.

ia del tuo Fiylio, sa la maternità della Vergine — l'ultima saiute, i dilo (B.).—
gliuola d' Iddio per (\*ces.). — Nua fattura, fattura Per mio veder, che di veder lo
t Iddio fu figliuolo dell'unana natura (B.). — Si non desiderai maggiormente di
o all'unanita (B.). raccese l'amore, tra Dio e quello desidero che vegga egli
si te fecit canta a l'uomo, lo quale era spento (L.).— Gli si dispieghi, si maninio anche la Chie(inteplidio T.) per lo peccato fixta lui (B.).— Ancor, inolUmile, quanto ald'Adamo (B.).— Nell'eterna tre.— Che puoi, eca, ohe imdallu, quanto ald'adamo (B.).— Nell'eterna tre.— Che puoi, eca, ohe impate, nella beatitudine cèledro di Dio (B.).— ste, dove è pace eterna — è tu chiedi (L.).— Diopo tanto
no (B.). Ab eterno germinato, ha cresciuto e veder, post visiones summi
mento della incarmesso foglia questa rosa (B.). boni (Benu). Dopo la visione
Verbo, era inchiu-— Lo Spirito Santo, Amor so-

siantile d. Padre e del Figliuolo, pruse stanza nel ventre di lei: Spriitus Sancius suprevenitei in te, le disse l'Angelo; Per lo cui caldo, ecc. La carità divina è il seme della sanitua che pupolì il paradiso: simile all'altiro passes: Accest di quel cuito. Che fa massere i fori e i fruiti santi (Sopra, xxii, 40) (Ges.). E per questa eigine è fortio e multiplicato questo cielo di santi e di sante (Chios-).

Meridiana face, eccellentissima fiscoula, come nel mezzodi la luce del Sole è pli eccellotte indeficient di sporanza (B.). — Nom pur, non solamente (B.). — Live-anceste, fonte indeficient di sporanza rente leggo io con ingliari; e l'intendo per libera volonta, tutto da se, non aspettando pre finente di sporanza (porte in altro che può essero suo fratello, cloè gentimente, noblimente, dal latino libere, volumente di latino libere, vione innanti (B.). — S'aduna, si trova raccollo (B.). - Quantate, in te sono tutte quelle perfezioni che in creatura è di bonatate, in te sono tutte quelle perfezioni che in creatura possono essere (Lun.).

sono essere (Lam).

22-39. Dall'infima lacuna.
Dal centro d'1 mondo, ov'è
il lago del gh'uccio, infino a
qui: tutto il gran voto d'Inferno, che rieve a diverse altezze la ssolatura di tutti i
peccati; e coll'infina, ne nota
il findo (Cr.).— Le vite spiritati. Si degli angeli, come
dell'anime del corpo separate
(Vent.). Dannate, purganti e
beate.— Per grazia, che tu,
per grazia, non per sno morito, il concedi — di viriute
Tanto, tanta quantità di virtu
— l'utitima salute, iddio (B.).—
Per mio voder, che di veder lo
non desidera imaggiormente di
quello desidero che vegga egli
(L.).— Gti si dispiephi, al manifout a lui (B.). — Ancor, inoitret — Che puoi, eco., che impetri da Dio qualunque grazia
tu chiedi (L.). — Popo tanto
veder, post visionem summi
boni (Benue). Dopo Lavitone
boni (Benue). Dopo Lavitone

estendono questo vedere all'inferno e al Purgatorio (B. B.)
— Guardia, custodia. — I movimenti umani, le passioni che l'umanità dà (B.). — Per li mies preghi, acciò tu esaudi-sca i mies preghi (L.). — Ti chiudon le mani, chiudeno et accoppiano le mani, inchinan-

accoppiano le mani, incanandosi a to per lui.

40-54. Gil occhi, ecc., di Maria Vergine (L.). — Fissi, fermati (B.). — Orator, Bernardo. — Grator vale e dicente e pregante (T.) — S'invii, s'i metta Acatto (B.). — Per. da. — Tauto dirizzi il Buti: s'invii, si metta dentro (B.). - Per, da. - Tanto chiuro. Non si può credero ch'altro cochio cresto miri con altrettanta chiarezza (L.). - At fine. Dio. - Finsi. certo d'essere soddisfatto (T.). - In suro, inverso Iddio (B.). - Venendo, divenendo. - Sinceri, pura e chiara. - Sopra, vii, 130: Il paese sincero, il cielo (T.). - Dell'atta luce. E-ut (T.). — Dell'alta luce, Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum (B.). — Da sè è vera, è vera luce da sè, perchè da altro non depende (B.). — E piu e piu, vale ogno-ca niù, semmes nici dell'alle. ra più, sempre più addentro: ra più, sempre più addentro: nobile ed alto parlare questo entrar per l'atta luce, che da sè è vera, cloè: Che ha in sè e da sè la ragion del suo essere perfettissimo (Ccs.).

55-66. Da quinci, da questo punto in là (B.). — Maggio . maggiore (B.). — Nostro. Il B.: Mostri. che 'l parlare mio perse mostrare — Colle di

possa mostrare. — Cede, da lungo (B.). — Oltraggio, so-perchio (B.). Eccesso d'altezza (T.) — Sommiando. Altri: sognando. Ditamondo, vi. 13: sonia per sogna. — La pas-sione impressa, la paura, o l'allegrezza, o lo dolore messo nella sua fantasia (B.) - L'al-tro, — il resto (T.). — Cessa dalla memoria (T.). — Così la neve, ecc., allo caldo del Solo si disfa, come si disfece la mia visione (B.). - Nelle foglie che erano poste in su l'uscio et eranovi scritti li versi, e perche erano leggieri lo vento le facea volare, e turbavasi l'ordine de' versi, sic-che non si potevano intendere poi (B.). — La sontenzia, l'o-racolo (T.), — Sibilla, della racolo (T.), - Sibilla, dell Sibilla Cumea. En., 111, 445.

Vinca tua guardia i movimenti umani: Vedi Beatrice con quanti Beati Per li miei preghi ti chiudon le mani Gli occhi da Dio diletti e venerati. Fissi nell'orator, ne dimostraro Quanto i devoti preghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaro.

Nel qual non si de creder che s'invii Per creatura l'occhio tanto chiaro. Ed io ch'al fine di tutti i disii

M'appropinguava, sì com'io doveva. L'ardor del desiderio in me finii. Bernardo m'accennava, e sorrideva,

Perch'io guardassi in suso; ma io era Già per me stesso tal qual ei voleva: Chè la mia vista, venendo sincera,

E più e più entrava per lo raggio Dell'alta luce, che da sè è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu magg Che il parlar nostro, ch'a tal vista ce E cede la memoria a tanto oltraggio.

Qual è colui che somniando vede, E dopo il sogno la passione impressa Rimane, e l'altro alla mente non riede Cotal son io, chè quasi tutta cessa

Mia visione, ed ancor mi distilla Nel cor lo dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, Così al vento nelle foglie lievi

Si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce, che tanto ti levi

Dai concetti mortali, alla mia mente Ripresta un poco di quel che parevi, E fa la lingua mia tanto possente, Ch'una favilla sol della tua gloria

Possa lasciare alla futura gente; Chè, per tornare alquanto a mia memor E per sonare un poco in questi versi,

Più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per Γacume, ch'io soffersi Del vivo raggio, ch'io sarei smarrito, Se gli occhi miei da lui fossero avers E mi ricorda ch'io fui più ardito

Per questo a sostener tanto, ch'io giu L'aspetto mio col valor infinito.

racolo (T.). — Sibilla, della Sibilla Cunca. Æb., 111, 485.

67-69. Ti levi, levi te in alto (B.). — Ripresta. Sopra, 1, 22: vinci ogni anima unana (T.). indebolisce; più ni le Banit presti. — Or qui prega, cho gli sia riconcesso il vargomentera la grandezza della parte rinforza (T.). — Perga. cho gli sia riconcesso il vargomentera la grandezza del perche più mirando, conoscimento che obbe allora tutto (L.). — Per l'acume, per vede (T.). — Gino.t. co delle cose, quando le vide; la sottigliezza et eccellenzia l'occhio mio penetrio, parevi per apparivi (Ces.). — (B.). — Sofersi senz'abbaglia — valor infinito, colls 1 ce siona (T.). — Più si com- rei stato smarrito (T.). Sarei se così per fruit-nice cepera, più s'intenderà da' letuccio di me (B.). — Aversi, di questo suo atto, or

iante grazia, ond'io presunsi lo viso per la luce eterna che la veduta vi consunsi! profondo vidi che s'interna, con amore in un volume, per l'universo si squaderna: ed accidente, e lor costume, onflati insieme per tal modo, ch'io dico è un semplice lume. universal di questo nodo ch'io vidi, perchè più di largo, o questo, mi sento ch'io godo. solo m'è maggior letargo, nticinque secoli alla impresa, Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. iente mia, tutta sospesa, fissa, immobile ed attenta, re di mirar faceasi accesa. 100 luce cotal si diventa, lgersi da lei per altro aspetto ssibil che mai si consenta; 103 il ben, ch'è del volere obbietto, 'accoglie in lei, e fuor di quella tivo ciò ch'è li perfetto. à più corta mia favella, quel ch'io ricordo, che d'infante gni ancor la lingua alla mammella. hè più ch'un semplice sembiante 109 nel vivo lume ch'io mirava, è sempre qual era davante;

Petavio 750, e da Roma a Troia distrutta 431, e da Troia agli Ar-gonanti 42 (T.). Se io fossi stato assopito 25 secoli, e mi fossor paruti un momento; che letargo era quello! Tanto, e più fisso fu il punto di quella visione; che in puntodi quella visine; cue in opera di tener la monto logata, valse quel medesimo che 
tanti secoli, e più (Ges.), Fe', la 
qual fece obe il mare ammirasse nell'onde sue l'ombra 
del primo legno (Argo) (T.), Faceasi accesa, diventava più ardente di considerare e cognosoere Iddio (B.). S. Gregorio papa: Augent spiritales deli-cio desiderium, dum satiant

(L.).

100-108, Det volere obbietto, la voluntà unaua has per suo obbietto lo sommo bene (B.).

E difettivo, ecc., è bene imperfetto (B.).

— Corta, indeficiente (B.).

— Corta, indeficiente (B.).

Imperfetta non solo al vero, ma a quel po' ch' io rammento (T.).

— D' infante, il B.; D'un fante, d'un fanciullo.

ciullo. 109-114. Non perchè, ecc. Non punto: ma la 109-114.Non perché, eco, Non vedevo che un punto; ma la mia vista rinforzata vedeva in quell' uno inenarrabili come (T.). — Tal. Sopra, xxix, 145. Uno manendo in sé come davanti (T.). — Parvenza, non apparenza, ma apparizione; così parvenze, le stelle. Sopra, xxv., 71 (T.). Risponde ad un dubbio possibile; come fosse che (essendo semplicissima la natura divina) egli prima non descripte qual era davante; a vista che s'avvalorava guardando, una sola parvenza, om'io, a me si travagliava: nonda e chiara sussistenza lo lume parvemi tre giri colori e d'una continenza; contro e d'una contra e d'una contro e d'una contra e d'una e d'una e d'una contra e d'una e d'una contra e d'una e d'una contra e d'una e

tributi in tutto e tre le divine persone (L.). — Parveni vedere  $(B. B.) \otimes$  sooncordanza che tien del mistero (T). —  $E \Gamma$ un and an inition (T). — R Pun dall'altro, ecc., uno d'essi giri dall'altro si come Iride a Iride parea proveniente. — Il figlio dal paire (T.). — Che quinci s quinti. Procule dal Paire s dal Englishe (H. Dan — " e dal Figliuolo (B.). Par., x., 1-3 Questo è contro l'eresia del Greci, che dicono lo Spirito Santo procedere soltanto dal Padre (T.). — In te si (i, sola stai in te medesima (B.). Deus lux est... et ipre est in iuce, S. Giov., Epist. I (B. B.). - Intelletta, intesa tutta (B.). Petr : Parole - Intellette da noi soli. - Arridi a te e alle creature (T.). Ed ami ed arridi d'essero da te sala intesa o sula essere intendente to stessa (L. ). Il Witte punteggia: Ed int-ndente to ami ed arridi. - Circulation. Il giro che pareva lume rillesso, aveva l'effige umana in colore che rive ava la natura divina (T.). — Quella circulazion, ecc. Ci convetta alquanto, guardata alquanto all'interno denti controlla all'in'orno dayti occhi mici quel'a circulazion, quella dei detti tra giri, che vi concetta, coc., che pareva nascere da te a quel modo che nasce il rag-gio nillesso dal diretto, ecc. — Pareva in te. Il Witte: Pareva in tre. — Dentro da se. Par-veni in sè stesso col proprio colore dipinta dell'umana effig. — Account e si l'umana Misterar, per rinvenire la qua- che nettro velle Ponta-sona del divio Verby (L.). La riducione d'esso cerebio; cio e la le cette, — Si cosoci-sona del divio Verby (L.). La riducione d'esso cerebio in fi- gui punto di una ruota scennda circolazione (che color as a proprio) ni oppariva o superficie del quadrata sia con moto uniforme son dipiro dentro de reciso, che di grandezza affatta caraba a ritulicarse, descrive na a parture cra a lei unità in-qualla del corchio (Vigi); ferenca, e quindi pressationescemente, non per union Conc., ii, 41:—Pennetpio, te le infinite directera norde, e alto della la recisa proportione fra il diametro e la da turo is rance. erity, della form cumana (formotion servi o cipione; ma del fadige ha bisagno. - E come ligerne d'una, qual !. suo colore stesse, d'icolor me- vi vinciora, Come l'una na- dosi induferer te per tur desime di essa cir olazione: il tura capisse nel dove, o nel che una circonfer nech desino di essa cirolazione: il tura consse nei dave, o nei one una sironieri accione accenna la prisona e luogo dell'altra (Cer.). — Le la direzione continuamento probato direzione la forma, propris penne, la mia virtu condinante varieta to umana era nella modesima dello intendere (E.). — Vegia, locali, Il paragione, ne umana era nella med-sima persona divina; cioè non suspersona divina; cioè non sus- Quel ch'ella voleve vedere, -. Di semplicità, è de più r sist ya persona umana da rè vedere come al divin Verbo l'u- che abbit trovet a r tro ne volta Nectorio); ma la mona natura si congrunge (L.) è mirabilmente acte :

E l'un dall'altro, come Iri da Iri, Pareo reflesso, e il terzo parea fuoco Che quinci e quindi egualmente si sp

O quanto è corto il dire, e come floco Al mio concetto! e questo, a quel ch'ic È tanto, che non basta a dicer poco.

O luce eterna, che sola in te sidi. Sola t'intendi, e da te intelletta Ed intendente te ami ed arridi! Quella circulazion, che si concetta Pareva in te, come lume reflesso,

Dagli occhi miei alquanto circonspetta Dentro da sè del suo colore stesso Mi parve pinta della nostra effige,

Per che il mio viso in lei tutto era n Qual è 'l geometra che tutto s'affige Per misurar lo cerchio, e non ritrova Pensando, quel principio ond'egli indi Tale era io a quella vista nuova:

Veder voleva, come si convenne L'imago al cerchio, e come vi s'indova Ma non eran da ciò le proprie penne; Se non che la mia mente fu percossa Da un fulgore, in che sua voglia vent All'alta fantasia qui mancò possa;

Ma già volgea il mio disiro e il relle, Si come ruota che igualmente è mossi L'amor che muove il sole e l'altre stelle

gura quadrata , cosic che l'erea in nie mossa, cich tele : cirronferenza (T.). - Ond' egli f renga m dering, e. teo no volta Netorio); ma la mana natura si congrunge (L) è mirabilmante actus ses persona del Verlo sisse Rurga, iv, 18; qui è votvo di maro un perfetti de sistema, n lle nature divince mando le altrove Trenalto lor melle um can, un peoprie, uno desio i cosa desiderat (Th). I cuore e l'intellivente sterio principale desio i cosa desiderat (Th). I cuore e l'intellivente sterio (est.) desio i cosa desiderat (Th). I cuore e l'intellivente sterio (est.) Tit-14, Q al è it geometra, cos. Le Charce ricordano qui Arribin da, che non s'ave rumante del gio, e cui amante aderivea ana cosa, che chi con s'ave rumante del gio, e dell'unono, si che qui service (B). I del gio, e con amante aderivea ana cosa, cosa desiderat dell'e, terro, da c'in e unione di S le e l'altre dell'e, terro, da c'in e unione di S le e l'altre dell'e, terro, da c'in e unione di si con l'attentiono (Tr). I velle, Par., iv, 25; Le questi on gerarchie (Antonesia)

# INDICE

| Dedic                                                            | a a Carlo              | WYS   | te.  |      |                | Pag      | 5          | Canto                                 | Decimopr             |          |     |     | Pag.     |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|------|----------------|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----|----------|------------|
| TRODUZIONE Vita di Dante<br>Opere di Dante                       |                        |       |      |      | *              | 13       |            | Decimose                              |                      | •        |     | •   | 203      |            |
|                                                                  |                        | Oper  | re a | , Da | nte.           | •        | 13         | ;                                     | Decimote             |          | •   |     | :        | 215<br>217 |
| -                                                                |                        |       |      |      | u Di-<br>nedia |          | 20         | :                                     | Decimoqu<br>Decimoqu |          | •   |     |          | 221        |
|                                                                  |                        |       |      |      | uesto          |          | •0         | ;                                     | Decimose             |          | •   |     | Ţ,       | 225        |
|                                                                  |                        |       |      |      |                | >        | 21         |                                       | Decimose             |          | •   | • : | ,        | 229        |
| ravola dei libri dai quali son<br>principalmente tratte le note. |                        |       |      |      |                | -        |            | ,                                     | Decimott             |          | :   | . : |          | 233        |
|                                                                  |                        |       |      |      |                | >        | 23         |                                       | Decimono             |          | :   |     |          | 2:37       |
| 2//                                                              | terp                   |       |      |      |                | -        |            | •                                     | Ventesim             | ο .      |     |     |          | 241        |
|                                                                  |                        | INF   | ER:  | VO.  |                |          |            | <b>*</b>                              | Ventesim             | oprimo   |     |     | •        | 245        |
|                                                                  |                        |       |      |      |                |          |            | »                                     | Ventesim             |          |     |     | >        | 249        |
| Canto                                                            | Primo                  |       |      |      |                | Pag.     | 27         | •                                     | Vontesime            |          |     |     | >=       | 253        |
| <b>&gt;</b>                                                      | Secondo                |       |      |      |                | >        | 31         | •                                     | Ventesim             |          |     |     |          | 257        |
|                                                                  | Terzo                  |       |      |      |                | >        | 35         | <b>*</b>                              | Ventesim             |          |     |     | >        | 201        |
|                                                                  | Quarto                 |       | •    | •    |                | <        | 39         | *                                     | Ventesim             |          |     | •   | >        | 265        |
| >                                                                | Quinto .               |       |      | •    |                | >        | 43         | ,                                     | Ventesim<br>Ventesim |          | •   |     | >        | 269        |
| >                                                                | Serto                  |       | •    | •    |                | >        | 47<br>51   | ;                                     | Ventesim             |          | •   | •   | •        | 273<br>277 |
| >                                                                | Settimo                |       |      | •    | •              | •        | 55         | ;                                     | Trentesin            |          | •   |     | Ś        | 281        |
| >                                                                | Ottavo                 | •     | •    | •    | • •            | •        | 59         | ,                                     | Trentesin            |          | •   |     | ;        | 285        |
| •                                                                | Nono<br>Decimo         |       | •    | •    | •              | ş.       | 63         | <u>،</u>                              | Trentesin            |          | •   | • • | ,        | 289        |
| *                                                                | Decimopri              |       | •    |      | : :            | ,        | 67         |                                       | Trentesin            |          |     | • • |          | 293        |
| -                                                                | Decimosec              | ondo. | •    | :    |                | ,        | 71         | 1                                     |                      |          |     |     | -        | ~**        |
| -                                                                | Decimoter              |       |      | •    |                | >        | 75         |                                       | 1                    | PARAD    | ISO |     |          |            |
| -                                                                | Decimoqui              |       |      |      |                | ,        | 79         | l                                     |                      |          |     |     |          |            |
| •                                                                | Decimoqui              |       |      |      |                | >        | 83         | Canto                                 | Primo                |          |     |     | Pag.     | 299        |
| •                                                                | Decimoses              |       |      | •    |                | >        | 87         | >                                     | Secondo              |          |     |     | >        | 303        |
|                                                                  | Decimoset              |       |      | •    |                | 30       | 91         | >                                     | Terzo                |          |     |     | >        | 307        |
| •                                                                | Decimotta              |       |      | •    | . •            |          | 95         | >                                     | Quarto               |          |     |     | >        | 311        |
| >                                                                | Decimono               |       | •    |      |                | >        | 99         | *                                     | Quinto               |          | •   |     | >        | 315        |
| >                                                                | <b>Ventesimo</b>       |       | •    |      |                | •        | 103        |                                       | Sesto.               |          | •   |     | >        | 219        |
| . >                                                              | Ventesimo              | prime | 0.   | •    |                | »<br>»   | 107        | *                                     | Settimo              |          | •   |     | >        | 323        |
| >                                                                | Ventesimo<br>Ventesimo |       |      | •    |                | »<br>»   | 111<br>115 | ,                                     | Ottavo<br>Nono       |          | •   | • • | •        | 377<br>331 |
| >                                                                | Ventesimo              |       |      | •    |                | Ξ.       | 119        | ,                                     | Decimo               |          | •   |     | ,        | 335        |
| >                                                                | Ventesimo              |       |      |      |                | ,        | 123        | , ,                                   | Decimopr             | ima .    | •   | • • | <b>~</b> | 339        |
| -                                                                | Ventesimo              |       |      | •    | •              | <b>,</b> | 127        | -                                     | Decimose             |          | •   | • • | ;        | 343        |
| -                                                                | Ventesimo              |       |      | :    |                | ,        | 131        |                                       | Decimote             |          | •   | : : | >        | 317        |
| 5                                                                | Ventesimo              |       |      |      |                | >        | 135        |                                       | Decimoqu             |          | :   | : : | >        | 35         |
| >                                                                | Ventesimo              |       |      |      |                | •        | 139        | •                                     | Decimoqu             |          |     |     | >        | 355        |
|                                                                  | Trentesim              |       |      |      |                | >        | 143        | •                                     | Decimose             |          |     |     | >        | 3.9        |
| -                                                                | Trentesim              |       |      |      |                | -        | 147        | >                                     | Decimose.            | ttimo    |     |     | >        | 363        |
| >                                                                | Trentesim              |       |      | )    |                | •        | 151        |                                       | Decimott:            |          |     |     | >        | 3::7       |
| >                                                                | Trentesim              |       |      |      |                | >        | 135        | >                                     | Decimond             |          |     |     | >        | 371        |
| >                                                                | Trentesim              | odna  | rto  | •    |                | *        | 159        | ~                                     | Ventesim             |          |     |     | >        | 375        |
| PURGATORIO.                                                      |                        |       |      |      |                |          |            | *                                     | Ventesim             | oprimo   |     |     |          | 379        |
|                                                                  | P                      | 1562  | W 1. | D IV | U.             |          |            | •                                     | Ventesim             | osecondo | •   |     | >        | 383<br>387 |
| Canto                                                            | Delma                  |       |      |      |                | Pag.     | Let        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ventesime            |          | •   |     | ,        | 391        |
|                                                                  | Secondo                | •     | •    | •    |                | Pag.     | 169        | *                                     | Ventesim<br>Ventesim | oquarto  | •   | •   | ,        | 395        |
| >                                                                | Terzo                  |       |      | •    | •              | •        | 173        | •                                     | Ventesim             | ceasto   | •   | •   | •        | 393        |
| ;                                                                | Quarto                 | •     |      | :    | •              | ί.       | 177        | 5                                     | Ventesim             |          | •   |     | · ·      | 403        |
|                                                                  | Quinto                 |       |      |      |                | , ·      | 181        |                                       | Ventesim             | ottavo   | :   | •   |          | 407        |
| •                                                                | Susto                  |       |      |      | . :            | ί.       | 185        | •                                     | Vontesim             |          |     | . : | ×        | 411        |
| •                                                                | Settimo                |       |      | •    | . :            | >        | 189        | ,                                     | Trentesin            |          |     | . : | -        | 415        |
| >                                                                | Ottavo                 |       |      |      | . :            | >        | 193        | •                                     | Trentesin            |          |     |     | >        | 4:9        |
| . •                                                              | Nono                   |       |      |      | . :            | >        | 197        | >                                     | Trentesin            |          |     |     | •        | 423        |
|                                                                  | Decimo .               |       |      |      |                | >        | 201        | -                                     | Trentesin            | uoterzo  |     |     | >        | 427        |

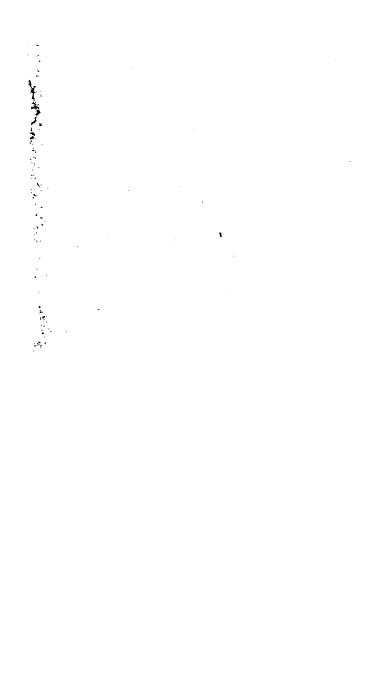



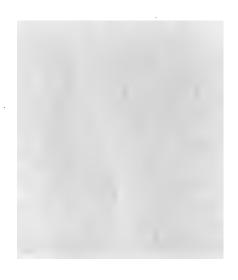

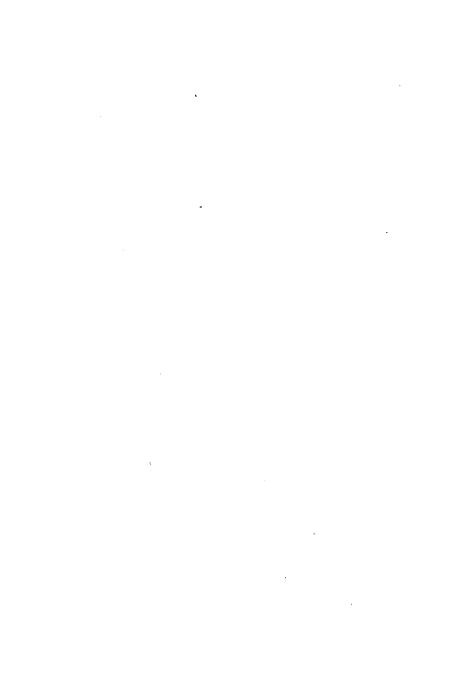



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

Dn 28.92.5 La divina commedia; Widener Library 003064580 3 2044 085 934 149